# BULLARUM

## DIPLOMATUM ET PRIVILEGIORUM

## SANCTORUM ROMANORUM PONTIFICUM

### TAURINENSIS EDITIO

LOCUPLETION FACTA

COLLECTIONE NOVISSIMA PLURIUM BREVIUM, EPISTOLARUM, DECRETORUM ACTORUMQUE S. SEDIS

A S. LEONE MAGNO USOUE AD PRAESENS

CURA ET STUDIO

COLLEGII ADLECTI ROMAE VIRORUM S. THEOLOGIAE ET SS. CANONUM PERITORUM

QUAM

## SS. D. N. PIUS PAPA IX

APOSTOLICA BENEDICTIONE EREXIT

AUSPICANTE

EMO AC REVMO DNO S. R. E. CARDINALI

FRANCISCO GAUDE

### TOMUS V

ab EUGENIO IV (an. MCCCCXXXI) ad LEONEM X (an. MDXXI)

#### AUGUSTAE TAURINORUM

SEB. FRANCO ET HENRICO DALMAZZO EDITORIBUS MDCCCLX

Huiusce operis Editores Taurinenses, Legum beneficio se uti velle, pro additionibus notisque, declarant, ita ut, sine eorum facultate, aliquid praelo iterum committere liceat nemini.

## LECTORI BENEVOLO

### TAURINENSES BULLARII EDITORES

Nobis crimini datum non iri arbitramur quod quintum Magni Bullarii volumen formis nostris excudere serius absolverimus quam legentium nostrumque studium requirere videbatur, quum nec una nec levis morae excusandae caussa suppetat. Quartus equidem annus est, quo profundum hocce, fere dicimus, aequor ingressi, sperabamus fore ut mitesceret unda paullatim ventique quiescerent: at contra evenit. Quo enim in dies celerius progredi conabamur, eo, ingruentibus impedimentis, retardari saepe, saepius sistere necesse fuit. Multo siquidem maiora ad Mainardianum textum in vulgus emittendum emendatum expolitumque adiumenta nobis quaerenda fuerunt, quam operis in limine, non iis sane, quibus nunc utimur consiliis freti, credideramus. Pluries namque animadvertimus, vulgatam Mainardi typis lectionem sensum haud conspicuum exhibere, erroresque eiusmodi esse ut lectorem, licet horum studiorum non inscium, suspensum omnino detinerent; integra quia hic pericope desideratur, illic omissa aut corrupta, officinatorum vitio, verba fuere; ordo item disponendarum tabularum nonnunquam perturbatus, ratioque temporum permixta;

denique nec conflandis voluminibus apte concinneque distributa materia videri iis debet, qui nihil in id genus operibus non castigatum ad unguem aequi bonique accipiunt.

Cum vero crebrae ad Eminentissimum S. R. E. Cardinalem GAUDE, operis patronum vigilantissimum, a nobis Romam missae epistolae haud satis esse viderentur ut omnia ad hanc Taurinensem editionem ornandam expeditissima forent (nec enim potest omnia epistola fari), romano iterum nos commisimus itineri, sapientiae pontificiae latices iterum ex ipso purissimo fonte haustum (1) Sanctissimi in primis D. N. Pii PP IX (Quem diu Ecclesiae suae bono sospitet Deus) haec, inter cetera, beneficia fuerunt: opus nostrum, cuius iv volumen ipsimet Ei obtulimus, denuo apostolica benedictione fulcivit: operis adiutores sociosque editores paterna complexus benignitate est: universis catholicis praesulibus (vivae vocis oraculo Eminentissimo D. Cardinali Patrono impertito) « sponte lubenterque indulsit ut si forte archivia consulendi ac diplomata in huius editionis usum extrahendi munus alicui e canonicis viris sive cathedralium sive collegiatarum ecclesiarum suarum committere luberet, ipsos, dum actu officio illi obeundo operam impendissent, a choralis servitii onere ita pro eorum arbitrio dispensare valerent, ac si reapse choro interessent. Qua quidem re plurima hactenus in hanc Bullarii editionem exhibita Apostolicae benignitatis argumenta, novo eoque amplissimo paternae sollicitudinis pignore auxit atque cumulavit » (2): demum magnum aureum numisma sua imagine caelatum nobis, insigne munificentiae egregiacque in nos voluntatis indicium, donavit.

Eminentissimum postea Patronum (quem singulari Dei beneficio nacti sumus) adivimus, apud quem omnis operis dirigendi summa cura residet; praesertim cum R. P. D. Aloysius Tomassetti, antistes domus pontificiae, collegii adlecti Romae praeses, multis negotiis praepeditus multisque curis distentus, nequiret ulterius operam suam impendere. Appendicis ordi-

<sup>(1)</sup> De primo ad Urbem itinere loquuti sumus in operis PROGRAMMATE, quod dedimus Augustae Taurinorum, kal. sextilis an. MDCCCLVII.

<sup>(2)</sup> Excerpta ex Encycliis Eminentissimi Cardinalis GAUDE datis Romae, nonis iulii an. MDCCCLIX, ad Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, etc. universi orbis catholici.

nandae rationibus coram Eminentissimo Patrono diligenter pensatis, nihil ad illam conficiendam recognoscendamque non opportune statutum est atque sancitum. Et sane, Vaticani Codices non ita Cocquelinii manibus triti, nec adeo sunt pervisi ut sit ab adeundo, consulendo excerpendoque abstinendum; illos consultum excerptumque adimus, qui magnam praebebunt additionum segetem atque emendationum: tabulae multae ac variae privatis in archiis latitantes rei diplomaticae cultoribus hucusque negatae, eruendae e pluteis, exscribendae, praelo committendae sunt; multo illas aere paratas, nonnullas possessorum dono oblatas (1), plurimas inter ma gnam voluminum vim insertas, quasque Cocquelinius ratione consilii operis ductus cogitate praeteriit, vel haud potuit habere, vel demum ignoravit (nec ullus iustus rerum aestimator hâc illum ignoratione carpet) recolligimus formisque nostris, hâc mente, hoc consilio, excudimus, ut maioris momenti non desiderentur tabulae, nec nimia earum copia opus ipsum plus aequo excrescat.

His pluribusque aliis officiis, quae referre haud vacat, functis, altero mense reversi Roma, pertexturi quod exorsi eramus, non modo primo Appendicis volumini extremam admovere manum constitueramus, sed etiam quinto Bullarii. Nihilominus necessitate, non voluntate, fuit adhuc differendum. Cum enim, appetente praeteriti anni vere, armis omnia plena essent, nec inter armorum strepitus rumoresque bellantium studiorum secessui aptus locus inveniatur, necesse fuit per plures menses inceptum iter retardare. Quae cum ita sint, quis nobis iure succenseat, si quantum ad haec omnia obeunda negotia dedimus temporis, tantum ab curis typo-

<sup>(1)</sup> Honoris caussa nominamus Eq. Aloysium Cibrario, Virum apprime eruditum, optimeque de historia italica meritum, qui Bullas S. O. Milit. Ss. Mauritii et Lazari concessas in nostras manus exscribendas tradidit, ea qua pollet humanitate et in graviora studia constantia. Cui adsciscendum putamus Rev. D. Aristidem Sala, canon. Metropol. Mediolanensis, Curiaeque Archiepisc. magistrum a Tabulario, qui in eo adservatarum tabularum accuratissima exemplaria (de spectatissimi Praesulis III.mi ac Rev.mi D. D. Caroli Caccia-Dominioni, Episcopi Famaugustani, doctrina ac pietate conspicui, qui eam Archidioecesim in spiritualibus moderatur, licentia) ad nos mittit; nec non Reverendissimum P. D. Ioannem Schiaffini, abbatem Olivetensium, olim generalem Ord. administrum, qui multos iam per Etruriae, nonnullos etiam per Galliae archiva pontificios apices magno studio secundisque curis ad nostram ditandam editionem colligit. Alios nunc praeterimus, non quia minores sint in nobis in eos grati animi sensus, verum ne longiores efficiamur.

theticis detraximus? Atque hae morae ac tarditatis caussae fuerunt, quas eorum nemini, quos hisce de rebus consuluimus, improbari, immo non necessarias videri cognovimus.

Tandem, adiuvante Deo, quintum Bullarii volumen, ad finem perduximus, quod Appendicis primum insequetur. Hoc itaque libenter, Lector, accipe, quod amplitudine atque praestantia rerum nulli est secundum. «Qui apostolicas Constitutiones (ad rem Coquelinius (1)) in hoc volumine comprehensas accurate legerit, facile deprehendet quam magni illae momenti res contineant. Sive enim provectam Ecclesiae disciplinam ac recte dispositos christiani populi mores; sive constabilita adversus exorientes errores novasque haereses spectemus dogmata, vix aliud pontificiarum Constitutionum volumen est, quod maioris ponderis statuta exhibeat, feracioremque sacrae theologiae ac disciplinae magis magisque firmandae, illustrandae atque asserendae materiam suppeditet. Multis nimirum et gravibus ab aetate Eugenii IV ad Leonis X, Summorum Pontificum, orthodoxa Ecclesia iactata est fluctibus: quo tamen impeditiora tempora fuere, eo sapientiores, divinae providentiae munere, visa est nacta esse Rectores, qui suis vigilanter fungentes partibus, opportunam malis ingruentibus medelam adhibuerunt; nec aetati dumtaxat suae, verum etiam posteritati prospexerunt. Tale tantumque volumen pluribus de caussis catholicae religioni prodest, ecclesiasticam disciplinam iuvat, apostolicaeque Sedis dignitatem et iura tuetur ». Quae quam sapienter dicta sint, nullus dubitat. Licet enim nostrum non sit Pontificum Maximorum fastos evolvere; tamen quemnam latet, gloriam fuisse Eugenii haud perituram Florentinum OEcumenicum Concilium celebratum, Graecorum Ecclesiam Latinae unitam, schisma Orientis teterrimum pene extinctum? Quem praeterit Iulii fortitudo, qua facto docuit honestatis plenam esse sanctamque, qua patriam proseguimur, charitatem, Servatoris imitatus exemplum, qui Hierusalem Romanis divinitus depopulandam praevidens flevit super eam? (2) Quem demum Leonis acta fugiunt, qui Lutherum eiusque asseclas, nec non pestifera illius dogmata damnavit, delevit, extinxit,

<sup>(1)</sup> In Epistola Nuncupatoria Em. ... S. R. E. Card. Valenti in fronte tertiae partis voluminis in (quae huic nostro v respondet) posita.

<sup>(2)</sup> Luc., XIX, 41-44.

servata Iesu Christi Ecclesia ab omni labe incorrupta contra hominum deliramenta?

Intrinsecae autem huiusce voluminis praestantiae, extrinseca etiam (eodem quo et aliis, hucusque in lucem positis), nec flocci facienda, accedit. Qui enim promiseramus Romanam Mainardi editionem emendatam auctamque daturos; debitum agnoscentes, gratissimo nos foenore nomina nostra expedituros confidimus. Et re vera, quod ad emendationem pertinet, bullas constitutionesque pontificias aliis in collectionibus insertas, ad praestantiores editiones exigimus; maiorisque momenti varias lectiones in notulis, minoris in textu inteximus. Quum vero nil suppetit quod consulamus, tabulis diutinum excussis, emensisque critices accurate canonibus, quas diversas lectiones proprio marte proponimus, ad paginae calcem relegamus, hisce appositis siglis (R. T.), quae Recensores Taurinenses curatoresque operis innuunt. Postilla, calendarum, nonarum, iduum dierumque interpositorum calculum arabicis, lectoris commodo, characteribus expressum modo in Romana editione absonum, modo ab pontificatus annis discrepantem, ad veritatem reducere nitimur. Notulis tandem adiunctis ad extremam paginarum oram (quas ut ab illis, quae in Mainardiana editione sunt, distinguamus, supradictis siglis obsignamus) historiam, geographiam, veteres Ecclesiae ritus, voces obsoletas idque genus alia cursim delibamus. Dum itaque haec ad editionis nostrae nitorem suffarcimus, res in diuturnum tempus extrahitur. onerosique nobis iique haud leves sumptus effunduntur. Qua quidem in re non est silendum, illustria esse nomina illorum qui hactenus nostrae huic nuperrimae editioni subscripserunt (ita ut si magnis tantum nominibus magnum conflaretur opus, nihil optandum nobis superesset), sed longe pauciora quam quod oporteret ad opus secundis ventis vehendum. Quae etsi ab incepto nos non deterrent (serius enim ocius, toto terrarum orbe ubi Romanae Ecclesiae nomen in honore est, plerosque ad studia nostra iuvanda paratissimos expertum iri arbitramur); tamen et in caussa sunt cur remissius quandoque incedamus, offendiculis veluti in via adpositis.

Praesens itaque volumen (quod Mainardianis officinatoribus tertii tomi pars tertia est) prolixo libentique, Lector, excipe animo. Hoc unum optamus, quod ingenue fatebimur antequam loquendi finem faciamus. Si nos labores, pericula, largiores sumptus non deiiciunt: si bibliothecarum forulos revolvere, veteres tabulas perscrutari, archiva per amicos cooperatoresque consulere, libros non paucos excutere haud piget: si sapientum animadversiones consiliaque, quibus crescit opus vigetque, perlibenter amplectimur: verbo, si typographi, si editoris officio fungi, quantum possumus, ita nos Deus adiuvet, gestimus, benevolentia cooperatioque (qua deficiente, viribus destitui fortissimum quemque oportet) subscriptorum nobis non desit.

## **INDICULUS**

### SS. PONTIFICUM CONSTITUTIONUM

QUAE IN TOMO V

EXTRA ORDINEM CHRONOLOGICUM VAGANTUR.

(Vide Adv. praepositam indiculo tomi x).

| Datum A. I                           | ),                        | Pag. | Datum A. I    | D.                             | Pag.     |
|--------------------------------------|---------------------------|------|---------------|--------------------------------|----------|
|                                      | EUGENIUS IV.              |      |               | LEO X.                         |          |
| 4 Februarii                          | 1441 Cantate Domino       | 58   | 18 Iunii      | 1516 De supernae disposition   | ais. 644 |
| 16 Ianuarii                          | 1446 Gregis nobis crediti | 85   | 18 Augusti    | 1516 Primitiva Ecclesia.       | 664      |
|                                      | •                         |      | 1 Octobris    | 1516 Romanus Pontifex          | 679      |
| SIXTUS IV.                           |                           |      | (Absque data) | 1516 (?) Inter alia laudabilia | . 684    |
|                                      |                           |      | 19 Decembris  | 1516 Divina disponente clem    | en-      |
| 26 Iulii 1479 Sacri Praedicatorum et |                           | i-   |               | tia                            | 678      |
|                                      | norum .                   | 278  | 20 Februarii  | 1517 Inhaerendo vestigiis      | 690      |
| 16 Iulii                             | 1481 Exposuistis nobis    | 285  | 3 Ianuarii    | 1518 Sicut prudens.            | . 700    |
|                                      | •                         |      | 1 Martii      | 1518 Nuper in sacro Laterane   | nsi      |
| IULIUS II.                           |                           |      |               | Concilio                       | 689      |
|                                      | 102105 11.                |      | 10 Ianuarii   | 1519 Cum, sicut accepimus      | 658      |
| (Alisane data)                       | 1506 (2) Percenimus       | 490  |               | • •                            |          |

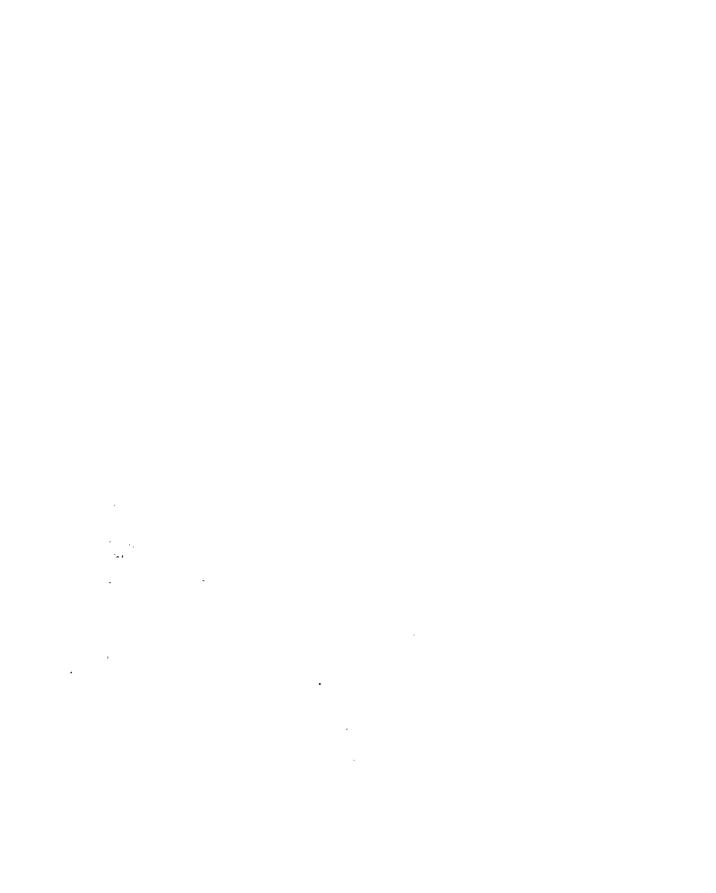

## **EUGENIUS IV**

#### PAPA CCIX

### Anno Domini MCCCCXXXI.

lie 3 martii 1431 electus est in Ro-An. C. 1431 manum Pontificem Gabriel Condolmerius, presbyter cardinalis S. Clementis, qui Eugenius IV voluit appellari. Hic, patria Venetus, Ordinem Canonicorum saecularium S. Georgii in Alga Venetiarum, cui initium dederat, professus, a Gregorio XII Senensi praefectus est Ecclesiae. Coronatus nono ab electione die, sedit in pontificatu annos xv, menses xi, dies xx, temporibus Ioannis VII Palaeologi in Oriente imperatoris, et Sigismundi, Alberti II et Friderici III, regum Romanorum. Sex habitis promotionibus, xxvII cardinales creavit. Tandem, sexagenario maior, mortuus est die 23 februarii, anno 1447, et

Bull. Rom. Vol. V.

sepultus est in basilica S. Petri. Vacavit An. C. 1/151 Sedes dies x.

In Basileensi pseudo-synodo, die 5 novembris 1439, contra Eugenium electus est pseudo-papa Amedeus Sabaudiae dux, qui ante aliquot annos eremiticam vitam induerat, et Felix V est appellatus. Hic ab Eugenio PP., intentato prius eidem iudicio, tamquam haereticus et schismaticus damnatus, tandem poenitentia ductus, abiectoque pseudo-pontificatu, Nicolaum V verum esse Pontificem profitetur anno 1449, decennio post male arreptam dignitatem. Quo pacto, eius pseudo-cardinalibus eumdem Nicolaum per speciem deligentibus, dedit Deus Ecclesiae suae pacem.

I.

Quod S. R. E. cardinales in consistorio secreto pronunciati, non dicantur creati cardinales, quousque cardinalatus insignia non susceperint. Nec votum habeant in eligendo Summo Pontifice, aut alio actu, quousque licentiam Summus Pontifex eis impertiatur.

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Causae huius declarationis. — 2. Cardinalibus, ante insignium susceptionem, nullum ius ex sola nominatione acquiritur ad eamdem dignitatem. -3. Votum non habent in eligendo Papa, vel alio actu, donec eis de more os aperiatur. — 4. Alias praesumentes poenis puniuntur. — 5. Obstantium derogatio. — Subscriptiones cardinalium.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In eminenti Sedis Apostolicae specula, divina disponente elementia, constituti, de universis orbis Ecclesiis, carumque statu pacifico et tranquillo cogitare nos convenit: sed eo propensius ad Romanam Ecclesiam, quae aliarum Ecclesiarum mater est et magistra, aciem considerationis extendimus, quo, sublatis dubiis, et confictis seu callidis opinionibus, ex quibus possent dispendia et scandala provenire, penitus confutatis, ipsa Romana Ecclesia pacis et quietis, auctore Domino dirigente, optata quietudine perfruatur.

declarationis.

- § 1. Sane, quamquam ex libris Romani Causae hulus Ordinis, alias caeremoniarum nuncupatis, et aliis Ecclesiae Romanae libris seu antiquis codicibus comprehendi possit, et ex illis resultet, quid nominis, tituli vel honoris, per secretam procurationem (1) de alicuius persona in ciusdem Romanae Ecclesiae cardinalem per Romanum Pontilicem pro tempore in secreto consistorio factam, eidem personae in cardinalem sic pronunciatae per promotionem huiusmodi acquiratur; quia tamen, temporibus modernis, quibus aliquotiens nonnulli in secreto consistorio in cardinales assumpti fuerunt secrete, et eis, ex bonis respectibus,
  - (1) Leg. f. promotionem vel nominationem (D).

insignia cardinalatus, saltem omnia, minime assignata fuerunt; nonnullorum aliter sapere, quam oportet sapere, satagentium as: utas considerationes et inductiones subtiles, iuxta praemissa et eorum effectum nonnulla dubia prodierunt.

§ 2. Nos ad submovendam causam et Cardinalibus, ante insignium occasionem quorumcamque dubiorum, susceptionem, quae quomodolibet super iis insurrexere nullum tus ex hactenus, et possent insurgere forsan in tiono acquiritur futurum, de venerabilium fratrum nostro- ad eamdem dirum Iordani Sabinensis, Hugonis Praenestinensis episcoporum, et dilectorum filiorum Ioannis tit. S. Laurentii in Lucina, Ludovici tit. S. Caeciliae, Antonii tituli S. Marcelli, Ioannis t.t. S. Sixti, Francisci tit. S. Clementis, Angelotti tit. S. Marci, presbyterorum, ac Lucidi S. Mariae in Cosmedia, et Arduini Sanctorum Cosmae et Damiani, diaconorum eiusdem Romanæ Ecclesiae cardinalium, unanimi consilio et consensu, praesenti irrefragabili constitutione decernimus et declaramus, per huiusmodi pronunciationem sic in secreto consistorio de quibusv's personis hactenus factam, sen in posterum faciendam, alicui sic in cardinalem in praeteritum pronuuciato, seu in posterum pronunciando, licet per cum ad cardinalatus initium (1) dispositus videatur, nullum ius, seu titulum re aut nomine acquisitum fuisse, aut acquiri potuisse hactenus seu posse; neque aliquem per quempiam per scripturam vel nominationem pro cardinali reputari vel haberi debuisse seu potuisse hactenus, vel debere seu posse quomodolibet in futurum, donec et quousque, de similibus consilio et consensu sic pronunciato in Romana Curia, praesenti cardinalatus insignia, videlicet per capelli rubei traditionem, ac tituli assignationem, anulique, iuxta morem consuetum, in digito immissionem; absenti vero ab eadem Curia, per huiusmodi capelli missionem, realiter sine impensa, aut saltem in generali consistorio.

(1) Leg. f. licet pro nunc ad cardinalatus officium (D).

§ 3. Quodque in cardinalem sic pro-Votum non ha- nunciatus, etiam postquam insignia hu-Papa, vel alio lusmodi omnia receperit, et etiam admissus actu, donec eis fuerit et receptus, ut praefertur, in electione Romani Pontificis pro tempore, vocem activam, aut aliquem actum habuisse vel habere potuisse, aut debuisse, sive posse vel debere minime censeatur, doncc ct quousque, per Romanum Pontificem pro tempore existentem, de similibus consilio et consensu, sibi in practicandis, consulendis et deliberandis negociis consistorii antedicti, postquam in consistoriis aliquibus mores in talibus observari consuetos expertus et interrogatus consiliative aut consultive responsum dandi expressa licentia tribuatur, seu ad hunc effectum (ut verbis utamur communibus) ei fuerit os apertum. Decernentes irritum et inane quicquid in contrarium per quoscumque etiam praedecessores nostros, aut alios quavis auctoritate scribendo, nominando, seu etiam reputando, scienter vel ignoranter attentatum forsan est hactenus, vel in posterum contigerit atten-

puniuntur.

§ 4. Si quis autem in cardinalem sic Alias praesu- pronunciatus, contra praemissa, cardinalem pertinaciter se ausus fuerit nominare, eo ipso, ex tunc omni iure, quod sibi quomodolibet acquisitum praetendere posset, privatus sit, et perpetuam inhabilitatem incurrat ad huiusmodi cardinalatus honorem. Caeteri vero in hoc ei adhaerentes vel dantes consilium seu favorem, ipso facto, sententiam excommunicationis incurrant, a qua (praeterquam in mortis articulo constituti) nequeant ab alio, quam a Romano Pontifice absolutionis beneficium obtinere.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Obstantium de- et ordinationibus, privilegiis, indultis, rogatio. concessionibus et exemptionibus apostolicis specialibus vel generalibus, sub quacumque verborum forma, etiam poenas et censuras in se continentibus, in contrarium editis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo nostrae constitutionis et declarationis, etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae 1431,7 kalendas novemb., pontificatus nostri anno primo.

Ego Ioannes, cardinalis S. Laurentii, Subscriptiones

dictus Rothomagen., subscripsi.

Ego Ludovicus tituli S. Caeciliae, presbyter cardinalis Arelaten., subscripsi.

Ego Antonius tituli S. Marcelli, presbyter cardinalis, subscripsi.

Ego Ioannes tituli S. Sixti, presbyter cardinalis, manu propria subscripsi.

Ego F. tituli S. Clementis, presbyter cardinalis, manu propria subscripsi.

Ego A. tituli S. Marci, presbyter cardinalis, manu propria subscripsi.

Ego Iordanus, episcopus Sabinensis, manu propria subscripsi.

Ego H., cardinalis Cypri, episcopus Praenestinen., subscripsi.

Ego Ludovicus (1), cardinalis de Comitibus, manu propria subscripsi.

Ego A., cardinalis Nova, manu propria subscripsi.

Dat. die 26 octobris 1431, pont. anno 1.

#### · II.

Quod congregatio monachorum de Observantia S. Iustinae, Ordinis S. Benedicti, quaecumque legata pia eius monasteriis et locis, quamvis non expressis, facta, acceptare, et ad ea consequendum procuratores constituere, et iuxta capituli generalis et visitatorum iudicium distribuere possit.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causae huius constitutionis. - 2. Declaratio (de qua in rubrica). - 3. Contrariorum derogatio.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Dispositione divina gregi dominico, Exordium. quamvis immeriti, præsidentes, dum præ-(1) Leg. f. Lucius.

clara dilectorum filiorum congregationis monacorum de Observantia S. Iustinae, Ordinis S. Benedicti, merita recensemus intra nostrae mentis arcana, et ad commendabiles, quibus eorum ministeriis erga Deum et homines indesinenter exuberant, fructus digne nostros diffundimus cogitatus, votis illorum gratum libenter offerimus auditum, per quae ipsorum statui ac indemnitatibus consuli possit, eorumque religio salubria ingiter suscipiat incrementa.

constitutionis.

§ 1. Cum itaque, sicut exhibita nobis Causae huius nuper pro parte congregationis huiusmodi petitio continebat, eis diversa donationes et legata facta fuerint, ipsorum monasteriis sive locis non expressis, et propterea ab aliquibus haesitatur, an congregatio praedicta, cum illius singulares personae proprietatis incapaces sint, praemissa, super quorum aliquibus lis indecisa pendet, et quae deinceps eis, annuente Domino, fient donationes et legata valeant acceptare.

- § 2. Nos omnem super ils ambiguitatis Declaratio (de materiam semovere, necnon conscientiarum scrupulis obviare cupientes, ipsius congregationis in hac parte supplicationibus inclinati, quod congregatio praedicta donationes et legata huiusmodi acceptare, necnon ipsa vel eius visitatores pro praemissis et etiam quae dictis monasteriis ac locis hactenus facta fuerunt, et in antea fieri contigerit, donationibus legatisque vindicandis ac recipiendis, syndicos, sive procuratores constituere et deputare, necnon donationes et legata praedicta, etiam quaecumque et qualiacumque fuerint, prout generali praedictae congregationis capitulo sive dictis visitatoribus pro tempore videbitur, inter huiusmodi monasteria atque loca, illorumque personas, et alias in dictae congregationis usus, ac pro felici eius statu et directione dispensari, converti et distribui licite possint, auctoritate apostolica decernimus et indulgemus per praesentes.
  - § 3. Non obstantibus litis pendentia huiusmodi ac constitutionibus apostolicis,

necnon statutis et consuetudinibus mona- Contrariorum steriorum, locorum et Ordinis praedicto-derogatio. rum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae 1431, idibus novembris, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 13 novembris 1431, pont. anno I.

#### III.

Declaratio et mitigatio Regulae fratrum B. Mariae de Monte Carmelo, ab Honorio III hactenus approbatae (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Instantia Ordinis pro mitigatione Regulae in nonnullis capitibus. — 2. Causae ad petitionem huiusmodi inducentes. — 3. De carnium esu; — 4. De mansione et deambulatione in claustris. — 5. Fratres ad observantiam anterioris Regulae non tenentur. — 6. Concessis vero antea privilegiis gaudent. — 7. Confessariumque sibi ex ipso Ordine possunt eligere. — 8. De relapsis. — 9. De ieiunio sextae feriae.

#### Eugenius episcopus servus servorum Del, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circumspecta nonnumquam ea, quae ad propagationem Religionum quarumcumque, et in divinis obsequiis mancipatarum personarum prosperum statum conservandum, ac animarum salutem earumdem salubriter instituta fuerunt, ut fructum afferant exoptatum, reformat et moderatur. Et, ut religiones ipsae, praesertim a Sede Apostolica approbatae, in suo vigore perdurent, prout temporis pensata qualitate in

(1) Hanc Regulam approbavit Honorius III, sup. tom. III, Const. LXXVIII, pag. 415, eamque primo mitigavit Innoc. IV, ibid., Const. xIV, pag. 525, Quae honorem.

Exordium.

Domino prospicit expedire, libenter impendit suae sollicitudinis partes.

§ 1. Sane, cum sit nobis, pro parte Instantia Or- dilectorum filiorum Ioannis Faci, magistri gatione Regulae generalis, ac provincialium et claustralium in nonnullis ca- priorum et universorum fratrum Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo, nuper expositum, quod in certis capitulis Regulae fratribus dicti Ordinis per bonae memoriæ Albertum patriarcham Hierosolymitanum traditae, inter cetera cavetur expresse: quod fratres praedicti Ordinis ab esu carnium abstineant, nisi pro infirmitatis vel debilitatis remedio sumantur; eisdem etiam, quod singulis diebus, dominicis dumtaxat exceptis, a festo Exaltationis Sanctae Crucis usque ad festivitatem Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi ieiunare teneantur; quodque singuli eorum manere debeant in cellis suis, die ac nocte in lege Domini meditantes, ac in orationibus vigilantes, praecipitur.

§ 2. Et propterea nonnulli ipsius Or-Causae ad pe- dinis professores, propter arctitudinem et modi inducen- rigorositatem Regulae huiusmodi, tam ex fragilitate humana, quam ex debilitate corporea nequeuntes eamdem Regulam observare, dispendium suae salutis incurrant. Quod plures etiam, asperitatem huiusmodi pertimescentes, ab ingressu eiusdem Ordinis retrahantur.

Ðе Geu :

§ 3. Nos vero, qui plantare Religionem carnium sacram, et plantatam modis omnibus fovere intensis desideriis affectamus, super hoc, quantum nobis est possibile, providere salubriter cupientes, et rigorem huiusmodi quadam temperie mitigantes, ac Regulam ipsam moderantes, apostolica auctoritate, tenore praesentium, statuimus, ordinamus et concedimus, quod dicti Ordinis professores, qui nunc sunt et pro tempore erunt, tribus dumtaxat diebus singularum septimanarum, etiam quibus, ut praefertur, ieiunare, iuxta eamdem Regulam, sint adstricti, praeterquam in Adventu et in Quadragesima et aliis generalibus prohibitis diebus, carnibus vesci.

§ 4. Ac horis congruis in corum Ec- Domansione et clesiis et illorum claustris, ac per eorum in claustris. ambitus manere et deambulare licite et libere valeant.

§ 5. Decernentes eos et eorum singulos Fratres ad obcirca praemissa ad arctiorem observan-terioris Regutiam, quam supra praemittitur, occasione lae non tenenprofessionis in dicto Ordine emissae vel in posterum emittendae, minime teneri.

§ 6. Et nihilominus fratribus eisdem, Concessis vero qui Regulam ipsam, ita ut praemittitur, antea privilemoderatam observaverint, quod eis proficiat in remissionem peccatorum; omnibus et singulis privilegiis, indultis, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, protectionibus et praerogativis eidem Ordini per antea concessis, uti et gaudere possint, eadem auctoritate concedimus per praesentes: constitutionibus apostolicis et statutis, consuetudinibus etiam praedictis, et aliis Ordinis et Regulae praedictis capitulis, iuramento, confirmatione apostolica, vel alia quavis firmitate vallatis, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

§ 7. Et, ut ipsi fratres in humilitatis Confessariumet paupertatis spiritu, ac castimonia vir- Ordine possunt tutum Domino famulantes, ad huiusmodi mitigatam Regulam observandam ferventius animentur, omnibus et singulis fratribus dicti Ordinis, praesentibus et futuris dumtaxat, qui Regulam istam sic, ut præmittitur, moderatam observaverint, seu in observantia ipsius vixerint, ut superiores ipsorum dicti Ordinis vel alius quicumque idoneus eiusdem Ordinis sacerdos, omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, semel tantum in mortis articulo plenam remissionem, in statu et sinceritate S. R. E. ac obedientia, vel devotione nostra, vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium, necnon observantia praedicta persistente,

auctoritate apostolica, concedere valeant, devotioni ipsorum, tenore praesentium, indulgemus. Sic tamen, quod iidem superiores, de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, eisdem fratribus, si supervixerint, vel per alios, si forte transierint, faciendam iniungant: quam ipsi fratres facere teneantur, ut praefertur.

§ 8. Et ne, quod absit, propter huiusmodi gratiam, fratres praedicti reddantur procliviores ad illicita in posterum committenda, volumus quod, si ex confidentia remissionis huiusmodi, praedicti fratres aliquando forte committerent, quoad illa, praedicta remissio nullatenus suffragetur.

tae feriae.

§ 9. Et insuper, quod per unum, ex Do iciunio sex- quo nostra praesens concessio ad corumdem fratrum pro tempore existentium notitiam pervenerit, computandum, singulis sextis feriis, impedimento legitimo cessante, ieiunent. Quod si praedictis sextis feriis, ex praecepto Ecclesiae, regulari observantia, iniuncta poenitentia, voto, vel alias ieiunare teneantur, una alia die singularum septimanarum eiusdem anni, qua ad ieiunandum non sint adstricti, ieiunent. Et si in dicto anno vel aliqua eius parte essent legitime impediti, anno sequenti, vel alias, quum primum potuerint, modo simili supplere ieiunium teneantur. Porro, si alias forsan praelibatum ieiunium in toto vel in parte adimplere commode non potuerint, eo casu superiores ipsorum, ieiunium ipsum in alia pietatis opera, prout saluti animarum illorum viderint expedire, commutare valeant, quae ipsi pari modo debeant adimplere. Alioquin nostra huiusmodi praesens concessio, quoad non observantes dumtaxat, nullius esset roboris vel momenti. Nulli ergo etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicæ 1432, 15 kalendas martii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 16 februarii 1432, pont. anno 1.

IV.

Statuta et ordinationes a clero Urbis in publicis solemnitatibus servanda, aliaque circa eiusdem reformationem et gubernium decernit (1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Ab Urbis vicario factas olim pro clero constitutiones, — 2. Confirmatione apostolica dignas, - 3. Firmat, servarique mandat. - 4, 5. Tenor dictarum constitutionum. - 6. Ordo in publicis processionibus servandus. — 7. Earum tempore non confabulandum, sed orandum. — 8. Clerici et beneficiati caste domi vivant. — 9. Clericorum et presbyterorum filii eis ad altare non ministrent. — 10. Clerici, nisi senes sint, ad monialium domos non accedant. — 11. A ludo quolibet abstinendum. - 12. De vestium modestia. — 13. Nec arma deferant. — 14. Comam non nutriant. — 15. De servitio a beneficiato praestando. — 16. Beneficia obtinentes saecularia officia exercere non possunt. - 17. Nec clericus exercent artem clericis interdictam. — 18. Notarii vicarii Urbis debent esse clerici. - 19. In rebus hac constitutione prohibitis procedi potest per simplicem denunciationem. -20. De funeralibus et sepultura. — 21. Legalizatio praesentis edicti.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In apostolicae dignitatis specula, licet Promium. immeriti, disponente Domino, super gregem Eius constituti, iniunctum nobis apostolatus officium exequi cupientes, ad ea libenter nostrae circumspectionis dirigimus intuitum, per quae inter personas ecclesiasticas, sublatis erroribus, virtutum norma pro Regis aeterni gloria resurgat: ac totius aequitatis et iustitiae salutaria proveniant incrementa: et iis, quae propterea rite processisse comperimus, ut illibata persistant, libenter, cum a nobis petitur, muniminis firmitatem impartimur.

- § 1. Sane petitio pro parte venerabilis fratris nostri Gasparis, archiepiscopi Con-
  - (1) Ex Regest, in Archiv. Vatic.

stitutiones,

Ab Urbis vica- san., nostri in spiritualibus in alma Urbe pro elero con- vicarii, nuper exhibita nobis continebat, quod dudum venerabilis frater noster Daniel, episcopus Parentin., tunc noster in dicta urbe in spiritualibus eisdem vicarius, intendens reformationi dilectorum filiorum universi cleri dictae urbis, pro eorum salutari regimine et vita laudabili nonnullas constitutiones et ordinationes, prout in quodam instrumento publico super hoc confecto latius continetur, edidit et publicavit inviolabiliter observan-

apostolica dignas,

§ 2. Quare pro parte dicti archiepiscopi Confirmatione nobis fuit humiliter supplicatum, ut constitutionibus et ordinationibus hu usmodi, pro earum subsistentia firmiori, ac salubri gubernaculo morum et honestatis dictorum cleri, robur apostolicæ confirmationis adiicere de benignitate apostolica dignaremur.

rique mandat.

§ 3. Nos igitur clerum ipsum in viam Firmat, sorva- Domini salubriter dirigi cupientes, huiusmodi supplicationibus inclinati, dictas constitutiones et ordinationes, quarum tenorem cum instrumento praefato de verbo ad verbum praescutibus inseri fecimus, ratas habentes atque gratas, eas authoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus, decernentes nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis authoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari: non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque.

rum constitutionum.

- § 4. Tenor autem dictarum constitu-Tenor dicta-tionum et instrumenti sequitur, et est talis: Daniel episcopus Parentin., sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii divina providentia Papae quarti, in alma Urbe et eius districtu in spiritualibus vicarius generalis deputatus, universis et singulis praesentes litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam.
  - § 5. Ad ea ex officii nobis commissi debito libenter intendimus, per quae ecclesiasticus ordo per viam Domini salu-

briter dirigatur, ac utiliter conservetur. Cupientes igitur, ut mores et vita clericorum dictae urbis, pro eorum salute et honestate ac aliorum exemplo laudabili, in melius dirigantur, infrascriptas constitutiones et capitula per eosdem clericos et quemlibet ipsorom observanda, ad honorem Dei omnipotentis edidimus et ordinavimus: quorum tenor per omnia sequitur, et est talis.

§ 6. In primis igitur statuimus et or- Ordo in publidinavimus, quod in quibuscumque pro- cis processio- nibus servancessionibus faciendis clerici ordine infra-dus. scripto incedant, videlicet: quod illi, qui fuerint pro tempore deputati portare pluvialia, sint propinquiores nobis, aut successori vel locumtenenti nostro; antiquiores vero archipresbyteri Ecclesiarum cardinalium suo ordine bini et bini, deinde antiqui canonici dictarum Ecclesiarum cardinalium, secundum antiquitatem et posterioritatem corum, incedant: et hoc sub poena arbitrio nostro, aut officialis aut successorum nostrorum huiusmodi vicariatus, seu officialium suorum, qui pro tempore fuerint, exigenda.

§ 7. Item, quod nullus, dum proces- Enrum tempore sionaliter incedit, cum aliquo confabulare non confabupraesumat, sed cantet aut orationibus a orandum. seipso, si cantare nescit, insistat, sub poena praedicta.

§ 8. Item, ut clericorum mores in me- Clerici et belius reformentur, et clerici ipsi continenter domi vivant. et caste vivant, quod nulli, et maxime ecclesiastica beneficia obtinentes, in sua domo vel alibi retineant concubinas, aut mulieres de fornicatione suspectas, de quibus aliqua sinistra suspicio valeat exoriri, sub simili et iuris communis poenis.

§ 9. Item, quod nullus clericus aut Clericorum et sacerdos, habens filios etiam legitimos vel fili ois ad alex concubina aliqua, praesumat quod tare non minifilius seo filii sui palam deserviant in missa sive aliquo servitio divino ecclesiastico, sub poena, arbitrio nostro, successorum nostrorum, seu deputatorum, ut praefertur, inferenda.

§ 10. Item, quod nullus clericus, sine Clerici, nisi praefati domini vicarii pro tempore eximontalium do- stentis, aut eius officialium licentia, cuiusmos non acco- cumque conditionis aut status existat, praesumat accedere ad quodcumque monasterium monialium, exceptis qui senio sunt confecti et quibus nulla possit etiam sinistra suspicio, utpote in octuagesimo eorum aetatis anno existentes, sub poena

similiter inferenda.

§ 11. Item, quod nullus ludere prae-A ludo quoli-sumat ad arandum, sive ad taxillos aut ad aleas, nec forte digitos ludere non dam. audeant, sive cartas, aut aliquem ludum in taberna aut loco publico sive privato, in quo ludat pecunias, aut vinum, aut prandium, sive coenam, sive minimum quod comestibile, sub poena, ut praescribitur, inferenda.

§ 12. Item, quod nullus clericus bevestium neficiatus, cuiuscumque conditionis, præmodestia. eminentiae, aut status existat, praesumat manicas ad saccam aut largas, more hominum saecularium, suo vestimento portare, quae manicae palmo cum dimidio latiores non sint, sub poena inferenda praedicta.

§ 13. Item, quod nullus caligas divisatas Nec arma de- seu solatas, aut caputium quod ultra unam cannam panni contineat, seu arma offensiva vel defensiva portare praesumat, sub poena, ut praescribitur, inferenda.

> § 14. Item, quod nullus clericus benenon ficiatus, cuiuscumque status sive conditionis existat, de caetero portet comam patentibus auribus, quae tangat aures; coronam vero rotunditatis unius magnae hostiae quilibet honeste ferat: nemo propterea attonsus incedat, sed in coma, ut superius dictum est, ut clericus non laicus cognoscatur, reformetur: contrarium facientes nullo gaudeant privilegio clericali, sed ut laici puniantur et reputentur, et alias, arbitrio dicti domini vicarii, castigentur.

§ 15. Item, irrefragabili constitutione Deservition be- nostra sancimus, quod nullus clericus, neficiato praequi non servit Ecclesiae, in qua benebutiones quotidianas, aut emolumentum vel lucrum, seu obventionem aliquam vel aliquas, etiam funeris vel rei alterius, si non interfuit funeri aut rei illi, de qua percipitur emolumentum aut lucrum, seu percipiuntur obventiones: sed pars illa interessentibus aut servientibus accedat. Et, si per superbiam, vel potentiam, vel quovis modo non deserviat, aut non intersit, portionem ut praesens vendicare potentialiter voluerit, ipso facto, excommunicationis sententiam et sui beneficii privationem incurrat: ita ut talis, quod sic contrafecerit, eius canonicatus et præbenda, et quaecumque beneficia per huiusmodi privationem vacantia impetrari possint libere et iuste.

§ 16. Item, quod nullus clericus aut Beneficia obcanonicus, cuiuscumque status, gradus et laria officia exconditionis existat, qui in Urbe beneficium ercere non posaut beneficia habet, debeat tenere vel sunt. regere, seu habere aliquod officium seculare in Urbe, aut extra Urbem, clericis interdictum: qui vero contrarium fecerit, ipso facto, sententiam excommunicationis incurrat, et beneficia ipsius libere et licite impetrari, ut supra, possint: pronunciantes ex nunc, prout ex tunc, eos, ipso facto, omni beneficio ecclesiastico privatos, ac omni clericali privilegio denudatos,

§ 17. Item, quod nullus clericus exer- Nec clericus ceat artem aliquam clericis interdictam; exerceat artem si quis autem contrarium fecerit, poenam dictamarbitrio nostro et successoris nostri imponendam incurrat: nec sit opus, in casu praedicto ipsum clericum moneri: cum iura disponant, quod quilibet clericus appareat in totum clericus clericalia exer-

§ 18. Item, quod in officio vicariatus audientiae causarum duo notarii exerceant Notarii vicarii officium notarii, qui sint clerici benefi- Urbis debent ciati, si possint haberi et deputari: si vero plures notarios deputare voluerimus, aut successores nostri voluerint ad dictum officium, sit in nostra et eorum potestate ficiatus existit, in divinis, percipiat distri- | eos deputare; et si contrarium ordinatum

cens, et non semiclericus et semilaicus.

stando.

ferant.

Comam

nutriant.

fuerit, in laicos deputando et ponendo, acta dictorum notariorum laicorum in dicta Curia confecta non valeant, nec teneant ipso iure, nullibique fidem faciant in aliquo iudicio aut facto; sed sint, eo ipso, nullius efficaciæ, roboris vel momenti.

constitut. prociationem.

§ 19. Item, quod in supradictis et In rebus hac propedictis omnibus et singulis capitulis hibitis procedi et prohibitionibus, per nos et successores potest per sim- nostros, qui erunt pro tempore, eorumque officiales, procedi possit contra delinquentes et contrafacientes in praedictis et quibuscumque aliis criminibus, tam per inquisitionem, quam accusationem seu denunciationem, et praedictos delinquentes vel quasi punire et condemnare, prout et sicut in supradictis capitulis est expressum et declaratum.

et sepultura.

§ 20. Item, quia secundum sacrorum De funeralibus canonum sanctiones, qui altari servit, de altari vivere debet, et qui ad onus eligitur, non debet a mercede repelli; authoritate apostolica, irrefragabili constitutione in perpetuum valitura statuimus et ordinamus, quod quicumque praelatus, cuiuscumque præeminentiae, dignitatis, status et conditionis existat, sive peregrinus, cortisanus et advena, utriusque sexus, qui vel quae in parochia alicuius Ecclesiae Urbis moram traxerit, in eaque parochia diem clauserit extremum, nullo condito testamento, sepeliatur in Ecclesia dictae parochiae, ubi morabatur; funeraliaque integraliter habeat et percipiat eadem Ecclesia, sive illius rector, cum in vita et in morte dictus rector, in cuius parochia fuit, et non alius, per manum salutarem eidem et omnia ecclesiastica sacramenta impendere ac dare debeat, etiam si solum per tres dies in dicta fuerit parochia commoratus: si vero decesserit condito testamento, et alibi elegerit sepulturam, Ecclesia, de cuius parochia assumptus extiterit, habere debeat canonicam portionem et medietatem cerae, secundum dictae urbis consuetudinem: quibuscumque privilegiis, gratiis sive indultis in contrarium allegantibus nullate-

nus profuturis: cum nimirum debeat reprehensibile iudicari, ut clerici aliorum clericorum labores et fructus, per improbæ ambitionis temeritatem, subripere debeaut et habere, quos sacri canones, pie, iuste debitaque benignitate pensata, pauperibus clericis laudabiliter Altissimo famulantibus concesscrint erogari: mandantes omnibus et singulis clericis et personis ecclesiasticis, cuiuscumque status, gradus, ordinis existant, in Urbe et eius districtu commorantibus, ut praedicta omnia et singula contenta, descripta et narrata in dictis constitutionibus et capitulis per nos ordinatis, sub poena et ad poenam in dictis capitulis et constitutionibus apposita et appositam, observent et observari faciant, non derogando aliis constitutionibus et ordinationibus hactenus in dicto clero antiquitus observatis, sed potius illas et illa confirmando. In cuius rei testimonium praesentes litteras fieri, et per honorabilem virum Petrum Paulum Laurentii, nostrum et Curiae nostrae notarium, subscribi, nostrique sigilli fecimus appensione muniri.

§ 21. Acta fuerunt haec Romae, in Pa- Legalizatio latio Apostolico, anno a nativitate Domini praesentis edimillesimo quadringentesimo trigesimo primo, die secunda mensis novembris, indictione nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii Divina Providentia Papæ quarti anno primo: praesentibus ibidem egregiis viris domino Iacobo de Tuderto, auditore causarum Curiae ipsius domini vicarii, et presbytero Ioanne Angelo de civitate Pennensi, ipsius domini vicarii capellano, et presbytero Valentino, canonico Ecclesiae Sancti Nicolai in Carcere Tulliano de Urbe, testibus ad praemissa vocatis specialiter et rogatis. Et ego Petrus Paulus Laurentii Lelli Pauli, Romanus civis, canonicus Ecclesiarum Sancti Nicolai in Carcere Tulliano, et Sancti Marci de Urbe, Dei gratia publicus apostolica authoritate notarius, et nunc notarius Curiae

supradicti domini vicarii, quia praedictis omnibus et singulis una cum supradictis testibus interfui et praesens fui, sed aliis occupatus negotiis per alium scribi feci, ideo ea subscripsi et publicavi, et sigillo praefati domini vicarii signavi rogatus, meumque signum apposui consuetum, in fidem et testimonium omnium praemissorum.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo trigesimo secundo, octavo kalendas martii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 23 februarii 1432, pont. anno 1.

#### V.

Privilegium curialium sive officialium Sedis Apostolicae obsequiis existentium, aliorumque pro eorum negociis ad eamdem Sedem venientium, et apud eam commorantium, aut inde recedentium, ne interim extra Romanam Curiam conveniantur.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Privilegium (de quo in rubrica). — Secus acta irritantur. — 2. Secus attentantes excommunicationis poena puniuntur — 3. A die affixionis praesentium etc. — 4. Obstantium derogatio. -5. Clausulae.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Divina, in eminenti Sedis Apostolicae specula, disponente clementia, constituti, ad ea libenter intendimus, per quae officiales praedictae Sedis obsequiis eius, ad quam veluti fidelium omnium matrem, pro animarum salute quaerenda et iustitia consequenda, de diversis mundi partibus confluit multitudo, tutius et quietius se promptiores valeant exhibere.

§ 1. Hinc est quod nos, ex certis ra- Privilegium (de tionalibus causis moti, etiam nonnullorum quo in rubripraedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, districtius inhibemus locorum ordinariis, necnon commissariis et delegatis corum, caeterisque universis et singulis, quacumque potestate et auctoritate praefulgeant, cuiuscumque dignitatis, gradus vel præeminentiae fuerint, ne contra officiales praefatos, quocumque nomine nuncupentur, in nostris et dictae Sedis obsequiis, nunc et pro tempore existentes, necnon quoscumque alios, pro suis et eorum causis et negotiis prosequendis, ad Sedem praedictam venientes, ac in ea (durante negotiorum et causarum huiusmodi prosecutione) moram trahentes, et recedentes ab eadem, procedere, aut in eos excommunicationis, suspensionis vel interdicti, aut privationis officiorum vel beneficiorum, seu quamvis aliam sententiam promulgare praesumant. Nos enim Secus acta iromnes et singulos processus ac sententias contra tenorem et mentem nostrae inhibitionis huiusmodi latas et habitas, ac in posterum habendas et promulgandas, et quaecumque inde secuta declaramus nulla, irrita et inania, nulliusque extitisse vel existere roboris vel momenti, necnon quicquid in contrarium a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentatum forsan est hactenus, vel in posterum contigerit attentari, etiam decernimus irritum et inane.

§ 2. Et nihilominus in omnes et sin- Secus attengulos ordinarios ac officiales, commis- munication. pæsarios et delegatos eorum, qui se de di- na puniuntur. gnitatibus aut beneficiis ecclesiasticis quibuscumque, officia aut negotia huiusmodi apud dictam Sedem prosequentium praedictorum eos illis forsan privando, aut privatos decernendo vel declarando, seu cuiuscumque privationis praetextu, illa personis aliis conferendo, seu de illis in ea quomodolibet intromi-

(1) Quoad clericos beneficiatos respectu ordinariorum, vide Concil. Trident., cap. 1, sess. 23, et cap. xi, sess. 24.

serint, tam in dantes quam in recipientes, excommunicationis, suspensionis et interdicti latas sententias promulgamus, quas volumus eos incurrere ipso facto. A qua quidem excommunicationis sententia absolvi nequeant, nisi a nobis, vel per nos deputandis, praeterquam in mortis articulo constituti.

nís praescutium

§ 3. Praemissa autem a die affixionis A die affixio- praesentium ad valvas basilicae Principis Apostolorum de Urbe, ex certa scientia quoscumque ligare volumus et arctare.

rogatio.

§ 4. Non obstantibus apostolicis et Obstantium de- quibuscumque generalibus, provincialibus, vel synodalibus conciliis editis constitutionibus et ordinationibus, ac privilegiis, per quae effectus praesentium impediri posset quomodolibet, vel differri, etiamsi de illis, eorumque tenoribus habenda esset praesentibus mentio specialis, et quae praesentibus haberi volumus pro sufficienter expressis, caeterisque contrariis quibuscumque.

Clausulae.

§ 5. Nulli ergo etc.

Dat. Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo trigesimo secundo, octavo idus martii, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 8 martii 1432, pontif. anno 11.

#### VI.

Approbatio congregationis S. Iustinae de Observantia monachorum Ordinis S. Benedicti, cum declaratione circa capituli generalis celebrationem, definitorumque ac visitatorum, abbatum et priorum electionem et auctoritatem.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Causa constitutionis edendae. — Congregationem S. Iustinae Benedictinorum confirmat. — 2. De generali capitulo singulis annis tenendo. — 3, 4 et 5. De definitoribus in eo eligendis, illorumque facultatibus. — 6. De visitatoribus. — 7. De loco futuri capituli. — 8. De obedientia praelatis Ordinis praestanda.

- 9. De recipiendis in Congregationem. — 10. De translatis a monasteriis ad monasteria. - 11. Singula monasteria, eorumque praelati suis gaudent privilegiis. — 12. De modo reformandi monasteria. - 13, 14. De electionibus praelatorum et reddituum divisione. — 15. Obstantium derogatio.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi ex solicitudinis debito pastoralis, Proœmium. sub regulari observantia singulis Altissimo militantibus, in his per quae suis statui et indemnitatibus consulitur, nos favorabiles esse deceat pariter et benignos, praeclaram tamen dilectorum filiorum monacorum de Observantia Sanctae Iustinae congregationem Ordinis S. Benedicti, ad quos etiam, antequam, divina favente clementia, ad apicem Summi Apostolatus assumeremur, specialem gessimus in Domino caritatis affectum, spiritualis dono laetitiae vitam et conversationem contemplantes, quibus eis aliisque proficiunt, et salutaria piis fidelium mentibus exempla transmittunt; tanto solertius ea prosequi, necnon instaurare studiis gerimus assiduis, per quae congregationis huiusmodi status feliciter adaugeri solidarique poterit, quanto per assumptionem huiusmodi maior nobis desuper attributa facultas est, et ampliorem christicolis speramus jugiter provenire salutem.

§ 1. Attento itaque quod fel. rec. Mar- Causa constitinus Papa quintus, praedecessor noster, dae. nonnulla eisdem monachis contulit privilegia, quae non usque adeo ad pleniorem eiusdem congregationis soliditatem, augmentumve sunt sufficientia; idcirco nos, propter dictorum monacorum laudabilem vitam, et exemplares mores nobis diu cognitos, praefatum praedecessorem nostrum sequentes, atque, ubi opportunum fuerit, nonnulla innovantes et adiicientes, proprio motu, auctoritate apostolica et ex certa scientia, necnon irrefragabili perpetuaque constitutione sancimus, et praesentium serie statuimus,

Congregatio- volumus pariter et ordinamus, quod nae Benedicti- omnes et singuli dictae congregationis norum confir- Ordinem ipsum professi, praesentes et futuri, quamvis in diversis pro tempore monasteriis sive locis morentur, unum tamen corpus et una congregatio existant. Quam quidem congregationem, auctoritate et scientia similibus, approbamus, et ut a christifidelibus in reverentia et devotione habeatur hortamur, eamque sub Ordine et Regula S. Benedicti esse declaramus atque constituimus.

§ 2. Quodque, pro eorum salubriori senerali statu, in loco ad id congruo, generale, lis annis tenen- iuxta laudabilem quae desuper hoc dudum viguit consuetudinem, capitulum per eos singulis annis celebretur, nec illud, postquam inchoatum fuerit, donec pro alio futuro celebrando capitulo similis locus electus et acceptatus extiterit, quomodolibet dissolvatur.

§ 3. In quo quidem capitulo, novem De definitori- ex his, qui in illo habere vocem possunt, gendis, illorum- eligantur definitores, qui sic electi, totum que facultati- capitulum praefatum repraesentantes, pro salubri dictae congregationis successu, statuta, constitutiones et ordinationes, ac omnia et singula, quae in spiritualibus ipsius congregationis, ac praefatae Regulae statum, observantiam et indemnitatem, necnon circa divini officii directionem et ordinationem, absque tamen ipsius Regulae variatione substantiae vel effectus, interpretationem seu declarationem quomodolibet concernere poterunt, auctoritate praedicta instituendi, ordinandi, interpretandi, declarandi, necnon ea, quae sic instituta, ordinata, interpretata vel declarata fuerint, in toto vel in parte, prout rerum et temporum qualitates exegerint, amovendi, alterandi et in melius commutandi, plenam et liberam in omnibus habeant facultatem. Quorum definitorum statutis, constitutionibus, ordinationibus et definitionibus et correctionibus, singuli de congregatione huiusmodi, cuiuscumque dignitatis, status, gradus quoque necnon maioris partis visitatorum

sive conditionis existant, in omnibus efficaciter parere teneantur.

- § 4. Volentes ac statuentes quod huiusmodi definitores de praedictis monasteriis et locis, ac eorum bonis, prout utilitatibus praedictae congregationis videbitur expedire, libere disponere:
- § 5. Nec non eos ex ipsis monachis praesentibus et futuris, quos ad id idoneos iudicaverint, in abbates et priores vacantium pro tempore monasteriorum ac prioratuum huiusmodi alias, iuxta dictae congregationis constitutiones, ordinationes et statuta eligere sive nominare, necnon ad beneplacitum eorum taliter electos sive nominatos, absque aliqua dictae causae cognitione, a regimine et administratione dictorum monasteriorum, quibus tunc praesuerint, et quae tunc propterea vacare censeantur, absolvere et amovere, ac etiam omnia et singula, quae in praemissis omnibus, et circa ea quomodolibet necessaria vel opportuna fuerint, facere et exequi libere et licite possint et valeant.
- § 6. Plane, ne post dissolutionem hu- De visitatoriiusmodi capituli, praedicta congregatio regiminis solatio destituta remaneat, quinque vel plures, prout definitoribus huiusmodi visum fuerit, visitatores deputentur, quorum unus, iuxta ipsorum definitorum dispositionem, praesidentis vicem, nomenque suscipiat, et ad eum, secundum huiusmodi capituli decreta, singula praedictae congregationis negocia deferantur; ipsique praesidens et visitatores omnia et singula faciant, disponant et exequantur, super quibus ab huiusmodi capitulo muniti potestate fuerint, vel quae ab eo receperint in commissis, aut alias, iuxta eorum constitutiones et statuta, quorum officia usque ad sequens, anno proxime futuro tunc celebrandum, huiusmodi congregationis capitulum dumtaxat durent.
- § 7. Locus autem capituli praedicti, De loco futuri postquam electus et acceptatus fuerit, absque rationabili causa, de praesidentis

eorumdem assensu, nullatenus immutetur. I

§ 8. Praeterea omnes et singuli prae-De obedientia sentes et futuri dictae congregationis praelatis Ordinis praestanda, praelati, necnon monachi, conversi et commissi, sub praefatorum visitatorum et consequenter illorum praelatorum, in quorum monasteriis sive locis ipsi monachi, conversi et commissi morantur, obedientils sistant, eas hinc inde, prout decens fuerit, humiliter impensuri.

dis in Congregationem.

§ 9. Et insuper, ne facilitate praecipiti Do recipien- Religionis iugum quis acceptet, nullus ex monasteriorum sive locorum huiusmodi praelatis, absque deliberatione matura, necnon duarum partium sui conventus assensu, quempiam in monacum sive conversum monasterii, sive loci cui praesit, quomodolibet ad professionem recipiat; aliter vero inibi recepto, nisi postea praedictus accedat assensus, standi vel morandi ibidem sit penitus interdictum.

monasteriis ad monasteria.

§ 10. Sane ut, cuiuslibet materia turba-De translatis a tionis adempta, personae congregationis huiusmodi quietius valeant Altissimo famulari, omnes et singuli, quos, de prioribus in quibus professi fuere monasteriis et locis, ad alia praesentia et futura dictae congregationis monasteria sive loca, iuxta ordinationem capituli huiusmodi, transferri contigerit, aut alias pro conventualibus quomodolibet deputari, ex tunc ab ipsis prioribus monasteriis atque locis realiter absoluti sint, et aliorum monasteriorum locorumque praedictorum, quamdiu steterint ibidem monachi, ac suppositi reputentur, et pro conventualibus inibi habeantur, in actibus et negociis capitularibus, ac si ibidem professi fuerint.

§ 11. Porro, ne praemissorum occa-Singula mona-sione, monasteriis et locis congregationis steria, eorumq. praetati suis huiusmodi, veleorum alicui detractum fore quomodolibet extimetur, omnia monasteria et loca praedicta, necnon illorum praelati, atque personae, quibuslibet eis a Sede Apostolica, vel alias qualitercumque concessis, de iure seu consuetudine quo- camus pariter et annullamus. Volentes

modolibet debitis iuribus, præeminentiis ac dignitatibus inconcusse gaudeant et utantur, dunimodo illa praemissis et aliis huiusmodi congregationis ordinationibus et institutis non obsistant; nec propterea ex monasteriis ipsis unum reputetur alteri subiectum, sed eis in sua libertate remanentibus, illa vicissitudinis adminiculo coniuncta, sub felici dictae congregationis regimine uniformi, regularis observantiae gressu sibi invicem suffragentur.

§ 12. Adiicientes quod quotiescumque De modo repraelatus aliquis monasterium cui prae- formandi monafuerit, ad eiusdem congregationis observantiam reducere et sub illa reformare delegerit, iuxta statuta, decreta, necnon ordinationes congregationis huiusmodi, prout congruentius poterit, ipsam reformationem faciat, eiusque desuper acta, conventiones et modi, quae de consensu congregationis eiusdem vel illorum, quos ad id deputaverit, in formam publicam redacta fuerint, eo ipso, confirmationis apostolicae sint robore suffulta.

- § 13. Sane, cum prædictus praedecessor De electionipraedictæ congregationi concesserit quod, rum et reddivacantibus monasteriis, quae tunc erant tuum divisione. dictae congregationis, electiones recte et canonice celebrandae a duabus partibus eligentium, auctoritate apostolica confirmatae ipso facto censerentur; quodque, de omnibus redditibus monasteriorum praedictorum, quinta pars pro decenti substentatione praelatorum deputaretur, aliae vero quatuor partes per cellerarios, absque contradictione praelatorum, in monachorum et conventuum utilitatibus dispensarentur;
- § 14. Nos, attendentes quod huiusmodi ordinationes et decreta, non ad conservationem et augmentum dictae congregationis, sed ad eius dispendium maximum cederent et detrimentum, omnia et singula statuta, ordinationes et decreta electionum, et reddituum divisiones huiusmodi revo-

et statuentes quod electiones abbatum et priorum ad dictae congregationis capitulum generale, aut praesidentem et visitatores, iuxta concessam eis, ut praefertur, facultatem et eorum constitutiones et statuta, pertincant; quibus taliter electis, iuxta Regulam B. Benedicti et eorum constitutiones, monasteria ipsa, sive loca et eorum bona tam in spiritualibus quam in temporalibus regendi et gubernandi libera et licita sit facultas.

rogatio.

§ 15. Non obstantibus praemissis ac Obstantium de- aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam si de illis specialis et expressa ac de verbo ad verbum praesentibus mentio habenda esset, quibus, quoad praemissa, specialiter derogamus; necnon monasteriorum, prioratuum et Ordinum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo etc. Si quis etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae 1432, nono kal. decembris, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 23 novembris 1432, pont. anno II.

#### VII.

Quod festivitas Sanctissimi Corporis Christi etiam in octava celebretur, duplicatis indulgentiis a praedecessoribus Pontificibus concessis (1).

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Caussae const. edendae. — 2. Auget dies indulgentiarum. - 3. Hasce literas publicari mandat. — 4. Transumptis adhibenda fides.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Excellentissimum Corporis et Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi Sacramentum, quod, appropinguante passionis Eius

(1) Hanc festivitatem instituit Urbanus IV, Constit xix, tom. III, pag. 705.

hora, Dominus ipse signo praecipui, quo nos dilexit, amoris salubriter instituit, eiusque commemorationem sacratissimam iugi mentis exultatione contemplantes, ad hoc inter singulos huiusmodi mercatos Sanguine spiritualia dispensare munera votis exposcimus, ut illi condignis assurgentes laudibus, sua frequentius ad ipsius venerationem Sacramenti corda dirigant, et eo quo corporalis habetur praesentia Salvatoris viatico, fructus vitae complectentes aeternae, caelestia conscendant, Ipsum, qui se nobis in edulium tribuit, perpetuo conspecturi.

§ 1. Sane dudum piae mem. Urbanus Caussae const. Papa quartus, praedecessor noster, etc. Et edendae. subsequenter Martinus PP. V etc. (1)

§ 2. Nos vero, quos interim ad Summi Auget dies in-Apostolatus apicem divina clementia perduxit, etiam pro frequentiori huiusmodi veneratione Sacramenti summis gestientes affectibus nostri partes ministerii salubriter impertiri, necnon relaxationes et concessiones praedictas apostolici robore muniminis ipsorum notioni fidelium committentes, praemissis per eumdem Martinum praedecessorem, ut praefertur, relaxatis diebus alios totidem dies pariformiter ab ipsis fidelibus consequendis adiicimus per praesentes.

§ 5. Et insuper universos patriarchas, Hasce literas archiepiscopos, episcopos et alios Eccle- publicari mansiarum praelatos monemus ac hortamur in Domino, ac eis per apostolica scripta, in virtute sanctae obedientiae districte praecipiendo, mandamus, et in remissione peccaminum injungimus, ut per se vel alios eorum subditos, per singulas suarum civitatum et dioecesum Ecclesias, in dominica feriam et festum praedicta proxime praecedente, salutaribus ad venerationem potissime Sacramenti huiusmodi monitis et exhortationibus, praesentium, quarum etiam tenor inter matutinales festorum, necnon dierum octavarum huiusmodi lectiones recitetur, literarum continentiam et effectum publicare et

(1) Bullarii tom. III, p. 705; tom. IV, pag. 731.

insinuare procurent, ut, eiusdem Sacramenti suffragante mysterio, subditi et fideles ipsi spiritualium gratiarum uberiori fulciantur augmento, et ab Illo, qui se per ipsum immolavit hostiam, post huius vitae cursum, ad gloriam perducantur æternam.

EUGENIUS IV PP.

§ 4. Verum, quia difficile foret huius-Transumptis modi literas singulis exhiberi, volumus et eadem auctoritate decernimus, quod ipsarum transumpto manu publica et sigillo alicuius episcopalis vel superioris ecclesiasticae Curiae munito, tamquam praefatis, si originales exhiberentur, literis plena fides adhibeatur, et perinde ac si originales literae forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MccccxxxIII, septimo kalendas iunii, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 26 maii 1433, pont. anno 111.

#### VIII.

Æmoniensis Ecclesia Parentinae unitur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Unio (de qua in rubrica). — 2. Obedientia a clero Æmonien, episcopo Parentin. praestanda. — 3. Obstantium derogatio. — 4. Declaratio, quod ex hac unione neutri inferatur praeiudicium. -5. Clausulae.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Cunctis orbis Ecclesiis, disponente Domino, praesidentes, circa ipsarum statum salubriter dirigendum studiis invigilamus assiduis, easque sic cupimus nostri ministerii praesidio dirigi, quod ab detrimenti subleventur incommodis et prosperis jugiter proficiant incrementis.

§ 1. Cupientes igitur Parentin. et Unio (de qua Æmonien. Ecclesiarum provinciae Aquiin rubrica). leien, statui et indemnitatibus salubriter

> (1) Ex Ughell., Ital. Sac., ubi de Ecclesia Parentina.

providere, sperantes quoque quod ipsae Parentinen, et Æmonien, Ecclesiae, etiam sub felici pastoris unius regimine, spiritualiter et temporaliter optatos debeant contingere successus, necnon Parentin. et Æmonien, mensarum episcopalium fructus, redditus et proventus praesentibus pro sufficienter expressis habentes, ex certis rationabilibus animum nostrum ad id moventibus causis, necnon de venerabilium fratrum nostrorum consilio, dictas Parentinen, et Æmonien. Ecclesias cum omnibus suis iuribus et pertinentiis insimul, quam primum dictam Æmoniensem per cessum vel decessum, aut alio quovis modo vacare contigerit, auctoritate apostolica in perpetuum investimus et unimus; ita quod dictarum unitarum Ecclesiarum unus praesul et episcopus sit, liceatque episcopo Parentin. tunc existenti, per se vel per alium, possessionem episcopalis mensae Æmonien. huiusmodi auctoritate propria libere apprehendere, nec non sibi et successoribus episcopis Parentinen., pro tempore existentibus, fructus, redditus et proventus eiusdem mensae in suos, ipsorumque mensarum usus convertere perpetuo pariter et relinere, ac in civitate et dioecesi Æmonien. omnia et singula pontificalia, iurisdictionalia et alia, quae episcopi Æmonien. antea existentes, ratione dictæ Æmonien. Ecclesiæ, potuerunt ac debuerunt inibi facere ac etiam exercere, cuiusvis super hoc licentia minime requisita.

§ 2. Mandantes dilectis filiis clero, Obedientia a civitati ac dioecesi earumdem, ut, post-clero Emonien. quam annexio et unio huiusmodi sortitae rentin. praefuerint effectum, praefato episcopo tunc standa. existenti et successoribus, in his omnibus quae de iure episcopali inibi fuerint, humiliter pareant et intendant.

episcopo Pa-

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Obstantium deet ordinationibus apostolicis, ac ipsarum rogatio. unitarum Ecclesiarum iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Proviso, quod propter annexionem Declaratio, et unitates praedictas, ipsae unitac Ecunione neutri clesiae in spiritualibus non laedantur, et inferatur prae- in temporalibus nullatenus subcant detrimenta. Nos enim ex nunc irritum decernimus et inanc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Clausulae.

§ 5. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Grisogonum, anno Incarnationis dominicae MCCCCXXXIV, sexto idus maii, pontificatus nostri anno quarto.

Dat. die 10 maii 1434, pontif. anno IV.

#### IX.

Contra simoniacae pravitatis reos, eorumque mediatores.

#### SUMMARIUM

Simoniae scelus quam sit detestabile. — 1. Poenas contra simoniacos a Summis Pontificibus latas confirmans, nonnullas auget. 2. Scientibus simoniacos revelandi obligationem infert sub excommunicationis poena.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum detestabile scelus simoniacae pra-Simoniae sce- vitatis tam divinarum Scripturarum, quam sacrorum canonum auctoritas abhorreat et damnet, nos, considerantes quod plures poenarum gravitas, quam Dei timor avertere solet a voluntate peccandi, ac summis desideriis affectantes, ut hoc pestiferum vitium non ex usu solum, sed etiam ex mentibus hominum, saltem propter poenarum metum, penitus evellatur;

lus quam sit de-

testabile.

§ 1. Praedecessorum Romanorum Pon-Poenas contra tificum vestigiis inhaerendo, ac etiam Summis Pontia- omnes et singulas excommunicationis, cibus latas con- suspensionis, privationis et interdicti nullas auget. sententias, censuras atque poenas dudum a Pontificibus praedictis et pro talibus reputatis contra simoniacos quomodolibet

latas, et quas illos, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis vel præeminentiae fuerint, etiam si cardinalatus, patriarchali, episcopali, regali, reginali vel alia quavis ecclesiastica seu mundana dignitate praefulgeant, et corum quemlibet, tam manifestum quam .occultum, ipso facto incurrere volumus, confirmantes et innovantes, auctoritate apostolica declaramus, quod omnes illi, qui simoniace ordinati fuerint, a suis sint ordinibus suspensi; per electiones vero, postulationes, confirmationes, provisiones, seu quasvis alias dispositiones, quas simoniae labe fieri contigerit et quae viribus omnino careant, in Ecclesiis, monasteriis, dignitatibus personalibus, officiis ecclesiasticis, quibusvis beneficiis, aut aliquo eorum cuicumque ius nullatenus acquiratur, nec inde faciat aliquis fructus suos, sed ad omnium illorum, quae perceperit, restitutionem, sub animae suae periculo, sit adstrictus. Statuentes praeterea, quod universi et singuli, etiam præmissa dignitate praediti, qui, quomodolibet dando vel recipiendo, simoniam commiserint, aut quod illa fiat mediatores extiterint, seu procuraverint, sententiam excommunicationis incurrant, a qua nisi a Romano Pontifice pro tempore existente non possint absolvi, praeterquam in mortis articulo constituti.

§ 2. Et, ut huiusmodi labis contagium Scientibus sifrequentius reprimatur, omnibus et sin-moniacos revegulis ecclesiasticis, saecularibusque per- nem inferi sub sonis, cuiuscumque dignitatis, status, gra- lionis poena. dus, ordinis seu conditionis fuerint, in virtute sanctae obedientiae districte iniungimus, ut eos omnes, quos simoniam huinsmodi commisisse vel procurasse aut in ea mediatores esse sciverint, Pontifici praedicto, vel eius camerario aut cui idem Pontifex duxerit committendum, per se vel per alios revelare quam citius non omittant, quod si non fecerint, absolvi non debeant, donec praedicta révelent. Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Romae and Sanctum Grysogonum, anno Incarnationis dominicae mccccxxxiv, xv kalendas iunii, pontificatus nostri anno quarto.

Dat. die 18 maii 1434, pontif. anno iv.

#### X.

Ampliatio indulti a Gregorio IX concessi eremo Camaldulensi, monachorum Ordinis S. Benedicti, recipiendi religiosos aliorum Ordinum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Prioris Camaldulen, petitio. - 2. Indulto Gregorii IX quid obstaret, enarrat. — 3. Illud explicat, extenditque. - 4. Contrariis derogat.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis priori et universis fratribus domus fratrum eremi Camaldulensis, praesentibus et futuris, salutem et apostolicam benedictio-

Exordium.

Illa quae pro tranquillo personarum sub Religionis habitu Domino famulari desiderantium, studio piae vitae, statu provide facta sunt, ut illibata persistant, cum a nobis petitur, apostolicae confirmationis robore communimus, eaque ampliamus et extendimus, prout in Deo hoc conspicimus salubriter expedire.

dulen, petitio.

- § 1. Sane dilectorum filiorum prioris Prioris Camal- et fratrum domus eremi Camaldulensis, per priorem solitae gubernari, nuper habita petitio continebat, quod olim felicis recordationis Gregorius Papa IX, praedecessor noster, priori, qui tunc erat, et fratribus dictae eremi, pro eorum et ipsius eremi incremento, quasdam literas concessit in haec verba (2).
- § 2. Cum autem, sicut eadem petitio Indulto Gre- subiungebat, propter diversa privilegia gorii IX quid et indulta diversis congregationibus di-
  - (1) Gregorii IX indultum legitur tom. 111, pag. 423. (2) Haec bulla non inseritur, quoniam habes eam loco in Concordantiis citato.

Bull, Rom. Vol. V.

versarum domorum et monasteriorum, ex obstaret, enarpost per Apostolicam Sedem concessa, necnon diversas alias constitutiones et ordinationes editas, concessioni praefati praedecessoris nostri plurimum derogatum existit, propter quod multi, qui in dicta eremo Altissimo famulari affectant, ab corum proposito retrahuntur; quare, pro parte dictorum prioris et fratrum, nobis fuit humiliter supplicatum, ut eis super hoc opportune providere, dictaeque concessioni robur apostolicae confirmationis adiicere, et etiam, quantum opus est, ipsam ampliare de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos itaque, de praemissis plenius Illud explicat, informati, prioris et fratrum praedicto- extendique. rum supplicationibus inclinati, concessionem praedictam, necnon dictas literas, et quaecumque in eis contenta, rata et grata habentes, ea auctoritate apostolica confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Vobisque, ut omnes et singulos cuiuscumque Ordinis existant et de quibuscumque congregationibus, domibus seu monasteriis, sive mendicantium sive non mendicantium, etiam Carthusiensis Ordinis, venerint, qui in eremo vestra, sub ordine et habitu vestro, in ipsa eremo Altissimo perpetuo famulari elegerint, superiorum ipsorum licentia petita, licet non obtenta, sine cuiusquam contradictione, et alias secundum praefati praedecessoris nostri in dictis literis contentam voluntatem, recipere et retinere

possitis, tenore praesentium, indulgemus. § 4. Non obstantibus constitutionibus contrariis deet ordinationibus, privilegiis et indultis rogat. quibuscumque, sub quavis forma verborum in contrarium forsan factis seu faciendis. De quibus etiam et eorum totis tenoribus, in praesentibus esset habenda mentio specialis. Nulli ergo etc.

Datum Florentiae, anno Incarnationis Domini mccccxxxv, viii kalendas decembris, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 24 novembris 1435, pont. anno v.

#### XI.

Erectio Ecclesiae Cornetanae, in provincia Etruriae, cum privilegiis, gratiis et indultis (1).

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Causae deveniendi ad huiusmodi erectionem. — 2. Terram Corneti a iurisdictione episcopi Viterbien. et Tuscanen. liberans, erigit in civitatem. — 3. Ex collegiatis Ecclesiis Ss. Mariae et Margaritae, ac S. Mariae, quas unit, constituit cathedralem. - Ex earumdem dignitatibus unicum conficit capitulum. — 4. Dioecesim novae Ecclesiae assignat. — 5. Episcopi Montisflasconen, et Cornetani iurisdictio qualis sit. - 6. Antiqua iura et redditus Viterbien, episcopo in districtu Cornetano reservat. — 7. Obstantibus derogat. — 8. Haec autem statuta plenius observari mandat. — 9. Clausulae.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In supremae dignitatis apostolicae specula, superni dispositione consilii, licet immeriti, constituti, ad universas fidelium regiones aciem nostrae considerationis extendimus, et prout fidelium populorum integritas, et locorum ac temporum utilitas persuadet, regiones et populos huiusmodi condignis favoribus et gratiis decoramus, et praecipue illos, quos merita devotionis et fidelitatis exornant, ut corum digna retributio cedere possit aliis in exemplum.

nem.

- § 1. Hodie siquidem attenta medita-Causae deve-tione pensantes, quod terra nostra Corniendi ad huius-modi erectio- neti, quae usque in praesens fuerat Viterbien, et Tuscanen, dioecesis ordinario iure sulviecta, adeo, sicut facti notorietas manifestat, Domino benedicente, in populi sidelis multitudine foecundata, ac rerum omnium ubertate refecta existat; quodque dilecti filii ipsius terrae populus et Commune, inter caeteros Italiae populos, Romanae Ecclesiae sponsae nostrae fidelis devotionis et fidelitatis sinceritate praefulgeant; quod ex debito gratitudi-
  - (1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

nis meruerint, ut eos Apostolica Sedes paternis consequeretur affectibus, et gloriosis ac singularibus insigniis decoraret: unde et praemissis et nonnullis aliis rationabilibus causis moti, volentes et ex certa scientia cupientes corum merita condignis honoribus compensare, ipsosque attollere gratiosis favoribus et honorabili munimine confovere:

§ 2. Post deliberationem et tractatum Terram Corutilem, quos super his cum fratribus no- neti a iurisdistris habuimus, diligentem, terram ipsam Viterbiensis et Tuscanen. libecum suis pertinent is, quorum confines, rans, erigit in denominationes et loca praesentibus ha-civitatem. beri volumus pro sufficienter expressis; necnon omnibus et singulis personis tam ecclesiasticis quam saecularibus degentibus, rebusque aliis consistentibus in eisdem, ab omni immediata inrisdictione praefata, et subjectione episcopi pro tempore existentis et dilectorum filiorum capitulorum Viterbien, et Tuscanen., ac earumdem Viterbien, et Tuscanen, Ecclesiarum, authoritate apostolica, tenore praesentium, eximentes et perpetuo liberantes, terram ipsam, tamquam locum idoneum, aptum, congruum et fidelitate insignem, de ipsorum fratrum consilio et apostolicae plenitudine potestatis, pro divini nominis gloria, Ecclesiae sanctae Dei exaltatione, felici divini cultus augmento, saluteque fidelium animarum, in civitatem erigimus, civitatisque titulo et insigniis decoramus: ipsamque terram et nunc civitatem Cornetan, volumus perpetuis futuris temporibus nuncupari.

§ 3. Et insuper Sanctarum Mariae et Ex collegiatis Margharitae, ac Sanctae Mariae de Ca- Reclesiis Ss. Mariae et Mariae et Mariae stello Cornetan. collegiatas Ecclesias in-garitae, ac S. vicem eadem authoritate unientes, an-unit, constituit nectentes et incorporantes, ac in eis cathedralem. Ecclesiarum collegiatarum (1), necnon huiusmodi penitus extinguentes, et in unicum corpus unicumque collegium reducentes. ac Sanctarum Mariae et Margharitae Ecclesiam praefatam in cathedralem Eccle-

(1) Leg. f. collegiatarum titulum, necnon huiusmodi iurisdictionem penitus etc. (D).

palis titulo insignimus, sponsum utilem et idoneum per Apostolicae Sedis providentiam, praestante Domino, habituram, cui præesse valeat et præesse volentes (1) authoritate apostolica decernentes, quod in eadem erecta Ecclesia, loco prioris qui nunc est, archidiaconatus, maior post pontificalem diguitas, cum honoribus et oneribus consuctis ac eidem annexis, per futurum praesulem instituatur, ac prior ipse de caetero in eadem cathedrali Ecclesia archidiaconus nominetur: in altera Ex earumdem vero Ecclesia Sanctae Mariae de Castello, nicum conficit sicut praefertur, unita, prioratus dignitas omnino cesset, cum illum vacare contigerit per cessum vel decessum; ambo quoque ipsarum Ecclesiarum collegia, in unicum collegium cathedralis Ecclesiae sic erectae capitulum faciens, reducantur; singulique ipsarum canonici non collegiatarum amplius Ecclesiarum, sed cathedralis Ecclesiae canonici nuncupentur.

siam erigimus, eamque dignitatis episco-

assignat.

dignitatibus u-

capitulum.

- § 4. Caeterum, cum de Ecclesiis et Diocesim no- ecclesiasticis beneficiis, castris, villis, territoriis, terris, possessionibus, iuribus et iurisdictionibus spiritualibus et temporalibus, aliisque redditibus, proventibus, terris et possessionibus, tam ecclesiasticis quam aliis, in quibus propria dioecesis Cornetan, deputari et etiam ordinari debeat, plenarie constet, in Dei nomine procedentes, volumus, et apostolica authoritate statuimus, quod territorium et districtus ipsius civitatis Corneti eidem Ecclesiae Cornetan. in dioecesim assignetur cum omni iurisdictione, dominio, coercitione et correctione debitis et consuetis, quae nos etiam praefatae Cornetan. Ecclesiae, in veram et limitatam dioecesim, tenore praesentium assignamus.
- § 5. Volentes et praefata authoritate Episcopi Mon- concedentes, quod episcopus pro tempore tissiasconen et existens ipsius et Montissiascon. Ecclesiadictio qualis sit. rum, quam Montisflasconis Ecclesiam hodie etiam eidem Ecclesiae Cornetanensi
  - (1) Leg. putamus: cui præesse valeat et prodesse; volentes et authoritate etc. (D).

univimus, annexuimus et incorporavimus, cum de Corneto ad Montemflascon., vel e converso de Monteflascone Cornetum recto itinere se transferre contigerit, extra tamen civitates, terras et castra atque loca alia, etiam in alien. dioecesibus consistentia, in via tantummodo obviantibus benedictionem impendere valeat, absque aliorum iniuria seu contradictione quacumque.

§ 6. Et ne, propter huiusmodi exem- Antiqua iura ptionem, erectionem et assignationem de terbien. episcodicta civitate et Ecclesiis ac dioecesi po in districtu Cornetano refactas, Viterbien. et Tuscauen. Ecclesiae, servat. quibus ipsa nunc civitas fuerat, ut pracfertur, ordinario iure subiecta, aliquod aliud dispendium patiantur, volumus et eadem authoritate decernimus, quod omnes fructus, redditus et proventus, emolumenta, obventiones et iura, tam ex possessionibus, quam pa cuis in territorio et districtu Cornetan, existentibus, et ad ipsas Ecclesias Viterbien. et Tu canen, sive ad episcopalem mensam earumdem pertinentibus, eisdem Ecclesiis et mensae pro tempore debita, ipsis Ecclesiis remaneant pleno iure, eisdemque gaudeant et utantur, ac ea percipiant sine diminutione quacumque, sicut ante erectionem huiusmodi, aliterque ordinario iure percipere consueverant et habebant.

§ 7. Non obstantibus quibuscumque privilegiis, indulgentiis, exemptionibus et literis apostolicis huic nostrae ordinationi contrariis, quorumcumque tenorum existant, quae, quoad hoc, omnino viribus evacuamus, et nullius decernimus existere firmitatis.

§ 8. Praemissa autem omnia, sic uti- Haec autem liter facta et salubriter ordinata, perpetuis statuta plenius futuris temporibus obtinere volumus ro-dat. bur incommutabilis firmitatis, districtius inhibentes, ne aliquis, cuiuscumque status, dignitatis, ordinis et præem:nentiae fuerit, et quantumcumque praefulgeat dignitate, praemissa et singula per nos oidinata et instituta seu aliqua vel aliquod de contentis in eis, quovis quaesito co-

Obstantibus

lore, occasione vel causa, turbare, seu quomodolibet impedire praesumat. Hoc enim, prout est, irritum decernimus et inane, si secus super his a quoquam, quavis authoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum li-Clansulae. ceat etc.

> Datum Florentiae, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo trigesimo quinto, nonis decembris, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 5 decembris 1435, pont. anno v.

#### XII.

Unio Nepesinae et Sutrinae Ecclesiarum, quae uni eidemque subiiciuntur episcopo(1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Causae harum uniendarum Ecclesiarum. — 2. Unio (de qua in rubrica). — 3. Nonnulla praescribit ab episcopo in alterutra Ecclesia praestanda. — De forma eligendi episcopi.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

clesiarum.

Sacrosancta Romana Ecclesia, quae super universas orbis Ecclesias obtinet, divina institutione, primatum, si circa statum Ecclesiarum omnium, praesertim cathedralium, earumque profectus, velut pia mater de filiorum necessitate sollicitior, vigilanter excogitat et prudenter intendit; et quandoque per unionis etiam salubris ac commodae ministerium, prout locorum et temporum qualitas exigit, et illarum utilitas persuadet, studet Ecclesiarum ipsarum statui efficaciter providere.

§ 1. Nuper siguidem attendentes, quod Causao barum Sutrin. et Nepesin. Ecclesiae, quae duuniendarum Ecdum fuere propriis facultatibus opulentae, adeo, per diversas calamitates et succedentium temporum sinistros eventus, quibus partes ipsae, proh dolor! afflictae fuere, in earum redditibus atque facultati-

(1) Ex tom 1 Ital. Sac.

bus tenues factae sint et exiles, quod, propter inopiam et servitutem (1) huiusmodi reddituum et proventuum, praesules in illis se commode sustentare non possunt; propter quod pontificalis in eisdem vilescit auctoritas, nec episcopali dignitati debita reverentia exhibetur, praesulesque ipsi in suorum conservatione iurium, etiam regalium, atque defensione eorumdem, redduntur plurimum impotentes; cum revera ad illa tuenda non solum circumspectionis industria et sollicitudo pastoralis curae profectum adducant, quinimo potius sufficientia facultatum.

§ 2. Propterea, cupientes ipsarum pau-

perum Ecclesiarum indigentiae subvenire, Unio (de qua

ac statum utriusque, per unionis mini- in rubrica). sterium, in melius reformare, dum ambae ipsae Ecclesiae, sub unius et eiusdem præsulis moderamine atque cura reductæ, feliciter ex ipsarum unita potentia, mutuisque facultatibus praesul possit in eis præsidere decentius, perversorum conatibus obsistere, defendere sua iura commodius, et commissos populos facilius gubernare. Quare, pro evidenti ipsarum Ecclesiarum utilitate, considerantes unionem huiusmodi nedum fore proficuam, sed admodum necessariam, immo laudabilem et etiam opportunam, praemissis suadentibus, et aliis rationabilibus causis ad id animum nostrum moventibus, post deliberationem, quam de uniendo ad invicem Sutrinam et Nepesinam Ecclesias praefatas, cum fratribus nostris habuimus diligentem, Nepesinam Sutrinam, et Sutrinam Nepesinam Ecclesias antedictas, de ipsorum fratrum consilio et apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium perpetuo unimus, annectimus et incorporamus; etiam ita quod, altero ex praesulibus earumdem Ecclesiarum, qui nunc sunt, cedente vel decedente, aut alteram ex eisdem Ecclesiis quomodolibet dimittente, ex tunc ambae ipsae Ecclesiae per unicum praesulem. qui Sutrinae et Nepesinae, aut Nepesinae et Sutrinae episcopus nuncupetur, salu-

(1) Leg. forsan paucitatem, vel parvitatem.

briter gubernetur, liceatque superstiti ex eisdem praesulibus, per se vel per alium, alterius Ecclesiae sic vacantis, ac ipsius civitatis et dioecesis, in spiritualibus et, quantum ad ipsius Ecclesiae ius et proprietatem, in temporalibus corporalem possessionem apprehendere et perpetuo retinere, fructusque, necnon redditus et proventus, emolumenta, obventiones et iura quaecumque ad mensam episcopalem ipsius alterius Ecclesiae pertinentia percipere et habere, ac in suos et ipsius Ecclesiae usus et utilitatem convertere, cuiusvis licentia super hoc minime requisita.

praestanda.

§ 3. Volentes et auctoritate apostolica Nonnulla pro- decernentes, quod huiusmodi unus episcopo in alter- scopus, qui eisdem Ecclesiis pro tempore utra Ecclesia præsidebit, uno anno in altera, et alio anno in reliqua ipsarum Ecclesiarum, alternatis vicibus, chrisma conficere teneatur; ordinationum quoque tempore, celebrationum vices eisdem Ecclesiis et earum civitatibus et dioecesibus distribuat, portionem aequam unicuique tribuendo; quodque in qualibet earumdem dioecesum, pro eius subditis, annis singulis celebret synodum, prout est fieri consuetum; et in qualibet earundem civitatum et dioecesum curiam teneat ad invisdictionem episcopalem inibi exercendam, cum vicariis et officialibus consuetis; ac etiam cum idem pracsul in Sutrina (1) tum vero in Nepesina civitatibus et dioccesibus praesens extiterit, Nepesin. et Sutrin. episcopus appelletur, et sic deinceps Ecclesiae ipsae unico pastore et antistite, praemissisque intitulationibus, perpetuis De forma els- temporibus gubernentur; et quod, cedente gendi episcopi. vel decedente, aut translato ipso episcopo, aut alias Ecclesiis ipsis vacantibus, ipsarum Ecclesiarum canonici et ambo capitula, vocatis ad hoc qui fuerint evocandi, congregari debeant, pro electione futuri episcopi celebranda, in loco ubi episcopus decesserit, si ipsas Ecclesias vacare contigerit per obitum; si vero per alias quam

(1) Desunt f. verba Sutrinus et Nepesinus.

per obitum Ecclesias ipsas vacare contigerit, fiant electiones huiusmodi, temporibus vacationum ipsarum, alternis vicibus in civitatibus et dioecesibus antedictis, quodque, propter unionem, annexionem etc. (1).

Datum Florentiae, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo trigesimo quinto, pridie idus decembris, pontificatus nostri anno quinto (2).

Dat. die 12 decembris 1435, pont. anno v.

#### XIII.

Privilegia et gratiae ac exemptiones congregationis S. Iustinae de Observantia, monachorum Ordinis S. Benedicti (3).

#### SUMMARIUM

Exordium. - 1. Appellatio non datur a correctione praelatorum nisi de licentia Summi Pontificis. — 2. In causis civilibus vel criminalibus summarie procedendum. — \_ 3. Inquirendum contra monachos vagos, seque ad diversa transferentes monasteria. - 4. Facultas divina celebrandi officia tempore interdicti; — 5. Ordines a quocumque suscipiendi episcopo. — 6. Exemptio ab exactionibus et iurisdictione ordinariorum. — 7. Monachi non cogendi ad processiones, aliaque. — 8. Foeminae eorum monasteria non ingrediantur. — 9. Praelatis data potestas monachos dispensandi; — 10. Monachis vero denegata, extra congregationem, alieno stare servitio, obsequio, etc. — 11. Benefactores vel Eucharistiam a monachis sumentes non molestandi. — 12. Monachos inobedientes praelati inviti non excipiant. — 13. Nec quis cogi possit ad exequenda mandata

(1) Caetera prout in Constitutione viii, pag. 15. (2) Constitutionem, qua idem Eugenius, Bononiae cum esset, duos post annos, Hortanam et Castellanam univit Ecclesias, et quam legere est apud eumdem Ughellium, Ital. Sac., tom. 1, ea de causa omisi, quod iisdem ferme verbis, mutatis mutandis, componitur ac praesens. In illius vero calce legitur: Datum Bononiae, anno Incarnationis dominicae 1437, tertio nonas octobris, pontificatus nostri anno vii. (3) Sub hac die vidi etiam Pontificis similem constitutionem incipientem Et si quoslibet, hanc tamen, uti pleniorem, positam volui.

praelatorum extra congregationem, - 14. [ Aut contestandum in qualibet causa. -15. Ius vero monachi habeant ea repetendi, quae, si in saeculo essent, repetere potuissent. — 16. Confessiones audire possint et absolvere a casibus non reservatis. -17. Defectum natalium patientes ad sacros ordines et praelaturas promoveri possunt. — 18. Praelati, quamvis non benedicti, monasteria possunt regere. — 19. Ex iis, quae contra haec statuta contigerit attentari, nullum eisdem praeiudicium pari vult. — 20. Litterae apostolicae in contrarium, non praeiudicent, nisi constet de mente Pontificis, quod hisce privilegiis voluerit derogare. - 21. Obstantium derogatio.

#### Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Regularem vitam agentibus apostolicum convenit adesse praesidium, ne forte cuiuslibet temeritatis incursus aut eos a proposito revocet, aut robur (quod absit) religiosis infringat.

licentia Summi Pontificis.

§ 1. Cupientes itaque dilectorum filio-Appellation on rum congregation is monachorum Unitatis, datur a corre-ctione praela- alias de Observatione (1) S. Iustinae nuncutorum, nisi de patae, Ordinis S. Benedicti, nobis ac Romanae Ecclesiae immediate subjectae, opportunitatibus et commodis, propter eorum excellentiam meritorum, atque vitae sanctimoniam, nos reddere benevolos et favorabiles, motu proprio, non ad ipsorum monachorum, nec alicuius alterius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, ne nequam spiritus veneno afflatis malignandi in ipsa congregatione materia praebeatur, auctoritate apostolica statuimus, districtius inhibentes, ne cui praelatorum vel monachorum dictae congregationis ab institutis, ordinationibus, correctionibus et mandatis capituli generalis sive praesidentis seu visitatorum aut rectorum ipsius congregationis, ad quemcumque, etiam ad Sedem Apostolicam, nisi de speciali indulto Summi Pontificis, liceat appellare, appellationem nihilomi-

(1) Leg. de Observantia (D).

nus, si quam interponi contingat, cum inde sequutis irritam decernendo.

§ 2. Cum autem contra aliquem prae- In causis civilatum vel monachum dictae congregationis libus vel criminalibus summaagi contigerit civiliter aut criminaliter, rie procedensecundum consuetudines et statuta congregationis praedictae, iuris communis apicībus, dilationibus, terminis, litium anfractibus omissis, procedi debere, tenore praesentium, volumus et mandamus.

An. C. 1436

§ 3. Statuentes, quod praelati dictae Inquirendum congregationis, contra monachos cosdem, contra monaqui licentiam se ab Apostolica Sede ha- que ad diversa bere dixerint ad aliud quodcumque mo- transferentes monasteria. nasterium sive locum se transferendi, obtentu literarum apostolicarum, nisi in ipsis literis specialis, nominata et expressa fieret mentio de ipsa congregatione et huiusmodi indulto eidem concesso, revocando, et tunc, si infra tres menses id non impleverint, tamquam contra apostatas agere valeant, nisi tempus in literis apostolicis fuerit expressum, infra quod se debeant ad huiusmodi monasteria sive loca transtulisse, quo casu non prius agere possint contra eos, quam dicta tempora fuerint elapsa.

- § 4. Ceterum, cum per alias nostras facultas divina certi tenoris literas, quarum tenorem hic celebrandi offihaberi volumus pro expresso, memoratae terdicut (1); congregationi duxerimus indulgendum, ut si contingat civitates, terras vel loca, in quibus monasteria sive loca dictae congregationis consistant, ecclesiastico esse supposita interdicto, ipsi tamen dictae congregationis praelati et monachi, ianuis clausis, interdictis exclusis, submissa voce, missas et alia divina officia celebrare possint, nos, volentes congregationem ipsam uberioris dono gratiae confovere, ut huiusmodi tempore interdicti, etiam conversi, commissi, capellani et laici, qui intra septa ipsorum monasteriorum sive locorum pro tempore habitaverint, a pracfatae congregationis monachis ad id deputatis, missas et alia divina officia audire
- (1) Attende statuta a Concil. Trident., sess. xxv, cap. 12.

et ecclesiastica sacramenta licite suscipere valeant, similiter praesentium tenore statuimus.

cumque suscipo (1).

§ 5. Insuper, cum dudum congrega-Ordines a quo- tioni huiusmodi, quod monachi praesenpiendi episco- tes et futuri praefatae congregationis, praesentati a suis superioribus, ordinari possint a quocumque catholico episcopo, per antefatas nostras literas indulserimus; volentes etiam eamdem congregationem amplioribus favoribus prosequi, quod, absque alio examine, monachi huiusmodi ordinari debeant de praesentantium conscientia confidentes; quodque monachi congregationis huiusmodi quemcumque catholicum episcopum, gratiam et communionem Sedis Apostolicae habentem, in dictae congregationis monasteriis et locis dumtaxat advocare valeant, cui liceat apostolica auctoritate, absque aliqua licentia et contradictione dioecesani, nulla (ut praefertur) examinatione praemissa, monachos ordinare, missas celebrare, Ecclesias, altaria et vasa consecrare, vestes benedicere et alia pontificalia exercere, de quo dioecesanum loci non oporteat timere, quod huiusmodi ordinationis occasione iuris sui praeiud.cium incurrat, eadem auctoritate indulgemus.

- § 6. Cumque alias per easdem nostras Exemptio ab literas congregationem praefatam ab omni iurisdictione or iurisdictione ordinariorum, et a caritativis dinariorum (2). subsidiis ac omnibus oneribus eximentes, sub nostra et B. Petri protectione susceperimus, prout in dictis literis plenius continetur, quarum tenorem hic volumus haberi pro sufficienter expresso, in dubium postea versum est (prout nobis relatum extitit) an antiquos census, ratione visitationis aut subjectionis hujusmodi ordinariis, universitati, collegiis sive capitulis, hactenus debitos, monasteria dictae congregationis de caetero solvere teneantur; nos, volentes super hoc de opportuno remedio providere, declaramus et nihi-
  - (1) Concil. Trident., sess. II, cap. 11, et sess. xxIII, cap. 12. (2) Vide Concil. Trident., sess. xxv, c. 11 et 14.

- Iominus de novo statuimus, quod dictae congregationis monasteria sive loca, a die exemptionis huiusmodi, ab omnibus censibus, redditibus et solutionibus, ratione visitationis aut subjectionis quocumque iure hactenus debitis, aut in futurum debendis, quibuscumque ordinariis, capitulis, collegiis, congregationibus, universitatibus, aut aliis quibuscumque personis, de plenitudine potestatis apostolicae, omnino liberamus et penitus absolvimus. Non obstantibus praescriptionibus, constitutionibus, consuetudinibus, statutis, decretis et privilegiis apostolicis quibuscumque in contrarium facientibus, de quibus specialis et expressa, ac de verbo ad verbum esset mentio facienda.
- § 7. Ut autem huiusmodi congrega- Monachinon cotionis monachi liberius in eorum regularis gendi ad provitae observantia valcant perdurare, oinnes que (1). et singulos episcopos vel locorum quorumlibet ordinarios, aut alias quasvis personas, ad monasteria sive loca dictae congregationis, causa ordines celebrandi, seu causas civiles aut criminales exercendi, conventus sive synodus et processiones convocandi, missas et alia officia celebrandi, sub excommunicationis poena, quam incurrent ipso facto, si aliter attentaverint, accedere vel immorari, ipsis invitis, tenore praesentium prohibemus.
- § 8. Plane, ut huiusmodi congregationis Foeminae eomonachi in vitæ honestate et odore bonae rum monasteria non ingredianfamae apud Deum et homines conser-tur. ventur, et quia ibi cautius est agendum, ubi maius imminet periculum animarum, eadem auctoritate statuimus, quod nulli hominum liceat quascumque mulieres laicas, seu religiosas, cuiuscumque aetatis, status, gradus, auctoritatis vel conditionis existant, quavis occasione ducere, sive ipsis mulieribus ingredi, seu commorari infra septa monasteriorum praefatae congregationis; quod si aliter scienter attentatum fuerit, tam ipsae mulieres, quam earum ductores, sed et ipsi receptatores,
- (1) Quoad processiones, vid. Concil. Trident., sess. xxv, cap. 13.

si voluntarie hoc secerint, ipso facto, sententiam excommunicationis incurrant, a qua dictae congregationis personae absolvi possint per praesidentem et visitatores congregationis huiusmodi.

§ 9. Quin etiam, ne praefatae congre-Praelatis data gationis monachi, ab eorum quiete distracti, chos dispensan. Romanam Curiam pro crebris obtinendis licentiis frequenter adire cogantur, quod omnibus casibus, in quibus de iure communi, praelatis et monachis dictae congregationis auctoritas, sive licentia, sen dispensatio ordinarii esset necessaria, si ab eisdem exempti non essent, praelatis, abbatibus, prioribus et rectoribus huiusmodi, qui pro tempore fuerint, una cum eorum conventibus, auctoritate apostolica, absque eo quod ad Sedem Apostolicam habeant recursum, huiusmodi licentiam et auctoritatem, tenore praesentium, indulgemus.

§ 10. Prohibemus etiam, ad obstruendas Monachis vero vias, quibus praefati monachi extra concongregationem gregationem huiusmodi in earum praealieno stare ser- iudicium animarum vagari possent, omnes et singulas personas ecclesiasticas aut saeculares, cuiuscumque status, gradus vel conditionis existant, et quacumque praefulgeant auctoritate vel dignitate, ne quemquam ex praelatis vel monachis congregationis praedictae penes se obsequiorum vel servitiorum aliquorum sui, vel monasteriorum suorum obtentu; aut si absque licentia suorum superiorum a se diverterint, seu alia quavis causa a dicta congregatione abstrahere, seu etiam ad se sponte venientes retinere praesumant, etiam auctoritate literarum apostolicarum, in quibus de huiusmodi persona ac congregatione nominatim et expresse mentio facta non fuerit, absque consensu capituli generalis, seu praesidentis et maioris partis visitatorum congregationis einsdem, sub poena excommunicationis, quam ipso facto incurrant, si facta eis notitia de huiusmodi privilegio, infra tres dies personam ipsam dictae congregationi

abiecerint, a qua sententia, nonnisi in mortis articulo et a Sede Apostolica, recipientes et recepti absolvi possint: non obstantibus quarumcumque Religionum, vel Ordinum, aut alterius cuiusvis personæ privilegiis et indultis quibuscumque, de quibus esset specialis et de verbo ad verbum mentio facienda, quibus omnibus volumus nominatim et specialiter per huiusmodi indultum, quoad præmissa, derogari.

§ 11. Praeterea, ne quies et pax Benefactores, monachorum et personarum de dicta con-vel Eucharia monagregatione quovis modo, etiam per indire- chis sumentes, ctum, conturbari contingant, quascumque non molestandi. sententias latas ab ordinariis, seu quibuscumque personis, quacumque praefulgeant dignitate, contra benefactores dictae congregationis, occasione beneficiorum eisdem collatorum ab eis, aut quia subditi eorum cum huiusmodi monachis conversentur, seu ab cis recipiant absolutionis beneficium et Eucharistiae sacramentum, ipso facto, irritas et inanes eadem auctoritate decernimus.

- § 12. Cum autem interdum contingat Monachos innonnullos monachos inobedientes et rebel- obedientes præles a monasteriis et eorum superiorum excipiant. obedientia se subtrahere, et ut, invitis superioribus, redeant, apostolicas literas impetrare, huiusmodi malignitatibus obviare volentes, ne quis pracfatae congregationis monachos vel prælatos, vigore quarumcumque literarum huiusmodi, nisi nominatim et expresse apparuerit de mente Summi Pontificis, qui pro tempore fuerit, huic nostro indulto velle derogare, ad ipsos recipiendum compellere possit; etiam si huiusmodi literis clausula, privilegiis et indultis dictae congregationi concessis non obstantibus, et de quibus expressa mentio fieri debeat, expresse contineatur, praesentis paginae tenore decernimus.
- § 13. Insuper tranquillitati corum in- Nec quie cogi tendentes, ne ii, qui Marthae circa plurima possit ad exequenda mandasatagentis officium dimiscrunt, eligentes ta praelatorum extra congreganon restituerint cum effectu, vel ab eis potius cum Maria circa pedes Domini tionem,

residere, ad audiendum verbum illius, j causarum turbinibus perturbentur, si contingat aliquem literas apostolicas commissorias de administranda iustitia, executione facienda, visitatione exercenda, aut alia quavis causa ad aliquem praelatum vel monachum dictæ congregationis directas, impetrasse, nisi huic indulto expresse, specialiter et nominatim derogetur, ad huiusmodi causas, talium obtentu literarum, praeter liberam corum voluntatem, procedere vel eas exequi minime teneantur, indulti huiusmodi tenore decernimus.

dum in qualibet causa.

§ 14. Plane, ne praelatos et monachos Aut contestan huiusmodi cansarum strepitus inquietet, et ab otio sancto deducat, ne quis praelatos, monachos et personas de huiusmodi congregatione subire de calumnia et veritate dicenda iuramentum, aut ad ferendum testimonium, quacumque ex causa compellat invitos, sive extra civitates et dioeceses suas trahat, seu in eos vel eorum aliquem, propterea excommunicationis, vel alias censurae seu poenae sententias proferat per literas Apostolicae Sedis, vel legatorum eius, nisi in eisdem literis de huiusmodi indulgentia plena et expressa, ac de verbo ad verbum facta fuerit mentio specialis, eadem auctoritate indulgemus; excommunicationis, suspensionis et interdicti, et alias sententias, si quas in cos vel aliquem eorum contra indultum huiusmodi promulgari contigerit, decernentes praesentium tenore irritas et inanes. Praelatis et monachis congregationis praedictæ, monachorum, conversorum et commissorum ipsius congregationis in causis eorumdem civilibus et criminalibus testimonio libere et licite uti posse, tenore praesentium declaramus.

§ 15. Quodque praefatae congregationis lus vero mo- monasteria, bona mobilia et immobilia, in ea repetendi, quibuscumque civitatibus et locis, quovis quae, si in sae-culo essent, re. titulo acquirere possint; petendi etiam et petere potuis- exigendi monachis et personis huiusmodi praefata bona undecumque vel qualitercumque eis debita, et quae, si in sacculo

remansissent, ius petendi et exigendi haberent, ipsis eorum monasteriis acquirenda; non obstantibus quibuscumque statutis, ordinationibus et decretis cuiusvis ecclesiasticae sive saecularis personae, communitatis, collegii sive universitatis, aut alterius, cuiuscumque gradus, status, dignitatis, officii et auctoritatis existat, praesentium literarum serie statuimus.

§ 16. Praeterea, cum saepe contingat, contessiones ob devotionem quam ad monachos prae-audire possint, et absolvere a fatae congregationis nonnullae personae casibus non rehabent singularem, ad praefatos monachos, pro earum salute animarum, recurrere; nos volentes eorum devotioni satisfacere, et in favorem Religionis ac observantiae regularis, quod liceat huiusmodi personis, dictae congregationis praelatos, sive monachos deputatos a suis superioribus ad audiendum confessiones, accedere, quas possint andire absque aliqua dictarum personarum superiorum licentia et contradictione, ac eis absolutionis beneficium impendere ab omnibus peccatis, et dispensare super omnes casus, praeter ea peccata et eos casus, de quibus ipsis confessoribus ad eorum ordinarios videbitur recurrendum, aut de quibus esset Sedes Apostolica merito consulenda, et eis ministrare Eucharistiae sacramentum, de specialis dono gratiae elargimur.

§ 17. Quin etiam, cum Religionis favore Defectum nanonnulla concedantur, quae alias interdici talium patientes ad sacros ordisolent, quod, si qui ex monachis congrega- nes et praelationis praefatae defectum natalium patian- possunt. tur, in monasterio tamen alias laudabiliter conversati, huiusmodi defectu non obstante, ad sacros ordines et officia, praelationes, dignitates et honores in eorum monasteriis, iuxta constitutiones eorum, libere et licite valeant promoveri, congregationi memoratae, tenore praesentium, indulgemus.

§ 18. Volentes insuper, quod praelati Praelati, quamcongregationis praefatae, licet munus be- vis non benenedictionis non acceperint, perinde tamen ria possunt remonasteria ipsius congregationis regere et administrare, ac omnes actus in ipsis

An. C. 1436

valeant exercere, ac si munus huiusmodi laliis Summis Pontificibus, prædecessorifuerint consecuti.

§ 19. Adiicientes etiam, quod si quan-Ex lis, quae doque contigerit, per aliquem aut plures tuta contigerii actus, contra huiusmodi decreta, privilegia attentari, nul-lumeisdem præ- et ordinationes, aut ipsorum aliquod a iudicium pari quocumque, cuiuscumque conditionis, dignitatis, gradus seu status existant, ex negligentia vel ignorantia praesentium et futurorum, quibus haec conceduntur, aut alia quavis causa, propter quam fuerit aliter attentatum, vel pro tempore observatum, ignoranter vel scienter, nullum tamen praciudicium decretis huiusmodi volumus generari, sed in suo vigore et robore permanere.

§ 20. Postremo, cum plerumque con-Literae apost. tingat, præ nimia importunitate petentium non praeiudi- ac negociorum multitudine et suppressione cent, nisi con-stet de mente veritatis, Summos Pontifices fatigatos, aut Pontificis, quod circumretitos, ea concedere, quibus alias voluerit deroga- nullatenus annuerent, auctoritate praesentium statuimus, decernimus et ordinamus, quod quaecumque literae apostolicae, etiam proprio motu confectae, aut in futurum conficiendae, etsi in eisdem clausula, privilegiis et indultis dictae congregationi concessis non obstantibus et de quibus expressa mentio fieri debeat, expresse contineatur, quae obvient et contrafaciant huic praesenti privilegio, aut cuilibet eius particulae, nisi appareat evidentissime et apertissime, quod Summus Pontifex, qui pro tempore fuerit, huic indulto vel alicui eius parti vellet per literas apostolicas derogare, facientes specialem mentionem de verbo ad verbum ex certa scientia de huiusmodi privilegio ac ipsa congregatione, diversis nominibus eam nominando, per haec praecise vocabula congregationem Unitatis, alias de Observantia S. Iustinae nuncupatam, causasque legitimas allegaverit cur his obviare intendat decretis, nullius sint roboris vel momenti.

§ 21. Non obstantibus in Constantiensi Obstantium de- et aliis conciliis, a fel. recordat. Innorogatio. centio quarto et Martino quinto, necnon | tomi.

bus nostris, editis constitutionibus et ordinationibus, etiam si de illis specialis et expressa, ac de verbo ad verbum mentio habenda esset, quibus quoad praemissa (1).

Nulli ergo etc.

Datum Bononiae, anno Incarnationis dominicæ Mccccxxxvi, pridie kalend. iulii, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 30 iunii 1436, pontif. anno vi.

# Sequitur exemptio de qua in rubrica.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa exemptionis concedendae. - 2. Exemptio a qualibet solutione portionis pro funeralibus, aliaque quacumque. — 3. Quibuscumque non obstantibus. - 4. Irritatio contrariorum.

## Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad Ecclesiarum et monasteriorum ac personarum ecclesiasticarum omnium, praesertim regularem vitam professarum, statum salubriter dirigendum, iuxta pastoralis officii debitum, curam et solicitudinis nostrae partes libenter impendimus.

§ 1. Cum itaque dudum congregationi causa exemmonachorum de Observantia S. Iustinae, ptionis concealias Unitatis nuncupatae, Ordinis S. Benedicti, nobis et Romanae Ecclesiae immediate subiectae, per alias nostras certi tenoris literas, quarum tenorem hic haberi volumus pro sufficienter expresso, sepulturam in monasteriis et locis eorum, salvo tamen iure parochianorum Ecclesiarum, a quibus corpora assumuntur, prout in praefatis literis plenius continetur, concesserimus.

§ 2. Nos volentes ulterius praefatae Exemptio congregationis monachos, qui a pluribus qualibet solucitra temporibus in observantia regulari pro suneralibus, et vitae sanctimonia variis multiplicarunt, aliaque cumque. prout in dies multiplicant, virtutum meritis, et ut Altissimo commodius possint et quietius deservire, ac reparationi mo-

(1) Caetera prout in Constit. v1, pag. 11 huius

Exordium.

nasteriorum eorum, qua maxime indigent, vacare, amplioribus favoribus prosequi, motu proprio, non ad ipsorum, aut alicuius eorum nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, omnibus et singulis dictae congregationis monasteriis, prioratibus, grangiis, membris manualibus et locis, ut ad dandum, seu solvendum aliquam canonicam portionem, sive decimas, aut aliud quodeumque, quod loco eorum solvi consuevisset, parochianis, episcopis, archiepiscopis, capitulis, collegiis, universitatibus, communitatibus, fabricis et aliis quibuscumque personis, de iure vel consuetudine, aut statutis vel privilegiis quibuscumque, ex quacumque causa hactenus debita, seu quae deberi praetendatur quomodolibet in futurum ab eisdem, etiam de relictis, legatis et donatis, tam in ultimis voluntatibus, quam inter vivos, seu quacumque occasione concessis praeteritis et in posterum concedendis, minime teneantur.

trariorum.

- § 3. Quibuscumque constitutionibus Quibuscumque apostolicis ac praefatis nostris literis, quibus, quatenus huic nostro indulto obvient, volumus derogare, et aliis consuetudinibus, statutis, praescriptionibus et privilegiis, sub quacumque forma, aut quibuscumque clausulis editis, non obstantibus, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus, praesentibus expressa et specialis ac individua foret habenda mentio, auctoritate apostolica, tenore praesentium, ex certa scientia, despecialis dono gratiae indulgemus.
- § 4. Decernentes ex nunc, omnes et Irritatio con- singulas excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliasque quascumque sententias, quas, contra personas dictae congregationis sive monasterii et loca et alia in praeiudicium concessionis huiusmodi, promulgari contigerit, nullas, necnon irritum et inane etc.

Nulli ergo etc.

Datum Bononiae, anno Incarnationis dominicae Mccccxxxvi, quarto nonas iulii, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 4 iulii 1436, pontif. anno vi.

### XIV.

Iurisdictio et sacultates iudicum conservatorum quarumcumque litium congregationis Cassinensis, alias S. Iustinae de Padua, monachorum Ordinis S. Benedicti.

#### SUMMARIUM

Proœmium. —1. Illatis per nonnullos gravibus congregationi huic damnis, — 2. Praesides supplicant Sanctissimo pro opportuno remedio; — 3. Qui certos ad hoc iudices deputat; — 4. Obstantibus derogat, — 5. Conservatorumque ampliat facultates.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus, archiepiscopo Mediola. nensi, et Castellanensi ac Christoforo Ariminen. episcopis, necnon dilecto filio abbati monasterii Cassinen. nullius dioecesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Militanti Ecclesiae, licet immeriti, disponente Domino, præsidentes, circa curam Ecclesiarum et monasteriorum, aliorumque piorum locorum omnium, solertia reddimur indefessa soliciti, ut, iuxta debitum pastoralis officii, eorum occurramus dispendiis, et profectibus, divina cooperante clementia, salubriter intendamus.

§ 1. Sane dilectorum filiorum praesi- Matis per nondentis, visitatorum et praelatorum con-nullos gravibus gregationis monachorum, monasteriorum, damnis, prioratuum, domorum et locorum Unitatis, alias de Observantia S. Iustinae nuncupatae, Ordinis S. Benedicti, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, conquestione percepimus, quod nonnulli archiepiscopi, episcopi, aliique Ecclesiarum praelati et clerici, ac ecclesiasticae personae, tam religiosae quam saeculares, nection duces, marchiones, comites, barones, nobiles, milites et laici, communia

Procmium.

civitatum, universitates oppidorum, castrorum, villarum et aliorum locorum, ac aliae singulares personae civitatum et dioecesum et aliarum partium diversarum, violarunt, occuparunt et occupari fecerunt Ecclesias, castra, villas et alia loca, sive membra, terras, domos, grangias, molendina, decimas, obedientias, casalia, vineas, prata, nemora, piscationes, possessiones, iura, privilegia et iurisdictiones, necnon fructus, census, redditus et proventus dictae congregationis, ac monasteriorum, prioratuum, domorum, aliorumque locorum sub congregatione huiusmodi comprehensorum, sive illi subiectorum; et nonnulla alia bona mobilia et immobilia, spiritualia et temporalia, ad congregationem, sive monasteria, prioratus, membra, necnon subjecta, domos et loca huiusmodi spectantia, et ea detinent indebite occupata, seu ea detinentibus praestant auxilium, consilium vel favorem. Nonnulli etiam civitatum, dioecesum et partium praedictarum, qui nomen Domini in vacuum recipere non formidant, eisdem, praesidenti, visitatoribus, necnon dilectis filiis abbatibus monasteriorum et prioribus prioratuum praedictorum, ac eorumdem, necnon congregationis, ac subjectorum domorum et locorum huiusmodi personis aliis, super praedictis castris, villis et locis aliis, terris, domibus, pertinentiis, possessionibus, iuribus et iurisdictionibus, fructibus, censibus, redditibus et proventibus eorumdem, ac quibuscumque aliis bonis mobilibus et immobilibus, spiritualibus et temporalibus, et aliis rebus ad congregationem, monasteria, prioratus, necnon subiecta domos et loca huiusmodi spectantibus, multiplices molestias et iniurias inferunt ac iacturas.

plicant Sanctis-

§ 2. Quare dicti praesidens et visita-Praesides sup- tores nobis humiliter supplicarunt, ut cum simo pro oppor. eisdem valde reddatur difficile et aliis tuno remedio, abbatibus, prioribus et praelatis huiusmodi pro singulis querelis ad Apostolicam Sedem habere recursum, providere eis super hoc paterna diligentia curaremus.

§ 3. Nos igitur, adversus violatores, oc- Qui certos ad cupatores, detentores, praesumptores, mo-putat; lestatores et iniuriatores huiusmodi, illo volentes eisdem congregationi, praesidenti, visitatoribus, abbatibus, prioribus et personis aliis remedio subvenire, per quod ipsorum compescatur temeritas, et aliis aditus committendi similia praecludatur; discretioni vestrae, ex certa scientia, per apostolica scripta mandamus, quatenus vos, vel duo aut singuli vestrum, per vos vel alium seu alios, etiam si sint extra loca, in quibus deputati estis conservatores et iudices, ipsis praesidenti, visitatoribus, abbatibus, prioribus et personis, necuon conventibus, domibus ac membris eisdem subjectis, efficacis defensionis praesidio assistentes, non permittatis eosdem super iis et quibuscumque aliis bonis et iuribus, ad congregationem, monasteria, prioratus, necnon subiecta domos et loca praedicta spectantibus, ab eisdem vel quibusvis aliis indebite molestari, vel eis gravamina, seu damna vel iniurias irrogari, facturi, dictis præsidenti, visitatoribus, abbatibus, prioribus et personis, quum ab eis vel procuratoribus suis, aut eorum aliquo fueritis requisiti de praedictis ac aliis personis quibuslibet super restitutione huiusmodi prioratuum, Ecclesiarum, membrorum, grangiarum, castrorum, casalium, villarum, terrarum, possessionum et aliorum locorum, iurisdictionum, iurium, reddituum quoque et proventuum et aliorum quorumcumque bonorum spiritualium et temporalium, necnon de quibuscumque molestiis, iniuriis atque damnis praesentibus et futuris in personis et rebus ipsorum, in illis videlicet quae iudicalem requirunt indaginem, summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, in aliis vero, prout qualitas eorum exegerit, iustitiae complementum. Violatores, occupatores, seu detentores, praesumptores, molestatores et iniuriatores huiusmodi, necnon contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis l vel conditionis extiterint, quandocumque et quotiescumque expedierit, auctoritate nostra, per censuram ecclesiasticam, ac omni appellatione processum causarum quovis modo respiciente postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Obstantibus derogat,

§ 4. Non obstantibus tam fel. rec. Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, in quibus cavetur ne aliquis, extra suam civitatem et dioccesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur. seu ne iudices et conservatores a Sede deputati praedicta, extra civitatem et diœcesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, sive alii vel aliis vices suas committere, aut aliquos ultra unam diaetam a fine dioecesum earumdem trahere praesumant, seu quod de aliis quam de manifestis iniuriis ac violentiis, et aliis quae iudicalem requirunt indaginem, poenis in eos, si secus egerint, et in id procurantes adiectis, conservatores se nullatenus intromittant. Et tam de duabus diaetis in concilio generali, dummodo ultra duas aliquis extra suam civitatem et dioecesim, auctoritate praesentium, ad iudicium non trahatur, quam aliis quibuscumque constitutionibus, a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, tam de iudicibus delegatis et conservatoribus, quam personis ultra certum numerum ad iudicium non vocandis, aut aliis editis, quae vestrae possent in hac parte iurisdictioni aut potestati, eiusque libero exercitio quomodolibet obviare; seu si aliquibus, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum, quod excommunicari, suspendi vel interdici, seu extra vel ultra certa loca ad iudicium evocari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi et eorum personis, locis, Ordinibus et nominibus propriis mentionem, et qualibet alia di-

ctae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existant, per quam, praesentibus non expressam vel totaliter non insertam, vestrae iurisdictionis explicatio in hac parte valeat quomodolibet impediri, de qua, cuiusque toto tenore de verbo ad verbum, in nostris literis habenda sit mentio specialis.

§ 5. Caeterum volumus et apostolica Conservatorumauctoritate decernimus, quod quilibet ve- que ampliat fastrum prosequi valeat articulum etiam per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit impedimento canonico praepeditus. Quodque a datis praesentium, sit vobis et unicuicumque vestrum, in praemissis omnibus et eorum singulis, coeptis et non coeptis, praesentibus et futuris, perpetua potestas et iurisdictio attributa, ut eo vigore eaque firmitate possitis, in præmissis omnibus, coeptis et non coeptis, praesentibus et futuris, et pro praedictis procedere, ac si praedicta omnia et singula coram vobis coepta fuissent, et iurisdictio vestra et cuiuslibet vestrum, in præmissis omnibus et singulis, per citationem vel modum alium perpetuata legitimum extitisset. Constitutione praedicta super conservatoribus et alia qualibet in contrarium edita non obstante. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Bononiae, anno Incarnationis dominicae Mccccxxxvi, viii kalend. decembris, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 24 novembris 1436, pont. anno vi.

## XV.

Concessio nonnullarum gratiarum eremitis B. Petri de Pisis nuncupatis.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Facultas eligendi sibi confessores; — 2. Eligendique sacerdotes, qui divina celebrent, ministrentque sacramenta; — 3. Eremitas absolvant ab irregularitate. — 4. Item, licentia eleemosynas quaerendi tempore interdicti; - 5. Altare portatili utendi; — 6. Coemeteria habendi;

- 7. Ordines a quo libuerit suscipiendi episcopo; — 8. Alia acquirendi loca. — 9. Derogatio contrariorum.

Eugenius episcopus servus servorum Del, dilectis filis fratri Bartholo de Caesena, ac universis eremitis de societate quondam fratris Petri de Pisis, praesentibus et futuris, salutem et apostolicam benedictionem.

Provenit ex vestrae devotionis affectu, quo nos et Romanam Ecclesiam reveremini, ut petitiones vestras, illas praesertim, quae animarum vestrarum videntur salutem respicere, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus.

fessores:

§ 1. Hinc est, quod nos, vestris sup-Facultas eli- plicationibus inclinati, vobis omnibus et singulis, auctoritate apostolica, tenore præsentium, indulgemus ut confessores idonei, quos duxeritis eligendos, in vita confessiones audire et omnium et singulorum, qui in ipsa societate pro tempore fuerint, ab omnibus casibus, super quibus etiam Sedes Apostolica merito esset consulenda, pro semel tantum postquam in societate remanere deliberaverint, in aliis vero casibus, quandocumque absolvere possint, eis imposita poenitentia salutari; et in mortis articulo, semel tantum, omnium peccatorum vestrorum, de quibus corde contriti et ore confessi fueritis, plenam remissionem vobis, in sinceritate fidei et unitate Sanctae Romanae Ecclesiae ac obedientia et devotione nostra vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium, persistentibus, eadem auctoritate concedere valeant. Ita tamen quod ipsi confessores de his, de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, eam vobis per vos, si supervixeritis, aut per successores vestros, si tunc forsan transieritis, faciendam iniungant, quam vos vel illi facere teneamini. Et ne, propter huiusmodi gratiam, reddamini procliviores ad illicita in posterum committenda, volumus quod si, ex confidentia remissionis huiusmodi, aliqua commise- societatis, qui alias habiles et idonei re-

ritis, quoad illa, remissio ipsa vobis nullatenus suffragetur.

§ 2. Quod singuli dictae societatis seu Eligendique saalii saeculares vel regulares vel religiosi cerdotes, qui sacerdotes, quos similiter duxeritis eli- brent, minigendos, in vestra et vobiscum commo-strentque sarantium personarum praesentia, in oratoriis, Ecclesiis et locis eiusdem societatis nunc per vos acquisitis et in antea acquirendis, dioecesani loci, seu alterius cuiuscumque licentia minime requisita, missas et alia divina officia, tam feriatis quam aliis diebus, tempore congruo celebrare, necnon Eucharistiae, extremae unctionis et alia quaecumque ecclesiastica sacramenta, absque parochiani iuris præiudicio, ministrare, ad quae etiam suscipienda extra loca, seu oratoria dictae societatis compelli non possitis.

§ 3. Quodque sacerdotes societatis præ- Bremitas abdictae, cum omnibus et singulis eremitis regularitate. ipsius societatis, super irregularitate per ipsos quoquomodo vel ex quavis causa contracta, ut divinis officiis et obsequio missae interesse possint, dispensare, et infamiae maculam abolere possint et valeant.

§ 4. Insuper, quod cum excommuni- Item, licentia catis et interdictis seu quavis censura eleemos. quaeligatis, pro eleemosynis ad sustentatio-interdicti; nem vitae vestrae dumtaxat acquirendis et non alias, conversari, ita quod hoe ad culpam vobis minime imputetur, possitis.

§ 5. Quodque, in locis et oratoriis Aliare portatili per vos et successores vestros acquisitis utendi; et acquirendis, altare portatile, pro missis celebrandis et aliis divinis officiis in locis ad id congruis et honestis, cum debita reverentia habere possitis.

- § 6. Loca autem pro sepeliendis ere- Coemeteria hamitis et aliis servientibus vobis, per quem-bendi; cumque seu quoscumque catholicos episcopos, gratiam et communionem Apostolicae Sedis habentes, consecrari seu benedici possint.
- § 7. Quodque omnes et singuli vestræ

di loga.

Ordines a quo perti fuerint, a quocumque antistite plendi episco- gratiam et communionem dictae Sedis po (1); habente, ad omnes etiam sacros et presbyteratus ordines alias rite promoveri et in illis ministrare, proprii tum episcopi, sub cuius dioecesi mora trahitur, licentia

prius requisita et obtenta, libere et licite valeant, auctoritate apostolica, tenore præ-

sentium, indulgemus.

§ 8. Et insuper, ut oratorium S. Mariae Alia acquiren- Magdalenae Paduanensis et alia quaecumque loca per vos acquisita, et acquirenda per societatem praefatam et eins nomine, cum omnibus et singulis iuribus et pertinentiis eorum, absque impedimento et contradictione cuiuscumque retinere, necnon omnibus et singulis privilegiis, indulgentiis, gratiis, indultis et exemptionibus, quibus alia oratoria et loca eremitarum utuntur et gandent, etiam uti et gaudere possint et valeant, eadem auctoritate concedimus per praesentes.

§ 9. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et prohibitionibus apostolicis specialibus vel generalibus, etiam si tales sint, de quibus praesentibus specialis et expressa esset mentio habenda, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Ferrariae, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo trigesimo septimo, octavo kal. martii, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 22 februarii 1437, pont. anno vi.

#### XVI.

Translatio generalis concilii Basileensis ad civitatem Ferrariae in provincia Lombardiae.

#### SUMMARIUM

Deus Ecclesiam suam fluctuare, sed non mergi patitur. — 1. Convenientibus itaque Ferrariae Orientalibus et Occidentalibus populis; — 2. Ipsoque instante imperatore cum patriarcharum legatis, multisque epi-(1) Vide Concil. Trident., sess. vii, cap. 11.

scopis; — 3. Illuc pro concilio statuit conveniendum.

## Eugenius episcopus servus servorum Dei. ad aeternam rel memoriam.

Magnas omnipotenti Deo gratias opor- Deus Recletet nos agere, qui, antiquarum suarum ctuare, sed non misericordiarum non immemor, Eccle-mergi patitur. siam suam continuo reddit ampliorem. Quam quidem, etsi laborare, multisque tempestatibus fluctuare permittit, numquam tamen submergi patitur, verum a fluctibus et magnis aestibus maris reservat, et pro suo erga genus humanum amore, inter multos et varios casus et calamitates, virentem semper fovet, ac magis vigentem reddit.

- § 1. Ecce enim Orientales et Occi- Convenientibus dentales populi, iamdiu inter se dissiden- ltaque Ferraria tes atque disjuncti, ad pacem atque Occidentalibus confunctionem convenire festinant. Quippe populis; qui discordes iam et inimici, tandem post multos annos, favente Deo, ex quo omne datum bonum, sanctae conjunctionis desiderio affecti, in hunc convenere locum. Nostrae igitur servitutis ac totius Ecclesiae opera est et esse credimus, tentare pro viribus, ut haec principia tam felicia, studio nostro ita felicem exitum consequantur, ut Dei gratiae cooperatores esse, dicique mereamur.
- § 2. Cum itaque dilectissimus filius Ipsoque instan-Ioannes Palaeologus, Constantinopolitanus te imperatore cum patriarchaimperator, una cum piissimo fratre no-rum stro Iosepho, patriarcha Constantinopoli- multisque epttano, necnon caeterorum patriarcharum legatis, ac multis amplissimis metropolitis et episcopis, ac aliis ordinibus ecclesiasticis et viris nobilibus, ad octavum diem proximi mensis februarii Venetias advenerit, nobis id, quod aliis etiam ex locis antea fecerat, continuo literis suis significavit, se quibusdam de causis non alienis a ratione Basileam, ubi synodus celebranda erat, ire non posse, idque his qui ibi iam essent scripsisse, notumque fecisse, volens propterea et contendens, ut ipsa synodus huc Ferrariam transfer-

Exordium.

retur, et hic tam pium negotium conclu-

§ 3. Nos igitur, quibus sancta christia-Illue pro con- norum coniunctio cordi mirum in modum est, quique ipsam celerrime conficere cupimus, decretum Basileen. concilii de celebrando generali concilio, Graecis volentibus, promulgatum ac editum, et a nobis postea Bononiae, praesentibus ipsius imperatoris ac patriarchae oratoribus, susceptum et approbatum, quaeque ad praesens sanctae conjunctionis negotium spectent, pro nostra servitute volentes exequi ut debemus, et cupientes ipsum ad conclusionem perducere, omni modo et forma, quibus possumus et debemus, praesentibus et consentientibus imperatore ac patriarcha et ceteris hic ad celebrandam synodum congregatis, notum facimus et declaramus praedictam synodum hic Ferrariae, qui quidem locus liber et tutus est, celebrandam esse, et sic ab omnibus existimari ac dici debere; sperantes hic, absque discordia et contentione, aliave moestitia, sed potius amore summo, divinam ipsam pacem et caetera sancta opera, pro quibus synodus convocatur, tractari, Deoque placato ac favente, feliciter confici posse.

Datum Ferrariae, die 1x mensis aprilis mccccxxxvii, pontificatus nostri an-

Dat. die 9 aprilis 1437, pontif. anno vit.

## XVII.

Praefinitio numeri clericorum rever. Cam. Apostolicae praesidentium, ad septem.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causae huiusce faciendae reductionis. - 2. Reductio (de qua in rubrica). — 3. Aggregandus supra d. numerum emolumentorum expers. — 4. Mandatum camerario, clericisque, ut neminem supra d. numerum recipiant.

## Eugenius episcopus, ad perpetuam rei memoriam.

Inter cetera gravia pulsantia pectus nostrum sunt ea potissime, per quae Romanae Curiae honor, decusque servatur, et officialium illius ordines debite disponuntur, unde contingit ad Sedem Apostolicam confluentes debite expedire.

§ 1. Nuper siquidem pro parte dile- Causae hulusco ctorum filiorum Apostolicae Camerae cle- faciendae reduricorum capellanorum nostrorum nobis exposito, quod proventus et emolumenta singulorum eorumdem, ob ipsorum numerum excrescentiam et augmentum, adeo sunt ex temporum causante malitia diminuta, quod inde nequeunt vitam ducere condecentem; quodque, iuxta antiquam, laudabilemque consuetudinem, etsi maior negociorum concursus existeret atque frequentia, minor tamen numerus existebat et stipendia pinguiora, poterantque propterea eiusdem Camerae servitiis et obsequiis eo magis et melius insudare, quo non oportebat victum quaerere aliunde; ac subiuncto, quod si numerus eorum ad numerum septenarium reduceretur, profecto Camera praedicta meliorem formam haberet, et illius negocia dirigerentur in melius, et loci et personarum decori et honestati foret, absque ulla dubitatione, provisum.

§ 2. Nos praefatorum clericorum votis Reductio (de favorabiliter annuentes, ac attendentes quod qua in rubrica). non amplior ponendus est numerus in officio ministrorum, quam possit de illius proventibus congrue substentari, quodque septenarius clericorum numerus, decens sit ad negocia praefatae Camerae recte ubilibet dirigenda, praesenti constitutione, quam irrefragabiliter observari volumus, apostolica auctoritate sancimus, quod de caetero nullus ad officium clericatus Camerae huiusmodi assumatur, seu illius clericorum consortio aggregetur, donec numerus eorum ad septenarium numerum sit reductus.

§ 3. Nihilominus, si contingat aliquem

Aggregandus vel aliquos, ultra praefatum numerum, eorum emolumen- rumdem clericorum consortio aggregari, torum expers. illos esse decernimus omnis perceptionis emolumentorum expertes.

piant.

§ 4. Mandantes dilecto filio nostro Mandatum ca- Francisco tituli Sancti Clementis, presbycisque, ut ne- tero cardinali, camerario nostro, et eius minem supra d. in dicto officio successoribus, reliquisque eiusdem Camerae clericis, atque gentibus praesentibus et futuris, ne quemquam de cetero ad huiusmodi emolumentorum perceptionem admittant donec eorumdem clericorum numerus ad numerum septenarium, ut praemittitur, sit reductus. Statuentesque, postquam reductus fuerit, ut praefertur, ut Camera praedicta septem clericorum numero, quoad emolumentorum perceptionem, tantummodo sit contenta, quem numerum ex tunc in eadem Camera perpetuo, auctoritate simili, stabilimus.

Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Dat. Ferrariae, an. Dom. MccccxxxvIII, v id. iulii, pont. nostri anno viii.

Dat. die 11 iulii 1438, pontif. anno vur.

## XVIII.

Quod abbates Ordinis Cisterciensis, quavis auctoritate, etiam Apostolica, ad abbatias promoti, vel confirmati, ab eiusdem Ordinis abbate generali, visitatoribus et reformatoribus non sint exempti (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causae huius constitutionis. - 2. Constitutio (de qua in rubrica). - 3. Poena contravenientium. — 4, 5. Derogatio contrariorum.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Ad universalis Ecclesiae regimen, licet insufficientibus meritis, divina disponente clementia, deputati, non possumus non

(1) Ordinis huius Constitutiones vide superius in Eugenio III, Constit. L, vol. 11, pag. 582.

Bull. Rom. Vol. V.

turbari, cum monasteria et alia loca regularia sentimus in aliqua parte laedi; sed tunc profecto acerbiori dolore confodimur, cum ubi speciosiora esse solent, enormius deformantur.

§ 1. Sane pro parte dilecti filii loan- Causae buius nis, abbatis monasterii Cisterciensis Ca- constitutionis. bilonensis dioecesis, exhibita nobis nuper petitio continebat, quod nonnulli Cisterciensis Ordinis abbates, alii videlicet se ad abbatiales dignitates, quas obtinent, per Apostolicam Sedem promotos, alii vero electiones de eis ad dignitates similes factas, et per Sedem fuisse confirmatas eamdem asserentes, et eo praetextu se fore exemptos, ad capitula generalia dicti Ordinis accedere, visitatoribus quoque et reformatoribus Ordinis eiusdem parere negligunt et recusant, praedictum abbatem generalem, visitatores et reformatores huiusmodi contemnentes, in ipsorum vilipendium, ac scandalum totius Ordinis non modicum et iacturam.

§ 2. Quare pro parte dicti abbatis constitutio (de nobis fuit humiliter supplicatum ut super qua ta rubrica). his opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos itaque, qui Ordinum et monasteriorum quorumlibet curam gerimus generalem, quorumque interest super talibus providere, cupientes quod Ordo ipse et illius personae, praesertim in dignitatibus constitutae, in caritatis et obedientiae vinculo cum abbate praefato et aliis corum superioribus se conforment, eisque, iuxta statuta et ordinationes, et laudabiles consuetudines dicti Ordinis, pareant et intendant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus quoscumque Ordinis praefati abbates, apostolica vel alia quavis auctoritate promotos, illorum etiam quorum electiones ad abbatiales dignitates sunt eadem apostolica vel auctoritate alia confirmatae, nullatenus, propter promotiones vel confirmationes huiusmodi, ab abbate Ordinis, visitatoribus et reformatoribus huiusmodi fuisse vel esse exemptos. Decernentes eos et quoscumque alios apostolica vel alia quavis

auctoritate huiusmodi de cetero promovendos, ac etiam illos quorum electiones confirmari in futurum contigerit, ut praefertur, eisdem abbati Ordinis, visitatoribus et reformatoribus, illorumque correctoribus, prout ante erant subditi, subjacere et omnino subesse.

venientium.

§ 3. Nos enim omnes et singulos, qui, Poena contra- praetextu promotionis seu confirmationis de se factae huiusmodi, praesumpserint rebellionis, contemptionis, vilipensionis aut inobedientiae, contra patrem abbatem Ordinis, vis tatores et reformatores huiusmodi pro tempore existentes, cornua elevare, excommunicationis sententiae decernimus subjacere.

- § 4. Constitutionibus et ordinationibus Derogatio con- apostolicis, ac monasterii et Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica, vel quacumque firmitate alia roboratis statutis et consuctudinibus contrariis non obstantibus quibuscumque; seu si promotis et confirmatis, seu forsan promovendis et confirmandis huiusmodi, vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a Sede Apostolica sit indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.
  - § 5. Et insuper irritum decernimus et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Nulli ergo etc.

Si quis etc.

Dutum Ferrariae, anno Incarnationis dominicae mccccxxxvIII, idibus decem., pont. nostri anno octavo.

Dat. die 13 decembris 1438, pont. anno vIII.

## XIX.

De S. R. E. cardinalium dignitate, ceteris ecclesiasticis dignitatibus praestantiori.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Archiep. Cantuariensis quaestionem movit de praecedentia cum car-

dinali S. Balbinae. — 2. Declaravit tamen se staturum iudicio Sedis Apostolicae. -3. Dignitas cardinalitia caeteris sublimior. - 4. B. Petrus eorum officium instituit, vel iussu Dei ab exordio Ecclesiae originem traxit. - 5. Papae coadiutores in concilio Nicaeno appellati sunt, et absque testium multitudine condemnari nequenut. - 6. Membra Pontificis nuncupantur, eosque offendentes crimine laesae maiestatis rei judicantur. — 7. Aliis præeminentiis decorati sunt. — 8. Imperator Constantinus patres appellavit. — 9. Romana Ecclesia cardinalium coetum aliis illustriorem constituit. — 10. Caeteris præeminent ab immemorabili. — 11. Iloc idem obtinuerunt in conciliis generalibus. -12. In omnibus sententiis ante quoscumque alios nominantur. — 13 In praelationibus dignitas cardinalatus praeponderat, etiam ubi non ut cardinales, sed uti suarum Ecclesiarum praelati intersunt. — 14. Cardinales a solo Papa, alii praelati a cardinalibus iudicantur. — 15. Contraria consuetudo, absque Sedis Apost. assensu, non suffragatur. - 16. Hortatur archiepiscopum Cantuariensem ut praedictis acquiescat.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, venerabili viro magistro Henrico, archiepiscopo Cantuariensi etc.

Non mediocri dolore afficimur cum inter fratres nostros episcopos, seu alios ecclesiasticos, dissidii aliquid exortum esse percipimus, tum propter malum quod inde in populis exemplum provenit, tum quia contemptus et detractionis praebetur occasio.

§ 1. Proinde non parum audisse dis- Archiep. Canplicuit dissensionem illam, quam cum di- tuarlensis qualecto filio nostro Ioanne tit. S. Balbinae, de praecedentia presbytero cardinali, nuper tua fraternitas s. Balbinae. habuit, cum nova et insolita res ipsa sit, quae nunc attentatur. In primis autem admiramur satis cum per 14 annos et amplius cum dilecto filio nostro Henrico, tit. S. Eusebii presbytero cardinali, in sedendo et in ferendis votis, sine altercatione vixeris, et nullam secum super hoc pror-

sus habueris disceptationem, quid causae sit, quod nunc primum in contentionem venias cum ipso Ioanne cardinali, cadem praedito dignitate. Nec quidem generis regii erga ipsum Henricum ratio praetendi potest, quoniam, et antequam cardinalatus ipse foret dignitatem adeptus, dumtaxat existens Vintoniensis episcopus, et voce et loco tibi cedebat; postea autem quam in card, per fel. rec. Martinum, praedecessorem nostrum, assumptus est, iure tibi et aliis antepositus fuit, et nunc anteponitur. Quod si sola cardinalatus dignitas hanc in alio praelationem operata est. cur in isto itidem non efficiet? Cum tamen ipse archiepiscopus, ille episcopalem obtineat dignitatem, et illius Ecclesia tuae sit suffraganea, istius vero nullo iure sub-

§ 2. Illud autem de te nobis placuit Declaravit ta- ac laudamus, quod in tuae protestationis rum indicio Se- fine sub his verbis addidisti, quod scilicet dis Apostoliese. per praemissa, aut aliquid per te factum aut dictum et hab tum, seu faciendum, dicendum vel habendum, non intendis sacrosanctam Romanam Ecclesiam matrem tuam, seu iuramentum tuum eidem praestitum, aut venerabilem coetum einsdem Ecclesiae cardinalium, aliquemve eorum in aliquo offendere, aut alicui honori, privilegio, praerogativae seu dignitati, præeminentiae, aut alicui alteri iuri eorum, in aliquo derogare, seu iuramento tuo in aliquo contraire; sed quod camdem sacrosanctam Romanam Ecclesiam cum honoribus suis omnibus, privilegiis, praerogativis, dignitatibus, præeminentiis, gratiis et aliis iuribus suis quibuscumque, cum omni reverentia manutenebis ac defendes, et ab aliis manuteneri et defendi procurabis. Per hoc plane innuere videris, si hoc sit Romanae Ecclesiae cardinalium ius, ut reliquos antecedant Ecclesiae gradus, quod non vis in lite mota persistere, immo Apostolicae Sedis stare iudicio, cuius inter alia privilegia, quae manutenere et defendere potest, hoc etiam est ut, de quibus- cilii B. Silvester, qui coepit Ecclesiam

cumque ambiguis quaestionibus, quae in Dei Ecclesia accidunt, valeat indicare, et sua auctoritate finem imponere, quamquam longe fuisset decentius, ante motam controversiam, Sedem Apostolicam consulere.

§ 3. Quantum autem haec cardinala- Dignitas cartus dignitas sit sublimis et aliis excel-ris sublimior. lentior, et ita hactenus in Ecclesia reputata, si eius officium ac sanctorum Patrum statuta, et consuetudinem tam apud hanc Sedem, quam generalia concilia semper observatam, sciveris diligenter scrutari, facile tibi innotescet.

§ 4. Quippe, etsi huins dignitatis no. B. Petrus eo-

men, quod modo in usu est, ab initio stituit, vel tusprimitivae Ecclesiae non ita expressum su Dei ab exorfuit, officium tamen ipsum a B. Petro originem traxit. eiusque successoribus institutum evidenter invenies. Immo, ut inquit Innocentius tertius, ex veteri Testamento, iussu Dei, traxit originem; asserit enim id quod Deuteron, xvii dicitur, ut, pro difficultate et ambiguitate indicii, accedatur ad sacerdotes Levitici generis et iudicem qui fuerit illo tempore, et obediatur ipsorum iudicio, qui praesunt loco, quem Dominus elegerit, de Summo Pontifice intelligendum esse et fratribus eius, idest S. R. E. cardinalibus, qui ci, iure Levitico, in executione sacerdotalis officii coadiutores existunt. Itaque et ab exordio Ecclesiae, sicut et hodie, Summis Pontificibus in regenda, gubernandaque universali Ecclesia assistebant. Et ut ex concilio Stephani Papae colligitur dicentis: Oportebat ut hace sacrosancta domina Romana Ecclesia, iuxta quod a B. Petro et eius successoribus institutum est, rite ordinaretur, et in apostolatus culmine unus de cardinalibus presbyteris aut diaconis consecraretur, datur manifeste intelligi, hos fratres nostros qui inter car-

§ 5. In confinio autem Nicaeni con-

dinales locantur, tempore B. Petri ex-

titisse.

Panan coadiu- regere anno Incarnationis domin. 330 (1) lio Nicheno ap- vel circiter, in synodo generali congrepellati sunt, et gatis praesidens, hos coadiutores suos multitud. con- nuncupavit cardinales, et magno admodempari neque- dum privilegio insignivit, quale nullus patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in canonibus habere reperitur, ut videlicet sine plurima testium multitudine damnari non debeant. Nec sine mysterio triplex ordo in fratrum nostrorum collegio a sanctis nostris praedecessoribus institutus est. Nam, cum Summus Pontifex vices Dei gerat in terris, decuit, quemadmodum Moysi praeceptum fuit, ut omnia ad exemplum faceret, sicut ei ostensum erat in monte, quod, adinstar illius coclestis hierarchiae, in hac nostra Ecclesia tres constituerentur ordines assistentium Papae, qui purgantium, illuminantium, et perficientium fungerentur officio, veluti sunt diaconi, presbyteri et episcopi cardinales. Decuit etiam, cum Summus Pontifex Christi repraesentet personam, ut, quemadmodum Christo conversanti in terris assistebant apostoli, ita etiam cardinalium coetus, apostolicum repraesentans, coram Papa assisteret; relíqui vero episcopi, ubique diffusi, apostolos repraesentant ad praedicandum per orbem missos.

dicaptur.

- § 6. Ipsos praeterea cardinales, pro ho-Membra Pon- noris ac dignitatis eminentia, partem sui pantur, eosque corporis Summi Pontifices appellant. Ex offendentes cri-mine laesae ma- quo sine ulla dubitatione ostenditur, post iestatis rei tu- caput Ecclesiae, quod est Papa, contigua sui corporis membra, qui sunt fratres eius cardinales, prae ceteris Ecclesiae membris ac partibus honorari debere, adeo quidem, ut sacris canonibus sancitum sit, eos qui in cardinalem manus iniecerint violentas, aut fugarint, aut insequuti fuerint, seu ad hoc dederint consilium vel favorem, criminis laesae maiestatis reos, maximis et multiplicibus poenis esse plectendos, ac si ipsi apostolici
  - (1) S. Silvester I Ecclesiae habenas suscepit post S. Melchiadem, anno 314 vix inchoato. Vide Combefis in Vita S. Silvestri, et Ughell., Ilalia Sacra.

throni violaverint maiestatem; quod in ipsos qui patriarchas, archiepiscopos vel episcopos offenderint, statutum minime reperitur, ut evidenter hinc liqueat tanto ampliorem censeri dignitatem, quanto plures severioresque illam offendentibus infliguntur poenae.

§ 7. Sunt etiam, et in signum præe- Aliis prmemiminentiae ipsis fratribus nostris prae aliis nentiis decorati Ecclesiae praelatis, et similiter cum legati de nostro latere destinantur, prae aliis legatis, multa ac magna per canones attributa privilegia, quae tibi nota esse non dubitamus. Hinc etiam constat cur a latere apostolico mitti, eis solis et non aliis

appropriatur legatis.

§ 8. Sed et ille notissimus Constan- Imperator Continus imperator, animadvertens ad quam appellavit. magnum ac publicum universalis Ecclesiae officium ipsi fratres nostri vocati essent, sic inquit: Volumus etiam deinde sui Ordinis reverendissimos clericos S. R. E. servientes, singulos habere illud sanctum culmen potentiae et excellentiae, cuius sanctissimus noster senatus videtur gloria adornari, idest patritios, consules fieri, quos certe patritios, consules secundum leges, ut in summa dignitate constitutos, imperator patres sibi elegit, et loco pa-

trum a se honorari affirmat. § 9. Quod vero hacc dignitas tanto Romana Ecclehonore praefulgeat, nec tuae fraternitati, sia cardinalium nec cuipiam alteri molestum esse debet, lustriorem conquoniam, ut sancti attestantur Patres, omnes patriarchales, archiepiscopales, episcopales, cathedrales, aliasque dignitates Romana fundavit Ecclesia; sicutque licuit, uni Ecclesiae amplam, alii ampliorem et alii amplissimam, prout expedire iudicavit, tradidit potestatem. Omnes enim, tamquam unius arboris rami ab una eademque radice, et ut diversi aquarum rivuli ab eodem fonte prodierunt, licet unus alio copiosior atque uberior. Itaque, si iustis ex causis et Spiritus Sancti instinctu, quo hanc Sedem regi credendum est, Romana Ecclesia venerabilium cardinalium coetum ad coelestis hierarchiae si-

militudinem conditum, et tamquam sui corporis partem his privilegiis et honoribus illustrare decrevit, nec tua Ecclesia, cui per Apostolicam Sedem praefectus es, nec quisquam alius Ecclesiae gradus ab eodem similiter apostolico throno originaliter institutus, quae omnia de ipsorum fratrum nostrorum consilio acta sunt, ullam succensendi aut conquerendi causam habet, ne illud adducamus evangelicum verbum: Amice, non facio tibi iniuriam, nuniquid mihi non licet de meo facere quod volo? Et sicut tu vis ut, privilegiis Ecclesiae tuae ab hac Sede concessis, aliae deferant inferiores Ecclesiae; ita eadem ratione par est ut, ab eadem Sede huic coetui instituto, tu similiter deferas, et reverentiam praestes.

minent ab immemorabili.

§ 10. Multum etiam movere te debet Caeteris prese- diuturna per christianum populum ubique servata consuetudo, quae, etiamsi cetera deessent, ex quo tam vetusta est, ut eius initiis memoria non extet in contrarium, pro constituto iure habenda foret; praesertim quando, sciente ctapprobante Summo Pontifice, non quidem uno, sed tot, quot umquam habuit Ecclesia, id actum esse dignoscitur. In omnibus enim nationibus ac regnis, et ut in Anglia memoravimus hactenus, huiusmodi præeminentiae cardinalibus delatus est honor, qui quidem non tam ipsis, quam nobis, cum nostra sint membra, attribui censendus est. Nec minus his Ecclesiae Romanae consuetudo, quae caput, norma et magistra est reliquarum Ecclesiarum, idipsum tibi persuadeat, qua semper, nullo umquam contradicente, in cunctis actibus, quibuscumque praelatis praehonorati sunt.

ralibus.

§ 11. Idem in antiquis generalibus con-Hoc idem ob- cilis, praesertim in duobus Lugdunensibus, in uno praesidente Innocentio IV, in altero Gregorio X, quorum adhuc extant acta, usitatum fuit. Sic et in his synodis nostris, nostra aetate celebratis, de quibus etiam apud regnum Angliae non pauci supersunt testes, observatum esse palam est, absentibus etiam Summis [

Pontificibus; idem et nunc, nobis praesidentibus, in hoc sacro oecumenico servatur Florentino concilio.

§ 12. His quoque illud accedat, quod Inomnibus senin sententiis et decretis tam huius san-tentiis ante quoscumque actae Sedis, quam generalium conciliorum, lios nominancum de dignitatibus nominatim fit mentio, illa clausula adiici solet, non obstantibus si cardinalatus, patriarchali, archiepiscopali, episcopali seu alia quacumque pracfulgeat dignitate, per quod ex ordine nominandi, quae sit maior luculenter apparet.

§ 13. Nec causetur quispiam quod in praelationiordo episcopalis preshyterio maior sit, bus dignitas cardinalat. præquoniam in eiusmodi praelationibus, offi- ponderat, etiam cium ac dignitas sive iurisdictio prae- ubi non ut carponderat ordini. Quemadmodum iure cau- suarum Eccle-

tum est, ut archidiaconus non presbyter, intersunt. suae iurisdictionis obtentu, archipresbytero praeferatur; simili modo diaconus vel subdiaconus, aliusve clericus noster, aut alicuius metropolitani vicarius seu locumtenens in synodo et alibi, alios quocumque ordine maiores, etiam episcopos, antecedit, propter illius iurisdictionem, quam exercet, et personam quam repraesentat. Sic et electus ad Ecclesiam cathedralem et confirmatus, quamquam nondum consecratus, ratione iurisdictionis, cunctis in sua dioecesi præeminet. Quis ergo iam dubitarit eum qui talia iura et canones condidit, et talem aliis tribuit potestatem, posse eamdem, cum vult, et maiorem suis membris tribuere? Si quis forte obiecerit prioris dignitatis potius esse rationem habendam, quam cardinalatus de novo collati, cum in regiis tractatibus ac parlamentis quilibet, ut suae Ecclesiae prælatus, non ut cardinalis intersit; huic obiectioni evidens respondet ratio. Nam, cum personae sint ecclesiasticae, sicut statuta ac privilegia suarum Ecclesiarum in his actibus servant, multo magis Romanae Ecclesiae, cui vinculo obedientiae adstricti sunt, privilegia et statuta servare tenentur. Quihus nec ipsae personae ecclesiasticae, nec alii quicumque, tamquam inferiores,

derogare quomodolibet possunt. Cum igi- 1 tur viri ecclesiastici ad actus publicos vel privatos vocantur, cum suis qualitatibus ac praerogativis ab Ecclesia institutis admitti debent. Nam et contra honestatem publicam et universalis Ecclesiae politiam et in opprobrium ecclesiasticae disciplinae vergeret, si in quovis actu diaconus presbyterum, vel presbyter episcopum, aut episcopus patriarcham praecederet. Praeterea in canonibus scriptum est unumquemque in collegio vel capitulo, iuxta suae receptionis tempus, honorandum esse, et quod, si postea aliquis admittatur presbyter, ceteris tempore anterioribus praeponatur, qui presbyteri non sunt. Quod si in ordine maiori sit, hoc etiam multo amplius in dignitate seu iurisdictione, quae in his actibus maior est ordine, servandum est, ut supra de archidiacono et archipresbytero dictum est. Quod si in post receptis locum habet, eadem ratione in iis qui prius, si qua de novo eis obveniat dignitas. Hoc enim rationi consentaneum est, ut dignius minus dignum ad se trahat, et res a potentiori et nobiliori denominetur. Quod in ipsis cardinalibus evidenter servatur, qui licet certarum Ecclesiarum, dum ad cardinalatum assumuntur, episcopi sint, nihilominus eos non episcopos, sed presbyteros S. R. E. cardinales, Sedes Apostolica appellat. Quinimo, si eis suas priores Ecclesias in tit. dimittat, non amplius sub nomine Ecclesiarum, sed tituli cardinalatus scribit, quasi ad maiorem dignitatem et iurisdictionem assumpserit, alioquin non ascendisse sed descendisse, non honorari sed dehonorari viderentur.

cantur.

§ 14. Quis etiam non videat cardina-Cardinales a latus dignitatem archiepiscopali esse masolo Papa, alii praelati a car- iorem dignitate, quia cum illa privatae dinalibus iudi- unius patriae praesit utilitati, ista publicae totius populi christiani? Illa unam dumtaxat regit Ecclesiam, ista cum Sede Apostolica universas, et cum a nemine, nisi solo Papa iudicentur cardinales, ipsi patriarchas et archiepiscopos et reliquos

Ecclesiae gradus, cum Summo Pontifice, iudicant. Quorum officio nomen ipsum consonat optime; nam sicut super cardinem volvitur ostium domus, ita super hoc Sedes Apostolica, totius Ecclesiae ostium, quiescit et substentatur.

§ 15. Nullum denique pro tua inten- Contraria contione proponis Ecclesiae Romanae privi- Sedis Apostolegium. Quis enim alius huic iuri positivo licae assensu, et universalis Ecclesiae observantiae, atque apostolicae concessioni, praesertim quae apostolici throni, membrorumque eius præeminentiam concernit, contrarium privilegium dandi ullam omnino habet facultatem? Neque etiam consuetudine ulla tuam causam tueris. Quamquam si qua praetenderetur, praeter Apostolicae Sedis consensum et approbationem, inefficax prorsus censenda esset, ut proxime de privilegio dictum est, atque irrationabilis, quia per eam dignitas confunderetur superiorum magistratuum, turbationemque pareret in quolibet reipublicae statu. Nam, iuxta canones universos, non posset alia ratione subsistere, nisi per eam huiusmodi magnus differentiae ordo servaretur ecclesiasticus; quia confunderetur ordo, si cuique sua dignitas non servaretur, quamvis, ut praedictum est, ex frequentibus actibus 40 annorum spatio usitatis, contraria potius in regno Angliae consuetudo firmata s.t.

§ 16. Hortamur itaque te, venerabilis Hortatur arfrater, et volumus ut praedictis rationibus, chiepisc. Canac nostrorum praedecessorum ordinationi praedictis acatque Ecclesiae universalis observantiae penitus acquiescas, sicut pro tua prudentia et devotione, quam ad Romanam Ecclesiam et nos semper habuisti, te facturum speramus. In reliquis vero, sive tuam Ecclesiam, sive personam concernentibus, quae nec rationi aut honestati derogent, pro magna qua te omni tempore complexi sumus ac complectimur caritate, nos semper propitios experieris.

Datum Florentiae....., pontificatus nostri anno octavo.

Dat. pontif. anno vill.

non suffragatur.

### XX.

Monachi professi Ordinis Cisterciensis monachorum S. Benedicti, ad alium quam Carthusianorum Ordinem transire prohibentur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa huius prohibitionis. — 2. Prohibitio (de qua in rubrica). — 3. Poenae contravenientium. — 4. Clausulae derogatoriae.

## Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Regularem vitam professis sic decet omnem vagandi materiam omnemque inquietudinis causam amputare, quod in eorum vocatione persistant, ac sedulum et devotum Altissimo exhibeant famula-

§ 1. Sane pro parte dilectorum filio-Causa huius rum patris abbatis monasterii Cistercienprohibitionis. sis, Cabilonen. dioec., et aliorum Cisterciensis Ordinis abbatum exhibita nobis nuper petitio continebat, quod nonnulli monachi dicti Ordinis, alii videlicet melioris frugis ficto colore, alii vero ut iugum obedientiae et salutaris medicinae effugiant disciplinae, ad alios regulares Ordines se divertunt, et ut in illis rema-

qua in rubrica).

tinere.

§ 2. Nos igitur, quorum interest ani-Probibitio (de marum providere saluti, et huiusmodi salubre remedium adhibere, corumdem patris et abbatum supplicationibus inclinati, harum serie decernimus et etiam ordinamus, quod nullus Ordinis praefati professus ad alium quemcumque, praeterquam Carthusiensium Ordinem, etiam praetextu literarum maioris poenitentiarii nostri, etiam si in illis plena et expressa de praesentibus mentio habeatur, absque eiusdem patris abbatis licentia huiusmodi concedi debeat, nobis et successoribus

nere libere possint, licentiam Apostolicae

Sedis in exquisitis coloribus satagunt ob-

(1) Vide superius Constit. xvIII, pag. 33.

nostris Romanis Pontificibus expresse et specifice allegatis, audeat vel praesumat quomodolibet se transferre.

§ 5. Decernentes nihilominus contra- Poenae contrafacientes eosdem correctioni sui abbatis vententium. et dicti Ordinis omnino subesse, cosque transeuntes et abbates eorum ipsis ad alium, practerquam ad dictum Ordinem Carthusiensium transeundi licentiam concedentes, ipso facto, excommunicationis sententiae subiacere.

§ 4. Non obstantibus quibuscumque privilegiis etc.

Clausulae. derogatoriae.

Nulli ergo etc.

Si quis etc.

Datum Florentiae, anno Incarnationis dominicae mccccxxxxx, decimo sexto kalendas martii, pontificatus nostri anno octavo.

Dat. die 14 februarii 1439, pont. anno vui.

## XXI.

Concordia Ecclesiae Graecae et Latinae, cum definitione quorumdam articulorum catholicae fidei in quibus dissidebant, primatusque Romani Pontificis et Ordinis patriarchalis.

#### SUMMARIUM

Exordium a laetitia, quae omnibus christifidelibus ex huiusmodi unione provenire debet, petitum. — 1. Articuli, super quibus in concilio Florentino disputatum est. 2. Professio ab omnibus super eisdem articulis facienda. — 3. De processione Spiritus Sancti; - 4. Consecratione in azymo vel fermentato; — 5. Purgatorio et suffragiis; — 6. Paradiso et distinctione meritorum; - 7. Inferno; - 8. Primatu Romani Pontificis; — 9. Ordine patriarcharum. — Eugenii Papae — et S. R. E. cardinalium subscriptio.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Consentiente ad infrascripta carissimo in Christo filio nostro Ioanne Palaeologo, Romanorum imperatore illustri, et locumtenentibus venerabilium

## fratrum nostrorum patriarcharum, et caeteris Orientalem Ecclesiam repraesentantibus.

debet, petitum.

Laetentur coeli et exultet terra: su-Exordium a blatus est enim de medio paries, qui Oclaetitia, quae cidentalem, Orientalemque dividebat Ecstiddelibus ex clesiam, et pax atque concordia rediit, provenire illo angulari lapide Christo, qui fecit utraque unum, vinculo fortissimo caritatis et pacis utrumque jungente parietem, et perpetuae unitatis foedere copulante ac continente, postque longam moeroris nebulam et dissidii diuturni atram nigramque caliginem, serenum omnibus unionis optatae iubar illuxit. Gaudeat et mater Ecclesia, quae filios suos hactenus invicem dissidentes iam videt in unitatem pacemque rediisse: et quae antea in corum separatione amarissime flebat, ex ipsorum modo mira concordia, cum inestabili gaudio omnipotenti Deo gratias referat. Cuncti gratulentur fideles ubique per orbem, et qui christiano censentur nomine matri catholicae Ecclesiae collaetentur. Ecce enim Occidentales Orientalesque Patres, post longissimum dissensionis atque discordiae tempus, se maris ac terrae periculis exponentes, omnibusque superatis laboribus, ad hoc sacrum oecumenicum concilium, desiderio sacratissimae unionis et antiquae caritatis redintegrandae gratia, laeti alacresque convenerunt et intentione sua nequaquam frustrati sunt. Post longam enim laboriosamque indaginem, tandem Spiritus Sancti clementia ipsam optatissimam et sanctissimam unionem consecuti sunt. Quis igitur dignas omnipotentis Dei beneficiis gratias referre sufficiat? quis tantas divinae miserationis divitias non obstupescat? cuius vel ferreum pectus tantae supernae pietatis magnitudo non molliat? Sunt ista prorsus divina opera, non humanae fragilitatis inventa, atque ideo eximia cum veneratione suspicienda et divinis laudibus prosequenda. Tibi laus, tibi gloria, tibi gratiarum actio, Christe, fons misericordiarum, qui tantum boni darunt et consenserunt.

sponsae tuae catholicae Ecclesiae contulisti, atque in generatione nostra tuae pietatis miracula demonstrasti, ut enarrent omnes mirabilia tua. Magnum siquidem divinumque munus nobis Deus largitus est, qui oculis vidimus, quod ante nos multi, cum valde cupierint, aspicere neguiverunt.

§ 1. Convenientes enim Latini et Græci Articuli, super in hac sacrosancia occumenica synodo, cilio Florentino magno studio invicem usi sunt, ut inter disputatum est. alia etiam articulus ille de divina Spiritus Sancti processione, summa cum diligentia et assidua inquisitione discuteretur. Prolatis vero testimoniis ex divinis Scripturis, plurimisque auctoritatibus sanctorum doctorum Orientalium et Occidentalium, aliquibus quidem ex Patre et Filio, quibusdam vero ex Patre per Filium procedere dicentibus Spiritum Sanctum et eamdem intelligentiam aspicientibus omnibus sub diversis vocabulis; Graeci quidem asseruerunt quod id quod dicunt Spiritum Sanctum ex Patre procedere, non hac mente proferunt, ut excludant Filium; sed quia eis videbatur, ut aiunt, Latinos asserere Spiritum Sanctum ex Patre et Filio procedere tamquam ex duobus principiis et duabus spirationibus; ideo abstinuerunt a dicendo, quod Spiritus Sanctus a Patre procedat et Filio; vero affirmaverunt non se hac mente dicere Spiritum Sanctum ex Patre Filioque procedere, ut excludant Patrem, quin sit fons atque principium totius deitatis, Filii scilicet ac Spiritus Sancti; aut quod id quod Spiritus Sanctus procedit ex Filio, Filius a Patre non habeat; sive quod duo ponant principia, seu duas spirationes: sed unum tantum asserant esse principium, unicamque spirationem Spiritus Sancti, prout hactenus asseruerunt. Et cum ex his omnibus unus et idem eliciatur veritatis sensus, tandem in infrascriptam et sanctam Deo amabilem eodem sensu eademque mente unionem unanimiter concor-

§ 2. In nomine igitur Sanctae Trini-Professio ab tatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, omnibus super hoc sacro universali approbante Florenfacienda. tino concilio, definimus, ut haec fidei veritas ab omnibus christianis credatur et suscipiatur, sicque omnes profiteantur.

Spiritus Sancti;

§ 3. Quod Spiritus Sanctus ex Patre De processione et Filio acternaliter est, et essentiam suam, suumque esse subsistens habet ex Patre simul et Filio, et ex utroque aeternaliter, tamquam ab uno principio et unica spiratione, procedit. Declarantes quod id quod sancti doctores et Patres dicunt ex Patre per Filium procedere Spiritum Sanctum, ad hanc intelligentiam tendit, ut per hoc significetur Filium quoque esse, secundum Græcos quidem, causam; secundum Latinos vero, principium subsistentiae Spiritus Sancti sicut et Patrem. Et quoniam omnia quae Patris sunt, Pater ipse unigenito Filio suo gignendo dedit, praeter esse Patrem, hoc ipsum quod Spiritus Sanctus procedit ex Filio: ipse Filius a Patre aeternaliter genitus est. Definimus insuper explicationem verborum illorum, Filioque, veritatis declarandae gratia, et imminente tunc necessitate, licite ac rationabiliter Symbolo fuisse appositam.

§ 4. Item, in azymo sive fermentato Consecratione pane triticeo Corpus Christi veraciter confici: sacerdotesque in altero ipsorum Dofermentato; mini Corpus conficere debere, unumquemque scilicet iuxta suae Ecclesiae sive Occidentalis sive Orientalis consuetudinem.

§ 5. Item, si vere poenitentes in Dei Purgatorio et caritate decesserint, antequam dignis pœsuffragiis; nitentiae fructibus de commissis satisfecerint et omissis, eorum animas poenis purgatorii post mortem purgari: et, ut a poenis huiusmodi releventur prodesse eis fidelium vivorum suffragia, missarum scilicet sacrificia, orationes et eleemosynas et alia pietatis officia, quae a fidelibus pro aliis fidelibus fieri consueverunt, secundum Ecclesiae instituta.

§ 6. Illorumque animas qui, post bap-Paradiso et di- tisma susceptum, nullam omnino peccati maculam incurrerunt; illas etiam quae, I me illis subscripsi.

post contractam peccati maculam, vel in suis corporibus vel eisdem exutae corporibus (prout superius dictum est) sunt purgatae, in coelum mox recipi, et intueri clare ipsum Deum trinum et unum sicuti est, pro meritorum tamen diversitate, aliam alia perfectius.

§ 7. Illorum autem animas, qui in actuali mortali peccato, vel solo originali decedunt, mox in infernam descendere, poenis tamen disparibus puniendas.

- § 8. Item, definimus Sanctam Aposto- Primatu Romalicam Sedem et Romanum Pontificem in ni Pontificis; universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse B. Petri principis apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et omnium christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi, in B. Petro, pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur.
- § 9. Renovantes insuper ordinem tra- Ordine patriditum in canonibus caeterorum venera- archarum bilium patriarcharum, ut patriarcha Constantinopolitanus secundus sit post sanctissimum Romanum Pontificem, tertius vero Alexandrinus, quartus autem Antiochenus, et quintus Hierosolymitanus, salvis videlicet omnibus privilegiis et iuribus eorum.

Datum Florentiae, in sessione publica synodali, solemniter in ecclesia maiori celebrata, anno Incarnationis dominicae MCCCCXXXIX, pridie nonas iulii, pontificatus nostri anno ix.

Ego Eugenius, cathol. Ecclesiae epi- Eugenil Papae scopus, ita definiens subscripsi.

Adiutor et protector meus es tu, Domine, ne derelinguas me.

Ego Antonius, episcopus Ostiensis, car- & s. B. Ecct. dinalis Bononiensis, supradictas definitio- cardinal. subnes veras et catholicas esse affirmo et

Bull. Rom. Vol. V.

Ego Beranda, episcopus Portuensis, cardinalis Placentinus, supradictas definitiones veras et catholicas esse affirmo et subscripsi.

Ego N. tituli S. Crucis, presb. card., supradictis definitionibus tamquam veris et catholicis subscripsi.

Ego F. tituli S. Clementis, presbyter cardinalis, supradictis definitionibus me subscripsi.

Ego A. tit. S. Marci, presbyter cardinalis, subscripsi.

Ego Iol. tit. S. Sabinae, presbyter cardinalis, me subscripsi.

Ego Prosper tit. S. Georgii ad Velum Aureum, diaconus cardinalis de Columna, subscripsi.

Ego Dominicus S. Mariae in Via Lata, S. R. E. diaconus card., subscripsi.

Dat. die 6 iulii 1439, pontif. anno 1x.

## XXII.

Exemptio sororum sive monialium Ordinis S. Clarae a iurisdictione et superioritate ordinariorum et aliorum quorumcumque, et a solutione pedagiorum et quarumlibet contributionum.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Moniales S. Clarae Papae conqueruntur de gravaminibus sibi alias impositis. - 2. Eas igitur ab omni iurisdictione etiam ordinariorum declarat exemptas, — 3. Et etiam ab omni pedagio et contributione. — 4. De observantia huiusce constitutionis. - 5. Obstantium derogatio. — 6. Iurisdictionem vero superiorum Ordinis einsdem praeservat.

## Rugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Licet Romanus Pontifex omnes Religiones et religiosas personas, earumque monasteria, sive loca, assueto benignitatis affectu prosequi consueverit, illa tamen specialius sibi subdit, ac a cuiuslibet cumque subjectione et solutione libera facit penitus et exempta, quae maioribus oppressionibus exactionibusque gravata noscuntur.

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper Montales S. pro parte dilectarum in Christo filiarum Clarae Papae conqueruntur abbatissarum et conventuum universorum de gravaminimonasteriorum S. Damiani ac Minoris- bus sibi alias impositis. sarum et S. Clarac, Ordinis eiusdem Sanctae, sub generalis ministri aliorumque officialium Ordinis fratrum Minorum cura ubilibet constitutarum, petitio continebat, quod ob varias decimarum et caritativorum subsidiorum, aliorumque oncrum impositiones, tam pro Romanae Ecclesiae, suorumque legatorum et nunciorum incumbentibus, quam pro honorandis regibus ac principibus, ac communitatum subventionibus, apostolica auctoritate hactenus ordinatas, constitutas atque decretas, necnon gabellas, pedagia et gravamina, aliaque onera realia per potestates, rectores atque regimina saccularia, factas, impositas et illatas, petitionesque et exactiones, quae ratione fructuum, qui in eorumdem monasteriorum et locorum agris et possessionibus intra nonnullarum, cum cura et sine cura, Ecclesiarum limites consistentibus colliguntur, a nonnullis illarum rectoribus et beneficiatis factae sunt hactenus, et siunt etiam de praesenti, abbatissae, conventus, moniales, monasteria et loca huiusmodi in tantam paupertatem inopiamque venerunt, quod pia eorum vota exolvere non valentes, in monasteriis et locis ipsis divinus cultus est adeo diminutus, quod nisi provideatur celeriter, verisimiliter formidatur in eis extinctio observantiae regularis. Quare, pro parte abbatissarum et conventuum praedictarum, nobis fuit humiliter supplicatum, ut providere eis et eisdem monasteriis sive locis super hoc de opportuno remedio dignaremur.

§ 2. Nos igitur, qui ad eosdem fratrum Ras igitur ab Minorum et S. Clarae Ordines specialem omni lurisdigerimus devotionis affectum, piae memo-dinarlorum dealterius iurisdictione onerumque quorum- | riae Nicolai quarti, Bonifacii octavi, Ioan- pias,

Exerdium.

An. C. 1439

nis vigesimi secundi, Clementis tertii, Alexandri quarti et Benedicti undecimi, praedecessorum nostrorum, vestigiis inhaerentes, earumdem abbatissarum et conventuum, necnon dilecti filii Guillelmi de Casali, eiusdem fratrum Minorum Ordinis generalis ministri, sacrae paginae professoris, nobis super hoc humiliter supplicantis, in hac parte supplicationibus inclinati ut in eisdem monasteriis eo devotius divinis laudibus intendatur, quo personae in illis vacantes studio piae vitae potiori fuerint immunitatis privilegio communitae, abbatissas, conventus, moniales, monasteria atque loca huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinentiis ac bonis eorumdem mobilibus et immobilibus quibuscumque, tam praesentibus, quam futuris, ab omni iurisdictione, dominio, potestate quorumcumque legatorum, patriarcharum, archiepiscoporum, episconunciorum et aliorum quorumcumque ordinariorum iudicum, ad instar praefatorum Pontificum concessorum privilegiorum, quae hic haberi volumus pro sufficienter expressis, auctoritate apostolica, ex certa scientia, tenore praesentium, prorsus eximimus et perpetuo liberamus, ac sub B. Petri et Sedis Apostolicae protectione suscipimus atque nostra, illaque nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus canonice intrantibus, et dictae Sedi dumtaxat immediate volumus subiacere. Ita quod legati et nuncii dictae Sedis ac iudices praefati, aut alia quaevis persona, saecularis vel regularis, ecclesiastica vel mundana, quacumque fulgeat dignitate, nullas in abbatissas, conventus, moniales, monasteria, sive loca huiusmodi, utpote prorsus exempta, possint excommunicationis vel interdicti sententias promulgare, vel iurisdictionem, dominium aut potestatem aliquam exercere, ratione delicti, contractus aut rei de qua ageretur, ubicumque committatur delictum, ineatur contractus, aut res ipsa consistat.

§ 3. Quinimo abbatissas, conventus Et etiam ab et moniales easdem cum earum mona-omni pedagio steriis atque locis perpetuo exemptas esse neimmunes et liberas ab omni volumus decimarum, subsidiorum, gabellarum pedagiorum, fructuum et aliorum huiusmodi solutione, contributione, responsione et aliis quibuscumque, fel. rec. Innocentii Papae IV, praedecessoris nostri, et aliis quibuslibet constitutionibus et privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis specialibus et generalibus, locorum ordinariis vel aliis quibuscumque, et quovis modo concessis et in posterum concedendis, necnon statutis, consuetudinibus et ordinationibus monasteriorum, locorum et Ordinum praedictorum, ac obligationibus, promissionibus et solutionibus per easdem abbatissas, conventus et moniales hactenus forsan factis, contrariis, iura. mento, confirmatione apostolica, vel quacumque firmitate alia roboratis non obstantibus.

§ 4. Mandantes omnibus et singulis de observantia legatis, patriarchis, archiepiscopis, epi-huiusce constiscopis, ordinariis, rectoribus et aliis supradictis, cuiusvis ordinis, gradus, status et conditionis existant, etiamsi cardinalatus praefulgeant dignitate, ne abbatis as, conventus, monasteria et loca huiusmodi super praemissis et circa ea impetant, aut quomodolibet molestent, quinimo nec sinant ab aliis, quantum in eis fuerit, quomodolibet molestari, etiam per literas apostolicas sub quavis forma vel expressione verborum confectas, seu conficiendas in posterum, et etiamsi literae ipsae de eisdem monasteriis, abbatissis, priorissis, conventibus, Ordinibus et Religione ac privilegiis et indultis ipsarum, et de presenti indulto plenam et expressam facerent mentionem, ac etiamsi, in eisdem literis concessis et concedendis, clausulae infrascriptae, videlicet quod omnes personae ecclesiasticae, saeculares et religiosae, exemptae et non exemptae, ad praestationem seu solutionem decimarum, collectarum, tallearum, subsidiorum, pro-

curationum, angariarum ac aliarum quarumlibet exactionum quocumque nomine nuncupentur, seu ad contribuendum in eis compelli valeant.

regatio.

§ 5. Non obstantibus si dilectis in Obstautium de- Christo filiabus, abbatissis et conventibus dictorum monasteriorum, et insis universis monasteriis vel Ordini seu Religioni ipsarum, in specie vel in genere, vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a Sede Apostolica sit indultum, quod ad solutionem seu praestationem decimarum, collectarum, tallearum, subsidiorum, procurationum et aliarum impositionum huiusmodi, seu ad contribuendum in eis minime tenerentur, et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas, quae de indulto huiusmodi et toto tenore ipsius plenam et expressam, ac de verbo ad verbum, non facerent mentionem, sive quibuslibet privilegiis eis, vel quibuscumque personis, locis vel ordinariis a praefata Sede concessis vel concedendis, de quibus oporteret in dictis literis specialem sieri mentionem, et per quae effectus literarum ipsarum, quomodolibet impediri valeret vel etiam retardari, vel aliae quaecumque et qualescumque clausulae praedictis similes vel dissimiles, sub quocumque tenore vel expressione verborum insertae fuerint, quae constitutioni et ordinationi nostris huiusmodi possent in aliquo derogare, compelli possint invitae. Decernentes ex nunc omnes excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias ac quoscumque processus, quascumque personas continentes, quos vel quas, adversus abbatissas, conventus, moniales, monasteria, loca et bona praedicta, contra tenorem et formam exemptionis huiusmodi, quomodolibet haberi contigerit, seu etiam promulgari, irritos et inanes, ac nullius existere roboris vel momenti.

> § 6. Per hoc autem dilectis filiis generali ministro et aliis Ordinis Minorum huiusmodi pro tempore existentibus of-

ficialibus nullum, quin omnem quam Iurisdictionem hactenus habuerunt, et de praesenti ha- rum Ordinis bent curam, dispositionem et quamlibet eiusdem praealiam ordinationem abbatiarum, conventuum, monasteriorum et locorum praedictorum libere et licite valeant exercere, nolumus praeiudicium generari.

Nulli ergo etc.

Datum Florentiae, anno Incarnationis dominicae mccccxxxix, idibus augusti, pontificatus nostri anuo nono.

Dat. die 13 augusti 1439, pont. anno ix.

## XXIII.

Concordia Armenorum cum sancta Romana Ecclesia, et declaratio articulorum septem novae legis sacramenta et pleraque alia concernentium.

### SUMMARIUM

Laetitia Ecclesiae super huiusmodi unione. - 1. Pridem Graecos, nunc Armenos ait unitos. — 2. Armenorum laudes. — 3. Qua benignitate cum eis actum sit. — 4. Tandem uniti sunt, datumque eis sidei compendium. — 5. De Symbolo; — 6. Duabus naturis in Christo; — 7. Duabus voluntatibus, duabusque operationibus; — 8. Conciliis universalibus, et de B. Leoni debita veneratione; — 9. Septem sacramentis novae legis; — 10. Baptismo; — 11. Confirmatione; — 12. Eucharistia; — 13. Poenitentia; — 14. Extrema unctione; — 15. Ordine; — 16. Matrimonio; — 17. Fidei regula edita a S. Athanasio; — 18. Decreto unionis Graecorum; — 19. Festivitatibus celebrandis. — 20. Quae omnia Armenorum legati acceptarunt.

## Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exultate Deo adiutori nostro, iubilate Laetitia Ec-Deo Iacob omnes qui ubique nomine clesiae super huiusmodi uniocensemini christiano. Ecce enim iterum ne. recordatus Dominus misericordiae suae. alium dissidii lapidem, nongentis et amplius inveteratum annis, de Ecclesia sua

auferre dignatus est, et qui facit concordiam in sublimibus, et per quem in terra pax est hominibus bonae voluntatis, optatissimam Armenorum unionem, sua ineffabili miseratione, concessit. Benedictus Deus et Pater Domini nostri lesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostra. Intuens namque piissimus Dominus Ecclesiam snam, modo ab his qui foris sunt, modo ab his qui intra, non parvis agitari turbinibus, ut inter ipsas respirare angustias, et ad resistendum fortior assurgere valeat, multis eam quotidie modis consolari et roborari dignatur.

ces, nunc Ar-

§ 1. Nam et pridem magnam illam Pridem Grae- Graecorum unionem, multas longe latemenos ait uni- que continentium nationes et linguas, hodie vero hanc ipsam Armenici populi, qui per Septentrionem et Orientem in magna copia diffusus est, in eodem fidei et caritatis vinculo cum Sede Apostolica stabilivit. Haec profecto tam magna et mira sunt divinae pietatis beneficia, ut non solum pro utroque, sed ne quidem pro altero satis dignas suae Maiestati referre gratias possit intellectus humanus. Quis non vehementer admiretur, uno eodemque tam brevi tempore, duo sic praeclara et saeculis desiderata opera, in hoc sacro concilio fuisse tam feliciter consummata? Vere a Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. Quomodo enim hominum prudentia vel industria, nisi gratia Dei et coepisset et perfecisset, has tantas et tales res explere potuisset? Laudemus iugiter, et toto corde benedicamus Domino, qui fecit mirabilia magna solus, ipsique psallamus spiritu, psallamus et mente, oreque et opere, quantum sinit humana fragilitas, pro tantisque muneribus gratias agamus, orantes et obsecrantes ut, quemadmodum ipsi Graeci atque Armeni unum cum Ecclesia Romana effecti sunt, ita fiant et ceterae nationes, praesertim Christi charachristianus, omnibus odiis bellisque extinctis, mutua invicem pace et fraterna caritate quiescat et gaudeat.

§ 2. Ipsos autem Armenos magnis laudum praeconiis dignos esse merito censemus. Ut primum enim a nobis ad synodum accersiti sunt, tamquam ecclesiasticae avidi unitatis, spectabiles, devotos et doctos oratores suos cum sufficienti mandato, de suscipiendo videlicet quicquid Spiritus Sanctus hanc sanctam synodum illustraverit, ex remotissimis regionibus per multos labores marisque pericula, ad nos et hoc sacrum concilium destinarunt.

Armenorum landes:

- §. 3. Nos vero tota mente, ut nostrum Qua benignipastorale decebat officium, cupientes tam tate cum eis sanctum perficere opus, saepe cum ipsis oratoribus de hac sancta unione contulimus, et ne parva huic sanctae rei dilatio fieret, deputavimus de omni statu huius sacri concilii viros iuris divini et humani doctissimos, qui cum omni cura, studioque et diligentia rem istam cum istis pertractarent oratoribus, ab eis accurate inquirentes eorum fidem, tam circa divinae unitatem essentiae et divinarum personarum Trinitatem, quam Domini nostri Iesu Christi humanitatem, et septem Ecclesiae sacramenta, et alia ad fidem orthodoxam et ritus universalis Ecclesiae pertinentia.
- § 4. Multis itaque adhibitis disputa- Tandem uniti tionibus, collocutionibus et tractatibus, eis fidei compostquam non mediocrem testimonierum pendium. inspectionem, quae ex sanctis Ecclesiae Patribus et doctoribus deducta sunt, et earum, de quibus agebatur, rerum discussionem tandem expedire iudicavimus, ne ulla in futurum de fidei veritate apud ipsos Armenorum haesitatio esse valeat, atque idem per omnia sapiant cum Sede Apostolica, unioque ipsa stabilis et perpetua sine ullo scrupulo perseveret, ut sub quodam brevi compendio orthodoxae fidei veritatem, quam super praemissis ctere insignitae, et totus denique populus | Romana profitetur Ecclesia, per hoc de-

cretum, sacro hoc approbante Florentino concilio, ipsis oratoribus ad hoc etiam consentientibus traderemus.

§ 5. In primis, ergo, damus eis sanctum De Symbolo; Symbolum, a centum quinquaginta episcopis in oecumenico Constantinopolitano concilio editum, cum illa additione, Filioque, ipsi Symbolo, declarandae veritatis gratia et urgente necessitate, licite et rationabiliter apposita, cuius talis est tenor: Credo in unum Deum etc. Hoc autem sanctum Symbolum, sicut apud Latinos mos est, ita decernimus per omnes Armenorum Ecclesias intra missarum solemnia, singulis saltem dominicis diebus et maioribus festivitatibus, decantari vel legi.

in Christo;

§ 6. Secundo, tradimus eis definitionem Duabus naturis quarti universalis concilii Chalcedonensis, in quinto postea et sexto universalibus conciliis renovatam, de duabus naturis in una Christi persona, cuius tenor talis est: Sufficeret quidem sapiens hoc et salutare divinae gratiae Symbolum ad plenam cognitionem ac confirmationem pietatis. De Patre enim et Filio et Spiritu Sancto perfectionem docet, et Domini humanitatem fideliter accipientibus repraesentat. Sed quoniam hi qui conantur reprobare praedicationem veritatis per proprias haereses, novas voces genuerunt, et hi quidem praesumentes corrumpere mysterium dispensationis Domini, quae propter nos facta est: alii vero introducentes confusionem permixtionemque, et stulte confingentes unam esse naturam carnis et deitatis, et portento se dicentes passibilem Unigeniti divinam naturam: ob hoc volens claudere illis omnem machinationem contra veritatem, praesens nunc sancta et magna atque universalis synodus praedicationem hanc docens ab initio immobilem, decrevit ante omnia fidem trecentorum decem et octo sanctorum Patrum manere irrecusabilem, et posteriore tempore, propter illos quidem qui pugnant adversum Spiritum Sanctum, corroborat doctrinam de substantia Spiritus, traditam a Patribus cen- minem vere, eumdem ex anima rationali

tum quinquaginta apud Constantinopolim congregatis, quam illi omnibus notam fecerunt, non quasi inferentes, quod aliquid minus esset in praecedentibus, sed eorum intellectum de Spiritu Sancto Scripturarum testimoniis declarantes, adversus eos qui dominationem eius respuere tentaverunt. Propter illos autem qui 'moliuntur corrumpere dispensationis mysterium, et impudenter delirant, dicentes purum hominem esse illum qui ex Sancta Maria Virgine natus est, suscepit epistolas synodicas Beati Cyrilli, quondam praesulis Ecclesiae Alexandrinae ad Nestorium et ad Orientales, congruas existentes ad convincendas Nestorii vesanias, et ad interpretationem eorum, qui salutaris Symboli mentem pio zelo nosse desiderant. Quibus etiam consequentissime epistolam coaptavit magni et senioris urbis Romae praesulis, beatissimi ac sauctissimi Leonis Papae, quae scripta est ad sanctae memoriae archiepiscopum Flavianum, ad perimendam Entychis malam intelligentiam, utpote congruentem illius magni Petri confessioni, et existentem nobis quamdam columnam communem adversus prava dogmata et ad confirmationem rectorum dogmatum. His namque, qui in duos filios dispensationis divinae mysterium discerpere nituntur, obsistit; et illos, qui passibilem deitatem Unigeniti ausi sunt dicere, a sacro coetu expellit; et his, qui in duabus naturis Christi temperamentum aut confusionem exquirunt, resistit; et eos, qui dicunt, servi formam, quam ex nobis assumpsit, coelestem esse, aut alterius alicuius substantiae, ut dementes abiicit; et eos, qui duas quidem ante unitionem naturas Domini fabulantur, unam vero post unitionem confingunt, anathematizat. Sequentes igitur sanctos Patres, unum eumdemque consiteri Filium Dominum nostrum lesum Christum consonanter omnes docemus, eumdem perfectum in deitate, eumdem perfectum in humanitate, Deum vere et hoet corpore, consubstantialem Patri, secundum deitatem, et consubstantialem nobis eumdem, secundum humanitatem; per omnia nobis similem absque peccato, ante sæcula quidem de Patre genitum secundum deitatem, in novissimis autem diebus eumdem propter nos et propter salutem nostram ex Maria Virgine Dei Genitrice secundum humanitatem; unum cumdemque Christum verum Filium Dominum unigenitum in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseparabiliter agnoscendum; nusquam sublata differentia naturarum propter unitionem, magisque salva proprietate utriusque naturae et in unam personam atque subsistentiam concurrente, non in duas personas partitum, sive divisum, sed unum et eumdem Filium unigenitum Deum, verum Dominum lesum Christum, sicut ante prophetae de eo, et ipse nos lesus Christus erudivit, et sanctorum Patrum nobis tradidit Symbolum.

§ 7. Tertio, definitionem de duabus Daabus volun- voluntatibus, duabusque Christi operatioque operationi- nibus in praedicto sexto concilio promulgatam, cuius tenor talis est: Sufficeret quidem et reliqua quae, in ipsa definitione concilii Chalcedonensis superius enarrata, sequentur usque ad finem, post quem sequitur in hunc modum: Et duas naturales voluntates in Eo, et duas naturales operationes indivise, inconvertibiliter, inseparabiliter, inconfuse, secundum sanctorum Patrum doctrinam adaeque praedicamus, et duas naturales voluntates non contrarias, iuxta quod impii asseruerunt haeretici, sed sequentem humanam eius voluntatem, et non resistentem vel reluctantem, sed potius et subjectam divinae eius atque omnipotenti voluntati. Oportebat enim carnis voluntatem moveri, subiici vero voluntati divinae, iuxta sapientissimum Athanasium. Sicut enim eius caro, Dei Verbi dicitur et est, ita et naturalis carnis eius voluntas, propria Dei Verbi dicitur et est, sicut ipse ait : Quia descendi de coelo, non ut faciam voluntatem meam, sed eius qui misit me,

Patris; suam propriam dicens voluntatem, quae erat carnis eius. Nam et caro propria eius facta est. Quemadmodum enim sanctissima atque immaculata animata eius caro, deificata est, non est perempta, sed in proprio sui statu et ratione permansit; ita et humana eius voluntas deificata est, non est perempta, salutata est autem magis, secundum deiloquum Gregorium dicentem: Nam velle illius qui in Salvatore intelligitur, non est contrarium Deo: deificatum est totum, duas enim naturales operationes indivise, inconvertibiliter, inconfuse, inseparabiliter in eodem Domino Iesu Christo vero Deo modo glorificamus, hoc est divinam operationem et humanam operationem, secundum divinum praedicatorem Leonem, apertissime asserentem: Agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, Verbo scilicet operante quod Verbi est, et carne exequente quod carnis: nec enim in quoquam unam dabimus naturalem operationem Dei et creaturae, ut neque quod creatum est, in divinam educamus essentiam, neque quod eximiam est divinae naturae, ad competentem creaturis locum deiiciamus. Unius enim et eiusdem tam miracula quam passiones cognoscimus, secundum aliud et aliud earum ex quibus est naturarum, et in quibus habet esse, sicut admirabilis inquit Cyrillus. Undique igitur inconfusum atque indivisum conservantes unum Sanctæ Trinitatis, brevi voce cuncta proferimus: et post incarnationem, Dominum nostrum Iesum Christum verum Deum esse credentes, asserimus duas eius esse naturas, in una eius radiante subsistentia, in qua tam miracula quam passiones per omnem sui dispensativam conversationem, non per phantasiam, sed veraciter demonstravit, ob naturalem differentiam in eadem una subsistentia cognoscendam, dum utraque natura cum alterius communione, indivise et inconfuse propria vellet atque operaretur, iuxta quam rationem, et duas

naturales voluntates et operationes confitemur, ad salutem humanam convenienter in eo concurrentes.

§ 8. Quarto, quoniam hactenus ipsi Ar-Concille uni- meni, praeter has tres Nicaenam, Constande B. Leoni de- tinopolitanam et Ephesinam primam, sybita veneratio- nodos, nullas alias universales postea celebratas, nec ipsum beatissimum huius sanctae Sedis antistitem Leonem, cuius auctoritate ipsa Chalcedonensis synodus extitit congregata, susceperunt, asserentes eisdem fuisse suggestum, tam synodum ipsam Chalcedonensem, quam memoratum Leonem, secundum damnatam Nestorii hæresim, definitionem fecisse: instruximus eos et declaravimus, huiusmodi falsam fuisse suggestionem, ipsamque synodum Chalcedonensem et beatissimum Leonem. sancte et recte veritatem de duabus in una persona Christi naturis superius descriptam definivisse, contra impia Nestorii et Eutychis dogmata, iniunximusque ut ipsum beatissimum Leonem, qui verae fidei columna fuit, et omni sanctitate et doctrina refertus, tamquam sanctum, et in cathalogo sanctorum merito descriptum, de cetero reputent et venerentur, atque non solum dictas tres synodos, sed et omnes alias universales, auctoritate Romani Pontificis legitime celebratas, sicuti et ceteri sideles, reverenter suscipiant.

mentis novae legis;

§ 9. Quinto, ecclesiasticorum sacra-Septem sacra- mentorum veritatem, pro ipsorum Armenorum, tam praesentium quam futurorum, faciliori doctrina, sub hac brevissima redigimus formula. Novae legis septem sunt sacramenta, videlicet Baptismus, Confirmatio, Eucharistia, Poenitentia, extrema Unctio, Ordo et Matrimonium, quae multum a sacramentis different antiquae legis. Illa enim non causabant gratiam, sed eam solum per passionem Christi dandam esse figurabant: haec vero nostra et continent gratiam, et ipsam digne suscipientibus conferent. Horum quinque prima ad spiritualem uniuscuiusque hominis in se ipso perfectionem, duo ultima ad totius Eccle-

siae regimen, multiplicationemque ordinata sunt. Per Baptismum enim spiritualiter renascimur; per Confirmationem augemur in gratia et roboramur in fide; renati autem et roborati, nutrimur divina Eucharistiae alimonia; quod si per peccatum aegritudinem incurrimus animae, per Poenitentiam spiritualiter sanamur; spiritualiter etiam et corporaliter (prout animae expedit) per extremam Unctionem. Per Ordinem vero Ecclesia gubernatur et multiplicatur spiritualiter. Per Matrimonium corporaliter augetur. Haec omnia sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tamquam materia, verbis tamquam forma, et persona ministri conferentis sacramentum, cum intentione faciendi quod facit Ecclesia, quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum. Inter haec sacramenta tria sunt, Baptismus, Confirmatio et Ordo, quae characterem, idest spirituale quoddam signum a ceteris distinctivum imprimunt in anima indelebile. Unde in cadem persona non reiterantur. Reliqua vero quatuor characterem non imprimunt, et reiterationem admittuut.

§ 10. Primum omnium sacramentorum locum tenet sanctum Baptisma, quod vitae spiritualis ianua est; per ipsum enim membra Christi ac de corpore efficimur Ecclesiae. Et cum per primum hominem mors introierit in universos, nisi ex aqua et Spiritu renascimur, non possumus (inquit Veritas) in regnum coelorum introire. Materia huius sacramenti est aqua vera et naturalis, nec refert frigida sit an calida. Forma autem est: Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Non tamen negamus quin et per illa verba, Baptizetur talis servus Christi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti; vel Baptizatur manibus meis talis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, verum perficiatur baptisma: quoniam, cum principalis causa ex qua baptismus virtutem habet, sit Sancta Trinitas, instrumentalis autem

Baptismo;

sit minister, qui tradit exterius sacramentum, si exprimetur actus, qui per ipsum exercetur ministrum, cum Sanctae Trinitatis invocatione, perficitur sacramentum. Minister huius sacramenti est sacerdos, cui ex officio competit baptizare. In causa autem necessitatis, non solum sacerdos vel diaconus, sed etiam laicus vel mulier, immo etiam paganus et haereticus baptizare potest, dummodo formam servent Ecclesiae, et facere intendant quod facit Ecclesia. Huius sacramenti effectus est remissio omnis culpae originalis et actualis, omnis quoque poenae quae pro ipsa culpa debetur. Propterea baptizatis nulla pro peccatis praeteritis iniungenda est satisfactio; sed morientes, antequam culpam aliquam committant, statim ad regnum coelorum et Dei visionem perveniunt.

§ 11. Secundum sacramentum est Con-Confirmatione; firmatio, cuius materia est chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, qui odorem significat bonae famae, per episcopum benedicto. Forma autem est: Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ordinarius minister est episcopus. Et cum ceteras unctiones simplex sacerdos valeat exhibere, hanc nonnisi episcopus debet conferre, quia de solis apostolis legitur, quorum vicem tenent episcopi, quod, per manus impositionem, Spiritum Sanctum dabant, quemadmodum Actuum apostolorum lectio manifestat. Cum enim audissent (inquit) apostoli, qui erant Hierosolymis, quia recepisset Samaria verhum Dei, miserunt ad eos Petrum et Ioannem. Qui, cum yenissent, oraverunt pro eis ut acciperent Spiritum Sanctum; nondum enim in quemquam illorum venerat, sed baptizati tantum erant in nomine Domini Iesu. Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum Sanctum. Loco autem illius manus impositionis, datur in Ecclesia confirmatio. Legitur tamen aliquando, per Apostolicae

Sedis dispensationem, ex rationabili et urgente admodum causa, simplicem sacerdotem, chrismate per episcopum confecto, hoc administrasse confirmationis sacramentum. Effectus autem huius sacramenti est, quia in eo datur Spiritus Sanctus ad robur, sicut datus est apostolis in die Pentecostes, ut videlicet christianus audacter Christi confiteatur nomen. Ideoque in fronte, ubi verecundiae sedes est, confirmandus inungitur, ne Christi nomen confiteri erubescat, et praecipue crucem eius, qui iudaeis est scandalum, gentibus autem stultitia, secundum Apostolum, propter quod signo crucis signatur.

Eucharistia;

§ 12. Tertium est Eucharistiae sacramentum, cuius materia est panis triticeus et vinum de vite, cui ante consecrationem aqua modicissima admisceri debet. Aqua autem ideo admiscetur, quoniam, iuxta testimonia sanctorum Patrum et doctorum Ecclesiae, pridem in disputatione exhibita, creditur ipsum Dominum in vino aqua permixto hoc instituisse sacramentum; deinde, quia hoc convenit dominicae passionis repraesentationi. Inquit enim beatus Alexander papa, quintus a beato Petro (1): In sacramentorum oblationibus, quae intra missarum solemnia Domino offerentur, panis tantum et vinum aqua permixtum, in sacrificium offerantur. Non enim debet in calice Domini, aut vinum solum, aut aqua sola offerri, sed utrumque permixtum; quia utrumque, idest sanguis et aqua, ex latere Christi profluxisse legitur. Tum etiam, quod convenit ad significandum huius sacramenti effectum, qui est unio populi christiani ad Christum. Aqua enim populum significat, secundum illud Apocalypsis: Aquae multae, populi multi. Et Iulius papa, secundus post beatum Sylvestrum, ait: Calix dominicus, iuxta canonum praeceptum, vino et aqua permixtus debet offerri; quia videmus in aqua populum intelligi, in vino vero

(1) Alii Alexandrum papam in Summorum Pontificum serie ponunt, post B. Petrum, sextum. V. Pagium, Crit. hist. chronol. in Annal. Baronii, et Ciampinium, Examen lib. Pontificalis.

An. C. 1439

ostendi sanguinem Christi. Ergo cum in calice vinum et aqua miscetur, Christo populus adunatur, et fidelium plebs ei, in quem credit, copulatur et iungitur. Cum ergo tam sancta Romana Ecclesia, a beatissimis apostolis Petro et Paulo edocta, quam reliquae omnes Latinorum, Graecorumque Ecclesiae, in quihus omnis sanctitatis et doctrinae lumina claruerunt, ab initio nascentis Ecclesiae sic servaverint et modo servent, inconveniens admodum videtur, ut alia quaevis regio ab hac universali et rationabili discrepet observantia. Decernimus igitur, ut etiam ipsi Armeni se cum universo orbe christiano conforment, eorumque sacerdotes in calicis oblatione paullulum aquae (prout dictum est) admisceant vino. Forma huius sacramenti sunt verba Salvatoris, quibus hoc confecit sacramentum. Nam, ipsorum verborum virtute, substantia panis in Corpus Christi, et substantia vini in Sanguinem convertuntur, ita tamen quod totus Christus continetur sub specie panis, et totus sub specie vini; sub qualibet quoque parte hostiae consecratae et vini consecrati, separatione facta, totus est Christus. Huius sacramenti effectus, quem in anima operatur digne sumentis, est adunatio hominis ad Christum. Et quia per gratiam homo Christo incorporatur, et membris eius unitur, consequens est, quod per hoc sacramentum in sumentibus digne gratia augeatur, omnemque effectum, quem materialis cibus et potus, quoad vitam agunt corporalem, sustentando, augendo, reparando et delectando, sacramentum hoc quoad vitam operatur spiritualem; in quo (ut inquit Urbanus Papa) gratam Salvatoris nostri recensemus memoriam, a malo retrahimur, confortamur in bono, et ad virtutum et gratiarum proficimus incrementum.

§ 15. Quartum sacramentum est Poenitentia, cuius quasi materia sunt actus poenitentis, qui in tres distinguuntur partes. Quarum prima est cordis contritio,

commisso cum proposito non peccandi de caetero. Secunda est oris confessio, ad quam pertinet, ut peccator omnia peccata, quorum memoriam habet, suo sacerdoti confiteatur integraliter. Tertia est satisfactio pro peccatis secundum arbitrium sacerdotis, quae quidem praecipue fit per orationem, ieiunium et eleemosynam. Forma huius sacramenti sunt verba absolutionis, quae sacerdos profert, cum dicit: Ego te absolvo etc. Minister huius sacramenti est sacerdos, habens auctoritatem absolvendi vel ordinariam vel ex commissione superioris. Effectus huius sacramenti est absolutio a peccatis.

§ 14. Quintum sacramentum est ex- Extrema untrema unctio, cuius materia est oleum etione; olivae per episcopum benedictum. Hoc sacramentum nisi infirmo, de cuius morte timetur, dari non debet, qui in his locis ungendus est: in oculis propter visum, in auribus propter auditum, in naribus propter odoratum, in ore propter gustum vel loquationem, in manibus propter tactum, in pedibus propter gressum, in renibus propter delectationem ibidem vigentem. Forma huius sacramenti est haec: Per istam unctionem et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quicquid per visum etc. Et similiter in aliis membris. Minister huius sacramenti est sacerdos. Effectus vero est mentis sanatio et, in quantum autem expedit, ipsius etiam corporis. De hoc sacramento inquit beatus Iacobus apostolus: Infirmatur quis in vobis? inducat presbyteros Ecclesiae, et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini: et oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus: et si in peccatis sit, remittentur ei.

§ 15. Sextum sacramentum est Ordinis, cuius materia est illud, per cuius traditionem confertur ordo, sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino, et patenae cum pane porrectionem. Diaconatus vero per libri Evangeliorum datioad quam pertinet, ut doleat de peccato | nem. Subdiaconatus vero per calicis vacui,

Ordine:

cum patena vacua superposita, traditionem: et similiter de aliis, per rerum ad ministeria sua pertinentium assignationem. Forma sacerdotii talis est: Accipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis et mortuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Et sic de aliorum ordinum formis, prout in Pontificali Romano late continetur. Ordinarius minister huius sacramenti est episcopus. Effectus, augmentum gratiae, ut quis sit idoneus minister.

- § 16. Septimum est sacramentum Matrimonii, quod est signum coniunctionis Christi et Ecclesiae, secundum Apostolum dicentem: Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Causa efficiens matrimonii, regulariter est mutuus consensus per verba de praesenti expressus. Assignatur autem triplex bonum matrimonii. Primum est proles suscipienda et educanda ad cultum Dei. Secundum est fides, quam unus coniugum alteri servare debet. Tertium indivisibilitas matrimonii, propter hoc quod significat indivisibilem coniunctionem Christi et Ecclesiae. Quamvis autem ex causa fornicationis liceat tori separationem facere non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, cum matrimonii vinculum legitime contracti perpetuum sit.
- § 17. Sexto, compendiosam illam fidei Fidei regula regulam, per beatissimum Athanasium editam, ipsis praebemus oratoribus, cuius tenor talis est: Quicumque vult salvus esse etc.

nis Graecorum;

§ 18. Septimo, decretum unionis cum Decreto unio- Graecis consummatae, pridem in hoc sacro oecumenico Florentino concilio promulgatum, cuius tenor talis est: Eugenius etc. Laetentur caeli etc.

colebrandis.

§ 19. Octavo, cum, inter alia, sit etiam Festivitatibus cum ipsis Armenis disputatum, quibus diebus festivitates Annunciationis beatae Mariae Virginis, Nativitatis b. Ioannis Baptistae, et consequenter Nativitatis et Circumcisionis Domini nostri Iesu Christi

ac Praesentationis eiusdem in templo, seu Purificationis beatae Virginis Mariae celebrari debeant, satisque dilucide veritas patefacta fuerit, tam sanctorum Patrum testimoniis, quam consuetudine Ecclesiae Romanae et omnium aliarum universaliter apud Latinos et Graecos: ne igitur, in tantis celebritatibus, dispar sit christianorum ritus, unde perturbandae ćaritatis occasio possit oriri, decernimus, tanquam veritati et rationi consentaneum, et iuxta totius reliqui orbis observantiam, ut ipsi etiam Armeni festum Annunciationis b. Mariae die 25 martii, Nativitatis Ioannis Baptistae 24 iunii, Nativitatis vero secundum carnem Salvatoris nostri 25 decembris, Circumcisionis eiusdem 1 ianuarii, Epiphaniae 6 eiusdem ianuarii, Praesentationis Domini in templo seu Purificationis Dei Genitricis 2 februarii debeant solemniter celebrare.

§ 20. His omnibus explicatis, prae- Quae omnia dicti Armenorum oratores, nomine suo et gati acceptasui patriarchae et omnium Armenorum, runt. hoc saluberrimum synodale decretum cum omnibus suis capitulis, declarationibus, definitionibus, traditionibus, praeceptis et statutis, omnemque doctrinam in ipso descriptam; necnon quicquid tenet et docet sancta Sedes Apostolica et Romana Ecclesia, cum omni devotione et obedientia acceptant, suscipiunt et amplectuntur. Illos quoque doctores et sanctos Patres, quos Ecclesia Romana approbat, ipsi reverenter suscipiunt. Quascumque vero personas, et quicquid ipsa Romana Ecclesia damnat et reprobat, ipsi pro reprobatis et damnatis habent. Profitentes, tamquam verae obedientiae filii, nomine quo supra, ipsius Sedis Apostolicae ordinationibus et iussionibus fideliter obtemperare.

Datum Florentiae, in publica sessione synodali, solemniter in ecclesia maiori celebrata, anno Domini Mccccxxxix, decimo kalendas decembris, pontificatus nostri anno 1x.

Dat. die 22 novembris 1439, pont. anno ix.

An. C. 1439

#### XXIV.

Communicantes in hebdomada Sancta vel infra octavam Paschae Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, satisfaciunt praecepto sanctae Romanae Ecclesiae (1).

#### SUMMARIUM

Causae huiusce declarationis. — 1. Alias super hoc se declarasse ait Papa. — 2.
 Aliam dat declarationem. — 3. Haec praecipit notificanda.

Eugenius Papa IV, dilecto filio Iacobo de Primaticis de Bononia, Ordinis Minorum de Observantia regulari.

Fidei digna relatione percepimus in cideclarationis.

Fidei digna relatione percepimus in cideclarationis.

Excitatam fuisse commotionem, de die debitae perceptionis sacratissimi Corporis Domini nostri Iesu Christi, et per aliquos religiosos esse affirmatum, quod non communicantes actualiter in die Resurrectionis dominicae, mortaliter peccarent, etiam si in die Iovis Sancti et aliis quibuscumque diebus infra annum pluries et frequentatis vicibus communicassent, quod piis auribus est audire molestum.

§ 1. Recolimus alias per quoddam noAlias super strum Breve scripsisse venerabili fratri
hoc se declarasse alt Papa. nostro episcopo Licensi, quod intelligebamus satisfactum esse, si paulo ante vel
paulo post diem Resurrectionis Domini
quis communicet, mirati sumus quod
postmodum nova controversia revixerit;
sed inimicus homo superseminavit zizaniam.

\$ 2. Nos igitur cupientes purgatum triticum in horreum Domini congregare, et inutilibus contentionibus finem dare, attendentes, iuxta doctrinam beati Augustini, quod solent circumstantiae Scripturarum illuminare substantiam veritatis, et non solum adiacentia, sed etiam praecedentia et subsequentia verba sunt consideranda prudenter, cum dicat canon Ec-

(1) Vid. Concil. Trident., cap. Omnis de poenitentia, et can. 9, sess. 13. clesiae, Omnis utriusque sexus fidelis saltem semel in anno confiteatur; et infra Suscipiens ad minus in Pascha reverenter Eucharistiae sacramentum; et sequitur Nisi de proprii sacerdotis consilio, ob aliquam rationabilem causam, ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum; dicimus expresse non intentionis legislatoris fuisse animas illaqueare fidelium, sub culpa mortali, ad communicandum praecise in die Resurrectionis dominicae, sed terminum statuisse a Pascha ad Pascham; cum dicit semel in anno, et infra ad minus in Pascha etc. Mens enim, magis quam verborum sonus, est attendenda discrete. Intelligimus itaque optimo iure satisfactum esse canoni, si in hebdomada Sancta vel infra octavam Paschae Resurrectionis dominicae, secundum meliorem dispositionem conscientiae et aptiorem mentis devotionem, fideles, praeparatione debita, sanctum Eucharistiae pignus accipiant et cum Domino Pascham celebrent ad salutem, et huic sententiae omnes volumns acquiescere.

§ 3. Quare devotioni tuae committi- Haec praecimus, ut praedicta, ubi oportere intelligas, pit notificando. populis nota facias.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo nostro secreto, die vni iulii MCCCCXL, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 8 iulii 1440, pontif. anno x.

### XXV.

Approbatio congregationis fratrum S. Hieroronymi, sub denominatione S. Hieronymi de Fesulis, et sub Regula S. Augustini, cum praefinitione muneris et electionis praelatorum ipsius congregationis (1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Fratrum petitio Papae. — 2. Congregationem confirmat Eugenius. —

(1) Hi fratres tempore Innocentii VII regularem vitam ducere coeperunt, ut videre est supra in Constitutione IV Gregorii XII, tomo superiori, pag. 653.

3. Eam S. Hieronymi Fesulani iubet nuncupari. — 4. Conventum Fesulanum congregationis caput fore, in coque generalia capitula cogi praecipit. — 5, 6. Praepositumque generalem ac rectores domorum eligi. — 7, 8. Quorum officia in singulis capituli primordiis expirent. — 9. li vero cum suis fratribus possint dispensare; -10. Fratres vero vagantes ad claustra reducere et punire; — 11. Personas Ordinis, praevia confessione, absolvere; — 12. Et eis ministrare sacramenta; — 13. Professionem vero in manibus praepositi et episcopi emittere. — 14. Obstantium derogatio.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis universis fratribus S. Hieronymi Fesulani nuncupatis, praesentibus et futuris, salutem et apostolicam benedictionem.

Procemium.

Super gregem dominicum nostrae vigilantiae divinitus creditum intenti, speculatoris, prout nobis desuper conceditur, exercentes officium, christifideles praesertim regulari observantiae deditos, eo providentiae studio gubernari annuimus, ut suavi Religionis jugo suppositi, curiosus Ecclesiae scrutator in eis nil inveniat nota dignum, ipsique, animarum sublatis periculis, votivis congratulentur eventibus, et continuum, Domino dante, suscipiant incrementum.

tio Papas.

§ 1. Sane pro parte vestra nobis nuper Fratrum peti- exhibita petitio continebat quod vos, qui, mundanis spretis illecebris, iuxta quasdam constitutiones S. Hieronymi sub regulari observantia hactenus multiplicastis et in dies multiplicatis virtutum meritis, ut eo devotius Altissimo famulari valeatis, quo vos sub aliqua ex Regulis per Sedem Apostolicam approbatis degere conspexeritis, sub Regula S. Augustini, ad quam singularem geritis devotionis affectum vivere, illamque profiteri ferventius desideratis.

Congregationem confirmat Eugenius.

§ 2. Hinc est quod nos, qui divini cultus augmentum ac religionis propagationem, nostris potissime temporibus, augeri intensis desideriis affectamus, piis

vestris in hac parte supplicationibus inclinati, vobis, ut prioribus vocabulo et nominatione S. Hieronymi remanentibus, habitum quem hucusque gestare consuevistis, gestare, et dictam Regulam S. Augustini, quoad tria (1) substantialia tantum, videlicet obedientiam, castitatem et in particulari paupertatem profiteri ac sub illa vivere; necnon loca, domos, sive oratoria ad vos spectantia, in domos sive prioratus dictae Regulae S. Augustini, cum Ecclesiis, coemeteriis, campanilibus, campanis, hortis, hortalitiis et aliis necessariis officinis, erigere possitis.

§3. Et quod vos omnes et singuli unum Eam 5. Hierocorpus et una congregatio, quod seu quæ inbet nuncucongregatio fratrum S. Hieronymi Fesu-pari. lani nuncupetur, sitis et esse censeamini.

§ 4. Necnon, quamprimum Regulam S. Conventum Fe-Augustini huiusmodi professi fueritis, ut gregationis capraefertur, pro vestro ac domorum seu put fore, in eoprioratuum ad vos pertinentium, tam in capitula eogi spiritualibus quam in temporalibus, salubri praecipit. statu, in domo seu prioratu S. Hieronymi Fesulani, quam seu quem vestrum principale caput, cui aliae seu alii domus vel prioratus ad vos spectantes huiusmodi subsint et membra existant, fore apostolica auctoritate decernimus hac prima vice, et successive, annis singulis, singula capitula generalia, in singulis locis et terminis ad id per unum primo, et successive per singula capitula praedicta statuendis et ordinandis, celebrari.

§ 5. Ac in huiusmodi capitulis unum Praepositumin vestrum generale praepositum, priorem que generalem ac rectores doet patrem.

morum eligi.

- § 6. Necnon ad regimen et gubernationem singularum domorum seu prioratuum huiusmodi singulos rectores eligere et deputare. Qui sic pro tempore electi et deputati, absque (2) alicuius desuper eis faciendae confirmationis, collationis seu provisionis apostolicae seu ordinariae, fratres, domos ac prioratus sibi commissos in spiritualibus et temporalibus regere, et illis præesse valeant.
  - (1) Deest f. vota (R.T.). (2) Deest hic aliquid.

diis expirent.

- § 7. Quodque tam praepositi quam Quorum officia rectorum (qui nihilominus, si utiles et pitali primor- vobis grati fuerint et accepti, pro anno sequenti et quoties vobis placuerit, ad propria regimina et gubernationes reeligi et deputari possint) officia in singulis primordiis singulorum capitulorum huiusmodi omnino cessare et expirare censeantur.
  - § 8. Praeterea in eisdem capitulis, substantialia praedicta nullatenus immutando, quaecumque, quotcumque et qualiacumque statuta et ordinationes inter vos edere et condere seu facere, ac eorum singula in toto vel in parte, quoties vobis opportunum videbitur, corrigere, immutare, addere, illaque omnia et singula per censuras ecclesiasticas et alia iuris remedia, tantum iuris apicibus et terminis, litiumque anfractibus non servatis, irrefragabiliter observari facere et mandare possitis.
- § 9. Necnon super ipsis praepositus li vero cum seu prior cum quibuscumque; rectores possint dispen- vero praedicti cum in domibus seu prioratibus sibi commissis degentibus fratribus, in toto vel in parte, prout eis videbitur, dispensare.

sare ;

§ 10. Ac praepositus vel prior omnes Fratres vero et singulos, rectores vero praedicti in sibi elaustra redu- commissis domibus seu prioratibus comcere et punire; morantes fratres, Regulam ipsam professos, vagos et fugitivos, seu alios delinquentes, quod ad claustrum redeant et se emendent, per censuras huiusmodi et alias poenas, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, cogere, capere et incarcerare.

solvere;

§ 11. Novitios quoque, professos et con-Personas Or versos dictae Regulae, in ipsorum domiconfessione, ab- bus seu prioratibus illis servientes, etiam saeculares quoslibet, praesentes et posteros, quotiens eis opportunum fuerit, ipsorum confessionibus diligenter auditis, pro commissis per eos in omnibus, praeterquam Sedi Apostolicae reservatis casibus, debitam absolutionem impendere et iniungere poenitentiam salutarem.

- § 12. Necnon ecclesiastica sacramenta Et eis miniministrare valeant perpetuo.
- § 13. Et insuper quod dilectus filius Professionem lacobus vestrae societatis praepositus, in vero in manivenerabilis fratris nostri Antonii episcopi et episcopi e-Hostiensis, ac subsequenter, postquam ipse mittere. Iacobus illam emiserit, vos, fratres nunc existentes, in ipsius Iacobi manibus professionem huiusmodi emittere valeatis, et episcopo, si dictus Iacobus, necnon Iacobo praedicto, si vos etiam emittere volueritis, quod professionem huiusmodi recipere et admittere possint libere et licite, auctoritate apostolica, tenore pracsentium, de speciali gratia concedimus pariter et indulgemus; venerabilis fratris nostri episcopi Fesulani, caeterorumque ordinariorum, necnon parochialium Ecclesiarum, ac quorumlibet aliorum inribus in omnibus semper salvis.

§ 14. Non obstantibus constitutionibus Obstantium deet ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis S. Augustini iuramento. Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Florentiae, anno Incarnationis dominicae 1441, septimo kalendas augusti, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 26 iulii 1441, pontif. anno xt.

## XXVI.

Fratres S. Ambrosii sub una congregatione rediguntur, eiusque caput monasterium S. Ambrosii ad Nemus Mediolanense constituitur, munus prælatorum praefinitur et privilegia conceduntur (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - 1. Hi fratres diversa loca in Italia acquisierunt, et virtutibus in dies multiplicati sunt. — 2. Eos itaque in unam redigit congregationem Eugenius; - 3. Eiusque caput esse vult monasterium S. Ambrosii ad Nemus. — 4. Capitula generalia singulis trienniis fieri mandat. - 5. In quibus statuta Regulae non contraria fieri

(1) Hisce fratribus similia concessit Gregor. XI, Constit. xxII, huius Bull. tom. IV, pag. 578.

permittit; — 6. Priorem eligi generalem. 7. Prioris eiusdem visitatorumque officium quale sit definitur: - 8. Facultas absolvendi a casibus reservatis, qualis; — 9. Sacramenta ministrandi. — 10. Explicatur dicta facultas absolvendi a casibus reservatis. — 11. Alia facultas coercendi eos qui extra claustra vagantur; 12. Nova accipiendi loca. — 13. Ad strictiorem Ordinem ab eis transiri vetat. — 14. Concedit tamen ordines a quolibet episcopo recipere; — 15. Officium Ambrosianum recitare. — 16. Communicatio privilegiorum. 17. Contrariorum derogatio.

## Rugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Regimini universalis Ecclesiae, quamquam immeriti, disponente Domino, praesidentes, curis perurgemur assiduis, ut, iuxta creditae nobis dispensationis officium, circa subditorum quorumlibet, præsertim sub regulari observantia studio vacantium piae vitae, in quorum utique prosperitate reficimur, statum salubriter et prospere dirigendum, solicitudinis studio intendamus; et iis quae ad laudem et gloriam divini nominis, sacrique cultus augmentum ac religionis propagationem illis profutura cognoscimus opem et operam, quantum cum Deo possumus, impendimus efficaces; ut per nostrae operationis ministerium et apostolici favoris praesidium, personae huiusmodi, eorumque monasteria et loca, singulis ab eis sublatis dispendiis, prosperis gratulentur eventibus, ac in spiritualibus et temporalibus felicia suscipiant incrementa.

§ 1. Sane pro parte dilectorum filio-Hi fratres di- rum, prioris et fratrum monasterii S. versa loca in Ambrosii ad Nemus extra muros Mediorunt, et virtuti- lanenses, sub Regula S. Augustini degensiplicati sunt. tium, nobis nuper exhibita petitio continebat, quod ipsi et alii priores et fratres suorum aliorum monasteriorum, domorum et locorum, qui sub regulari observantia dictae Regulae viventes, variis et diversis hactenus multiplicaverunt (prout in dies multiplicant) virtutum meritis, ac plures Ecclesias, monasteria, domos atque loca in diversis Italiae partibus consistentia assecuti fuerunt, sub charitatis et ipsius observantiae unione virtutum, Domino perpetuo famulari ferventius desiderant.

§ 2. Nos igitur, qui divini cultus aug- Ros itaque in mentum et religionis propagationem ubi-congregationem que locorum, nostris potissime temporibus Eugenius; augeri intensis desideriis affectamus, directioni, statui et conservationi fratrum huiusmodi providere volentes, ac sperantes quod ex corum vita laudabili et fructuosis operibus, praedicta, necnon alia eis forsan de caetero concedenda monasteria, domus atque loca, in spiritualibus et temporalibus, prosperos et felices successus, dante Domino, consequentur, ut ipsi fratres eo ferventius et devotius divinis beneplacitis se coaptent, quo se per nos et Sedem Apostolicam specialibus gratus munitos fore conspexerint, eorumdem prioris et fratrum in hac parte supplicationibus inclinati, quod ipsi ac omnes et singuli in monasteriis, domibus ac locis praedictis pro tempore commorantes fratres, unum corpus et una congregatio, quod seu quae congregatio fratrum S. Ambrosii ad Nemus Mediolanense nuncupetur, et eorum quilibet frater illius monasterii, domus seu loci, in quo vel qua ipsum, de sui superioris voluntate, pro tempore residere contigerit, sint et esse censeantur.

§ 3. Necnon dicto monasterio S. Am- Eiusque caput brosii pro primo eiusdem Religionis, prout sterium S. Amhactenus habitum et reputatum fuit, re-brosii ad Nemanente, illud ac alia praedicta, et quae fratres huiusmodi pro tempore assequi contigerit monasteria, domus atque loca, fratrum congregationis praedictorum in unitate charitatis et dicta observantia degentium sint, et ad illos in perpetuum perlineant.

§ 4. Quodque fratres praefati in dicto Capitula gonemonasterio S. Ambrosii, hac prima vice, trienniis sasti et successive singulis trienniis singula ge-mandat. neralia capitula, ad quae rector et visi-

tatores, ac cum singulis ex fratribus monasteriorum, domorum et locorum praedictorum, ad id per singulos eorumdem monasteriorum, domorum et locorum conventus eligendis, singuli monasteriorum, domorum et locorum huiusmodi priores accedere, quibusque personaliter interesse adstricti sint, in locis et terminis ad id, per annum primo, et successive per singula capitula praedicta statuendis et ordinandis, celebrare teneantur.

ta Regulae non permittit;

- § 5. Et in huiusmodi capitulis, substanin quibus statu- tialia dictae Regulae non mutando, quaecontraria fleri cumque, quotcumque et qualiacumque statuta et ordinationes, dum tamen iusta et rationabilia, ac sacris canonibus nullatenus discrepantia, super quibus, legitima et rationabili causa subsistente, rector et visitatores huiusmodi cum dictis fratribus usque ad futurum capitulum dispensare possint, et Inter eos condere seu facere, illaque necnon corum singula in toto vel in parte, quotiens eis opportunum visum fuerit, corrigere, mutare, cassare et illis addere, necnon ea, per censuras ecclesiasticas et alia iuris remedia, per fratres ipsos observari facere.
- § 6. Ac in eisdem capitulis, unum Priorem eligi etiam priorem, ex monasterii Sancti Amgeneralem. brosii vel ex aliorum monasteriorum, domorum et locorum huiusmodi prioribus seu fratribus praedictis, in eorum omnium rectorem et patrem; ac duos visitatores, necuon ad Sancti Ambrosii, quod per priorem perpetuum (cuius electio ad fratres ipsius monasterii Sancti Ambrosii, electionis vero confirmatio ad archiepiscopum Mediolanensem pro tempore existentem, etiam ex speciali dictae Sedis privilegio pertinere noscuntur), et aliorum, quae per temporales priores reguntur, monasteriorum, domorum et locorum praedictorum, ac in illis degentium fratrum regimen et gubernationem, singulos priores possint et teneantur eligere.

§ 7. Necnon rector, qui omnibus et sin-Prioris elus- gulis monasteriis, domibus, locis, prioribus et fratribus huiusmodi praesit; ac l

visitatores, qui dictum rectorem et quem-rumquoofficium libet ex prioribus praedictis, rationabili quale sit denet legitima id exigente causa, ab eorum officiis amovere, et alios loco amotorum usque ad subsequens capitulum subrogare valeant; quique alias, in visitando et in praemissis ac circa ea necessariis, illam iurisdictionem seu potestatem habeant, quae sibi per huiusmodi capitula conceditur: ac priores sic electi praedicti, absque desuper eis per ipsum archiepiscopum seu quemvis alium, apostolica seu ordinaria, vel alia quacumque auctoritate, facienda confirmatione, collatione seu provisione, fratres et monasteria, domus atque loca sibi commissa huiusmodi, in spiritualibus et temporalibus, regere ac gubernare, illisque præesse libere et licite. Rector quoque, visitatores et priores præfati, quorum officia in singulis primordiis singulorum capitulorum huiusmodi, eo ipso, etiamsi illa non resignaverint, vacare decernimus; si utiles et fratribus ipsis grati fuerint et accepti, pro annis sequentibus, ac quotiens ipsis fratribus visum fuerit seu placuerit, ad priora officia reeligi et deputari possint. Quodque, si forsan infra triennium huiusmodi, rectorem, tunc visitatores ipsius rectoris vices gerant; si unum ex visitatoribus, tunc rector cum alio visitatore; si vero aliquem ex prioribus praedictis decedere, vel alias quovis modo ipsorum officia vacare contigerit, tunc rector et visitatores praefati alios ex fratribus huiusmodi usque ad futurum capitulum subrogare.

§ 8. Praeterea, quod rector ac omnes Facultas abet singuli priores praedicti, necnon fra-solvendi a catres, quos idem rector ad hoc duxerit 115 qualls; deputandos, omnibus et singulis religiosis suis, professis, conversis, novitiis et ad eorum servitia in eorumdem monasteriis, domibus seu locis etiam saecularibus perpetuo dedicatis, praesentibus et posteris, in quibuscumque, in reservatis semel tantum, in non reservatis vero Sedi praefatae casibus, quotiens illis opportunum fuerit,

ipsorum confessionibus diligenter auditis, } pro commissis per eos debitam absolutionem impendere, et iniungere poenitentiam salutarem.

Sacramenta ministrandi.

§ 9. Ac Eucharistiam et alia ecclesiastica sacramenta ministrare.

§ 10. Professos quoque et novitios hu-Explicatur di- insmodi, qui postmodum Regulam ipsam solvendi a casi- professi fuerint, in quibuscumque etiam bus reservatis. Sedi praedictae specialiter reservatis casibus, a quibuscumque excommunicationis, suspensionis et interdicti sententiis, aliisque censuris et poenis a iure vel ab homine promulgatis, alias tamen in forma Ecclesiae, semel dumtaxat absolvere; et cum eisdem professis ac novitiis super irregularitate, si qua dictis sententiis et censuris, vel earum aliqua ligati, missas et alia divina officia celebrando, aut se illis immiscendo, vel alias quomodolibet (homicidii, mutilationis membrorum, et bigamiae casibus dumtaxat exceptis), semel similiter; super irregularitate vero, quam ex praedictis sententiis vel censuris seu earum aliqua, per ignorantiam vel inadvertentiam seu negligentiam, et non ex contemptu, pro tempore contraxerint, quoties opus fuerit, dispensare valeant.

§ 11. Et insuper rector ac visitatores Alia facultas omnes et singuli, priores vero praedicti, qui extra clau- in sibi commissis monasteriis, domibus aira vagantur; seu locis degentes, fratres professos dictæ congregationis vagos et fugitivos, seu alias delinquentes, quod ad claustrum redeant, vel alias se emendent, per excommunicationis sententiam, ac alias censuras et poenas, de quibus sibi videbitur (invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis) cogere, capere, incarcerare et etiam punire.

§ 12. Quodque fratres ipsi quaecum-Nova accipien- que bona mobilia et immobilia, monasteria, Ecclesias, domos et loca, si alias eis legitime donentur vel concedantur, in posterum recipere et assequi, illaque pro suis usu et habitatione, sub institutis regularibus dictae congregationis et obser-

Bull. Rom. Vol. V.

vantia huinsmodi, possidere similiter libere et licite.

§ 13. Et quod nullus ex fratribus pro- Ad strictiorem fessis prædictis, ad aliquem alium Ordinem transiri vetat. seu Regulam, etiam arctiorem, quodcumque et qualecumque privilegium seu indultum super libere recipiendis fratribus alterius Ordinis vel Regulae, ip**s**i etiam arctiori Ordini seu Regulae a Sede praedicta vel alias quomodocumque concessum sit, etiamsi de privilegio, seu indulto huiusmodi de verbo ad verbum praesentibus habenda foret mentio specialis, absque capituli generalis huiusmodi, aut de privilegio seu indulto praesenti, et illius causa, necnon tunc ipsorum fratrum existentis rectoris nomine, expressam mentionem faciente, licentia speciali, sub excommunicationis poena, quam absque licentia praedicta transiens aut vagans eo ipso incurrat, transire aut vagari audeat.

§ 14. Praeterea, omnes et singuli prio- Concedit tares praedicti, de licentia rectoris et visi- quolibet epitatorum huiusmodi, quoscumque in sibi scopo recipecommissis monasteriis, domibus seu locis commorantes fratres, ad omnes etiam sacros ordines, alias tamen rite statutis a iure temporibus, per quemvis catholicum antistitem, gratiam et communionem prædictae Sedis habentem, dioecesanorum locorum et cuiusvis alterius licentia super hoc minime requisita, libere et licite pro-

moveri facere possint.

§ 15. Necnon fratres praedicti, eorum Officium Ammonasteriis, Ecclesiis, domibus sive locis, broslanum redivinum officium Ambrosianum, proutalias consueverunt, nisi fratribus alicuius ex monasteriis, domibus, sive locis praedictis, de dicendo aliud officium a Sede praedicta indultum existat, dicere, legere, seu cantare teneantur.

§ 16. Quod Sancti Ambrosii et omnia Communicatio alia et singula monasteria, domus seu privilegiorum. loca et fratres huiusmodi omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, indolgentiis, gratiis

(1) Vide Concil. Trident., sess. vII, cap. 11.

et indultis quibuscumque monasteriis præfatis in genere per nos vel Sedem prædictam concessis, aut forsan in posterum concedendis, uti et gaudere valeant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo statuimus, decernimus et ordinamus, ac fratribus praesentibus et futuris huiusmodi, quamdin sub dicta observantia vixerint, concedimus pariter et indulgemus, praefati archiepiscopi, caeterorumque ordinariorum locorum, necnon parochialium Ecclesiarum et quorumlibet aliorum iuribus alias in omnibus semper

Contrariorum deregatio.

§ 17. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus ac literis et privilegiis apostolicis, etc.

Datum Florentiae, anno Incarnationis dominicae mccccxLI, quarto nonas octobris, pontificatus nostri anno xI.

Dat. die 4 octobris 1441, pont. anno xi.

## XXVII.

Concordia Iacobitarum in Azgypto cum Sancta Romana Ecclesia, et explicatio nonnullorum articulorum catholicam fidem concernentium.

#### SUMMARIUM

Procemium. — 1. Benedicendum Deo gratiaeque illi agendae. — 2. Commendatio patriarchae Iacobitarum, eiusque legati. -3. Expositio fidei eidem facta legato. — 4. De Trinitate. — 5. Damnatio illorum, qui contraria de Trinitate sensere. — 6. De libris canonicis, quos catholica suscipit Ecclesia. — 7. Manichaeorum reprobatio. - 8. De Christo, eiusque proprietatibus, — 9. Morte et resurrectione. — 10. Damnatio illorum, qui contra haec senserunt. 11. Nemo ex viro foeminaque conceptus liberatus fuit a diaboli dominatione, nisi per merita Iesu Christi. — 12. Legalia veteris Testamenti post Christi adventum cessarunt. - 13. Abstinendum ergo a circumcisione et sabbato. — 14. Ciborum differentia ad legal. vet. Testamenti pertinet, quae iam cessarunt. — 15. Qui extra Ecclesiam catholicam sunt salvari non possunt. — 16. Ecclesia Romana suscipit synodum Nicaenam, — 17. Constantinopolitanam, - 18. Ephesinam primam; — 19. Damnat vero secundam Ephesinam. — 20. Tenet autem Chalcedonensem quartam, — 21. Quintam synodum et secundam Constantinopolitanam, — 22. Constantin. tertiam, — 23. Aliasque omnes auctoritate pontificia congregatas. — 24. Forma consecrationis. — 25. Panis triticeus, nil refert, an eodem vel hesterno die confectus sit; - 26. Nuptiarum multiplicitas permissa. — 27. Acceptatio praedictorum pro parte lacobitarum. - 28. Tenor dictae acceptationis.

## Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cantate Domino, quoniam magnifice Promium. fecit; annunciate haec in universa terra; exulta et lauda, habitatio Sion, quoniam magnus in medio tui sanctus Israel. Cantare profecto et exultare in Domino decet Ecclesiam Dei pro hac grandi magnificentia et gloria nominis sui, quam hodierna die clementissimus Deus operari dignatus est. Toto siquidem corde laudare et benedicere Salvatorem nostrum nos convenit, qui sanctam Ecclesiam suam novis quotidie accumulat incrementis. Quamquam autem in populum christianum sua beneficia omni tempore multa et magna sint, quae luce clarius erga nos suam immensam caritatem ostendunt; si tamen accurate inspicimus quae et quanta his diebus novissimis divina clementia facere dignata est, iudicare certe poterimus hoc nostro tempore plura ac maiora, quam a multis retroactis temporibus suae caritatis munera extitisse. Ecce enim, nondum exacto triennio, in hac sancta oecumenica syuodo saluberrimam trium magnarum nationum unionem Dominus noster Iesus Christus, pro sua infatigabili pietate, ad commune perenneque totius christianitatis gaudium, tam copiose effecit: unde actum est, ut totus fere Oriens, qui gloriosum Christi nomen adorat, ac non parva Septentrionis portio, post longa dissidia cum sancta Romana Ecclesia, in

eodem fidei et caritatis vinculo iam convenerint. Primo etenim Graeci et ii qui subsunt quatuor patriarchalibus sedibus, multas gentes, nationesque et idiomata continentibus; deinde Armeni, multorum populorum gens; hodie vero Iacobini, magni etiam per Ægyptum populi, sanctae Sedi Apostolicae uniti sunt.

Deo gratiaeque illi agendae.

§ 1. Et cum nihil salutari nostro Do-Benedicendum mino nostro Iesu Christo gratius sit, quam mutua inter homines caritas; nihilque nomini suo gloriosius, atque Ecclesiae utilius esse possit, quam ut christiani, omni inter se sublato dissidio, in eadem simul fidei puritate conveniant, merito nos omnes cantare prae gaudio, et iubilare in Domino debemus, quos, ut tantam christianae fidei magnificentiam diehus nostris. videremus, divina miseratio dignos effecit. Summa igitur cum alacritate, annunciamus magnalia haec in universa christianorum terra, ut sicut nos, gloria Dei et exaltatione Ecclesiae, gaudio inenarrabili repleti sumus, ita et alios tantae laetitiae participes faciamus, ut omnes uno ore magnificemus et glorificemus Deum, et suae maiestati, prout dignum est, magnas quotidianasque gratias agamus pro tot tantisque mirabilibus beneficiis hac aetate Ecclesiae suae sanctae collatis.

patriarchae laiusque legati.

§ 2. Et quoniam qui opus Dei diligenter Commandatio exercet, non modo meritum ac retribucobitarum, . tionem in coelis expectat, sed apud homines amplam gloriam laudemque meretur, venerabilem fratrem nøstrum loannem lacobinorum patriarcham, huius sanctae unionis capidissimum, a nobis et tota Ecelesia merito laudandum et extollendum, ac communionum christianorum favore, cum tota sua gente, dignum iudicamus. Is enim a nobis per nostrum oratorem ac literas excitatus, ut ad nos et hanc sanctam synodum legationem mitteret, et se ac suam gentem in eadem, cum Ecclesia Romana, fide uniret, dilectum filium Andream, natione Ægyptium, abbatem monasterii S. Antonii apud Ægy- | Spiritus Sanctus simul de Patre procedit

ptum, in quo et habitasse et mortuus esse sanctus ipse Antonius perhibetur, religione et moribus non mediocriter institutum, ad nos et ipsam synodum destinavit, cui, devotionis zelo accensus, imposuit atque commisit ut fidei doctrinam, quam sancta Romana Ecclesia tenet et praedicat, nomine ipsius patriarchae et suorum lacobinorum reverenter susciperet, deferendam postea per eum ad ipsum patriarcham et Iacobinos, ut et ipsi eamdem agnoscerent, ratamque haberent et in suis regionibus praedicarent.

§ 3. Nos igitur, quibus voce Domini Expositio fider commissum est pascere oves Christi, gato. ipsum Andream abbatem per nonnullos huius tam sacri concilii insignes viros, super articulis fidei et sacramentis Ecclesiae et quibuscumque ad salutem spectantibus diligenter examinari fecimus, et tandem, quantum visum est fore necessarium, exposita eidem abbati S. R. E. fide catholica, et per ipsum humiliter acceptata, hanc, quae sequitur, veram necessariamque doctrinam, hodie in hac solemni sessione, sacro approbante occumenico concilio Florentino, in nomine Domini tradimus.

§ 4. In primis igitur sacrosancta Ro- De Taintente. mana Ecclesia, Domini et Salvatoris nostri voce fundata, firmiter credit, profitetur et praedicat unum verum Deum, omnipotentem, incommutabilem et aeternum, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum in essentia, triuum in personis. Patrem ingenitum; Filium ex Patre genitum; Spiritum Sanctum ex Patre, Filioque procedentem. Patrem non esse Filium aut Spiritum Sanctum; Filium non esse Patrem aut Spiritum Sanctum; Spiritum Sanctum non esse Patrem aut Filium: sed Pater tantum Pater est; et Filius tantum Filius est; et Spiritus Sanctus tantum Spiritus Sanctus est. Solus Pater de substantia sua genuit Filium; solus Filius de solo Patre est genitus; solus

et Filio. Et tres personae sunt unus Deus et non tres Dii, quia trium est una substantia, una essentia, una natura, una divinitas, una immensitas, una aeternitas, omniaque sunt unum, ubi non obviat relationis oppositio. Propter hanc unitatem, Pater est totus in Filio, totus in Spiritu Sancto; Filius totus est in Patre, totus in Spiritu Sancto; Spiritus Sanctus totus est in Patre, totus in Filio. Nullus alium aut praecedit aeternitate, aut excedit magnitudine, aut superat potestate. Æternum quippe et sine initio est, quod Filius de Patre extitit; ac aeternum ac sine initio est, quod Spiritus Sanctus de Patre Filioque procedit. Pater quicquid est aut habet, non habet ab alio, sed ex se, et est principium sine principio. Filius quicquid est aut habet, habet a Patre, et est principium de principio. Spiritus Sanctus quidquid est aut habet, habet a Patre simul et Filio. Sed Pater et Filius non sunt duo principia Spiritus Sancti, sed unum principium; sicut Pater et Filius et Spiritus Sanctus non tria principia creaturae, sed unum principium.

tate sensere.

- § 5. Quoscumque ergo adversa et con-Damnatio Illo- traria sentientes, damnat, reprobat et anatraria de Trini. thematizat, et a Christi corpore, quod est Ecclesia, alienos esse denunciat. Hinc damnat Sabellium personas confundentem, et ipsorum distinctionem realem penitus auferentem. Damnat Arianos, Eunomianos, Macedonianos, solum Patrem Deum verum esse dicentes, Filium autem et Spiritum Sanctum in creaturarum ordine collocantes. Dampat et quoscumque alios, gradus seu inaequalitatem in Trinitate facientes.
- § 6. Firmissime credit, profitetur et De libris ca- praedicat unum verum Deum, Patrem catholica susci- et Filium et Spiritum Sanctum esse pit Ecclesia. omnium visibilium et invisibilium creatorem, qui, quando voluit, bonitate sua universas tam spirituales, quam corporales condidit creaturas; bonas quidem, quia a Summo Bono factae sunt, sed mutabiles,

quia de nihilo factae sunt, nullamque mali asserit esse naturam, quia omnis natura, in quantum natura est, bona est. Unum atque eumdem Deum veteris et novi Testamenti, hoc est Legis et Prophetarum atque Evangelii profitetur auctorem; quoniam, eodem Spiritu Sancto inspirante, utriusque Testamenti sancti locuti sunt, quorum libros suscipit et veneratur, qui titulis sequentibus continentur: Quinque Moysis, idest Genesi, Exodo, Levitico, Numeris, Deuteronomio; Iosue, Iudicum, Ruth; quatuor Regum; duobus Paralipomenon; Esdra, Nehemia, Tobia, Judith, Hester, Iob, psalmis David, Parabolis, Ecclesiaste, Canticis Canticorum, Sapientia, Ecclesiastico, Isaia, Ieremia, Baruch, Ezechiele, Daniele; duodecim prophetis minoribus, idest Osee, Ioele, Amos, Abdia, Iona, Michæa, Nahum, Habacuc, Sophonia, Aggaeo, Zacharia, Malachia; duobus Machabaeorum; quatuor Evangeliis, Matthaei, Marci, Lucae, Ioannis; quatuordecim epistolis Pauli, ad Romanos, duabus ad Corinthios, ad Galatas, ad Ephesios, ad Philippenses, duabus ad Thessalonicenses, ad Colossenses, duabus ad Timotheum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos; Petri duabus; tribus Ioannis; una lacobi; una ludae; Actibus apostolorum et Apocalypsi Ioannis.

§ 7. Propterea Manichaeorum anathe. Manichaeorum matizat insaniam, qui duo prima principia reprobatto. posuerunt, unum visibilium, aliud invisibilium, et alium novi Testamenti Deum, alium veteris esse Deum dixerunt.

§ 8. Firmiter credit, profitetur et prae- De Christo, e-iusque propriedicat unam ex Trinitate personam, verum satibus, Deum, Dei Filium, ex Patre genitum, Patri consubstantialem et coaeternum, in plenitudine temporis, quam divini consilii inscrutabilis altitudo disposuit, propter salutem humani generis, veram hominis integramque naturam ex immaculato utero Mariae Virginis assumpsisse, et sibi in unitatem personae copulasse tanta unitate. ut quidquid ibi Dei est, non sit ab homine

separatum, et quicquid est hominis, non sit a deitate divisum, sitque unus et idem, indivisus, utraque natura in suis proprietatibus permanente, Deus et homo, Dei Filius et hominis filius, aequalis Patri secundum divinitatem, minor Patre secundum humanitatem. Immortalis et aeternus, ex natura divinitatis; passibilis et temporalis, ex conditione assumptæ humanitatis.

surrectione.

§ 9. Firmiter credit, profitetur et prac-Morte et re- dicat Dei Filium, in assumpta humanitate, ex Virgine vere natum, vere passum, vere mortuum et sepultum, vere ex mortuis resurrexisse, in coelum ascendisse, sedereque ad dexteram Patris, et venturum in fine saeculorum ad vivos mortuosque iudicandos.

§ 10. Anathematizat autem, execratur Damnatio illo- et damnat omnem haeresim contraria sabase senserunt. pientem. Et primo damnat Ebionem, Cherintum, Marcionem, Paulum Samosatenum, Fotinum, omnesque similiter blasphemantes, qui percipere non valentes unionem personalem humanitatis ad Verbum, Iesum Christum Dominum nostrum verum Deum esse negaverunt, ipsum purum hominem confitentes, qui divinae gratiae participatione maiori, quam sanctioris vitae merito suscepisset, divinus homo diceretur. Anathematizat etiam Manichaeum cum sectatoribus suis, qui Dei Filium, non verum corpus, sed phantasticum sumpsisse somniantes, humanitatis in Christo veritatem penitus substulerunt; necnon Valentinum asserentem Dei Filium nihil de Virgine matre cepisse, sed corpus coeleste sumpsisse, atque ita transiisse per uterum Virginis, sicut per aquaeductum defluens aqua transcurrit; Arium etiam, qui, asserens corpus ex Virgine assumptum anima caruisse, voluit loco animae fuisse deitatem; Apollinarem quoque, qui solam posuit animam sensitivam, sed deitatem Verbi vicem rationalis animae tenuisse voluit. Anathematizat etiam Theodorum Mopsuestenum atque Nestorium, asserentes humanitatem Dei Filio unitam esse per gratiam, et ob id duas esse in successione perdiderat, reseravit; quem

Christo personas, sicut duas fatentur esse naturas, cum intelligere non valerent unionem humanitatis ad Verbum hypostaticam extitisse, et propterea negarent Verbi subsistentiam accepisse: nam, secundum hanc blasphemiam, non Verbum caro factum est, sed Verbum per gratiam habitavit in carne, hoc est non Dei Filius homo factus est, sed magis Dei Filius habitavit in homine. Anathematizat etiam, execratur et damnat Euthychem archimandritam, qui, cum intelligeret; iuxta Nestorii blasphemiam veritatem incarnationis excludi, et propterea oportere, quod Dei Verbo unita esset humanitas, ut deitatis et humanitatis una esset eademque persona; ac etiam capere non posset, stante pluralitate naturarum, unitatem personae, sicut deitatis et humanitatis, in Christo unam posuit esse personam, ita unam asseruit esse naturam, volens, ante unionem, dualitatem fuisse naturarum, sed in unam naturam in assumptione transiisse, maxima blasphemia et impietate concedens aut humanitatem in deitatem, aut deitatem in humanitatem esse conversam. Anathematizat etiam, execratur et damnat Macarium Antiochenum, omnesque similia sapientes, qui, licet vere de naturarum dualitate et personae unitate sentiret, tamen circa Christi operationes enormiter oberravit, dicens in Christoutriusque naturæ unam fuisse operationem, unamque voluntatem. Hos omnes cum haeresibus suis anathematizat sacrosancta Romana Ecclesia, affirmans in Christo duas esse voluntates, duasque operationes.

§ 11. Firmiter credit, profitetur et docet Neme ex vire neminem umquam ex viro fueminaque conceptus libeconceptum, a diaboli dominatione fuisse ratus suita dialiberatum, nisi per meritum mediatoris ne, nisi per me-Dei et hominum, Iesu Christi Domini rite, Iesa Christi. nostri, qui sine peccato conceptus, natus et mortuus, humani generis hostem, peccata nostra delendo, solus sua morte prostravit, et regni coelestis introitum, quem primus homo, peccato proprio, cum omni

aliquando venturum omnia veteris Testamenti sacra, sacrificia, sacramenta, caerimoniae praesignarunt.

Testamenti post

§ 12. Firmiter credit, profitetur et Logalia vet docet legalia veteris Testamenti seu Mo-Christi adven- saycae legis, quae dividuntur in caeretum cossarunt. monias, sacra, sacrificia, sacramenta, quia significandi alicuius futuri gratia fuerant instituta, licet divino cultui illa aetate congruerent, Domino nostro Iesu Christo adveniente, cessasse, et novi Testamenti sacramenta coepisse. Quemcumque, etiam post passionem, in legalibus spem ponentem, et illis velut ad salutem necessariis se subdentem, quasi Christi fides sine illis salvare non posset, peccasse mortaliter. Non tamen negat, a Christi passione usque ad promulgatum Evangelium, illa potuisse servari, dum tamen minime ad salutem necessaria crederentur, sed, post promulgatum Evangelium, sine interitu salutis aeternae, asserit non posse servari.

Abstinendum bate.

§ 13. Omnes ergo, post illud tempus, circumcisionis et sabbati, reliquorumque cisione et sab- legalium observatores, alienos a Christi fide denunciat, et salutis aeternae minime posse esse participes, nisi aliquando ab iis erroribus resipiscant. Omnibus igitur, qui christiano nomine gloriantur, praecipit omnino, quocumque tempore vel ante vel post baptismum, a circumcisione cessandum; quoniam, sive quis in ea spem ponat, sive non, sine interitu salutis aeternae observari omnino non potest. Circa pueros vero propter periculum mortis, quod potest saepe contingere, cum ipsis non possit alio remedio subveniri, nisi per sacramentum baptismi, per quod eripiuntur a diaboli dominatu et in Dei filios adoptantur, admonet non esse, per quadraginta aut octuaginta dies, seu aliud tempus, iuxta quorumdam observantiam, sacrum baptisma differendum, sed quamprimum commode fieri potest, debere conferri, ita tamen quod, mortis imminente periculo, mox sine ulla dilatione

baptizentur, etiam per laicum vel mulierem, in forma Ecclesiae, si desit sacerdos, quemadinodum in decreto Armenorum plenius continetur.

§ 14. Firmiter credit, profitetur et præ- Ciborum diffedicat omnem creaturam Dei bonam, ni-vet. Testamenti hilque recipiendum (1) quod cum gratiarum pertinet, quae actione percipitur; quia, iuxta verbum Domini: Non quod intrat in os coinquinat hominem; illamque Mosaycae legis ciborum mundorum et immundorum differentiam, ad caeremonialia asserit pertinere, quae surgente Evangelio transierunt, et efficacia esse desierunt; illam etiam apostolorum prohibitionem ab immolatis simulacrorum et sanguine et suffocato, dicit illi tempori congruisse, quod ex iudaeis atque gentilibus, qui antea diversis caeremoniis, moribusque vivebant, una surgebat Ecclesia, ut cum iudaeis etiam gentiles aliquid communiter observarent, et in unum Dei cultum, fidemque conveniendi praeberetur occasio, et dissensionis materia tolleretur, cum indaeis, propter antiquam consuetudinem sanguis et suffocatum abhominabilia viderentur, et esu immolaticii poterant arbitrari gentiles ad idolatriam redituros; ubi autem eousque propagata est christiana religio, ut nullus in ea iudaeus carnalis appareat, sed omnes ad Ecclesiam transeuntes, in eosdem ritus Evangelii caeremoniasque conveniant, credentes omnia munda mundis, illius apostolicae prohibitionis causa cessante, etiam cessavit effectus. Nullam itaque cibi naturam condemnandam esse denunciat, quam societas admittit humana, nec inter animalia discerni, dum per quemcumque, sive virum sive mulierem, et quocumque genere mortis intercant, quamvis pro salute corporis, pro virtutis exercitio, pro regulari et ecclesiastica disciplina, possint et debeant multa non negata dimitti, quia, inxta Apostolum: Omnia licent, sed non omnia expedient.

§ 15. Firmiter credit, profitetur et praedicat nullos intra catholicam Eccle-

(1) Legendum putamus reticiendum (R. T.).

Qui extra Ec- siam non existentes, non solum paganos, clesiam catho-licam sunt sal- sed nec iudaeos aut haereticos atque schisvari non pos- maticos aeternae vitae fieri posse participes, sed in ignem acternum ituros, qui paratus est diabolo et angelis eius, nisi, ante finem vitae, eidem fuerint aggregati. Tantumque valere ecclesiastici corporis unitatem, ut solum in ea manentibus ad salutem ecclesiastica sacramenta proficiant, et ieiunia, eleemosynae ac cetera pietatis officia et exercitia militiae christianae praemia aeterna parturiant. Nemineinque, quantascumque eleemosynas fecerit, et si pro Christi nomine sanguinem effuderit, posse salvari, nisi in catholicae Ecclesiæ gremio et unitate permanserit.

- 🖇 16. Amplectitur autem, approbat et Reclesia Ro- suscipit sanctam Nicaenam synodum tresynodum Nica- centorum decem et octo Patrum, temporibus beatissimi Sylvestri, praedecessoris nostri et magni Constantini piissimi principis congregatam, in qua impia haeresis Ariana cum suo auctore damnata est, et definitum est Filium Dei Patri esse consubstantialem et coaeternum.
- litanam.
- § 17. Amplectitur ctiam, approbat et Constantinopo- suscipit sanctam Constantinopolitanam synodum centum quinquaginta Patrum, beatissimi Damasi, praedecessoris nostri, et Theodosii senioris tempore convocatam, quae ipsum Macedonii anathematizavit errorem, qui Spiritum Sanctum, non Deum sed creaturam asserebat: quod damnat, damnat; quod approbat, approbat; et per omnia vult ibidem definita, illaesa et inviolata substinere.

mam

§ 18. Amplectitur etiam, approbat et Rphesinam pri- suscipit sanctam primam Ephesinam synodum ducentorum Patrum, quae tertia est in ordine universalium synodorum, sub beatissimo Coelestino, praedecessore nostro, et Theodosio minore convocatam, in qua impii Nestorii est damnata blasphemia, definitumque est Domini nostri Iesu Christi veri Dei et veri hominis unam esse personam, et beatam Mariam semper

etiam Theotocon, hoc est, non tantum hominis, sed Dei Genitricem ab omni Ecclesia praedicandam.

§ 19. Damnat autem, anathematizat et Damnas vero respuit impiam secundam Ephesinam sy-phesinam. nodum sub beatissimo Leone, praedecessore nostro, et praefato principe congregatam, in qua Dioscorus Alexandrinus antistes, Eutychis haeresiarchae defensor, et S. Flaviani Constantinopolitani pontificis impius persequutor, execrandam illam synodum ad approbationem Eutychianae impietatis, arte et minis attraxit.

§ 20. Amplectitur etiam, approbat et Tanet autem suscipit sanctam Chalcedonensem syno-sem quartam, dum, quartam in ordine universalium synodorum, sexcentorum et triginta Patrum, temporibus praefati beatissimi Leonis prædecessoris nostri et Marciani principis celebratam, in qua haeresis Eutychiana, cum suo auctore Eutyche et Dioscoro defensore, damnata est; et definitum est Dominum nostrum Iesum Christum esse vere Deum et verum hominem, et in una eademque persona divinam humanamque naturas, integras, inviolatas, incorruptas, inconfusas, distinctasque mansisse, humanitate agente quae hominis sunt, et deitate quae Dei: quos damnat, damnatos habet; quos approbat, approbatos.

- § 21. Amplectitur etiam, approbat et Quintam synosuscipit sanctam quintam synodum, secun- dum et secun- dam Constantidam Constantinopolitanam, tempore bea-nopolitanam, tissimi Vigilii, praedecessoris nostri, et Iustiniani principis celebratam, in qua sacri Chalcedonensis concilii definitio, de duabus naturis et una persona Christi, renovata est, multique Origenis errores, suorumque sequacium, praesertim de dæmonum aliorumque damnatorum poenitentia et liberatione, reprobati atque damnati
- § 22. Amplectitur etiam, approbat et Constantinoposuscipit sanctam tertiam Constantinopoli- litauam tertiam, tanam synodum, centum et quinquaginta Patrum, quae sexta est in ordine univer-Virginem non solum Christotocon, sed | salium synodorum, temporibus beatissimi

tiplicitas per-

Agathonis, praedecessoris nostri, et Constantini, quarti huius nominis, principis congregatam, in qua Macharii Antiocheni et sectatorum haeresis condemnata est, et definitum est, in Domino nostro Iesu Christo duas esse perfectas integrasque naturas et duas operationes, duas etiam voluntates, licet esset una eademque persona, cui utriusque naturae competerent actiones, deitate agente quae Dei sunt, et humanitate quae hominis sunt.

gregatas.

§ 23. Amplectitur etiam, veneratur et Aliasque om- suscipit omnes alias universales synodos, nes auctoritate pontificia con- auctoritate Romani Pontificis legitime congregatas ac celebratas et confirmatas, et praesertim hanc sanctam Florentinam, in qua, inter alia, Graecorum et Armenorum sanctissima unio consummata est, et multae circa utramque unionem saluberrimæ definitiones editae sunt, prout in decretis desuper promulgatis plenius continetur; quorum tenor in hunc modum sequitur (1).

crationis.

§ 24. Verum, quia in suprascripto de-Forma conse- creto Armenorum non est explicata forma verborum, quibus, in consecratione Corporis et Sanguinis Domini, sacrosancia Romana Ecclesia, Apostolorum doctrina et auctoritate firmata, semper uti consueverat, illam praesentibus duximus inserendam. In consecratione Corporis Domini, hac utitur forma verborum. Hoc est enim Corpus meum. Sanguinis vero. Hic est enim calix Sanguinis mei, novi et aeterni Testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum.

- § 25. Panis vero triticeus, in quo Sa-Panis triticeus, cramentum conficitur, an eo die, an ante eodem vel he- decoctus sit, nihil omnino refert. Dummodo sterno die con- enim panis substantia maneat, nullatenus dubitandum est quin, post praefata verba consecrationis Corporis a sacerdote cum intentione conficiendi prolata, mox in verum Christi Corpus transubstantietur.
  - (1) Omittitur insertio bullarum, tam unionis Graecorum, quam Armenorum, quia leguntur superius, pag. 39 et 44.

§ 26. Quoniam nonnullos asseritur Nuptiarum mulquartas nuptias tamquam condemnatas missa. respuere, ne peccatum ubi non est esse putetur, cum, secundum Apostolum, mortuo viro, mulier sit ab eius lege soluta, et nubendi cui vult in Domino habeat facultatem, nec distinguat mortuo primo, secundo vel tertio, declaramus non solum secundas, sed tertias et quartas atque ulteriores, si aliquod impedimentum canonicum non obstat, licite contrahi posse. Commendatiores tamen dicimus, si ulterius a coniugio abstinentes, in castitate permanserint, quia sicut virginitatem viduitati, ita nuptiis castam viduitatem laude ac merito praeferendam esse censemus.

ctus Andreas abbas, nomine dicti patri- praedictor. pro archae ac proprio et omnium Iacobino- rum. rum, hoc saluberrimum synodale decretum cum omnibus suis capitulis, declarationibus, definitionibus, traditionibus, praeceptis et statutis, omnemque doctrinam in ipso descriptam, necnon quicquid tenet et docet sancta Sedes Apostolica et Romana Ecclesia, cum omni devotione et reverentia suscipit et acceptat. Illos, quoque doctores et sanctos Patres, quos Ecclesia Romana approbat, ipse reverenter suscipit: quascumque vero personas et quicquid ipsa Romana Ecclesia reprobat et damnat, ipse pro reprobatis et damnatis habet, profitens, tamquam verus

sionibus sideliter et semper obtemperare. § 28. Lecto solemniter in praesenti Tenor dictae synodo hoc decreto latino sermone, mox acceptationis. in arabico, praefatus Andreas abbas, ipsorum Iacobinorum decretum publice ibidem perlegit, atque infrascripta verba in scriptis arabice subiunxit, quae incontinenti latine recitata sunt: Beatissime pa-

obedientiae filius, nomine quo supra,

Sedis Apostolicae ordinationibus et ius-

§ 27. His omnibus explicatis, praedi- Acceptatio

ter, domine Eugeni, sanctae Romanae et universalis Ecclesiae Summe Pontifex, vereque Christi vicari ac beati Petri successor, et sanctissima universalis Florentina synodus, totum hoc sanctum decretum cum insertis et sanctis decretis unionis Graecorum et Armenorum, quod nunc in vestra praesentia publice lectum est, ego Audreas, humilis abbas S. Autonii, orator reverendi Patris domini Ioannis patriarchae lacobinorum, habens ipsius decreti per plures dies plenam notitiam et instructionem, cognosco, confiteorque omnia in ipso decreto contenta divinae ac catholicae veritati consona existere. Nomine igitur praefati domini patriarchie, omniumque lacobinorum ac meo, quemadmodum vestra sanctitas attestatur, praefatum saluberrimum synodale decretum, cum d.ctis insertis decretis, omnibusque suis capitulis, declarationibus, definitionibus, traditionibus, praeceptis et statutis, omnemque doctrinam in ipso descriptam, necnon quicquid tenet et docet sancta Sedes Apostolica et Romana Ecclesia, cum omni devotione et reverentia, suscipio et accepto. Illos quoque doctores et sanctos Patres, quos Ecclesia Romana approbat, reverenter suscipio. Quascumque vero personas et quicquid ipsa Romana Ecclesia reprobat et damnat, pro reprobatis et damnatis habeo, polliceus, nomine quo supra, ipsum patriarcham, lacobinosque et me ipsum. tamquam verae obedientiae filios, vestris ac Sedis Apostolicae ordinationibus et iussionibus fideliter et semper obtemperaturos.

Datum Florentiae, in publica sessione synodali, solemniter in ecclesia domus S. Mariae Novellae, apud quam nunc residemus, celebrata, anno Incarnationis dominicae MCCCCXLI, pridie nonas februar i, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 4 februarii 1441, pont. anno x. Bull. Rom. Vol. V.

## XXVIII.

Exemptio canonicorum saecularium congregationis S. Georgii in Alga Venetiarum a solutione decimarum impositionum et onerum quorumcumque (1).

#### SUMMARIUM

Processionis – 1. Causa concessionis huius exemptionis. — 2. Exemptio a solutione decimarum et quorumcumque onerum et impositionum. — 3. Clausulae dicti privilegii praeservativae. — 4. Inhibitio contra quoscumque exactores aliosque officiales. 5. Clausulae derogatoriae.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Prommium.

Quamquam, ex debito Summi Pontificatus officii nobis ex alto commissi, circa Ecclesiarum et ecclesiasticorum locorum et personarum omnium commoda et utilitates nos decet intentos existere, illas tamen et easdem personas, quae piae et castae vitae studio intendentes, mundanis abiectis illecebris, in humilitatis spiritu, devotum et sedulum exhibent Altissimo famulatum, tanto propensioribus favoribus prosequimur, quanto ipsarum personarum vita laudabili atque moribus debite compensatis, id conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque, sient nobis innotuit, Causa concesdilecti filii canonici de collegio sive con-sionis huius exgregatione S. Georgii in Alga de Venetiis Castellanensis dioecesis, a multis citra temporibus plures Ecclesias atque loca ecclesiastica in diversis civitatibus, terris atque locis partium Italiae consistentia, in quibus etiam pie et caste et in communi degentes, missasque et alias horas canonicas nocturnas atque diurnas diebus singulis celebrantes, interim permanserunt, prout et in copioso numero praescutialiter permanent in spiritualibus et temporalibus, ad laudem et gloriam divini

(1) De institutione huius congregationis, vide in Constitutione it Gregorii XII, volumine antecedenti, pag. 645.

nominis, sacrique cultus et populorum devotionis augmentum multipliciter reformaverint, ac propterea, necnon ex eorum multiplicatis virtutibus, plurimi fructus etiam ad salutem animarum plurium fidelium partium earumdem hactenus provenerint et quotidie proveniant, et alias ipsi, omnibus et singulis Deo devotis personis ad eorum Ecclesias atque loca praedicta de alienis partibus seu locis pro tempore applicantibus, hospitio suscipere consueverint, et ad id, iuxta eorum statuta, specialiter intenti existant, ac ad hoc, necnon ad alia, eis et ipsorum Ecclesiis atque locis praedictis, quae unum corpus existunt pro tempore, incumbentia expensarum onera Ecclesiarum atque locorum huiusmodi, vix suppetant, et quandoque non sufficient facultates.

num (1).

- § 2. Nos praemissa debite compen-Exemplie a so- santes, ac attendentes quod praefati calatione decima-rum et quorum- nonici, et in vitae continentia ac sancticumque onerum monia, aliisque pluribus et diversis virtutibus, ac fructuosis operibus in dies multiplicant, et fidelibus partium, in quibus pro tempore moram trahunt, castitatis, humilitatis atque multiplicis virtutis exemplum fore noscuntur: necnon propterea eis et statui ipsorum, ne ob facultatum carentiam minuantur, sed ut, sublatis ab ipsis dispendiis, aliisque extraordinariis oneribus quibuslibet, in numero, operibus et virtutibus supradictis augeantur, quantum cum Deo possumus, providere volentes, motu proprio, non ad dictorum canonicorum vel alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, universis canonicis de collegio, sive de congregatione huiusmodi, qui nunc sunt, et de cetero perpetuis futuris temporibus erunt, necnon eorum Ecclesias, domus atque loca, praesentia et futura, ac etiam possessiones, domus, res, census, iura atque bona ad canonicos et ipsorum Ecclesias atque loca praedicta nunc et imposterum
  - (1) Alias similes idem Pontifex concessiones fecit, quas, uti minus necessarias, praetermisi.

spectantia, omnia et singula, ubicumque consistentia, quorum qualitates, quantitates, loca, vocabula, confines, ac fructuum, reddituum et proventuum annuos, aliosque corumdem veros valores praesentibus haberi volumus pro expressis, necnon quoscumque colonos et laboratores, super possessionibus et bonis ipsis pro tempore commorantes, ceterosque, quoad hoc, ipsorum canonicorum praesentium et futurorum procuratores, negotiorum gestores, affictuarios et pensionarios, in quantum Ecclesias, domus, loca, res, census, iura atque bona contingunt, ab omnibus et singulis datiis, impositionibus, subsidiis, etiam caritativis, ac decimis, aliisque oneribus, contributionibus et exactionibus, quibuscumque nominibus nuncupentur, per nos vel Sedem Apostolicam, aut legatorum eins, seu nostra vel dictae Sedis auctoritate, aut per locorum ordinarios, seu eorum cleros, vel eorum aliquem, seu aliquos, aut alias quomodolibet, ex quibusvis causis, etiam legitimis et rationabilibus, impositis hactenus et imposterum imponendis, ac ab illorum et cuiuslibet ipsorum persolutionibus, auctoritate apostolica, ex certa scientia, tenore praesentium, de specialis dono gratiae perpetuo eximimus et totaliter liberamus, ac prorsus et omnino libera et exempta perpetuo esse decernimus et declaramus.

§ 5. Volentes etiam, ac scientia et clausulae diauctoritate praedictis statuentes et con-cti privilegli praeservativae. cedentes, quod nulla per nos vel Sedem praedictam, in genere vel in specie, sub quibusvis formis aut verborum expressionibus, necnon decretis irritantibus et cum quibuscumque etiam clausularum individualium, et quod illis, nisi sub certa forma minime derogetur, neque derogatum fuisse censeatur, vim et effectum habentium ac huiusmodi formae, sive illa servata fuerint, sive non, prohibitoriis, aut alias effectui praesentium praeiudicialibus clausulis, concessa hactenus, vel imposterum concedenda, literae, privilegia et

Clausulae deregatoriae.

indulta, etiam contra exemptas personas, Ecclesias, loca atque bona quaecumque se extendentia, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum inserti forent huinsmodi praesentihus etiam haberi volumus pro expressis, nisi in illis tenor corumdem praesentium de verbo ad verbum insertus, ac de nominibus et cognominibus Ecclesiarum et locorum praedictorum specialis et expressa mentio facta fuerit, exemptioni et liberationi, necnon decreto et declarationi nostris huiusmodi aliqualiter praeindicare possint, seu debeant. Quinimo huiusmodi praesentes literae ac contenta in eisdem plenariam roboris firmitatem obtineant, ac exemptio et liberatio nostrae praedictae plenarie et effectualiter observentur perinde in omnibus et per omnia, ac si tune aliae literae, privilegia ac indulta praedicta nullatenus emanassent, quibus ex nunc, pront ex tunc, quoad hoc, specialiter derogamus, illis alias in suo robore permansuris.

tra quoseumque que officiales.

§ 4. Et nihilominus omnibus et sin-Inhibitio con- gulis civitatum, terrarum, castrorum atque exactores alios- locorum quoruml bet dominis, dominis, communitatibus, eorumque et aliis quibusvis officialibus, praesentibus et futuris, ceterisque personis, tam ecclesiasticis, quam saecularibus, cuiuscumque gradus, status vel conditionis existant, etiam si patriarchali, archiepiscopali, episcopali, abbatiali aut alia quavis ecclesiastica seu mundana dignitate pracfulgeant, auctoritate apostolica supradicta, harum serie monemus, mandamus pariter et inhibemus de cetero, ne ullo umquam tempore per se, vel alium, sen al os, quovis quaesito colore, directe vel indirecte, contra exemptionem, liberationem, decretum, declarationem ac tenorem praesentium huiusmodi, in toto vel in parte venire, facere aut aliquid attentare audeant vel praesumant. Alioquio in illos ex eis, qui, a die sibi de praemissis factae notitiae, infra tres dies immediate sequentes, monitioni seu inhibitioni huiusmodi pro tempore | pag. 398.

non paruerint, ex nunc, prout ex tunc, excommunicationis sententiam harum serie proferimus et promulgamus, a qua a nullo alio, praeterquam a Romano Pontifice, absolutionis beneficium nequeant obtinere, nisi in mortis articulo constituti.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Ant si patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, dominiis, dominis, communitatibus, officialibus et personis praedictis, vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab cadem Sede indultum existat, quod interdici, suspendi, etc.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Florentiae, anno Incarnationis dominicae MCCCCXLII, septimo idus iunii, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 7 iunii 1442, pontif. anno xII.

## XXIX.

Edictum contra hebraeos, quibus publica munera gerere, et christianis cum iis vesci, bibere, in eadem versari domo etc. interdicitur (1).

# SUMMARIUM

- 1. Iudaei concessionibus pontificiis abusi. Constitutiones, decreta, etc. renovata. — 3. Christiani cum iudaeis edere, vel bibere vetiti; — Prohibiti ab illis pharmaca accipere. - 4. Iudaeis vero, ne publicis praesideant muneribus. — 5. ludaei et Saraceni decimas solvere iussi. — 6. Vetiti famulum, famulamve habere christianos. — 7. Puniendi blasphemi. — 8. lussi signum in vestibus habere. — 9. Vetiti a christianis usuras accipere. ---10. Rescissa contraria huic decreto omnia. - 11. Praecipitur omnibus ut novum hoc decretum observent. - 12. Christiani contra haec tendentes anathemate percussi. — 13. Iudaei bonis mulctari iussi.
- (1) Ex Raynaldo continuat. Annal., tom. rx,

## Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

cionibus pontificiis abusi.

§ 1. Dudum ad nostram audientiam Iudaci conces- deducto indacos in Castellae et Legionis regnis ac dominiis charissimi in Christo filii nostri Ioannis, dictorum regnorum regis, consistentes, certis indultis et concessionibus eis a Sede Apostolica ad futuram rei memoriam concessis, adeo erronee et perverse interpretari, ut iis, quæ eis gratiose et ad bonum-ac honestum finem et effectum concesseramus, illi abuterentur, multaque, sub co praetextu, inhonesta et turpia committerent, ex quibus christianae religionis et fidei puritas non parum laedebatur, et mentes catholicorum christifidelium sacpe scandalum patiebantur, nos concessiones, privilegia et indulta per nos iudaeis regnorum et dominiorum praedictorum, ut praemittitur, concessa usque ad terminos iuris commuuis dumtaxat operari, nec ullatenus aliquo pacto se extendi, nec aliam quam ipsius iuris communis interpretationem pati aut recipere, per alias nostras literas decrevimus et declaravimus, prout in eisdem literis continetur.

decreta etc. renovala.

- § 2. Cum autem, sicut veridica rela-Constitutiones, tione, non sine displicentia grandi, percepimus, licet a diversis Romanis Pontificibus, praedecessoribus nostris, de iudæis et saracenis quamplura salubria constitutiones et decreta ac decretales epistolæ emanaverint; praefati tamen iudaei et saraceni, in praefatis regnis et dominiis commorantes, propriis affectibus et antiquae eorum perfidiae incumbentes, dum constitutionum, decretorum ac decretalium epistolarum huiusmodi sensum legitimum ad sua vota non habent, ut illis eludere valeant, ad ulteriorum (1) intellectum subadducant, veterem ipsorum malitiam et temeritatem in christifideles continuare et in dies corum nequitia praesumptuosius uti non vereantur, in maximum christianæ fidei vilipendium, animarum quoque pe-
  - (1) Rayval. legit adulterinum intellectum (n. T.)

riculum pariter et iacturam; nos, ut iudaei et saraceni praedicti, ac illorum fautores impii christiani, poenarum impositionibus territi, vercantur in antea in corum perniciosos ausus relabi, et christifideles, in sua persistentes fidelitate constanter, non habeant propter illorum claudicare perfidiam, remediis quibus possumus, prout ex debito pastoralis officii tenemur, praecavere cupientes, ad orthodoxae fidei catholicae corroborationem et exaltationem, praesentis perpetuo valituræ et irrefragabiliter observandae constitutionis edicto, auctoritate apostolica, omnia et singula constitutiones, decreta et decretales epistolas praedictas, quorum omnium tenorem de verbo ad verbum præsentibus haberi volumus (1) promiscue innovamus.

§ 5. Necnon sancimus, statuimus et Christiani cum ordinamus, quod deinceps perpetuis fu- vel bibere veturis temporibus christiani cum iudaeis uti; et saracenis comedere aut bibere, seu ipsos ad convivia admittere, vel eis cohabitare, aut cum ipsis balneare, vel ab eis, infirmi- Probibiti ab iltatis aut debilitatis seu alio quocumque lispharmaca actempore, medicinam vel potiones seu vulnerum aut cicatricum curationes, sive aliquod medelae genus recipere non debeant; ac christiani non permittant iudaeos et saracenos contra christianos dignitatibus saecularibus praefici vel officia publica exercere.

§ 4. ludaei quoque et saraceni non ludaeis vero, possunt esse arrendatores, collectores, ne publicis preconductores seu locatores fructuum, bono. ribus. rum vel rerum christianorum, seu eorum computatores, procuratores et oeconomi, negotiorum gestores, negotiatores, proxenetae, concordatores sponsalium, vel matrimonierum tractatores, obstetrices, seu in domibus aut bonis christianorum aliquod opus exercere, vel cum christianis societatem, officium aut administrationem in aliqua communione, vel arte seu artificio habere, ac nullus christianus iudaeis vel eorum congregationi, seu sa-

(1) Desunt verba pro inserto, aut similia (R. T.).

racenis in testamento aut voluntate ultima, aliqua relinquere possit vel legare.

§ 5. Iudaei quoque synagogas novas Indaci et sa- erigere, aut construi facere non valeant, solvere iussi. sed autiquas dumtaxat, non tamen ampliores vel pretiosiores solito reficiant, et in Lamentationum ac dominicae Passionis diebus, per loca publica seu publice non transcant vel incedant, nec ostia vel fenestras tencant apertas; et ipsi ac saraceni ad solvendum quascumque, de quibusvis rebus et bonis, decimas astricti censeantur; et contra eos in quibusvis casibus christiani testes esse po-sunt, sed iudaeorum contra christianos in casu nullo testimonium valeat, et apud christianos iudices et communes domtaxat, non autem apud christianos indices pro eis specialiter deputatos, seu eorum seniores, indaei ac saraceni, in quibuscumque causis agant, experiantur.

§ 6. Nec possint iudaei et saraceni Vetiti famulum nutricem vel familiarem aut servitorem bere christia- cuiuscumque sexus christianum in domo tenere. Nec etiam christiani in sabbatis seu iudaeorum festivitatibus iudaeis ipsis ignem accendant, vel cibum aut panem, seu quodcumque aliud opus simile ad decorem cultus festivitatis eiusdem quomodolibet exhibeant, vel servitium aut obsequium aliquod praestent vel impendant.

phemi.

§ 7. Saeculares quoque iudices christiani Puniendi blas- judaeos Deum, aut gloriosissimam beatam Mariam Virginem eius Genitricem, vel aliquos sanctos blasphemantes aut in hoc quomodolibet delinquentes, pecuniaria vel alia graviori, de qua eis videbitur. poena puniant et percellant.

- § 8. Necnon omnes et singuli iudaei lussi signum in et saraceni, cuiuscumque sexus et aetatis, distinctum habitum et notoria signa, per quae evidenter a christianis cognosci possint, ubique deferant, et inter christianos non habitent, sed infra certum viculum (1) seu locum a christianis separati et segregati, extra quem nullatenus mansiones habere valeant, inter se degant.
  - (i) Raynaldus habet circulum (R. T.).

§ 9. A christianis quoque usuras mi- Vetiti .. chrinime exigant, percipiant vel extorqueant, accipere. necnon extorta a christianis per usurariam pravitatem, illis, a quibus extorserunt, sine difficultate protinus restituant.

An. C. 1442

§ 10. Et insuper, ut tam christifideles, Rescissa conquam indaei et saraceni, in praefatis re-trara huic de-creto omnia. gnis et dominiis commorantes praedicti, praesentes et posteri, ad decretorum et decretalium epistolarum, ac praedictarum et praesentis nostrae constitutionum huiusmodi observationem omnimodam noverint efficaciter se teneri, ne vigore seu praetextu quorumvis privilegiorum, exemptionum, libertatum, immunitatum, concessionum et indultorum eis quomodolibet concessorum, ab observatione prædicta valeant aliquatenus se tueri, omnia et singula privilegia, exemptiones, libertates, immunitates, concessiones et indulta per nos ac felicis recordationis Martinum Papam V, caeterosque praedecessores nostros Romanos Pontifices et alios quoscumque, quibusvis eisdem iudaeis vel saracenis, in specie vel genere, sub quibuslibet verborum formis et motu proprio, et sub quacumque forma vel expressione verborum, contra praemissa vel eorum aliquot quomodolibet facta vel concessa, quae omnia similiter praesentibus, ac si de verbo ad verbum inserta forent, pro sufficienter expressis haberi volumus; necnon quaccumque inde secuta, eadem auctoritate cassamus, revocamus et annullamus, ac nullius decernimus existere roboris vel momenti.

§ 11. Praeterea dictum regem ac uni- Praecipitur versos et singulos venerabiles fratres no- vum boc decrestros archiepiscopos, episcopos et dilectos tum observent. filios principes, dominos temporales, capitaneos, armigeros, barones, milites, nobiles, communitates et caeteros quoscumque christifideles, ecclesiasticos et saeculares, in praefatis regnis et dominiis commorantes, cuiuscumque status, gradus vel conditionis fuerint, obsecramus in Domino et per aspersionem Sanguinis Domini nostri lesu Christi exhortamur, eis-

que in remissionem suorum peccaminum iniungimus ut et ipsi decreta, decretales epistolas et constitutiones praedictas observent, et per corum, tam christianos quam iudaeos et saracenos, subditos faciant inviolabiliter observari, et nihilominus eisdem utriusque sexus fidelibus ac iudaeis et saracenis praesentibus et futuris praefatis praecipimus et mandamus quatenus, infra triginta dierum spatium a die publicationis praesentium, in loco quo ipsi degunt faciendae, computandorum, omnia et singula decreta, decretales epistolas, constitutiones praedicta, ac in illis et praesentis nostrae constitutionis literis contenta observare incipiant et observent, nec de caetero ullo unquam tempore contra praemissa, vel aliquod praemissorum, in toto vel in parte, per se vel alium seu alios, quovis quaesito colore, directe vel indirecte venire, facere, seu aliquid attentare audeant vel praesumant.

maletari iassi.

§ 12. Alioquin, lapsis diebus eisdem, in Christiani con- illos ex eis, qui nostris mandato, praedentes anathe- cepto, literis huiusmodi non paruerint cum mate percussi. effectu, si christiani, cuiuscumque status, gradus vel conditionis existant, etiam si regali, reginali, patriarchali, archiepiscopali et episcopali, aut quavis alia ecclesiastica vel mundana dignitate praefulgeant, ex nunc, prout ex tunc, excommu-Iudaei bonis nicationis; si vero iudaei vel saraceni fuerint, privationis seu amissionis omnium bonorum suorum mobilium et immobilium, quae quidem bona, vel eorum pretium per episcopos locorum, in quibus bona huiusmodi consistunt, in fabrica cathedralium et aliarum Ecclesiarum, ac piorum locorum utilitate, prout eisdem episcopis visum fuerit, converti et exponi volumus, sententias, quas co ipso incurrant, harum serie, auctoritate praedicta, proferimus et promulgamus.

§ 13. Non obstante felicis recordationis Gregorii Papae noni, praedecessoris nostri, quae incipit Ex speciali et aliis apostolicis constitutionibus caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Florentiae, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quadragesimo secundo, sexto idus augusti, pontificatus nostri anno duodecimo.

Dat. die 8 augusti 1442, pont. anno xII.

### XXX.

Separatio fratrum eremitarum S. Augustini regularis observantide congregationis Ilicitanae, et illi unitorum, a superioritate praelatorum, non tamen prioris generalis totius Ordinis: ac elargitio quarumdam gratiarum et indultorum (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Generales Ordinis ab aliorum praelatorum obedientia exemerunt istam congregationem; — 2. Dederuntque ei licentiam capitula congregandi, eiusque praesidem eligendi; — 3. Et vicarii generalis cuius esset regimen d. congregat.; -4. Aliaque Ordinis indulta eid. congregationi concesserunt. — 5. Ista congregatio aucta est et in regulari observantia multum profecit. — 6. Hic ideo Pont. haec omnia approbat, - 7. Dictamque congregationem regimini d. vicarii committit. -8. Capitulum congregandi et eius praesidem eligendi facultatem tribuit. - 9. Vicario in personas congregationis tribuit potestatem prioris generalis totius Ordinis; - 10. Statutaque et ordinationes condendi; — 11. Et desuper dispensandi; — 12. Aliumque loco sui ponendi, in casu absentiae. — 13. Prioris generalis Ordinis superioritatem visitandi et corrigendi praeservat. — 14. Eleemosynas quaeri permittit. — 15. Congregationi praedictae et aliis de observantia, indulta Ordinis communicat. — 16. Quibuscumque non obstantibus. - 17. Limitatio bullae pro tempore duraturae observantiae.

# Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Regimini universalis Ecclesiae, quaniquam immerito, disponente Domino, præ-

(1) Alia de hoc Ordine vide in Alexandro IV, Constit. x, xvi, xvii, xxix, tom. iii, pag. 603, 615, 616, 635.

Exordium.

sidentes, curis perurgemur assiduis et, iuxta creditae nobis dispensationis officium, circa subditorum quorumlibet, præsertim sub regulari observantia studio vacantium piae vitae, in quorum ubique prosperitate reficimur, statum salubrem et prospere dirigendum solicitudinis officio intendimus, et iis, qui ad laudem et gloriam divini nominis, sacrique cultus augmentum, necnon religionis propagationem illius profutura cognoscimus, opem et operam, quantum cum Deo possumus, impendimus efficaces, ut per nostrae operationis ministerium et apostolici favoris praesidium, personae huiusmodi, earumque monasteria et loca, singulis ab eis sublatis dispendiis, prosperis gratulentur eventibus, et in spiritualibus et temporalibus felicia conspiciant incrementa.

§ 1. Dudam siquidem nonnulli gene-Generales Or- rales priores Ordinis fratrum eremitarum diais ab alio- S. Augustini, priorem et fratres, praerum obedientia sentes et futuros, domos S. Salvatoris stam congrega- Silvae Lacus dicti Ordinis Senensis dioecesis sub regulari observantia eiusdem Ordinis degentes, et cuiuslibet ab ipso generali priore, inferioris obedientia, iurisdictione et correctione eximentes, illas sub protectione sua assumpserunt.

el licentiam capraesidem eligendi;

§ 2. Et quod dicti fratres, singulis trien-Dederuntque niis, singula generalia capitula in mense pitula congre- maii, in una ex domibus ipsorum ad id gandi, eiusque per eorum vicarium generalem deputanda, celebrare, ac in huiusmodi capitulis unum præsidentem tunc celebrandi capituli, cuius officium tantum triduo doret, et in cuius manibus antiquus vicarius officium vicariatus fratribus S. Salvatoris resignare teneretur, et a quo ipse vicarius ab huiusmodi officio absolvi deberet, quodque cumdem vicarium pro delictis per eum commissis, si puniendus foret, punire, necnon electionem novi vicarii pro tempore canonice celebratam confirmare deberet primo.

> § 3. Et deinde unum ex ipsis in ipsorum omnium et singularum domorum societatis

fratrum eorumdem generalem vicarium Et vicarii geeligere possent; quodque in vicarium ele- set regimen 4. ctus huiusmodi per dictum praesidentem congregat.; confirmaretur, et postquam confirmatus fuisset, in omnes et singulos fratres societatis huiusmodi easdem ac prorsus similes iurisdictionem et potestatem, quam in illos dictus generalis prior habet et exercere potest, habere et exercere; ac quotiens opus foret, omnes et singulos priores domorum eiusdem societatis, priore ipsius domus S. Salvatoris (quem per fratres eiusdem domus S. Salvatoris, illos videlicet qui in capitulo vocem habent, eligi, et eius electionis confirmationem ad dictum vicarium pertinentem, et quem priorem singulis annis eligi, vel de novo confirmare voluerunt) dumtaxat excepto, quotiens opus foret, instituere valeret, necnon ipse vicarius, si eisdem fratribus S. Salvatoris videbitur, dummodo annis singulis officium prioratus huiusmodi resignet, eligi posset.

§ 4. Nonnulla quoque alia diversa as- Aliaque Ordisignationes, concessiones, licentias, gratias congregat. conet indulta concesserunt, quorum aliqua cesserunt. per generalia ipsius Ordinis capitula, quaedam vero auctoritate apostolica confirmata fuerunt, priori domus S. Salvatoris, et fratribus societatis huiusmodi in perpetuum successive concesserunt, prout in apostolicis et diversis eorumdem generahum priorum literis dicti Ordinis sigillo munitis, de quibus nobis legitime constitit, et quae inspici et examinari fecimus diligenter, quorumque omnium tenores de verbo ad verbum praesentibus pro insertis haberi volumus, plenius continetur.

§ 5. Cum autem, sicut accepimus, tam ista congre-S. Salvatoris praedicti, quae in exemptio- gatio aucta est in regulari nis, assignationum, concessionum, licen- observan. multiarum, gratiarum et indultorum eorumdem possessione existunt, quam S. Leonardi et S. Mariae de Monte Spechio, necnon S. Antonii supra Balneum Petrioli domorum dicti Ordinis, et praedictae ac Grossetanae dioecesis priores et fratres, mundanis spretis oblectationibus, iuxta

salutaria praedicti Ordinis instituta, in [ huiusmodi observantia exemplariter viventes, variis et diversis hactenus multiplicaverint sub caritatis et ipsius observantiae unionem virtutum (1), Domino ingiter famulando, ad divini nominis laudem et singulare et praccipuum salutis plurimorum exemplum.

probat,

§ 6. Nos qui, ex iniuncto nobis, licet Hic ideo Pont. immeritis, apostolicae servitut s officio, sinceris desideranius affectibus, ut per nostrae operationis ministerium singula Religionum loca cum corum personis, cum exultatione spiritus, sub debito professionis obsequio, culmina meritorum scandentibus, votiva in spiritualibus et temporalibus suscipiant incrementa, directioni, statui et conservationi fratrum societatis huiusmodi providere volentes, ac sperantes quod eorum vita laudabili et fructuosis operibus praedictis, aliae eis forsan de cetero concedendae domus, in eisdem spiritualibus et temporalibus, prosperos atque felices successus, dante Domino, consequantur, ut ipsi priores et fratres eo ferventins divinis beneplacitis se coaptent, quo se per nos et Sedem Apostolicam specialibus favoribus et gratiis communitos fore conspexerint, corumdem prioris et fratrum in hac parte supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica et ex certa scientia, tenore praesentium, exemptiones, assignationes, concessiones, gratias et indulta praedicta ac omnia et singula in praedictis literis contenta et inde sequuta, cum infrascriptis tamen additionibus et moderationibus approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus; supplemus quoque omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.

rii committit.

- § 7. Et nihilominus, etiam pro potioris Dictamque con- cautelae suffragio, omnes et singulos in gimini d. vica- S. Salvatoris, S. Leonardi, B. Mariae et S. Antonii domibus praedictis pro tempore degentes, priores et fratres, ac domos ipsas, illorumque possessiones, iura et
  - (1) Deest aliquid; forsan legendum unione virtutum meritis, vel aliud simile (R. T.).

bona mobilia et immobilia quaelibet ab omnibus dominio, potestate, superioritate, aliena inrisdictione provincialis provinciae, in qua domus praedictae consistunt, et aliorum dicti Ordinis fratrum, quibuscumque ipsius Ordinis dignitatibus vel officiis fungentium, praesentium et futurorum generali praedicti Ordinis priore dumtaxat excepto, perpetuo eximimus, et penitus liberamus, necnon sub cura, regimine, gubernatione et correctione vicarii generalis per eas pro tempore eligendi submittimus pariter et subiicimus.

§ 8. Ac quod omnes et singuli fratres Capitulum condomorum prædictarum, in aliqua ex eisdem gregandi et eius praesidem elidomibus ad hoc per vicarium huiusmodi gendi facultadeputanda, singulis trienniis vel alias quando et quoties, negotiorum, personarum, locorum et temporum qualitate pensata, vicario et visitatoribus fratrum dictae societatis pro tempore existentibus opportunum fore videbitur, servatis alias solemnitatibus et caeremoniis in generalibus capitulis fratrum dicti Ordinis servari solitis, generalia capitula fratrum ipsius societatis, ad quae dictus vicarius et singuli priores domorum earumdem ad minus, si fieri poterit, cum singulis definitoribus, illoque personaliter accedere sint adstricti, celebrare, et in huiusmodi capitulis, quamprimum inibi fratres vocales congregati fuerint, unum in praesidentem tunc celebrandi capituli, cuius officium tantum triduo duret, in eiusque manibus antiquus vicarius officium vicariatus libere resignet, et a quo ipse vicarius ab huiusmodi officio absolvatur, quique electionem novi vicarii canonice celebratam insimul cum visitatoribus dictae societatis confirmare possit, et deinde aliquos visitatores, ac subsequenter unum ex eis, in ipsorum ac omnium et singularum domorum praedictarum generalem vicarium, de cuius vita et prudentia, per eum in officio vicariatus huiusmodi in sequenti capitulo, postquam a dicto officio fuerit absolutus, alias iuxta constitutiones Ordinis antedicti,

inquiratur et examinetur, necnon per dictum præsidentem, si puniendus fuerit, puniatur, absolvatur, et per capitulum societatis huiusmodi reeligatur ac confirmetur, in omnibus et per omnia quemadmodum alias, in generalibus capitulis fratrum dicti Ordinis, generalis prior ipsius Ordinis inquiri, examinari, puniri, absolvi, reeligi et confirmari consuevit, eligere possint et valeant.

§ 9. Quodque electus in vicarium, qui Vicario in per- per praesidentem et visitatores praedictos gationis tribuit confirmetur, postquam electus et confirpotestatem pri- matus fuerit, ut praefertur, in omnes et totius Ordinis; singulos fratres societatis huiusmodi, easdem ac prorsus similes inrisdictionem et potestatem, quas generalis prior dicti Ordinis pro tempore existens in illos habet et exercere potest, habeat et exercere possit; necnon, quotiens opus fuerit, priores domorum et conventuum praedictorum (priore dictae domus S. Salvatoris, quem per fratres ipsius domns S. Salvatoris, illos videlicet qui in capitulo vocem habent, annis singulis eligi, ac eius electionis confirmationem, nisi forsan ipse vicarius, qui lapso anno ab officio vicariatus huiusmodi, eo ipso, absolutus intelligatur, in priorem eo ipso, absque alia confirmatione, quod vicarius in priorem electus, confirmatus intelligatur, ad dictum vicarium pertinere debere volumus atque decernimus, dumtaxat excepto) instituere et amovere.

ordinationes condendi;

§ 10. Praeterea, quod, in huiusmodi Statutaque et celebrandis capitulis, dictus vicarius cum aliquibus definitoribus singularum domorum earumdem, quaecumque, quotcumque et qualiacumque statuta et ordinationes, dum tamen Regulae, aut constitutionibus dicti Ordinis, ac sacris canonibus non obvient, sintque rationabilia et honesta, edere, facere et condere, ac eorum omnia et singula, in toto vel in parte, quotiens eis opportunum videbitur, corrigere, mutare, illisque addere: ac dictus vicarius ipse, omnia et singula per censuras ec-l clesiasticas et alia iuris remedia, tamen l

eiusdem iuris apicibus, litiumque anfractibus non servatis, per fratres dictae societatis irrefragabiliter observari facere.

§ 11. Necnon vicarius insimul cum El desuper disvisitatoribus praedictis, quotiens illos in pensandi; loco in quo tunc ipse vicarius commorabitur adesse contigerit, alioquin per se ipsum, super statutis et ordinationibus, necnon concessionibus, gratiis et indultis, etiam per nos confirmatis, dummodo id super quo dispensatio requiritur alias societatem ipsam non concernat, quo casu ad generale capitulum per fratres societatis huiusmodi pro tempore celebrandum dispensatio pertineat, et dispensatio, quae per vicarium, ac maiorem et saniorem partem huiusmodi capituli, aut ipsum vicarium et definitores prædictos fiet, dumtaxat legitima censeatur, dispensare.

§ 12. Praefatus quoque vicarius, quo- Aliumque loco tiens eum abesse contigerit, aut alias sibi sui ponendi, in videbitur, loco sui unum, duos vel plures, et quot ei placuerint, vicarium seu vicarios, cum facultate de qua sibi videbitur, instituere, destituere, necnon ad domos dictae societatis transmittere.

§ 13. Et insuper generalis prior dicti Prioris gene-Ordinis pro tempore (qui nullum ex fra-ralis Ordinis superioritatem tribus dictae societatis ab ipsa societate visitandi et corremovere, nec aliquem ex fratribus prae-rigendi prae-removere. dicti Ordinis, cuiuscumque gradus vel conditionis ipse frater existat, ad ipsam societatem vel aliquam ipsius domum transferre, absque vicarii pro tempore et maioris partis societatis eorumdem consensu, quavis etiam rationabili causa, ullo umquam tempore possit), quotiens ei placuerit, per se, insimul cum uno ex visitatoribus societatis huiusmodi, quem ad hoc duxerit eligendum, aut per vicarium dictae societatis dumtaxat et non per alium, unam vel plures domum vel domus, ac ipsam societatem visitare et, secundum constitutiones Ordinis, quos culpabiles repererit, corrigere et punire.

§ 14. Quodque fratres domorum ea- Eleemosynas rumdem praesentes et futuri, poncre (1) quaert permit-

(1) Leg. f. panem, vinum (R. T.).

vinum et alia ad victum necessaria, et ubicumque, cum saccis et sportis publice mendicando quaerere ac recipere.

nicat.

§ 15. Et si forsitan ullo tempore, ali-Congregationi quam seu aliquas fratrum dicti Ordinis aliis de obser- societatem vel societates, sub regulari vantia indulta observantia eiusdem Ordinis degentium, buiusmodi societati uniri et aggregari pro tempore contigerit, quod sic unitarum societatum fratres, ac ipsae unitae societates omnibus et singulis exemptionibus, concessionibus, assignationibus, indultisque praedictis ac praesentibus nostris literis et in eis contentis uti pariter et gaudere libere et licite possint et valeant, eisdem auctoritate et scientia perpetuo statuimus, decernimus et ordinamus; ac fratribus societatis huiusmodi, præsentibus et futuris, quamdiu sub dicta observantia vixerint, praedicta ac de novo omnia et singula exemptiones, concessiones, assignationes, gratias et indulta per nos confirmata huiusmodi, concedimus pariter et indulgemus per praesentes.

non bus.

§ 46. Non obstantibus constitutionibus Quibuscumque et ordinationibus, ac literis et privilegiis apostolicis, generalibus vel specialibus. etiamsi de illis, quorum omnium tenores, etiam praesentibus haberi volumus pro expressis, specialis et expressa, ac de verbo ad verbum mentio habenda sit, necnon dicti Ordinis iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, ac literis generalis prioris dicti Ordinis pro tempore existentis, et de consensu generalis capituli ipsius Ordinis, sub quacumque forma forsan in posterum emanandis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 17. Volumus autem quod si, quod Limitatio bul- absit, observantia huiusmodi in dicta solae pro tempore duraturae ob- cietate cessare contigerit, praesentes liservantiae. terae nullius sint roboris vel momenti.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Senis, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo qua- I praecedit.

dragesimo tertio, octavo idus septembris, pontificatus nostri anno tertiodecimo.

Dat. die 6 septembris 1443, pont. anno xIII.

Sequitur declaratio dictae constitutionis.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Dubia nonnulla excitata sunt super praecedenti const. — 2. Dubii primi declaratio. — 3. Dubii secundi declaratio. — 4. Dubii tertii declaratio. — 5. Prohibitio utendi gratiis aut consequendi dignitates extra societatem, absque licentia. — 6. Communicatio gratiarum cuiuscumque alterius congregationis uniendae. — 7. Bona fratrum ad congregationem transeuntium sunt congregationis. — 8. Clausulae derogatoriae.

### Eugenius Papa IV, etc.

Ad hoc, circa regularis observantiae professores, eo diligentiores paternae solicitudinis vices impendimus, quo foecundius illorum Religio fructum in eos afferat salutarem, et laudabilibus in Domino possint iugiter proficere incrementis.

Nuper siquidem per nos etc. (1).

§ 1. Cum autem, sicut exhibita nobis Dubia nonnulla nuper pro parte priorum et fratrum prae-excitatasuntsuper praecedenti dictorum petitio continebat, quod ipsi constitutione. priores et fratres dubitent, ne concessiones, assignationes, statuta, ordinationes praedicta et alia in dictis literis contenta, ex frequentibus statutis per capitulum societatis huiusmodi, aut vicarium, et definitores praefatos forsitan faciendis in abusum vadant, illaque per non usum abrogentur; et a nonnullis quoque revocetur in dubium, an aliae societates fratrum dicti Ordinis eidem societati, absque generalis prioris praefati Ordinis vel alterius licentia, se uniri, dictique priores et fratres S. Antonii supra Balneum Petrioli et S. Mariae de Monte Spechio domos praedictas dimittere possent, absque dictae Sedis licentia speciali;

(1) Omittitur insertio bullae, quia ipsa est quae

Exordium.

et an quod, de non amovendis aut transferendis fratribus per generalem priorem ipsius Ordinis, in praedictis nostris literis statuimus, ad illius generale capitulum extendatur, dictusque generalis prior, loco poenae seu poenitentiae, aliquem ex fratribus huiusmodi societatis a dicta societate ad tempus removere valeat, pro parte priorum et fratrum societatis praedictorum, nobis fuit humiliter supplicatum, ut super his opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

claratio.

- § 2. Nos igitur, ad omnes in praemis-Dubii primi de- sis ambiguitates et dubium submovendum, et ut priores et fratres societatis praedictae, qui, ut accepimus, sub regulari ipsius Ordinis observantia viventes, de die in diem virtutum meritis ac fructuosis operibus multiplicari noscuntur, liberari a noxiis, sua Altissimo vota reddere, ac personarum numero facilius augumentari valeant, providere volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, per vicarium dictae societatis pro tempore existentem, cum visitatoribus praefatis, quotiens ipsos in loco in quo praedictus vicarius commorabitur adesse contigerit, alioquin per se ipsum, super poenitentiis ex quacumque causa, etiam propter recessum ab ipsa societate, vel alia graviora crimina et excessus, fratribus societatis huiusmodi impositis vel imponendis, in toto vel in parte, ac concedendis libris extra ipsorum conventus seu domos, iuxta modum et formam literarum seu concessionum per dilectum filium magistrum Gerardum de Arimino, tunc generalem priorem dicti Ordinis, fratribus praedictae societatis, etiam sub excommunicationis poena, quam secus facientes eo ipso incurrent, concessa, dumtaxat et non alias, aut aliis casibus, dispensare.
- § 3. Et una, duae vel plures et quae-Dubii secundi libet societates fratrum dicti Ordinis, praedictae societatis generalis prioris necnon generalis capituli eiusdem Ordinis et cuiuslibet alterius licentia super his nulla-

tenus requisita, et quibuscumque mandato ac prohibitione per generalem priorem et generale capitulum huiusmodi, aut illorum alterum in contrarium pro tempore factis nequaquam obstantibus, sub modis et formis, necnon pactis et conventionibus, de quibus ei videbitur, se unire et aggregare, ipsosque priorem et societatis huiusmodi S. Antonii et Sanctae Mariae domos praedictas, etiam absque dictorum prioris et capituli, cuiuscumque alterius licentia, dimittere.

§ 4. Necnon prior pro tempore, cum Dubit tertii de-

generali capitulo dicti Ordinis, aut ipsorum claratio. quilibet de per se, antequam (1) ex fratribus dictae societatis, ab ipsa societate removere, aut aliquem ex fratribus einsdem Ordinis, cuiuscumque gradus vel conditionis existat, ad praedictam societatem vel aliquam ipsius domum transferre, absque vicarii pro tempore et maioris partis fratrum societatis eorumdem consensu, quavis etiam rationabili causa. Et ipse generalis prior pro tempore, etiam consensu generalis capituli Ordinis huiusmodi, aliquem ex fratribus praedictae societatis, quantum cum que cul pabilem et criminosum, extra domos ipsius societatis

punire ullo umquam tempore nullatenus

possit, sed ipsum in eisdem domibus,

alias iuxta culpas et demerita ipsius, se-

cundum canonicas sanctiones et insti-

tuta praedicti Ordinis, puniat ac punire

debeat.

- § 5. Praeterea, quod nullus ex fratri- Prohibitio ubus dictae societatis, cuiuscumque status, consequendi digradus vel conditionis existat in ipsa so- gnitates extra cietate, seu aliqua ipsius domo; quibus- que licentia. cumque exemptionibus, immunitatibus, privilegiis, gratiis et indultis quorumcumque tenorum existant, eis, in specie vel in genere, a Sede Apostolica, seu alias pro tempore concessis, uti et gaudere, aut ad aliquas dignitates, præeminentias, administrationes vel officia dicti Ordinis, extra dictam societatem, quaecumque, quotcumque et qualiacumque fuerint,
  - (1) Leg. f. quemquam (R. T.).

vocari, assumi, aut illis praefici, absque vicarii et definitorum pro tempore, aut capituli societatis praedictorum, sive maioris partis illorum licentia, in scriptis habita et obtenta, nullatenus possit.

dae.

§ 6. Quodque priores et fratres socie-Communicatio tatis huiusmodi, omnibus et singulis iuscumque al- exemptionibus, immunitatibus, privilegiis, terius congre- gratiis et indultis ipsis pro tempore uniendis societatibus, per generalem priorem dicti Ordinis pro tempore, in specie seu in genere concessis, uti et gaudere libere et licite valeant, ex certa scientia et auctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus, decernimus et ordina-

gregationis.

§ 7. Ac praemissa omnia, necnon quod Bona fratrum praefata societas, iuxta quamdam concesnem transeun- sionem priori et fratribus praedictae dotium sunt con- mus S. Salvatoris, per quondam Nicolaum generalem priorem dicti Ordinis concessam, de omnibus et singulis bonis mobilibus et immobilibus, praesentibus et futuris, omnium et singulorum fratrum dictae societatis, praesentium et futurorum, quaecumque, quomodocumque et qualiacumque huiusmodi bona fuerint, etiamsi illa ipsis fratribus ad eorum vitam concessa extiterint, plenarie succedant, ipsaque bona ad dictam societatem, cum fratribus ad illam transeuntibus, eo ipso devolvantur ac proveniant, priori et fratribus dictae societatis, praesentibus et futuris, perpetuo concedimus pariter et indulgemus.

rogatoriae.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, ac omnibus et singulis in aliis nostris literis praedictis, quas alias in suo robore permanere, et quas, necnon praesentes, in omnibus et per omnia observari volumus, decernimus atque mandamus, non obstare volumus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, quod si, quod absit, observantia huiusmodi in dicta societate cessare contigerit, praesentes literae, eo ipso, sint cassae et irritae nulliusque roboris vel momenti.

Nulli ergo etc.

Si quis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quadragesimo tertio, quinto calendas decembris, pontificatus nostri anno tertiodecimo.

Dat. die 27 novembris 1443, pont. anno xIII.

## XXXI.

Confirmatio statutorum pro bono Camerae Apostolicae regimine editorum.

### SUMMARIUM

Proæmium. - 1. Clerici statuta Camerae ediderunt. — 2. Quae Pontif. confirmat. Eorum tenor hic inseritur. - 3. De clericorum numero. — 4. De decani officio et potestate. — 5. De Camerae clericorum et aliorum locorum in Camera rerumque agendarum ordine. - 6. De clerici mensarii munere circa occurrentia singulo mense. — 7. De minutorum quinque servitiorum divisione, eiusque modo. - 8. De clericis supranumerariis admittendis. - 9. De clericis ad ampliorem dignitatem evectis. - 10. De infirmis quoque et absentibus, — 11. Decedentiumque exequiis. — 12. De altaris ornamentis et missis. aliisque officiis celebrandis.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis gentibus Camerae Apostolicae, salutem et apostolicam benedictionem.

In eminenti Apostolicae Sedis specula, Prommium. licet immeriti, disponente Domino, constituti, tamquam prudeus paterfamilias qui cupit familiam domus suae per viam mandatorum Domini incedere, normam illi tribuens et ordinem honeste vivendi, recteque agendi, ita et nos libenter ad universa Romanae Curiae officia et eorum officiales, et praesertim Camerae Apostolicae, ad quam Ecclesiarum et monasteriorum omnium, necnon etiam urbium,

civitatum, terrarum, castrorum, oppidorum, villarum et locorum Romanae Ecclesiae immediate subjectorum, spiritualia et temporalia negocia peragenda deveniunt, ut cuucta ibidem pertractanda salubriter dirigantur, et feliciter gubernentur, ac iuste et humaniter finiantur et terminentur, attenta mentis solicitudine vigilamus, tales in eadem Camera viros et ministros deputare, qui Deum timeant, sint ecclesiasticis dignitatibus praediti, bonis moribus redimiti, providentia circumspecti, rectitudine iusti et solicitudine vigilantes; sicque prudenter et iuste et, in expediendis negotiis huiusmodi, attente se habeant, ut cuncti ad eamdem Cameram pro eorum expediendis negotiis recurrentes, se iuste et humaniter expeditos fore merito glorientur.

Camerae edide-

- § 1. Cum itaque vos ad laudabile, Clerici statuta sincerum et prosperum regimen Camerae praelibatae nonnulla statuta, ordinationes et capitula edideritis atque seceritis, nobisque propterea humiliter supplicastis, ut illis, pro corum subsistentia firmiori, robur apostolicae confirmationis adiicere de benignitate apostolica dignaremur.
- § 2. Nos igitur, vestris in hac parte Quae Pontifex supplicationibus inclinati, statuta, ordinaconfirmat. tiones et capitula praefata, per nos visa et lecta ac diligenter inspecta et examinata, quia mature, prudenter, provide et digeste edita et confecta existunt, auctoritate apostolica et ex certa scientia, tenore praesentium confirmamus, et praesentis scripti patrocinio communimus.

Tenor vero statutorum, ordinationum Eorum tenor et capitulorum praedictorum seguitur, et hic inscritur. est talis:

# Incipiunt statuta et ordinationes collegii Cam. Apostolicae.

§ 3. Omne collegium, cui apostolici De clericorum fisci incumbit cura, his personis concluditur: primum illorum caput est reveren-

thesaurarius, post assistentes, qui ex patrum clericorum collegio ad ampliorem dignitatem evecti sunt. Post eos clerici, septem videlicet numero tantum, uti SS. dominus noster Eugenius quartus Pontifex instituit. Reliqui vero numero praefixo adiecti, nihil commodi capientes, a voto dando et a suscipiendis commissionibus abstineant, et solo clericorum nomine, habitu et pari sede remaneant contenti.

§ 4. Senectutem, quae apud maiores De decani ofnostros semper venerabilis fuit, observare ficio et potequoque nos decet. Cumque opportune inter clericos quispiam, caeterorum nomine, plurium rerum curam continuam habiturus sit, is crit merito, qui prius tempore ad collegium admissus fuerit, modo Curiam incolat: eo autem absente vel infirmo, proximior tempore subrogetur, huncque decanum appellare convenit. Potestas cogendi clericos Camerae, tam qui intra numerum sunt quam ultra, et agenda proponendi, et exigendi singulorum vota, et iuxta illa concludendi, exigente opportunitate, praeter causas fiscales et tempus quo maioribus occupatur, ad officium decani pertinet. Altaris et iocalium eius, ac divini officii, atque sacerdotis, et quicquid spectet ad ea, decanus diligentius curet, sigillumque collegii et

§ 5. Nihil est quod tam rebus condu- De Camerae cat gerendis, quam ordo: ne qua igitur aliorum lococonfusio, illo deficiente, occurrat, commode rum in Camera, proponendum videtur, quo pacto in loco darum ordine. Camerae sedendum loquendumque sit. Cum igitur diebus Lunae, Mercurii et Veneris, quibus maiores nostri ius dicere soliti sunt, convenerint reverendissimus camerarius, aut illius vicesgerens, thesaurarius, assistentes et clerici, reliquive ministri fisci; primo ac digniori loco sedeat camerarius aut substitutus illius, assistendissimus D. Camerarius, tum reverendus | tes, decanus et quidam ex clericis; e re-

constitutionum volumen apud se retinens,

exacto anno, semper singulorum rationem

reddat.

gione vero thesaurarius, post reliqua pars clericorum, eorum sane, qui intra numerum sunt, hique omnes pro tempore dignitatis aut admissionis eorum. Super numerum autem electi novissimi consideant, nec quisquam eorum sine alba veste atque cappa, loco suo, sed inter pares ultimo sedeat. Post hos autem auditor fisci, clerici sacri collegii, tum advocatus pauperum, postremo advocatus ac procurator fisci. Praeter hos autem omnes, nemo ex ministris fiscalibus sedeat, sed recti omnes assistant, ut honor ac decus huius magistratus gravius observetur. Quicquid a singulis horum proponendum, agendumque fuerit, iuxta sedium et temporis ordinem absolvatur, tam in exigendis votis, quam in causarum delegationibus, relationibusque fiendis: ita ut pro modestia Patrum, uno loquente, caeteri observato silentio audiant. Nemo loquentem turbet. Nec intra has solum species consistit huius constituti sententia. Quocumque enim hoc celebre collegium convenerit, idem ordo, eadem gravitas ac modestia illibata permaneat. Cum autem ius dicitur, observent ostium tres cursores ad mandata patrum parati.

tia singulo men-

§ 6. Si plures mandata negotia serius De clerici men- tardiusque absolvant; profecto maiori comeirea occurren- modo cedit, uni exequendum committere, quod probatum est plurium iudicio alque consensu. Pro more igitur prisco solitoque maiorum nostrorum, singulo mense uni ex clericis demandetur cura praecipua exequendi quaeque negocia inter ipsos conclusa atque definita. Et is quidem primum constituatur decanus, tum illi proximiori tempore, atque ita, servato ordine, praeficiantur caeteri sibi invicem succedentes. Quod autem istius fidei atque diligentiae incumbit, id est ut bullas maiorum Ecclesiarum ac monasteriorum curet concludi capsae sub duarum clavium custodia, quarum alteram apud se teneat, alteram servientes armorum; reliquorum autem beneficiorum, quae supplicatione | liaribus cardinalium elargiatur.

impetrantur, obligationem iuxta ritum Camerae accipiat; iocalia undecumque venerint, huic postea dividenda mandantur. Iste tandem omnium vices agens, quicquid inter collegas communicandum distribuendumque acceperit, libello describat, et instante fine mensis inter collegas, coeterosque Curiae officiales aequa lance partiatur.

§ 7. Sunt igitur minuta quinque, quo- De minutorum rum distribuendi onus nostro incumbit quinque serviofficio, hoc ordine partienda. Primo nam- ne, eiusque moque minuto, quod ad Cameram Apostolicam spectat, in quatuor partes aequales, tres partes dominus camerarius accipiat, diviso; reliqua vero clerici emolumenta percipientes inter se aequaliter metiantur. Aliud vero minutum Cancellariae assignatum, item in quatuor partes scindatur, quarum tres dominis protonotariis adscribantur: residua autem bipartita, una domino vicecancellario cedat; alia item ægualiter subdivisa, una litterarum apostolicarum correctori, altera vero pars contradictarum auditori detur. Est et tertium minutum in duas partes aequales dividendum, quarum una capellanis commensalibus assignata; reliqua quadripartiatur, ex quibus cubicularii unam, tres autem alias scutiferi honoris sibi recipiant partes. Quarto minuto similiter quadripartito, una partium magistris hostiariis tribuatur; altera vero partium una custodibus portae ferreæ, altera cursoribus distribuatur; duæ reliquae huius minuti partes in septuaginta et unam particulas veniunt dividendae, ex quibus servientes armorum quadragintanovem, bullatores tres, panetterii tres, cubicularii tres. Item, magister equorum unam cum dimidia, clericus equorum unam, palafrenarius et scopatores quinque, magister pagnottae duas, hostiarii primae portae unam, primus coquorum unam cum dimidia, clericus coquinae unam, lotores utensilium coquinæ unam partes excipiant. Reliquum quod superest minutum, officialibus et fami-

§ 8. Quicumque ab Apostolica Sede ! De clericis su- clerici fisci designati fuerint, non prius a collegio admittantur, quam aureos viginti sex collegio Camerae numeraverint; admissos autem illos intelligimus, qui, etiam ultra numerum, ad sedem habitumque recipiuntur. Memorata vero summa hoc pacto distribuatur, ut aurei viginti ad usum altaris cedant, sex autem reliqui, pro veteri more, iure iocalium dividantur. Cum autem clericorum loca, qui intra numerum sunt, vacaverint, priorem ex his, qui praeter numerum sunt, aut quem Summus Pontifex iusserit, in locum vacuum collegium subroget. Isque omnium lucrorum commoda, quemadmodum et reliqui, percipiat. Qui autem admittitur ad collegium, iureiurando polliceatur servare custodireque statuta et probatos mores huius celebris venerandique collegii.

sentibus,

- § 9. Quos vitae praestantia, clari mo-De clericis ad res aut excellentia doctrinae ad episcognitatem eve- palis vel alterius dignitatum gradum evexerit, summa veneratione et liberalitate prosequi convenit, quandoquidem honori etamplitudini nostrae plurimum cedat. Ille autem, qui e nostro collegio promotus translatusve etiam saepius fuerit, semper quicquid caeteri debent minutorum sacri sigilli omnisque alterius solutionis camerario, thesaurario, clericis et notariis, minime solvat, sed ea omnia libera patrum donatione suscipiat. Quicquid autem illi ex communi lucro deberetur, exacto mense, omne ad altaris usum perveniat.
- § 10. Infirmos corpore pietatis officio infirmis amplecti humanum piumque videtur: proquoque et abpterea, si quem in Curia praesentem vexaverit morbus, a percipiendis lucris communibus, velut caeteri fisco servientes minime excludatur. Quod si ad balnea vel alia loca salubrioris aeris alium oportuerit secedere, cuiuslibet commodi particeps sit, integro mense. Cum vero diuturnior fuerit aegrotatio, bimestri tantummodo, accedente suffragio plurium ex l

collegio, lucra obvenientia excipiat. Absentes autem publicae vel privatae rei causa, nihil omnino percipere aut petere valeant, nisi duarum ex tribus partibus votis decernatur.

§ 11. Extremum huius vitae diem et Decedentiummortem indubiam prudentis est praeme- que exequiis. ditari. Cumque omnibus sit communis sors et moriendi lex, pietatem summam praestare defunctis ad nos potissimum pertinet, qui in sortem Domini vocati sumus. Si quem igitur ex nostro collegio mori contingat, praesentem aut absentem, qua die sepulchro mandatur, funus aut nuntium mortis advenerit, vel intra biduum proximum, exequiae solemniter celebrentur, quibus intersit omne collegium, et missae triginta dicantur, omnemque hanc impensam pro dignitate et gradu defuncti collegium exsolvat. Liberum autem sit haeredibus aut fideicommissariis defuncti, praeter eam summam, quicquid in piam causam voluerint erogare.

§ 12. Religionis causam semper et ubi- De altaris orque praecipuam extitisse nemo nisi impe-namedtis et ritus ignorat, legimusque Salomonem sa- officiis pientissimum regem longe diligentiorem fuisse in ædificanda domo Dei, quam regia. Hanc ergo ut cum singulari zelo et animi fervore prosequamur, decernimus collegium nostrum habere altare instructum omnibus, decenter quidem ac ornate, quae ad sacrificium celebrandum necessaria sunt, illaque, ut in anterioribus diximus, decani diligentiae mandentur, cuius vigilantia et studio semper incrementum divino cultui dedicata suscipiant. Omne autem collegium nostrum, praeter festa quae ab Ecclesia observantur, praecipua veneratione singulis annis celebret diem constantissimi ac felicis martyris Laurentii, ita ut vesperas et solemnem missam, adstantibus reverendissimis dominis cardinalibus et caeteris praelatis, celebrari curent. Sacerdotem quoque, qui diebus festis, et quibus collegium convenit pro iure reddendo, missam celebret, collegium

conducat, illique, in praesidium vitae, annuum salarium constituatur. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Domini Mccccxxxxiv, 8 idus iulii, pontificatus nostri anno xiv.

Datum pontif. anno xiv, die 8 iul. an. 1444.

### XXXII.

Quod, de quibuscumque rebus ad Urbem delatis, seu quomodolibet, ratione contractus, alienatis vel commutatis, semel dumtaxat vectigal debitum exigatur (1).

#### SUMMARIUM

1. Causae huiusce constitutionis. — 2. Statutum (de quo in rubrica). — 3. Ex revenditione rerum nova non exigenda gabella. — 4. Contrariorum derogatio. — 5. Camerarius huius statuti executor. — 6. Publicatio eiusdem et affixio. — 7. Clausulae.

# Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum vectigalia et gabellae ad susten-Causae huiusce tationem et tutelam civitatum, terrarum et locorum constitutae fuerint, ut quando rerum et temporum conditio postularet, ex emolumentis dictarum gabellarum, necessitatibus civitatum, terrarum et locorum, in quibus impositae sunt, subveniri et opportuna suffragia subministrari possint: cumque ea gabellarum onera, quae curialibus ac subditis nostris detrimentum afferunt, aut moderari aut tollere penitus intendamus, ad nostramque notitiam perventum sit, quod de eisdem mercantiis, rebus et bonis, videlicet ex prima eorumdem venditione et ipsorum revenditione in hac nostra alma Urbe, plures gabellae exiguntur;

§ 2. Nos, ne curiales et subditi hu-Statutum (de jusmodi res ad eorum victum necessarias maiori pretio, quod aequum et rationabile sit, emere compellantur, paternae

(1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

charitatis studio provocati, huiusmodi immoderatae exactioni remedium adhibere volentes, auctoritate apostolica, tenore præsentium, hac irrefragabili constitutione sancimus et decernimus ut, ex singulis mercantiis, rebus et bonis quocumque nomine censeantur, quae in dicta Urbe vendi aut alio quovis contractu alienari, sive commutari, seu aliquo contractus et conventionis genere in alios transferri contigerit, sive in dictam Urbem conducantur, sive in eadem confecta et suborta sint, quorum omnium conditiones et qualitates hic haberi volumus pro expressis, perpetuis futuris temporibus semel dumtaxat solita gabella solvatur.

§ 5. Statuentes harum serie ut ex Experenditiomercantiarum, rerum ac bonorum huius- ne rerum nova modi revenditionibus, etiamsi plures re-gabella. venditiones fieri contigerit, nulla gabella aut onus, sive gravamen, vel exactio aliqua quovis modo fieri possit: possessionum ac rerum stabilium, carnium, vini et plani (1) gabellis dumtaxat exceptis.

§ 4. Irritum et inane ex nunc decerpentes, si secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit imposterum attentari, non obstantibus quibuscumque statutis et consuctudinibus dictae urbis , ac apostolicis et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus hactenus factis, seu imposterum faciendis, quibus in hac parte derogamus, caeterisque contrariis quibascumque.

Contrariorum derogatio.

§ 5. Mandantes, sub poena arbitrio Camerarius dilecti filii Ludovici tituli sancti Laurentii xecutor. in Damaso, presbyteri cardinalis, patriarchae Aquileien., camerarii nostri, et in dicto camerariatus officio successorum, qui pro tempore fuerint, infligenda, universis et singulis senatori dictae urbis, conservatoribus, Camerae ipsius urbis thesaurario, marescalchis, gabellariis et caeteris aliis officialibus pro nobis, sive Romana Ecclesia deputatis, qui sunt et pro tempore erunt, quatenus huiusmodi praesentem constitutionem, decretum,

(1) Leg. panis.

statutum ac mandatum inviolabiliter observent et ab aliis illesa penitus observari faciant.

§ 6. Ut autem omnia et singula in Publicatio e- huiusmodi literis contenta ad communem omnium notitiam deducantur, has literas in valvis Capitolii affigi mandavimus, quae earum tenorem suo quasi sonoro praeconio et patulo inditio publicabunt, ut hi, quos huiusmodi literae respiciunt, quod ad eorum notitiam non pervenerint aut ignoraverint, nullam possint excusationem praetendere vel ignorantiam allegare: cum non sit verisimile quoad ipsos remanere incognitum vel occultum quod tam patenter omnibus publicatur.

Clausulas.

§ 7. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto, sexto kalendas decembris, pontificatus nostri anno quartodecimo.

Dat. die 26 novembris 1444, pont. anno xiv.

## XXXIII.

Approbatio ordinationum in capitulo Romae acto praefinitarum, pro reformatione monacorum Graecorum S. Basilii in provinciis Siciliae, Calabriae et Apuliae.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Eugenius cognoscens monacos S. Basilii in regno Siciliae indigere reformatione, capitulum Romanum celebrari iussit. — 2. In quo statutum fuit ut Siciliae, Calabriae et Apuliae provinciis visitator constituatur, qui simul cum suo consiliario loca et personas visitet et corripiat, - 3. Taxamque pro salariis magistrorum et expensis studentium modo et forma hic praescriptis exigat: - 4. Et ipse Pont. modo dicta capituli statuta confirmat et observari mandat, - 5. Praelatisque omnibus et caeteris aliis ut visitatoribus pareant, eosque non impediant sub poena etc. prohibet, et archimandritae Siculi auctoritatem suspendit. — 6. Visitatoribus praedictis facultates contra quascumque personas Ordinis, etiam archimandritas, concedit. — 7. Stipendia eisdem visitatoribus designantur. — 8. Clausulas contrariorum derogatorias apponit. — 9. Visitatoribus onus dat sibi significandi privationes et amotiones abbatum, etc.

## Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Inter curas multiplices quibus occur-

rentium rerum negotiorumque varietatibus obsidemur, illam vigilantius amplectimur, per quam regulares Ordines et loca iugi sanctimoniae dedita, prout congrue prospicimus, in spiritualibus et temporalibus prosperitatis optatae contingant eventum, unde efficacis ad id

sollicitudinis studium apponere cupimus, et provisionis salutaris adhibere remedium, ne Ordines et loca ipsa apostolicae, quod absit, providentiae destituta consilio, deformationis subiaceant opprobrio; sed libentius cursu temporis continuum, dante Domino, in eisdem spiritualibus et tem-

poralibus suscipiant incrementum.

§ 1. Sane ad nostri deducto notitiam, Eugenius, coquod plurima monasteria et loca mona-gnoscens mo-nachos S. Basilii corum Graecorum Ordinis sancti Basilii in regno Siciin regno Siciliae citra et ultra Farum liae indigere reessent, quae in multis reformatione indi-pitulum Romagere videbantur, nos, inter alia, mandavi- iussit. mus omnibus et singulis abbatibus dicti Ordinis de celebrando capitulo ad urbem Romanam, ut certo tunc expresso, et ad id per nos statuto termino, personaliter convenirent, ibidem tractaturi et ordinaturi quae pro religionis decore et huiusmodi Ordinis commodo, utilitate et conservatione expedirent.

§ 2. Postmodum vero dilectis filiis In quo statupraefati Ordinis in praedictis insula et ciline, Calabria regno consistentium monasteriorum ar- et Apuliae prochimandritis et abbatibus, cum nonnullis constituatur qui aliis eiusdem Ordinis personis sub Grae-simul cum suo consiliario loca corum ritu vivere consuetis, in praedicta et personas viurbe pro praemissis congregatis conve-sitet et corrinientibus, post maturam, quam desuper

Procmium.

observari man-

inter se habuerunt, deliberationem, concordarunt et ordinarunt, ac in hoc singuli scilicet, aut maior pars eorum expresse consenserunt, videlicet quod ex singulis Siciliae et Calabriae et Apuliae dicti Ordinis provinciis, unus esset eiusdem Ordinis visitator, qui in illa ex provinciis huiusmodi, in qua pro tempore deputatus fuerit, cum uno socio, cuius consilio in omnibus agendis uti debeat, monasteria et loca praedicta, tam monachorum quam monialium sub praedicta Regula degentium, tam in capite quam in membris, visitare et reformare, ac personas ibidem corrigere, aliaque, quae ad huiusmodi visitationis et correctionis officium de iure vel consuetudine pertinebunt, facere et exercere possent et deberent.

§ 3. Quodque visitatores dicti Ordinis Taxamque pro pro tempore existentes a quolibet dictastrorum et ex- rum provinciarum Ordinis huiusmodi pensis studen- monasterio, sive loco, illam pecuniarum forma bic prae- summam sive quantitatem, quae inter scriptis, exigat: archimandritas, abbates et personas praedictas in congregatione huiusmodi, tam pro salariis magistrorum monacos et personas dicti Ordinis aliosque quoscumque idioma Graecorum pro tempore docere volentium, quam expensis studentium huiusmodi deputata, seu consignata extitit: et quae quidem summa sive quantitas in Siciliae, inter monasteria et Ecclesias saeculares Graecas ad centum uncias monetae currentis ibidem, et in Calabriae ad ducentum et quinquaginta, in Apuliae vero provinciis eisdem ad octuaginta florenos auri de Camera ascendit, ad quas quantitates, a quibuslibet dictorum monasteriorum et Ecclesiarum rectoribus persolvendas, tam abbates quam commendatarios quoscumque et quibuscumque unita monasteria; in Sicilia vero, eos presbyteros saeculares, rectores Ecclesiarum Graecarum teneri et obligatos esse voluerunt et statuerunt, exigere, colligere et levare valerent, atque possent, huiusmodi concordatis et ordinatis, per singulos aut maiorem partem eorum, qui praemissae congregationis et capituli celebrationi interfuerunt, acceptatis atque laudatis.

§ 4. Nos itaque omnia et singula prae- Et ipse Pont missa, et quaevis alia inter archiman- pituli etatigi dritas, abbates et personas praedictas in confirmat, huiusmodi celebrato capitulo ordinata et dat, concordata, illorumque tenores et effectus rata habentes et grata, illa, auctoritate apostolica, approbamus et praesentis scripti patrocinio communimus, eaque volumus et mandamus ab omnibus et singulis, quorum pro tempore interfuerit, firmiter et inviolabiliter observari.

§ 5. Districtius inhibentes venerabilibus Praelatisque fratribus nostris archiepiscopis, episcopis teris aliis ut viet universis et singulis ecclesiasticis di- sitatoribus pactarum provinciarum praelatis, et quibus- non impediant vis aliis, cuiuscumque dignitatis, gradus, sub poena etc. ordinis vel conditionis fuerint, et prae-chimandrita Sicipue dilecto filio Lucae Bufalo, moderno tem suspendit. S. Salvatoris in lingua Fari Messanensis dioecesis archimandritae (cuins præeminentiam, quam supra monacos et abbates Siculos habet, ac curam eius, quoad vixerit, ex certa nostra scientia suspendimus, et quem correctioni ipsorum visitatorum subiicimus, ac ab illis corrigi et puniri debere atque posse decernimus), archiepiscopis vero et episcopis, suspensionis ab ingressu Ecclesiae poena, nec non praedicto Lucae et aliis archimandritis et caeteris supradictis, sub excommunicationis sententia, quam eo ipso incurrant, et a qua quidem sententia ab alio quam a Romano Pontifice absolvi non possint, ac cuilibet ipsorum, ne se de visitatione monasteriorum et locorum Graecorum, tam monacorum quam monialium, in provinciis supradictis existentium, aliquo modo intromittant, sive visitatores ipsorum monasteriorum et locorum pro tempore existentes, quo minus illa libere visitare, ac illorum personas corrigere et punire, aut alias commissum eis visitationis officium, in omnibus et per omnia exercere debeant atque possint, impediant.

reant, eosque

§ 6. Et nihilominus, ut monasteria et 1 Visitatoribus loca praedicta, per visitationis et felicis cultates con- directionis ministerium, salutare contintra quascumque gant remedinm, volumus et dicta auctodinis, otiam ar- ritate statuimus, atque decernimus et ordinamus quod visitatores pro tempore electi et deputati, ac existentes, ad singularum provinciarum earumdem singula dicti Ordinis monasteria, et loca singularum provinciarum huiusmodi personaliter accedant, et, solum Deum prae oculis habentes, in monasteriis et locis praedictis, tam in spiritualibus quam in temporalibus, necn'n capitibus et membris, debitae visitationis officium auctoritate praedicta impendere et exercere; ac omnia et singula, quae inibi reformationis et correctionis ministerio indigere prospexerint, prout eis, iuxta canonicas sanctiones et regularia eiusdem Ordinis instituta ac alias, congrue videbitur, reformare et corrigere; necnon quoscumque monasteriorum et locorum ipsorum praesidentes, illorumque personas, cuiuscumque dignitatis, etiam abbatialis, status, gradus vel conditionis existant vel præeminentiae, etiamsi archimandritae fuerint, iuxta criminum et excessuum per eos quomodolibet perpetratorum qualitatem et exigentiam, corrigere et punire, et si illorum demerita id deposcerint, a dignitatibus et officiis quibuslibet auctoritate nostra privare, et ab illis amovere; ac etiam summam sive quantitatem pecuniarum huiusmodi, ad opus et usus magistrorum et studentium eorumdem, a praesidentibus monasteriorum et locorum praedictorum, prout in capitulo praedicto concordatum et ordinatum, ut praefertur, extitit, exigere, colligere et levare, seu exigi, colligi et levari facere, ac de levatis et perceptis quietare: praefatoque moderno archimandritae Siculo, ne se de visitatione monasteriorum et locorum huiusmodi, illorumque correctione personarum, ac alias de eis quovis modo intromittere audeat

que alia et singula, quae in praemissis et circa ea necessaria fuerint, vel quomodolibet opportuna, facere, statuere, ordinare et exequi: contradictores quoscumque et rebelles ac non solventes, per censuram ecclesiasticam et alia quaevis opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compellere: necnon si, quod absit, ex archimandritis, abbatibus et aliis supradictis aliqui fuerint, qui, legitime requisiti, summam sive quantitatem praemissam, prout se in qualibet provinciarum praedictarum extendit, ac in concordatis et ordinatis huiusmodi continetur, solvere et assignare sive usque ad dictam summam vel quantitatem contribuere distulerit, sive recusaverit, extunc visitatores supradicti, et quilibet ipsorum in sua provincia, fructus, redditus et proventus singulorum monasteriorum et locorum, quibus non solventes huiusmodi praefuerint, aut quae sive per unionem, sive per commendam obtinuerint, arrestare et sequestrare, necnon demum (si eis videbitur) fructus, redditus et proventus huiusmodi usque ad summam sive quantitatem eamdem, pro praemisso usu exponere, vel grangiam aut praedium aliquod, pro rata ad hunc studiorum usum contributionis illius Ecclesiae vel monasterii, cuius praesidens solvere noluerit, deputare et consignare, ac etiam taxas monasteriorum et Ecclesiarum praedictorum augere vel minuere, summis tamen praefatis non diminutis, si opportunum videbitur, possint atque debeant.

§ 7. Verum, quia dignum est ut sti- Stipendia eispendio congruo sustententur qui ad la-bus designanbores et onera deputantur, volumus et ur. dicta auctoritate decernimus quod visitatores praedicti, dum et quoties in exercitio visitandi et corrigendi, aliaque supradicta faciendi fuerint, quilibet videlicet eorum, pro se ac notariis et aliis cum eis in huiusmodi exercitio necessario existentibus, a monasteriis et locis, quae pro temsive praesumat, strictius inhibere; omnia- | pore visitabunt, eorumque personis sum-

ptus et expensas, non solum victus, sed ctiam alias minutas, et solum necessarias recipere possint et valeant moderatas. Super quibus omnibus etiam ipsis pro tempore, ut praemittitur, existentibus visitatoribus plenam et liberam auctoritate praedicta concedimus, tenore praesentium, facultatem. Nos enim sententias sive pœnas, quas dicti visitatores pro tempore rite tulerint sive statuerint in rebelles, sequestra vel arresta quaeque apposuerint, rata habebimus, atque faciemus, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari, invocato etiam per eos ad omnia et singula supradicta, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus Clausulas con- et literis apostolicis, praesertim quibusgatorias appo- dam Petro Pesali B. Mariae de Cripta Ferrata, Romanae Ecclesiae immediate subiecta, ac aliis Paulo, tunc B. Mariae de Cripta, et Adriano S. Pantaleonis Tusculani Panormitanae et Messanensis dioecesis monasteriorum abbatibus per nos illis decretis, quarum tenores et effectus praesentibus pro sufficienter expressis haberi volumus, et quas, ut effectus praesentium per eas impediri non contingat, revocamus, cassamus et annullamus, ac pro infectis et nullis haberi, censeri et reputari debere decernimus; necnon sta-, tutis et consuetudinibus monasteriorum, locorum et Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, caeterisque contrariis quibuscumque; aut si archimandritis, abbatibus et personis praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a Sede Apostolica existat indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut ad iudicium trahi non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, unionibus dictorum monasteriorum et Ecclesiarum. quibusvis etiam cathedralibus Ecclesiis fa- I; (1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

ctis, exemptionibus, indulgentiis et literis apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quæ praesentibus non expressa, vel totaliter non inserta, ipsorum visitatorum iurisdictionis explicatio in hac parte valeat quomodolibet impediri, quae, quoad hoc, eisdem abbatibus, personis et aliis nolumus aliquatenus suffragari.

§ 9. Praeterea ea singula, quae visi- Visitatoribus tatores antedicti circa singulas privatio- ouus dat sibi nes et amotiones huiusmodi fecerunt, vationes et a-motiones abbanobis, per eorum patentes literas ipsorum batum, etc. sigillis sigillatas, quantocius fideliter intimare procurent, ut, corum informatione plenius instructi, circa provisiones monasteriorum et locorum tunc per privationes et amotiones huiusmodi vacantium, consultius agere valeamus.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae mccccxLvi, decimonono kalendas ianuarii, anno sextodecimo.

Dat. 14 decembris 1446, pont. anno xvi.

## XXXIV.

Innovatio damnationis trium articulorum Ioannis de Poliaco, catholicae veritati circa poenitentiae sacramentum contrariorum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Cap. Super Cathedram Bonifacii VIII constitutionem recolit de confessionibus per fratres Ordines Mendicantium audiendis. — 2. Ioannis de Poliaco errores. — A Ioanne XXII damnati, — Et ab eodem auctore reprobati. — 3. Alios subortos narrat eadem super re errores, -4. Eosque damnat Eugenius. — 5. Singulis episcopis, ut haec populis significent et observari faciant mandat. — 6. Contra contumaces procedi iubet.

Eugenius episcopus, servus servorum Dei, universis et singulis venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis et episcopis ac dilectis filiis electis, et abbatibus ubilibet constitutis, ad quos praesentes litterae pervenerint, salutem et apostolicam benedictio-

Exordium.

Gregis nobis crediti curam gerentes pervigilem, studiis efficere conamur assiduis, ut, pro quorum salute languores humanos Altissimi Filius perpeti voluit, fideles execrandis non involvantur erroribus, sed nostri directione ministerii, prout superna gratia contulerit, a noxiis ac dispendiis jugiter praeserventur: et ut etiam vos, in partem sollicitudinis vocati pro dictis extirpandis erroribus, opem et operam ferventius impendatis, vos pro iniuncto vobis officio excitamus.

audiendis.

§ 1. Dudum siquidem fel. rec. Boni-Cap. Super Ca- facius Papa octavus, praedecessor noster, facii VIII con- sua, quae incipit Super Cathedram, constistitutionem re- tutione, sive decretali, quam postea piae per mem. Clemens Papa V, etiam praedecessor fratres Ordinum Mendicantium noster, in Viennensi concilio innovavit, et quae subsequenter ad eremitarum Sancti Augustini et Beatae Mariae de Monte Carmelo Ordinum fratres per Sedem Apostolicam extensa fuit, inter caetera statuit et ordinavit quod in singulis civitatibus et dioecesibus, in quibus Praedicatorum et Minorum Ordinum fratrum loca consisterent, ac in locis ipsis vicinis, in quibus buiusmodi loca non haberentur, magistri et priores provinciales Prædicatorum aut eorum vicarii generales ac provinciales ministri, necnon custodes Minorum Ordinum praedictorum, ad praesentiam praelatorum ibidem se conferrent per se, vel per fratres, quos ad hoc idoneos fore putarent, humiliter petituri ut fratres, qui ad hoc electi forent, in eorum civitatibus et dioecesibus confessiones suorum subditorum confiteri sibi volentium audire libere valerent; et huiusmodi confitentibus, prout secundum Deum expedire cognoscerent, poenitentias imponere saluta- | que Ioannes de Poliaco weris rationibus bati.

res ac beneficium absolutionis impendere, de licentia, gratia et beneplacito eorumdem: praesatique priores et ministri studerent eligere personas idoneas, sufficientes, vitae probatae, discretas, moderatas, atque peritas ad tam salubre ministerium et officium exequendum, quas sic electas praelatis ipsis praesentarent vel praesentari facerent, ut, de eorum licentia, gratia et beneplacito, in civitatibus et dioecesibus eorumdem, personae sic electae huiusmodi confessiones sibi confiteri volentium audirent, et eis imponerent poenitentias salutares et beneficium absolutionis impenderent, prout in ipsa constitutione sive decretali plenius continetur.

§ 2. Et licet postmodum ad piae re- Ioannis de Pocordationis Ioannis Papae XXII, etiam praedecessoris nostri, notitiam deducto. quod quondam Ioannes de Poliaco, magister in theologia, sequentes articulos tenuerat, publiceque docuerat: videlicet quod confessi fratribus licentiam generalem confessiones audiendi habentibus, eadem peccata, quae confessi fuerant, iterum proprio sacerdoti confiteri tenerentur: ac stante statuto Omnis utriusque sexus in concilio generali, nec Deus, nec Romanus Pontifex facere posset, quod parochiales non tenerentur omnia peccata sua semel in anno proprio sacerdoti, scilicet parochiali curato, confiteri: quodque non posset Papa generalem dare potestatem audiendi confessiones, immo nec Deus, quin confessus generalem habenti licentiam, teneretur eadem iterum suo proprio sacerdoti, veluti parochiali curato, confiteri; dictus Ioannes praedecessor a verbis, quæ A Ioanne XXII Vas electionis protulit, exordium sumens, habita inde per plures sacrae paginae professores examinatione diligenti, necnon de venerabilium fratrum suorum S.R.E. cardinalium consilio et assensu, praefatos articulos, tamquam falsos et erroneos et a sana doctrina devios, authoritate apostolica damnaverit et reprobaverit, ipse- Et ab eodem

opinioni, quam dudum habuerat, contrariis, et quibus respondere non poterat, demonstratis, eosdem articulos non esse veros affirmans, illos, in consistorio publico necnon ipsorum Ioannis Papae et cardinalium praesentia, revocaverit.

§ 3. Tamen, sicuti nuper fratrum Or-Alios subortos dinum eorumdem lamentabili querela ad super re erro- nostrum non sine displicentia gravi pervenit auditum, plures ecclesiasticae necnon aliae utriusque sexus personae, reprobos superstitiososque articulos huiusmodi amplexantes, fideliumque animos inficere, ac eos, ut fratribus Ordinum huiusmodi non confiteantur, et ab illorum devotione retrahere molientes, ne dum praedictos, sed et alios etiam sacris canonibus omnino contrarios articulos astruere publice non verentur, videlicet quod confessio fratribus sic electis et admissis facta, dubitabilis sit et incerta, unde tenentur omnes incertum dimittere, et sic solum confiteri suis sacerdotibus curam animarum habentibus, sub poena peccati mortalis: et quamvis ipsi fratres admissi auctoritatem habeant confessiones audiendi et absolvendi, tamen ad eos accedendi populus subiectus, sine licentia proprii sacerdotis, non habet potestatem. Fratres quoque privilegia pro confessionibus audiendis et sepulturis habendis petentes sunt in peccato mortali, et Romani Pontifices illa Mendicantibus concedentes sive confirmantes, etiam in simili peccato et excommunicati sunt; ac dicti fratres Mendicantes, non pastores, sed fures, latrones et lupi censentur; sacerdos autem curatus Mendicantibus confessiones audiendi licentiam dans, magis super isto statuto Omnis utriusque sexus dispensat, quam Papa fratribus licentiam tribuens iuxta formam decretalis autedictae.

Eugenius.

§ 4. Nos igitur, animarum et alia quae Eosque damnat praemissorum articulorum occasione, nisi prodeuntes inde confutarentur errores, succedere possent pericula, trepidantes, ac illis, quantum in nobis fuerit, obviare cupientes, omues articulos praedictos una

cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus mature inspeximus, et per diversos in jure canonico doctores et sacræ paginae professores diligenter examinari fecimus, et quia protinus illos falsos et erroneos, ac eisdem canonibus adversos fore reperimus, illos, dictorum fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio et assensu, authoritate apostolica, pro falsis et erroneis et adversantibus sacris canonibus, damnatos reprobatosque declaramus atque decernimus.

§ 5. Quo circa universitati vestrae per Singulis opiapostolica scripta maudamus, quatenus scopis, ut haec singuli vestrum, quando super his a quo- cent et obserquam praedictorum Ordinum Praedicato- mandat, rum, Minorum et aliorum Mendicantium super praemissis privilegiatorum magistro generali ac provinciali magistro, vicario vel alio gerente officium, fueritis requisiti ad confutandos et reprimendos ac penitus tollendos huiusmodi errores, prout in praefatis decretali sive constitutione Super Cathedram, ac extravagante Vas electionis continetur, diligenti studio atque cura provideatis' ac intendatis: praefatasque constitutiones integre servantes, faciatis ab omnibus inviolabiliter observari.

§ 6. Et si quos forsan huiusmodi dam- Contra contunatos, ut praefertur, articulos, aut aliquem ilbet. seu aliquos eorum pertinaciter asserere, vel tenere seu praedicare invenietis, contra illos, communiter vel divisim, tamquam contra haereticos et de catholica fide suspectos procedere, necnon ipsos et eorum quemlibet, iuxta tantorum excessuum qualitatem, per censuram ecclesiasticam et alia opportuna iuris remedia, auctoritate praedicta compescere studeatis, in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quadragesimo sexto, decimoseptimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno sextodecimo.

Dat. die 16 ianuarii 1446, pont. anno xvi.

### XXXV.

Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, in electione Romani Pontificis, Lugdunensis ac Viennensis sancita concilii servare debere decernit.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Nonnulla statuta circa Roman. Pontificis electionem edidit Basileense concilium. — 2. Iis sublatis, statuta conciliorum Lugdunen. et Viennen. servari mandat Eugenius. — 3. Contrariorum derogatio. — 4. Clausulae.

# Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Etsi circa orbis Ecclesiarum et monasteriorum omnium (1), dum vacant, iuxta nostris, divina disponente elementia, commissum humeris apostolatus officium, per apostolicae providentiae ministerium occurrere consueverimus, de Romana Ecclesia, quae Ecclesiarum omnium mater est et magistra, ac illarum divina institutione primatum obtinct, cui, licet immeriti, praesidemus, nos procul dubio propensioris curae studio excogitare convenit, ne ipsam, quam Christus sibi sponsam copulavit, et extra quam nemini salus est, variis ambiguitatibus submissam relinguamus.

- § 1. Hinc est quod nos, attendentes Nonnulla sta-quod in civitate Basileen., sub nomine tuta circa Ro-man. Pontificis generalis concilii, circa electionem Roelectionem edi- mani Pontificis, vacatione Sedis Apostolicae occurrente, plura et diversa et per Sedem praedictam forsau approbata emanarunt statuta, ordinationes et decreta, et etiam innovata fueruut, diversas etiam excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliasque sententias censuras et poenas in se continentia propter iuris communis dispositionem, quorum occasione, attenta rerum et temporum conditione, si nos ab hac luce subtrahi contingeret, in electionis huiusmodi celebratione facienda, plura et diversa pericula,
  - (1) Deest aliquid, forsan necessitates (R. T.).

divisiones et scandala verisimiliter exoriri possent in ecclesiasticae libertatis offensam, cunctorumque christifidelium praeiudicium et iacturam.

- § 2. Nos, tantis periculis, prout ex alto lis sublatis, statuta concinobis permittitur, occurrere, ac fidelium liorum Lugduipsorum quieti consulere, necnon per-nen. et Vien-nen. servari versorum conatibus viam praecludere mandat Eugecupientes, omnium etiam et singulorum statutorum, ordinationum et decretorum huiusmodi formas, etsi de illis ac eorum totis tenoribus de verbo ad verbum specialis et expressa praesentibus habenda foret mentio, pro expressis habentes, praesentium serie volumus, et auctoritate apostolica ac ex certa scientia, necnon potestatis nobis traditae plenitudine, statuimus pariter et ordinamus ut, dum extremae nostrae peregrinationis diem advenire contigerit, venerabiles fratres nostri S. R. E. tunc existentes cardinales, alias iuxta fel. recor. Gregorii decimi in Lugdunen., et Clementis quinti Romanorum Pontificum, praedecessorum nostrorum, in Viennen, conciliis generalibus circa hoc edita statuta et ordinationes, ad Romani Pontificis successoris nostri electionem, iuxta traditam eis a Domino intelligentiam, quos sub primodictis statutis, ordinationibus et decretis nullatenus comprehendi, nec eis subiici decernimus, procedere: ceteraque circa hoc quomodolibet solida et opportuna facere et exequi libere et licite possint et valeant in omnibus et per omnia, ac si primodicta statuta, ordinationes et decreta nullatenus emanassent.
- § 3. Non obstantibus omnibus prae- Contrariorum missis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis etc.

§ 4. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quadragesimo septimo, octavo kalendas februarii, pontificatus nostri anno sextodecimo.

Dat. die 25 ianuarii 1447, pont. anno xvi.

### XXXVI.

Canonizatio B. Nicolai de Tolentino, professoris Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini, eiusque adscriptio cathalogo Ss. confessorum, et institutio festivitatis pro die 10 septembris (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. B. Nicolaus virtutibus et miraculis emicuit. — 2. Ioannes ideo XXII de eius canonizatione egit. — 3. Praeclara opera B. Nicolaus fecit. — 4. leiuniis, vigiliis et orationibus vacavit, etc. — 5. Tempore obitus, audire meruit Euge, serve bone et fidelis, etc. - 6. Miraculis ante et post obitum claruit. - 7. Virum latere perditum, et oculi caecitate laborantem, signo crucis liberavit. - 8. Mulierem a sanguinis fluxu, simili modo sanavit. — 9. Puerum submersum vitae restituit. — 10. Virum suspensum et mortuum suscitavit. — 11. Miracula trecenta et unum fecit. Quibus impositum sit rerum harum examen. --12. Hunc itaque Pontif. sanctificavit. — 13. Festumque pro die 10 septembris instituit; — 14. Indulgentiasque eius sepulchrum visitantibus concessit.

Eugenius PP. IV, universis christifidelibus praesentes literas inspecturis, salutem et apost. benedictionem.

Licet militans in terris Ecclesia triumphantem in coelis filiali et devoto veneretur affectu, ac virtutes, laudes, praeconiaque sanctorum quantum sinit fragilitas, dignissimis attollat titulis, devotis quoque precibus solemni ritu sacrificia laudum offerat ad decus et venerationem civium supernorum, nihil tamen illis accrescit novae perfectionis et gloriae, nec eorum perfecta felicitas nostris operibus firmari poterit, vel augeri: misericors tamen, miseratorque Dominus, per intercessiones, meritaque sanctorum, quos in terris celebritate congrua veneramur, mirabili dignatione imperfectum nostrum

(1) Causam canonizationis huius Sancti exorsus est Ioannes XXII, continuavit Urbanus VI, ad finem perduxit Eugenius IV. Cl. Infessura, scriptor synchronus, et doctiss. Angelus Rocca, e familia Augustinensium, praefectus Sacrarii Apostolici, contra Raynaldum et Novaes, canonizationem ponunt iii nonas iunias anni 1446, licet Bulla data sit kal. febr. 1447 (R. T.).

suppleri providit, ut quod nostris meritis non valemus, eorum suffragiis assequa-

§ 1. Æternus itaque Deus, qui facit B. Nicolaus virmirabilia magna solus, confessorem suum raculis emicuit. eximium Nicolaum de Tolentino in approbata Religione fratrum Eremitarum Sancti Augustini, ab eius pueritia educatum, puritate candidum, caritate fervidum, electum ex millibus, exemplar praefulgidum, sapientia Eius infinita produxit, singularis vitae suae excellentiam signis et prodigiis probans, ac coruscantibus crebrisque miraculis manifestaus. Laetentur itaque coeli, et exultet terra, iucundeturque pariter totus orbis, quando ei, qui effulsit in templo Dei, cum viveret, speciosum in coelo praestant hospitium coeli cives.

§ 2. Itaque huius beati viri, quando Joannes ideo vita est functus, fama summaque ad eum XXII de eius canonizatione populorum devotione crescentibus, felic. record. Ioannes Papa XXII, praedecessor noster, Avenione cum eius cura (1) residens, cum fratribus suis coepit de eius canonizatione tractare, quam, nisi eius obitus et horrenda supervenissent schismata, procul dubio consummasset.

- § 3. Beatus igitur hic Nicolaus, ho- Praeclara openestis ex castro S. Angeli infra Firman. ra b. feelt; dioeces. parentibus ortus, et puerorum consortia vitans, Ecclesias divinaque mysteria frequentabat; et ne praeclara opera lucidae vitae suae longo latoque sermone curramus, pauca libet referre de pluribus, ut, ex his, existentes in via Domini patrem glorificent sicut decet.
- § 4. Sanctus equidem iste in aetate Iciuniis, vigiexistens tenera, se sub magna religionis liis et orationidiligentia, summa cum obedientia et humilitate servabat, castigando corpus ieiuniis, vigiliis orationibusque insistebat devotus, gratus, humilis, obediens, benignus, suavis, pius, patiens, constans, maturus, compositus, virtutum quibusdam aromatibus plurimos attrahebat; adeo quoque fidei cultor erat, ut cuncta illius verba

(1) Curia.

et opera, virtute fidei redolerent, tribu-1 latorum et infirmorum consolator assidaus existebat.

bone etc.

claruit.

- § 5. Et demum pudicus, castus, mo-Tempore obi- destus, verecundus ac laetus, ad vitae ruit: Euge serve Vesperam veniens, divinitus audire mernit: Euge, serve bone, intra in gaudium Domini tui. Sic granum frumenti cadens in terram et mortuum, uberem consurgit in spicam; sic botrus in torculari calcatus, liquoris redundat in copiam; sic regnum coelorum percipitur, et sancti per fidem sublimia regna vicerunt.
- § 6. Verum, quia decebat divinae ma-Miraculis ante gnitudinem bonitatis, ut quem in terris et post obitum praeclaris ornarat virtutibus, in coelis regnare certis testimoniis probaretur, multis eum magnisque miraculis, dum viveret et post obitum, clarum fecit: quorum quaedam dignissimis probatis testibus, onerosae multitudinis vitandae gratia, duximus praesentibus annotanda.

§ 7. Quidam adeo in simistro latere Virum latere perditus erat, ut nec illins manum aut culi caecitate pedem posset quovis modo movere, aut laborantem, si- quicquam ex oculo sinistro videre: post plurimorum medicorum antidota atque beravit. colliria iuvamen (1) experta, Sanctus sic latus illud crucis signaculo tetigit, viroque illi benedixit, qui statim, e grabato surgens, sanatus est, videns et integre liberatus.

Mulierem navit.

mersum

restituit

- § 8. Quaedam vero mulier triennio continuo sanguinis fluxum patiens, ad Nisimili modo sa- colaum veniens, et manum illius devotissime osculans, precabatur cum ut preces ad Dominum pro illius sanitate recuperanda porrigeret; sanctus ipse illam crucis signo signavit, et liberata recessit; et haec ante obitum.
- § 9. Post obitum vero, cum puer qui-Puerum sub- dam annorum quatuor in canale molendini cecidisset, et intra rotam et aquam, per spatium temporis quo communiter quis bene ambulans milliario ambulasset, continuo iacuisset, inde tandem laboriose extractus mortuus et pro mortuo reputatus, emisso prius per matrem voto,
  - (†) Loco invamen leg. putamus in vanum (R. T.). | Sixt. V in bulla, seq. pag. citata, Bull. Rom. Vol. V. 12

quod si restitueretur vitae, auxilio beati Nicolai, illum supra sanctum tumulum habitum Religionis inducret, adiuvante sancto praedicto, vivus apparuit.

§ 10. Vir insuper quidam inventus in Virum suspendomo sua suspensus et mortuus, preci- sum et morbus et voto per eins uxorem ad B. Nicolaum emissis, factus est vivus, et ex tune diutius supervixit.

- § 11. Quamplurima etiam miracula, Miracula tretam in vita quam post eins obitum, fecit, centa et unum pluresque homines utriusque sexus a morte resuscitavit, caecos illuminavit et ab oculorum infirmitatibus liberavit, contractos et protractos membris et claudos erexit, paraliticos a membrorum impotentia sanavit et a tremore capitis et membrorum; daemoniacos, captivatos, incarceratos, cum apparitionibus et revelationibus, liberavit; cadentes et illisos a naufragiis, a captivitate personae, a perditione bonorum, a febribus, ab ethica, ab hydropisi, a podagra, a doloribus ilioet stomachi ac cordis aliisque infirmitatibus liberavit, pristinaeque sanitati restituit. Quae omnia trecenta et unum miracula (ad quorum probationem examinati fuerunt trecentiseptuaginta et unus testes) in registris annotata, coram nobis in publico consistorio relata fuerunt. His itaque ac aliis miris operibus Sancti huius astruentibus sanctitatem, et christianae fidei veritatem miraculorum lingua loquente, concurrit ad nos undique populus, crevit de his fama atque devotio, laudatur Dominus, de salutiferis gratiis auctori gratiae referuntur. Invaluit super his vox communis et celebris, et plurimorum vox exultationis, etiam praelatorum, nobis intonuit, et nostra auctoritate inquisitionem sieri super dictis Quibus impoobtinuit. Primum quidem venerabili fratri harum examen. Ioanni, episcopo Praenestino, et dilectis filiis nostris Ioanni tituli S. Laurentii in Lucina, presbytero, et Prospero S. Georgii ad Velum Aureum, diacono, cardinalibus
- (1) Ex his nota illud unum quod recenset

commisimus ut veritatem praemissorum et de miraculorum continuatione inquirerent diligenter, quorum relatione etiam continuationis miraculorum probata veritas, nos et venerab. fratres nostros S. R. E. cardinales, de Sancti eiusdem vita mirabili miraculis et meritis gloriosis instruxit.

Pontif. ficavit,

§ 12. Et quia plura et maiora de itaque Sancto ipso comperimus, quam insinuata fuissent, de fratrum praedictorum consilio et assensu, plurimis Ecclesiae praelatis adstantibus, de omnipotentis Dei virtute et beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra auctoritate confisi, eumdem beatum Nicolaum sanctorum confessorum cathalogo duximus adscribendum.

die 10 septembris instituit,

§ 13. Ideoque universitatem vestram Festumque pro monemus et hortamur attente, per apo-"stolica scripta vobis praecipiendo, mandantes quatenus quarto idus septembris, quo sanctus ipse migravit ad Dominum, festum eiusdem devote et solemniter celebretis, et faciatis ab omnibus veneratione condigna celebrari (1), ut, pia eius intercessione, et hic a noxiis protegi, et in futurum sempiterna consequi gaudia valeatis.

que eius sepul-

§ 14. Et ut ad venerabile eius sepul-Indulgentias- chrum eo ardentius christifidelium conchrum visitan- fluat multitudo, et celebrius eiusdem tibus concessit. confessoris colatur festivitas, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui cum devotione et reverentia illuc in eodem festo accesserint annuatim, ipsius suffragia petituris, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, septem annos et totidem quadragenas; accedentibus vero annis singulis ad dictum sepulchrum, infra einsdem festi octavam, duos annos et duas quadragenas de iniunctis eis poenitentiis misericorditer relaxamus.

> Dat. Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae 1447, kalendis februarii, pontificatus nostri anno xvi.

Dat. die 1 februarii 1447, pont. anno xvi.

(1) Sixtus V, bulla quae incipit Sancta Romana, data x kal. ian. 1585, missam et officium sub ritu duplici ad eius honorem celebrari posse indulsit (n. T.)

## XXXVII.

Declarationes et mitigationes Regulae sororum sive monialium S. Clarae, et earum suppositio Ordini fratrum Minorum S. Francisci de Observantia.

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Moniales S. Clarae a fratribus de Observantia regi postulabant. -2. Hoc eis Pontifex modo indulget. — 3. Vocales in electione abbatissae et votorum numerum declarat. — 4. Regulam circa ieiunium modificat. - 5. Regulam eamdem, quoad calceamenta, mitigat, - 6. Et quoad cibos, silentium etc. — 7. Ac praecepta, - 8. Et ferculum; - 9. Quibuscumque non obstantibus.

Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio fratri Iacobo de Praemandinis, de Bononia, Ord. Min. professori de Observantia regulari, salutem et apostolicam benedictionem.

Ordinis tui, praesertim familiarum in Procemium. regulari observantia Domino famulantium, ob quarum religionis sanctimoniam et multiplicum virtutum dona, maximi in populo christiano animarum fructus prodire cernuntur, curam gerentes solerter, illa libenter concedimus, per quae earumdem familiarum, etiam utriusque sexus, augmento conservationique melius ac facilius consuli intelligimus.

§ 1. Sane, cum post concordiam inter Moniales S. filios fratres, qui dicuntur Conventuales, Clarae a fraet vos et alios, quibus de Regulari Ob-servantia regi servantia est appellatio, unius eiusdemque postulabant. Minorum Ordinis secum factam, nos intendentes quod, post dilectum filium fratrem Ioannem de Capistrano, tui Ordinis de Observantia in partibus Cismontanis vicarium, alter illius successor crearetur, eidem per literas apostolicas commiserimus quod, ubi et quando sibi placeret, ante sui officii finem, vicarios et discretos provinciarum sibi subiectarum pro alterius vicarii electione, alias creatione,

capitulariter congregaret, et facta huius-

modi congregatione in alma Urbe, apud Aracoeli locum, tu in ea fueris canonice in Cismontanum vicarium electus; nos electionem ipsam confirmaverimus, postmodumque dilectus filius Antonius de Rusconibus, sacrae paginae professor, Ordinis praefati generalis minister, te duxerit confirmandum, prout praedicta omnia constant per literas apostolicas et praedicti generalis, quas hic haberi volumus pro sufficienter expressis, ad nostramque notitiam pervenerit, esse in tui vicariatus partibus Cismontanis nonnulla monasteria Sanctae Clarae, quarum familiae in observantia regulari viventes, partim primi, partim secundi, partim tertii Ordinis, partim aliter appellatae, sub tuo vicariatu et a te tuisque successoribus regi et gubernari intensissimis dicuntur desideriis affectare.

tifex mode indulget.

§ 2. Nos, qui certo tenemus, easdem Hoc eis Pon- mulierum monacharum sive sororum familias, optimam et saluberrimam sub vobis gubernationem scilicet habere, et continue habituras felicia incrementa earumdem mulicrum monacharum sive sororum appellatarum monasteria et loca et familias, ubicumque intra tui vicariatus terminos in regulari observantia viventes, tam praesentes, quam futuras, tuae et tuorum in vicariatus Cismontani officio successorum curae, gubernationi atque regimini, auctoritate apostolica, praesentium tenore subiicimus ac subiectas et suppositas esse volumus atque decernimus. Intendentes, eadem auctoritate, atque volentes quod tu et successores tui, per vos ipsos et alios, quos duxeritis substituendos, potestatem et facultatem habeatis, easdem moniales atque sorores, sive primi, sive secundi, sive tertii aut alterius Ordinis S. Clarae et B. Francisci, signantes collegialiter et in communi viventes, et earum monasteria atque loca, tam in capite, quam in membris, visitandi, corrigendi, amovendi, deponendi, transferendi, et omnia alia et singula faciendi, quae

generalis minister Ordinis vestri in eisdem monasteriis et locis, de iure et consuetudine posse facere consuevit. Provinciales autem vicarii, vobis subdīti, eamdem potestatem et facultatem habeant, quas ministri provinciales, etiam de iure vel de consuctudine habere consueverunt.

- § 3. Et, ut supradictae moniales ac Vocales in esorores melius gubernentur, volumus lectione abbaquod in electione et creatione abbatis-rum numerum sarum, ministrarum et matrum, illae tantum ex ipsis monialibus et sororibus vocem habeant, quae per annos tres vel circa in earumdem monasteriis vel collegiis fuerint. In qua creatione et electione maior pars votorum, ad minus medietatem superans, debet convenire. In omnibusque tertii Ordinis sororum et monialium collegiis, fratres tui Ordinis de accessu et ingressu se habeant, sicut observatur in monasteriis S. Clarae. Si autem visitatoribus earum et sororibus tertii Ordinis, quae minime vivunt collegialiter, esset concessa a Sede Apostolica aliqua facultas et auctoritas, nos ipsam, praesentium tenore, auctoritate anostolica revocantes, volumus quod tu et tui in vicariatus officio successores, huiusmodi visitatores amovendi et instituendi auctoritatem et facultatem habeatis.
- § 4. Praeterea, cum in Regula B. Cla- Regulam circa rae iubeatur ieiunium perpetuum, quod leiunium modinimis rigorosum tenemus, placet et volumus quod supradictae et tertii et aliorum Ordinum sorores solummodo teneantur ad illa ieiunia, ad quae vos fratres Ordinis Minorum Regulam observantes obligati estis, et cosdem modos servent in cibis quadragesimali tempore, exceptis debilibus et infirmis. In aliis vero ieiuniis, ut sunt Quatuor Tempora, vigiliae Apostolorum et similium, servetur consuetudo regionis, secundum quam liceat eis etiam ova et lacticinia comedere.
- § 5. Cum etiam in monasteriis soro- Regulam eamres sive monachae incedant nudis pedi-dem, quoad calbus discalceatae, quod nimis rigorosum tigat,

existimamus, placet et volumus quod februarii, pontificatus nostri anno sextosorores sive monachae possint deferre illa, quae nomine calceamentorum non censeantur, puta zoccolos ligueos et sandalia, atque etiam, cum opportunum fuerit, calceamenta.

§ 6. Item, cum in aliquibus monaste-Rt quoad cibos, riis, locis et congregationibus iniungatur silentium perpetuum, quod quidem nimis rigorosum existit, tibi tuisque in officio successoribus, et provinciarum vobis subiectarum vicariis, cum discretorum consilio, dispensandi, tam in cibis, quam in quibuscumque alsis perpetuis(1), quam in silentio supradicto, concedimus facultatem.

§ 7. Insuper, cum dilectus filius frater Ac piaccepta, Ioannes de Capistrano, tuus in vicariatus officio praedecessor, declaraverit quod in Regula prima beatae Clarae contineantur centum et tria praecepta regularia, in quorum transgressione moniales sive sorores professae peccatum mortale incurrunt, idque nimis durum et scrupulosum iudicemus; auctoritate et tenore praesentium, declaramus et volumus quod in nullius praedictorum transgressione, praeterquam corum quatuor, quae concernunt principalia vota, obedientiae scilicet, panpertatis, castitatis et clausurae, et super electione abbatissae et depositione, peccatum mortale incurrant.

§ 8. Item, cum quaedam praedictarum Et ferculum; monasteria et loca in mendicitate vivant, placet et dispensamus quod, in ferculo sive cibis, sagina et lardo uti possint.

non

§ 9. Constitutionibus apostolicis et Quibuscumque privilegiis, immunitatibus et gratiis, ac indultis omnibus et singulis supradictis monasteriis et locis, ac eorum cappellanis per Sedem Apostolicam, et aliter quomodocumque concessis, aliisque in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MCDXLVII, nonis

(1) Forsan praeceptis (R. T.).

Dat. die 5 februarii 1447, pont. anno xvi.

### XXXVIII.

Absolutio eorum qui congregationi Basileensi adhæserunt post dissolutionem concilii, et ad Summi Pontificis obedientiam redierunt; provisioque et declaratio circa collationes Ecclesiarum et benesiciorum.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Quidam praelati et principes nationis Germaniae, ob dissensionem secutam tempore concilii Basileae, neutrales fuerunt et mox obedientiam huic Pontifici praestiterunt. — 2.Qui, attendens quod d. tempore plurima in dicta natione gesta fuerunt, quae Sedis Apost. auctoritatem requirunt, ideo collationes et provisiones beneficiorum etc., auctoritate ordinaria faclas, nunc pontificia auctoritate confirmat; — 3. Et eurum possessores non molestari praecipit. — 4. Lites desuper pendentes extinguit. - 5. Quinimmo easdem Ecclesias et beneficia eisdem denuo confert. -6. Sed contendentibus super Ecclesiis Fisnigen, et Osilien, non ex hoc praciudicare declarat. — 7. Acta tempore suspensionis in praeiudicium iurisdictionis metropolitanen, et diœcesanen, terrarum regis, etc. revocat et irritat. — 8. Obligationes circa annatas Camerae Apost. debitas, etc. relaxat. — 9. Dispensationes et indulta, exceptis hic expressis, a l'ontifice etc. concessa confirmat. — 10. Circa sententias Romae vel Basileae prolatas, providet. - 11. Omnes, qui congregationi Basileensi adhaeserunt post concilii dissolutionem, ab omnibus censuris et poenis absolvit, si ad Pontificis obedientiam reversi sunt, aut infra sex menses revertantur. — 12. Praedicta omnia observare pollicetur. — 13. Contrariis derogat.

# Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Inter cetera desideria cordis nostri, Exordium filios quoslibet ad nostram et Apostolicae

Sedis obedientiam exoptantes adduci, illa, l temporum qualitate pensata, aliquando concedimus, ordinamus et statuimus, per quae christifidelium tranquillitati et commodis, semotis dissensionabus et scandalis, consulatur, et exinde animarum salutem valeant adipisci.

stiterunt.

§ 1. Sane cum, propter dissensionem Quidam prae- inter nos et eos, qui Basileae sub nomine pes nationis generalis concilii remanserunt, dudum Germaniae, ob exortam, nonnulli principes tam ecclecutam tempore siastici quam saeculares nationis Germaconcilii Basi- viae, in quadam neutralitate et armorum fuerunt, et mox suspensione, a die decimaseptima mensis obedien. huie martii, de anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo octavo, usque in praesentem diem se tenuerint, ea mente, ut asserunt, ut postmodum unanimi consensu, in nostra et Sedis Apostolicae obedientia et reverentia, paribus gressibus incedere possent; et carissimus in Christo filins noster Fredericus, rex Romanorum illustris, ac venerabilis frater noster Theodoricus, archiepiscopus Maguntinus, et dilectus filius noster vir Fredericus, marchio Brandeburgensis, sacri imperii electores, ac venerabiles fratres nostri Fredericus Saleburgensis et Gerardus Bremensis archiepiscopi, ac quidam alii praelati et principes dictae nationis, nobis debitam obedientiam per suos oratores praestiterint, ac nos solum in vicarium lesu Christi recognoverint et professi fuerint;

stolicæ auctoriauctoritate confirmat;

§ 2. Nos attentis quod, dictae neu-Qui, attendens tralitatis et suspensionis tempore, plurima quod dicto tem-pore plurima in ipsa natione acta, gesta et facta fuerint, in dicta natione quae confirmationem, indulgentiam et quae Sedis Apo- dispensationem super eis apostolicae tatem requi- auctoritatis requirunt, praedictorum regis, runt; ideo col-lationes et pro- archiepiscoporum, marchionis, ceterorumvisiones bene- que praelatorum et principum supplicaauctoritate or tionibus inclinati, omnes et singulas, tam nunc pontificia metropolitanae quam cathedralium aliarumque Ecclesiarum, necnon dignitatum etiam abbatialium, ac post pontificalium maiorum, et in collegiatis Ecclesiis princi-

palium, et aliorum beneficiorum et officiorum ecclesiasticorum quorumcumque, etiam si Ecclesiae curatae, canonicatus et praebendae fuerint, electiones, postulationes, collationes, provisiones, confirmationes et dispositiones, necnon processus, sententias aliaque acta iudiciaria, auctoritate ordinaria huiusmodi, suspensionis et neutralitatis tempore factas seu lacta (quae omnia et singula hic haberi volumus pro sufficienter expressis) ac ca rata et grata habentes, auctoritate apostolica ex certa scientia confirmamus.

§ 3. Volentes ac etiam statuentes ut Eleorum posnulli, qui possessiones Ecclesiarum, mona-sessores non molestari praesteriorum, dignitatum, beneficiorum et offi- cipit. ciorum huiusmodi, quarumcumque eorumdem, qui Basileæ, post translationem et dissolutionem Basileensis concilii, ibidem remanserunt, auctoritate fuerint assecuti, super huiusmodi Ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, beneficiis et officiis, ac sententiis et processibus, etiam si in Romana Curia vel extra eam lis (cuius statum praesentibus habemus pro expresso) indecisa pendeat, etiam si super eis, ad ea aut contra ea, fuerit alteri ius quaesitum, seu ius aliqui habere se praetenderent, ex nunc inantea, in ipsa Curia vel extra eam, apostolica vel alia quavis auctoritate impeti, aut quomolibet ex quavis ratione vel causa molestari possint, sed in suis possessionibus pacifice remaneant.

§ 4. Lites quoque et causas quascum- Lites desuper que super huiusmodi Ecclesiis, monaste- tinguit. riis, dignitatibus, officiis et beneficiis pendentes (illis dumtaxat exceptis quae coram ordinariis iudicibus, apud quos, iuxta formam dictae suspensionis et protestationis exinde secutae, licuit litigare, indecisae pendent) ad nos advocantes, auctoritate et scientia praedictis extinguimus, et super eis adversariis eorum perpetuum silentium imponimus; possessores vero ipsos volumus in suis Ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, officiis et beneficiis pacifice remanere.

§ 5. Quibus omnibus ipsas Ecclesias, Sumimmo eas-monasteria, dignitates, officia et beneficia etbeneficia cis- quocumque modo vacaverint, auctoritate dem de nuo con- et scientia praefatis, tenore praesentium conferimus, et providemus de eisdem, ac illis, qui pallium dictorum, qui Basileæ post nostram translationem sub nomine generalis Concilii remanserunt, auctoritate receperunt, ut illo uti possint, praesentibus concedimus et indulgemus; illis autem qui non habent, vel non receperant, sine difficultate dabimus, ac etiam libere concedemus, illistantum personis exceptis, quae, occasione privationum propter nostram aut Basileensem adhaesionem factarum, beneficia detinent, in quibus habent locum provisio et dispositio super his, quae contra protestationem facta forent, per praedictos regem et electores Imperii coniunctim vel divisim promulgata.

§ 6. Per hoc autem nulli contenden-Sed conten- tium super titulo et iuribus Ecclesiarum Ecclesiis Fisni- Fisnigen. et Osilien. volumus aliquod gen. et Osilien. praeiudicium afferri aut generari, sed non ex hoc præindicare decla- liberum sit unicuique eorum ius suum prosequi iustitia mediante.

suspensionis in

§ 7. Praeterea, omnia et singula quae, Acta tempore dictis suspensione et protestatione duranpraeiudic. iu- tibus, in praeiudicium, gravamen et laerisdictionis me-sionem iurisdictionis, iuris, vel posses-tropolitan. et dioecesan, ter- sionis metropolitan, vel dioecesan, princirarum regiscte. revocat et irri- patuum, dominiorum, terrarum regis et electorum, ac archiepiscoporum praedictorum, necnon aliorum episcoporum, praelatorum, collegiorum, personarum seu rerum quorumcumque contra foedus protestationis et suspensionis hurusmodi quandocumque vergentia, apostolica vel alia quavis auctoritate concessa, ac in iudicio vel extra obtenta; insuper, ecclesiasticas censuras, mulctas et poenas, necnon cuiuscumque irregularitatis et inhabilitatis maculas, tam a jure, quam ab homine propter praemissa quomodohbet promulgatas seu inflictas, promulgandas quoque seu infligendas, quoad regem, archiepiscopos et marchionem praedictos

eorumque dominia, clericos subditos et vassallos, ac de eis quoque qui, infra sex menses a die datae praesentium computandos, se declaraverint pro nobis aut eidem declarationi adhaeserint, cassamus, irritamus et annullamus, nulliusque esse decernimus roboris vel momenti, omnem irregularitatem et infamiae maculam sive notam per eos, praemissorum occasione, contractam penitus absolventes, ac eos rehabilitantes et restituentes ad eorum Ecclesiarum monasteria, beneficia, officia, dignitates ac honores quaecumque, ac in pristinum statum et eum in quo erant ante praemissa reponentes, necnon illis, qui contra ipsos, impetratis, concessis vel obtentis, seu impetrandis, concedendis et obtinendis, quomodolibet niterentur, etiam si eis aut eorum alicui ius quaesitum foret, ex certa scientia, de potestatis plenitudine, perpetuum silentium imponentes.

§ 8. Insuper, quascumque obligationes obligationes super annatis, seu communibus et minutis circa annatas Camerae Aposervitiis ceterisque iuribus, nobis et Ca-stolicae debimerae Apostolicae, seu collegio venera- tas, etc. relabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium ceterisque officialibus debitis, seu quae deberi dicerentur, occasione quorumlibet metropolitanarum et cathedralium Ecclesiarum, monasteriorum, dignitatum, officiorum et beneficiorum quorumcumque, usque in praesentem diem remittimus, de nostra mera liberalitate relaxamus pariter et donamus, eosque, qui huiusmodi debitis obligati essent, ab omni eorum solutione absolvimus et etiam liberamus.

§ 9. Dispensationes propterea quas- Dispensationes cumque (nisi tales forent quas hactenus ceptis hic ex-Sedes Apostolica concedere non consue-pressis, a Ponvit), indulta quoque forum conscientiae cessa confirrespicientia, etiam in casibus Sedi Apostolicae reservatis, necnon novas provisiones pro possessoribus, sine praeiudicio iuris quaesiti, ipsa suspensione durante, vel etiam ante, a nobis vel ab eis, qui Basileæ sub nomine concilii remanserint,

aut legatorum suorum, vel alia quavis l auctoritate obtentas, impetratas, concessas seu concessa, ac omnia inde secuta a die datae concessionis eorumdem, eadem auctoritate confirmamus, perinde ac si a nobis impetrata fuissent.

tias Romae vel tas, providet.

§ 10. Super sententiis autem in Ro-Circa senten- mana Curia vel in Basilea, sub nomine Basileae prola- generalis concilii, ante ipsam suspensionem vel ea durante, in quibus uterque litigantium ex ordinario titulo nititur se defendi, prolatis, quae exequationi nondum sunt demandatae, volumus, statuimus et ordinamus quod huiusmodi sententiae coram iudice tractentur, et quidquid utraque pars vellet producere pro iure suo, coram eo debeat exhibere, qui quidem iudex summarie, simpliciter et de plano, sola facti veritate inspecta, procedens, negotium ipsum unica valeat terminare sententia, a qua nulli partium appellare liceat aut provocare, vel restitutionem aliquam obtinere. Per hoc autem nullatenus praeiudicare intendimus eis, qui possessionem dignitatum, etiam metropolitan. cathedralium et abbatialium, seu beneficiorum quorumcumque, ordinaria vel alia auctoritate sub eadem nation. obtinen., durante neutralitate vel suspensione praedictis, vigore processuum in Romana Curia vel in Basilea, sub nomine generalis concilii, obtentorum, aut alias violenter fuerint spoliati. Sed tam spolia quam iura eorum denuo coram iudicibus ordinariis cognoscantur, et fine debito terminentur.

bus censuris et

§ 11. Insuper, omnes et singulas prae-Omnes qui con- dictae nationis aut alterius, in ea benegregationi Ba-sileensi adhae- ficia vel officia obtinentes, personas eccleserunt post con-cilii dissolutio- siasticas et saeculares, etiam si regalis, nem ab omni- archiepiscopalis, episcopalis vel alterius poenis absolvit, dignitatis fuerint, quae, post dissolutionem si ad Pontificis sive translationem praedicti concilii per versi sunt, aut nos factam, congregationi Basileensi sub ses revertantur, nomine generalis concilii adhaeserunt et obediverunt, aut incorporati fuerunt, qui iam ad nostram obedientiam sunt reversi, vel infra sex menses post declarationem

pro nobis factam redierint, seu ipsi declarationi adhaeserint, ab omnibus et singulis iuramentis, periurii reatu, ac aliis censuris et poenis (si qui tenerentur aut incurrissent) inflictis et in tales promulgatis, aut propterea infligendis, auctoritate praedicta absolvimus et liberamus, ac omnem inhabilitatis, irregularitatis et infamiae maculam sive notam, exinde quomodolibet forsan contractam, abolemus, et in pristinum statum restituimus et reponimus, perinde ac si talia minime emanassent. Praeterea, omnes et singulas personas nationis praedictae sive alterius in eadem beneficia sive officia, sicut praemissum est, obtinentes, quae sub declaratione huiusmodi pro nobis facta vel facienda continebantur, quae post huiusmodi concilii translationem, Basileæ remanserunt, aut ipsi congregationi adhaeserunt et faverunt, officiis in eadem praefuerunt, aut in legatione ab eis missi sint quandocumque, aut eis crediderunt, ab omnibus excommunicationis, suspensionis interdicti aliisque censuris et poenis in ea, vel per processus nostros, aut aliis inflictis et promulgatis absolvimus; cum iis qui ibidem, seu a provisis ab ipsis, aut eorum auctoritate sacros ordines dicto tempore receperunt, ut in susceptis ordinibus ministrare valeant, dispensantes. Volumus insuper quod singuli metropolitani nationis eiusdem, actu iam nobis obedientes, vel qui infra sex menses, ut praefertur, nobis et Apostolicae Sedi debitam obedientiam praebuerint, consimiles bullas seu literas apostolicas habeant, super quibus, patentibus quibuscumque, quatenus opus fuerit, sub eorum sigillis transumpta concedere valeant, eisque, in iudicio et extra, plena fides, sicut originalibus literis, per omnia praebeatur. Super Ecclesias autem Trevirensem et Coloniensem, de quibus in petitionibus regis, archiepiscopi Maguntini et marchionis praedictorum specialis est appositus articulus, per alias nostras literas desuper

editas specialiter providimus, prout in eis | dringentesimo quadragesimo septimo, vii plenius continetur.

nia observare pollicetur.

§ 12. Ut autem praemissa eo firmius Praedicta om- observentur, pro nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus, de venerabilium fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio et assensu, pollicemur omnia et singula supradicta inviolabiliter observare, et contra ea vel ipsorum aliquod, in toto vel in parte, nullo unquam tempore quidquam innovare, et quod nobis licere non patimur, eisdem successoribus indicamus. Decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super his, a quoquam, quavis, etiam apostolica, auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Quinimo, si adversus praemissa literae aliquae aut mandata, ad cuiuscumque instantiam, vel etiam si motu proprio, vel ex certa scientia, etiam cum derogatoriis clausulis, sub quacumque verborum forma, a nobis seu nostra auctoritate, aut ab alio quovis emanassent, seu in futurum emanarent, tales ex nunc pro infectis haberi volumus, quodque is, contra quem emanassent, aut concessae fuissent aut emanarent, et in futurum concederentur, illis minime obedire teneatur.

§ 13. Non obstantibus quibuscumque Contrariis de- constitutionibus apostolicis, et etiam cum decreto irritante, quorumcumque tenorum existant, in genere vel in specie, per nos seu praedecessores nostros concessis seu concedendis privilegiis vel indultis, de quibus ac totis tenoribus eorum specialis et expressa, etiam de verbo ad verbum, mentio in nostris literis foret facienda, necnon quarumcumque Ecclesiarum statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quacumque firmitate alia roboratis, ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

> Nulli ergo hanc paginam nostrae etc. Si quis autem hoc attentare etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo qua-

idus februarii, pontificatus nostri anno sextodecimo.

Dat. die 7 februarii 1447, pont. anno xvi.

# NICOLAUS V

PAPA CCX

Anno Domini MCCCCXLVII.

Nicolaus V, patria Sarzanensis, antea Thomas S. R. E. tituli Sanctae Susannae presbyter cardinalis, episcopus Bononiensis, electus est Summus Pontifex die 6 martii 1447, et pontificali infula redimitus die 19 mensis eiusdem. Vixit, temporibus Friderici III in Occidente, Ioannis VII Palaeologi, mox Constantini X, in Oriente imperatorum, annos viii, dies xix (1), et, quatuor promotionibus, xii creavit cardinales. Obiit die 24 martii 1455, et sepultus est ad Sanctum Petrum. Vacavit Sedes dies xiv.

I.

Confirmatio concordiae initae inter Federicum imperatorem principesque Germaniae ac legatum apostolicum, super reservatione et collatione Ecclesiarum et beneficiorum ecclesiasticorum: et approbatio constitutionis Eugenii IV in his, quae huiusmodi concordiae non adversantur.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Federicus imperator principesque Germaniae et legatus apostolicus ordinationes sive concordata fecerunt super reservatione et collatione Ecclesiarum et beneficiorum, — 2. Quae Pontifex ipse approbat modificando cap. Execrabilis et cap. Ad regimen, De praebend. inter Extravag. communes; — 3. Declaratque circa (1) Inclusis extremis.

electiones etc. constitutionem Nicolai IV in tit. De electione in 6; — 4 Declarat insuper vacationes futuras in mensibus ordinariorum ac servatis Sedi Apost., - 5. Et quoad annatas. — 6. Approbatio constitutionis Eugenii IV. — 7. Fides danda transumptis.

## Nicolaus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad sacram Petri Sedem, divina dispositione sublimati, singulis, quae pro universalis Ecclesiae unione ac pace et tranquillitate profutura fore conspicimus, apostolicae providentiae solicitudine libenter intendimus, et ad felicem illorum prosecutionem et consummationem opem et operam impendimus efficaces.

§ 1. Nuper siquidem carissimus in Federicus im- Christo filius noster Federicus, Romanoperator princi-pesque Germa- rum rex illustris, et nonnulli alii dilecti niae et legatus filii, ecclesiastici et saeculares, principes dinationes sive inclitae nationis Germanicae, ex una, ac concordata fe-cerunt super dilectus filius noster Ioannes S. Angeli, reservatione et diaconus cardinalis, in partibus illis Apocollatione Ecclestarum et be- stolicae Sedis de latere legatus, per nos ad dictas partes missus, sufficienti desuper a nobis et Sede Apostolica auctoritate sulfultus, ex alia, partibus, Romanae Ecclesiae et dictae nationis nominibus, pro ipsius Ecclesiae unione, pace et tranquillitate inter Ecclesiam et nationem praedictam perpetuo solidandis et conservandis, diversa rationabilia et utilia ordinationes et statuta, a partibus ipsis hinc inde approbata, laudata, conclusa, acceptata et concordata, fecerunt ac ediderunt, nobisque humiliter supplicari fecerunt, ut illis, pro firmiori eorum subsistentia, robur apostolicae firmitatis adiicere, necnon auctoritatem potiorem et decretum interponere dignaremur.

§ 2. Nos itaque, qui statuta, ordina-Quae Pontifex tiones et concordata praedicta, per nonmodificando c. nullos ex venerabilibus fratribus nostris Execrabilis et c. Ad regimen, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, De praebend magnarum maturitatis, auctoritatis et communes; literaturae viros diligenter examinari et

discuti fecimus, eaque rationabilia et salubria tam Ecclesiae quam nationi praefatae fore comperimus; de dictorum et aliorum venerabilium fratrum nostrorum Ecclesiae cardinalium consilio et assensu, apostolica auctoritate et ex certa scientia approbamus, ratificamus, laudamus et acceptamus, et praesentis scripti patrocinio communimus, iuxta modum et formam subsequentes. Placet nobis super provisione Ecclesiarum et beneficiorum ecclesiasticorum quorum cumque, provisionibus, iuris scripti reservationibus, et Execrabilis ac Ad regimen constitutionibus modificatis ut sequitur. Ad regimen Ecclesiae generalis, quamquam immeriti , superna dispositione vocati, gerimus in nostris desideriis, ut debemus, quod per nostrae diligentiae studium, ad quarumlibet Ecclesiarum et monasteriorum regimina et alia beneficia ecclesiastica, iuxta divinum beneplacitum et nostrae intentionis affectum, viri assumantur idonei, qui praesint et prosint committendis eis Ecclesiis, monasteriis et beneficiis praelibatis. Pracmissorum itaque consideratione inducti, et suadentibus nobis aliis rationabilibus causis, nonnullorum praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis inhaerentes, omnes patriarchales, archiepiscopales et episcopales Ecclesias, et etiam monasteria, prioratus, dignitates, personatus et officia, necnon canonicatus, praebendas et Ecclesias, ceteraque beneficia ecclesiastica, cum cura vel sine cura, saecularia et regularia, quaecumque et qualiacumque fuerint, etiam si ad illa personae consueverint sen debuerint per electionem seu quemvis alium modum assumi, nunc apud Sedem Apostolicam quocumque modo vacantia et in posterum vacatura, nec non per dispositionem vel privationem seu translationem per nos seu auctoritate nostra factas, et inantea faciendas ubilibet: necnon ad quae aliqui in concordia vel discordia electi sive postulati fuerint, quorum

electio cassata, seu postulatio repulsa, vel per eos facta renunciatio et admissa auctoritate nostra extiterit, seu quorum electorum vel postulatorum, et inantea eligendorum seu postulandorum electionem cassari, seu postulationem repelli, aut renunciationem admitti per nos, aut auctoritate nostra, continget apud Sedem praedictam vel alibi ubicumque, et etiam per obitum cardinalium eiusdem Ecclesiae Romanae; aut officia actualiter tenebunt (videlicet vicecancellarii, camerarii, septem notariorum auditoris, literarum contradictarum et apostolici palatii causarum auditorum, correctorum, centum et unius scriptorum literarum apostolicarum, et vigintiquatuor Poenitentiariae praefatae Sedis, et vigintiquinque abbreviatorum, necnon verorum commensalium nostrorum et aliorum vigintiquatuor cappellanorum Sedis eiusdem in epitaphio descriptorum) ct etiam quorumcumque legatorum seu collectorum, ac in terris Romanae Ecclesiae rectorum ac thesaurariorum deputatorum seu missorum hactenus, vel deputandorum aut mittendorum in posterum, nunc vacantia et inantea vacatura, ubicumque dictos legatos vel collectores seu rectores et thesanrarios, antequam ad Romanam Curiam redierint seu venerint, rebus eximi contigerit ab humanis, necnon quorumlibet pro quibuscumque negotiis ad Romanam Curiam venientium, seu etiam recedentium ab eadem, si, in locis a dicta Curia ultra duas diaetas legales non distantibus, iam forsan obierint, vel eos inantea ab hac luce transire contigerit, et etiam simili modo quorumcumque curialium, peregrinationis, infirmitatis seu recreationis, vel alia quacumque causa ad quaevis loca secedentium, si eos, antequam ad dictam Curiam redierint, in locis altra duas diaetas ab eadem Curia, ut praemittitur, non remotis (dummodo corum proprium domicilium non existat ibidem) iam forsan decesserint vel imposterum cos contigerit de medio

submoveri, etiam nunc per obitum huiusmodi vacantia vel in posterum vacatura; rursus monasteria, prioratus, dignitates, personatus, decanatus, administrationes, officia, canonicatus, praebendas et Ecclesias, ceteraque beneficia ecclesiastica, saecularia et regularia, cum cura vel sine cura, quaecumque et qualiacumque fuerint, etiam si ad illa personae consueverint seu debuerint, per electionem seu quemvis alium modum, assumi, quae, promoti per nos sen auctoritate nostra ad patriarchalium, archiepiscopalium et episcopalium Ecclesiarum, necnon monasteriorum regimina, obtinebant tempore promotionum de ipsis factarum, nunc quocumque modo vacantia aut in posterum vacatura, necnon etiam per assecutionem pacificam quorumeumque prioratuum, personatuum, officiorum, canonicatuum, pracbendarum, Ecclesiarum aut beneficiorum aliorum, per nos seu auctoritate nostrarum literarum, immediate collatorum sen conferendorum in posterum, praeterquam si virtute gratiae expectativae assecutio fiet, nune vacantia et inantea vacatura, plena, super praemissis omnibus et singulis, cum fratribus nostris collatione praehabita et matura deliberatione secuta, ordinationi, dispositioni ac provisioni nostrae, de ipsorum fratrum consilio, auctoritate apostolica reservamus. Decernentes ex nunc irritum et inane. si secus, super praemissis et quolibet eorum, per quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Item, placet nobis quod, in me- Declaratque circa electiones tropolitanis et cathedralibus, etiam imme etc. constitutiodiate non subjectis Ecclesiis et monasteriis in tit. De eleimmediate subjectis Sedi Apostolicae, siant ctione in 6 (1); electiones canonicae, quae ad dictam Sedem deferantur, quas etiam ad tempus constitutionis felicis recordationis Nicolai Papae III, quae incipit Cupientes, expectabimus: et elapso dicto tempore, si non

(1) Tu ad hoc vide etiam Gregorium XIII.

presentatae, vel si presentatae, minus ca- 1 nonicae fuerint, providebimus; et si canonicae fuerint, eas confirmabimus, nisi ex rationabili et evidenti causa, de dictorum fratrum consilio, de digniori et utiliori persona duxerimus providendum, proviso quod confirmati praedicti et per eos provisi metropolitanis suis et aliis praestent debita iuramenta et alia ad quae de iure tenentur. Et in monasteriis dictae Sedi immediate non subjectis et aliis regularibus beneficiis, super quibus, pro confirmatione vel provisione, addictam Sedem non consuevit haberi recursus, electi, seu illi quibus providendum est, pro confirmatione et provisione huiusmodi ad Curiam Romanam venire non tenebuntur, ipsaque regularia beneficia sub expectativis gratiis non cadant. Ubi autem, pro monasteriis, ad dictam Curiam venire seu mittere consueverint, non aliter confirmabimus vel providebimus, quam superius de cathedralibus Ecclesiis est expressum. Et de monasteriis monialium non disponemus, nisi sint exempta, et tunc per commissionem ad partes. De caeteris vero dignitatibus et beneficiis quibuscumque, saecularibus et regularibus, vacaturis, ultra reservationes praedictas (maioribus dignitatibus post pontificales, in cathedralibus, et principalibus in collegiatis Ecclesiis, exceptis, de quibus iure ordinario providetur) per illos inferiores, ad quos alias pertinet.

Sedi Apost.,

🖇 4. Placet etiam nobis quod, per quam• Declarat insu- cumque aliam reservationem, gratiam, per vacationes expectativam, aut quamvis aliam disposisibus ordinario- tionem, sub quacumque verborum forma, per nos vel auctoritate nostra factam vel faciendam, non impediamus nos quo minus de illis, cum vacabunt de februarii, aprilis, iunii, augusti, octobris et decembris mensibus, libere disponatur per illos, ad quos horum collatio, provisio, praesentatio, electio, seu quaevis alia dispositio pertinebat: reservatione, aliave quavis dispositione, auctoritate nostra factis vel faciendis, non obstantibus quibuscumque. Quoties vero, aliquo vacante beneficio in ianuarii, martii, maii, iulii, septembris et novembris mensibus, specialiter dispositioni dictae Sedis reservatis, non apparuerit infra tres menses a die notae vacationis in loco beneficii, quod alicui de illo apostolica auctoritate provisum fuerit, ex tunc et non antea ordinarius, vel alius ad quem illius dispositio pertinebit, de illo libere disponere poterit; et ad finem, ut hace ordinatio collationum beneficiorum non reservatorum per alternos menses possit per dictam nationem publicari, et omnes qui ea gaudere voluerint, tempus congruum habeant cam acceptandi tunc quoad dictam Sedem, a kalendis iunii proxime futuris ipsa currere incipiet, et durabit deinceps, nisi in futuro concilio, de consensu dictae nationis, aliter fuerit ordinatum.

§ 5. Placet similiter nobis quod, circa Et quoad anprovisionem dictae Sedis ordinandam, mo- natas. dus annatarum hoc modo currat. De Ecclesiis cathedralibus omnibus et monasteriis, vicorum dumtaxat, vacantibus et vacaturis, solvantur, de fructibus primi anni a die vacationis, summae pecuniarum in Camera Apostolica taxatae, quae communia servitia nuncupantur, et si quae excessive taxatae sint, retaxentur; et quod provideatur specialiter in gravatis regionibus, secundum qualitatem rerum, temporum et regionum, ne nimium praegraventur, ad quod petentibus dabimus commissarios in partibus, qui diligenter inquirant et retaxent. Taxae autem praedictae, pro media parte, infra annum a die habitae possessionis parificae totius vel maioris partis, solvantur; et pro alia media parte, infra annum sequentem; et si infra annum bis vel pluries vacaverint, semel tantum solvatur, nec debitum huiusmodi in successorem in Ecclesia vel monasterio transeat. De ceteris vero dignitatibus, personatibus, officiis et beneficiis, saecularibus ac regularibus quibuscumque, quae auctoritate dictae Sedis conferentur, vel

de quibus providebitur (praeterquam vigore gratiarum, expectativarum aut causa permutationis), solvantur annatae seu medii fructus iuxta taxam solitam, a tempore possessionis intra annum, et debitum huinsmodi, similiter, in successorem in beneficio non transeat. Sed de beneficiis, quae valorem vigintiquatuor florenorum auri de Camera non excedunt, nihil solvatur, duretque haec observantia deinceps, nisi eam similiter in futuro concilio, de ipsius nationis consensu, contingat immutari.

constitut. Eugenic IV (2

§ 6. In aliis autem quae, per felicis recordationis Eugenium Papam quartum, etiam praedecessorem nostrum, pro dicta natione, usque ad tempus futuri generalis concilii, permissa, concessa, indul'a et decreta, ac per nos confirmata fuerunt, in quantum illa concordiae praesenti non obvient, ista vice nihil volumus esse immutatum, et per hoc quod, in concordatis huiusmodi, sive quibusvis aliis eorum occasione conficiendis literis, propter compendiosiorem descriptionem, Alamania specialiter appellatur, natio ipsa censeri non debet a Germanica natione distincta seu quomodolibet separata.

transumptis.

§ 7. Et practerea, quia difficile foret - danda praesentes literas ad singula, in quibus de eis forsitan fides facienda fuerit, loca deferri, cadem apostolica auctoritate decernimus quod ipsorum transumpto metropolitanorum dictae nationis sigillo munito, tamquam praesentibus, si exhiberentur, literis, plena fides adhibeatur et perinde stetur, ac si dictae praesentes literae forent exhibitae vel ostensae, et insuper quoque irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quadragesimo (1), septi-

> (1) Leg. quadragesimo octavo, vu kal. aprilis (B. T). (2) Vide Constit. hanc supra, pag. 92.

mo kalendas aprilis, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 26 martii 1448, pont. anno 11.

## II.

Catholicos Latini ritus ad Graecum transire non posse decernit (1).

## SUMMARIUM

1. Ritus immiscere non licet. — 2. Iloc prohiberi vult per inquisitorem haereticae pravitatis.

Nicolaus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis haereticae pravitatis inquisitori et provinciali provinciae Graeciae, Ordinis Praedica. torum, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Pervenit ad aures nostras quod Ritus immiscoin locis, quae catholicis in Graecia sub-re non licet. iecta sunt, multi catholici, unionis praetextu, ad Graecos impudenter transcunt ritus. Mirati admodum sumus, mirarique non desistimus, nescientes quid sit quod eos a consuetudine ac ritibus, in quibus nati enutritique sunt, in alienigenarum ritus transposuit: nam, etsi laudabiles Orientalis Ecclesiae ritus sint, non licet tamen Ecclesiarum ritus permiscere, neque id unquam sacrosancta synodus Floren-

tina permisit. § 2. Quas ob res nos, quibus, quamvis Hoc prohiberi immeriti, huiusmodi rerum omnium cura vult per inquidivinitus imposita est, cupientes citius, ticae pravitatio ne malum longius serpat, huic rei providere, vobis et utrique vestrum, sub virtute sanctae obedientiae districte mandamus ut, auctoritate apostolica, in omnibus locis praedictis, cum ca ex officio vestro visitatis, permixtionem rituum omnino prohibeatis, convocato ad id, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, contradictores censuris ecclesiasticis et omnibus aliis iuris remediis compescendo.

Datum Romae apud Sanctam Pudenanno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quadragesimo

(1) Ex Regest, in Archiv. Vatic.

octavo, octavo idus septembris, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 6 septembris 1448, pont. anno II.

## III.

Canonizatio S. Bernardini Senensis, professoris Ordinis Fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia eiusque relatio in numerum sanctorum confessorum.

#### SUMMARIUM

Mirabilia fecit Dominus ut hominem in salutis viam reduceret, — 1. Angelos quandoque destinando, — 2. Patriarchas mittendo — 3. Prophetasque, — 4. Filiumque suum morti tradendo pro nostrorum expiatione peccatorum. — 5. Post autem eius ad coelos ascensionem, dimisit in terra apostolos, quorum doctrina et opera, ultra alia, multi se Dei servitio dedicarunt etc. — 6. Et continue in Ecclesia sua renovat aliquos viros electos, qui, quasi novi apostoli, alios ad Dei servitium trahunt. -7. Inter quos electos surrexit praecipue S. Bernardinus de Senis, qui, vitae exemplo et praedicationis opera, in tota Italia Dei Evangelium renovavit, — 8. Et quamplurima miracula fecit. Itaque rex Aragonum. et populi civitatis Senarum et Aquilae apud Eugenium IV institerunt ut desuper fieret processus, ad effectum eum canonizandi. virtute comperta. — 9. Eugenius itaque id tribus cardinalibus commisit, et tandem. veritate habita, illum canonizare cogitabat. - 10. Ilic ergo Pontifex, ab eisdem requisitus, aliis tribus cardinalibus idem negocium commisit, et abundantius veritas comperta fuit. — 11. Et tamen tertio, alios destinavit duos episcopos, qui maiora etiam miracula verificarunt et retulerunt. — 12. Tandem misit Senas et Aquilam unum episcopum, qui perseverantiam miraculorum retulit in dies esse majorem. — 13. Ideo hie Pontifex omnia in consistorio secreto referri voluit et examinari. — 14. Et, in alio simili consistorio, unanimiter cardinales canonizationem fieri votarunt, et Pont. B. Bernardinum canonizandum esse censuit. — 15. Postea in cappella maiori praelatorum vota exquirere voluit, et illi

storio publico tandem ipse Pontifex canonizationem facere publice decrevit. — 17. Refert ergo quasdam S. Bernardini virtutes. — 18. Et, consensu cardinalium accedente, B. Bernardinum inter Ss. confessores connumerat et canonizat, - 19. Indulgentiasque visitantibus eius Ecclesiam concedit, porrigendo manus adiutrices.

## Nicolaus episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Misericordias Domini in aeternum nos Mirabilia fecit cantare debere, Propheta admonet dicens: minem in salu. Misericordias Domini in aeternum can-tis viam redutabo. Magna et inenarrabilia sunt profecto opera misericordiae Dei, quibus iugiter, in salutem humani generis, se einsdem miserationis sinus effundit, quae, si quis ab initio creati hominis recensere voluerit, non tantum hominum linguae, quaecumque illae sint, non sufficerent angelorum. Quam inenarrabile est, quod cum hominem creasset ad imaginem et similitudinem suam, quodque particeps esse posset felicitatis aeternae in unam caelestem civitatem adscribendus consortiis angelorum, si datae sibi divinitus legis non contempsisset imperium, non passa est divina clementia, ipsum penitus interire, sed pro temporum diversitate non destitit congruentes exhibere medicinas, quibus a lege Domini aberrans, in salutis semitam traberetur.

- § 1. Nunc angelos destinando, qui Angolos quandivinam patefacerent voluntatem, suaderent quae iusta sunt, quae sancta sunt, et ad implendum divinum beneplacitum adiuvarent.
- § 2. Nunc mittendo patriarchas gratiae suae spiritu repletos, qui, exemplo suo, ceteros instruerent ad salutem.

mittendo

Patriarchas.

- § 5. Nunc divinos prophetas, qui, Spi- Prophetasque, ritu suo Sancto illuminati, non tantum eius temporis divina beneficia humano generi commemorarent, sed etiam futura praedicerent.
- § 4. Et illud maxime, quo nihil potest Filiumque suinter opera divinae miserationis sublimius um morit train eodem voto fuerunt. - 16. In consi- excogitari, quod Dei Filius in sua persona strorum expia-

tione peccato- naturam nostrae mortalitatis assumeret, et adimpleret ea, per mysterium passionis et mortis suae, quibus a diaboli potestate et peccatorum vinculis solveremur.

§ 5. Haec facta sunt per illam immen-Post autem ei- sissimam profunditatem et abyssum imscensionem, di- penetrabilem misericordiae Dei, quem nos misii in terra christiani induimus (1), et Ipsius sumus baprum doctrina et tismate consecrati, per singulos dies comopera, ultra a-lia, multi se Dei memorantes, conamur cum cordis nostri servitio dedica- spe, fide et charitate viventes sacrificium immolare, cum per ministerium sacerdotum, illius salutaris hostiae, qua peccatum mundi huius abluitur, sacrificium indesinenter offertur. Hæc inenarrabilia sunt, et vix possunt, nisi exigua quadam et tenuissima ex parte cogitari: verum, si quis excogitationem extenderit in divina beneficia quae, post Domini nostri Iesu Christi ascensionem ad coelos, humano generi exhibita sunt, quis illa, non dicam numerare, sed, quamvis potens eloquio, minima ex parte enarrare sufficiat? Quis non stupeat tantam vocationem humani generis per apostolicam turbam (2) paucissimorum hominum a Dei Filio Iesu Christo Domino nostro in universum orbem terrarum destinatorum, evangelicam veritatem humanis auribus intonantium, quorum praedicatione factum est ut nihil terrenum, nihil ligneum nihilque corporeum, nihil denique quod corporis sensus attingit, pro Deo colendum esse homines putent? quodque a vetere seu carnali vita, tam inaestimabilis multitudo in novam et spiritualem vitam translata est, ut persuasum sit humano generi, in ipsis qui Evangelio crediderunt, continentia usque ad tenuissimum victum panis et aquae, et quod maius est, non solum quotidiana, sed per contestes plures dies perpetuata ieiunia? quod castitas usque ad coniugii prolisque contemptum? quod patientia usque ad cruces flammasque neglectas? quod liberalitas usque ad patrimonia distributa pauperibus? quod denique totius

> (1) Waddingus legit: quae nos, qui Christum induimus (R. T.). (2) Tubam.

huius mundi aspernatio, usque ad desiderium mortis intenditur? Haec in plurimis, qui Christi Evangelio credidere, impleta sunt et quotidie videmus impleri, cum terrarum ubique videamus, ubi floret Christi religio, sacra coenobia viris mulieribusque referta, qui se ipsos omnipotenti Deo sacras victimas immolarunt; cum videamus innumerabiles fere sanctissimos et devotivsimos sacerdotes, fungentes suo ministerio, id implere conari, ut ab hac carnali vita in spiritualem transeant, et a saeculi huius concupiscentiis immaculati illaesique permaneant; cum, ex innumerabili multitudine populi, pars non exigua per Evangelii semitam transire conatur, impleta (1) mandata coelestia quantum sinit mortalis infirmitas. Haec facta sunt divina providentia, per humanitatem doctrinamque Christi, per ipsius passionem et mortem, per apostolorum itinera, per martyrum contumelias, cruces, sanguinem, mortes, per sanctorum praedicabilem vitam, atque in his universis digna rebus tantis atque virtutibus, pro temporum opportunitate, miracula.

§ 6. Quanta vero est illa divina mise- Et continue in ratio, quod, decursu temporum, multorum Ecclesia sua renovat aliquos frigescente charitate, illam penitus non viros electos, sinit extingui, sed continuo Ecclesiam apostoli, alios suam per ministerium electorum suorum ad Dei servitium trahunt. renovare et multiplicare non cessat, unicuique tempori electos quosdam, quasi primos magni gregis arietes, et quasi alteros apostolos destinando, qui Evangelii semitam fere obliteratam et pene corruentem, et vitae exemplo et doctrinae verbis innovarent, tantae perfectionis in se exemplaria iacientes, quae postea innumerabiles fere, divino spiritu illorum corda agente, facilissime sequerentur.

§ 7. Hoc factum est per misericordiam Dei superioribus temporibus et fere ubi- Inter quos eque terrarum; sed novissimis diebus, divina praecipue s. se miseratio exuberanter effudit, cum, senis, qui, viin multorum cordibus frigescente chari- tae exemplo et tate, sacram religionem, quae ab evange- opera, in tota

(1) Wadding. implendo (R. T.).

qui, quasi novi

Italia Dei Evan-licae perfectionis semita aberrare videbatur, divino dignata est igne succendere, ut videamus plerasque Religiones ita renovatas, et ita divino igne succensas, ut nisi ingrati esse velimus, divinae benelicentiae immensas gratias referamus quod, ad excolendam vineam suam, etiam hac novissima hora operarios destinare non cessat. Quamplures videmus in hoc ministerium destinatos, sed temporum nostrorum praecipuus et magnus, inter clectos, fuit vir iste sanctissimus, prop'er quem celeberrimus iste conventus agitur, S. Bernardinus, vir ab ipsis incunabulis perfectioni evangelicae consecratus, qui in vineam Domini cultor et operarius designatus, iniunctum sibi opus indesinenter exercuit; qui se immaculatum ab huius saeculi contaminatione custodiens, primum in seipso iugum Christi suave complexus est, et adeo vitae exemplo et sacra praedicatione profecit, ut fere per omnem Italiam renovaverit Evangelium Christi, ubique sine offendiculo scandaloque pertransiens, et, quantum fieri potnit, semper Deo et hominibus placens. Non est huius loci, propter augustiam temporis, singulas suas divinas et fere innumerabiles recensere virtutes; nam tanta omnipotentis Dei attestatione munitur, ut humana laude non egeat.

§ 8. Tanta etenim in sanctitatis suae Bi quampluri- testimonium coruscavere miracula, ut ma miracula fecit. Itaque rex etiam, si qui sint ministri satanae, qui Aragonum, et eius cuperent detrahere sanctitati, fantis Senarum et A- Visis signis atque portentis, penitus quilae apud Ea- obmutescant; et qui beneficia Dei, temstiterunt nt de- pore nostro exhibita, recognoscunt, agant cessus, ad ef- uberes gratias tantae sanctitatis accensi (1), feetum eum ca-nonizandi, vir- videntes in hoc gloriosiss mo viro renovari tute comperta quod de unigenito Dei Pilio dictum est: Venient ad Te, qui detrahebant libi, et adorabunt vestigium (2) pedum tuorum. Tanta etenim tempore sanctae memoriae praedecessoris nostri Eugenii Papae quarti increbuere miracula, ut saepe per plu-

- (1) Wadd. auctori legit pro accensi (R. T.).
- (2) Vulgata habet vestigia, Isai., Lx, 14 (R. T.).

rimos timoratos et religiosos viros, necnon literis multorum principum, et praecipue carissimi in Christo filii nostri Alphonsi, Aragonum regis illustris, et Senensis et Aquilensis populorum precibus, literis et nunciis pulsatus sit, ut tanta et tam divina miracula, quotidie coruscantia, diligenter mandaret inquiri, ut, veritate comperta, tanto viro gloriam, quam iam divina testificatione in triumphante Ecclesia obtinebat in coelis, in militante non negaret in terris.

§ 9. Fecit quod rei gravitas et ma- Eugenius itagnitudo poscebat, et quod alias Sedes que id tribus cardinal. com-Apostolica observare consuevit, commisit misit, et tantribus S. R. E. cardinalibus, qui duos habita, illum cavenerabiles episcopos delegantes, verita-nonizaro cogitem tantae rei inquiri cum omni gravitate mandarent, qui, exactis aliquot mensibus, ad Sedem Apostolicam revertentes, quae invenerunt fidelissime retulerunt. Cum autem idem praedecessor noster, rerum veritate per pecta, pulsantium precibus satisfacere cogitaret, vocante Deo, de hac miseriarum valle subtractus est.

§ 10. Nos qui, non meritis nostris, Hic ergo Ponsed divina dignatione, illi in onere et ho-tifex, ab eisnore successimus, fuimus per eosdem, aliis tribus carquos supra retulimus, saepissime requi-negocium comsiti, ut quod praedecessor noster, impe-misit, et abundiente morte, non fecerat, impleremus. comperta fuit. Nos, rei gravitatem et magnitudinem attendentes, deliberavimus mature et gravis-ime procedendum. Propterea tribus ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus commisimus ut duos venerabiles episcopos eligerent, quos denuo pro inquirenda veritate delegarent, ut, duplici inquisitione informati, rem audacius ageremus. Miserunt, sicut iniunxeramus, duos venerabiles episcopos, qui eorum, quae invenerant, in scriptis notitiam reportantes, fidelissime singula retulerunt, per omnia conformiter referentes his, qui tempore praedecessoris nostri fuerant destinati; sed multo plura clarissima miracula reportarunt, quae post priorum regressum fuerant perpetrata.

§ 11. Nos, non ea inquisitione contenti, Et tamen ter- etiam tertio destinare decrevimus. Prostinavit duos e- pterea duos alios venerabiles episcopos piscopos, qui iussimus proficisci, qui profecti, post miracula veri- menses aliquos rediere, uberrima et fidelissima attestatione referentes, tanta dietim innovari et coruscare miracula, quod, si singula recensenda essent, vix possent magnis libris includi; sed ex omnibus quaedam maiora et insigniora retulerunt.

§ 12. Nos postea etiam Senas mit-Tandem misit tendum esse censuimus, misimusque velam unum epi- nerabilem fratrem nostrum Angelum, episcopum, qui scopum Esculanum, qui, post aliquot miraculor, re- menses reversus, coruscantem divinam tulit in dies es- gratiam in miraculorum perpetratione, sub verissima et fidelissima attestatione, recensuit, quem ctiam voluimus Aquilam proficisci, ut etiam reportaret, si in tanti viri sanctitatis attestationem, perseveranter divina miracula coruscarent, qui reversus, prioribus a nobis destinatis conformia reportavit, et insuper magna et stupenda, quae postmodum contigerant, retulit; quae non in angulis, sed publice et in conspectu multitudinis fuerant perpetrata.

§ 13. Nos, his compertis, ne Spiritui Ideo hic Pou- Sancto resistere videremur, qui per os consistorio se- propheticum laudari Deum in sanctis suis eretoreferrivo-iubet, piis et devotis supplicationibus postulantium condescendere cogitavimus, fecimusque, per venerabiles fratres nostros S. R. E. cardinales per nos deputatos, omnia per nuncios reportata in secreto consistorio nostro diligenter particulariterque referri, quae per consistorium examinata sunt.

§ 14. Sed, propter gravitatem rei, vi-Et, in alio si- sum est in aliud consistorium differri, ut, mill consisto-rio, unanimiter tempore medio, quilibet cardinalis in domo cardinales ca- sua posset illa diligentius intueri, et in fieri votarunt, secundo consistorio, servatis (1) omnium et Pont. B. Ber-votis, in eamdem sententiam convenerunt, nizandum esse tautam esse evidentiam miraculorum (2), necnon de vitae ipsius sanctimonia ac fidei integritate, tam clarum, tamque evidens testimonium, ut in tanti viri ca-

> (1) Wadd. legit scrutatis (R. T.). (2) Idem addit et numerum (R. T.).

nonizationem animos concorditer sua vota depromerent, quorum secuti iudicium, tunc canonizandum esse decrevimus.

§ 15. Verum, ut res cum maiori gra- Postea in capvitate procederet, inssimus, in cappella pella maiori praelatorum vomaiori palatii nostri Apostolici apud San- ia exquirere voctum Petrum, praclatorum omnium qui eodem voto fuein Curia essent fieri congregationem, runt. ipsisque ibidem positis, una cum venerabilibus fratribus nostris proposuimus rem hanc, omnia recensentes, quae usque in horam illam, in huiusmodi materia, fuissent actitata et singulorum vota scrutata sunt, qui in eamdem sententiam devenerunt, in quam venerabiles fratres nostri S. R. E. cardinales in consistorio secreto convenerant.

luit, et illi in

§ 16. Postea in consistorio generali, In consistorio re proposita, quod in consistorio secreto publico tandem pontifex per nos decretum fuerat, publice decre-canonizationem vimus faciendum, hoc est tanti viri cano- decrevit. nizationem in Ecclesia Principis apostolorum, hac die Pentecostes, per nos debere celebrari.

§ 17. Nos igitur, qui huc hodie con- Refert ergo venimus ut, in conspectu tantae multitu- quasdam S. Berdinis, sanctitati tanti viri testimonium tes, perhibeamus, assumimus illud dominicum verbum quod suis imitatoribus dixit: Ubi ego sum, illic et minister meus erit (1). Ministravit Christo, cum se laqueis saeculi exuens, et deponens veterem hominem

cum actibus suis, et induens novum, qui secundum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis, jugum leve sanctae religionis amplexus est. Ministravit Christo cum, in sancta religione proficiens, dietim maiora virtutum divinarum augmenta capiebat, praecipue humilitatis Christi imitator effectus, pauper spiritu et dives gratia. Ministravit Christo cum multis, exemplo vitae, ad salutem profecit aeternam. Ministravit Christo, cum membris Christi, hoc est fidelibus Christi, pabulum doctrinae coelestis indesinenter exhi-

(1) Wadd. hanc pericopen adjungit: Ministravit vir iste sauctissimus Christo, et sequulus est Christum. Ministravit Christo etc. ut supra (R. T.).

canonizat.

buit, plurimas Deo lucrifaciens animas, quas a diaboli et saeculi laqueis exuebat. Ministravit Christo, cum, per civitates provinciasque seminans verbum Dei, populorum catervas antiquis odiis dissidentes, omni cordium rancore deposito, in charitatem mutnam revocabat. Ministravit Christo, cum in pluribus locis mores in lasciviam vergentes et diutius antiquatos, verbi divini praedicatione, dimovit, exhortans tam viros quam mulieres servare pudicitiam reliquosque laudabiles mores, sine quibus nemo vere potest esse christianus. Ministravit Christo, cum, nominis sui per omnem Italiam celebritate ingente, in eadem, quam primo assumpserat, humilitate permansit. Ministravit Christo, cum verbum Dei indefesse praedicare non destitit. Ministravit Christo, cum, se vocante ad aeternam requiem, nec mori timuit, nec vivere recusavit.

§ 18. Ergo, quia non potest Veritas Li consensu ipsa mentiri quae est unigenitus Dei cardinalium ac-cedente, B. Ber- Filius, qui, per os carnis assumptae, lonardinum inter quutus est dicens: Qui mihi ministrat, connumerat et me sequatur et ubi ego sum, illic et minister meus erit; cum sciamus hunc sanctum virum ministrasse Christo, et ipsum fuisse sequutum usque ad consummationem vitae, minime dubitare permittitur, quin potius certissimum tenere debemus, quod, ubi est Christus Dei Filius, sit etiam minister suus S. Bernardinus. Ergo, quia cum Christo sunt omnes sancti eins, de omnipotentis Dei misericordia, qui non deserit Ecclesiam suam, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, ac venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium ad id accedente consensu, decernimus, declaramus et ordinamus sanctum Bernardinum inter sanctos Dei, ab universa Ecclesia debere deputari et sanctum haberi, et tamquam sanctum honorari et coli. Ipsumque canonizamus, et pro canonizato habere volumus. Mandantes festum (1) in numero

> (1) Legendum putamus cum Waddingo: Mandantes festum ipsius in numero Ss. Confessorum Bull. Rom. Vol. V.

sanctorum confessorum non pontificum decantari.

§ 19. Insuper, omnibus vere poeni- Indulgentiastentibus et confessis, qui in die festi sui que resitantibus ecclesiam, in qua sanctum corpus suum concedit, porrequiescit, devote visitaverint, et ad or- adiutrices (1). natum sive fabricam dictae ecclesiae manus porrexerint adjutrices, septem annos et totidem quadragenas, de iniunctis eis poenitentiis, misericorditer in Domino relaxamus praesentibus, perpetuis temporibus duraturis.

Nulli ergo *etc.* 

Si quis autem etc.

Datum Romae in basilica Principis apostolorum, anno Incarnationis dominicae 1450, nono kalendas iunii, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 24 maii 1450, pont. anno iv.

## IV.

Contra impios christianos mittentes et deferentes arma, victualia et mercimonia ad partes saracenorum, vel eisdem favorem aut auxilium praestantes.

#### SUMMARIUM

1. Lateranense et Lugdunense concilia multis poenis innodarunt deferentes et mittentes arma *etc.* Saracenis *etc.* — 2. Pontifex easdem et maiores poenas hic expressas imponit illis, qui per decennium victualia et quaecumque arma etc. detulerint aut deferri permiserint ad terras Soldano subiectas. — Sanctio poenalis.

## Nicolaus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Olim, tam in generali quam in Lateranense at Lugdunensi postmodum substituto con-Lugdunes. coa-cilia multis posciliis, per Sedem Apostolicam celebratis, nis innodarunt in illos falsos et impios christianos, qui, mittentes arma contra Deum et christianum populum. saracenis etc. saracenis ferrum, arma, quibus christianos impugnent, et lignamina galearum et aliorum vasorum navigabilium deferunt ad eos, et qui eis galeas vendunt non pontificum debere collocari, et ei officium

Confessorum non pontificum decantari (R. T.). (1) Ad hoc vide bullam xxx Pii V, Etsi dominici.

deferentes et

ac naves, quique in pyraticis saracenorum navibus curam gubernationis exercent, vel in machinis et quibuslibet aliis, eis impendunt auxilium vel consilium vel favorem, in christianorum dispendium et specialiter Terrae Sanctae, fuit excommunicationis sententia promulgata, ipsosque rerum suarum privatione mulctari, et servos capientium fore censuerunt concilia supradicta; expresse quoque in ipsis praecipitur, ut talibus gremium non aperiatur Ecclesiae, nisi totum, quod de commercio tam damnato perceperint, et tantumdem de suo, in subsidium Terrae memoratae praestiterint, ut aequo iudicio, in quo deliquerint, puniantur.

§ 2. Nos itaque gerentes corde nego-Pontifex eas- cia dictae Terrae, duximus hactenus stapoenas hic ex- tuendum, ut nullus equos, ferrum, lipressas impo- gnamina, victualia et alia quoque merdecennium vi- cimonia, in Alexandriam vel alia loca ctualia et quae-cumque arma saracenorum terrae Ægypti deferre vel etc. detulerint mittere, seu e partibus eorum, ut eisdem miserint ad ter- deferantur, extrahere vel extrahi perras Soldano sub- mittere, aut consilium vel favorem praestare quoquomodo praesumat. Ac illos, qui contra huiusmodi constitutionem nostram ausu temerario venire tentaverint, eo ipso, excommunicationis sententiae decernimus subiacere, a qua non possint absolvi, nisì tantum de bonis propriis in dictae Terrae Sanctae subsidium convertendum exsolverint, quantum ad partes praedictas extulerint vel miserint, et deferri, vel de ipsorum partibus extrahi permiserint, ad eosdem deferendum. Et nihilominus, si personas eorum capi contigerit, in servitutem et capientium illorum esse volumus in quorum ceciderint captionem. Volentes autem in hac parte solertius providere quanto amplius exigere hoc noscitur urgens necessitas dictæ Terrae, apostolica auctoritate statuimus, ut nullus omnino aliqua victualia, usque ad decennium, a data praesentium computandum; alia vero praedicta, aut aliquod seu aliqua de eisdem, aut aliud

quodlibet (victualibus, sicut praemittitur, usque ad praedictum tempus dumtaxat exceptis), quacumque occasione vel causa, seu quovis ingenio vel quaesito colore, ullo umquam tempore in Alexandriam vel partes Ægypti, sen terras Soldano subiectas, mittere vel deferre praesumat, vel, quantum in eo fuerit, mitti vel deferri permittat, auctoritate decernimus eadem, ut hi, qui contra huiusmodi statutum nostrum quolibet modo venire praesumpserint, praeter poenas praedictas, quas ipso facto incurrere volumus, perpetuo sint infames, et intestabiles habeantur, ita quod nec testari nec legata eis seu relicta percipere valeant. Et insuper ad successiones, tam ex testamento quam ab intestato, sint prorsus et reddantur inhabiles, nec ad publica quaelibet admittantur officia, sintque illis actus legitimi perpetuo interdicti; et postquam de huiusmodi temeritate constiterit, diebus festivis et dominicis publice nuncientur, et ad fiscum bona omnia devolvantur.

Si quis autem etc.

Sanctio poe-

Datum apud Urbem Veterem, nono nalis kalendas septembris, pontificatus nostri anno 1v.

Dat. die 24 augusti 1451, pont. anno iv.

## V.

Bonifacii PP IX literas super festo Visitationis sanctissimae Virginis Mariae confirmat (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Bonifacii PP. IX literae insertae praesentibus. - 2. Easdem confirmat. — 3. Solitae clausulae.

Nicolaus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanorum gesta Pontificum, quibus Exordium. potissime salus animarum procuratur, re-

(1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

censeri convenit, ut illa omnibus innotescant.

tibus.

§ 1. Hinc est quod nos tenorem qua-Bonifacii PP rundam litterarum felicis recordationis sertae praesen- Bonifacii Papae Noni, praedecessoris nostri, in eius regestro compertum, de regestro ipso de verbo ad verbum transcribi, et praesentibus annotari fecimus, qui est talis: Bonifacius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Superni benignitas.... (1).

sulae.

§ 2. Caeterum, ut earumdem literarum tenor praedictus sic insertus omni-Easdem confir- modam rei seu facti certitudinem faciat, authoritate apostolica decernimus ut illud idem robur eamdemque vim eumdemque vigorem dictus tenor per omnia habeat, quae haberent originales literae supradictae, ut eadem prorsus eidem tenori fides adhibeatur, quandocumque et ubicumque fuerit exhibitus vel ostensus: ut eidem stetur firmiter in omnibus, sicut ipsis originalibus literis staretur. si forent exhibitae vel ostensae. Per hoc autem nihil novi concedere intendimus, sed tantum per dictum praedecessorem concessa in suo robore permanere.

§ 3. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum constitutio-Solitae clau- nis et intentionis infringere, etc.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, septimo kalendas aprilis, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 26 martii 1451, pont. anno v.

## VI.

Translatio patriarchalis Ecclesiae Graden. ad civitatem Venetiarum, cum suppressione tituli eiusdem Ecclesiae Gradensis (2).

#### SUMMARIUM

Proœmium. - 1, 2. Causae huiusmodi faciendae translationis. — Translatio (de

(1) Caetera leguntur in ipso Bonifacio, tom. IV, pag. 602. (2) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

qua in rubrica). — 3. Ex Gradensi, Castellana et Veneta Ecclesiis unica tantum fit dioecesis. — 4. Gradensis Ecclesiae dignitates novo patriarchatui adiudicantur. — 5. Eidem applicatur quoque dos Ecclesiae Graden. et Castellan. - 6. Clausulae.

## Nicolaus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Regis aeterni ac Pastoris illius caelestis et animarum Christi, a quo singula gratiarum dona, vicem, licet immeriti, gerentes in terris, cum simus ab Eo in eminenti militantis Ecclesiae specula constituti, tum ad omnes christifidelium nationes, loca et personas, ut promeritorie honorentur, intenti sumus; tum ad honorem et dignitatem illorum pervigili cura attendimus nostras cogitationes, quorum devotio erga nos, fervor fidei et plurimarum virtutum merita videntur expo-

scere, ut amplioris dignitatis titulo de-

corentur. § 1. Sane, mentis nostrae intuitu con- Causae buiussiderantes quanta sit dignitas et ma-modi faciendae translationis. gnitudo reipublicae Venetorum, quanta populi multitudo, quantus civitatis ornatus et amplitudo, quanta illius magnitudo dominii, quanta rerum magnificentia existat: advertentes quoque animum ad singularem ipsorum erga nos et Romanam Ecclesiam devotionem, nimirum, ipsorum quasi requirentibus meritis, ad ea agenda et concedenda impellimur, quibus talis et tam egregiae civitatis et civium nomen ac gloria, per suae quoque Ecclesiae maiestatem et amplitudinem illustretur.

§ 2. Cum itaque Ecclesia patriarchalis Graden., in dominio ipsius reipublicae, Venetorum existens, quae per obitum bo. me. Dominici, ultimi illius patriarchæ extra Romanam Curiam defuncti, pastoris est solatio destituta, sita sit in loco deserto et destituto cultoribus, adeo ut nullus iamdudum patriarcha residere voluerit, et quo tantae dignitatis splendor sordescere existimatur, nos considerantes

ipsa, tamquam planta fructifera, radicibus suis altius in solo uberi debitis (1) in immensum fere suae diguitatis ramos expandet, et amplificationem recipiet digniorem: quodque ex eo devotio civium et religio fidei ac divinus cultus maiorem fructum pariet animarum ad omnipotentis Dei laudem et exaltationem Ecclesiae suae sanctae, ut civitas ipsa Venetiarum digniori in spiritualibus titulo decoretur, et titulum patriarchalis Ecelesiae Graden, necnon titulum et dignitatem episcopatus Venetiarum, qui, a nomine loci in ambitu ipsius civitatis existentis, Castellum nuncupatur, in quo illius ecclesia cathedralis sita, episcopatus Castellan. nominatur, extitit, caeteras quoque dignitates, personatus, administrationes, officia, canonicatus, praebendas ac alia beneficia ecclesiastica in praefatis Graden, et Castellan, Ecclesiis, de vene-Fressletio (do rabilium fratrum nostrorum S. R. Eccl. cardinalium consilio et assensu, ac de potestatis plenitudine, auctoritate apostolica supprimentes, et penitus extinguentes, praefatam Ecclesiam Castellan, patriarchalem sedem et dignitatem, cui venerabilem fratrem nostrom Laurentium antea Castellan, episcopum, in patriarcham et pastorem praeficere intendimus, cum omnibus et singulis patriarchalibus insigniis, dignitatibus, præeminentiis, privilegiis, iuribus et honoribus, tam ipsi olim patriarchali Graden. Ecclesiae, quam illius patriarchis concessis, erigimus, constituimus et deputamus; Gradensem vero provinciam, cum omnibus illius suffraganeis episcopis in provinciam patriarchalis Ecclesiae Venetiarum constituimus et eri-

quod si in civitate Venetiarum dignitas

patriarchalis sedis institueretur civitas

§ 3. Volentes et decernentes ut deinceps Ecclesia patriarchalis Venetiarum Castellana et futuris perpetuis temporibus appelletur; Veneta Boele- quodque, tam dictae quondam Graden., 120 fit diose, cum omnibus Ecclesiis sibi unitis, quam

(1) Leg. f. in solo uberi defixis (R. T.).

Castellan. Ecclesiarum dioecesis praefatae patriarchali Ecclesiae Venetiarum umtae sint, et una dumtaxat eademque dioecesis censeantur.

§ 4. Omnes vero et singulas dignitates, Gradensis Ecpersonatus, administrationes, officia, ca-clesiae dignitanonicatus et praebendas ac beneficia, quae triarchatui aderant in praefata olim Castellana Ecclesia, iudicantur. cum omnibus eorum possessionibus, bonis mobilibus et immobilibus, iuribus, actionibus, obventionibus et emolumentis de illa spectantibus, necnon fructibus, redditibus et proventibus eorumdem, ac cum illis canonicorum capitulum, in omnibus et per omnia, prout in dicta olim Ecclesia Castellan. esse consueverunt, in patriarchali Ecclesia huiusmodi, per nos erecta, denuo creamus et instituimus: ac ill.s, qui ipsa per antea obtinebant, conferimus, et de eisdem providemus. Illis vero qui canonicatus et praebendas, dignitates, personatus, administrationes, officia et beneficia in olim Graden, suppressa praedicta obtinebant, quod ipsorum fructus, redditus et proventus, donec et quousque vixerint, integre exigere et percipere ac in suos usus et utilitatem convertere libere et licite possint et valeant, perinde ac si suppressio, extinctio et alia supradicta per nos facta non fuissent, concedimus.

§ 5. Praeterea, etiam omnia et singula Bidem applidominia, feuda et possessiones, fructus, dos Ecclesiae redditus et proventus, census, iura, actio-Graden. et Canes et alia mobilia et immobilia bona stellan. quaecumque, olim Graden. et Castellan. Ecclesiarum, et aliorum in dicta Graden. suppressorum, praefatae patriarchali Ecclesiae Venetiarum pro eius mensa perpetuo donamus, concedimus, applicamus, appropriamus et assignamus, volentes et eisdem scientia et authoritate statuentes pariter et decernentes quod, ex nunc in antea in perpetuum, ipsa Ecclesia sic erecta patriarchalis Ecclesia ac dioecesis et provincia Venetiarum sint, et etiam nuncupentur: quodque in eadem quondam Ecclesia Graden., prout hactenus consuevit,

gimus.

quis in rubrica).

per unum vel plures presbyteros, quibus | de illius proventibus per patriarcham Venetiarum pro tempore existentem necessaria congrue ministrentur, et animarum cura, si qua illi imminet, diligenter exerceatur: ac inibi laudabiliter deserviatur in divinis.

Clausulae.

§ 6. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, octavo idus octobris, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 8 octobris 1451, pont. anno v.

## VII.

Coronatio Friderici tertii, Romanorum imperatoris, in alma Urbe, cum approbatione electionis iam de eo factae.

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Cura Romani Pontificis propagandi fidem et tuendi iura regnorum. - 2. Imperium vacavit per obitum Alberti imperatoris, electoresque imperii Fridericum in regem Romanorum futurumque imperatorem elegerunt. — 3. Qui spatio annorum duodecim regnum provide gubernavit. - 4. Is deinde coronationem petiit a Sum. Pontifice, — 5. Qui illum coronavit, praevia approbatione suae electionis, - 6. Obedientiamque illi praestari iubet.

## Nicolaus episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Proomium.

Imperator aeternus, cuncta caelestia simul et terrena gubernans, totum orbem sub ditione regnorum et illorum principatu constituit salubriter gubernari, ne statum humanae creaturae ad imaginem sui Creatoris formatae, mundi tempestuosae fluctuationes confunderent, vel eius quietis dulcedinem impedirent; quinino, ut omnes sub iuris et honestatis legibus vita pacifica viverent, et ab offensis alteruter abstinerent, Factoremque suum cognoscerent, agnitum colerent, et suo reverenter imperio subiacerent. Demum vero creaturam ipsam ab ipsius Factoris agnitione deviam, suoque cultu aberrare prospiciens, Unigenitum suum misit in mundum, ut eam ad agnitionem et cultum huiusmodi revocaret, et sui faceret regni cohaeredem. Qui rediturus ad Patrem apostolorum Principem sibi vicarium instituit, ut cunctis superintenderet, et commissis populis sibi salubriter praesideret.

§ 1. Nos igitur qui, licet immeriti, ipsius Cura Romani apostolorum Principis in huiusmodi eius pagandi fidem vicariatu, sumus a Domino constituti suc- et tuendi iura cessores, et Ecclesiæ militanti, sub qua et sacrum Romanum imperium dicto Imperatori aeterno famulatur, sua miseratione praesidemus, quoad hoc, pervigili cura commissi nobis officii debitum libenter exequimur, ut ipsius imperii et singulorum iura regnorum, sub salubri regimine, ad Domini nostri gloriam, catholicae fidei propagationem et totius reipublicae prosperitatem fideliter tueantur, et feliciter gubernentur.

§ 2. Cum itaque dudum sacrum Ro- Imperium vamanum imperium, per obitum clarae me- cavit per obimoriae Alberti, regis Romanorum, prin- peratoris, elecipis, qui illius gubernacula gessit, foret perii Friderisolatio viduatum, venerabiles fratres no- cum in regem Romanorum fustri et dilecti filii nobiles viri ipsius im- turumque impeperii electores, ad inclytam Domum Au-ratorem elegestriae, quae regem praedictum et carissimum in Christo filium nostrum Fridericum, Romanorum imperatorem semper augustum, genuit, convertentes intuitus suos, et permoti generositate, vita, moribus et virtutum meritis praeclarissimis, quibus idem carissimus filius noster Fridericus praefulgere dignoscitur, ipsis spem indubie pollicentibus quod eiusdem Alberti, quem catholicum et pium principem, iustitiae zelatorem, fidei et Ecclesiae fidelissimum protectorem, et omnium virtutum plenitudine redimitum, universa commemorat Ecclesia, imitator esse studeat integerrimus, in Romanorum regem, postmodum in futurum imperatorem pro-

movendum, unanimi voto, divina disponente clementia, eumdem Fridericum concorditer elegerunt.

- § 3. Idem vero Fridericus, digesta me-Qui spatio an- ditatione praevia, ad eorumdem electorum regnum instantiam, electioni huiusmodi consenprovide gaber- tiens, et humeros suos regni tutelae gerendae prompta devotione submittens, regali per eum suscepta infula, de virtutibus in virtutes proficiscens (1), merita maiorum suorum accumulans, per annos fere duodecim, regni sui gubernacula adeo provide, utiliter et salubriter gessit, Ecclesiae unitati et ipsius regni prosperitati, singulorumque servandis iuribus, et fidelibus quibuslibet, et pacis successibus votive dirigendis diligenter intentus, ut ipsum imperium tam providi, fidelis et pii praedicti felici regimini multipliciter gaudeat se commissum.
- § 4. Postmodum autem idem filius no-Is deinde co-ster carissimus, ad honorem S. R. E. et tiit a Sum. Pon- sacri imperii decus, victoriae unctionem et imperiale diadema ab ipsa Ecclesia suscepturus, nostro se conspectui praesentavit, et illa per manus nostras sibi impendi humiliter supplicavit. Et quamquam, in minoribus constituti, de meritis et virtutibus suis fuissemus sufficienter edocti, nihilominus ea quae laudis suae praeconia nostris auribus retulerunt, experimento censemus fore longe maiora quam famae facultas sufficiat explicare.

ronavit, prævia electionis,

tifice,

- § 5. Nos igitur, votis suis non imme-Qui illum co- rito benignum conferentes auditum, ipsius approb. snae aeternae charitatis et debiti honoris constringentes amplexibus eumdem filium nostrum carissimum, cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus diligenti deliberatione praehabita, de eorumdem fratrum consilio, ad gloriam omnipotentis Dei et gloriosae semper Virginis Mariae et BB. apostolorum Petri et Pauli, exaltationemque et honorem dictae Romanae Ecclesiae et sacri imperii, ad suscipiendum imperiales dignitates dignum et idoneum declaravimus, et ele-
  - (1) Proficiens.

ctionem approbantes eamdem, sibi, per manus venerabilis fratris nostri Francisci, episcopi Portuensis, unctionem huiusmodi impendi fecimus, et tandem, collatis sibi omnibus dignitatibus huiusmodi, insigni imperiali ipsum diademate supradicto duximus coronandum, supplentes omnes defectus, si qui, aut ratione formae aut ratione personae suae aut personarum dictorum electorum, seu quavis alia ratione vel causa, in huiusmodi electione intervenerint quovis modo, ex certa scientia et apostolicae plenitudine potestatis.

§ 6. Omnibus vero interim fidelibus Obedientiamvassallis et subditis praefati imperii, cuius- que illi praecumque conditionis existant, etiamsi regali aut pontificali dignitate praefulgeant, districte praecipimus quatenus praefato imperatori (ut tenentur) efficaciter pareant et intendant.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, xiv kalendas aprilis, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 19 martii 1452, pont. anno vi.

## VIII.

Declaratio, tum soptam (1) tum reliquam Africam a Promontoriis Bajadoc et Nam ad Guineam usque, vel etiam ultra ad antarticum, omniaque adiacentia Saracenorum regna Lusitanae coronae esse addicta (2).

## SUMMARIUM

Exordium. — Quae sit vera regum laus. — 1. Henrici principis gesta insignia. --Athlantici Oceani insulares Christi fide imbuti. — 2. Ad Indos conquisitum maximo labore iter. - Subacti a Lusitanis Æthyopes occidui. - 3. Plures religione Christi informati. — 4. Prohibita externis in eas oras navigatio. — Amputata litium materia.

(1) Leg. f. loco soptam, Septam (Ceuta) (R. T).

(2) Ex Regest. Vatic.

— 5. Partum in regna barbarica ius Lusitano confirmatum, - Et in ea quae in posterum comparanda erunt. — Condendarum in iis regnis legum auctoritas collata. — 6. Martini V et Eugenii IV confirmata privilegia. — Concessa extruendarum ecclesiarum potestas. — 7. Ferrum et lignamina ad barbaros deferri prohibita. 8. Censurae ecclesiasticae praevaricaturis inflictae. — 9, 10. Obstantium derogatio. — 11. Fides adhibenda transumpto praesentium. — 12. Clausulae.

# Nicolaus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

regum laus.

Romanus Pontifex, caelestis clavigeri successor et vicarius lesu Christi, cuncta mundi climata omniumque nationum in illis degentium qualitates paterna consideratione discutiens, ac salutem quaerens et appetens singulorum, illa, perpensa deliberatione, salubriter ordinat et disponit, quae grata divinae Maiestati fore conspicit, et per quae oves sibi divinitus creditas ad unicum ovile dominicum reducat, et acquirat eis felicitatis aeternae praemium, ac veniam impetret animabus, quae eo certius, auctore Domino, provenire credimus, si condignis favoribus et specia-Quae sit vera libus gratiis eos catholicos prosequamur reges et principes, quos, veluti christianae fidei athletas et pugiles intrepidos, non modo saracenorum caeterorumque infidelium Christi nominis inimicorum feritatem reprimere, sed etiam ipsos eorumque regna ac loca, etiam in longissimis nobisque incognitis partibus consistentia, pro defensione et augmento fidei, debellare suoque temporali dominio subdere, nullis parcendo laboribus et expensis, facti evidentia cognoscimus; ut reges et principes ipsi, sublatis quibusvis dispendiis, ad tam saluberrimum tamque laudabile prosequendum opus semper amplius animentur.

cipis gesta in-

§ 1. Ad nostrum siguidem nuper, non Henrici prin- sine ingenti gaudio et nostrae mentis laetitia, pervenit auditum quod dilectus filius nobilis vir Henricus, Infans Portugalliae, charissimi in Christo filii nostri Alfonsi,

illustris, patriis inhaerens vestigiis clarae memoriae Ioannis, dictorum regnorum regis eius genitoris, ac zelo salutis animarum et fidei ardore plurimum succensus, tamquam catholicus et verus omnium creatoris Christi miles, ipsiusque fidei acerrimus ac fortissimus defensor et intrepidus pugil, eiusdem Creatoris gloriosissimum nomen per universum terrarum orhem, etiam in remotissimis et incognitis locis, divulgari, extolli et venerari, necnon illius ac vivificae, qua redempti sumus, Crucis inimicos perfidos, saracenos videlicet, ac quoscumque alios infideles ad ipsius fidei gremium reduci, abeius ineunte aetate totis aspirans viribus, post Ceptensem civitatem, in Africa consistentem, per dictum Ioannem regem eius subactam dominio, et post multa per ipsum Infantem, nomine dicti regis, contra hostes et infideles praedictos, quam etiam in propria persona, non absque maximis laboribus et expensis, ac rerum et personarum periculis et iactura, plurimorumque naturalium suorum caede, gesta bella, ex tot tantisque laboribus, periculis et damnis, non fractus neque territus, sed ad huiusmodi laudabilis et pii propositi sui prosecutionem in dies magis atque magis exardescens, in Oceano mari quosdam so- Athlantici Olitarias insulas fidelibus propalavit, ac fun-ceani insulares Christi fide imdari et construi inibi fecit ecclesias et buti. alia pia loca, in quibus divina celebrantur officia, et dicti quoque Infantis laudabili opera et industria quamplures diversarum in dicto mari existentium insularum incolae seu habitatores ad veri Dei cognitionem venientes, sacrum baptisma susceperunt, ad ipsius Dei laudem et gloriam ac plurimarum animarum salutem, orthodoxae quoque fidei propagationem et divini cultus augmentum.

§ 2. Praeterea, cum olim ad ipsius In- Ad Indos confantis pervenisset notitiam, quod nun-quisitum maxi-mo labore iter. quam, vel saltem a memoria hominum non consuevisset per huiusmodi Oceanum mare versus meridionales et orientales Portugalliae et Algarbii regnorum regis plagas navigari; illudque nobis Occiduis

adeo foret incognitum, ut nullam de partium illarum gentibus certam notitiam haberemus, credens se maxime in hoc Deo praestare obsequium, si, eius opera et industria, mare usque ad Indos, qui Christi nomen colere dicuntur, navigabile fieret, sicque cum eis participare, et illos in christianorum auxilium adversus saracenos et alios huiusmodi fidei hostes commovere posset; ac nonnullos gentiles seu paganos (1) nefandissimi Machometi secta minima, infectos populos inibi medio existentes continuo debellare, eisque incognitum sacratissimum Christi nomen praedicare ac facere praedicari: regia tamen semper auctoritate munitus, a vigintiquinque annis citra, exercitum ex dictorum regnorum gentibus, maximis cum laboribus, periculis et expensis, in velocissimis navibus, caravellis nuncupatis, ad perquirendum mare et provincias maritimas, versus meridionales partes et polum antarticum, annis singulis fere mittere non cessavit; sicque factum est ut, cum naves huiusmodi quamplures portus, insulas et maria perlustrassent, ad Ghineam (2) provinciam tandem pervenirent, occupatisque nonnullis insulis, portibus ac mari eidem provinciae adiacentibus, ulterius navigantes, ad ostium cuiusdam magni fluminis, Nili communiter reputati, Subactia Lu-pervenerunt, et contra illarum partium populos, nomine ipsorum Alfonsi regis et Infantis, per aliquos annos guerra habita extitit, et in illa quamplures inibi vicinæ insulae debellatae ac pacifice possessae fuerunt, prout adhuc cum adiacenti mari possidentur.

sitanis Æthyopes occidui.

ne Christi in-

formati.

§ 3. Exinde quoque multi Ghinei et Plures religio- alii Nigri vi capti, quidam etiam, non prohibitarum rerum permutatione seu alio legitimo contractu emptionis, addicta sunt regna transmissi. Quorum inihi copioso numero ad catholicam fidem conversi extiterunt, speraturque, divina favente cle-

- (1) Leg. forsan paganos et nefandissimi Machometi secta nimium infectos populos etc. (R. T).
  - (2) Leg. hic et alibi Guineam, Guinei etc.

mentia, quod, si huiusmodi cum eis continuetur progressus, vel populi ipsi ad fidem convertentur, vel saltem multorum ex eis animae Christo lucrifient.

§ 4. Cum autem, sicut accepimus, licet rex et Infans praedicti, qui, cum tot tantisque periculis, laboribus et expensis, nection perditione tot naturalium regnorum huiusmodi, quorum inibi quamplures perierunt, ipsorum naturalium dumtaxat freti auxilio, provincias illas perlustrari fecerunt, ac portus, insulas et maria huiusmodi acquisiverunt et possederunt, ut praefertur . ut illorum veri domini, timentes ne aliqui, cupiditate ducti, ad partes illas navigarent, et operis huiusmodi perfectionem, fructum et laudem sibi usurpare vel saltem impedire cupientes; propterea, seu lucri commodo aut malitia, ferrum, arma, lignamina, aliasque res et bona ad infideles deferri prohibita portarent vel transmitterent, aut ipsos infideles navigandi modum edocerent, propter quae eis hostes fortiores ac duriores fierent, et huiusmodi prosecutio vel impediretur vel forsan penitus cessaret, non absque offensa magna Dei et ingenti totius christianitatis opprobrio; ad obvi- Probibita exandum praemissis, ac pro suorum iuris ternis in eas et possessionis conservatione, sub certis tunc expressis gravissimis poenis prohibuerint et generaliter statuerint quod nullus, nisi cum suis nautis ac navibus et certi tributi solutione, obtentaque prius desuper expressa ab eodem rege vel Infante licentia, ad dictas provincias navigare, aut in earum portubus contractare, seu in mari piscari praesumeret, tamen successu temporis evenire posset quod aliorum regnorum seu nationum personæ, invidia, malitia aut cupiditate ductae, contra prohibitionem praedictam, absque licentia et tributi solutione huiusmodi, ad dictas provincias accedere, et in sic acquisitis provinciis, portubus et insulis ac mari na- Amputata livigare, contractare et piscari præsumerent tium materia. et exinde, inter Alfonsum regem ac Infan-

confirmatum,

tem, qui nullatenus se in iis sic deludi | paterentur, et praesumentes praedictos, quamplura odia, rancores, dissensiones, guerrae et scandala, in maximam Dei offensam et animarum periculum, verisimiliter subsequi possent et subsequerentur.

§ 5. Nos, praemissa omnia et singula debita meditatione (1) attendentes quod, cum olim praefato Alfonso regi quoscumque saracenos ac paganos, aliosque Christi inimicos ubicumque constitutos, ac regna, ducatus, principatus, dominia, possessiones, et mobilia et immobilia bona quaecumque per eos detenta ac possessa invadendi, conquirendi, expugnandi, debellandi et subiugandi, illorumque personas in perpetuam servitutem redigendi, ac regna, ducatus, comitatus, principatus, dominia, possessiones et bona sibi et successoribus suis applicandi, appropriandi, ac in suos successorumque suorum usus et utilitatem convertendi, aliis nostris literis plenam et liberam, inter caetera, concessimus facultatem; dictæ Partum in re- facultatis obtentu, idem Alfonsus rex, seu Lusitano ipsius auctoritate praedictus Infans iuste et legitime insulas, terras, portus et maria huiusmodi acquisivit ac possedit et possidet, illaque ad eundem Alfonsum regem et ipsius successores de iure spectant et pertinent; neque quivis alius ex Christi fidelibus, absque ipsorum Alfonsi regis et successorum suorum licentia speciali, de illis se hactenus intromittere licite potuit nec potest quoquomodo, ut ipse Alfonsus rex eiusque successores et Infans eo sincerius huic tam piissimo ac praeclaro et omni aevo memoratu dignissimo operi, in quo, cum animarum salus, fidei augmentum et illius hostium depressio procurentur, Dei ipsiusque sidei ac reipublicae universalis Ecclesiae rem agi couspicimus, insistere valeant et insistant, quo, sublatis quibusvis dispendiis, amplioribus se per nos et Sedem Apostolicam favoribus et gratiis munitos fore conspexerint,

> (1) Deest f. considerantes, ac (R. T.). Bull. Rom. Vol. V.

de praemissis omnibus et singulis plenissime informati, motu proprio, non ad ipsorum Alfonsi regis et infantis, vel alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, maturaque prius desuper deliberatione praehabita, auctoritate apostolica et ex certa scientia, de apostolicae potestatis plenitudine, literas facultatis praefatas, quarum tenores de verbo ad verbum praesentibus haberi volumus pro insertis, cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis, ad Ceptensem et praedicta et quaecumque alia, etiam ante datam dictarum facultatem literarum acquisita, et quae in posterum, nomine dictorum Alfonsi regis suorum- Et in ea quae que successorum et infantis, in ipsis ac in poster. comillis circumvicinis et ulterioribus ac remotioribus partibus, de infidelium seu paganorum manibus acquiri potuerunt, provincias, insulas, portus et maria quaecumque extendi, et illa sub eiusdem facultatis literis comprehendi, ipsarumque facultatis et praesentium literarum vigore iam acquisita et quae in futurum acquiri contigerit, postquam acquisita fuerunt, ad praefatum regem et successores suos ac infantem, ipsamque conquestam, quam a capitibus de Borados (1) et de Nam usque per totam Ghineam, videlicet versus illam meridionalem plagam extendi, harum serie declaramus etiam ad ipsos Alfonsum regem, successores suos ac Infantem, et non ad aliquos alios spectasse et pertinuisse, ac in perpetuum spectare et pertinere de iure; necnon Alfonsum regem condendarum et successores suos ac Infantem praedictos in its regnis legum auctoritas in illis et circa ea, quaecumque prohi- collata. bitiones, statuta et mandata, etiam poenalia et cum cuiusvis tributi impositione, facere, et de ipsis et de rebus propriis et aliis ipsorum dominiis disponere et ordinare potuisse, ac nunc et in futurum posse libere et licite, tenore praesentium decernimus et declaramus, ac, pro potioris iuris et cautelae suffragio, iam acquisita et quae in posterum acquiri contigerit (1) Leg. f. Bojador (R. T.).

provincias, insulas, portus, loca et maria quaecumque, quotcumque et qualiacumque fuerint, ipsamque conquestam, a capitibus de Boradoch et de Nam praedictis, Alfonso regi et successoribus suis, regibus dictorum regnorum, ac Infanti praefatis perpetuo donamus, concedimus et appropriamus per praesentes.

testas.

§ 6. Praeterea, cum ad perficiendum Martini V et opus huiusmodi multipliciter sit oppor-Eugenii IV con-firmata privile- tunum quod Alfonsus rex et successores ac Infans praedicti, necnon personæ quibus hoc duxerint, seu aliquis ipsorum duxerit committendum, illius dicto Ioanni regi per felicis recordationis Martinum quintum, et alterius indultorum etiam inclytae memoriae Eduardo, corumdem regnorum regi, eiusdem Alfonsi regis genitori, per piae memoriae Eugenium quartum, Romanos Pontifices praedecessores nostros, concessorum, versus dictas partes cum quibusdam saracenis et infidelibus de quibuscumque rebus et bonis ac victualibus, emptiones et venditiones, prout congruit, facere, necnon quoscumque contractus inire, transigere, pacisci, mercari ac negotiari, et merces quascumque ad ipsorum saracenorum et infidelium loca, dummodo ferramenta, lignamina, funes, naves seu armaturarum genera non sint, deferre, et ea dictis saracenis et infidelibus vendere, omnia quoque alia et singula in praemissis et circa ea opportuna vel necessaria facere, gerere vel exercere, ipsique Alfonsus rex, successores et Infans in iam acquisitis et per eum acquirendis provinciis, insulis ac locis quascumque Concessa ex- Ecclesias, monasteria et alia pia loca funclesiarum po- dare, ac fundari et construi, necnon quascumque voluntarias personas ecclesiasticas, saeculares, quorumvis etiam Mendicantium Ordinum regulares (de superiorum tamen suorum licentia) ad illa transmittere, ipsaeque personae inibi etiam, quae advenerint, commorari, ac quorumcumque in dictis partibus existentium vel

auditis, in omnibus, praeterguam Sedi praedictae reservatis casibus, debitam absolutionem impendere ac poenitentiam salutarem iniungere necnon ecclesiastica sacramenta ministrare valeant libere ac licite decernimus, ipsique Alfonso et successoribus suis, regibus Portugalliae, qui erunt in posterum, et Infanti praefato concedimus et indulgemus.

§ 7. Ac universos et singulos Christi Ferrum et 11fideles, ecclesiasticos, saeculares et Or- gnamina ad bardinum quorumcumque regulares, ubilibet prohibita. per orbem constitutos, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis vel praeeminentiae fuerint, etiamsi archiepiscopali, episcopali, imperiali, regali, ducali seu alia quacumque maiori ecclesiastica seu mundana dignitate praefulgeant, obsecramus in Domino, et per aspersionem Sanguinis Domini nostri lesu, cuius, ut praemittitur, res agitur, exhortamur, eisque in remissionem snorum peccaminum iniungimus, necnon hoc perpetuo prohibitionis edicto districtius inhibemus, ne ad acquisita seu possessa nomine Alfonsi regis, aut inconquisita huiusmodi consistentia provincias, insulas, portus, maria et loca quaecumque, seu alias ipsis saracenis, infidelibus vel paganis arma, ferrum, lignamina aliaque a inre saracenis deferri prohibita quoquomodo, vel etiam, absque speciali ipsius Alfonsi regis et successorum suorum et Infantis licentia, merces et alia a iure permissa deferre, aut per maria huiusmodi navigare, seu deferri vel navigari facere, aut in illis piscari, seu de provinciis, insulis, portubus, maribus et locis seu aliquibus eorum aut de conquista huiusmodi se intromittere, vel aliquid, per quod Alfonsus rex et successores et Infans praedicti quominus acquisita et possessa pacifice possideant, ac conquistam huiusmodi prosequantur et faciant, per se vel alium sen alia, directe vel indirecte, opere vel consilio, facere accedentium confessiones audire, illisque aut impedire quoquomodo praesumant.

§8. Qui vero contrarium fecerit, ultra poe-Censurae ec- nas contra deferentes arma et alia prohibita varicaturis in- saracenis quibuscumque iure promulgatas, quas illos incurrere volumus ipso facto: si personae fuerint singulares, excommunicationis sententiam incurrant; si communitas vel universitas civitatis, castri, villæ seu loci, ipsa civitas, castrum, villa seu locus interdicto subiaceat eo ipso; nec contrafacientes ipsi vel aliqui eorum excommunicationis sententia absolvantur, nec interdicti huiusmodi relaxationem apostolica seu alia quavis auctoritate obtinere possint, nisi ipso Alfonso et successoribus ac Infanti prius pro praemissis congrue satisfecerint, aut desuper amicabiliter concordaverint cum eisdem, mandantes per apostolica scripta venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo Ulixbonensi, Silvensi ac Ceptensi episcopis, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum, per se vel alium seu alios, quoties, pro parte Alfonsi regis et illius successorum ac Infantis praedictorum vel alicuius eorum desuper fuerint requisiti, vel aliquis ipsorum fuerit requisitus, illos, quos excommunicationis et interdicti sententias huiusmodi incurrisse constitit, tamdiu dominicis aliisque festivis diebus in ecclesiis, dum inibi maior populi multitudo convenerit ad divina, excommunicatos et interdictos, aliisque poenis praedictis innodatos fuisse et esse auctoritate apostolica declarent et denuncient, necnon ab illis nunciari, et ab omnibus arctius evitari faciant, donec pro praemissis satisfecerint seu concordaverint, ut praefertur.

rogatio.

- § 9. Contradictores per censuram ec-Obstantium de- clesiasticam, appellatione postposita, compescendo; non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.
  - § 10. Caeterum, ne praesentes litteræ, quae a nobis, de nostra certa scientia et matura desuper deliberatione praehabita, emanarunt, ut praefertur, de subreptionis aut nullitatis vitio a quoquam imposterum

valeant impugnari, volumus, et auctoritate apostolica, scientia ac potestate praedictis, harum serie decernimus pariter et declaramus quod dictae literae et in eis contenta, de subreptionis vel obreptionis vel nullitatis, etiam exordinariae, vel alterius cuiuscumque potestatis, aut quovis alio defectu impugnari, illarumque effectus retardari vel impediri nullatenus possint, sed in perpetuum valeant ac plenam obtineant roboris firmitatem; irritum quoque sit et inane, si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 11. Et insuper, quia difficile foret Fides adhibenpraesentes nostras literas ad quaecumque da transumpto praesentium. loca deferre, volumus et, dicta auctoritate, harum serie decernimus quod earum transumpto manu publica, et sigillo episcopalis vel alicuius superioris ecclesiasticae curiae munito, plena fides adhibeatur et perinde stetur, ac si dictae originales literae forent exhibitae vel ostensae, et excommunicationis aliaeque sententiae in illis contentae, infra duos menses, computandos a die qua ipsae praesentes literae seu cartae vel membranae earum tenorem in se continentes valvis ecclesiae Ulixbonensis affixae fuerint, perinde omnes et singulos contrafacientes supradictos ligent, ac si ipsae praesentes literae eis personaliter et legitime intimatæ ac praesentatae fuissent.

§ 12. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae declarationis, constitutionis, donationis, concessionis, appropriationis, decreti, obsecrationis, exhortationis, iniunctionis, inhibitionis, mandati et voluntatis infringere, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto, sexto idus ianuarii, pontificatus nostri anno octavo.

Dat. die 8 ianuarii 1454, pont. anno viii.

An. C. 1454

Clausulae.

# CALLISTUS III

PAPA CCXI

Anno Domini MCCCCLV.

Lallistus tertius, Hispanus, antea Alphonsus S. R. E. tit. Ss. Quatuor Coronatorum presbyter cardinalis Borgia, Valentinus episcopus, electus est in Pontificem die 8 aprilis 1455. Sedit in Pontificatu, temporibus Friderici III, regis Romanorum, annos III, menses III, dies xxIX, duabusque promotionibus ix creavit cardinales. Obiit die 6 augusti 1458, et sepultus est in basilica Vaticana. Vacavit Sedes dies xIII.

J.

Thesaurarius et clerici reverendæ Cameræ Apostolicae, veri familiares Papae, eiusque et Sedis Apostolicae cappellani esse declarantur.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Eugenius IV nonnulla statuit quoad clericos. — 2. Nicolaus V clericos supranumerarios a consultationibus se abstinere, et a Camera clausa exire debere decrevit, — 3. Contravenientibusque poenas inflixit. — 4. Statutis Camerae etiam cavetur clericos absentes nihil percipere posse, nisi etc., ut in dicta bulla Eug. IV. - 5. Sed tamen aliqui ad locum clericorum numerariorum votaque et emolumenta se admitti impetrabant. — 6. Hic ideo Pontifex dicta R. Camerae statuta, et Eug. IV et Nicol, bullas innovat, praedictosque sic intrusos amoveri mandat, — 7. Statutisque et bullis praedictis, nonnisi certa hic data forma, derogari posse decernit. -8. Thesaurario et clericis numerariis privilegia concedit.

## Callistus episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Quae laudabili et provida praedecessorum nostrorum ordinatione gesta, seu approbata vel statuta sunt, opportunis nos decet favoribus prosegui, et efficacem operam adhibere circa observantiam eorumden).

§ 1. Dudum siquidem Eugenius PapalV Eugenius IV praedecessor noster (1).

§ 2. Et subsequenter, praefato praede-

nonnulla statuit quoad clericos.

cessore rebus humanis exempto, per piae Nicolaus Volememoriae Nicolaum Papam V, etiam prae- ricos supranu-merarios a condecessorem nostrum, accepto quod in sultationibus so praesata Camera clerici supernumerarii Camera clausa huiusmodi adeo excreverant, ut saepe exire debere contingeret plures, uno et eodem tempore, ad huiusmodi peragendum officium in ipsa Camera simul sedere, confusio quaedam inter eos oriebatur. Itaque ipsius officii, quod inter cetera Romanae Curiae officia insigne et praecipuum existit, auctoritas non parum minui videbatur, quodque ea quae in eadem Camera, secus ab iis qui intra septenarium numerum, iuxta statutorum ordinationem et capitulorum continentiam huiusmodi, tractabantur, ex supernumerariorum multitudine praedictorum, facile in publicam vulgi notitiam deveniebant: idem Nicolaus praedecessor, inconvenientibus huiusmodi salubriter obviare volens, motu proprio, auctoritate apostolica, ex certa scientia, per alias suas literas decrevit et statuit, et etiam ordinavit quod omnes et singuli extra septenarium numerum clericorum participantium, tam a Nicolao quam Eugenio, praedecessoribus praefatis, eatenus creati et in posterum creandi, quos in dicta Camera, quandocumque et quotiescumque fieret seu teneretur, adesse contingeret. postquam audientiam in ea proponentibus pro tempore noverint datam, sive praestitam, ipsique omnes, ut est moris, licentiati forent, simul cum illis exire, dictisque numerariis, ut se invicem claudere et

(1) Omittitur residuum, quia bulla Eug. est sup., pag. 32.

super causis proponentium huiusmodi

deliberare, ac super ceteris expediendis

eiusdem Camerae negociis consulere et

determinare valcrent, omnino cedere.

ipsosque quietos dimittere, et a deliberationibus et consultationibus huiusmodi prorsus se retrahere et abesse deberent ac etiam tenerentur.

intlixit.

- § 3. Nec aliquis eorum, quovis quaesito Contravenien- colore, contra praemissa vel aliquid praemissorum, quidquam impetrare, seu alias quomodolibet attentare praesumeret. Volens quemlibet supradictorum huiusmodi, excommunicationis sententiam ac reatum periorii, officii sui omnisque eius privilegii immunitatis et praerogativae amissionem incurrere ipso facto, prout in singulis Eugenii et Nicolai praedecessorum huiusmodi literis, quarum tenores pro expressis haberi volumus, continetur.
- § 4. Cum itaque, sicut etiam accepi-Statutis Came- mus, inter alia eiusdem Camerae statuta, rae etiam cavetur clericos ab. ut praemittitur, consirmata, dintiusque sentes nihilper- laudabiliter observata, caveatur expresse, nisi etc., ut in quod ex ipsis septem numerariis, illi, qui dicta bulla Eu- publicae vel privatae rei causa absentes fuerint, nihil omnino percipere aut petere valeant, nisi duarum ex tribus partibus voto decernatur; ita quod emolumenta quae absentibus, si praesentes essent, contingere deberent, haberent inter supersti-

bant.

- tes praesentes dividi. § 5. Tamen ipso Nicolao adhuc in hu-Sed tamen ali-manis agente, execrabilis quorumdam qui ad locum ambitio, avaritiaeque caecitas corum ocumerariorum vo- los adeo excaecavit, ut, post et contra lumenta se ad- statutorum et ordinationum huiusmodi mitti impetra- confirmationes, approbationes ac in contravenientes sententiarum promulgationes, illa infringere temere satagentes, excommunicationis sententiam periurique reatum non formidantes, importuna eorum instantia, ab eodem Nicolao praedecessore, non tam obtinuerunt, quam extorquere praesumpserunt, se nedum ad locum numerariorum absentium et vota danda, sed etiam ad emolumenta, ipsis numerariis propter eorumdem absentiam denegata, recipi et admitti, licet, de facto, in eorumdem numerariorum, praesertim praesentium, clericorum praeiudicium non modicum atque damnum.
- § 6. Nos igitur, nostrorum praedeces- Bic ideo Ponsorum vestigiis inhaerentes, ac tales prae-tifex dictae R. Camerae statusumptores contra statuta huiusmodi ad - ta et Eug. IV missos, ne id aliis trahi valeat in exem-innovat, praeplum, amoventes, amotosque fuisse et dictosque sic intrusos amoesse nunciantes, motu proprio, non ad veri mandat. eorumdem clericorum vel aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, ex certa scientia, omnes et singulas Eugenii et Nicolai, praedecessorum, statutorum eorumdem confirmatorias literas, ipsa statuta concernentes, harum serie innovamus, confirmamus et approbamus, ac plenam roboris firmitatem obtinere velle decernimus, eaque de cetero, iuxta eorum continentiam atque formam, inviolabiliter observari volumus et mandamus, decernentes, per receptionem et admissionem praesumptorum et amotorum eorumdem, necnon quorumcumque per eos perceptorum fructuum perceptionem, nullum clericis et statutorum observationi huiusmodi praeiudicium generari potuisse sive posse.
- § 7. Et nihilominus, motu et aucto- Statutisque et ritate et scientia similibus, hac irrefra-bullis praedi-nonnisi gabili constitutione statuimus et ordina- certa hic data mus quod, etiam sub praedictis excom- forma, derogari posse decernit. municationis et periurii poenis, nullus de caetero, praetextu quarumcumque literarum, etiam apostolicarum, a nobis seu de mandato nostro emanatarum, nisi in illis praesentium de verbo ad verbum insertio fiat, ad huiusmodi absentium emolumenta, seu ad vota exhibenda vel alia contra statuta ipsa exercenda recipi vel admitti. Decernentes omnes et singulas, per quoscumque impetrandas literas, iussiones et mandata, ad id non extendi: clericosque seu gentes Camerae huiusmodi, illis, contra tenorem statutorum suorum, obedire non teneri, vel ad id a quoquam, quavis auctoritate, coarctari, seu propterea interdici, suspendi vel excommunicari non posse. Irritum et inane, si secus super iis, a quoquam,

quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentatum forsan est hactenus, vel in posterum contigerit attentari.

concedit.

§ 8. Praeterea, ut eo magis se nobis Thesaurario et et Apostolicae Sedi devotiores exhibeant, rariis privilegia quo ex hoc a nobis conspexerint se maioribus attolli favoribus et gratiis, thesaurarium et singulos septem clericos ipsos, nostros et Sedis praefatae veros cappellanos, ac etiam nostros veros familiares et continuos commensales fuisse et esse harum serie nunciamus; eosque tales, tam in assecutione beneficiorum, sub eorum expectativis gratiis sibi pro tempore concessis quam alias, reputamus, ac omnibus et singulis illis prorsus similibus privilegiis, gratiis, concessionibus, antelationibus, praerogativis, favoribus et indultis, quibus alii familiares nostri continui commensales utuntur et gaudent, seu uti et gaudere poterunt in futurum, uti pariter et gaudere potnisse atque posse et debere, motu, auctoritate et scientia praemissis, decernimus et etiam declaramus, volumusque et concedimus per praesentes.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto, octavo idus maii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 8 maii 1455, pont. anno 1.

## 11.

Sanctorum confessorum pontificum canoni adscribit beatum Osmundum Saresberiensem (1), in Anglia episcopum, cum festi eiusdem sancti institutione.

Exordium. — 1. Narratio. — 2. S. Osmundi origo. — 3. Ecclesiam Sarisberiensem dotat. — Canonicatus et praebendas erigit. — Episcopus Sarisberiensis ordinatur. - Varia edit ingenii sui monumenta. — 4. Eius virtutes. — 5. Miracula. — 6. Acta. — 7. Gregorius IX pro cano-(1) Sarisberia, alias Sarviodunum et Serviodunum, quae aliter Sarum, Salesbury Anglis est (n. T.). nizatione supplicatur. — 8. Processus. — 9. Ad Gregorium XII et Martinum V res perducitur. — 10. Transmittuntur processus ad Sedem Apostolicam, — 11. Et examini subiiciuntur. — 12. Martinus V, Eugenius IV et Nicolaus V e vivis decedunt. — Angliae regis, aliorumque preces. — 13, 14. Canonizatio. — 15. Festum et officium die 4 decembris indicitur. — 16. Indulgentiae conceduntur. — 17. Preces iniunguntur. — 18. Sanctio poenalis.

# Callistus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Summus Pontifex, qui, aeternae legis imperio, cuncta quae condidit provida moderatione gubernat, ante mundi constitutionem, per lapsum protoplasti, humanum genus miserabili servituti, mortis scilicet et damnationis aeternae, obnoxium fore praevidens; ut praevaricatione perditum hominem, quem ab angelis paulo minorem ad suam imaginem similitudinemque formavit, non suis meritis, sed inaestimabili sua charitate, congrua satisfactione redimeret, regnique coelestis municipem faceret et sui Unigeniti cohaeredem, de summo coelorum solio ad ima perspiciens, nihilque decentius redemptioni nostrae, plenitudine temporis ingruente, Verbi sui incarnatione diiudicans convenire, unicum suum Filium, ante Luciferum et saecula genitum, in uteri praelectae Virginis habitaculum, Angelo nunciante et eodem Spiritu obumbrante, trausmisit, ut, trabea nostrae mortalitatis assumpta, visibilis appareret, fieretque salubre remedium, singulare praesidium et pro peccatis hominum propitiatio; Deus homo, cuius quidem ab infantia actiones et gesta, ad nostram profecto doctrinam nostramque salutem instituta. donec e mundo transiturus ad Patrem pacem discipulis, pacem terris et cunctis fidelibus postrema secundum carnem relingueret voluntate, tot vitae exemplaris mysteriis, tot insuper salutaribus sacramentis redundare noscuntur, ut ineffabilem Divinae Sapientiae altitudinem, incomprehensibilem scientiam, -profunda ! consilia, rerum ordinem admirabilem et investigabiles vias lingua carnis disserere, aut intellectus investigare nequeat, cum imperfectio conditionis humanae, non solum in causis operum deficiat perscrutandis, verum in ipsis causarum gperibus vix sufficiat admirari; quod utique Vas ille electionis usque ad coelum tertium raptus, admiratione et stupore repletus, prorumpens in vocem, exclamat: O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei! Quam incomprehensibilia sunt iudicia eius, et investigabiles viae eius! Alto igitur Illius consilio, qui, secundum ordinem Melchisedech, sacerdos est maximus, factum est ut, ex eadem Virgine natus orbis Conditor, et progressus in tempus, renovandis fonte baptismatis, quemadmodum de aeterna morte iter nobis pararet ad vitam, stupentis in unda lordanis, proprio lavacro sacrisque operibus plurimis, doceret pariter et exemplis; et ne quisquam fugacis vitae huius allectus illecebris, commutationem praesentium pro aeternae gloriae adeptione paveret, postquam cuncta ad nostram salutem rite peregerat, immaculatam se se hostiam in ara Crucis morte quidem turpissima obtulit Deo Patri; suique pretiosissimi Sanguinis effusione, non auro, naturam redemit humanam, militantemque fundavit Ecclesiam, consecravit; et ne portis inferi aut mortis legibus subiaceret usque ad finem saeculi stabilivit, et quamvis profectionis suae comites, sanctos apostolos aliosque discipulos, corporali praesentia relicturus, se nobiscum semper adesse praedixerit, pro regendo tamen universalis tunc nascentis Ecclesiae firmamento, coelestis regni clavigero Petro, in suam successorumque Pontificum personas, claves regni coelorum, ligandi videlicet et solvendi dedit potestatem, suique gregis suique ovilis curam vigilem ac regimen speciale commisit, sponsamque suam nullam habentem rugam neque maculam, sacrosanctam Ec-| orbem Crucis circumtulere vexillum :

clesiam Apostolicam, quae, non saxorum mole, sed virtutibus aedificatur ut civitas, admirabili firmitate stabiliens, super seipsum aedificavit, et ad evidentem roboris firmitatem se vivum constituit angularis lapidem firmamenti; in altis vero, sanctis et electis catholicae doctrinae, columnis alia fundamenta substituens, ut, in montibus fundata sanctissimis, nullum vereri posset ruinae dispendium, sed continuo sanctorum innovata splendoribus, nequicquam sub modio depressa lateret, verum etiam sublimata per amplius cunctis præberet salutis exemplum; hanc itaque vèluti Reginam a dexteris suis in vestitu deaurato, per eximium prophetam affirmat assistere, mira varietate virtutum circumdatam, idest sanctorum et electorum suorum, quibus per Spiritum Sanctum varia distribuit munera gratiarum: namque aliis sapientiae, aliis scientiae sermonem dedit; aliis fidem, aliis sanitatum atque virtutum gratias, aliis prophetiam discretionemque spirituum, linguarum quoque genera interpretationesque sermonum provida moderatione concessit, dividendo singulis pro suae mirificae voluntatis arbitrio. Ea namque est mira et decora varietas in summo angulari lapide Christo Iesu coaedificata, quam gloriosus apostolorum chorus electorumque spirituum, societasve sanctorum omnium quotidie repraesentat. Sed ante alios, ad componendum in terris doctrinae coelestis exordium et novae fidei fundamentum, hos mundi triumphatores apostolos duodenos præelegit ex millibus, aliosque discipulos, ut eorum doctrina in orbem terrarum longe lateque diffusa, sancrosancta fulgeret Ecclesia, et vetusta servitute sublata, cunctis fidelibus salutis et vitae semita panderetur. Isti quidem sancti, magistri optimi imitatores verique discipuli, qui in omnem terram coelestem imbrem et divina mysteria diffundentes, sanguine proprio plantaverunt Ecclesiam praelibatam, ac per universum

triumphales deinde post duces hos primos, athletarum et martyrum suorum cohortem lucidissimam, palma martyrii rutilantem et in sanguine Agni candidatam, devicta morte, transmisit, qui in confessione fidei perseverantes intrepidi vincula, cruciatus et verbera, plurima quoque tormentorum saevissima genera mortemque perpessi sine murmure aut querimonia, victores optimi ad aeterna gaudia et praeparata eis munera properarunt, imitandum exemplum aeternamque memoriam cunctis de se fidelibus relinquentes: illustrant etiam hinc eamdem Ecclesiam et supernam Ierusalem novam, ad ipsius validissimum praesidium destinati, doctores incliti ac splendidissimi sacerdotes et confessores, qui, fide et lenitate praeclari, castitate pollentes, non caduca et transitoria mundi huius oblectamenta, non fallaces divitias, sed quae lesu Christi sunt tota animi intentione quaerentes, sanctarumque operationum exercitatione animas Deo lucrifacere, imbecilles regere, fidem catholicam verbo et exemplo corroborare in omni doctrina et sapientia curaverunt, ac talenta eis credita, tamquam fideles et providi dispensatores, multiplicata patrifamilias reddiderunt, et tandem semetipsos, charitatis luce vestitos, iustitiae et misericordiae margaritis ornatos, atque virtutibus reliquis redimitos, absque macula aut admixtione pravi operis, ante conspectum Dei se immaculatos exhibentes, velut sydera in firmamento coruscant. Virgines denique ad ornatum Reginae huius mirificum idem Opifex destinavit, quae venienti sponso virgini Filio Virginis unigenito, castis et immaculatis actibus, nitidis et mundis corporibus occurrent, secum in vasis suis oleum deferentes, et ad coelestes nuptias, specioso prae filiis hominum, immaculato rege invitante, introeunt cum omnibus sanctis et electis Dei, illic sine fine mansurae. Omnia namque haec et alia quamplurima, quae potius attenuare quam explicare possemus, ad compendio complectenda, ac e multis et

decorem et pulchritudinem Reginae huius, eodem Spiritu Sancto gratiarum charismata varia et innumera infundente, tam provide, tam laudabiliter et opportune ab aeterno ordinata sunt, ut, etiam post admirabilem ipsius Redemptoris ascensionem, vinea Domini Sabaoth, militans praelibata Ecclesia, providis commissa cultoribus excolenda, novo semper foetu fecundior, novos continuo cultores parturiat et novissima sanctorum germina, quae eam ab hostibus tueantur incursibus, et veluti sepe circumdatam illins sanctitudinem illidi non sinant insultibus bestiarum, quotidie reproducat. Ipse namque Redemptor noster, qui eam super se lapide quidem firmissimo stabilivit, eamdem protegit, tuetur atque defensat, eamque in tempore visitat, continuo iuvat, auget, et, ad consummationem saeculi nobiscum usque permanens, nusquam eam deserit nec relinquit, illi semper et undique nova praesidia, novos milites, novos cultores exquirit.

§ 1. Sed et ab extremis terrarum insulis, et remotissimis totoque orbe divisis partibus, coelestis agricola, more suo piissimo, eamdem vineam novo germine, novo praesule et cultore dignissimo visitavit, et ad novellas virgulas inserendas vetustasque purgandas, fovendas regendasve transmisit probatissimae ac exemplaris vitae virum mirabilem Osmundum, Saresberiensem antistitem, in hac tam mira Reginae huius varietate sanctorumque cohorte merito collocandum, ac beatorum spirituum coetui, suis excellentibus meritis, sociandum, immo verius sociatum; cuius quidem originem vitae, actus, mores ac merita, et quae Summus idem Pontifex, Deus, in ipsius sanctitatis praemium monstrare dignatus est, splendida quoque ipsius miracula omni pene genti, Anglorum praesertim regni notissima, ne praesens saeculum et nostri temporis aetas, silentio omnino praetermissa, ignoret, brevi sub

Narratio.

maximis pauca non reticenda esse censuimus, ut, pro ipsius gloriosi praesulis et confessoris optimi gloria, cunctis fidelibus innotescent.

§ 2. Vir namque sanctissimus Osmuns Osmundi ori- dus, generositate praeclarus, ex stirpe regia ac etiam ducali nobilissima ortus prosapia, postquam pueriles annos laudabiliter et supra quam illa aetas pateretur exequerat, bonae indolis adolescens, non lasciviam complexus est mundi, non saeculi oblectamentis et voluptatibus, dum libere uti posset, applicuit animum; sed cor gerens senile, ac omnes sui cordis cogitationes ad ipsum Creatorem suum et opera charitatis pietatisque convertens, in Dei timore et proximi charitate eo magis fervebat in dies, quo maiori utens, pro qualitate temporis, ratione, cuncta sub sole vanitati subiecta, transitoria et caduca, iuxta Sapientis sententiam fore cognovit.

tat:

§ 3. In virum deinde perductus, et Ecclesiam Sa- evangelicae doctrinae verus imitator existens ac illud Salvatoris nostri semper ante oculos sui cordis fixum tenens: Nisi quis renuntiaverit omnibus quae possidet, non potest meus esse discipulus, ut thesauros incomparabiles sibi in coelo reconderet, ubi fures neguicquam effodiunt, nec furantur, ubi tinea corrodere aut demoliri non potest, de bonis a Deo sibi collatis in regno Angliae, Saresberiensem Ecclesiam, tunc in suis primordiis tenuem et exilem, nova quadam fundatione ac ampla sui patrimonii dote et largitione dotavit, praedia scilicet, terras et possessiones sui comitatus Dorsetiae, et quae ad ipsum alias legitime pertinebant, libros quoque, calices, cruces, paramenta et quaeque alia optima ornamenta, sicut cathedralem decebat Ecclesiam, sibi pia liberalitate donavit, ac, Canonicatus et ultra primitus institutas, quatuor alias dignitates, triginta duos canonicatus, totidemque praebendas, alios quoque archi- | Creatori.

praebendas eri-

Bull. Rom. Vol. V.

Ecclesiae, post decessum primi episcopi, risheriensis orfuit ordinatus antistes, incredibili perfectione et gratia necnon Sancti Spiritus lumine illustratus, non solum doctrina verbi ac operibus optimis pariter et exemplis commissum sibi gregem dominicum informaret, ipsamque Ecclesiam, cui digne præerat, illiusque capitulum et personas sacris dogmatibus insigniret, et nusquam, magis quam suo in tempore, disciplinae censura, morum honestas et gravitas personarum in ea vigeret; sed, ne promiscuis actibus rerum turparentur officia, ac in divinis aliqua posset in antea suboriri confusio, librum quemdam Varia edit inperutilem et proficuum Ordinalem, alias genii sui mo-Consuetudinalem appellatum, quo fere universae ipsius Angliae, Walliae et Hiberniae ac aliorum quamplurium locorum utuntur Ecclesiae, necnon sanctorum vitas, pro eorum gloria et cleri instructione, composuit, atque alia quamplurima imitanda posteris exempla continuo praebuit, ita ut divinum potius quam humanum eum cuncti putarent, quem divina miseratio tot gratiarum muneribus illustrabat. § 4. Erat namque vir totius pruden- Rius virtutes.

diaconatus et officia in ea erexit; ita ut qui, suis exigentibus meritis, in ipsius,

tiae, humilitatis et patientiae, pietate magnificus, pudicitia, castitate ornatus, sobrietate et abstinentia praeditus, bonitate conspicuus, laudabilis sanctitate, morum honestate virtutibusque praeclarus, semper in fide constantior, praestantior spe, charitate ardentior, iustitiae et aequitatis amator, qui carnis illecebras, iactantiam pompam et arrogantiam, ac caetera vitia mira animi magnitudine contempsit atque calcavit, et sanctis, usque ad consummationem corporis, consummatis operibus, ac sacramentis ecclesiasticis demum rite perceptis, in confessione verae fidei et aeternae Trinitatis firmiter perseverans, puram et immaculatam animam reddidit

quam dotavit ornavitque, Saresberiensis Episcopus Sa-

§ 5. Cuius quidem meritis summus et omnipotens Creator omnium Deus, remunerator animarum fidelium, caecis visum, surdis auditum, mutis loquelae officium, claudis gressum, naufragis periclitantibusque portum salutis restituit et indulsit, ab immundis quoque spiritibus obsessos, furiosos, rabidos, et amentes atque diabolica fraude oppressos penitus liberavit, diversarum quoque aegritudinum incurabilium mole subactis, paralyticis, contractis, tremulis, languidis, invalidis et infirmis sanitatem restituit et, quod admiratione maxima dignum est, plures mortuos suscitavit; alia etiam multa miracula, quae ipsius sancti meritis et precibus sublimis Deus operatus est et operatur in dies, si per singula recensere vellenius, longius nimium in ipsorum recitatione prolixitas resultaret.

Acta

§ 6. Sed, ne quidem ea, quae praeclara et admiranda sunt, devotis fidelibus illins singula gesta legere cupientibus abscondita fiant, libellum, in quo omnia fideliter annotari curavimus, una cum processibus super praemissis confectis, quos in archivio ipsius Ecclesiae ad perpetuam rei memoriam conservari mandavimus, poterunt lectitare.

§ 7. Verum, quia idem Paraclitus Spi-Gregorius ix ritus, qui mentem huius praesulis sui pro canoniza- luminis claritate replevit, et qui sacrosanctae Ecclesiae catholicae profutura prævidet, din latere non sinit, bonae memoriæ Ricardum episcopum, necnon decanum et capitulum dictae Ecclesiae Saresberiensis ac alios plurimos graves Deoque devotos viros inspiravit divinitus, ut sanstae Sedi Apostolicae praemissa omnia nota facerent, ac eidem Sedi, cui tunc Gregorius Papa nonus, praedecessor noster, praesidebat, humiliter supplicarent ut, prins per illos viros graves et expertos, quibus id duceret committendum, de sanctimonia vitae, virtutibus ac miraculis eiusdem episcopi receptis informationibus

gravitas exigebat, eum sanctorum Dei cathalogo adscribere dignaretur, idem praedecessor, intendens in huiusmodi causa, iuxta rei magnitudinem, cum debita deliberatione et maturitate procedere, bo. m. Bachoniensi et Conventrensi episcopis ac abbati monasterii de Stanley eorum propriis nominibus non expressis, suis dedit litteris in mandatis, ut super vita et miraculis huiusmodi diligenter inquirerent et se informarent, ac quidquid per inquisitionem et informationem huiusmodi de sanctimonia atque miraculis eiusdem antistitis invenirent, veritate fulciri, et totum exinde formatum processum, eorum sigillis munitum ad eumdem praedecessorem remitterent per eum examinandum secundum exigentiam et continentiam meritorum.

§ 8. Postmodum vero praefati commissarii, ad executionem litterarum dicti praedecessoris, iuxta commissionis formam eis traditam super his, quae pro huiusmodi veritate investiganda necessaria erant, legitime procedentes, ac de sanctimonia vitae et miraculis dicti Osmundi episcopi diligentius inquirentes, nonnullos testes bonae opinionis et famæ cum ea, qua decebat, attentione et diligentia examinarunt; quorum depositiones et attestationes in authenticis scripturis redactae, in archivio dictae Ecclesiae conservatae per certa tempora remanserunt.

§ 9. Et licet ex post, varietate tempo- Ad Gregor, MI rum ac plerisque aliis causantibus im- et Martinum v pedimentis, in huiusmodi causa ulterius processum non fuisset, nihilominus postmodum canonizationis causa praedicta coram bonae memoriae Angelo Corario, in universali Ecclesia episcopo tune Gregorio XII, in sua obedientia, de qua partes illae tunc erant, nuncupato, primo, et successive, pro parte bonae memoriae Ioannis episcopi ac dilectorum filiorum decani et capituli Saresberiensis, coram piae me. Martino Papa V, etiam praedeet testibus fide dignis, prout tantae rei cessore nostro, proposita, ac praemissis

An C. 1456

omnibus et singulis ex ordine recensitis, ! et etiam pro eorum parte subiuncto quod ipsi, dignum existimantes thesaurum longo tempore absconditum Christi fidelibus debere ostendi, ut tamquam lucerna lucens ad aliorum exempla et instructionem pateret, cupiebant, pro exaltatione nominis Christi, ac splendore, gloria et honore ipsius Saresberiensis Ecclesiae, ut super praemissis ad examinationem eiusdem processus et alia dictam causam concernentia usque ad canonizationem einsdem sancti viri procederetur; idem Martinus, praedecessor, prout rei gravitas et magnitudo poscebat, bonae memoriae Iacobo Tergestino, in regno Angliae Apostolicae Sedis nuntio, et Wintoniensi ac Herfordensi episcopis suis litteris dedit in mandatis, ut processus super praemissis vita et miraculis per eosdem commissarios habitos et formatos auctoritate sua cum debita maturitate et gravitate, prout tantae rei conveniret, recensentes et examinantes, ac in formam authenticam redigentes, de praemissis omnibus et eorum circumstantiis universis se informarent, et inquirerent diligentius veritatem, et nihilominus ad receptionem testium, probationum et informationum fide dignorum, prout expediens esse cognoscerent, in ipsa causa ad ulteriora procederent, prout eorum discretioni videretur. Voluit tamen quod totum in ipsa causa, tam per eosdem primos iudices formatum, quam secundos dictos auctoritate sua formandum processus in publica et authentica forma corum sigillis munitos per proprium nuntium ad ipsum Martinum praedecessorem destinare curarent, ut veris existentibus supradictis, ipse praedecessor super canonizatione huiusmodi in forma Ecclesiae consueta, servatis de more solemnitatibus, deliberare valeret.

§ 10. Qui quidem commissarii man-Transmittuntur <sup>2d</sup> data apostolica in singulis diligentius exe-Sedem Apostoquentes, ultra primos, aliis quamplurimis | maturitate rimari et investigare curavimus;

testibus idoneis diligenter examinatis, eorum dicta et attestationes ac per eos habitos aliosque priores processus praedictos ad Romanam Curiam transmiserunt, idemque Martinus praedecessor ad humiles preces episcopi, decani et capituli praedictorum, Gabrieli tituli sancti Clementis, postea Eugenio Papae IV, ac Petro tituli sancti Stephani in Coelio monte, presbyteris, et Lucido Sanctae Mariae in Cosmedin diacono, cardinalibus, etiam in suo concistorio publico vivae vocis oraculo commisit, ut in dicta causa procederent et, apertis processibus, eos diligenter examinarent, sibique postea ex more referrent ad effectum canonizationis praedictae.

§ 11. Qui, servatis servandis recogni- Et examini subtisque sigillis, processus huiusmodi aperuerunt, monentes omnes et singulos, qui in his interesse aliquod habere praetenderent, ut ad diem certam tunc expressam legitime comparerent, aliaque deinde fecerunt, quae circa ca fuerant opportuna.

§ 12. Cumque, rei huius veritate com- Martinue V. perta, idem Martinus praedecessor votis Nicolaus V s poscentium cogitaret annuere, sicut Altis. vivis decedunt. simo placuit, e medio sublatus est; et licet recolendae memoriae Eugenius praefatus, similiter praedecessor noster, rem hanc, ut accepimus, optato fine concludere velle assereret, morte antea interceptus, quod proposuerat non implevit. Denique fel. rec. Nicolaus Papa V, praedecessor etiam noster immediatus, plurimorum supplicationibus inclinatus, quod in similibus Sedes Apostolica observare consueverat, et rei qualitas expetebat, nobis, tunc in minoribus constitutis, ac dilecto filio nostro Dominico tituli sanctae Crucis in Icrusalem, presbytero cardinali, negotium ipsum examinandum, investigandum discutiendumque commisit; in quo debita cum diligentia procedentes, cuncta quae in praemissis et circa ea quomodolibet opportuna erant, cum omni attentione et

ac postremo, codem Nicolao prædecessore, J vocante Domino, similiter rebus ab humanis exempto; nos, qui eidem, licet insufficientibus meritis, in universalis Ecclesiae gubernatione successimus, iteratis vicibus, pro parte carissimi in Christo Anchie regis filii nostri Henrici sexti, Angliae regis illustris ac carissimae in Christo filiae Margaritae, reginae Angliae illius conthoralis, necnon praelatorum, principum ct Christi fidelium dicti regni, ac etiam venerabilis fratris nostri Richardi, moderni episcopi, dilectorumque filiorum Gilberti Kimar decani et capituli Saresberiensis Ecclesiae memoratae, fuimus debita cum instantia requisiti, ut quod iidem nostri praedecessores minime adimpleverant, et nobis faciendum Altissimus reservavit, perficere, annuente Domino, dignaremur; quorum omnium tam efficax assertio, et crebra dilecti filii magistri Ioannis Lax, legum doctoris et secretarii nostri, ac dictorum episcopi et capituli procuratoris intercessio fuit, ut non immerito nos, qui, licet tantae rei excellentiam saepenumero mente volverimus, eamque humeris nostris imparem esse plane conspexerimus, ne tamen voluntati divinae contradicere videremur, praemissa omnia et singula ponderantes, necnon eiusdem antistitis fidem, vitae integritatem, mores, actus castissimos, humilitatem, simplicitatem, doctrinam, liberalitatem, maxime erga Saresberiensem Ecclesiam memoratam illiusque personas, et quae a trecentis et plurimis annis citra coruscarunt miracula plurima, aliaque adminicula non minora, tam per authenticas scripturas, quam per fide dignorum etiam septuaginta quinque testium depositiones manifeste probata, famam quoque publicam, ac praeterea triginta famosissimorum sacrae paginae et ntriusque iuris doctorum, quorum nonnulli episcopi, quidam referendarii, caeteri vero praelati Palatii Apostolici auditores, advocati consistoriales ac magnae aucto-

in unam camdemque sententiam pro ipsius canonizatione antistitis convenirent, merito attendentes, ut tanto viro gloriam, quam divina testificatione iam in triumphante obtinchat Ecclesia, in militante nequaquam negaremus in terris, praemissa omnia in consistorio nostro per dilectum filium nostrum Eliam tituli sancti Martini in montibus, presbyterum cardinalem, quem loco nostro quoad hoc sustituimus, fecimus particulariter recitari, scrutatisque deinde in eodem consistorio votis omnium venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium, ac omnibus debite recensitis, ildem fratres nostri in eamdem sententiam convenerunt, quorum secuti consilium, ut illud plurimorum sententiis firmaretur, omnes alios in Romana Curia residentes praelatos in palatio nostro iussimus congregari, qui, post propositionem publicam omnium praemissorum, votis etiam singulorum ex more scrutatis, nemine discrepante, una nobiscum et fratribus antedictis consuluerunt et censucrunt ad canonizationem dicti viri optimi fore procedendum.

§ 15. In quorum praesentia, de eodem Canonizatio. consilio et assensu, decrevimus et declaravimus eumdem Osmundum episcopum esse canonizandum, ad quod publice et solemniter faciendum diem statuimus hodiernam.

§ 14. Et quoniam per excellentia merita vir iste insignis, almi Spiritus gratia operante, in ipsius Summi Patris gloria collocatus, hanc eamdem militantem illustrat Ecclesiam, prout omnibus, qui eius gesta didicerint, debet esse notissimum, nos, qui ex debito pastoralis officii cunctis fidelibus debitores existimus, per ea, quæ de Gregorii, Martini et Nicolai praedecessorum eorumdem ac nostro postremo mandatis super his inquisita, investigata et examinata fuerunt, et quae, in minoribus constituti, prae caeteris singulari devotione et attentione iteratis vicibus releritatis viri, extiterunt consilia, quae omnia | gimus, investigavimus, examinavimus et

diligentius fuimus perscrutati, tam per j ipsorum testium fide dignorum depositiones, quam probationes alias legitimas, praemissis omnibus veris existentibus, compertis ac etiam comprobatis, de insius Osmundi episcopi sanctimonia plenissime informati, certioresque effecti quod optima fuerit negotiatio eius, et talenta sibi credita cum multiplicato fructu suo restituit Creatori, de quibus sibi etiam fidele testimonium perhibemus, ut propterea ac ex multis aliis excellentibus donis et gratiis, quibus extitit insignitus, super candelabrum domus Domini positus, in universali Ecclesia inextinguibili lumine et splendore rutilet, eam quoque sua claritate exornet: in nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, praefatum Osmundum episcopum celeberrimum benedicentes benedicamus in saecula, floreatque super eum sanctificatio nostra, et ad honorem sempiternae Deitatis, ac triumphantis et militantis Ecclesiae exaltationem, orthodoxæ quoque christianae fidei felicem statum et augmentum, auctoritate omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius atque nostra, de ipsorum fratrum coepiscoporum et praelatorum unanimi consilio et assensu, pronuntiamus, declaramus, decernimus ac etiam definimus piae memoriae beatum Osmundum episcopum antedictum sanctum esse, et tamquam sanctum ab universali Ecclesia et cunctis fidelibus venerari ac sanctorum cathalogo adscribendum fore et adscribi, quem ipsi in praesentiarum adscribimus, et sanctorum coetui aggregamus.

ficium die 4 de-

§ 15. Statuentes, ac etiam venerabi-Festum et of- libus fratribus nostris patriarchis, archierembris indici- piscopis et episcopis ac dilectis filiis electis et patriarchalium, metropolitanarum et cathedralium Ecclesiarum capitulis ubilibet constitutis tenore praesentium iniungentes, ut anno quolibet in die qua ipsum, post consummationem laborum triumphapraesens vita transmisit, videlicet pridie nonas decembris, festum ipsius et officium, veluti pro uno confessore pontifice, devote et solemniter celebrent, et ab aliis celebrari ac universis Ecclesiis et christifidelibus faciant venerari.

§ 16. Et, ut ad Sarisberiensem eccle- Indulgentiae siam praedictam ipsiusque venerabilem tumulum, quem in digniori loco volumus praeparari, eo libentius christifidelium confluat, multitudo, eiusque memoria recolatur et festivitas celebretur decentius in futurum, eisdem fidelibus universis utriusque sexus, vere poenitentibus et confessis, qui ecclesiam Sarisberiensem praesatam et ipsius gloriosi confessoris tumulum, in festivitate et per totam octavam immediate sequentem, devote visitaverint annuatim, et ad ipsius ecclesiae atque tumuli reparationem, ornamentum et conservationem, seu dictae ecclesiae fabricam manus portaverint adiutrices, in festivitate praedicta, a primis vesperis illius vigiliae usque ad secundas vesperas eiusdem festivitatis, decem; in singulis vero octavae diebus, tres annos et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus praesentibus, perpetuis futuris temporibus duraturis.

§ 17. Quocirca universitatem vestram Preces iniunmonemus, requirimus et hortamur, attente guntur. vobis nihilominus, in virtute sanctae obedientiae et ad aeternorum praemiorum augmentum, districtius iniungentes quatenus praesentes litteras universis cleris et populis vestrarum civitatum atque dioecesum, auctoritate nostra, solemniter publicantes, festum venerabilis episcopi et confessoris huiusmodi omni solemnitate debita celebretis et faciatis etiam ab aliis celebrari, omnipotentem Deum, a quo cuncta bona procedunt, totis cordis affectibus humiliter deprecantes, ut Ipse eiusdem almi confessoris precibus et meritis exoratus, militantem Ecclesiam et cunctos christifideles praedictos a paganorum et tumque mundum, in æternitates perpetuas | aliorum infidelium tueatur incursibus, et

a periculis cunctis semper protegat et apostolici favoris praesidium liberaliter defendat, ac illam nobis, quam mundus dare non potest, pacem, hostium eorumdem sublata formidine, cum temporum tranquillitate concedat, et post vitae militiam depositumque pastoralis officii ministerium, una cum grege nobis credito ad gaudia valeamus aeterna pervenire.

nalis

§ 18. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrorum pronuntiationis, declarationis, constitutionis, definitionis, adscriptionis, aggregationis, statuti, iniunctionis, voluntatis, relaxationis, monitionis, requisitionis et hortationis infringere, etc.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, kalendis ianuarii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 1 ianuarii 1456, pontif. anno I.

## III.

Declaratio, quod canonici congregationis S. Salvatoris, Ordinis S. Augustini, sunt veri canonici regulares dicti Ordinis, eorumque privilegiis omnibus perfruuntur.

## SUMMARIUM

Exordium. — 1. Congregationis supplication pro obtinenda declar. (de qua in rubrica). --2. Declaratio huius Pontificis, quod isti canonici sunt veri canonici regulares Ordinis S. Augustini et eorum privilegiis potiuntur. — 3. Derogatio contrariorum.

## Callistus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sacrae merita Religionis, sub qua dilecti filii prior generalis et canonici de congregatione S. Salvatoris, Ordinis Sancti Augustini, in humilitatis spiritu, devotum et sedulum exhibent Altissimo famulatum, non indigne merentur, ut votis eorum, in iis quae favoris sunt et gratiæ,

impendamus.

§ 1. Sane, pro parte prioris et cano- Congregationis nicorum praedictorum, nobis nuper ex- supplicatio pro obtinenda dehibita petitio continebat quod ipsi, qui-claratione (de bus ab Apostolica Sede per eius literas, qua in rubrica ut omnibus et singulis privilegiis, indulgentiis, gratiis, exemptionibus et libertatibus, aliis canonicis regularibus dicti Ordinis generaliter concessis, et quibus ipsi canonici regulares et eorum loca in genere potiuntur et gaudent, ipsi quoque et eorum domus potiri et gaudere valeant, concessum fore dignoscitur, ex certis eorum animos moventibus rationabilibus causis, cupiunt se fore veros dicti Ordinis regulares canonicos per Sedem praedictam declarari, et pro talibus in posterum ubique censeri. Quare, pro parte prioris et canonicorum praedictorum, asserentium quod ipsi secundum regularia instituta dictorum canonicorum regularium profitentur et degunt, ac rochettum, prout alii canonici praclibati, deferunt, nobis fuit humiliter supplicatum, ut ipsorum voto super hoc opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, huiusmodi supplica- Declaratio hutionibus inclinati, priorem et canonicos jus Pontificis, quod isti canode congregatione huiusmodi fuisse et nici sunt veri esse veros canonicos regulares dicti Or- canonici regudinis, auctoritate apostolica et ex certa Augustini et eoscientia, tenore praesentium declaramus. potiuntur (1). Decernentes quod ipsi de caetero perpetuis futuris temporibus pro talibus censeri, haberi et reputari, necnon omnibus et singulis præeminentiis, etiam in publicis actibus ac privilegiis et gratiis, quibus praefati canonici regulares generaliter potiuntur et gaudent, potiri et gaudere debeant, ut existentes veri canonici regulares Ordinis praelibati. Ac mandantes quorumcumque locorum dioecesanis, ut eos pro talibus in singulis publicis et aliis actibus censeri faciant ac etiam reputari.

(1) Hoc idem decrevit Iul. II.

Derogatio con- et ordinationibus apostolicis ceterisque trariorum. contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, decimosexto kalendas iunii pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 17 maii 1456, pontif. anno II.

## IV.

Sanctio ad evitandum quodlibet christianorum cum iudaeis et saracenis commercium, rescissis quibuscumque privilegiis antehac eisdem concessis (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Facti series. — 2. Iudaei et saraceni christiana benignitate abusi sunt. - 3. Vetita cum iudaeis cohabitatio, convictus — 4, 5, 6. Et alia nonnulla. — 7. Blasphemi iudaei et saraceni merita poena iussi affici; — 8. Obedire decretis pontificiis teneantur. — 9. Indices ad pontificia decreta servanda obstricti. — 10. Conclusiones.

# Callistus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Si ad reprimendos transgressorum excessus nostra nimium mansuetudo lentescat, eorum temeritas fit proclivior ad peccandum, et impunitatis exemplum in alios derivatur. Propter quod ad apostolicum nostrum spectat officium, etiam iurium innovatione priorum sic debitam executionem adhibere institue, quod ea, quae in divinae Maiestatis offensam, pernitiosumque exemplum fidelium et scandalum cedere dignoscuntur, ne deteriora producant, submovere, et committendo-

(1) Ex Raynaldo continuat. Annal. tom. x, pag. 95.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus | rum imposterum audaciam interdicere procuremus.

> § 1. Dudum signidem Eugenius IV, Facti series. primo, et deinde Nicolaus V, Romani Pontifices praedecessores nostri, ex certis rationabilibus causis tunc expressis omnia et singula, per eos vel alios praedecessores nostros, iudaeis in quibuscumque dominiis et terris commorantibus concessa privilegia, concessiones et indulta ad terminos iuris communis dumtaxat reduxerunt, nec ulterius operari aut extendi, vel interpretationem aliam pati posse, per diversas literas suas declaraverunt.

§ 2. Postmodum vero ad nostram au- Iudaei et sadientiam, non sine cordis amaritudine, raceni christiaiterato deducto quod, quamquam per ipsos abusi sunt. praedecessores nostros fuisset, ut praemittitur, declaratum: ipsi tamen iudaei, a tramite iustitiae continuo oberrantes, concessionibus, privilegiis et indultis huiusmodi adeo abutuntur, quod ea quae, honestis suadentibus causis, ad salubres et bonos effectus eis gratiose concessa fuerant depravantes et ad eorum perversas passiones accommodantes, multa et diversa turpia et inhonesta illorum praetextu committunt, ex quibus fides et mansuetudo christiana laeditur, et in mentibus fidelium scandalum generatur, et licet sacrorum canonum institutis caveatur expresse quid iudaeis ipsis liceat, quidve fuerit interdictum; nihilominus indaei praedicti et saraceni, tam in Italiae quam aliis diversis mundi partibus, inter christicolas commorantes, propriis effectibus, et antiquae eorum perfidiae incumbentes, dum constitutionum, decretorum et decretalium epistolarum huiusmodi sensum legitimum ad sua vota non habent, ut illis illudere valeant, adulterinis depravant sensibus, et expressionibus perversis obfuscant, veteremque ipsorum malitiam et temeritatem in christifideles propagare et continuare, ac in dies eorum nequitia praesumptiosius uti non verentur in maximum christianae fidei vilipendium, animarum quoque fidelium periculum pariter et iacturam.

nulla.

- § 5. Nos, ut iudaei, saraceni praedicti Vetita cum iu- ac illorum fautores impii christiani, poenarum impositionibus territi, vereantur in antea in eorum pernitiosos ausus relabi, et christifideles, in sua persistentes fidelitate constanter, non habeant propter illorum claudicare perfidiam, remediis, quibus possumus, prout ex debito pastoralis officii tenemur, praecavere cupientes, ad orthodoxae fidei corroborationem et exaltationem, praesentis perpetuo valiturae et irrefragabiliter observandae constitutionis edicto, auctoritate apostolica, omnia et singula decreta, constitutiones et decretales epistolas praedicta, quorum omnium tenores de verbo ad verbum praesentibus haberi volumus pro insertis, innovamus; necnon sancimus, statnimus et ordinamus quod deinceps perpetuis futuris temporibus christiani cum iudaeis et saracenis comedere aut bibere, seu ipsos ad convivia admittere vel eis cohabitare, aut cum ipsis balneari, vel ab eis in corum infirmitatibus aut debilitate, seu alio quocumque tempore medicinam vel potiones, seu vulnerum et cicatricum curationem, sive aliquod medicabile genus recipere non debeant, ac christiani non permittant iudaeos et saracenos contra christianos dignitatibus saecularibus praefici, vel officia publica exercere.
  - § 4. Iudaei quoque et saraceni non Et alia non-possint esse arrendatores, collectores, conductores seu locatores fructuum, bonorum vel rerum christianorum, seu eorum computatores, procuratores, oeconomi, negotiorum gestores, negotiatores, mediatores, proxenetæ, concordatores sponsalium vel matrimoniorum tractatores, obstetrices, seu in domibus aut bonis christianorum aliquod opus exer-

- cium aut administrationem, vel aliqua communione, vel arte seu artificio habere, ac nullus christianus iudaeis, vel eorum congregationi seu saracenis, in testamento ant ultima voluntate, aliquid relinquere possit vel legare.
- § 5. Iudaei quoque synagogas erigere, aut construi facere non audeant, sed antiquas dumtaxat, non tamen ampliores seu pretiosiores solito reficere valeant, et in Lamentationum ac Dominicae Passionis diebus, per loca publica seu publice non transeant vel incedant, nec ostia vel fenestras teneant apertas, et ipsi iudaei ac saraceni ad solvendum quascumque de quibusvis rebus et bonis decimas astringi et compelli, ac contra eos, in quibusvis casibus, christiani testes esse possint, et indacorum et saracenorum contra christianos in nullo casu testimonium valeat, et apud christianos iudices pro eis specialiter deputatos, nec suorum seniores indaei et saraceni, in quibuscumque cansis, agant et conveniantur.
- § 6. Nec possint iudaei et saraceni nutricem vel familiarem aut servitorem utriusque sexus christianum in domo tenere, nec etiam christiani, in sabbatis, seu iudaeorum festivitatibus, iudaeis ipsis ignem accendere, vel cibum aut panem, seu quodcumque opus servile ad decorem cultus et festivitatum eorumdem quomodolibet exhibeant, vel servitium aut obsequium aliquod praestent vel impendant.
- § 7. Saeculares quoque iudices chri- Blasphemi iustiani, iudaeos vel saracenos Deum aut daei et saraceni menita poena gloriosam beatam Mariam Virginem eius iussi affici; Genitricem vel aliquos sanctos blasphemantes, aut in hoc quomodolihet delinquentes pecuniaria vel alia graviori, de qua eis videbitur, poena puniant et corripiant. Necnon omnes et singuli iudaei et saraceni, cuiuscumque sexus et aetatis, cere, vel cum christianis societatem, offi- | vel conditionis, distinctum habitum ac

notoria signa per quae a christianis cognosci possint ubique deferant, et si secus fecerint, puniantur. Cum saracenis non habitent, sed separatim et seorsum degant. A christianis insuper usuras nullatenus extorquere praesumant; extortas vero, illis a quibus eas extorserint, si supersint et appareant, sine difficultate aut dilatione aliqua restituant, alioquin illis non apparentibus et in remotis agentibus, omnes et singulae pecuniarum summae ex huiusmodi usuris extortae in expeditionem sanctissimam contra Turcas aut alios christiani nominis inimicos penitus convertantur.

§ 8. Et insuper, ut tam christifideles, Obedire de- quam iudaei et saraceni, in Italiae et aliis clis teneantur. mundi partibus inter christianos, ut praemittitur, commorantes, praesentes et futuri, ad decretorum et decretalium epistolarum, ac praedictarum et praesentis nostrae constitutionis huiusmodi observationem omnimodam noverint efficaciter se teneri, nec vigore seu praetextu quorumvis privilegiorum, exemptionum, libertatum, immunitatum, concessionum et indultorum, eis quomodolibet et ea quibuslibet concessorum, ab observatione praedicta valeant aliquatenus se tueri, omnia et singula privilegia, exemptiones, libertates, immunitates, concessiones et indulta per felicis recordationis Martinum Papam V, Eugenium ac Nicolaum praefatos caeterosque praedecessores nostros Romanos Pontifices et alios quoscumque tam regibus et principibus, quam communitatibus civitatum, universitatibus et quibuscumque dominis locorum, seu aliis quibusvis fidelibus, ac eisdem iudaeis et saracenis in specie vel in genere, sub quibusvis verborum formis, etiam motu proprio, et sub quacumque forma vel expressione verborum, etiam derogatoriorum, contra praemissa vel eorum aliquod quomodolibet facta vel concessa, quae omnia similiter praesentibus haberi volumus pro insertis, necnon quaecumque

inde secuta, eadem auctoritate cassamus, revocamus et annullamus, ac nullius decernimus existere roboris vel momenti.

§ 9. Praeterea, universos et singulos tudices ad ponvenerabiles fratres nostros patriarchas, tilicia decreta primates, archiepiscopos, episcopos et stricti. dilectos filios principes, dominos temporales, capitaneos, barones, milites, nobiles, communitates civitatum, universitatum, locorum et caeteros quoscumque christifideles ecclesiasticos et saeculares, in praefatis Italiae et aliis mundi partibus, ut praemittitur, commorantes, cuiuscumque status, gradus vel conditionis fuerint, obsecramus in Domino, et per aspersionem Sanguinis Domini nostri Iesu Christi exhortamur, eisque in remissionem suorum peccaminum iniungimus, et ut ipsi decreta, decretales epistolas et constitutiones praedicta observent, et per eorum tam christianos quam iudaeos et saracenos subditos faciant inviolabiliter observari. Et nihilominus eisdem utriusque sexus quatenus, infra quindecim dierum spatium a die publicationis eiusdem in loco, in quo ipsi degunt, faciendae computandorum, omnia et singula decreta, decretales epistolas et constitutiones praedicta, ac in illis et in praesentis nostrae constitutionis literis contenta observare incipiant et observari faciant cum effectu; nec de caetero ullo unquam tempore contra praemissa vel aliquod praemissorum, in toto vel in parte, per se vel alium seu alios, quovis quaesito colore, directe vel indirecte, venire, facere, seu aliter attentare audeant vel praesumant: alioquin, lapsis diebus eisdem, iudaei vel saraceni, qui mandato, praecepto et literis huiusmodi resistere praesumpserint, et cum effectu non paruerint, privationis seu amissionis omnium bonorum suorum mobilium et immobilium pænam incurrant; quae quidem bona, vel eorum pretium, per executorem seu executores nostros ad hoc specialiter deputatos, sive pro tempore deputandos, in opus huius-

An. C. 1456

modi sanctissimae expeditionis ac reipublicae christianorum utilitatem converti volumus et harum serie, auctoritate praedicta, exponi mandamus.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum Conclusiones. liceat hanc paginam nostrarum innovationis, sanctionis, statuti, ordinationis, prohibitionis, revocationis, exhortationis et mandati infringere, etc.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, quinto kalendas iunii, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 28 maii 1456, pontif. anno II.

## V.

Qui christifideles quoquomodo in servitutem redigere, aliisque vendere audent, subiiciuntur anathemati: propositis eos quomodolibet liberantibus indulgentiis.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Christiani in christianos saeviunt, eorumque bona diripiunt. — 2. Excommunicantur. — 3. Derogatio. — 4. Ordinarii et domini temporales locorum animadvertant; - 5. Inobedientes coerceant. - 6. Quomodo succurrendum christianis ab infidelium potestate recedere volentibus. — Remissio tertiae partis peccatorum iis qui christifideles liberaverint. - 7. Sanctio poenalis.

# Callistus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exerdium

Illud reputantes non tam christianae religioni detestabile, quam Deo odiosum, quod christiani nominis vocabulo insigniti in fratres suos, cum eis in una fide et uno baptismate in uno Ecclesiae corpore adiunctos, praesertim eos, qui inimicorum crucis Christi ditionibus commorantur, persecutionis gladio, absque iusta causa, desaeviunt; et eos in continua afflictione

consumunt, quibus potius omni humanitatis gratia ac charitatis et pietatis alfectu adesse deberent, ex officii nostri urgemur debito, ut adversus talia perpetrantes rigorem exerceamus ultricis iustitiae, et illi adiiciamus debitae executionis praesidium, quo commissa corrigantur, et interdicatur audacia quibuslibet similia imposterum committendi. Illos vero, qui dictos christifideles ab eorumdem infidelium ditione divertentes humanitatis et charitatis beneficiis prosequuntur, dignos reputamus impendiis et remunerationibus specialium gratiarum.

§ 1. Sane lamentabilis multorum que- Christiani in rela nostrum nuper turbavit auditum, viunt, eorumamaricavit et mentem, quod nonnulli que bona diriiniquitatis filii, a quorum oculis timor Domini abscessit, cum in Orientales partes suis navigiis declinant, in christianos in eisdem partibus magni Turchi et Soldani Babiloniae ditioni subjectos commorantes, et aliquando ad christianorum loca pro suis salvandis animabus divertentes, more piratarum irruunt, et eos capinnt et in servitutem redigunt, ac in servos venduot, necnon bona, si quae tenuerint vel habuerint, depraedantur, et praedam asportant.

§ 2. Nos igitur, huiusmodi excessus sub silentio pertransire nequeuntes, ne impunitatis exemplum periculosius derivetur in alios, et delinguentium voluntas laxior fiat ad peccandum, omnes et singulos, sive sint piratae, sive cursarii aut latrunculi maritimi, sive alii pro mercantiis exercendis, aut ex quibusvis aliis causis ubilihet navigantes, qui christianos in quibusvis infidelium ditionibus commorantes, sen ad christianorum loca divertentes, capiunt, et in servitutem redigunt, ac in servos vendunt, eosque depraedantur, ex parte Dei omnipotentis, auctoritate Petri et Pauli apostolorum atque nostra, praesentium serie, excommunicamus et anathematizamus.

§ 5. Non obstantibus quibuscumque positos amplioris afflictionis immanitate privilegiis et indulgentiis, eis vel eorum

Excommuni-

An. C. 1456

aliquibus ab Apostolica Sede, sub quavis forma vel tenore concessis, quod excommunicari non possint; quae ne, quominus includantur, per ea se tueri possint, quoad hoc prorsus tollimus et revocamus omnino, statuentes et decernentes quod nullus qui praedictas sententias incurrerit, ab illis per alium quam Romanum Pontificem possit, nisi in mortis articulo constitutus, absolvi, nec etiam tunc, nisi satisfactionem, aut de ea praestanda, ac de stando mandatis Ecclesiae sufficienti cautione praestiterit.

madvertant.

§ 4. Praeterea, omnibus ordinariis et Ordinarii et do- dioecesanis, necnou dominis temporalibus les locorum ani. locorum, ad quae praedictos excessus committentes declinaverint, in virtute sanctae obedientiae, et si nostram et dictae Sedis indignationem evitare voluerint, districte praecipiendo mandamus, in suorum remissionem peccatorum iniungentes eisdem, quatenus, quamprimum ipsis constiterit de dictis excessibus per illos, qui sic ad eorum loca declinaverint, commissis, ordinarii videlicet et dioecesani, ipsos dictis sententiis irretitos fore publice denuntiari faciant, ac ab omnibus arctius evitari; temporales vero domini eorumdem locorum eos sub arcto arresto teneant, donce ipsos captos christianos, etiamsi eos aliis in servitutem vendiderint. libertati restituant, et eis de damnis et iniuriis ipsis illatis satisfecerint congruen-

Inobadientes coerceant.

§ 5. Insuper, iidem dioecesani et ordinarii quoscumque in eorum civitatibus et dioecesibus pro tempore constitutos, qui praemissos excessus praeteritis temporihus commiserint, quamprimum ipsis de hoc constiterit, eos sub simili excommunicationis et anathematis poena moneant, et requirant quatenus infra competentem, quem ipsis ad hoc praefixerint, terminum, quoscumque, quos ex dictis christianis captivarunt, ab ipsorum captivitate relaxent; et eos, etiamsi ipsos aliis vendiderint, libertati, ipsisque ablata restituant, et de eis irrogatis violentiis et iniuriis satisfaciant competenter, vel si fortassis ipsi captivi iam obierint, restitutionem et satisfactionem huiusmodi ipsorum haeredibus praestent, alioquin, lapso termino huiusmodi, ipsos in dictas censuras, quas in eos ex tunc proferimus, incidisse declarent, et eos ut tales faciant arctius evitari; domini vero temporales cos ad relaxationem et satisfactionem huiusmodi, per ipsorum et bonorum suorum arrestationem, et si opus fuerit, per incarcerationem eorumdem, eadem auctoritate nostra, compellant.

§ 6. Caeterum, ut dicti christiani, Quomodo sucqui ab infidelium ditione et potestate re- stianis ab inficedere voluerint, in hoc christifidelium delium potentaeorumdem opitulationem inveniant, fideles lentibus. quoslibet ad dictas infidelium partes navigiis declinantes in Domino requirimus et rogamus attente, quatenus ipsos in suis navigiis receptent et benigne pertractent, et, si eorum egestas id requisierit, etiam absque cuiuscumque solutione noliti, cum suis bonis et rebus conducant. Nos, ut christifideles ipsi dictos fideles inter ipsos infideles commorantes, ab eorum ditione divertentes vel recedere volentes, eos libentius in suis navigiis receptent, ac cum rebus et bonis ac familia sua, gratis et absque alia solutione, ad christianorum loca conducant, omnibus illis, qui sic eos in suis navibus receptaverint et conduxerint, ipsisque charitatis et humanitatis beneficia impenderint, dummodo in unitate fidei catholicae, ac obedientia et reverentia S. R. E. atque nostra et successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium perstiterint, remissionem tertiæ Remissio terpartis omnium peccatorum suorum, de catorum iis qui quibus corde contriti et ore confessi fue- christifideles lirint, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum apostolorum auctoritate confisi, concedimus per praesentes; sic tamen quod, si per eos alicui aliqua satisfactio praestanda fuerit, illam praestare teneantur. nec propter concessionem huiusmodi pro-

constitutionis.

cliviores reddantur, sub spe remissionis huiusmodi, ad illicita imposterum committenda; alioquin si, ex confidentia remissionis huiusmodi, aliqua forte committerent, quoad illa, praedicta concessio ipsis nullatenus suffragetur.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrorum excommunicationis, anathematizationis, revocationis, statuti, constitutionis, mandati, prolationis, requisitionis et concessionis infriugere, etc.

> Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringen esimo quinquagesimo sexto, kalendis octobris, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 1 octobris 1456, pont. anno 11.

## VI.

Exemptiones et immunitates monasterii et monacorum S. Salvatoris Messanensis. Ordinis S. Basilii.

#### SUMMARIUM

Procemium. — 1. Causa huius constitutionis. - 2. Confirmatio immunitatum monasterii. — 3. Exemptio a iurisdictione ordinariorum et a collectis et impositionibus. — 4. Derogatio contrariorum.

## Callistus episcopus servus servorum Dei. ad futuram rei memoriam.

Procemium.

Urget nos suscepti cura regiminis, et auctoritas pontificalis inducit ut pro felici statu Ecclesiarum et monasteriorum omnium, praesertim S. R. E. cardinalibus nobiscum assidue in agro dominico laborantibus commissorum, ac in eis sacrae religionis et divinis laudibus deditarum personarum, paternae considerationis acie solicite cogitantes, illorum occurramus disponendis (1) ac profectibus consulamus, ut, ademptis eorum gravaminibus onerosis,

(1) Leg. forsan dispendiis loc. disponendis (R. T.).

illa ad laudem et gloriam Altissimi, prosperis ingiter proficiant incrementis.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, mo- Causa huius nasterium S. Salvatoris de Lingua Fari, Ordinis S. Basilii, ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinens, Messanensis dioecesis, quod venerabilis frater noster Bessarius, episcopus Tusculanus, Apostolicæ Sedis concessione obtinet in commendam, facultates et redditus satis tenues habeat et exiles, attamen praefatus episcopus monasterium praedictum multipliciter deformatum et depauperatum ad statum regularem pro posse reducere et in co virorum religiosorum ac monacorum probatae vitae sufficienti numero conventum reintegrare et restaurare proponat.

- § 2. Nos monasterium ipsum favoris Confirmatio imapostolici praesidio communire volentes, munitatum mout eo copiosius inibi divinum accrescat obsequium, quo uberior ibidem gratia per nos fuerit elargita, praefati episcopi in hac parte supplicationibus inclinati, quascumque exemptiones, libertates et immunitates, quae olim a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris eidem monasterio concessae fuerunt, harum serie approbamus et confirmamus.
- § 3. Dilectos filios conventum, 1110- Exemptio a iunacos et ministros, tam praesentes quam dinariorum et a etiam futuros dicti monasterii eiusque collectis et imiurisdictiones, proprietates, bona et oppida, ipsiusque incolas atque loca cum omnibus iuribus, rationibus et bonis mobilibus et stabilibus, cum pertinentiis suis, ab omni iurisdictione, superioritate, dominio et potestate venerabilis fratris nostri archiepiscopi Messanensis et aliorum iudicum ordinariorum quorumlibet, a collectis quoque et ab illicitis ex consuetudine impositionibus, oneribus, gravaminibus, contra sanctorum Patrum decreta impositis aut de cetero imponendis, necuon ab illorum collectoribus et exa-
- (1) Ad hoc vide declarationem Concilii Trid., sess. 25, c. ii et xiv, et cl. 3, Constit. xxxix. Suscepti. Aliis monasteriis etiam has exemptiones concessit Gregorius XIII infra in eius Const., Cogit.

ctoribus et receptoribus, seu ad huiusmodi collectiones, receptiones vel exactiones quomodolibet deputatis et deputandis officialibus, auctoritate apostolica, tenore praesentium, prorsus eximimus et totaliter liberamus; necnon sub beati Petri et dictae Sedis atque nostra protectione, imitantes praedecessores nostros, suscipimus, atque ipsi Sedi volumus et decernimus immediate subiacere, ita quod archiepiscopus et ordinarii ac alii supradicti, etiam ratione delicti seu contractus aut rei de qua agitur, ubicumque committatur delictum, ineatur contractus, vel res ipsa consistat, nullam possint in conventum, monacos, ministros, personas, monusterium, membra, loca et bona praedicta, utpote penitus et omnino exempta, si et prout ab Apostolica Sede, per praedecessores nostros concessum extitit seu indultum, eisque melius usi fuerint, superioritatem, iurisdictionem seu potestatem, vel aliquod dominium exercere, nec ab eis, ratione impositionum, collectarum vel subsidiorum huiusmodi, quidquam petere, exigere, recipere vel levare, nisi censum dumtaxat Ecclesiae Messanensi debitum. si et pront in privilegiis praefati monasterii, et melius usi sunt, dicitur contineri, indulto apostolico, ut praemittitur, ad quem nos referimus, ipsaque et contenta in eis, observari volumus penitus et omnino. Decernentes irritum et inane quidquid in contrarium praemissorum quomodolibet contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus illis, quae in prae-Derogatio con- dictis indultis apostolicis cautum est minime debere obstare, et aliis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

trariorum

Si quis antem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, x11 kalendas maii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 20 aprilis 1457, pontif. anno III.

VII.

Transfigurationis festum Salvatoris vulgariter nuncupatum a christifidelibus, colendum instituit pro die sexta augusti, indulgentiasque elargitur.

## SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Ratio huius festivitatis. — 2. Turcarum minae. — Festum Transfigurationis die 6 augusti indicitur. — Divina ope Turcarum exercitus profligatur. — Quadraginta Turcarum millia caeduntur, caeteris in fugam actis. — Adriani imperatoris mors qualis. — 3. Gratiarum actio. - 4. Indulgentiae conceduntur. -5. Literae apostolicae ubique publicantur. — 6. Sanctio poenalis.

# Callistus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter divinae dispositionis arcana, quae recemium. inscrutabilis providentia Conditoris in hominibus operata est, hodierna festivitas, in qua Unigenitus Dei Filius pro humani generis reparatione trabea nostrae mortalitatis indutus, claritatis suae divinitatisque potentiam demonstravit, stupendi et admirandi nobis non indigna causa existit. Nam et si eiusdem Redemptoris nostri praeclara miracula, erudimenta pariter et exempla penc innumera ad nostram doctrinam, nostramque profecto salutem edita omnium admiratione atque veneratione dignissima sint; admirandam tamen eiusdem Salvatoris nostri transfigurationem, singularibus insignitam mysteriis, et sacramentis ineffabilibus coruscantem, eo devotius pro universorum salute fidelium nos convenit celebrare, atque devotis animis pia devotione recolere, quo interipsius Redemptoris salutiferas actiones haec eadem praesentis diei visio redemptis mortalibus in una eademque persona Deitatis potentiam et veram hominis naturam ostendit: ac in nobis fidei, spei et charitatis dona confirmans, aeternae beatitudinis praestitit cautionem. Haec est enim illa cunctis christicolis veneranda festi-

vitas, quae immensam Dei nostri clementiam et misericordiam erga nos, qui Christum induimus et Ipsius sumus insigniti charactere, demonstravit : sed et sacrosanctae universalis Ecclesiae fundamenta non solum supra petrain Christum fundavit, verum etiam stabilivit: nam cum interroganti Domino, et quem dicerent homines esse filium hominis requirenti, discipuli alios Ioannem Baptistam, alios quidem Eliam, alios vero Ieremiam aut unum ex prophetis homines dicere respondissent; atque iterum eos Dominus interrogavit: Vos autem quem esse dicitis? Et Petrus, pro se et aliis inquiens, affirmaret : Tu es Christus Filius Dei vivi : hæc ipsa verissima salutiferaque Petri confessio in hac admirabili Salvatoris nostri Transfiguratione per vocem Patris dicentis: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui, confirmata, stabilita et multimode approbata est, et iudaeorum persidia, qua ipsum esse Eliam aut Jeremiam, vel ex prophetis aliquem falsa asseveratione contendebant, penitus confutata. Aliorum vero Ipsum tamquam legis transgressorem et blasphemum sibi Dei gloriam usurpantem mendaciter accusantium fuit exclusa calumnia, cum illic Moyses legislator et Elias pro gloria Dei æmulator atque propheta eximius, astantes Christo, testimonium perhiberent. Quanta igitur veneratione colenda ac solemnitate praecipua celebranda est hodierna festivitas, in qua Pater, voce et testimonio proprio, Petri confessionem manifeste confirmat, roboratur apostolorum fides atque confessio, quae Ecclesiae catholicae extitit fundamentum in ipso Salvatore et Redemptore nostro firmiter stabilitum. Christus namque verum fundamentum Ecclesiae est, praeter quod aliud poni non potest; cui ipse apostolorum Princeps, Spiritu Sancto afflatus, ad confutandas perfidorum fallacias, veluti testis fidelis, Christo testimonium perhibet dicens: Accipiens enim a Deo Patre honorem et gloriam, voce

delapsa ad eum huiusmodi a magnifica gloria: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui, ipsum audite. Et hanc vocem nos audivimus de caelo allatani cum essemus cum Eo in monte sancto. Intellexerunt namque Petrus et comites, quod fide tenebant, maiestatem filii Dei per luminis claritatem, ac in Eo divinam et humanam convenisse naturam, ut et paterna vox et immensa velut solis claritas, quae omnem sensum et mortalium facultatem excedit, Moysis quoque et Eliæ praesentia cum venerationis debitae maiestati divinae exhibitione de futura ipsius passione loquentium, cum verum Dei Filium nuntiarent, quod evangelista Ioannes affirmans, inquit: Vidimus gloriam eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis. Voluit etiam Salvator noster, qui ex passione sua trepidantia discipulorum corda intellexerat perturbari, transfigurationis huiusmodi mysterio, uc in fide deficerent, roborare, ut cuius transfigurati gloriam vidissent, passionem nequaquam potentia iudaeorum illatam, sed voluntate propria crederent fuisse assumptam, neque a fide dominicae Resurrectionis deciderent, quam eis post visionem tantae maiestatis et gloriae intimavit, dicens: Visionem hanc nemini dixeritis, donec a mortuis Filius hominis resurgat. Per huius etiam admirandae transfigurationis mysterium, ad perferendas praesentis caliginosi saeculi procellas animantur christifideles in personam apostolorum, ut qui claritatis aeternae fieri participes tota animi intentione concupiscuut, ab ipso capite duce et Salvatore nostro humiliter discant et pro Eius nomine, Ipsius imitando vestigia, passiones et mortes minime reformidare. Per ipsius itaque mysterii intelligentiam, ad confirmationeni Christi lesu et ipsius imitationem; ad fidei, spei et charitatis, ac pietatis et misericordiae erga Deum et proximos opera quaecumque meritoria exercenda instruiniur, ad poenitentiam invitamur, etiam ad mar-

tyrium et tolerantiam passionum, hoc proposito praemio, quod reformabit corpus humilitatis nostrae, et configurabit illud corpori claritatis suae. O singularis et excellens Salvatoris nostri doctrina! O ineffabile sacramentum, in quo tanta, et pene innumerabilia praecipuaque sunt conclusa miracula, pro salute nostra, alto consilio instituta; quae, si quisque fidelis, quemadmodum deberet, attenderet, pro aeternae gloriae assecutione, gaudiis profusis exultaret simul, et lacrimas in medium fundere cogeretur. Magnum enim erat ac stupendum profecto miraculum faciem humanam ad instar solis splendere, vestitumque eius candidum et fulgentem subito fieri tanta albedine, quantam fullo super terram, teste evangelista, facere nequivisset, fulgoremque ipsum pro suae voluntatis libito disparuisse, ut recte significaretur eam claritatem ab anima lpsius, quae secundum superiorem portionem gloriosa erat, et Verbum facie ad faciem videbat in corpus ipsum per suæ voluntatis imperium profluere et redundare. In Moysis vero et Eliae praesentia, quorum alter vita exciderat, pulcre manifesteque ostenditur Illum mortis et vitæ potestatem habere, et vivorum iudicem ac pariter mortuorum esse merito constitutum, qui aeternam propterea in terris beatitudinem quodammodo designavit, et qualis appariturus sit in secundo adventu eis ostendit. Haec quidem omnia, et prophetarum ac apostolorum dicta, vox paterna miraculose formata confirmat, nubes lucida obumbrat, totiusque Trinitatis testimonium in hunc diem concurrit, Pater intonans, Filius splendens, Spiritus Sanctus in nube protegens et illustrans; confirmatur denique testamentum novum, lex evangelica Christique doctrina, cum paterna vox subdidit: Ipsum audite. Felix igitur, ac inter mortales beatus indicari potuit, cui tantae rei mysteria sub humano corpore capere, intueri et contem-

ritibus magno privilegio conceduntur. Quis igitur tantarum rerum magnitudine pro generis humani salute, ab Auctore nostro mirum in modum gestis non stupeat in hodiernae festivitatis institutione salubri? Quis, in hac sacratissima die, in qua tot et tanta sunt signata mysteria, in qua Christus divinitatis suae potentiam, prophetarum testimonium atque praesentiam, seque vitae et mortis potestatem habere, ac vivorum et mortuorum iudicem constitutum esse ostendit, in qua caelestis quodammodo beatitudo et humanitas in forma gloriosa terrenis hominibus exhibetur, in qua prophetarum et apostolorum dicta paterna voce firmantur, et totius Trinitatis atque hominum novi et veteris Testamenti testimonium perhibetur, lex evangelica roboratur, in eiusdem Salvatoris honore laetari, et hymnis et canticis Redemptorem ipsum laudare, benedicere et magnificare non debeat, cum, per ea quae recensita sunt et alia hodiernae festivitatis inclusa mysteria, plane intelligamus glorificationem corporis mystici in resurrectione novissima, quando mortale immortalitatem, et corruptibile incorruptionem induerit, et quod seminatum est in ignobilitate, resurget in gloriam? Tunc enim facies lucida vere apparebit, Christus enim est caput nostrum et vestimenta alba quae signant corpus eius mysticum, quod est universalis Ecclesia; fulgebunt enim iusti sicut sol in conspectu Dei: tunc denique patebit Transfigurationis mysterium, cum ipsius Redemptoris nostri imitantes vestigia, in aeterna beatitudine ipsius gloria perfruemur.

§ 1. Ad confirmandam igitur fidei no- Ratio buius fastrae ac legis, et prophetarum confessio-stivitatis. nem, necnon plurima et maxima divina mysteria stupendaque miracula huius sacratissimae Transfigurationis celeberrimam hanc diem non immerito divina inspiratione inducimur, camque celebrem denunciare fidelibus invitamur, ut qui Visiplari licuit, quae angelicis beatisque spi- I tationis, et Nivis, ac Purificationis Virginis

gloriosae Mariae, et Praesentationis in templo, in qua Salvator noster se filium hominis ostendit, Circumcisionis quoque in qua legalia observavit, ac nonnullas alias novissimis temporibus institutas festivitates sanctorum devote recolimus, digne et hunc sacratissimum diem, in quo, se legis et prophetarum Dominum esse, in quo non infirmitatem carnis, sed virtutem glorificationis patefecit, et in quo tot et tanta claruere mysteria, annua devotione piissime veneremur. Solet enim sacrosancia Romana Ecclesia, permissione Altissimi, Petri interdum fluctuante navicula, divina potius quam humana implorare praesidia, et ab eodem Salvatore nostro, utpote ipsius Ecclesiae sponso, fundatore atque magistro optimo, solita remedia et opportuna subsidia in lacrimis et humilitate exposcere, Ipsiusque clementiam, peccatorum nostrorum mole offensam, poenitentiae et orationum remediis mitigare.

- § 2. Ea propter nos eiusdem Salva-Turcarum mi- toris nostri, cuius vices gerimus, et locum, quamvis indigni, tenemus in terris, qui, cum multa de periculis, de passione et morte ac futuris persecutionibus et discipulorum caede locutus fuisset, ad extremum ea omnia aequanimiter toleranda, futurae vitae gloria promissa, adhortatur, doctrinam imitantes Ipsiusque salutaribus monitis et vestigiis inhaerentes, ac illa solemniter colere et a christifidelibus colenda instituere cupientes, per quae eiusdem Salvatoris altitudo sapientiae, rectitudo iustitiae, potentiae immensitas et bonitatis largitas demonstratur, et per quae in cordibus nostris roboretur fides, spes erigatur et charitas excitetur; et ad tribulationes et persecutiones hoc potissimum tempore perferendas, quo rabidus hostis, videlicet Turchus Machometus (1), qui os suum in blasphemiam Altissimi relaxavit, et stragem christifidelibus inferre, tabernaculum Dei prophanare, Ecclesias
  - (1) Loquitur hic Pontifex de Mohammede II, teterrimo Turcarum tyranno.

violare, et Christi fidem, nomen et subditos eius delere molitur, necnon ad suam suorumque satellitum confringendas insanias arctius invitemus, christianorum accusandam censentes non immerito tarditatem; ex qua, quod non optámus, flagellis et plagis concuti probabiliter excitatur; a multis et praecipue timoratis eius, sub cuius vexillo et nomine militamus, devotissime implorantes auxilium, licet tantae rei excellentiam, dum in minoribus constituti essemus, saepius mente volventes, eam viribus nostris imparem esse intelligamus plane. Ne tamen Spiritui Sancto contradicere, aut divinue voluntatis contempsisse videamur imperium, matura super hoc cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, in secreto prius et deinde publico concistoriis, cum eisdem et aliis in Romana Curia residentibus praelatis deliberatione praehabita, huius sacratissimae solemnitatis diem, de fratrum eorumdem consilio, instituimus a cunctis christifidelibus perpetuo celebrandum. Profecto credentes quod ipse Redemptor, cnius res geritur, et qui Ecclesiam suam pretioso eius Sanguine rubricatam protegit et substentat, et quae illi profutura esse praevidet, per cumdem Spiritum Sanctum in tempore opportuno manifestat, nostram et plurimorum devotorum hominum mentes, huiusmodi saeviente procella, divinitus inspiraverit ad tanti mysterii celebritatem, quae ad corroborationem et confirmationem fidei catholicae cedit pariter et honorem, ut praeter communem, quam de ipso excellenti miraculo sabatho primae hebdomadae quadragesimalis ieiunii et dominica commemorationem sequenti universalis facit Ecclesia, propria in honorem einsdem Salvatoris solemnior per universum orbem, videlicet octavo idus Festum Trans augusti, quae est sexta dies einsdem, an-figurationis de augusti ind nuatim ab universis fidelibus haec sacro-citur. sancta festivitas celebretur, quoniam Pater ille misericordiarum ac piissimus christia-

norum protector et vitae nostrae defensor

omnipotens Deus, postquam inde celebri | beatorum apostolorum Petri et Pauli, dum sacra missarum solemnia in corum basilica ageremus, literas nostras super generali oratione per universos christicolas facienda lectas et, favente Domino, ubique observatas fecimus publicari: piis orationibus et operibus sui afflicti populi aliquantulum mitigatus, feritatem ipsius viperii et immanissimi Turchi, cultoris execrabilis Machometi, proxima aestate decursa, cum suo pene innumerabili, in quo plurimum confidebat, exercitu infidelium et Turcharum contrivit, et Castri Belgradi in regno Hungariae ad ripam Danubii situati, quod undique obsessum et coangustatum diripere satagebat, obsidione soluta per crucesignatos et Hungaros, admodum populares quamvis pauciores numero et fere inermes, ex nostra ordinatione et instructione dilecto filio legato nostro de latere illuc destinato iniuncta, ac nunciis et literis saepius repetita, ex sincera fide, quam gestamus in ipso Salvatore nostro, cuius est res adunare dispersas, et desperatas protegere, et superborum, praecipue infidelium et christianae fidei animi corum(1) potentiam conterere et etiam debellare, sub strenuo vayvoda Ioanne celebris memoriae, fidei nostrae catholicae acerrimo defensore, et pro ea atque fidelibus propugnatore, christianaeque cohortis duce dignissimo, cui nec fides neque spes potiendae victoriae defuere, militantes, praesente pariter quondam Ioanne de Capistrano, Ordinis Fratrum Minorum professore, viro quidem optimo et meritorum apud Deum et homines eximio, et nomen Divina ope tur- Christi Iesu, in quo salus nostra consistit, carum exercitus profligatur. fiducialiter et assidue cum omni populo circumsepto voce unanimi invocante, vexillo quoque sacratissimae Crucis cum magnis clamoribus et lacrimis elevato ad Caelum, unde infallibile, uti a cunctis dari sperabatur, advenit auxilium: mira res, die memorabili beatae Mariae Magda-

(1) Leg. fors. inimicorum loco animi eorum (R.T.)

Bull. Rom. Vol. V.

lenae, caelesti praesidio communitus populus fidelium, impetu in hostes viriliter facto, eumdem ferum Turchum cum suis sacrilegis complicibus in turpem et damnosam fugam convertit, deditque ipse miserator Dominus et fidelis in manu paucorum tam ferocis inimici et innumerabilis exercitus cum maxima strage victoriam, ultra quam mens extimare possit humana. Dominus enim potens et super omnes exercitus et tyrannos, qui Madian et Orientales populos ad numerum locustarum in manu tradidit Gedeonis, Oniae etiam sacerdoti contra Heliodorum, civitatem sanctam lerusalem prophanare molientem, praesidium praebuit et iuvamen, pro nobis contra insolentissimos hostes miraculose pugnavit. O bone lesu, dux et Salvator noster, fortitudo vera et tutissimum certumque praesidium ad Te confugientium christianorum, ea pietate, qua ipsos proprio sanguine redemisti, gladium tuum super inimicorum capita fugientium intromittens, non pauciores sese mutua caede necarunt, quam a nostris praelio interempti fuissent. Nam, ut a fide dignis accepimus, in ea pugna quadraginta millia Quadraginta occisi totidemque superstites in turpem turcarum millia caeduntur, confugam versi, sese mutuo trucidantes de- teris in fugam fecerunt, castra incensa, machinae et instrumenta bellica omnia aqua et terra direpta sunt, ut confusus abiens ipse tyrannus, et prae timore iam multis mensibus non apparens, inter latebras seu munita oppida se recepisse dicatur, et divinam praesentiens ultionem in suam perditionem futuram, intra Constantinopolitanam Peramque civitates se recluserit, illasque muris et antemuralibus munire frustra decertet; minus attendens quod Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam. Superbiae cius fraenum imponens ipse Salvator, solum nomen Vicarii Iesu Christi inhumanitatem eius deterret, ita ut ossa in suo corpore contremiscant concutianturque, Adriani impeut Adriano accidit Imperatori, qui, post ratoris qualis. immanissimam persecutionem christiang-

rum, Tiburtinam civitatem ingressus, per annum eius ossa in suo corpore concussa sunt, et tandem putrefactus emarcuit.

Grati crum actio

§ 5. Igitur cuncti per orbem terrarum constituti fideles animos et corpora pro fidei christianae munimine preparare et debitas gratias Salvatori nostro, pro tantis beneficiis ab eo susceptis, exolvere, diemque victoriae e coelo nobis concessae, diem laetitiae et liberationis a filio superbiae, venenoso serpente, Turco foedissimo, annis singulis celebrare studeant pie, solemniter et devote; quemadmodum filii Israel, de servitute Ægyptiaca liberati, sempiternum diem celebrem recolentes, Deo laudes reddebant et gratiarum debitas actiones; ita et cuncti populi in hac solemnitate et festivitate praecipua Transfigurationis Domini nostri Iesu Christi recolentes mysteria, miracula ac legis naturae et gratiae totiusque sanctae et individuae Trinitatis testimonia, etiam pro habita victoria, hunc diem lactitiae perpetuis laudibus, obsequiis et gratiarum actionibus, in confusionem hostium et populi christiani victoriam, studeant venerari ac etiam celebrare.

conceduntur.

§ 4. Et, ut christifideles ad sanctae Indulgentine festivitatis venerationem devote et affectuose conveniant, et quisque, pro suae imbecillitatis modulo, eidem Redemptori laudes ac pro susceptis beneficiis gratiarum debitas actiones exolvat, utque ipse verus Pastor atque Redemptor gregem suum protegat atque conservet, ac ipsorum mentes ad totalem aemulorum fidei humiliationem et exterminium corroboret et inducat, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui, vigiliae et festivitatis huiusmodi vesperi matutinalique et missae officiis in ecclesia, in qua institutum novissime officium celebrabitur, interfuerint, pro qualibet horarum et missa, centum; qui vero primae, tertiae, sextae, nonae et completorii of-

ficiis aderunt, singulis horarum earumdem, quadraginta dies de iniunctis eis poenitentiis relaxamus. Qui vero, devotionis causa, huiusmodi festivitatis octavas duxerint celebrandas, et maxime in ecclesiis sub ipsius Salvatoris invocatione fundatis, et qui horis canonicis ac missis octavarum huiusmodi interfuerint, illas omnino indulgentias consequantur, quas in octava festi Sacratissimi Corporis Christi horis huiusmodi interessentibus praedecessores nostri pia largitione concesserunt.

§ 5. Quo circa venerabilibus fratribus Literae aponostris universis, patriarchis, archiepisco-publicantur. pis, episcopis ac dilectis filiis electis, ac patriarchalium metropolitanarum et cathedralium Ecclesiarum capitulis ubilibet constitutis, in virtute sanctae obedientiae et ad acternorum praemiorum augmentum, harum serie iniungimus et mandamus quatenus praesentes literas nostras cleris et populis suis auctoritate nostra solemniter publicantes, sacratissimum Transfigurationis huiusmodi festum, quod vulgariter Salvatoris dicitur, sub solemnis duplicis officio, quod una cum praesentibus destinamus, anno quolibet, ut praefertur, celebrent et faciant etiam ab eorum subditis celebrari; ipsum Salvatorem nostrum totis cordis affectibus humiliter deprecantes, ut solita clementia Ecclesiae suae universisque fidelibus antedictis assistere et auxiliari dignetur, ac, sublata hostium formidine, illam, quam mundus dare non potest, pacem ac tempora nobis tranquilla concedat, ut una cum commisso nobis grege pervenire ad sempiterna gaudia mereamur. Amen.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poenaceat hanc paginam nostrae institutionis, relaxationis et mandati infringere, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, octavo idus augusti, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 6 augusti 1457, pontif. anno 111.

### VIII.

Presbyteros Graecos inter missarum solemnia Rom. Pontificis nomen elata voce canere, integrumque Credo, iuxta Romanae Ecclesiae ritum, dicere obligatos fore decernit (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Graeci multa, quae in concilio Florentino recepere, non observant. — Praecipit (prout in rubrica). — Qui Romano Pontifici non obtemperat, extra Ecclesiam est. — 2. Altera pars constitutionis circa processionem Spiritus Sancti. — Verba haec, Qui a Patre Filioque procedit, Symbolo praecipit inserenda. — 4. Clausulae.

### Callistus episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Reddituri de commisso nostrae solicitudini grege fidelium Illi, qui nobis, licet immeritis, eumdem sua bonitate commisit, in extremo iudicio rationem, summis, ut tenemur, studiis illos, quos plerumque a fidei catholicae saluberrimis institutis tortuosus coluber humani generis aemulus venenosis suggestionibus divertere et deviare mol tur, Salvatori nostro, qui non mortem, sed conversionem et vitam desiderat peccatoris, restituere, et ad viam veritatis, quae Christus est, reducere procuramus; atque toto nisu exquirimus id, pro eorum salute et reductione, efficere, per quod animarum suarum profectibus consulatur, nosque in ratione reddenda divinae iustitiae possimus evadere ultionem.

recepere, non observant.

- § 1. Sane, licet nostris temporibus, Graeci multa, dum minori fungeremur officio, Orientalis lio Florentino Graecorum Ecclesia in concilio generali, per Latinos et Graecos Florentiae celebrato, sacrosanctae Romanae Ecclesiae coniuncta fuerit et unita; quia tamen inter caetera ex his, quae in ipso concilio sancita et salubriter decreta fuerunt, aliqua per ipsos Graecos, quemadmodum fieri
  - (1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

decebat, minime observantur; cupientes pro salute animarum decreta praedicta ad cunctorum notitiam deduci, et ea ubilibet inviolabiliter observari, ne, oblivione incuriaque causantibus, successu temporis a memoria excidant, et neglectui data vilescant, ac periculum pariant animarum, auctoritate apostolica, tenore praesentium Praecipit (prostatuirnus et ordinamus quod ex nunc in ut in rubrica). antea omnes et singuli presbyteri et sacerdotes Graeci ubilibet existentes, infra missarum solemnia, nomen Romani Pontificis in loco deputato alta et intelligibili voce exprimere, ac pro ipsius et S. R. E. incolumitate, statuque pacifico orare teneantur et debeant, iuxta doctrinam Salvatoris nostri, qui in Petri et apostolorum personis figurate nos instruit, dicens: Qui vos recipit, me recipit, et qui recipit Qui Romano me, recipit Patrem meum: ex quo recte obtemperat, exelicitur, Petrum et successores suos re- tra Ecclesiam cipientes, beatitudinem adepturos; de Petro enim super alios dixit, quia post apostolos Cephas et Caput in Ecclesia universali mansurus erat, cuius oppositum ipsa Veritas in eodem loco disseruit, cum ait: Qui non recipit vos, non recipit me, et qui non recipit me, non recipit Patrem meum: ex quo pariformiter infertur tales incurrere damnationem acternam, de quo iterum Salvator pulchre in Evangelio clarius exprimit, dicens: Oves meæ vocem meam audiunt, et ego cognosco eas et eæ cognoscunt me, et ego do eis vitam aeternam. Vox enim Christi a fidelibus auditur, cum in ore sacerdotum nomen Vicarii Iesu Christi, qui ipsius vices gerit in terris, et cui pascendarum ovium cura commissa est, publice nunciatur; omnes namque per obedientiam pastorem agnoscunt, pastor vero Summus Pontifex, claviger et ostiarius regui coelestis, et ostium paradisi aperit, et ad perpetua beatitudinis pascua fideles per mandatorum semitas incedentes salubriter introducit; divino namque iure sancitum est, ac omnium sacrosanctae catholicae Ecclesiae

doctorum sententia comprobatum, ut singula membra capiti, idest Romano Pontifici apostolico, se debeant per omnia reconformare, a quo nostrum est quaerere quid credere quid tenere debeamus, quoniam ipsius solius est statuere, disponere, solvere et ligare, qui vice Christi fungitur, et ab co vobis in pastorem dedicatus existit, cui omnes primates, archiepiscopi et episcopi caeterique christicolae, tanquam indubitato Vicario Iesu Christi, obtemperant.

tus Sancti.

§ 2. Demum, ut illa vetustissima pe-Altera pars con-riculosaque et damnanda opinio, in codem proces. Spiri- et alus conciliis continuo reprobata, qua nonnulli minus veraciter affirmare pracsumebant Spiritum Sanctum a Patre solo procedere, penitus eradicari valeat, et quod sacrosancta Romana Ecclesia profitetur, tenet pariter et affirmat, eumdem videlicet Spiritum Sanctum ab eodem Patre et Filio aequaliter procedere, sicuti beatus Athanasius, lumine eiusdem Spiritus illustratus, edocuit, dicens eumdem Spiritum Sanctum non factum, non creatum, non genitum, sed ex Patre et Filio aeternaliter procedere, pectoribus singulorum fidelium, pro eorum salute et directione, inseratur, similiter statuimus ac etiam ordinamus quod iidem presbyteri et sacerdotes, dum infra earumdem sacra missarum solemnia Symbolum ex ordinatione Ecclesiae canunt aut dicunt, illud integre, secundum ritum eiusdem Romanae Ecclesiae, intelligibiliter dicere teneantur et debeant, videlicet Qui ex Patre Filioque procedit, aliquin omnes et singulos, qui huic articulo orthodoxæ fidei, ad nostram profecto salutem necessario, et in tot sanctorum Patrum conciliis iteratis vicibus approbato, contradicere, aut eiusdem catholicae Ecclesiae institutiones observare recusaverint, vel malitiose neglexerint, sententias, censuras et poenas, in eisdem et praecipue Florentino conciliis antedictis in tales generaliter latas, inflictas et promulgatas et

anathema trecentorum decem et octo Patrum, nisi a praemissis erroribus resipiscere, et unitati einsdem Ecclesiae se per omnia illico conformare studucrint, incurrere volumus ipso facto.

§ 3. Quapropter, ne per taciturnita- verba haec: Qui tem posterioris temporis mentes fidelium a Patre Filioque ab istius credulitate articuli fiant damna- holo praecipit biliter longiores, districte praecipimus et inserenda. mandamus quatenus processio Spiritus Sancti a sacerdotibus Graecis explicite et manifeste ponatur in Symbolo, ut fides ad iustitiam teneatur in corde, et ad salutem omnium eius fiat oris confessio, se, tamquam filii obedientiae semper sacrosanctae Ecclesiae Romanae matris suæ per omnia conformantes, ut fiat unum ovile et unus pastor, iuxta ipsius sententiam Salvatoris.

Clausulae.

§ 4. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrorum statuti, ordinationis, voluntatis, praecepti et mandati infringere, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, tertio nonas sept., pontif. nostri anno 111.

Dat. die 3 septembris 1457, pont. anno 111.

#### IX.

Fratres Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum ad Ordines Mendicantium transire non possint, cum, respectu quarti voti, illis strictior possit censeri (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Fratres aliqui huius Ordinis ad Mendicantes et alios Ordines transire voluerunt. - 2. Hic modo Pontif. transitum prohibet, et translatos praecipit ad dictum Ordinem redire, declarans illum, respectu quarti voti, caeteris aliis strictiorem esse. - 3. Ordinariis et aliis execu-(1) De tota materia huius Ordinis vide sup. in Greg. IX.

tionem huius bullae praecipit. — 4. Contrariis omnibus derogat. - 5. Transumptis credi jubet.

## Callistus episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Super gregem dominicum nostrac vigilantiae divinitus creditum intenti speculatoris officium exercentes, erga singulos regulares Ordines aciem nostrae considerationis intendimus, et corum status perspicaciter meditamur. Et quia quorum regulae laxiores, quorumve arctiores existant ex multis argumentis colligimus, personas illas, quae de aliquo eorumdem, in quo sunt superna vocatione vocati, ad alios Ordines leviter transmigrarunt, et quae, per ambitionis devium, ab eorum obedientiis temere recesserunt, ad priorem caulam, si arctior fuerit, reduci mandamus, prout eorum saluti et Ordinum eorumdem decori conspicimus expedire.

luerunt (1).

§ 1. Cum itaque sicut exhibita nobis Fratres aliqui nuper, pro parte dilectorum filiorum maad Mendicantes gistri generalis et definitorum generalis et alios Ordi- et provincialis capitulorum fratrum Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, petitio continebat, quod nonnulli ex fratribus eiusdem Ordinis expresse professi, vocatione sua non contenti, et immemores quod ipsi, voluntatem propriam abnegantes, semetipsos, pro redemptione captivorum qui in potestate infidelium durae servituti subiiciuntur, Altissimo devoverunt, profitentes se paratos, etiam pro unius redemptione captivi, non modo seipsos captivitati paganorum in excambium tradere, sed etiam, si opus foret, mortem et tormenta quaelibet tolerare, se ab huiusmodi sancti voti iugo, auctoritate propria, subtrahendo, ad Mendicantium seu aliorum Ordinum monasteria sive domos evolaverint. Nonnulli vero ex eisdem, habitu retento, sed obedientiae fraeno

> (1) Tu scias id fortasse eis licere ex cap. Licet, De Regularibus.

effracto, per curias praelatorum, aut regum, reginarum, aut aliorum saecularium principum, in opprobrium dicti Ordinis, hine inde discurrant, et varia scandala saepenumero pariant.

§ 2. Nos, meditantes quod, ex acces- Hic modo Ponsione emissionis posterioris voti, videlicet tifex transitum prohibet, et pro redemptione huiusmodi, ad tria per translatos nia3reliquos religionum quarumlibet emitti Ordinem rediconsueta substantialia vota, ut peregrina-re, declarans tiones transmarinas, pro accedendo ad quarti infideles eosdem, et periculosam cum strictiorem espaganis conversationem et reliqua re-se. demptionis eiusdem discrimina omittamus, tale vinculum fratribus dicti Ordinis B. Mariae de Mercede videtur accedere, ut Ordo ipse videatur non modo in regula largior, sive par aliis Ordinibus antedictis, sed eis longe arctior non immerito posse censeri, auctoritate apostolica et ex certa scientia, tenore praesentium statuimus ac etiam ordinamus omnes et singulos, qui in praesato Ordine B. Mariae solemne votum professionis expresse emiserint, ita ipsi Ordini perpetuis eorum vitae temporibus fore efficaciter obligatos, ut, absque Sedis Apostolicae speciali licentia, eis ad alios quoscumque, regulares etiam monasteriorum Ordines cos, transeundi auctoritas vel potestas minime sit concessa. Decernentes statutum et ordinationem nostram huiusmodi, etiam ad praefatos eorundem professorum trahi translationes, ita videlicet, quod generalis magister et definitores praefati, presentes et qui pro tempore fuerint, per se vel alium seu alios, quoscumque religiosos, qui dictum Ordinem B. Mariae expresse professi fuerint, ut praefertur, de quibusvis aliis Ordinibus eorumque monasteriis, domibus sive locis, ad quae forsan, etiam cum suorum superiorum licentia et habitus mutatione, pro tempore transiverant, repetere possint et debeant. Ipsique sic translati religiosi, etiam sine repetitione huiusmodi, ad priorem Ordinem B. Mariae praedictum, sub virtute

cipit ad dictum

sanctae obedientiae, redire omnimode te-

§ 3. Et insuper, ut eadem statutum Ordinariis et et ordinatio facilius vendicet sibi locum, nem huius bul- omnibus et singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus aliisque praelatis necnon personis ecclesiasticis in dignitate constitutis, ad quos praesentes literae vel earum transumpta authentica pervenerint, per apostolica scripta mandamus quatenus episcopi et eorum quilibet, per se vel alium seu alios, statutum et ordinationem ac literas nostras huiusmodi ubi et quando expedire viderint, ac pro parte generalis magistri et definitorum praedictorum fuerint requisiti, auctoritate nostra, solemniter publicantes, quoscumque religiosos in eodem Ordine B. Mariae expresse professos, qui ad alios Ordines, sine dictae Sedis speciali licentia, transierunt vel in posterum transierint, nec non etiam illos, quos in praelatorum, regum, reginarum vel aliorum saecularium principum curiis aut alibi ubicumque extra loca praefati Ordinis vagare eis constiterit, ad requisitionem magistri aut definitorum ipsius Ordinis, ad loca dicti Ordinis B. Mariae, in quibus professionem eiusmodi emiserint, infra certum de quo eis videbitur sibi praefigendum peremptorium terminum competentem, omni causa et occasione cessantibus, protinus revertantur, dicta auctoritate nostra moneant et mandent eisdem. Et nihilominus, si monitioni et mandato huiusmodi non paruerint cum effectu, ipsos ad hoc per censuram ecclesiasticam, necnon arrestationem, si opus fuerit, personarum ac carcerationem ac alia fortiora remedia, necnon contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis, status, nobilitatis, præeminentiae vel conditionis fuerint, etiam si pontificali, regali, reginali aut alia quavis ecclesiastica seu mundana dignitate praefulgeant, per censuram eamdem, appellatione remota, compellant, invocato ad

hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 4. Non obstantibus felicis recorda- Contrariis omtionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nibus derogat. nostri, illis praesertim, quibus cavetur, ne quis extra suam civitatem et dioecesim, nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede deputati praedicta extra civitatem et dioccesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, ac alii vel aliis vices suas committere, seu aliquos ultra unam diaetam a fine dioecesis eorumdem trahere praesumant, ac de duabus diaetis in concilio generali, et personis ultra certum numerum ad iudicium non vocandis, et aliis constitutionibus et ordinationibus necnon privilegiis, indulgentiis, concessionibus, statutis, decretis, ordinationibus et aliis literis apostolicis monacorum, fratrum Mendicantium et aliis Ordinibus supradictis, eorumque monasteriis, domibus sive locis per Sedem praedictam vel legatos eius, aut alios quoscumque in genere seu in specie concessis, quorumcumque tenorum existant; statutis quoque et coasuetudinibus eorumdem, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, quibus omnibus et singulis, etiam si de illis specialis et expressa mentio habenda foret, quoad hoc, illis alias in suo robore permansuris, derogamus expresse, ceterisque contrariis quibuscumque, aut si aliquibus, communiter vel divisim, a dicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca ad iudicium evocari non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 5. Verum, quia difficile foret prae- Transumptis sentes literas ad singula mundi loca ori- credi iubet. ginaliter posse transferri, volumus quod earum transumptis authenticis, manu pu-

blica duorum notariorum subscriptis et sigillo alicuius praelati vel collegii roboratis, plena fides, in iudicio et extra, ubicumque exhibita fuerint, adhibeatur, ac si literae ipsae originales forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, pr die kalendas novembris, pontificatus nostri anno iii.

Dat. die 31 octobris 1457, pont. anno III.

# PIUS II

PAPA CCXII

Anno Domini MCCCCLVIII.

Theas Silvius Piccolomineus Senensis, S. R. E. tituli Sanctae Sabinae presbyter cardinalis et Senensis episcopus, electus est in Summum Pontificem die 19 augusti 1458. Sedit in pontificatu, Friderico III imperatore, annos v, menses xI, dies xxv, et tribus promotionibus xiii creavit cardinales. Obiit Anconæ die 14 augusti 1464, et corpus eius Romam delatum, in basilica Vaticana tumulatum est. Vacavit Sedes dies xvi.

I.

Generales Ordinum Mendicantium omnimodam habeant iurisdictionem in omnes Studiorum scholares et officiales, suorum Ordinum professores, quibuscumque Studiorum privilegiis non obstantibus.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Nonnulli regulares, praetextu studii, exemptos se a iurisdictione suorum Ordinis superiorum esse prae-

tendebant. — 2. Hic ideo Pontif. praedictos omnes iurisdictioni generalium Ordinum totaliter supponit. — 3. Quibuscumque non obstantibus.

Pius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Praedicatorum, Eremitarum S. Augustini, Carmelitarum atque Minorum et aliorum Ordinum Mendicantium generalibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Religiosorum excessus, quos antiquos hostis eo solicitius suscitat, quo eorum vitae meritoriae ardentius aemulatur, tanto amplius detestantes, quanto ex illis maiora scandala in mentibus fidelium oriuntur: ad illos reprimendum et castigatione debita coercendum, congruum nos decet remedium adhibere.

§ 1. Cum itaque sicut accepimus, di- Nonnulli regulecti filii provinciales vestrorum Ordi- studii, exemnum laudabilem consuetudinem diutius ptos se a iurisobservatam imitantes, nonnullos ex fra-rum Ordinis sutribus Ordinum praedictorum, ad hoc periorum esse idoneos, ad literarum studia, in locis ubi illa vigere noscuntur, causa adipiscendi scientiae margaritam, destinare consueverint, quorum nonnulli, iuvenili et humana fragilitate causantibus, interdum a semita rationis deviantes, discoli et vagabundi effici solent et propriae salutis immemores, quo fit ut suave jugum Domini contemnentes, praelatis suis obtemperare, eorumque salutares correptiones et disciplinam effugere, quinimmo despicere et multimode eludere contendant, et, ut id impune efficiant, rectorum, gubernatorum et conservatorum Studiorum, sive privilegiorum eorumdem praesidia et patrocinia, quibus se protegi et tueri valeant, satagunt, exquisitis modis implorant, se ab ipsorum Ordinum superiorum iurisdictione, potestate et correctione exemptos esse praetendentes. Et similiter baccalaurei, lectores, bibliistae sive alii officiales pro tempore in domibus et conventibus civitatum et locorum, in quibus studia huiusmodi vigere noscuntur deputati, cum excessus aliquos

Exordium.

dictione suo-

commiserint, sive aliter deliquerint, vel, 1 corum inscitia aut imperitia exigente, ab huiusmodi eorum officiis depositi fuerint, idipsum praesumere moliantur, in grave Ordinum praedictorum praeiudicium, animarum suarum periculum, regularis disciplinae vilipendium et contemptum, ac scandalum plurimorum.

An. C. 1458

144

§ 2. Nos itaque, attendentes quod si Hic ideo Pon- ad reprimendos excessus huiusmodi, et tif. praedictos and perminentos excessos andusinous, et omnes iurisdi- talium praesumptiones temerarias cohictioni genera- bendum, nervus publicae disciplinae lentotaliter suppo- tescal, eorum voluntas fit proclivior ad peccandum, et impunitatis exemplum periculosius in alios derivatur, ac volentes super his de opportuno remedio providere, discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus quatenus omnes et singulos vestrorum Ordinum professores, qui, spiritu rebellionis assumpto, talia perpetrare praesumpserint, cuiuscumque gradus vel conditionis existant, nisi, canonica monitione praemissa, a coeptis resipuerint, et debitam a vobis pro commissis poenitentiam humiliter susceperint, ac mandatis vestris efficaciter obtemperare studuerint cum effectu, tamdiu excommunicatos, ac omnibus magisterii, baccalariatus, lectoriae, bibliistatus officiis, aliisque dignitatibus et honoribus dictorum Ordinum exutos privatosque, auctoritate apostolica, nuncietis, et ab aliis, nhi, quando et quoties expedierit, nunciari; et si eorum contumacia, protervitas vel rebellio id exegerit, carceribus ad poenitentiam peragendam detrudi et mancipari faciatis, donec spiritu consilii sanioris resumpto, vestris monitionibus et mandatis studuerint, cum emendatione prioris vitae, humiliter obedire, et ab huiusmodi excommunicationis sententia meruerint a Sede Apostolica vel a nobis absolutionis beneficium obtinere.

non obstanti-

§ 3. Non obstantibus quibuscumque Quibuscumque privilegiis, exemptionibus, libertatibus, indultis et gratiis Studiis generalibus quorumcumque civitatum et locorum apostolica vel alia quavis auctoritate concessis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus in praesentibus de verbo ad verbum habenda esset mentio specialis, eisque specialiter aut alias sub forma certa vel specifica derogandum: quae eisdem fratribus et professoribus, quoad hoc, nolumus in aliquo suffragari, etiam si hoc in eisdem caveretur expresse, ceterisque contrariis quibuscumque, aut si professoribus Ordinum praedictorum, vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a Sede Apostolica sit indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

An. C. 1458

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo octavo, xv kalendas octobris, pontificatus nostri

Dat. die 17 septembris 1458, pont. anno 1.

### II.

Expeditio bullae Callisti III de canonizatione S. Vincentii Valentini, professoris Ordinis fratrum Praedicatorum S. Dominici, eiusque adscriptio cathalogo Ss. confessorum, et institutio festivitatis pro die 6 mensis aprilis.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Deus multoties suscitavit viros sanctos pro hominum salute. — 2. Et mox suscitavit S. Vincentium ad confutandos errores infidelium, quorum copia agebatur, — 3. Qui aetatis an. 18 habitum fratrum Praedicatorum suscepit, et deinde magisterium theologiae consecutus fuit; — 4. Verbum Dei postea praedicavit, infidelium errores confutavit, quo usque, annum transcendens 70, in Domino obdormivit. — 5. Nonnulli dicti viri signa Sedi Apostolicae nunciarunt, — 6. Et apud Martin. V, Eug. IV et Nicolaum V hoc idem duces et praelati Britanniae egerunt. — 7. Reges quoque et generalis Ordinis aliique testificati sunt praeclara merita et miracula S. Vincentii, etc. — 8. His promotus, Nicol. V informationem praedictorum tribus cardinalibus commisit, — 9. Qui processum formarunt, et multa miracula verificata fuerunt. — 10. Nicolao defuncto, Callistus III creatus est Pont., qui, cum esset unus de tribus cardin. deputatis, alium cardinalem loco sui suffecit, - 11. Habuitque in consistoriis secretis relationem verificationis virtutum et miraculorum, ideoque ad ulteriora procedi iussit, — 12. Et tandem ad canonizationem deveniendum esse pronunciavit, —13. Ipsumque canonizavit, et Ss. confessorum numero adscripsit. — 14. Eius festum die 6 aprilis celebrari iussit. — 15. Miraculorum processum in monasterio B. Mariae super Minervam de Urbe asservari praecepit. — 16. Ecclesias eius visitantibus indulgentias concessit. — 17. Callist. autem III obiit, et bulla desuper non fuit expedita, ideo hic Pontif. eam edidit. -18. Sanctio poenalis.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Rationi congruit et convenit honestati, ut ea quae, Romani Pontificis deliberatione provida ac venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium omniumque praelatorum tunc in Romana Curia residentium consilio et assensu unanimi, decreta, statuta et ordinata fuerunt, licet, ipsius praedecessoris superveniente obitu, literae apostolicae confectae non fuerint super illis, suum plenarium sortiantur effectum.

lute.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda-Deus multo- tionis Callistus Papa III, praedecessor noviros sanctos ster, Iesu Christi in terris, superna dispro homin sa- positione, Vicarius, et B. Petri caelestis regni clavigeri successor, cum militantis Ecclesiae gubernacula superna regeret voluntate, et immensam Dei nostri clementiam in eo maxime interna meditatione cognosceret, quod hominem, quem ad suam imaginem similitudinemque formaverat, a se Ipso incommutabili bono,

dolo serpentis, aversum, ad se brachio suae virtutis reducere, et culpae ipsius lapsum volens in persona propria reparare, humanae naturae ministerio usus est, ut sua mirabili potentia, inde medelam ferret hominibus, unde vulnus cernebatur illatum, ac pro sua bonitate debitor ipse homo et obnoxius remaneret. Nam, licet omnipotens sermo dilapsus foret antea in prophetas, ut divini secretum consilii cognoscentes, ac spem humanae reparationis habentes solum Creatori suo servirent, ipsum Dominum adorarent, ac posteros venerari et adorare docerent; in fine tamen saeculorum, cum venit temporis plenitudo, misericordiarum Pater ingenitus, Verbum suum, per quod fecit et saecula, de coelis misit in orbem, ut humanam carnem assumens, aeternae vitae viam lapsis perditisque ostenderet, culpam protoplasti in ara Crucis, proprio cruore dilueret, nobisque cœli ianuam aperiret. Utque tanti mysterii, Incarnationis videlicet et Redemptionis huiusmodi veritas cunctis mortalibus innotesceret, apostolos suos, quos in vitae, doctrinae et operum suorum testimonium elegerat, aliosque discipulos in universum mundum ad praedicandum Evangelium destinavit, qui suis eloquiis, signis et virtutibus, veluti solis radiis, orbem terrarum illuminarent. Sed cum, successu temporis, callidi hostis iniquitas, antiquae et usitatæ fraudis commentis, humanum genus tam grandis et sacratissimae redemptionis fructu privare, et in aeternam praedam adducere molirctur, divina clementia semper generi miserata humano, suae Ecclesiae orthodoxae opportune subveniens, viros misit plurimos, sanctitate et scientia praeditos, virtutibus redimitos, tempori convenientes, qui, velut divini gregis arietes, rectum iter gregi suo ducatumque praeberent, et bonis adhortantibus operibus et exemplis hominum titubantes animos roborarent, aut martyrii gloria aut vitae integritate, seu errorum gentilium et haereticorum confutatione, vel divinae virtutis et promissae felicitatis aeternae praedicatione, eidem sacrosanctae Ecclesiae praesidia maxima et adiumenta tribuerent.

§ 2. Atqui einsdem praedecessoris Et mox susci- temporibus, cum in occiduis partibus tium ad confu-iudaeorum maxime et infidelium multitandos errores tudo crevisset, ac literis et divitiis affluerum copia ago- rent propemodum, tremenda quoque dies illa novissima oblivioni pene tradita esset, divinae providentiae altitudo suae praeclaris viris eanidem Ecclesiam instaurare et decorare disposuerat, pro ipsorum salute fidelium, Vincentium Valentinianum, Ordinis fratrum Praedicatorum et sacræ theologiae eximium professorem, æterni Evangelii in se documenta habentem, veluti athletam strenuum, ad iudaeorum eorumdeni saracenorumque et aliorum infidelium confutandos errores, et extremi tremendique indicii diem, quasi alterum angelum volantem per coeli medium, pronunciandum evangelizandumque sedentibus super terram, tempore opportuno, transmisit, ut in omnes gentes, tribus et linguas, populos et nationes, verba salutis diffunderet, regnum Dei, diemque iudicii appropinquare ostenderet, et aeternæ vitae semitam demonstraret. Cum vero tunc tanti viri excellentiam, qui id gratia consecutus est, quod Angeli naturaliter sortiuntur, ipsius quoque vitae et conversationis actus, idem Callistus praedecessor, ad aedificationem fidelium et posterorum memoriam, ex parte aliqua recensere decrevisset, prout compertum et notissimum habuit, eumdem praeclarum virum Vincentium in amplissima Hispaniarum urbium, Valentia scilicet civitate, ex christianis et honestis parentibus ortum alitumque fuisse, et ab ineunte aetate cor senile gessisse testatur.

§ 3. Qui, dum caliginosi huius saeculi Qui netatis an labilem cursum, pro ingenii sui modulo, trum Praedica- consideraret, et iam suae aetatis annum torum suscepit, decimum octavum attingeret, Religionis

habitum Ordinis memorati summa cum et deinde magidevotione recepit, ac demum regulari pro- gim consecutus fessione solito more emissa, sacris literis fuit. tam efficacem operam dedit, ut magisterio in eadem theologica facultate dignus ab omnibus censeretur, et ob hoc ipsius magisterii insignia consecutus est.

§ 4. Ac deinde, solita in talibus ob- Verbum Deipotenta licentia, verbum Dei praedicare et stea praedicare et vit, infidelium aeternae beatitudinis semina cordibus si- errores confudelinin infundere, errores denique et annum tranperfidiam iudaeorum et infidelium eorum- scendens 70, ia dem confutare coepit mirum in modum, mivit. ratione ostendens quam terribilis iudex in ipso extremo iudicio reprobis et iniquis Redemptor ipse futurus sit. In quibus quidem salutiferis praedicationibus et laudabilibus actibus usque adeo perseverans, ac multas Hispaniarum, Galliarumque ac Italiae provincias, quasi novum sydus, peragrando illustrans; tandem in Britanniae civitate Venetensi, septuagesimum einsdem ætatis annum transcendens, praedicationis et vitae cursum devotissime consummavit.

§ 5. Ac postquam Deus, qui non per- Nonnulli dicti mittit, quae Ecclesiae suae sanctae pro- viri signa Sedi futura conspicit, conculcari, aut abscon-ciarunt, dita latere sub modio, eos, qui, praedicatione ipsius divini viri, spiritualium et corporalium sanitatum beneficia receperant, inspiravit quod sanctitatis insignia, quae in ipso divino viro cognoverant Sedi Apostolicae nunciarent, ipsamque de eiusdem sancti viri operibus informarent.

§ 6. Itaque colendae mem. Ioannes et El apud Mar-Petrus, quondam Britanniae duces, ac tin. V, Eug. IV praelati et alii ipsius ducatus devotae hocidem duces personae, multique aliarum provinciarum tanniae egedevoti viri, apud quos vivens praefatus runt. Vincentius Dei verbum seminaverat; fratres quoque Ordinis memorati Sedem praedictam iteratis vicibus interpolatisque temporibus adiere, tenente locum eiusdem clavigeri felicis recordationis Martino V, ac postmodum Eugenio IV et deinde Nicolao V, Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris.

S. Vincentii, etc.

§ 7. Sed clarae mem. Ioannes Castellæ Reges quoque et Legionis, ac Alphonsus Aragonum, redinis dique te- ges illustres, multique alii Ecclesiarum praeclara me- praelati ac viri nobiles saeculares, unirita et miracula versitates quoque studiorum ac civitatum, necnon dilectus filius Martialis Auribelli, dicti Ordinis generalis magister, nomine ipsius Ordinis, eamdem Sedem cum instantia pulsaverunt, affirmantes quod insignis vir ipse, dum in humanis egit, vocibus prophetarum verbisque evangelicis ita inhaesit, ut praecepta firmiter servaret divina, et consilia minime praeteriret. Divinae quoque laudis praeco maximus, ac iniquitatis humanae reprehensor fuit; delegatoque sibi praedicationis officio ita functus est, ut, necessariis ad vitae tutelam contemptis, nedum in futurum, sed nec in diem laboravit, illa veste, illo habitaculo, illo cibo contentus, quae Deus sibi in tempore praeparabat; nullum munus, etiam oblatum, recipiebat, sed apud offerentes dimittebat, aut pauperibus erogari consulebat. Tantus in eo gratiae fulgor apparuit, tanta Spiritus Sancti abundantia in eo fuit, tot de ore praedicantis speciosissimae veritatis pondera procedehant, ut ingentis multitudinis iudaeos, in lege etiam peritissimos, qui Christum pertinaciter venisse negabant, ad fidem catholicam converteret, et efficacissimos multos ex eis praedicatores Adventus Christi, Passionis ac Resurrectionis, et pro Christi nomine mori paratos fecit. Tanta in ipso viro divino fuit auctoritas dicendi, tantaque gravitas, ut terrenis rebus luxuique deditos homines, adeo iudicii futuri timore concuteret, ut terrena despicerent et amarent caelestia, ac levitates et luxus omnium in Dei provocaret affectum. Omni die missam cantavit, omni die praedicavit, omni die (nisi urgens adesset necessitas) ieiunavit. Consilia sancta et recta nulli denegavit, immo ultro obtulit, carnes non comedit, vestem lineam non induit, manus super aegros frequentissime miraculose sanitate

secuta imposuit, mores castissimos servavit, multosque strenuos actus fecit, ubi maxime super magnis rebus populos contendentes et regna pace composuit, et ubi vestis inconsutilis Ecclesiae Dei scissa conspiciebatur, ut uniretur et unita servaretur non frustra plurimum laboravit; ac in simplicitate et humilitate ambulans. detractores persecutoresque suos cum mansuetudine recipiebat et informabat. Per ipsum quoque divina virtus, ad confirmationem suae praedicationis et vitae, tam per manus ipsius impositionem, quam reliquiarum suarum vestiumque tactum, ac votorum emissionem, multa miracula ostendit. Spiritus namque immundos eiecit; surdis auditum, mutis loquelam restituit; caecos illuminavit, leprosos mundavit, mortuos suscitavit, aliosque variis detentos languoribus miraculosissime liberavit.

§ 8. Quorum omnium efficax assertio His promotus, fuit, quod idem Nicolaus praedecessor, Nicol. V inforplene de fama fidei et excellentia vitae dictorum tribus atque miraculorum ipsius informatus, vo- misit; lens ad ulteriora procedere, iuxta S. R. E. moreni, venerabilibus fratribus nostris, tunc suis, Gregorio episcopo Hostiensi et eidem Callisto praedecessori, tunc in minoribus constituto, ac Ioanni S. Angeli diacono cardinali commisit quod, de veritate fidei et excellentia vitae ac miraculorum gratia, se aut eorum aliquem in Curia, extra vero per iudices ab eis deputandos, diligenter informarent.

§ 9. Qui mandatis praefati Nicolai præ- Qui processum decessoris obtemperantes, et in Curia multa miracula nonnullis testibus examinatis, extra vero verificata fue-Romanam Curiam, iuxta potestatem eis datam, in civitate Neapolitana venerabiles fratres nostros patriarcham Alexandrinum, archiepiscopum Neapolitanum, et episcopum Maioricensem ibidem commorantes; in partibus Delphinatus Vasionensem et Uticensem episcopos ac dilectos filios officialem Avinionensem et decanum Ecclesiae S. Petri Avinionensis; in regno

cardinal. com-

Franciæ, archiepiscopum Tolosanum, episcopum Mirapicensem ac corum officiales; in Britannia vero, Dolensem et Macloviensem episcopos, necnou S. Iacuti et Debusanensis, Dolensis et Nannetensis dioecesis abbates, ac Nannetenses et Venetenses officiales subdelegarunt. Qui, iuxta tenorem potestatis eis per commissarios traditae, testes examinarunt, et dicta ipsorum in scriptis redacta, clausa cum subscriptione notariorum et sigillis eorum, ad Curiam transmiserunt. Et tandem per eosdem cardinales commissarios, inspectis, recognitis ac visis diligenter processibus, inventum est quod in civitate Neapoli viginti octo, in Avinionensi et circumvicinis partibus decem et octo, in regno Franciae, videlicet Tolosanenses quadraginta octo, in Britannia vero trecenti et decem testes examinati, inter quos nonnulli S. R. E. cardinales, multi episcopi et Ecclesiarum praelati, rex Aragonum praefatus, plurimique alii ex statu saeculari viri nobiles, pluresque alii legum, artium ac sacrae theologiae baccalarii, licentiati, doctores ac magistri extiterunt.

sui sufficit,

jussit.

§ 10. Ac postquam dictus Nicolaus Nicolao defun- praedecessor, rebus fuerat humanis excreatus est Pon. emptus, piae mem. Callistus Papa III, prætifex, qui, cum decessor noster, dudum ante in minotribus cardinal, ribus constitutus et unus ex commissadeputatis, alium riis antedictis, ad apicem Summi Apostolatus assumptus, dilectum filium nostrum Alanum, tit. S. Praxedis, S. R. Ecclesiæ presbyterum cardinalem, loco sui, in huiusmodi negotio deputavit delegatum.

§ 11. Et facta cidem Callisto praede-Habuitque in cessori per praefatos commissarios relaconsistoriis se-cretis relatio- tione fideli in duobus secretis consistoriis nem verificatio-nis virtutum et de dictis testium examinatorum, reperit miraculorum, i- omnia quae, de fide, de excellentia vitae, nora procedi de laboribus, moribus castis, de actibus strenuis, de humilitate et simplicitate, ac miraculis ipsius Vincentii dicta fuere, legitime probata. Ideoque, de consilio venerabilium fratrum nostrorum tunc eius-

dem S. R. E. cardinalium, ad ulteriora in canonizatione eiusdem Vincentii procedendum esse decrevit, et deinde, ex more, dicta ipsorum testium fecit in duobus consistoriis generalibus publice recitari, ac postea, vocatis eisdem cardinalibus et praelatis, qui in Curia aderant omnes, nemine discrepante, consuluerunt ad canonizationem dicti Vincentii esse merito procedendum.

§ 12. Idem quoque Callistus praede- Et tandom ad cessor, dicta die, videlicet tertia iunii, canonizationem deveniend. esse pontificatus sui anno primo, in ipsorum pronunciavit; cardinalium et praelatorum praesentia, de ipsorum omnium consensu unanimi, pronunciavit atque decrevit Vincentium praefatum esse canonizandum, quod publice et solemniter faciendum, in festo apostolorum Petri et Pauli proxime sequenti, videlicet tertio kalendas iulii, pontificatus eiusdem anno praedicto, statuit et etiam ordinavit.

§ 13. Postmodum vero, dictus Callistus Ipsumque capraedecessor, die solemnitatis apostolorum nonizavit, et Ss. confessor. nuhuiusmodi, ut praesertur, adveniente, tam mero adscripex vitae excellentia, quam miraculorum coruscatione, necnon vera notitia, quam de ipso Vincentio, tunc vivente, habuerat, eum virum comperit assecutum fuisse gratiam, quam Deus omnipotens sanctis et electis suis concessit, et consimilia signa ex eo consecuta fuisse, quae, ad cognoscendum fideles ac Dei ministros, Veritas in suo Evangelio demonstravit, pro suae informatione Ecclesiae, ne posset errare, sic inquiens: Signa autem eos qui crediderint haec sequentur; in nomine meo dæmonia eiicient, linguis loquentur novis. super aegros manus imponent, et bene habebunt (1). Ea propter eum auctoritate apostolica canonizavit, et literarum suarum (si desuper confectae fuissent) tenore, in sanctorum cathalogo adscribendum esse decrevit.

§ 44. Universos et singulos patriarchas, Eius festum die archiepiscopos, episcopos ceterosque Ec 6 aprilis celeclesiarum praelatos monuit et attente hor-

(1) Marc. xyi, 17 et 18.

tatus est, eis nihilominus iniungendo quod octavo idus aprilis festum eiusdem S. Vincentii, sicuti de uno confessore non pontifice, annis singulis, devote et solemuiter celebrarent ac facerent a suis subditis devotione congrua celebrari et etiam venerari, ut pia eius intercessione a noxiis protegi, et sempiterna gaudia valerent adipisci.

§ 15. Miracula vero quae Deus per Miraculor pro- eumdem sanctum secerat, propter eorum nasterio B. Ma- multitudinem, ne modum literarum, si, riae super Minervam de Urbe ut praefertur, confectae fuissent, egredeasservari prae- rentur, duxit silentio praetereunda. Mandans processus omnes super illis habitos. in ecclesia domus S. Mariae super Minervam de Urbe dicti Ordinis, ad perpetuam rei memoriam custodiri, et illorum copiam volentibus exhiberi, ac etiam in officio ipsius sancti viri, quoad fieri posset, latius declarari.

visitantibus in-

§ 16. Ceterum Callistus praedecessor Ecclesias eius praefatus, ut ad tanti confessoris veneradulgentias con- bile sepulchrum et ecclesias, in quibus de co festivitas celebraretur, eo devotius et affluentius fidelium conflueret multitudo, omnibus vere poenitentibus et confessis, qui reverenter ac devote ad praedictum sepulchrum et ecclesias in eodem festo annuatim accederent, ipsius suffragia petituri, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum cius auctoritate confisus, septem annos et totidem quadragenas, de iniunctis eis poenitentiis, misericorditer relaxavit.

fuit expedita . eam edidit.

§ 17. Ne autem, pro co quod super Callist. autem canonizatione et aliis praemissis eiusdem la desuper non praedecessoris literae, eius superveniente ideo hic Pontif. obitu, minime confectae fuerunt, in posterum valeat de huiusmodi canonizatione et aliis praemissis quomodolibet haesitari, licet ea in basilica Principis apostolorum de Urbe, eisdem cardinalibus, praelatis et multitudine populi circumstantibus, fuerit publicata; volumus et apostolica auctoritate decernimus quod canonizatio et alia praemissa, dicta die, videlicet tertio

kalendas iulii, plenarium sortiantur effectum, ac si sub ipsius diei data eiusdem praedecessoris literae confectae fuissent, prout superius enarratur, quodque praesentes literae, ad probandum plene canonizationem ipsam et omnia alia praedicta ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

§ 18. Nulli ergo etc.

Sanctio poe-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, nalis. anno Incarnationis dominicae MCCCCLVIII, kalendis octobris, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 1 octobris 1458, pontif. anno 1.

## III (1).

Appellantes a Summo Romano Pontifice ad futurum concilium, eorumque consiliarii et fautores poenis excommunicationis criminisque laesae maiestatis divinae et humanae subiiciuntur.

#### SUMMARIUM

Plurima oriuntur mala ab appellatione interposita a Rom. Pont. ad futurum concilium. — 1. Hic Pont. eam damnat, et a mandatis Papae provocari prohibet. — 2. Contravenientibus poenas excommunicationis et interdicti et criminis laesae maiestatis infligit. — 3. Sanctio poenalis.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Execrabilis et pristinis temporibus inau- Plurima oriunditus tempestate nostra inolevit abusus, tur mala ab aput a Rom. Pontifice, Iesu Christi vicario, terposita a Rom. Pont. ad futucui dictum est in persona beati Petri: rum concilium. Pasce oves meas, et quodque ligaveris super terram, erit ligatum et in caelis, nonuulli, spiritu rebellionis imbuti, non sanioris cupiditate iudicii, sed commissi evasione peccati, ad futurum concilium provocare praesumant, quod quantum sacris canonibus adversetur, quantumque reipublicae christianae noxium sit, quisquis non ignarus iurium intelligere potest.

(1) Haec in Edit, Rom. sub numero v (R. T.).

Namque (ut alia praetereamus, quae huic corruptelae manifestissime refragantur) quis non illud ridiculum iudicaverit, quod ad id appellatur quod nusquam est, neque scitur quando futurum sit? Pauperes a potentioribus multipliciter opprimuntur, remanent impunita scelera, nutritur adversus primam Sedem rebellio, libertas delinquendi conceditur, et omnis ecclesiastica disciplina et hierarchicus ordo confunditur.

§ 1. Volentes igitur hoc pestiferum Bic Pont. cam virus a Christi Ecclesia procul pellere, mandatis Papae et ovium nobis commissarum saluti conprovocari pro- sulere, omnemque materiam scandali ab ovili nostri Salvatoris arcere, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium cunctorumque praelatorum ac divini et humani iuris interpretum Curiam sequentium consilio et assensu, ac certa nostra scientia, huiusmodi provocationes damnamus, et tamquam erroneas ac detestabiles reprobamus, cassantes et penitus annullantes, si quae hactenus taliter interpositae reperiantur, easque, tamquam inanes ac pestiferas, nullius momenti esse decernimus et declaramus. Praecipientes deinceps, ut nemo audeat, quovis quaesito colore, ab ordinationibus, sententiis, sive mandatis quibuscumque nostris ac successorum nostrorum, talem appellationem interponere, aut interpositae per alium adhaerere, seu eis quomodolibet uti.

tibus poenas ex-

§ 2. Si quis autem contrafecerit, a die Contravenien- publicationis praesentium in Cancellaria rommunic. et apostolica, post duos menses, cuiuscuminterdicti et cri-minis lassa ma- que status, gradus, ordinis vel conditionis iestatis infligit. fuerit, etiam si insperiali, regali vel pontificali praefulgeat dignitate ipso facto sententiam execrationis incurrat, a qua, nisi per Romanum Pontificem, et in mortis articulo, absolvi non possit. Universitas vero sive collegium ecclesiastico subiaceat interdicto, et nihilominus, tam collegia et universitates quam praedictae et aliae quaecumque personae, eas poenas ac gensuras incurrant, quas rei maiestatis et

haereticae pravitatis fautores incurrere dignoscuntur. Tabelliones insuper ac testes, qui huiusmodi actibus interfuerint, et generaliter qui scienter consilium, auxilium dederint vel favorem talibus appellantibus, pari poena plectantur.

§ 3. Nulli ergo hominum liceat hanc sanctio poepaginam nostrorum voluntatis, damna- nalis. tionis, reprobationis, cassationis, annullationis, decreti, declarationis et mandati infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Mantuae, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, decimo quinto kalendas februarii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 18 ianuarii 1459, pont. anno 1.

#### IV.

Erectio Ecclesiae episcopalis civitatis Senarum, in provincia Hetruriae, in Ecclesiam archiepiscopalem.

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Causa istius erectionis. — 2. Segregatio Ecclesiae Senensis a provincia Romana, et erectio in archiepiscopatum. — 3. Gratiarum concessio dictae Ecclesiae et eius archiepiscopo. — 4. Clausula derogatoria.

## Pius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Triumphans Pastor aeternus, gloriosa sanctorum traditione Patrum, ut suum salvaret populum, directis in monte colloquiis, eruditionis sacratissimae praemisit mysteria, quod ignis in altari sacerdotis confoveatur officio, et ut sine intermissione comburat, ligna ei subiicere illius non cesset ministerium studiosum. Altare quippe Dei, cor fidelis habetur cuiuslibet in quo ipsius ardor ignis indesinenter

experitur, quo velut flammam ardentis necesse est incendere caritatis. Sancta vero et immaculata (quam Pastor ipse, adveniente temporis plenitudine, eius Unigeniti gloriosissimi aspersione sanguinis, fundari, consecrari et aeternaliter stabiliri censuit) mater Ecclesia, ignis eiusdem sacri ductu, flammarum splendore vestita, quo regnavit in Christo, nexus caritatis ipsius compage fideles stringit universos, et Ecclesias alias suas, tamquam adolescentulas, ignis huinsmodi confovet ardoribus, et scintillis adornat claritatis.

Causa istius erectionis.

§ 1. Nos itaque illius summi directione Pastoris (qui Ecclesiae ac fidelium eorumdem nostræ commisit insufficientiae curam. nosque, licet immerito, in ipsius montis verticem, ad Summi Sacerdotis pontificium conscendere voluit) huiusmodi instructi documentis, adolescentulas ipsas eorumque pastores in partem sollicitudinis, consilii coelestis dispositione, vocatos, in caritatis visceribus ardentius complectentes, ut ea summopere nostri ministerii dona congeramus, nostros continue diffundimus cogitatus, per quae ad exaltationem et incrementum intendenda status Ecclesiarum quoque compunctionis antidotis, et amore fulcienda divino corda fidelium eorumdem, ignis huiusmodi colens et emundans quidquid humanae fragilitatis suasu offensionis aut contagionis irrepserit, validiores evitare possit afflatus, et pro decoris adolescentulis eisdem (quæ Regis habitatio sunt aeterni) speciosiora elargita insignia, gratioribus ipsa mater Ecclesia munita propugnaculis, pulchra veluti et decora Hierusalem filia, gregem depascat nitidum, caritatis et virtutum radiis fecundius illustratum.

clesiae Senen-Romana, et erepiscopatum.

§ 2. Ad venerabilem igitur Ecclesiam Segregatio Ec- Senensem agro irriguo (celebris videlicet sis a provincia et insignis congregationis populique vectio in archie- nustate) circumdatam, singularesque huiusmodi congregationis palmites, quos (eis de caeli rore et terrae pinguedine benedicens, qui nunc candidior inter lilia lium, in signum plenitudinis videlicet

pascitur) munere et meritis ampliavit, eorumque loca extendit Altissimus, paternæ non immerito dirigentes considerationis intuitum; sperantesque quod (eo, qui charismatum largitor est omnium, dirigente Domino, et Spiritus almifici, qui, prout vult, sua dispensat dona, gratiarum imbre refecto, de virtute in virtutem, palmitibus ipsis, ad illorum aedificationem, tranquillum quoque et prosperum, sub timore divino, confovendum statum, mutuae caritatis vicissitudine) fructus dietim affluant ampliores, tantoque Apostolicam (in qua caelestis clavigeri apostolorum Principis successores existimus) Sedem puris jugiter corde et animo venerari, illiusque votivum intendere, successive accurationibus debeant studiis, quanto copiosiori eius ubertate distenta apostolicorum elargitione munerum, acceptiora congratulentur impendia liberalius acceptasse. Praemissis et nonnullis aliis rationabilibus nostrum ad id animum inducentibus causis, matura super his cum venerabilibus fratribus nostris Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione praehabita, de illorum quoque consilio et assensu, ac apostolicæ plenitudine potestatis, ad omnipotentis Dei totiusque Curiae supercaelestis laudem et gloriam, fidei propagationem, ortodoxae Ecclesiae universalis divinique cultus et omnium fidelium animarum salutis augmentum, Ecclesiam praefatam (quae de provincia Romana esse dignoscitur) a iure metropolitico et Romana provincia huiusmodi omnino segregamus et eximinius, necnon in metropolim, et sedem episcopalem Senensem in archiepiscopalem, auctoritate apostolica, erigimus, eamdemque Senensem Ecclesiam, dignitatis metropoliticae honore decorisque titulis, ex specialis dono gratiae decoramus ac etiam insignimus. Necnon venerabili fratri nostro Antonio, episcopo moderno et successoribus suis, dictae Ecclesiae Senensis praesulibus, qui erunt pro tempore, palpontificalis officii, assignandum fore; Ecclesiamque Senensem metropolitanam, et praefatos praesules archiepiscopos censeri, et perpetuis futuris temporibus nuncupari debere. Archiepiscopalia quoque et metropolitica insignia gerere, iura, iurisdictiones et cetera singula, prout metropolitanis in eorum civitatibus, dioecesibus et provinciis a iure indultum existit, facere, exercere, administrare et exequi posse. eadem auctoritate concedimus. Necnon filias nostras praedictas Suanensem, Clusinensem et Grossetanensem et Massanensem Ecclesias, cum suis civitatibus et dioecesibus, iuribus et pertinentiis universis, Ecclesiae Senensi et archiepiscopis praefatis, tamquam illorum metropolitanis et de eorum provincia, ac modernos et pro tempore existentes Suanensis, Clusinensis, Grossetanensis et Massanensis Ecclesiarum praefatarum episcopos, necnon Ecclesias ipsas, quae, videlicet Suanensis, Clusinensis et Grossetanensis, Romanae, necnon videlicet Massanensis Ecclesia, huiusmodi Pisanensi Ecclesiis subjectae existunt, ab eisdem Romanae et Pisanae Ecclesiis et eorum provinciis omnino segregamus, illasque Suanensem, Clusinensem, Grossetanensem et Massanensem praefatis archiepiscopis, pro eorum suffraganeis, perpetuo subiicimus et subiectas esse volumus per praesentes. Ita quod archiepiscopi Senenses in eisdem Suanense, Clusinense, Grossetanense et Massanense civitatibus et dioecesibus ius metropoliticum sibi vendicent, necnon Suanensis, Clusinensis, Grossetanensis et Massanensis episcopi praefati eisdem metropoli et archiepiscopis ad omnia et singula habeantur et sint adstricti, ad quæ suffraganei suis metropoliticis Ecclesiis ac metropolitanis tenentur et obligati iudicantur secundum canonicas sanctiones.

§ 3. Volentes praeterea et etiam sta-Gratiarum con-tuentes quod archiepiscopi et Senensis clesiae et eius Ecclesia praefati omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, gratiis et indultis

apostolicis ac aliis quibuscumque potiantur et gaudeant, quibus de iure archiepiscopi Ecclesiaeque metropolitanae et earum capitula utuntur, potiuntur et gaudent, necnon Ecclesia Senensis praefata et illi qui ei hactenus praefuerant ante erectionem huiusmodi, etiam de consuetudine, quomodolibet uti poterant, potiri et gaudere. Quodque suffraganei praefati ac earumdem Suanen., Clusinen., Grossetanen. et Massan, civitatum dioecesumque clerici et laici, praefatis archiepiscopis, veluti ipsorum metropolitanis, debitas exhibeant obedientiam, reverentiam pariter et honorem. Et insuper irritum ex nunc decernimus et inane, si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus, quod Ecclesiae Clausula deroipsae, ut praesertur, subiectae suerint, ac entoria. constitutionibus apostolicis, statutis quoque et consuetudinibus Ecclesiarum praefatarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Senis, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, decimo kalendas maii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 22 aprilis 1459, pontif. anno 1.

### V.

Praecedentia episcoporum aliorumque ad cathedrales Ecclesias electorum ac protonotariorum apostolicorum.

#### SUMMARIUM

Praecedentia episcoporum. — Limitatio.

Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum servare in rebus ordinem atque Praecedentia modum ad Romanum Pontificem maxime episcoporum. pertineat, ordo vero in eo potissimum

consideretur, ut, secundum suam quique dignitatem, aut praecedant, aut sequantur, habita cum venerabilibus fratribus nostris sacrosanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus exacta et diligenti deliberatione, auctoritate apostolica, tenore praesentium, de eorumdem fratrum nostrorum consilio pariter et assensu, statuimus, decernimus, ordinamus atque mandamus ut notariorum nostrorum (quos vulgo protonotarios, quasi per excellentiam quamdam non ab re consuetudo vocitat) nullus deinceps episcoporum venerando sanctoque ordini, tamquam honorabiliorem, sese audeat anteponere.

Limitatio.

Sed in cappella quidem nostra, in banco seu scamno secundo, post episcopos, seorsum sedeant, secundum ordinem institutionis eorum. In consistoriis vero publicis (ubi, de rebus quae gerunt, ut authentica conficiant documenta, rogari consueverunt) quatuor ex eis qui numerarii dicuntur, aut, ipsis absentibus, totidem ex aliis, secundum institutionem eorum seniores, iuxta gradum apostolici solii, honorabiliorem teneant locum, Sedique nostrae proximiores assideant. In aliis autem locis, tam in Curia quam extra, ubique gentium atque terrarum, archiepiscopos et episcopos omnes notarii nostri sequantur eisque cedant, et quod in episcopis sancimus, ad Ecclesiarum cathedralium, auctoritate apostolica, electos pariter et confirmatos extendimus.

Nulli ergo etc.

Datum Mantuae, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono, pridie idus iunii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 12 iunii 1459, pontif. anno 1.

### VI.

## Erectio Universitatis Nannetensis (1). SUMMARIUM

Praefatio. — 1. Cathedralium numerus in Britanniae ducatu. — 2. In civitate Nan-(1) Ex Historia Univers. Parisien. Bulaei, tom. v, pag. 661.

Bull, Rom. Vol. V.

20

net. Universitatem erigi mandat. — 3. Episcopus Nannet. Universitatis cancellarius deputatur. — 4. Gradus et insignia recipiendi facultas. — Eisdem praerogativæ et privilegia conceduntur. — 5. Commissio episcopo pro tempore ut concessis privilegiis eos uti faciat. — 6. Conclusiones.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Praefatio.

Inter felicitates, quas mortalis homo in hac labili vita ex dono Dei nancisci potest, ea non in ultimis computari meretur, quod per assiduum studium adipisci valeat scientiae margaritam quae bene beateque vivendi viam praebet, et peritum ab imperito sua preciositate longe facit excellere, et ad mundi arcana cognoscenda dilucide inducit, suffragatur indoctis, et in infimo loco natos inducit in sublime. Et propterea Sedes Apostolica rerum spiritualium et etiam temporalium (1) cuiusvis laudabilis exercitii perpetua et constans adiutrix, ut eo facilius homines ad tam excelsum humanae conditionis fastigium acquirendum, et acquisitum in alios refundendum semper cum augmento quæsiti facilius inducantur; cum aliarum rerum distributio massam muniat (2), scientiae vero communicatio quantum in plures diffunditur, tanto semper augeatur et crescat, illos hortatur, eis loca praeparat et opportunae commoditatis auxilia impartitur, catholicorum principum votis favorabiliter annuendo.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, di- Cathedralium lectus filius nobilis vir Franciscus, Brito-numerus in Britanniae ducatu, num dux, sui ducatus Britanniae, in quo novem Ecclesiae cathedrales, civitates insignes, et totidem dioeceses ab invicem distinctae, notabilia monasteria et beneficia ecclesiastica, saecularia et regularia, copiosusque, tam ecclesiasticorum quam saecularium, nobilium et ignobilium populi numerus consistunt, ac eiusdem populi statum prosperari cupiens, ac cognoscens quod, si in aliqua civitate earumdem Studium vigeret literarum generale, quam-

- (1) Bulaeus hic addit provida ministratrix (R.T.).
- (2) Leg. f. minuat (R. T.).

plures einsdem populi, quorum aliqui stufuturis temporibus vigeat Studium generale et Universitas existat Studii generalis diorum literarum per eos incoeptorum tam in theologia quam in iure canonico, desertores efficiuntur, alii vero qui ipsi civili et medicina, quam quavis alia licita studio operam dare cogitant, ab eo refacultate, in quibus, sicut in Parisiensi, trahuntur, perfectam acquirerent scientiae Bononiensi, Avenionensi, Senensi et Anmargaritam, non mediocriter ipsi statui degavensi generalibus Studiis, ecclesiaprofuturam; cupiat, pro rei publicae ac stici quicumque et qualiacumque beneficia incolarum ciusdem ducatus aliorumque ecclesiastica obtinentes et laici, magistri ad ipsam margaritam anhelantium utilitate, in una ex civitatibus ipsis uberrima, et doctores doceant, et studere volentes, undecumque fuerint, studeant et proficere videlicct Nannetensi, ad quam flumen Liac benemeriti baccalaureatus, licentiae, geris, spatio ducentorum milliarium et

> alios gradus recipere, illis sic benemeritis impendi valeant atque possint.

> doctoratus et magisterii et quoscumque

§ 5. Volentes et ordinantes quod ve- Episcopus Nannerabilis frater Guillelmus, modernus, et net. Universitatis cancellarius pro tempore existens, episcopus Nanne- deputatur.

libet licita facultate. § 2. Nos igitur, praemissa et etiam In civitate Nan- eximiam ipsius ducis et praedecessorum tom erigi min- Britanniae principum fidei devotionem et sinceritatem, quam ad nos et Romanam Ecclesiam, cui semper plenarie ac constanter obedivisse sine varietate comprobantur, attente considerantes, ferventi desiderio ducimur quod ducatus praedictus scientiarum ornetur muneribus, ita ut viros producat consilii maturitate conspicuos, virtutum redimitos ornatibus et diversarum facultatum dogmatibus conditos, sitque ibi fons irrigans, de cuins plenitudine hauriant universi christifideles, undique illuc affluentes et literarum documentis insistentes. Horum igitur consideratione inducti, ad laudem divini nominis et orthodoxae fidei propagationem, (1) reipublicae et partium earumdem commodum atque profectum:

ultra navigabilis, a partibus Franciae et

deinde ad portum maris ipsi civitati Nannetensi multum accommodum tendit, et

per quod omnia vitae humanae necessaria,

ad eamdem civitatem navali et carba-

sorum usu vehi possunt, et in qua aeris temperies viget, victualium ubertas, cete-

rarumque rerum ad usum vitae humanae

huiusmodi pertinentium copia reperitur,

plurimum desideret fieri et ordinari per

eamdem Sedem Studium generale in qua-

Auctoritate apostolica concedimus, statuimus et ordinamus quod in dicta civitate Nannetensi de caetero sit et perpetuis

(1) Bulaeus hic addit ipsius (R. T.).

tensis, sit Studii et Universitatis huiusmodi cancellarius, qui, aut per eum seu, sede Nannetensi vacante, per capitulum, quoad hoc deputatus vicarius, in qualibet dictarum facultatum commendabilis vitae scholaribus, quos ad hoc rector Studii, regentes magistri sive doctores facultatis, in qua graduati singuli postulabunt, seu maior pars corum idoneos reputaverint, baccalaureatus et licentiae gradus conferat, ac singuli ipsius Studii magistri sive doctores in facultatibus, in quibus ibidem rexerunt, aliis cum rigore examinis licentiatis quibuscumque magisterii sive doctoratus insignia, de consilio et assensu aliorum doctorum sive magistrorum præfatae facultatis, inibi impendere sive dare valeant; et ex tunc illi qui insignia huiusmodi receperint, licentiam habeant tam in praedicto, quam ubique terrarum quocumque alio Studio, absque alio examine aut approbatione, legendi, docendi et cetera faciendi, quae magistri et doctores in altero dictorum Studiorum facere possunt; ac quod ipse cancellarius seu vicarius, et qui pro tempore rector ipsius Studii fuerit et doctores inibi residentes, vocatis secum, in competenti numero, prout eis videbitur, de qualibet facultate aliquibus licentiatis et scholaribus providis dicti Studii Nannetensis ac duobus l ad minus de ducis Brittanniae pro tempore existentis consiliariis, pro felici directione dicti Studii salubria statuta et ordinationes concedere (1) possint. Super quibus omnibus et singulis, auctoritate apostolica et ex certa (2) scientia, facultatem et etiam potestatem concedimus per praesentes.

sigma recipiendi facultas.

duntur.

§ 4. Praeterea omnibus et singulis ma-Gradus et in- gistris, doctoribus, licentiatis, scholaribus et studentibus ac studere volentibus licentiam elargimur ad ipsam civitatem Nannetensem accedendi et inibi legendi, docendi et studendi, ac gradus et insignia huiusmodi modis praemissis recipiendi et impendendi; necnon ipsis pro tempore regentibus vel studentibus et qui gradus vel insignia huiusmodi receperint, quod ipsi omnes et singuli om-E isdem prae- nibus et singulis praerogativis, privilegiis vilegia conce- præeminentiis, antelationibus, libertatibus, exemptionibus, immunitatibus, honoribus et indultis per nos et praedecessores nostros Romanos Pontifices et aliis, quavis (3) apostolica, ecclesiastica vel mundana auctoritate sive potestate quovis modo concessis et ab eis emanatis. Quorum omnium et hac desuper confectarum litterarum, et inde secutorum quorumcumque formas, continent as et tenores, ac si de illis et eorum singulis specialis, specifica et expressa mentio et designatio, necnon tenorum eorumdem de verbo ad verbum insertio facta foret, praesentibus haberi (4) pro expressis, quibus Parisiensis, Bononiensis (5) et Andegavensis generalium Studiorum Universitates, ac in eis graduati, scholares et studentes uti, frui et gaudere possint, valeant et debeant (6) pariformiter, et absque ulla differentia perinde in omnibus et per omnia, ac si illae praerogativae, privilegia, præeminentiae, antelationes, voluntates, indulta, libertates, exemptiones, immunitates, honores et

(1) Bulaeus hic legit condere. (2) Addit hic Bulaeus nostra; et loc. seq. add. (3) etiam - (4) volu-mus - (5) Senensis - (6) Seque illis defendere possint, valeunt et debeant (R. T.).

concessiones ipsi Studio Nannetensi ac in eo legentibus, studentibus et graduatis, scholaribus et suppositis specialiter et expresse concessa forent et in eorum favorem emanassent.

§ 5. Et insuper, ut eo ferventius ipsi commissio emagistri, doctores et studentes in dicto pisc. pro tem-Nannetensi Studio erga studia valeaut in- cessis privilesudare, quo adversus eorum turbatores giis eos uti favivacis protectoris suffragio cognoverint se munitos, moderno, et qui pro tempore fuerit, episcopo Nannetensi praefato per apostolica scripta committimus et mandamus quatenus praedictis magistris doctoribus, scholaribus dieti Studii Naunetensis et in illo graduatis efficacis defensionis, protectionis auxilio et præsidio existens, per se vel alium seu alios faciat eosdem magistros, doctores, graduatos, scholares et studentes praemissis praerogativis, privilegiis, præeminentiis, antelationibus, voluntatibus, concessionibus, honoribus et indultis pacifice et quiete uti, frui et gaudere. Nec permittat illos contra ea et praesentium nostrarum litterarum continentiam et tenorem, vel alias a quoquam, quavis auctoritate, etiamsi regali aut archiepiscopali vel alia ecclesiastica vel mundana praefulgeat dignitate, impeti seu etiam indebite molestari, contradictores quoslibet et rebelles per censuras ecclesiasticas et alia iuris remedia, quibuslibet appellationibus postpositis, compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis; non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, illa praesertim, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, sive ne iudices a Sede Apostolica deputati extra civitatem et diæcesim in quibus fuerint deputati contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vires (1) suas committere, seu aliquos extra suam civitatem et dioecesim, evocare præ-

(1) Bulaeus hic legit vices suas (R. T.).

An C. 1460

sumant, et de duabus diaetis in concilio generali edita, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, aut si aliquibus, communiter vel divisim, a dicta sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari, seu quod Studia generalia, nisi ab aliis Studiis similibus ad certam locorum distantiam remotis locis, erigi non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; ac aliis privilegiis quibuscumque quibusvis aliis generalibus Studiis concessis, et eorum statutis et consuetudinibus etc. (1), iuramento et apostolica auctoritate roboratis, illis praesertim quibus forsitan in eisdem studentes sive licentiati, quod alibi ratione Studii non resideant, vel gradum sive insignia non recipient antedicta, iure iurandi religione affirmari distinguantur (2); quidem iuramenta hactenus praestita dumtaxat penitus tollimus, et ad illorum observantiam non teneri, auctoritate et scientia similibus decernimus, ac ipsa iuramenta habemus et haberi volumus pro infectis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum liceat Conclusiones. hanc paginam nostrorum statuti, ordinationis, concessionis, commissionis, mandati, constitutionis et voluntatis infrin-

gere etc.

Datum Senis, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo, pridie nonas aprilis, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 4 aprilis 1460, pontif. anno 11.

## VII (3).

Contra homicidas, vel de homicidio condemnatos aut diffamatos, ditioni Sanctae Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectos.

(1) Bulaeus legit etiam, loco etc. (2) Cum Bulaeo legimus distringantur (n. T.). (3) Haec in Edit. Rom. sub num. x, turbato etiam anno pontificatus, qui tertius, uti nos posuimus, non quartus fuit ( R. T. ).

#### SUMMARIUM

Homicidii crimen detestabile est. - 1. Causa huius constit. - 2. Constitutiones ergo edidit hic Pont. in quibus - 3. Homicidas iubet exulare etiam habita pace; eisque remissionem aut salvum conductum ab officialibus concedi non posse. - 1. Appellationis remedium aufert. - 5. Homicidas condemnatos aut diffamatos plures poenas incurrere declarat, etiam si ab officialibus remittantur.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad retinendas insoleutias transgresso- Homicidii crirum, si nervus publicae disciplinae len- men detestabile tescit, eorum ad peccandum voluntas fit laxior, et exemplum impunitatis periculosius in alios derivatur, propter quod ad praesidentis officium pertinet talem adhibere iustitiae severitatem et debitam executionem, quod commissa crimina puniat, et committendorum in posterum interdicat audaciam.

- § 1. Cum autem ad audientiam no- Causa buius stram pervenerit quod, a certis annis citra, constitutionis. in nostris et Ecclesiae Romanae terris, locis et tenimentis, nobis et Ecclesiae praedictae mediate et immediate subjectis, quamplurima, quandoque etiam ex levibus causis, commissa esse reperiantur homicidia, sitgue inter alia crimen homicidii perniciosum et detestabile, debeatque, iuxta canonicas sanctiones, gravi animadversione puniri, tantoque severius puniendum et extirpandum, quanto manifestius cognoscimus quod ex eo, ut plurimum, scandala et mala plurima subsequantur.
- § 2. Cupientes idcirco, ex debito pa- Constitutiones storalis officii, quod nostri et Ecclesiae ergo edidit hic Romanae predictae mediate et immediate bus subjecti, juxta piam dispositionem Regis pacifici, qui regnat in coelis, pacifici sint et modesti, nonnullas, pro huiusmodi crimine homicidii debite puniendo, edidimus constitutiones infrascriptas, quas ad hoc, ut aliquis de eisdem ignorantiam praetendere non possit, volumus per omnes et singulas civitates, nobis et Ecclesiae Romanae praedictae mediate vel immediate subjectas, publico praeconio publicari,

mandantes ac, auctoritate apostolica, tenore praesentium decernentes, omnes et singulos, iuxta constitutionum earumdem determinationem, obstrictos esse ad observationem ipsarum, ac si personaliter singulis intimatae forent, cum non sit verisimile quod ad eorum notitiam non devenerit quod extitit tam publico praeconio patefactum. Tenor vero constitutionum, de quibus supra fit mentio, sequitur et est talis, videlicet.

§ 5. Sanctissimus Dominus noster, in-Homicidas iu- tendens quieti patriae consulere, et ipsam bet evulare e- sicariis, homicidis et malefactoribus exce, eisque re- purgare, statuit et decrevit quod omnes salvum condu- illi qui pro delicto homicidii fuerint conctum ab officia-libus concedi demnati, seu alias de civitate aliqua et districta illius banniti, non possint ad civitatem seu districtum huiusmodi quocumque tempore redire, seu in eis vel eorum altero moram trahere, etiam habita pace ab haeredibus vel consanguineis seu filiis ipsius occisi, nec legatus, etiam de latere, aut gubernator qui pro tempore fuerit, vel quivis alius possit, auctoritate apostolica seu ex officio suae legationis, aliquem homicidam sic exbannitum rebannire, reducere seu revocare ad civitatem vel districtum, aut eorum alterum, seu ei licentiam vel salvum conductum concedere redeundi seu morandi in eis vel eorum altero, in perpetuum, vel ad tempus modicum sive magnum, nec etiam per diem unum sive noctem, quod si secus per quemquam ex supradictis factum fuerit, incidat in poenam excommunicationis ipso facto, sine ulteriori sententia declarationis, a qua per alium quam per Summum Pontificem (et tunc facta de hoc speciali expressione) non possit absolvi, ac reductio, licentia, revocatio, salvus conductus et cassatio processus et banni huiusmodi sint, ipso iure, nulla nulliusque roboris vel momenti; incidat etiam in poenam ducatorum mille Camerae Apostolicae applicandorum, quam thesaurarius, cui hoc secreto vel publice fuerit denunciatum, retineri faciat | si cuncta.

et mandet, nullo super hoc expectato seu requisito superioris mandato; quod si non fecerit, thesaurarius ipse eamdem sententiam excommunicationis, ipso facto, cum eisdem qualitatibus, incurrat; ipseque sic rebannitus, reductus, revocatus sive alio quocumque modo reversus, possit et debeat capi, detineri et incarcerari, et de ipso, secundum sententiam contra eum latam, iustitia fieri per gubernatorem, potestatem et alios officiales ad quos spectat seu pertinet, incontinenti, sine ulteriori licentia, notificatione et requisitione superioris vel alterius, sub poena ducentorum ducatorum auri Camerae Apostolicæ applicandorum vel retinendorum, quam thesaurarius praefatus, simili modo et forma, ac sub similibus censuris, faciat retineri, prout superius est expressum. Hoc autem extendi voluit ad eos qui, revocati, rebanniti, vel alias quomodocumque remissi fuerint, quacumque auctoritate seu licentia (praeterquam ex speciali commissione seu mandato Romani Pontificis, contento in literis authenticis et bulla plumbea munitis, a duobus mensibus, citra, termino dierum quindecim, quo possint de civitate libere recedere, eis concesso), vel qui in futurum rebannientur, revocabuntur, seu alias remittentur per quemcumque, quavis auctoritate praedicta, sub poenis pecuniariis et aliis ecclesiasticis censuris de quibus superius est dictum.

§ 4. Item, quod quaecumque appella- Appellationis tiones interpositae vel interponendae ab remedium auhuiusmodi vel aliis sententiis, sive gravaminibus contra homicidas latis, vel a processu contra eos facto, etiam si lis vel instantia super eis pendeat, et inhibitiones vigore ipsarum emissae per auditorem Camerae, vel alium quemcumque ordinarium vel delegatum, sint nullae et invalidae, nec ad ulteriora super eis, vel ipsarum vigore, procedi possit ac debeat: quinimmo appellationes, lites et causae huiusmodi censeantur advocatae, extinctae

(1) Ad hoc vide omning Pii IV Const. LII, Et

et invalidae, nec potestates vel alii officiales inhibiti, huiusmodi mandatis, inhibitionibus, litis pendentiis, censuris et poenis in eis contentis adstringantur, immo teneantur et debeant, sub poenis suppositis, ad executionem sententiarum latarum procedere. Possit tamen in causis aliis, a iure vel statuto permissis, appellari ad gubernatorem civitatis seu provinciae; qui infra mensem causam definire teneatur, quo elapso, appellatio, inhibitio et instantia super eis sint nulla; et libere, sine impedimento, possit fieri executio sententiae vel banni, ac si non fuisset inhibitum et appellatum; quodque banniti et condemnati propter huiusmodi crimen homicidii, censeantur et sint banniti ab omnibus circumvicinis usque ad milliaria quinquaginta, intra quae, si reperti fuerint, possit et debeat capitalis sententiae sive condemnationis pecuniariae executio fieri contra eos per potestates et alios officiales civitati, districtui et loco praesidentes, sub poenis pecuniariis, simili Homicidas con- forma imponendis.

demnatos aut diffamatos pluofficialibus remittantur.

§ 5. Item, quod omnes et singuli hores poenas in- micidae, quorum delictum notorium fuerit, rat, etiam ei ab vel de homicidio infamati seu condemnati (etiam si de delicto huiusmodi, ex forma statutorum, non possit inquiri, vel aliqua poena imponi, vel etiam si ipsius delicti vel poenae, pro eo interposita auctoritate apostolica vel alterius ab ea vel a Romano Pontifice potestatem habentis, sit facta remissio, cassatio, processus et sententia annullata, vel alias quomodolibet dispensatum, per viam gratiae seu iustitiae, in toto vel in parte) non possint habere officia vel dignitates in quibuscumque locis, civitatibus et terris, a quibus banniti fuerint, in quibus domicilium eorum originemque habuerint, seu aliam moram traxerint vel resederint, etiam si fuerint absoluti, rebanniti, vel alias eorum

sententia seu condemnatio, sive processus cassatio, irritatio, vel alias pro infectis habiti; sed perpetuo sint infames et omni dignitate privati, nec possint ferre testimonium, nec tabellionatus officium exercere, non admittantur ad iudicandum seu ad aliud officium exercendum, et ab omnibus actibus legitimis sint perpetuo suspensi; quinimmo, si huiusmodi officia acceptaverint, exercuerint seu ad ea exercenda admissi fuerint, tam ipsi quam gubernator, legatus aut superior qui eum elegerit, vocaverit aut ipsum officium exercere seu ei præesse passus fuerit, poenam quingentorum ducatorum auri ipso facto incurrat et sua gubernatione privetur, nec gesta, in iudicio vel extra iudicium, tam per eum qui admissus fuerit ad officium, quam per cum qui illud ab eo exercere passus fuerit, de cetero valida sint et robur obtineant, quinimmo sint nullius roboris vel momenti; et si ecclesiasticae personæ fuerint, excommunicationis sententiam ipso facto incurrant, sine ulteriori declaratione, a qua non possint, praeterquam a Romano Pontifice, cum speciali delicti sive transgressionis huiusmodi expressione, absolvi. Et thesaurarius Camerae, sine aliqua requisitione seu notificatione aut inhibitione vel monitione, salarium eisdem vel alteri debitum retinere debeat, si ab eo debeatur; si vero non debeatur, mandare potestati, gubernatori vel alteri ad quem spectat, ab eis vel eorum altero exigi et satisfieri sub eisdem censuris et poenis, prout superius est expressum.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, v kalendas februarii, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 28 ianuarii 1461, pont. anno 14.

### VIII.

Canonizatio S. Catharinae de Senis eiusque relatio in catalogum Ss. virginum, et festivitatis institutio pro prima dominica mensis maii.

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Homo aequalem se Deo facere voluit. — 2. Salvator autem Christus ex semine Abraham nasci et crucis mortem subire, et humanam naturam salvare dignatus est. — 3. Ilomo tamen magis ingratus est, et multi a side catholica deviant. — 4. Semper tamen fuerunt aliqui viri Deo accepti qui eius iram placarunt. — 5. Maxime beatus Bernardinus Senensis qui religionem S. Francisci ingressus fuit, innocentemque vitam duxit et miraculafecit, et ideo a Papa Nicolao V canonizatus.—6. Catharina virgo, etiam Senensis, angelicam in terris vitam duxit. — 7. Urban. VI, Innoc. VII et Greg. XI volebant eam canonizare, sed ob varias perturbationes non potuerunt. — 8. Hic ideo Pont. Catharinam, non quia Senensem, sed quia meritis praeclaram cognovit, et Fridericus imp. et Paschalis dux Venetiarum apud istum Pont, pro hac canonizatione institerunt, — 9. Dum Senis commorabatur, ad preces sibi porrectas, in publico consistorio inquisitionem fieri super vita et miraculis Catharinae iussit. — 10. Et ex relatione habitum fuit a commissariis quod, in inquisitione, fuerunt verificata quae hic continentur. — 11. Vitae Catharinae Senensis ac aliquorum miraculorum compendium. — 12. Catharina obiit Romae annum agens trigesimum tertium, - 13. Et sepulta fuit in ecclesia S. Mariae supra Minervam, et miraculis claruit. — 14. Vota de canonizanda B. Catharina data sunt. -15. Pont. in basilica S. Petri, caeremoniis peractis, Catharinam canonizavit et inter sanctas virgines collocavit; - 16. Statuitque eius festum pro prima dominica maii; - 17. Et indulg, dat eius sepulchrum visitantibus. — 18. Sanctio poenalis.

Paus episcopus servus servorum Dei, universis christifidelibus salutem et apostolicam benedictionem.

Misericordias Domini, quas in dies lar-

lingua mortalis. Vincunt humana eloquia divina beneficia. Nec homini datum est Creatorem suum abunde collaudare, nec si omnes artus converterentur in linguas, quomodo ex nihilo creati, de non esse producti sumus in esse: nec vel lapides, vel plantae, vel animalia bruta, sed rationis participes divinorumque capaces effecti sumus: ac non solum angelis, sed ipsi quodammodo invisibili et excelso Deo similes, gloria et honore coronati, super omnia opera eius imperio potiti. Verum, si nos ipsos rebus caeteris comparamus, nulla creatura magis ingrata reperta est quam homo. Si Luciferi et sociorum eius superbiam praeterimus, solus inter creata rebellis Deo ingratissimus homo est. Reliqua omnia divinam pietatem in suo esse collaudant, nec eius unquam praeceptis adversantur, naturae legibus parent et ea peragunt ad quae producta sunt. Terra aratrum patitur et suscipiens semina, tamquam sub usuris, multiplicata reddit, et imperio Dei obediens, culta atque inculta humano generi consulit. Saxa in aedificiorum usum recepta praesto adsunt, nec scissa vel excocta resistunt. Fructificant arbores in agro virentes, et posteaquam arnerunt, aut ignem nutriunt, aut aedes tectaque sustinent. Quanta herbarum sive in foliis, sive in radicibus, sive in seminibus, sive in succis inest utilitas? Quanta in fluminibus commoditas? Quanta in lacubus ac maribus, quae dum navigia subeunt, inter remotissimas gentes commercia praestant? Quid animalia cetera, sive aquatica sive terrestria? In omnibus laudatur Deus, dum naturae inssa capessunt. Elementa et sydera faciunt imperata. Sol peragit cursum suum, nec praescriptas zodiaci metas excedit. Nec, alieno lucens lumine, suo muneri luna deest. Nec errantes errant stellae, certum semper et statutum iter agentes. Omnia in caelo et in terra laudant Deum, et in officio manentia benedicunt ei, nec legi resistunt impositae. Gravia deorsum cadunt, levia

sursum feruntur. Cuncta gratitudinem ostendunt, Deo parent atque naturae; solus homo ingratus, inhobediens ac rebellis inter creata repertus est, perversi angeli ruinam imitatus. Ille in caelo superbiens Creatorique similis esse cupiens, in abyssum praecipitatus, meditati sceleris pœnas dedit.

lem se Deo faeere voluit.

- § 1. Homo de limo factus et in terra positus, sive (1) imbecillitatis immemor, et ipse quoque alta cupere coepit, qui de ligno vescens prohibito, per boni et mali cognitionem, aequalitatem cum diis optavit, propter quod de paradiso deliciarum eiectus, in multas aerumnas datus est, et, porta regni coelorum clausa, mors introivit per orbem terrarum, quae nulli hominum parcit. Quantum filii Adae ante diluvium aberraverint, et quam procul a divina voluntate recesserint, secuta ultio patefecit, quae omnem carnem aquarum inundatione deleverat, ea excepta, quae cum pio Noe in arca salvata est. Ceterum neque in filiis eius nequitia ac perfidia defuit; malignati et ipsi sunt, et in omne prolapsi nefas. Turris Babel in contumeliam Domini coepta est, et ibi labium universae terrae divisum. Ab his bella introducta sunt, rapinae, tumultus, incendia, caedes, adulteria, stupra, periuria et idolorum cultus, et quidquid malorum libido aut superbia gignit. Pancissimi usque ad Abraham reperti sunt divinae legis amatores.
- § 2. Ille vero, unicum certumque pie-Salvatorantem tatis exemplum, adeo voluntati Dei sese mine Abraham submisit, ut proprium filium immolare nasci et crucis non dubitaret. Propter quod in semine et humanam na- eius benedictae sunt omnes gentes. Ex cuturam salvare ius liberis non solum prophetae orti sunt, dignatus est. divinae legis praedicatores, sed ipse quoque Salvator Christus, secundum carnem nasci dignatus est, qui, pro salute humani generis, cum in forma Dei esset aequalis Patri, exinanivit semetipsum, formam servi
  - (1) Leg. suae (R. T.).

accipiens, et homo factus, taedia carnis subiit, tormenta et cruciatus pertulit. Et extremam mortem, non secundum naturam, sed violentam, sed ignominiosam, sed acerbissimam et vix homini tolerabilem in ligno crucis sustinuit. In quo moriens, mortem nostram destruxit et vitam reparavit. Despoliavit inferos, abduxit sanctos Patres, et victor mortis ac diaboli triumphator, caelum iam longo tempore clausum aperiens, ascendit ad Patrem nobisque viam ostendit per quam sequi eum possemus, evangelica lege tradita, et baptismo caeterisque sacramentis apertis, per quae lapsi repararemur et salvaremur.

beneficiis, nostra protervitas ac malignitas magis ingratus est, et multi a conquievit, nec gratum exhibuit animum, "de cathol. denec vitia deseruit homo. Sed quo maiori praeventi sumus munere gratiarum, co magis ingrati reperimur et ad illicita procliviores. Nam, quomodo sublimem diligimus aut honoramus Deum? Quomodo eius mandata servamus? Quis sacrosancto Evangelio paret? Quae reverentia legum? Quis canonum metus? Quae subiectio erga superiores? Quae charitas erga inferiores? Quis aequitatis, quis institiae cultus? Quae religio? Qui mores hominum

inhiant alienis. Alii humanum sanguinem sitiunt. Rara innocentia est, eaque parum tuta. Neque propinquitatis iura prosunt, neque scriptae sanctaeque moribus leges. Viribus et fraudibus cuncta obediunt, ita ut neque abs re princeps mundi huius appelletur diabolus, quando pars orbis maior eius arbitrio ducitur. Nam quantum est, quod pseudoprophetae Mahumetis infamia possidet? Orientis praecipuam portionem et Aphricae maxima regna. Et in Hispania Granatenses et in Graecia multae provinciae, sub Mahumete, Christum blasphemant. Nec parva iudaeorum natio, per

orbem terrarum late dispersa, sancti Evan-

sunt, qui dicunt in cordibus suis: Non

est Deus? Alii impia efferunt dogmata, et blasphemias in Deum cudunt. Alii, volu-

ptatum servi, nil aliud cogitant, nisi quo-

modo libidines suas expleant. Alii opibus

§ 3. Nec tamen, tot tantisque allecta Homo tamen

gelii et christianae legis inimica. Nec desunt in Septentrione atque in Oriente cultores idolorum, in angulum Europae Christianitas redacta est. Nam quamvis per Asiam ac Lybiam christiani non pauci dispersi esse ferantur non tamen illorum sincera est fides, qui, procul ab Apostolica Sede inter infideles habitantes et cum hæreticis communicantes, improba quaedam sapiunt et multis erroribus scatent. Nec christiani qui sunt in Europa, tam re quam nomine christiani existunt. Adumbrata quidem et ficta est multorum religio, sicut opera ipsa manifestant. Nam quotus est qui digna christiano faciat opera? A fructibus eorum cognoscetis eos, inquit in Evangelio Dominus. Si vivimus, ut Christus iubet, christiani sumus. Ioannes apostolus, eius filios esse homines asserit, cuius opera faciunt. Si Dei mandata servamus, Dei procul dubio filii sumus; sin diaboli, ad eum pertinemus, dicente Domino: Vos ex patre diabolo estis. Dura sententia et tamen vera. Illius quisque filius est et ad eum pertinet, cuius mandata sectatur. Quantum autem ingrati christiani a divinis praeceptionibus procul abierint, et quantum diabolicis suggestionibus adhaeserint, per sese quis intelligit. Interroget quisque conscientiam suam et retroactam ante oculos mentis vitam collocet, et quantum ab officio veri christiani recesserit palam cognoscet. Quae cum ita sint, maxima est summi Dei benignitas et incredibilis misericordia, quae nos tolerat et vivere sinit, expectans ut aliquando conversi redeamus in viam.

placarunt,

§ 4. Sed inventi sunt in omni aetate Semper tamen nonnulli Deo placentes, viri sancti, qui, viri Deo accepti viventes in carne, desideria carnis vicerunt qui eius iram et caelestem in terra vitam egerunt. Quorum meritis et intercessione sustentata est mundi machina, et comminatus ignis retentus, et ira Dei ultioque suspensa. Nec dubitamus quin hodie quoque aliqui sint accepti Deo, quorum preces caelestem nobis Regem placatum benignumque reddant.

§ 5. Inter alios autem, qui Deo pla-Bull. Rom. Vol. V.

cucrunt, et divinam nobis clementiam Maximo beatus placaverunt, urbs Senae, inter Etruscos Bernardinus Senae, qui relinobilis, aetate nostra Bernardinum aluit, sionem S. Franqui, nobili loco natus, in adolescentiae fuit, innocenflore mundo renunciavit, et ingressus B. temque vitam duxit et mira-Francisci Religionem, cum fratres sui Or- cula focit, et dinis procul abiisse ab institutis et Re- lideo a Papa V cagula patris reperisset, eos acriter corre-nonizatus (1). xit. Et cum eos omnes in viam reducere non posset, sequestratis pluribus, quibus Regulam reservare placuit, cum his coenobia frequentavit, quae multa de novo correxit, et sanctissimis institutis reformavit. Circuivit Italiam praedicando, vitia fulminavit, virtutes erexit. Mira eius abstinentia fuit, mira integritas, moderata gravitas, eloquii multa suavitas, multa doctrina. Et quoniam verus erat paupertatis cultor, hostis pecuniae et omnium deliciarum inimicus, semper in eius vultu ingens alacritas emicuit et in mente summa quies, ut qui sola innocentia gaudebat, nullius sibi conscius criminis, scandalis quampluribus in Italia obviavit et multa miracula perpetravit, propter quae, adhuc vivens, sanctus habebatur, et miro plebium colebatur honore, nusquam sine populi frequentia et singulari reverentia receptus. Qui cum apud Aquilam, Marsorum urbem, huius vitae cursum peregisset, a Nicolao quinto, praedecessore nostro, ipso Iubilei anno, cum christianus orbis, ad purgandas vitiorum sordes, frequens Urbem inviseret, inter sanctos Christi confessores relatus est.

§ 6. Fuerat, et in aetate superiori, parentum nostrorum memoria, in eadem Catharina virurbe et in sexu foemineo, virgo Catarina, go, etiam Senon minoris meriti, nec minus accepta in terris vitam Deo. Cuius preces in conspectu præcelsæ Divinitatis humano generi admodum salutares et olim fuisse et nunc esse et in posterum fore non dubitamus. Nam, sicut peccata malorum hominum ac blasphemia iram Dei super nos provocant, ita et sanctorum opera rogaminaque avertunt. Ve-

(1) Vide Constitutionem huiusce Pontificis, t. v, pag. 101 (R. T.)

rum Catarina, quamvis angelicam vitam [ in terris egerit, et ante annos octuaginta decedens (1), ad coelum migraverit, multisque signis et gloriosis miraculis claruerit, non tamen adhuc inter sanctas Christi virgines a militante Ecclesia recepta erat. Neque enim Romani Pontifices, qui ante nos fuerunt, id decreverant.

noc. VII et Gretuerunt.

§ 7. Voluerat Urbanus sextus hunc Urban, VI, In- ei honorem impartiri, et post eum Innogorius XI vole- centius septimus, ac deinde Gregorius bant eam cano-nizare, sed, ob undecimus, qui huius virginis et sanctae varias perturba- conversationis eius, praecipuam habuere notitiam. Sed vexati perturbatione schismatis, quod eorum tempore viguit, et multis bellorum turbinibus ac molestiis agitati, divino, ut duximus, consilio id omiserunt, ne saeviente divisionis procella, quod sanctum una obedientia decrevisset, prophanum altera censuisset. Dilata est res usque ad tempora nostra, nobisque huius sacerrimae virginis canonizatio reservata, tamquam conterraneæ nostrae atque concivis, ut Senensis virginis sanctitas decreto senensis hominis in Romana Sede sedentis prodiret in lucem.

gnovit.

§ 8. In quare, non imus inficias af-Hic ideo Pont. fectum nos aliquem sanctum et pium traquia Senensem, xisse. Quis est enim, qui snae urbis præsed quia meritis conia, suae patriae laudes, sui generis virtutes, non libenter vulgari procuret, cum id possit rite et honeste facere? Excellentia facta et illustres virtute homines et in omni genere et in omni parte orbis, nemo est qui non cupidum praeconizandi affectum habere videatur, libentius tamen et maiori cum iucunditate, sua in patria et in sua gente. Etsi nos quidem B. Catarinae sublimes dotes, nobile ingenium, divinam mentem, sacratissimam voluntatem in omni natione quam laetissimi vidissemus, laetiores tamen in urbe Senensi, quae nos genuit. Siquidem meritorum eius longe magis peculiariter esse confidimus participes, quam si virgo haec aut in Africa aut in Scythia aut in India nata fuisset. Neque

enim fieri potest, quin sanctorum propinquitas aliquid habeat praerogativae. Nil tamen ob hanc causam, plus minusve dicere licet, quam verum est. Nec, propter cognationem aut patriae charitatem, inter sanctos quisquam sine meritis, sine solito examine, sine consuetis solemnitatibus referendus est. Qua propter, etsi iucunde audivimus B. Catarinam Senensem esse, cuius canonizatio petebatur, non tamen in eius canonizatione quidquam omisimus ex his, quae tanta in solemnitate requirentur. Aderant multae pre- Et Fridericus ces non modo Senensis populi, verum imp. et Paschaetiam aliorum. Nam et carissimus in Chri- apud istum Ponsto filius Fridericus Romanorum impe- titicem pro hac canonizat. inrator augustus, simulque dilectus filius steterunt, nobilis vir Paschalis, Venetiarum dux, nobis supplicavit, ne hanc virginem suo in terris honore privatam ulterius esse sineremus, in quam multorum populorum devotio esset incensa, et multa de ipsa miracula vulgarentur.

§ 9. Mantuam vero petentes, cum in- Dum Senis comter eundum apud Senenses aliquamdiu morabatur, ad preces sibi porsupersedimus, et ibi in consistorio pu- rectas, in publico ingentia eius merita et miraculosa rio inquisitiosigna nobis essent exposita, vehementes- nem fleri super vita et miracuque preces porrectae, ut sanctorum Chri-lis Catharinae sti honores illi decerneremus, haud quaquam statim annuimus; sed, pro veteri consuetudine, tribus nostris S. R. Eccl. cardinalibus, uni episcopo, alteri presbytero, reliquo diacono, vivae vocis oraculo commisimus ut, debitis habitis processibus, de vita et moribus ipsius Catarinae, deque miraculis eius sive in vita sive post mortem patratis, et de reliquis ad canonizationem necessariis diligenter inquirerent, nobisque in secreto consistorio, ut moris est, fidelem relationem facerent.

§ 10. Commissarii per annum et ultra, Et ex relatione donec ex Mantua Romam rediissemus, rem commiss. quod, discutientes, inventis processibus antiquis in inquisitione, fuerunt verifiapud Venetos et alibi habitis, examina- cata quae hic tisque de novo testibus, et summa cum (1) Die 29 aprilis, an. 1380, aetatis suae an. 33. difigentia cunctis ponderatis, cum seor-

habitum fuit .

sum inter cardinales tantum, omnium, quae invenerant, veracem nobis relationem fecissent, ac demum per advocatum ea quae nobis exposuerant in publico consistorio denuo recitari curassent, postremo convocatis in aula nostra Romae universis, qui tunc erant in Curia, Ecclesiarum praesulibus, assistentibus nobis cardinalibus, iterum commissarii praefati per organum venerabilis fratris nostri Gulielmi, episcopi Portuensis, natione Gallici, qui primus eorum erat, rursus cuncta quae invenerant, et rite probata videbantur, coram explicaverunt, ex quorum relatione, quae amplissima et ornatissima fuit, hæc summatim accepimus, quae vera comperta, cognita et explorata sunt.

pendium.

§ 11. Virgo Catarina, ex civitate Se-Vitae Cathari- nensi oriunda, mediocribus orta parentinæ Senensis ac aliquorum mira- bus, prius Deo sese dedicavit, quam Deum culorum com- posset per aetatem cognoscere. Sex annos nata, ut Domino serviret, eremum concupivit, et urbe egressa, in caverna, loco solitario, delituit, quamvis, iubente Spiritu, paululum demorata, domum redierit. Angelicam salutationem edocta, quoties paternae domus scalam ascendit, toties per singulos gradus, flexo geniculo, beatissimam Virginem Matrem Domini salutavit. Et, anno currente aetatis suae septimo, virginitatem suam consecravit Christo, quem sua in maiestate sedentem mirabili visione contemplata est, et arcana caelestis aulae vidit, quae non potest effari lingua mortalis. Mundanas delicias a se omnes abdicavit. Orationi totam se dedit, corpusculum suum vigiliis, ieiuniis ac verberibus afflixit. Coaequales puellas, ut idem facerent et docuit et suasit. Pubes effecta, scissis crinibus, mortale coniugium recusavit. Convicia et maledicta hominum sprevit. Beati Dominici habitum, quem foeminae gestant de Poenitentia nuncupatae, extorsit, protinusque impetravit. Ancillare officium in paterna domo exercuit, nihil magis cupiens, quam vilis

ribus Christi (nam id pater ei indulserat) larga manu subvenit, ægrotantibus summa diligentia ministravit. Diabolicas tentationes et assiduas malignantium spirituum pugnas patientiae clypeo et fidei galea superavit. Incarceratos et oppressos, quibus valuit modis, consolata est. Nullum ab ea verbum non religiosum, non sanctum excidit. Omnis sermo eius, de moribus fuit, de religione, de pietate, de contemptu mundi, de amore Dei et proximi, de coelesti patria. Nemo ad eam accessit, qui non doctior meliorque abierit. Doctrina eius infusa, non acquisita fuit. Prius magistra visa est quam discipula, quippe quae, sacrarum literarum professoribus, ipsisque magnarum, Ecclesiarum episcopis, difficillimas de divinitate quaestiones proponentibus, prudentissime respondit et adeo satisfecit, ut tamquam agnos mansuefactos remiserit, quos tamquam lupos ac leones feroces acceperat; quorum nonnulli divinam in virgine sapientiam admirati, distributis mox inter Christi pauperes, quas possidebant, substantiis, accepta Domini cruce, vitam deinde evangelicam egerunt. Summa huius virginis abstinentia fuit, et admirabilis vitae austeritas. Nam, cum vini et carnium usum prorsus abiecisset, nec pulmentariis ullis uteretur, ad extremum eo deducta est, ut nec legumina ederet, nec pane vescerctur, nisi coelesti, quem verus christianus in Sacramento sumit altaris. Inventa est aliquando a die Cinerum usque ad Ascensionem Domini ieiunium perduxisse, sola Eucharistiae communione contenta. Per annos circiter octo, minimo herbarum succo, eoque parum retento, et communione sacra sustentata est. Ad cibum quasi ad supplicium pergebat. Ad communionem altaris, quae illi fere quotidiana fuit, quasi ad coelestes nuptias invitata esset, summa cum alacritate proficiscebatur. Cilicio sub veste utebatur, quo carnem macerabat. Nullae illi plumæ, apud homines et abiecta videri. Paupe- nulla pulvinaria erant. Lectum sibi ex

tabulis confecerat: atque in eo iacens, brevissimum somnum accipiebat. Raro enim ultra duas horas interdiu noctuque dormiebat. Reliquum omne tempus, vigilando, orando, praedicando, opera misericordiae agendo, contrivit. Spissis cordulis carnem suam maceravit; dolore capitis pene assiduo torquebatur. Æstuabat febribus, nec aliorum diversorum morborum cruciatu carebat. Luctabatur quam frequentissime cum daemonibus, multisque illorum molestiis vexabatur. Sed aiebat cum Apostolo: Cum infirmor, tunc fortior sum. Nec enim in tantis laboribus deficiebat, nec charitatis opera negligebat. Assistebat miseris indigna ferentibus. Arguebat peccatores, et blandissimis verbis ad poenitentiam revocabat. Praecepta salutis omnibus laeta dabat. Quid sectandum, quid fugiendum esset, alacri vultu ostendebat. Dissidentes summo studio componebat. Multa extinxit odia et mortales sedavit inimicitias. Pro pace Florentinorum, qui cum Ecclesia dissidebant et interdicto suppositi ecclesiastico erant, Apenninum et Alpes transire, atque usque in Avinionem ad Gregorium undecimum, Pontificem maximum antecessorem nostrum, proficisci non dubitavit. Cui votum suum, de petenda urbe Roma, in occulto factum, et sibi soli ac Deo notum, sese divinitus cognovisse monstravit. Fuit enim in ea spiritus prophetiae, et multa praedixit antequam fierent, et occultissima revelavit. Rapiebatur saepe a spiritu et, in aere suspensa, divinis contemplationibus pascebatur, adeo extra se acta ut, expuncta percussaque, nihil omnino sentiret, idque frequenter ei contingebat cum divinissima reficeretur Eucharistia. Magnum et sanctum erat in plebibus Catarinae nomen, et undique ad eam aegroti et, malignis vexati spiritibus deducebantur et multi curabantur. Languoribus et febribus in Christi nomine imperabat, et dæmones cogebat ab obsessis abire corpo-

Pontificibus, Gregorio XI (cuius paulo ante meminimus) et Urhano VI, acceptissima fuit, adeo ut legationibus eorum fungeretur, multisque et magnis spiritualibus gratiis ab eis donaretur.

§ 12. Eadem cum vitae agonem iam Catharina obiit peregisset, anno aetatis suae tertio circiter Romae annum agens trigesiac trigesimo, in urbe Roma diem suum mum tertium, clausit. De cuius animae in caelum assumptione et gloriosa receptione, stupendae ac mirabiles revelationes factae reperiuntur apud eas personas, quae virginem dilexerunt, maxime vero apud eius confessorem Raimundum Capuanensem, sacrae theologiae magistrum, qui postea generalis totius Ordinis Praedicatorum pater, magister et rector effectus est. Is namque, cum lanuae ageret ea nocte qua virgo migravit, hora matutina, in dormitorio, apud imaginem Matris Domini, eam contemplatus est miro splendore fulgentem, et verba ad se consolatoria dicentem.

§ 13. Corpus eius aliquamdiu servatum, Et sepulta fuit denique in ecclesia fratrum Praedicatorum, Mariae supra quae de Minerva dicitur, Romae conditum Minervam, est, non sine magna populi devotione ac ruit. reverentia. Cuius tactu plerique aegroti salutem consecuti sunt a Deo, et nonnullis saluti fuit ea tetigisse, quae sacrata virginis membra tetigere. Postea quoque virgo, ipso iam caelo recepta, vota supplicantium benigne audivit, et ut a sponso et Domino Christo suo Salvatore exaudirentur, curavit. Multi enim ex diversis aegritudinibus carati sunt, qui audita beatae Catarinae gloriosissima fama, eius patrocinium supplices petivere. Propterea Venetiis, ubi numquam virgo ipsa fuerat, et multis in locis nomen eius cum veneratione receptum est, et vota ei plurima fiunt.

§ 14. Haec et alia quamplurima cum vota de cannvenerabilis frater noster episcopus Por- mzanda B. Ca-tharina data tuensis in conventu cardinalium et præ-sunt. sulum exposuisset, et liquido probata esse affirmasset, rogati singulatim, tum omnes cardinales, tum praesules, qui plurimi afribus. Propter quas res duobus Romanis | fuerunt, sententiam dicere, totis suffragiis

beata virgo digna coelo et astris decla- l manda visa est. Nec quisquam fuit qui non magnopere canonizationem eius faciendam probaverit.

silica S. Petri

§ 15. Quibus ad longum auditis, ius-Pont., in ba- simus in basilica beati Petri apostolorum caeremoniis pe- principis suggestum magnum et ornatum ractis, Cathari- apparari, super quo hoc hodie, adstante vit, et inter san- populo et clero, sermone de vita et mictas virgin. col- raculis huius virginis per nos habito, missarum solemnibus celebratis et consuetis caeremoniis rite peractis, ad canonizationem huius virginis, sub his verbis duximus procedendum: Ad honorem omnipotentis et aeterni Dei, Patris et Filii et Spiritus Sancti, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius ac nostra, Catarinam Senensem, illustris et indelebilis memoriae virginem, cuius corpus in ecclesia Praedicatorum, quae Minerva dicitur, Romae iacet, et in caelesti Hierusalem, inter beatarum virginum choros, quando id eius virtus, divina suffragante gratia, meruit, iam pridem fuisse receptam et aeternae gloriae corona donatam, de fratrum nostrorum consilio, declaramus: eamque tamquam sanctam publice privatimque colendam esse decernimus et definimus, atque in sanctarum cathalogo virginum, quas Romana veneratur Ecclesia, redigi et adscribi mandamus.

§ 16. Statuentes festum eius singulis Statuitque eius annis, prima mensis maii dominica die, festum pro pri-ma dominica ab universali Ecclesia celebrandum esse, maii. et omnes illi honores praestandos, qui ceteris sanctis virginibus convenire noscuntur.

§ 17. Et insuper sepulchrum eius in Et indulg, dat ipso festo visitantibus, septem annos et eius sepul. vitotidem quadragenas de injunctis eis poesitantibus. nitentiis, in forma Ecclesiae consueta, misericorditer in perpetuum relaxamus.

Sanctio poepalis.

§ 18. Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo

quadringentesimo sexagesimo primo, tertio kalendas maii, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 29 aprilis 1461, pontif. anno 111.

#### IX.

Contra clericos ad sacros ordines male promotos.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causae constitutionis. — 2. Poena contra male promotos. — 3. Tempus quo haec bulla ligare coepit.

> Pius episcopus servus servorum Dei, ad aeternam rei memoriam.

Cum ex sacrorum ordinum collatione, character invisibilis animae imprimatur, sacra mysteria dispensentur et ipsarum cura tribuatur animarum; in eorum susceptione excessus graves tanto magis plectendi sunt, quanto ex illis maiora in mentibus fidelium scandala generautur.

§ 1. Cum itaque (sicut, dignorum re- Causae constilatione, non nisi moleste accepimus) non-tutionis. nulli clerici, extra tempora a iure statuta, quidam ante aetatem legitimam, aliqui vero sine dimissoriis literis, contra sanctiones canonicas, se faciant ad sacros ordines promoveri;

§ 2. Nos eorumdem temeritatem tali Poena contra castigatione reprimentes, ut aliis in posterum committendi similia aditus praccludatur; auctoritate apostolica, hac constitutione perpetuo valitura, statuimus et ordinamus quod omnes et singuli qui, absque dispensatione canonica aut legitima licentia, sive extra tempora a jure statuta, sive ante aetatem legitimam, vel absque dimissoriis literis, etiam citramoutanis (praeterguam si, in hoc ultimo casu, per Cameram Apostolicam, iuxta illius stylum, ordinati fuerint), ad aliquem ex sacris ordinibus se fecerint promoveri, a suorum ordinum executione, ipso iure, suspensi sint; et si, huiusmodi suspensione durante, in eisdem ordinibus mini-

gare coepit.

strare praesumpserint, eo ipso irregularitatem incurrant. Praeterea, ultra alias poenas in tales generaliter a jure inflictas, beneficiis ecclesiasticis possint iure privari.

§ 3. Volumus autem quod praesens quo nostra constitutio, in Romana Curia exihaec bulla listentes, post quindecim dies; absentes vero italicos, post duos menses; alios vero ultramontanos, post sex menses, ab ipsius in audientia contradictarum et Cancellaria Apostolica publicatione et affixione, ligare incipiat.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno ab Incarnatione dominica millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, decimoquinto kalendas decembris, pontificatus nostri anno 1v.

Dat. die 17 novembris 1461, pont. anno iv.

# X(1).

Erectio oppidi Pientini in civitatem, eiusque Ecclesiae collegiatae in cathedralem (2).

#### SUMMARIUM

Praefatio. — 1. Oppidum in quo Pius natus est. — Edificia in eodem oppido Pontificis iussu aedificata. — 2. Cathedralium Ecclesiarum erectio, — Necnon oppida in civitates. — 3. Eisdem cathedralibus iurisdictionem assignat. — Locorum dismembratio. — 4. Ordinaria iurisdictione translata in episc. Pientinum et Ilcinensem. - 5. Pientinam et Ilcinensem Ecclesias unit. — 6. Easdem Ecclesias ab omni iurisdictione eximit. — Ecclesias sic unitas sub Sedis Apostolicae protectione suscipit. — 7. Facta facultate appellandi ad archiep. Senensem. — 8. Contrariorum derogatio. — 9. Conclusiones solitae.

## Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Praelatio.

Pro excellenti præeminentia Sedis Apostolicae, in qua, post beatum Petrum apostolorum principem, quamquam imparibus

- (1) Haec in Rom. Edit. sub num. xi legitur (R. T.)
- (2) Ex Ughell., Italia Sacra, tom. 1, col. 1175.

meritis, pari tamen auctoritate constituti sumus, in agro irriguo militantis Ecclesiæ novas episcopales sedes Ecclesiasque plantare Romano Pontifice dignissimum arbitramur, ut per novas plantationes populorum augeatur devotio, divinus cultus effloreat, subsequatur animarum salus et loca humilia illustrentur.

§ 1. Cum itaque oppidum Corsignani Oppidum in quo Aretinae dioecesis, in quo dies natalis nobis primum illuxit, et educati postmodum per omnem fere pucritiam fuimus, commendatione quadam naturae ad gratitudinem nos invitat, cogitavimus, postquam ad Summum Apostolatum sumus assumpti, signum aliquod pietatis nostræ ostendere, quod Deo beneplacitum esset et hominibus commendabile. Iussimus Edificia in eoitaque, in honorem Sanctissimae Virginis demoppidoPon-Dei Redemptoris nostri Genitricis eccle-dificata. siam magnifici operis a fundamentis ibi extolli, palatioque insigni in paternis ædibus et nonnullis aliis aedificiis locum eumdem ornari. Videntes insuper ipsum Corsignani et Montis Ilcini nullius dioecesis oppida satis propinqua, a certis temporibus citra, benedicente Domino, incolis et habitantibus ac rerum facultatibus adeo aucta, ut inter alia Italiae loca ad Sedem Apostolicam merito idonea possint reputari, hanc quoque gratitudinis partem sumus amplexi, et rationem inivimus qua et præsul futurus pro tempore et canonici ac aliae ipsius Ecclesiae, si in cathedralem erigeretur personae commode habitare et congrue sustentari valerent; nihil incogitatum linquentes, quod ad augmentum et conservationem electionis (1) huius spectaret.

§ 2. Cum itaque, pro divinae largitatis Cathedral, Ecmunere, omnia ad eum modum atque or- clesiarum eredinem redacta iam sint, ut modo consummationi operis indulgere possimus, nos, praemissis omnibus cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. (2) ac matura consultatione discussis, attendentes hono-

(1) Forsan erectionis (R. T.). (2) Deest forte cardinalibus (R. T.).

An. C. 1462

rem, qui exinde, per augmentum novi praesulis, Sedi Apostolicae acquiritur, et profectum quod catholicae fidei ob praemissa subsequi potest, suadentibus nonnullis aliis rationabilibus causis ad id nostrum animum inducentibus, ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, ac in honorem eiusdem gloriosae D. N. I. Genitricis Mariae, ac beatorum apostolorum Petri et Pauli sacrorumque (1) caelestis curiae paradisi, ac exaltationem catholicae fidei, et decus nostrum ac praefatae Apostolicae Sedis, de eorumdem fratrum consilio et assensu, ac apostolicae potestatis plenitudine, tam praedictam Sanctae Mariae de Corsignano quam etiam Sancti Salvatoris de praedicto Monte Ilcino Ecclesias, sive plebes, et quamlibet earum in cathedrales Ecclesias, quae Corsignani, Pientina, et Montis Ilcini, Ilcinensis nuncupentur, cum sedibus episcopalibus et collegiis sive capitulis distinctis, ac omnibus et singulis cathedralium Ecclesiarum consuetis insignibus. Necnon Corsignani et Montis Ilcini oppida praefata in civitates, quae de caetero non Corsignanum, sed, ad memoriam nostri pontificalis nominis, Pientina, Montis vero Ilcini, Ilcinensis civitates ab omnibus appellentur, motu proprio et ex certa nostra scientia, tenore praesentium erigimus, ipsasque Sanctae Mariae et Sancti Salvatoris in Ecclesias erectas cathedrales episcopalium sedium præeminentia et honore, necnon praefatas et erectas Pientinam et Ilcinensem civitates decore, titulo et honore civitatum, in memoriam indelebilem, insignimus. Statuentes nt de caetero tabelliones et alii quicumque civitatem Pientinam in eius contractibus et non Corsignanum appellent. Si vero iidem tabelliones non Pientinam civitatem sed Corsignanum in huiusmodi contractibus appellaverint, censeantur iidem contractus,

Necnon oppida in civitates.

Risdem cathedictionem assignat.

- § 3. Praeterea, ut praedictae Pientina dralibus iuris- et Ilcinensis Ecclesiae et earum praesul decenti sint cleri ac populi ac subdito-
  - (1) Ughellius legit sociorumque (R. T.).

non ibi sed alibi esse celebrati.

rum numero et dioecesis quantitate decoratae, ipsam Pientinam et Ilcinensem civitates, ab Aretina; necnon infrascripta oppida, castra, villas, sive loca, videlicet Damigliani (1), Porronae, Cinigiani, Podii alle Mura, quae hactenus Crassetanae dioecesis fuerunt, ab eadem Crassetana; ac arcem Tentinnam, cum Balneis Avinianis, Castilionis, Vallis Urciae, Campigliae, cum Balneis S. Philippi, Sancti Petri in campo Continiani, Perignani, Castri veteris, Montis Nigri, Sancti Angeli in colle, Castri Novi Abbatis, Seggiani, Ripae, Vinionis, Monticchielli et Fabricae, quae hactenus Clusinae dioecesis fuerunt, ab ipsa Clusina; necnon Sancti Quirici, Rosenae, Montis Fulloniae, Turritae, Scufriani (2), Petrorii, Castri Muti, Trequendae, Monterongriffoli, Montisissi, Sancti Ioannis ad Asium, Vercellae, Turris Nigrae, Luciniani ad Asium, quae hactenus Aretinae dioecesis, cum clero, populis, incolis, Ecclesiis, monasteriis, beneficiis ecclesiasticis et piis locis, territoriis aliisque omnibus iuribus ac pertinentiis eorumdem, auctoritate et scientia supradictis, tenore praesentium dismembramus et di- Locorum disvidimus, illaque omnia et quaelibet eo-membratio. rumdem oppidorum, castrorum, villarum seu locorum ab omni superioritate, dominio et potestate Crassetani, Clusini et Aretini episcoporum, et eorum cuiuslibet, tenore praesentium perpetuo eximimus ac liberamus; necnon arcem Tintinnani, cum Balneo Avinionis, Castillionis, Vallis Urciæ, Campiliae, cum Balneis ad S. Philippum, Sancti Petri in Campo (3), ac Castri Veteris et Avinionis, ac Monticchielli et Fabricae, ac Sancti Quirici, Rossenae et Montis Fulloniae, Turritae, Scufriani, Petrorii, Castri Mutii, Trequendae, Monterongriffoli, ac Montesisii, S. Ioannis ad Asium, Luciniani ad Asium et Vercellae oppida, seu castra praedicta Ecclesiae et sedi episcopali Pientinae, reliqua vero superius no-

(1) Camigliani habetur in Ughellio (R. T.). (2) Petronii, Castri Mutii,... Montisisii,... Vergellæ correctius legit Ughellius (n. T.). (3) Ugh. addit seq. verba: ac Continiani et Perignani (R. T.).

minata, videlicet Camigliani (1), Argiani, Podii alle Mura, Montis Nigri, S. Angeli in colle, Castri Novi Abbatis, Siggiani, Ripae et Torranerii castra, villas seu loca huiusmodi eidem Ilcinensi Ecclesiae et eius sedi episcopali, cum clero, populis, incolis, Ecclesiis, monasteriis, beneficiis, locis piis, tam saecularibus quam regularibus, territoriis aliisque iuribus et pertinentiis, quatenus videlicet eisdem episcopis eorumdem ordinariis subiacebant, et non aliter, Pientino et Ilcinen. episcopo pro tempore existenti subiicimus, et eisdem et aliis, prout superius est expressum, pro dioecesibus assignamus, ac Pientinæ et Ilcinen, dioecesis de caetero perpetuis futuris temporibus fore et censeri debere

emensem.

volumus et statuimus. § 4. Decernentes collationes, provisio-Ordinaria in nes, electionum confirmationes, institutiorisdict transla-ta in episcop, nes et destitutiones Ecclesiarum, mona-Pientinum et il- steriorum, beneficiorum ac piorum et ecclesiasticorum locorum praedictorum et personarum eorum, necnon aliam omnimodam ordinariam iurisdictionem in illis ac oppidis, castris, villis et locis superius expressis, eorumque clero, populis atque incolis ad Pientinum et Ilcinensem episcopum pro tempore existentem in omnibus et per omnia perpetuo pertinere ita et quemadmodum per antea ad praefatos Crassetanum, Clusinum ac Aretinum episcopos eorum ordinarios pertinebant.

- § 5. Et insuper, suadente vicinitate Pientinam et dictarum Pientinae et Ilcinen. Ecclesiarum, licinensem Ec- et ex certis aliis iustis ac rationabilibus causis animum nostrum moventibus, de eorumdem fratrum consilio ac motu, auctoritate et scientia supradictis, easdem Pientinam et Ilcinensem Ecclesias, cum omnibus iuribus et pertinentiis earumdem, insimul in perpetuum incorporamus, annectimus et unimus. Itaque capitulis ac dioecesibus utriusque ipsarum Ecclesiarum, distinctis existentibus (2) unoquoque ipsorum capitulorum, iuxta sua statuta
  - (1) Ugh. hic addit: Perronae, Conigiani. (2) Ugh. addit : et (R, T.).

et ordinationes se regentibus, unus episcopus eisdem Pientinae et Ilcinensi Ecclesiis praesit, cuius quidem episcopi, cum dictas Ecclesias pro tempore vacare contigerit, electio per utrumque capitulum, semel in Pientina et semel in Ilcinen. Ecclesiis, et sic deinceps alternatis vicibus, sed pro prima vice, cum in posterum eam fieri continget, in Pientina Ecclesia cele-

§ 6. Caeterum, cupientes ipsas Ecclesias Easdem Ecclesingulari beneficio decorare, eas et earum sias ab omni iurisdictione epraesulem pro tempore existentem, cum ximit. capitulis, clero et populis, civitatibus, oppidis, castris seu villis praedictis et totis illarum dioecesibus, ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, dominio et potestate archiepiscopi Senensis pro tempore existentis eiusque officialium ac aliorum quorumcumque ordinariorum iudicum, motu, auctoritate et scientia supradictis, in perpetuum eximimus et totaliter liberamus, Ecclesias sic uac sub nostra et beati Petri et Sedis Apo-nitas sub Sedis Apote-Apostol. protestolicae protectione suscipimus, dictasque ctione suscipit, Ecclesias et eorum praesulem Romanae Ecclesiae nullo medio decernimus subia-

§ 7. Ita tamen quod, si quis in causis Facta facultate ab episcopo Pientino et Ilcinen. eiusque appellan. ad arofficialibus ad archiepiscopum Senensem sem seu eius metropolitanam curiam pro tempore appellare voluerint, liceat eis id libere facere, ipsique archiepiscopo, seu eius officialibus vel delegatis ab eo, huiusmodi appellationum causas cognoscere et definire, ita et quemadmodum alias causas appellationum a suis suffraganeis impositarum cognoscunt. Liceat etiam ipsi archiepiscopo pro tempore existenti, cum per Pientin. vel Ilcinen. civitates aut dioeceses iter faciet, prae se crucem portare facere, sicut in locis suae provinciae portare facere consuevit. In reliquis autem, nullam ordinariam iurisdictionem in episcopum Pientin, et Ilcinen, aut eius sub-

§ 8. Nos enim ex nunc irritum decer- contrariorum nimus et inane, si secus super his a quo-

ditos valeat quomodolibet exercere.

quam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, non obstantibus constitutionibus, necnon quibusvis indultis et literis apostolicis praefatis, Crassetano, Clusino et Aretino episcopo eorumque Ecclesiis, in genere vel in specie concessis, quorumcumque tenorum fuerint, caeterisque contrariis quibuscumque.

Conclusiones solitae.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarum erectionis, insignitionis, dismembrationis, divisionis, subiectionis, voluntatis, statuti, incorporationis, annexionis, unionis, exemptionis, liberationis, susceptionis, decreti et constitutionis infringere, etc.

Datum Pientinae (1), anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, idibus augusti, pontificatus nostri anno 1v.

Dat. die 13 augusti 1462, pontif. anno IV.

## XI (2).

Privilegia congregationis monachorum B. Mariae Montis Oliveti, Ordinis sancti Benedicti, una cum communicatione omnium gratiarum congregationis Cassinensis eiusdem Ordinis.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Approbatio omnium indultorum. — 2. Loca omnia congregationis, etiam unienda, a praelatis eius regantur, illique a capitulo vel abbate et visitatoribus eligantur. — 3. Annatae solutione praeservata. — 4. Et huic indulto non censeatur derogatum nisi id Papa specifice exprimat. — 5. Exemptio a subsidiis. — 6. Exemptio a solutione decimarum. -7. Testificari et ad processiones ire non cogantur. — 8. Haereditates congregat. consequi possit. — 9. Ordines sacros a quocumque antistite suscipere possint etc. - 10. Celebrare possint tempore interdicti. - 11. Recipere possint ad Religionem omnes hic non exemptos. — 12. Communicatio indultorum congregationis mo-

(1) Ughell. legit Pientiae (R. T.). (2) Haec sub num. xII legitur in Edit. Rom. (R. T.).

Bull. Rom. Vol. V.

nachorum S. Iustinae sive Cassinen. — 13. Restrictio exemptionis. — 14. Declaratio quoad liberam sepulturam.

### Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Licet, ex debito ministerii pastoralis, quibuslibet ecclesiastici ordinis vis(1) nos deceat in suis opportunitatibus esse favorabiles et benignos, illis tamen qui, sub Religionis habitu, vitae castimonia et observantia regulari, gratum et sedulum exhibent cum puritate mentium Altissimo famulatum, mundanisque relegatis illecebris, caelestium contemplationi insistunt, ut in suis bonis operibus huiusmodi nil eos impediat vel conturbet, eo propensioribus auxiliis nos convenit opportune adesse, quo per arctioris eiusdem observantiae semitas se Creatori omnium sponte devoverunt, tantoque devotius ipsi divinis et contemplationi insistere, ac sacris actionibus vacare possint, quanto eorum status quietior amplioribus fuerit praesidiis communitus.

§ 1. Cupientes itaque monasterium Approbatio om-Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, Are-num Indultotinae dioecesis, quod, inter alia ipsius Ordinis et congregationis monasteria, insigne et praecipuum, et per nonnullos praeclaros viros ex progenitoribus nostris nobilibus de Piccolominibus et Ptolomeis domorum, a quibos sumpsit exordium, magna ex parte fundatum atque donatum est, et in quo dilecti filii abbas generalis dicti Ordinis, una cum illius conventu, prout ipsi, devotionis causa, praedictum monasterium visitando, experientia edocente, comperimus, gratum et devotum exhibent virtutum Domino famulatum, atque alia ipsius Ordinis monasteria, prioratus et membra ac in eis degentes personas condignis muneribus gratiarum et favoribus decorare, et non solum ad instar praedecessorum nostrorum Roman. Pontificum, cum nonnullis infrascriptis modificationibus concessa eis privilegia communire, verum etiam illa, prout saepius in similibus fieri contingit, et quemadmodum

(1) Leg. fortasse viris loco vis (R.T.).

aliis regularibus viris, eorumque monasteriis concessum fuisse dignoscitur, abbatis, conventus et monacorum meritis et virtutibus exigentibus, quoad aliqua, ampliare, eiusdem abbatis in hac parte supplicationibus inclinati, omnia et singula privilegia, immunitates, exemptiones, libertates, indulta et gratias cisdem Monti Oliveti atque aliis monasteriis, prioratibus, membris et locis dicti Ordinis, necnon praefato et aliis abbatibus, visitatoribus, prioribus, monachis et personis in eis degentibus, per nos vel Sedem Apostolicam, sive alias quovis modo concessa et indulta, rata habentes et grata, illa, auctoritate apostolica, ex certa scientia approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus.

§ 2. Et nihilominus, ut idem abbas, Loca omnia conventus, monachi et personae eo magis, unienda, a præsine cuiusvis turbationis vel impedimenti latis eius regan-tur, illique a ca- distractione, bonis actibus insistere, piis pitulo vel ab- quoque et meritoriis operibus continuo toribus eligan- vacare possint, quo nostrae erga eos paternae charitatis intelligent exuberare affectum, sentientque nostrae munificentiae gratiam eis non deesse, hac perpetuo valitura constitutione, apostolica auctoritate statuimus et ordinamus quod in antea, perpetuis futuris temporibus, monasteria, prioratus et loca dicti Ordinis ab eodem monasterio Montis Oliveti dependentia, quae nunc sunt et in posterum (auctore Domino) Ordini sive congregationi eisdem quomodolibet unientur, incorporabuntur, subiicientur seu applicabuntur, per ipsius Ordinis praelatos dumtaxat regi et gubernari debeant; et quoties illa vel eorum aliquod ubicumque, etiam apud Sedem Apostolicam, et qualitercumque vacare contigerit, etiam si quaevis speciales vel generales de illorum provisionibus sive dispositionibus per Sedem ipsam reservationes factae fuerint, capitulum, si tunc celebrabitur, alioquin abbas dicti monasterii Montis Oliveti et visitatores praedicti, cum aliis ad hoc, iuxta eorum con-

suetudines et statuta deputatis, illos ex monachis dicti Ordinis praesentibus et futuris, quos ad hoc idoneos fore repererint, in abbates seu priores tunc vacantium monasteriorum, prioratuum et locorum huiusmodi, alias iuxta ipsorum consuetudines et statuta eligere et nominare, ac etiam, ad nutum et beneplacitum ipsorum, totaliter electos sive nominatos a regimine sive administratione dictorum monasteriorum, prioratuum et locorum quibus praefuerint, et quae tunc propterea vacare censeantur, absolvere, amovere et ad claustrum revocare; praefatique sic electi et nominati, absque alicuius Sedis praedictae vel alterius provisionis sive praefectionis vel dispensationis adminiculo, et praeter id, quod propterea munus benedictionis, ratione monasteriorum quibus praefuerint, impendatur, eisdem monasteriis, prioratibus et locis ad quae sic electi et nominati fuerint præesse, ac illa in huiusmodi spiritualibus et temporalibus regere et gubernare, ac omnia et singula quae per abbates et priores aliorum monasteriorum, prioratuum et locorum Ordinis et congregationis eorumdem, iuxta praedicta statuta et ordinationes fieri potuerunt, libere et licite valeant exercere.

§ 5. Per hoc tamen constitutioni no- Annalae solustrae ac etiam felicis recordationis Eu- vata genii PP IV, praedecessoris nostri, qua cavetur quod monast, ac beneficia unita, statutis in ea temporibus, annatam solvere teneantur, non intendimus in aliquo derogare.

§ 4. Et ne ipsos super monasteriis, Ethuiciadulto prioratibus et locis praedictis, aliorum mo-non censeatur derogatum, nisi tibus et instantiis improbis turbari con-id Papa specifice exprimat. tingat, volumus et auctoritate praefata similiter statuimus et ordinamus quod, per quascumque literas apostolicas, etiam motu proprio et cum reservationibus antedictis ac quibuscumque derogatoriis clausulis, propter quas effectus praesentium quomodolibet impediri vel differri possit, concessas hactenus et in posterum forsan con-

cedendas adversus statuta et ordinationes nostras huiusmodi, nullus praedictae congregationis vel alius, cuiuscumque status, gradus vel conditionis fuerit, etiam si cardinalatu aut pontificali, sive alia quavis praefulgeat dignitate, aliquod ex ipsis monasteriis, prioratibus sive locis in titulum vel commendam seu administrationem aut alias, seu super cuiusvis illorum fructibus et redditibus et proventibus quamcumque pensionem sibi vendicare, vel ius desuper acquirere possit, nisi in ipsis literis de praesentibus ac ipsa congregatione specialis et expressa ac de verbo ad verbum mentio fiat, et alias ex ipsarum tenore literarum evidenter appareat, singulos Romanos Pontifices qui eas concesserint, ex certa scientia, cum rationabilis causae subiunctione, praedictis statutis et ordinationibus voluisse ac velle derogare, decernentes ex nunc ipsas literas ad aliquod ex eisdem monasteriis, prioratibus et locis nullatenus extendi debere, ac irritum et inane quidquid in contrarium, a quoque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

eidiis (1).

§ 5. Et insuper, abbatem, priores, con-Exemptio a sub- ventus, monasteria, prioratus, membra et loca Ordinis huiusmodi, a quarumcumque praedialium et aliarum decimarum necnon subsidiorum, prout hactenus consuetum est, ac etiam canonicæ portionis seu quartæ locorum ordinariis faciendae dumtaxat, solutione et contributione absolvimus et penitus liberamus.

§ 6. Ita etiam quod ipsi abbas, priores, Exemptio 2 50- conventus et monachi dicti Ordinis, a solutione decimalutione seu praestatione quarumcumque rum (1). decimarum de fructibus terrarum, hortorum praedictorum, sive possessionum suarum, quas possident, et in futurum (praestante Domino) poterunt adipisci, quas seu quos propriis manibus et sumptibus colunt, vel per boves suos aut alios, et

(1) Ad hoc vide inferius bullam Iulii II.

sumptibus dictorum monachorum excoli

faciunt, ac de novalibus seu nutrimento animalium suorum sint prorsus exempti.

§ 7. Et ad subeundum iuramenta et Tostificari et facienda testimonia (nisi in causis ubi alias ad processioveritas inveniri non posset, et tunc in eo-gantur (1). rum monasteriis) seu accedendum ad processiones, nisi praecipuas, vel ad concilia, praeterquam universalia auctoritate apostolica indicta, personaliter compelli nequeant quoquomodo.

§ 8. Eis similiter concedentes ut quas- Haeredit. concumque haereditates per medias personas, gragatio contam monachorum seu personarum dicti Ordinis quam alias, quovis modo sibi de iure delatas et in antea deferendas, nomine dicti Ordinis ac monasterii, cuius dicta persona monachus vel oblatus fuerit, adire et pro ipso monasterio retinere.

§ 9. Necnon, quoties opus fuerit, a quo- Ordines sacros cumque catholico antistite, monachos et no- antistite suscivitios dicti Ordinis ad hoc idoneos, absque pere possint aligno alio evamina et eninsvis alterius etc. (1). aliquo alio examine, et cuiusvis alterius licentia super hoc minime requisita, ad omnes sacros ordines promoveri facere, et conferendorum ordinum huiusmodi, aut altarium consecrandorum causa, ipsos antistites ad se in eorum monasteriis advocare.

§ 10. Interdicti quoque tempore, dum- Celebrare posmodo ipsi causam illi non dederint, sub-sint tempore in-terdicti (1). missa voce, ianuis clausis, et interdictis seu excommunicatis exclusis, eorum tamen cappellanis et habitantibus infra septa monasteriorum intermissis, celebrare.

§ 11. Quodque etiam quoscumque Or- Recipere posdinem ipsum introire volentes, etiam si sint ad religioalium Ordinem, praeterquam Carthusien. non exemp. (2). ingredi vovissent, dummodo professionem non emiserint, eosdem recipere, et voto non obstante praedicto, eos ad professionem regularem admittere. Prohibemus tamen eisdem abbati, visitatoribus atquealiis personis dicti Ordinis, ne, praesentium tenore, laicorum et exterorum confessiones

(1) Tu vide quid notabo in dicta bulla Iulii II, § 8. (2) Tu vide bullam Pii V LXXXIX, Quaecumque, et bull. Clem. VIII cxv.

audire aut alia vota commutare, sive eos ab excommunicationis sententia, a iure vel ab homine promulgata, absolvere, aut cum eisdem excommunicatis participare, sive cum patientibus defectum natalium, quoad obtinendum dignitates ecclesiasticas dumtaxat, dispensare seu pontificalia insignia deferre quoquomodo praesumant.

einen. (1).

§ 12. Ceterum, praefato et aliis abba-Communicatio tibus, visitatoribus, prioribus, conventibus, gregationis mo- personis, monasteriis, prioratibus, locis n chorum S. Iu- et membris dicti Ordinis, quod omnibus aliis et singulis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, indultis et gratiis, dilectis filiis praesidenti, visitatoribus, monasteriis congregationis S. Iustinae Paduan., Ordinis S. Benedicti praedicti, eorumque monasteriis, prioratibus, membris et personis et bonis, tam per nos quam per praefatum Eugenium et alios Romanos Pontifices, etiam praedecessores nostros, sub quavis forma et expressione verborum, tam in specie quam in genere concessis, et quibus praesidens, abbates, visitatores, priores, monachi et personae, monasteria quoque et prioratus, membra, loca et bona eiusdem congregationis S. Iustinae utuntur et gaudent, sive uti et gaudere possunt, quae omnia praesentibus haberi volumus pro expressis et specifice enarratis, et quae ad abbatem, conventum, monachos, personas, monasteria, prioratus, membra et bona dicti Ordinis Montis Oliveti, cum modificationibus tamen praeinsertis ac etiam infrascriptis extendimus, et eis de novo concedimus ac etiam impartimur, ipsi abbas et professores Montis Oliveti eorumque monasteria, prioratus, membra, personae et bona praedicta pariformiter et ad eorum instar, sine tamen praesidentis ac personarum dictae congregationis eorumque monasteriorum et bonorum praeiudicio, perinde in omnibus et per omnia uti valeant pariter et gaudere, ac si illa omnia et singula eis pariter a nobis et praedecessoribus

(1) Quae vide superius in locis citatis.

aut Sede praedictis specialiter et expresse concessa, indulta et attributa fuissent, auctoritate apostolica, tenore praesentium, ex certa scientia concedimus pariter et indulgemus.

§ 13. Sub exemptione tamen praedicta, Restrictio exipsorum cappellanos et benefactores ac emptionis eorum cappellanorum familiares, nequaquam comprehendi, neque ipsi abbati, visitatoribus et aliis supradictis, illam, quoad

onera realia, suffragari volumus. § 14. Et in quantum eis libera sepul- Declaratio quo-

tura conceditur, casus excipimus a iure ad liberam seexceptos, nisi haec eis per specialia Sedis eiusdem privilegia sit concessa, aut fuerit hactenus consecuta.

Nulli ergo etc.

Datum Petreoli Seneu., anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, tertio nonas octobris, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 5 octobris 1462, pont. anno v.

# XII (2).

Retractatio eorum, quae ipse Pontifex, in minoribus existens, scripserat pro concilio Basileensi contra Eugenium quartum.

### SUMMARIUM

Enarratio ante actorum. — 1. Pontifex, dum in minoribus erat, ignoranter contra Ecclesiam Dei locutus; - 2. Ideo, ad imitationem S. Augustini, eius dicta retractat, 3. Et suadet eius scriptis Apostolicae Sedis auctoritatem elidentibus non praestari fidem, — 4. Occurritque obiectioni eorum qui dicerent ipsum Pontif. cum Pontificatu mutasse propositum, et ideo eius vitam et gesta recenset. — 5. Iulianus S. Angeli cardinalis, Romanus, multis, quas hic habes, rationibus huic Pont. in minoribus existenti, erroneam esse suam opinionem demonstravit, - 6. Et eidem multum profuit Ioannes Caravaialis, Hispa-

- (1) Tu vide bullam Iulii II cit. superius.
- (2) In Rom. Edit. sub num. vii (R. T).

nus, qui Rotae auditor fuit, et deinde cardinalis. - 7. Cognito tandem errore, Romam venit et reconciliavit se Ecclesiae; - 8. Sacros deinde ordines suscepit: -9. Profuitque sibi multum Thomas, tunc theologus et deinde Papa Nicolaus V. -10. Pontifex ponit hic quae de Romani Pont. auctoritate sentit, et Bernardi ad Eugenium tertium notatu digna verba, — 11. Et quae in contrarium scripsit, tamquam erronea revocat.

# Pius episcopus servus servorum Dei, dilectis flliis Rectori et Universitati Scholae Coloniensis salutem et apostolicam benedictionem.

In minoribus ageutes, non sacris or-Enarratio ante dinibus initiati, cum Basileæ inter eos versaremur, qui se generale concilium facere et universalem Ecclesiam representare aiebant, dialogorum quemdam libellum ad vos scripsimus, in quo, de auctoritate concilii generalis ac de gestis Basileensium et Eugenii Papae contradictione, ea probavimus vel damnavimus, quae probanda vel damnanda censuimus; quantum cupiebamus, tantum defendimus aut oppugnavimus; nihil mentiti sumus, nihil ad gratiam, nihil ad odium retulimus, existimavimus bene agere et recta incedere via, nec mentis nostrae aliud erat obiectum, quam publica utilitas et amor veri. Sed quis non errat mortalis? Sapientem, inquiunt philosophi, numquam errare: verum est. At quis sapiens, nisi bonus? Quis bonus, nisi solus Deus? Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt, non est qui faciat bonum, non est usque ad unum, inquit propheta regius. Declinavimus et nos ab utero matris, erravimus in invio et non in via, ambulavimus in tenebris et procul a vera luce recessimus, nec nobis tantum erravimus, alios quoque in praecipitium traximus, et caecis ducatum praebentes caeci, cum illis in foveam decidimus. Forsitan et aliquos ex vobis scripta nostra decepere, et in devia deduxerunt, quorum sanguinem si de manibus nostris requisierit Dominus, non habemus quod respondere possimus,

nisi nos ut homines peccavisse, qui arbitrantes rectum iter ostendere, obliquum monstravimus. In misericordia tantum Dei spes nostra sita est, quae super omnia opera eius elucet. Sed haud quamquam satis fuerit divinam misericordiam implorare et dicere: Parce, Domine, parce peccatis nostris, nisi pro viribus vulnera, quam diximus, veritate curare annitamur; et sicut est in fabulis: Sagitta, quae vulneravit, afferat opem; sive, ut canit Ecclesia, Medelam inde ferat, hostis unde laescrat. Mortem quidam prius sibi consciverint, quam videri velint aliquando male sensisse; et nonnulli, ne vel ad horam videantur errasse, semper errant, et dom minimam tolerare honoris iacturam nequeunt, totum abiiciunt, et perpetua notantur infamia, et in pessimas prolabuntur haereses. Qui ne appareant inconstantes, pertinaces efficientur. Superbissimi hoc agunt, qui videri dii, non homines volunt, quales Constantiae combusti sunt nostra aetate, in magno conventu, Hieronymus et Ioannes, haeresiarchae.

§ 1. Nos homines sumus, et homines Pontifex, dum erravimus. Neque imus inficias multa, in minorib.erat, ignoranter conquae diximus, scripsimus, egimus, dam- tra Eccles. Dei nari posse; verum, non ut Arrius, Eutyches, Macedonius aut Nestorius et alia blasphemorum turba, ex animo damnatam viam elegimus: seducti peccavimus, ut Paulus, et ignoranter persecuti fuimus Ecclesiam Dei et Romanam primamque Sedem. Propter quod, prostrati ante oculos divinae pietatis, supplices oramus: Delicta iuventutis meæ et ignorantias ne memineris etc. Pudet erroris, poenitet male dictorum scriptorumque, veliementer poenitet: plus scripto quam facto nocuimus. Sed quid agamus? Scriptum et semel emissum volat irrevocabile verbum. Non sunt in potestate nostra scripta, quæ in multas inciderunt manus et vulgo leguntur. Utinam latuissent, quae sunt edita! nam si futuro in saeculo manserint, aut in malignas mentes inciderint aut incautas,

fortasse scandalum parient. Qui haec scripsit, inquient, in beati tandem Petri cathedra sedit, et Christi Salvatoris vicariatum gessit; ita scripsit Æneas, qui postea, Summum Pontificatum adeptus, Pius II appellatus est, nec invenitur mutasse propositum. Qui cum elegerunt, et in summo apostolatus vertice collocarunt, ab iis scripta eius approbata videntur. Verendum est, ne talia nostris aliquando successoribus obiiciantur, et quae fuerunt Æneæ, dicantur Pii, atque ab ea Sede auctoritatem vendicent, adversus quam ignoranter latraverunt.

§ 2. Cogimur igitur, dilecti filii, bea-Ideo, ad imita- tum Augustinum imitari, qui, cum aliqua tionem S. Au-gustini, eius di- in suis voluminibus erronea inseruisset, eta retractat, retractationes edidit. Humilis et probatissimi vir ingenii, qui suas ineptias verecunde confiteri ac corrigere, quam impudenter defendere maluit. Idem et nos faciemus: confitebimur ingenue ignorantias nostras ne, per ea quae scripsimus iuvenes, error irrepat, qui possit in futurum Apostolicam sanctam Sedem oppugnare; nam, si quem decuit umquam Romani primique throni eminentiam et gloriam defendere ac extollere, nos illi sumus, quos sine ullis meritis pius et misericors Deus, sola dispensatione sua, ad beati Petri solium, et dilectissimi Filii sui Domini nostri Iesu Christi vicarium evocavit.

steri fidem ,

§ 3. Quibus ex rebus dilectiones ve-Et suadet eius stras hortamur, et in Domino commonescriptis Aposto-licae Sedis au- mus, ne prioribus illis scriptis inhaereatis, ctoritatem oli- aut fidem ullam praestetis, quae supremam Apostolicae Sedis auctoritatem, quovis pacto elidunt, aut aliquid astruunt quod sacrosancta Romana non amplectitur Ecclesia. Suadete omnibus ut id solium prae ceteris venerentur, in quo Salvator Dominus suos vicarios collocavit, et quod beati apostoli Petrus et Paulus suo sanguine dicaverunt, nec putetis divinam providentiam, quae cuncta gubernat, et

dinatam reliquisse militantem Ecclesiam, quae cum sit sponsa Christi, profecto a Deo est et ordinem habet, dicente apostolo, quae sunt a Deo ordinata esse. Requirit autem ordo, ut inferiora a superioribus gubernentur, et ad unum tandem perveniatur, tamquam principem et moderatorem cunctorum, quae infra se sunt. Sicut grues unam sequuntur, et in apibus unus est rex, ita et in Ecclesia militanti, quae instar triumphantis se habet, unus est omnium moderator et arbiter, Iesu Christi vicarius, a quo, tamquam capite, omnis in subjecta membra potestas et auctoritas derivatur, quae a Christo Domino Deo nostro, sine medio, in ipsum influit. Nec profecto in alium, tamquam sui exercitus ducem, supremam auctoritatem Christus principaliter derivasset, quam in suum vicarium, qui primus fuit Petrus, cui commissam novimus dominici gregis curam; nec duo pluresve Petros evangelistae commemorant, nec duos aut plures instituit Dominus, qui suum locum tamquam capita tenerent aequalia: sed unum constituit, ut verticem ac ducem et pastorem universi gregis, Simonem Petrum, dicens: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam; et tibi dabo claves Regni Caelorum: et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in Coelo, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in Coelo, et pasce oves meas. Quae nulli alteri seorsum dicta leguntur, nisi Petro, ut in Petro unitas et summa contineretur auctoritas: nec alius a petra dictus est Petrus, nisi Simon, ut intelligeremus unicum esse verae et solidae petrae, id est Christi, ut Paulus exponit, locumtenentem, Simonem Petrum, qui solus pro Domino in periculo constituto exemit gladium. Petrus igitur et successores eius Romani Pontifices primatum in Ecclesia tenuerunt, et nos hodie, quamvis indigni, sola Domini voluntate digni, tenemus; et quicumque Ronihil negligit eorum quae creavit, inor- manae, secundum canonicas sanctiones, praeficitur Ecclesiae, quamprimum electus est in sacro collegio, supremam a Deo potestatem, sine medio, consequitur, et per ordinem in omnem diffundit Ecclesiam, cuius peccata divino iudicio punienda relinquuntur. Si quid adversus hanc doctrinam inveneritis aut in dialogis aut in epistolis nostris, quae plures a nobis sunt editac, aut in aliis opusculis nostris (multa enim scripsimus adhuc invenes), respuite atque contemnite; sequimini quae nunc dicimus, et seni magis quam inveni credite, nec privatum hominem pluris facite quam Pontificem. Æneam reiicite, Pium recipite. Illud, gentile nomen, parentes indidere nascenti; hoc, christianum, in apostolatu suscepimus.

sta recenset.

§ 4. Dicent fortasse aliqui, cum Pon-Occurritque ob- tificatu hanc nobis opinionem advenisse, qui dicerent ip- et cum dignitate mutalam esse sentensum Pont cum tiam. Haud ita est, longe aliter actum. tasse proposi- Audite, filii, conversationem nostram, bretum, et ideo e-ius vitam et ge- vis narratio erit, quae vobis, quantum ad rem attinet, veritatem aperiet et obiectioni faciet satis. Anno salutis primo et trigesimo supra millesimum quadringentesimum, cum Dominico Capranica, quem Martinus V in secreto concistorio cardinalem creaverat, Eugenius IV spreverat, Basileam petivimus, ibique concilium inchoatum invenimus; verum ab Eugenio revocatum, quamvis congregati noluerant ohedire, asserentes iam incoeptum concilium sine consensu Patrum, qui convenissent, haudquaquam potuisse dissolvi. Iulianus aderat S. Angeli cardinalis, natione Romanus, moribus et doctrina conspicuus. Is cum ceteris praestaret, audita Eugenii revocatione, praesidentiam dimisit tamquam summo Pontifici vellet obedire: sed cum augesceret in dies, Eugenio vel invito, concilium, et multi ex diversis regionibus episcopi et regum legati adventarent, cardinales quoque ex Romana Curia profugi in dies nonnulli

auctoritatem concilii mirum in modum extollens, eminentiam primae Sedis supprimere coepit. Venientes Eugenii legatos et potestatem Romanorum praesulum magnificantes, apparenter confutavit, et cum esset facundissimus, facile persuasit auditoribus quae cupiebat. Cardinales ex Urbe profecti, Eugenio infensi, vitam eius moresque carpebant. Accedebant in horas catervatim novi curiales, qui (ut est omnis multitudo maledica et inimica principi) Eugenii nomen modis omnibus lacerabant. Nos, qui ex patria iuvenes, non ex Urbe, illuc migraveramus, et nova tum primum avis ex Senensi gymnasio evolaveramus, rudes et inexperti, vera esse arbitrabamur quaecumque dicebantur, nec putabamus mentiri alios, qui nesciremus ipsi mentiri, atque, ut est innatum homini, tetra et horrenda crimina odio habebamus. Nec Eugenium diligere poteramus, quem tot tantique testes indignum Pontificio dicerent. Aderant legati Parisiensis scholae, cuius est fama percelebris; affuerant et aliquando vestri et aliorum studiorum Germanicae nationis oratores, et uno cuncti ore concilii generalis auctoritatem ad coelum efferebant. De potestate Romani Pontificis pauci erant qui loqui praesumerent, omnes, qui publice loquebantur, prurientes auribus, multitudini applaudebant. Accessit et ipsius Eugenii consensus, qui dissolutionem concilii a se factam revocavit, et progressum eius approbavit, cum reconciliata synodus Eugenio videretur, et pax Ecclesiae data. Praeterita enim omnia, per duas literas, concilii Patres Eugenio sese remissuros et pedes eius tamquam beati Petri exosculaturos promiserant, si, revocata dissolutione, concilio cursum permitteret, atque illi cohaereret. Novae intercessere discordiae, tum aliis de rebus, tum potissime super translatione concilii, Graecorum causa, in alium locum. Eugenius in Italia, non sine ratione, concilium concurrerent, praesidentiam resumpsit et | petebat; popularitas synodalis transire

montes horrebat, et in Avinione aut in ] Sabaudia locum desiderabat. Adiverunt per id temporis duo viri ex Italia Basileense concilium, Nicolaus Panormitanus archiepiscopus et Ludovicus Pontanus, Apostolicae Sedis notarius, Alphonsi Magni regis oratores, qui velut duo orbis sydera, ceu pontificii iuris et totius civilis sapientiae duo praecipua lumina et clarissima censebantur. Hi dictis scriptisque concilii gesta probabant, Eugenii facta damnabant, nec erat qui aut vellet aut auderet dicta eorum refellere. Quid ageremus? Audire potuimus, non discere? Rude nimis ingenium est, quod per singulos dies audita et inculcata non capit. Quales magistri sunt, tales discipuli evadere solent. Paucos invenias Aristoteles, qui Platonica norint destruere dogmata. Non est discipulus supra magistrum, inquit Dominus: nec nos magistrum potuimus superare. Inlianus nobis et Nicolaus et Ludovicus et alii complures fuere magistri; schola, Basileensis conventus, in quo raro aliquis Eugenii causam defendit. Adversus concilii dignitatem mutire aliquid, crimen haeresis fuit. Una omnium vox concilium Eugenio praeferebat. De Sedis Apostolicae praecellentia aut silentium aut contemptus. Concilium, concilium cuncta sonabant. Diximus ergo quæ audivimus, et post aliquot annos, existimantes nos aliquid esse, diximus, ut est apud satyricum: Semper ego auditor tantum? Numquam ne reponam? Puduit semper discipulum agere, subtraximus ferulae manum, coepimus loqui et magistri personam induimus. Scripsimus epistolas et opuscula; hoc omnibus passim datur, docti et indocti scribunt, et quae scripsit ipse nemo contemnit, nisi editionis fervorem tempus extinxerit; nobis placebant scripta nostra, more poetarum, qui poemata sua tamquam filios amant. Nec Basileæ quemquam inveniebamus, qui ea damnaret, probant enim similia similes; applaudebamus nobis ipsis et in editionibus

nostris gloriabamur. Et quamquam postea Eugenius concilium in Italiam transtulerit, et cum Graecis Ferrariae ac demum Florentiae convenerit; quamquam Iulianus Sancti Angeli et Ioannes S. Petri cardinales, quibus plurimum credebamus, ad Eugenium defecissent, quamquam paucissimi in fide Basileensi remansissent, noluimus tamen credere, existimantes cunctos, qui abibant, metu recedere, ne hona temporalia perderent; et cum nihil haberemus, quod nobis auferri posset, perseverandum putavimus, ne spartem, quae verior nobis apparebat, relinquentes, detrimentum animae faceremus. Mansimus igitur Basileæ quoad, Eugenio, ut credidimus, iusto iudicio deposito, Amadeus Sabaudiensis suffectus est, et Felix V appellatus, quem non ut idolum, quod erat, sed tamquam verum Christi vicarium venerati sumus, nihil ad haec sinistri putantes intercessisse. At cum Fridericus Romanorum rex, Aquisgrani coronatus, domum repetens, Basilea transitum fecisset, rogatusque Felicem illic praesentem accedere, nullo pacto persuaderi potuisset, ut honorem ei, tamquam Romano Pontifici exhiberet aut publice cum eo verba misceret, tum primum consideravimus possibile esse, quod partem erroneam sequeremur, quando rex, imperator Romanorum futurus, in tanto negotio dubius esset et ad Eugenium inclinaret magis. Multum et saepe inter nos ipsos cogitavimus, quis esset modus inveniendi verum, numquam enim volentes erravimus. Rogati in familiam Friderici transire, non renuimus. Erat tunc ille cum tota fere Germania neutralis. Concilium Basileæ dicebant (1) esse Germani, et idolum eius respuebant, nec Eugenio, nec Basileensibus plene obediebant. Placuit ad neutrales transire, ut verum apud eos liberius audiremus, et si recedendum esset ab uno extremorum, per aliquod medium transiremus ad alterum, et eorum indicium spectaremus, qui non essent affecti

(1) Leg. fortasse dicebant esse conciliabulum (R. T.)

causae. Mansimus in aula Friderici pluribus annis, illic varias audivimus opiniones. Neutralitatem idcirco Teutones induerant, ut concordia facilius inveniretur, non ex consilio Solonis, qui, tumultuante civitate, extorrem fecit eum, qui sine parte remansit. Multa inter neutrales didicimus, quae nos antea latebant, Eugenium falso de multis accusatum invenimus, cardinalesque qui Basileam venerant, ob privatas inimicitias, bono et sancto viro notam inurere voluisse, qui tamen cuncti postea ad eum redierunt et veniam errati petierunt.

opinionem de-

§ 5. Forte per id tempus Iulianus Sanluliums S. An- cti Angeli cardinalis, cuius supra memigeli cardinalis, nimus, ex Ungaria, quae sibi decreta tis quas hic ha- contra Turcas fuerat provincia, Flaviniahuic Pont. in num venit, quae hodie Vienna dicitur, minoribus exi-sienti, erro- praecipuum Austriae columen, saepe cum neam esse suam eo sermonem pro veteri consuetudine miscuimus, saepe de rebus Basileensibus disputavimus; tuebamur antiquam sententiam, ille novam defendebat. Extollebamus generalis concilii auctoritatem, ille Apostolicae Sedis potestatem magnopere collaudabat. Dicebamus concilium Basileense iure perseverasse, quamvis Eugenius præsidentes revocasset, et hoc eius factum accusabamus; ille dissolutum seu translatum rite concilium affirmabat, et Basileensium opera multis modis detestabatur, Basileæque non synodum Ecclesiae, sed Satanae et ministrorum eius synagogam remansisse dicebat. Diutina fuit inter nos concertatio, verum modestia et charitate plena. Ad extremum, cum suis scriptis dictisque cardinalem vinceremus premeremusque vehementer, subridens ille: Tu, inquit, Æneas, tabellis obsignatis agis mecum, et quoniam aliquando sensimus, nt dicis, idcirco et hodie idem putas dehere sentire, et addictos priori sententiae censes. Verum propterea non sumus liberi, quia mutare sententiam usque ad mortem possumus? Cur enim non liceat

plecti? Fateor me dixisse et scripsisse quae refers, verum a vero remotum errasse. Ac tu, qui, ut ais, me doctore, Basileensibus credere adductus es, errantem olim sectatus es, cur modo non sequeris recta monentem? Praesumpsi de meipso, dum essem Basileæ, nimis, quamvis deceptus decepi, et credens prodesse nocui, in medio Ecclesiae docens quae non didici; caecus erravi et in tenebris ambulavi, reliqui tandem Ecclesiam malignantium et cum impiis sedere recusavi. Revelavit Dominus oculos meos, et consideravi mirabilia de lege sua: cognovi priorem errorem, et quantum a vero procul abiissent Basileenses plane intellexi: adii Romanam Curiam, et Eugenio cum fuissem rebellis submisi cervicem, a quo misericordiam consecutus, ad unionem Graecorum navavi operam, et illis Romanae Ecclesiae reconciliatis, adversus impios Turcas legationem accepi. Castigans castigavit me Dominus et morti non tradidit me; sed humiliatum exaltavit, quia cognito in errore non perseveravi, sed mox in viam redii, et ex magistro factus discipulus, ex magno parvus, expurgato veteri fermento, novum hominem indui, et verae matris lacte nutritus ad fontem veri perveni, quem sancti doctores ostendunt Graeci et Latini, quorum una vox est: salvari non posse qui sanctae Romanae Ecclesiae non tenet unitatem, omnesque illas virtutes mancas esse ei, qui Summo Pontilici obedire recusat, quamvis, in sacco et cinere iacens, dies et noctes ieinnet et oret, et in ceteris videatur legem implere; quia melior est obedientia quam victimae, et omnis anima potestatibus sublimioribus subjecta est, et Romanum praesulem in Ecclesiae vertice constitutum esse constat, a quo nullam ex ovibus Christi exemptam novimus. Ego ad ovile redii, qui diu erraveram extra caulas, et pastoris Eugenii vocem audivi: tu, si sapias, idem facies.

§ 6. Haeserunt pectori nostro verba omni tempore, relicto falso, verum am- | viri, quae saepe ad nos repetiit, non sine

Et eidem mut charitate ardenti et amore singulari. Intum profuit lo-annes Carava- terea ex diversis regionibus homines dolalis, Hispanus, clissimi Caesarem adierunt, quibuscum tor fuit et dein- placidos de eisdem rebus miscuimus sermones, semper ad verum intenti, cuius est natura hominis avida. Multum profuit nobis Ioannes Caravaialis, Apostolici Palatii auditor, natione Hispanus, qui, Iuliano defuncto, in titulo cardinalatus ac legatione successit: quocum saepe de concilio Basileensium amice disputavimus. Nemo doctus ad imperatorem venit, quem de his rebus in colloquium non adduceremus. Cumque Caesar ad unionem Ecclesiae procurandam in Nurimberga suæ nationis conventum instituisset, decrevissetque Summum Pontificem adhortari ut Constantiae novum concilium indiceret legatumque mitteret, ac Basileenses pariter inducere ut eo se transferrent, ut ibi pax Ecclesiae redderctur, primi Basileens s recusavere. Quod audiens Thomas Asselbachius, ex Germanis insignis theolegus: Nunc, inquit, scio Basileenses Spiritum Sanctum non habere ductorem, quando tam aequam imperatoris legem effugiunt. Idem multi alii dixere viri doctissimi et opinione sanctitatis illustres.

clestae.

§ 7. Quibus consideratis, caligo tandem tognito landem ab oculis nostris cecidit, quae, velut araerrore, Romam venit et rocon. nearum tela, verum cernere impediebat. ciliavit se Ec- Recognovimus errorem nostrum, venimus Romam, Basilcense dogma rejecimus, Eugenio Pontifici Maximo caput submisimus, et reconciliati Ecclesiae Romanae, doctrinam eius imbuimus, et illud Hieronymi diximus: Ego, nullum primum nisi Christum sequens, beatitudini tuae, idest cathedrae Petri communione consocior. Super illam fundatam Ecclesiam scio. Quicumque extra hanc domum agnum dominicum comederit, profanus est. Si quis in arca Noe non fuerit, peribit regnante diluvio.

§ 8. Eramusque adhuc pene laici, quando sacion deinde ad Eugenii obedientiam redivimus. Ex Basilea clericali tantum charactere insigniti recessimus, nec umquam sacros imbuimus (1) ordines, nisi post veritatem cognitam, Basileensi cæcitate relicta. In Austria minores ordines ac subdiaconatum et diaconatum recepimus, in Urbe ad presbyteratum pervenimus. Haec est conversatio nostra, per hos gradus e tenebris ad lucem migravimus.

§ 9. Ad quam rem non parum luminis Profutique sibi nobis attulit Thomas Sarazanus, theolo-nultumThomas, tune theologus gicae sapientiae celebratus ac acutissimus et deinde Papa Nicolaus V. interpres, qui postea in Summo collocatus Apostolatu, Nicolai quinti nomen accepit.

§ 10. His auctoribus, unam Ecclesiam Pontifex ponit catholicam et apostolicam esse didicimus hic quae de flomatrem omnium fidelium, extra quam non ctoritate sentit, invenitur salus; sponsam Christi immacu- gagenium terlatam, in qua omnes qui militant finem tium notatu disibi proponunt vitam aeternam. Idcirco enim in Ecclesia militanti laborant homines, et cum daemonibus tamquam hostibus pugnant, ut pacem tandem assequantur, et cum lesu magistro ac legifero suo in caelesti Hierusalem triumphare ac regnare possint. Hic finis christiano proponitur, huc omnes Ecclesiae militantis conatus, omnes leges, omnes regulae tendunt; quoniam Ecclesia quidam exercitus est Deo militans, terribilis ut castrorum acies ordinata dicitur uni procul dubio imperatori subiecta, ad cuius nutum cuncta referuntur. Cumque pius ac maximus et optimus Deus in suo Sanguine fundaverit Ecclesiam eamque voluerit ad finem usque saeculi perdurare, quis non dixerit in ca id regimen institutum esse, quod optimum censetur? At vero, inter genera gubernationum, communis philosophorum sententia est praestare monarchiam, et Romani, quorum toto micuit orbe dignitas, quamvis, eiectis regibus, duos annuos consules elegerunt, et modo tribunos addidere, modo alios magistratus invenere, in adversis tamen casibus bellisque gravioribus ad unum aliquem recurrerunt, virtute et auctoritate praestantem, quem dictatorem appellaverunt, cuius dicto non liceret ad-

(1) Fortasse legendum induimus (a. T.).

versari; et quamquam dictaturam ab initio temporaneam instituerunt, in Iulio tamen et successoribus eins perpetua effecta est. Nec umquam Romana res admirabilior aut celsior fait quam sub Augusto Caesare, quando, iam clausis lani portis, totus fere orbis sub unius hominis gubernatione quievit. Quo tempore natus mundi Salvator, monarchicum regimen ceteris praetulisse videtur gubernationibus. Idem probat totius fere orbis consuctudo, cuius maximam partem gubernant reges, sive christianos intucamur sive barbaros. Et quamvis civitates aliquot reperiantur, quæ, cum maxime serviant, liberas sese vocitant, sine rege viventes, non possunt tamen effugere, quin unum praeferant aliis, eique tamquam capiti pro tempore obediant. Quid plura? Caelestis aula nos admonet. Quid illa pulchrius? quid ordinatius? quid mains aut durabilius? quid melius aut beatius? Quamvis in ea et angelorum diversi sint ordines, et sanctorum spirituum innumerabiles chori, unus est tamen omnium Rex aeternus Deus, qui condidit universa, et nihil negligit eorum quae condidit, cuius filius unigenitus Christus Iesus, cum pro nostra salute venisset in hunc mundum, servili accepta forma, Ecclesiam, de qua loquimur, in cruce patiens, suo Sanguine acquisivit, et in ea usque in diem ascensionis corporaliter praesedit, et tamquam dux verus et imperator cuncta in finem suum direxit. Et cum ascendisset in caelum, eum indubitanter sui gregis pastorem reliquit, cui dixerat : Pasce oves meas, et tibi dabo claves regni coelorum. Neque enim dixit et non fecit, qui solus est verax. Grex Christi Ecclesia est. Pastor primus ipse Christus fuit, et pastor bonus, qui posuit animam suam pro ovibus suis. Secundus pastor Petrus extitit, ab ipso Domino institutus atque omni potestate donatus, quae ad bene regendum commissas oves necessaria ducitur; alioquin Christus, qui sapientia Patris est, et omnino sapienter agit, Ecclesiae suae haud

sufficienter providisset, quod est nefarium asserere. Et quamvis plures per orbem Ecclesiae institutae fuerint et plures episcopi, idest plures greges et ovilia plura et pastores plures; omnes tamen sub uno pastore et in uno grege atque ovili continebantur, sicut et hodie continentur, quia unus est Christi thalamus, una sponsa, unum ovile et unus pastor, et omnium episcoporum unus episcopus Romanus præsul, beati Petri successor et Iesu Christi vicarius. Petrus enim in Antiochia primum sedit, deinde Romam venit, unde cum persecutionem fugiens vellet abire, a Domino prohibitus est, et hic glorioso martyrio vitam finivit, successore Clemente substituto; atque ita in hanc usque diem servatum est; ut qui Romae sederit antistes, rite institutus per legitimum electionis tramitem, tamquam Aaron vocatus a Domino, hune omnes christianae plebes, omnes populi, omnes reges, omnes clerici, omnes episcopi, tamquam Iesu Christi vicarium et beati Petri successorem, universalis Ecclesiae caput ac rectorem et ducem, venerati sunt. Inter quos plurimi pro Christi nomine asperrimos perpessi cruciatus et morte mulctati, coronam martyrii susceperunt; plurimi confessores egregii, vita, moribus et doctrina fulgentes, quamvis sine sanguinis effusione, non tamen sine periculis et labore ac voluntate parata, pro conservanda sacri Evangelii auctoritate, moriendi, ad caelestem gloriam pervenere, ut Gregorii, Damasi, Leonis, Innocentii, Bonifacii, Benedicti et alia nomina, inter quae tertius claruit Eugenius, ex monasterio sancti Anastasii ad summum sacerdotium evocatus, ad quem divus Bernardus, monacorum pater, non minus doctrinae fulgore quam vitae sanctimonia illustris, intermulta, huiusmodi verba conscripsit: Indagemus, inquit, adhuc diligentius quid sis, quam geras videlicet personam pro tempore in Ecclesia Dei. Tu es sacerdos magnus, Summus Pontifex, tu princeps episcoporum, tu haeres apostolorum, tu primatu Abel, gubernatu Noe, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech, dignitate Aaron, auctoritate Moyses, indicate Samuel, potestate Petrus, unctione Christus. Tu es, cui claves traditae, cui oves creditae sunt. Sunt et alii quidem caeli ianitores et gregum pastores, sed tu tanto gloriosius quanto et differentius utrumque prae illis nomen hæreditasti. Habent illi assignatos sibi greges singuli singulos, tibi universi crediti uni sumus. Nec modo ovium, sed et pastorum tu unus omnium pastor. Haec Bernardus ad Eugenium III scribit, cui supremam et omnimodam in Ecclesia potestatem concedit. Quod ille de tertio testatur Eugenio, hoc nos de quarto et omnibus aliis Romanis Pontificibus profitemur, quia dignitatis est auctoritas. Liquet igitur unum in Ecclesia caput esse et unum principem, quia pax populi ex uno rectore dependet, et pluralitas principum discordiam parit. Christus Ecclesiae suae in ultimo testamento pacem reliquit, et pacem multis verbis commendavit. Dedit ergo et regimen pacis amicum, idest monarchicum, sub beato Petro et successoribus eius administrari cuncta praecipiens, clavibus illi commissis et cura gregis demandata. Hæc nos de Romani Pontificis auctoritate et potestate sentimus, cui et congregare generalia concilia et dissolvere datum est. Qui, etsi filius est propter regenerationem, propter dignitatem tamen pater habetur; et sicuti filiationis causa venerari debet Ecclesiam tamquam matrem, ita et praelationis causa praefertur ei, ut pastor gregi, princeps populo, rector familiae. Cum his et generalis concilii auctoritatem et potestatem complectimur, quemadmodum et aevo nostro Constantiae, dum ibi fuit synodus universalis, declaratum definitumque est. Veneramur enim Constantiense concilium et cuncta quae praecesserunt a Romanis Pontificibus nostris praedecessoribus approbata, inter quae nullum invenimus umquam fuisse ratum, quod, ]

stante Romano indubitato praesule, absque ipsius auctoritate convenerit : quia non est corpus Ecclesiae sine capite, et omnis ex capite defluit in membra potestas. Haec nostra sententia est, filii; haec credimus et profitemur; haec iam senes et in apostolatus apice constituti pro veritate asserimus.

§ 11. Si quae vel vobis vel aliis con- El quae in conscripsimus aliquando, quae huic doctrinae trarium scrirepugnent, illa, tamquam erronea et iuve- erronea revonilis animi parum pensata iudicia, revocamus atque omnino respuimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sexto kalendas maii, anno millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio.

Dat. die 26 aprilis 1463, pontif. anno v.

### XIII.

Prohibitio praedicandi, disputandi, aut suadendi haereticum vel peccatum esse credere Iesu Christi Sanguinem, in triduo suae passionis, ab ipsa Divinitate divisum, vel non divisum fuisse.

## SUMMARIUM

Exordium. - 1. Quidam tenebant Sanguinem Christi, in triduo passionis, ab eius Divinitate fuisse divisum, et alii contrarium affirmabant. — 2. Hic ergo Pontifex de hoc praedicari et disputari prohibet. — 3. Contravenientibus poenas imponit, — 4. Et Sedi Apostolicae eos denunciari iubet, — 5. Fratresque Praedicatores et Minores mutua cum dilectione se tractare praecipit. — 6. Sanctionem poenalem adiicit.

## Pius episcopus servus servorum Dei. ad futuram rei memoriam.

Ineffabilis summi providentia Patris ad hoc nobis, quamvis immeritis, universalis Ecclesiae regimen pia dignatione commisit, ut tamquam de summo vertice ad infima refluentes intuitum, quid pro sacrae religionis expediat propagatione felici

Exordium

et qualiter, illius multiplicatis plantationibus, religio ipsa floride dilatetur, solertius intendamus, omnemque inquietudinis et molestiae fomitem subtrahamus, sicque statui omnium religiosorum in humilitate Altissimo famulantium opportune provideamus, quod, omnibus ab ipsis sublatis molestiis, in religionis observantia, iugique perseveratione quietius intendere valeant.

bant Sanguinem

§ 1. Sane, cum dudum inter dilectos Quidam tene- filios Praedicatorum et Minorum Ordinum Christi, in tri- fratres (satore zizaniae operante), super eo duo passionisab quod eorum aliqui in ipsorum praedicafaisse divisum, tionibus pretiosum Sanguinem Domini rium affirma nostri Iesu Christi in triduo passionis eiusdem separatum fuisse ab ipsius sanctissima Divinitate asseverabant, alii vero fore contrarium tenebant, dissensionis materia exorta foret, ex qua ad tantam inter eos altercationem, ut accepimus, deventum extitit, ut facile mentibus fidelium posset scandalum generari. Et licet alias nos ad obviandum praedictis, auditis iis quae circa praemissa utraque pars dicebat et allegabat, silentium imposuerimus, ac materiam ipsam indiscussam pro tunc reliquerimus, ac mandavimus de huiusmodi dubietate amplius disceptationem aliquam fieri non debere; quia tamen verendum foret, ne ex contrarietate praedicta, in mentibus eorumdem Christi fidelium aliquid scandali ad eorum animas illaqueandas evenire possit, matura praemeditatione curavimus omnibus sinistris eventibus praemissis, prout ex debito pastoralis officii adstringimur, obviare.

tari prohibet.

§ 2. Ut igitur in Ecclesia Dei ortho-Hic ergo Pon- doxae fidei unitas praeservetur, et de dicari et dispu- cetero tollatur occasio in huiusmodi controversias incidendi, auctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus et ordinamus quod nulli fratrum praedictorum deinceps liceat de supradicta dubietate disputare, praedicare, vel publice aut private verbum facere, seu aliis suadere instituta et regularis observantiae Regu-

quod videlicet haereticum vel peccatum sit tenere vel credere Sanguinem ipsum sacratissimum, ut praemittitur, triduo passionis eiusdem Domini nostri Iesu Christi, ab ipsa Divinitate quomodolibet fuisse vel non fuisse divisum vel separatum, donec super dubietatis huiusmodi decisione, quid tenendum sit, fuerit per nos et Sedem Apostolicam definitum.

§ 3. Mandantes propterea universis Contravenienet singulis eorundem et aliorum quo-ponit, rumcumque Ordinum per totum orbem constitutis fratribus, cuiuscumque status, gradus vel conditionis existant, praesentibus et futuris, sub excommunicationis latae sententiae poena, quam ipso facto incurrant, et a qua, nisi in mortis articulo constituti, nisi per nos aut successores nostros absolvi possint, ne contra statutum et ordinationem nostram praedictam venire aut facere vel tentare quoquo modo praesumant.

- § 4. Necnon omnibus et singulis prae- Et Sedi Apedictorum et aliorum Ordinum praelatis, stolicae eos deut in virtute sanctae obedientiae transgressores omnes, quos in poenam huiusmodi incidisse, aut contra praedicta dixisse vel fecisse praesumpserint, dignis poenis dirisque carceribus punire et mancipare procurent, ac fratribus ipsis utriusque seu alterius Ordinis de cetero, sub eisdem poenis, aliquem fratrem seu alium haereticum propterea proclamare, aut haeresis ex hoc labem incurrisse constiterit, illum vel illos apud Sedem Apostolicam denunciare teneantur et debeant; quodque, inter alias quascumque ecclesiasticas saecularesque personas, nullus fratrum Ordinum praedictorum seu aliorum, aliquem de praedictis infamare, aut de illo quomodolibet proclamare praesumat.
- 🖇 5. Quinimmo, ut fratres ipsi Prae- Fratrozg. Præ dicatorum et Minorum Ordinum huius- nor. mulua cum modi, mutuo se diligant et cum charitate dilect. se trapertractent, secundum Ordinum ipsorum

lam, sub poena praemissa, auctoritate praefata, tenore praesentium iniungimus: decernentes ex nunc omnes et singulos fratres Ordinum praedictorum, qui praedicta non observare, vel illis contra facere vel venire studuerint cum effectu, ad omnes actus legitimos religiosorum et Ordinum ipsorum penitus inhabiles et incapaces, necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Sanction, posgalem adjicit.

§ 6. Nulli ergo etc.

Datum Anconae, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, kalendis augusti, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 1 augusti 1464, pont. anno vi.

# PAULUS II

PAPA CCXIII

Anno Domini MCCCCLXIV

Die 30 augusti 1464 electus est in Summum Pontificem Petrus Barbus, Venetus, S. R. E. presbyter cardinalis tituli S. Marci, qui, Pauli II sumpto nomine, thiara redimitus est die 16 septembris sequentis (1). Hic Petri Cathedram tenuit an. vi, menses x, dies xxvi (2), temporibus Friderici III augusti; ac tribus habitis promotionibus, quibus decem cardinales creavit, obiit Romae die 25 iulii 1471, et sepultus est ad Sanctum Petrum. Vacavit Sedes dies xiv (3).

I.

# Iurisdictio et facultates vicarii Papae in Urbs eiusque districtu. SUMMARIUM

Exordium. — 1. Deputatio vicarii. — 2. Elargitio iurisdictionis. — 3. Derogatio contrariorum. — 4. Obedientia eidem vicario

(1) Ita Infessura in Diario inter scriptores medii aevi ab Ecardo editos. (2) A die electionis computandos. (3) Exclusis extremis.

ab omnibus praestanda. - 5. Hortatio ad officium diligenter exequendum.

Paulus episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Dominico, episcopo Torcilano, in alma Urbe in spiritualibus vicario nostro, salutem et apostolicam benedictionem.

Licet Ecclesiarum omnium universalis Exordium. cura et populi christiani regimen ad vigilantiam nos inducant, Romana tamen urbs inclita, quam caput orbis divina clementia stabilivit, mentem nostram sollicitat, ut de ipsius statu prospero et salubri attentius et diligentius ita procuremus, ut spiritualiter et temporaliter felicioribus successibus congruum recipiat incrementum.

- § 1. De tua ergo laudabili vita, morum Deputatio vigravitate, probata fide et circumspectione carii. aliisque virtutum donis, quibus personam tam (1) praeditam esse familiari experientia percipimus, firmam in Domino spem gerentes, ac sperantes quod ea, quae tibi committenda duxerimus, prudenter et fideliter exequaris, te in praefata urbe eiusque suburbiis, dioecesi et districtu vicarium nostrum in spiritualibus usque ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum, cum honoribus, oneribus, fructibus, emolumentis consuetis, auctoritate apostolica, tenore praesentium facimus, constituimus et deputamus.
- § 2. Tibique visitandi Ecclesias, mo- Blargitio iuris nasteria et loca ecclesiastica, saccularia et dictionis regularia, quorumcumque Ordinum ipsius urbis, etiam Ecclesias S. Laurentii, (2) Anastasii, S. Sebastiani et S. Agnetis et alia monasteria et Ecclesias prope urbem ipsam, exempla et non exempla, et ipsorum personas et eorum cuiuslibet ipsorum excessus et crimina mulctandi, corrigendi, puniendi prout, secundum Deum et iustitiam, videris expedire; causas civiles et criminales audiendi, excutiendi, cognoscendi et fine debito terminandi, conferendi quoque ecclesiastica sacra-
- (1) Leg. f. tuam loco tam' (R. T.). (2) Aliquid hic deesse videtur. Forsan legi debet SS. Vincentii et Anastasii (R. T).

menta, ecclesias dedicandi, et eas vel carum caemeteria reconciliandi; aliaque omnia et singula faciendi, gerendi, ordinandi, disponendi, exercendi, mandandi et exequendi, quae ad huiusmodi vicariatus officium de iure vel consuetudine pertinere noscuntur; contradictores quoslibet et rebelles, per censuram ecclesiasucam personalemque coercitionem et alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendi, plenam et liberam, auctoritate praedicta, harum serie facultatem concedimus et potestatem ac auctoritatem.

trariorum.

- § 3. Non obstantibus si aliquibus Ec-Derogatio con- clesiis, monasteriis vel Ordinibus eorumque personis a Sede Apostolica sit indultum, quod capi, seu detineri, aut interdici, suspendi, vel excommunicari non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.
- § 4. Mandantes propterea omnibus et Obedientia ei- singulis ad quos pertinet et spectat, cuiusomnibus prie- cumque status, gradus, ordinis vel conditionis existant, quatenus tibi, in exequendis his quae ad officium tuum pertinere noscuntur, omnibus possibilibus assistant auxiliis, consiliis et favoribus opportunis, tibique pareant et obediant prout nobis.

dum

standa.

§ 5. Quocirca fraternitati tuae per apo-Hortatio ad of stolica scripta mandamus quatenus ofter exequen- ficium vicariatus huiusmodi devote suscipiens, sic illud prudenter, solicite et fideliter exequaris, quod exinde sperati fructus animarum, sicut optamus, Domino concedente, proveniant; tuque, praeter divinae retributionis mercedem, quam inde mereberis, nostram et Apostolicae Sedis gratiam uberius consequi merearis.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto, decimo sexto kalendas octobris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 16 septembris 1464, pont. anno-1.

#### II.

De his quae observare debent iudices a Sede Apostolica delegati in causis alienationum bonorum ecclesiasticorum (1).

#### SUMMARIUM

Causa const. — 1. Iudices delegati causarum huiusmodi alienationum curent hic expressa. — 2. Contravenientes poenas hic descriptas incurrunt. — 3. Complices quoque in eas incidunt. — 4. In commissionibus hoc stat. inseratur.

Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum in omnibus iudiciis sit rectitudo Causa constit. iustitiae et conscientiae puritas observanda, id multo magis in concessionibus alienationum rerum ecclesiasticarum convenit observari, in quibus de Christi patrimonio et dispensatione pauperum, non de proprio cuiusque peculio, agitur vel tractatur. Quapropter oportet ut, in examinandis huiusmodi alienationum causis, quae a Sede Apostolica in forma, si in evidentem utilitatem cedant, oneratis ecclesiasticorum iudicum conscientiis delegantur, nihil favor usurpet, nihil timor extorqueat, nulla expectatio praemii iustitiam conscientiamque subvertat.

- § 1. Monemus igitur et, sub intermi- Iudices delenatione divini iudicii, omnibus commis- gatl causarum bulusmodi alissariis et delegatis huiusmodi districte nationum curent bic exprespraecipimus ut caute et diligenter attendant causas in literis apostolicis per supplicationes expressas, illasque sollicite examinent atque discutiant, testes et pro-
- (1) De materia alienationum dicam hic infra in Constit. vi, Ambitiosae.

bationes super narratorum veritate recipiant, et solum Deum prae oculis habentes, omni timore aut favore deposito, Ecclesiarum indemnitatibus consulant, nec, in laesionem aut detrimentum earum, decretum quomodolibet interponant.

tes poenas hic current.

§ 2. Si quis autem commissarius vel Contravenien- delegatus, conscientiae suae prodigus, in descriptus in- gravamen aut detrimentum Ecclesiae, per gratiam aut timorem vel sordes, alienationi consenserit, aut decretum vel auctoritatem interposuerit, inferior quidem episcopo sententiam excommunicationis incurrat, episcopus vero aut superior ab executione officii per annum noverit se suspensum, ad extimationem detrimenti Ecclesiae illati nihilominus condemnandus, sciturus quod si, suspensione durante, damnabiliter ingesserit se in divinis, irregularitatis laqueo se involvet, a quo uonnisi per Summum Pontificem poterit liberari.

que in eas inci-

§ 3. Is vero, qui dolo vel fraude aut Complices quo- scienter, in detrimentum Ecclesiarum, alienationem fieri procuraverit, aut per sordes, vel impressionem, alienationis decretum extorserit, similem sententiam excommunicationis incurret, a qua nonnisi per Romanum Pontificem possit absolvi, ad restitutionem nihilominus rerum alienatarum cum fructibus, quandocumque de praemissis constiterit, condemnandus.

inseratur

§ 4. Volumus autem quod legati et la commissarii praedicti de poenis constitutionis nostrae specifice moneantur, et in quibuscumque literis et commissionibus huiusmodi hoc statutum nostrum inseratur.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto, 5 idus maii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 11 maii 1465, pontif. anno I.

III.

Gubernatores civitatum et aliorum locorum Status ecclesiastici, munera (praeter esculenta et poculenta quae triduo consumuntur) non recipiant. Officia per Papam conferri solita, non conferant. Exulesque vel poenas, supra florenos sex, non remittant.

#### SUMMARIUM

Munerum receptio apud iustitiae officiales, multa mala producit. — 1. Hic ideo Pont. officialibu**s sui** Status ecclesiastici id prohibet, — 2. Et huius bullae observantia ab eis iurari praecipit. — 3. Collationem officiorum a Papa conferri solitorum eisdem interdicit, — 4. Bannitorumque remissionem, — 5. Poenarum quoque condonationem. — 6. Quibuscumque facultatibus concessis non obstantibus. — 7. lubet hanc bullam publicari et observari. - Sanctio poenalis.

## Paulus episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Munera excaecare oculos sapientum Munerum reet pervertere corda iustorum, sacra Scrip- ceptio apud iutura testatur. Unde ille laudatur, ille prae- les, multa mala dicatur beatus, qui post aurum non abiit producit. nec argentum, et qui excutit manus suas ab omni munere, de quo propheta testatur; quoniam ipse in excelsis habitabit, et monumenta saxorum sublimitas eius. Quod cum omnes facere conveniat, tum maxime servare oportet apostolicos legatos et gubernatores provinciarum, civitatum atque terrarum Romanae Ecclesiae subditarum, quos decet ceteris saecularibus magistratibus iustitiae et integritatis exempla praebere, ut avaritiam odiant, et munera super innocentes non cupiant. Sane ad nostrum, non sine molestia animi, pervenit auditum, quod superioribus temporibus diversi rectores et gubernatores terrarum et provinciarum S. R. E. subditarum et nonnulli legati, etiam de latere, ad gubernationem ipsarum terrarum et provinciarum emissi, solitum quemdam

sequentes abusum, munera a provincialibus et incolis locorum, publice et privatim susceperunt, etiam in vasis aureis vel argenteis vel equis aut victualibus, excedentes omnem modum permissionemque canonicam; quae quidem non solum ipsis civitatibus et provinciis gravia et onerosa fuere, sed etiam exempla turpia et perniciosa opere comprobantur. Siguidem ipsis muneribus vel donis allecti, privatae gratiae et factionibus potius quam iustitiae studuerunt; multique criminosi gravia delicta et flagitia pecunia redemerunt, atque (ut breviter circumscribamus) impletum est in plerisque propheticum illud, quod in eorum manibus iniquitas fuit, et dextera eorum repleta est muneribus. Siquidem beatus Isidorus ait: Cito iuqulabitur auro iustitia, nullamque reus pertimescet culpam, quam redimere nummis existimat.

officialibus sui bet,

§ 1. Volentes igitur talibus abusibus Hie ideo Pont. providere, et per officiales et ministros Status ecclesia- Apostolicae Sedis omnem integritatem stici id prohi- munditiamque servari, hoc perpetuo prohibemus edicto, ne quisquam deinceps rectorum aut gubernatorum aut quorumcumque officialium Romanae Ecclesiae, vel etiam legatorum de latere, ad regimen et gubernationem provinciarum, civitatum ac terrarum Romanae Ecclesiae deputatorum vel deputandorum, a provinciis, civitatibus et terris, quibus praesunt vel officia exercent, nec a singularibus suae legationi, regimini vel gubernationi suppositis aliquod genus muneris, nec aurum nec argentum, aut vestem aut equum, vel aliud cuiulibet speciei munus accipiat, praeter esculenta et poculenta, quae brevi tempore consumi possunt, quod tempus ad biduum moderamur, alioquin tam dantes quam accipientes, etiam si pontificali praefulgeant dignitate (dummodo non sint sacrosanctae Romanae Ecclesiae cardinales, qui in sacro collegio coram nobis sponte sua obtulerunt et promiserunt non recepturos huiusmodi munera), [

ipso facto sententiam excommunicationis incurrant, a qua absolvi non possint, nisi a Romano Pontifice, praeterquam in mortis articulo constituti. Et insuper omne id quod acceperint et aliud tantumdem reddere teneantur.

§ 2. Mandantes ut omnes et singuli Et huius hullegati, rectores et alii officiales praedicti, ab eis iurari priusquam ad sua admittantur officia, vi- praecipit. delicet cardinales legati, in dicto collegio coram nobis promittere; inferiores vero, in Camera Apostolica, de observanda huiusmodi constitutione nostra (quam perpetue valere et vim decretalis habere decernimus), iuramentum praestare teneantur, quod etiam in forma iuramentorum praestari solitum, adiungi et asservari mandamus.

§ 3. Insuper, ne, sub occasione mu - Collation. offinerum, officia inferiora in ipsis provinciis, conferri solitocivitatibus et terris venalia reddantur, rum eisdem inaut criminosi debitas poenas effugiant, vel mulctae, pro debitis impositae et fisco applicandae, in privatas utilitates redigantur, pari prohibemus edicto, ne legati et gubernatores praedicti, praeturas civitatum et alia inferiora officia per Romanos Pontifices conferri, vel alias concedi solita, conferre, confirmare, aut de illis quomodolibet, sine speciali commissione nostra vel successorum nostrorum, ordinare praesumant. Pro his vero quae ad ipsorum legatorum vel gubernatorum dispositionem vel confirmationem pertinent, pro collatione officiorum vel confirmatione, nil accipiant, praeter moderatam mercedem secretarii sive scriptorum et sigilliferi; quam quidem in maioribus officiis et civitatibus insignioribus, ad duos florenos de Camera; in minoribus officiis vel civitatibus minus insignibus, ad unum florenum; in minimis vero seu castellis, dimidium florenum similem tantum, pro salario secretarii, scriptoris et sigilli, taxamus et limitamus.

remissionem,

§ 4. Insuper prohibemus ne aliquos Bannitorumque reos capitalium, aut exules, bannitos et diffamatos sub poena capitis, absolvere, restituere, aut a pena liberare audeant, sine Romani Pontificis licentia speciali.

§ 5. Praeterea, mulctas et condemna-Poeuar. quo- tiones pecuniarias, Camerae Apostolicae que condonationem. de iure vel consuetudine applicari solitas, remittere non possint aut donare, nec de illis gratiam aut remissionem facere, nisi usque ad summam sex flore-

> norum auri de Camera, in mulcta seu condemnatione quamvis gravi.

§ 6. Revocantes omnes concessiones Quibuscumque aut facultates, in genere vel specie, cuivis cessis non ob- legato, rectori vel gubernatori concessas, stantibus. in quantum praemissis adversentur, illasque pro infectis habentes, decernentes quicquid contra praemissa et quodlibet praemissorum attentatum fuerit, nullius esse roboris vel momenti; et absolutiones,

> remissiones, donationes et gratias quorumlibet legatorum, rectorum et gubernatorum, quacumque auctoritate fungentium, in futurum contra praemissa

forsitan faciendas, nulli penitus suffragari.

§ 7. Mandantes hanc constitutionem Iubet hanc bul- nostram in omnibus civitatibus Romanae ri et observari. Ecclesiae insignioribus, nunc et singulis quibuscumque temporibus, in adventu novi legati seu gubernatoris, solemniter publicari et ab omnibus inviolabiliter observari, ac de verbo ad verbum in libro ibidem aliquo authentico registrari et conservari.

Sanctio poena-

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto, quintodecimo kalendas aprilis, pontificatus nostri, anno 11.

Dat. die 18 martii 1466, pontif. anno II.

IV.

Contra vindictam transversalem in Urbe eiusque districtu sumentes, aut cavalcatas seu hominum collectas facientes, brigososque et eorum fautores.

#### SUMMARIUM

Exordium. — Causa huius constit. — 1. Vindictam transversalem facientibus, — 2. Collectam hominum adunantibus — 3. Pœnas hic descriptas Pontifex imponit; — 4. Fautoribus eorum poenas infligit, — 5. Domosque eorum demoliri mandat; — 6. Brigam habentes pacem inire jubet, — 7. Pacisque huiusmodi fractores poenis hic enunciatis innodat. — 8. Hunc libellum in statutis Urbis describi mandat.

# Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Viros sanguineos et dolosos abominabiles Deo sanctus propheta testatur; nec immerito quidem apud Deum et homines detestandi videntur, qui, horrenda saevitia et vindictae furore succensi, sanguinem sitiunt aliorum et praesertim insontium, ita ut non solum corporum mortem procurent, sed etiam animarum pro quibus Dei Filius mortem subiit corporalem, easque pretio sui Sanguinis comparavit. Unde nos eiusdem Salvatoris vicem, disponente Domino, licet immeriti, obtinentes in terris, eosdem merito detestamur, et ad gregis dominici custodiam solicitis excitati vigiliis, animarum et corporum saluti et publicae paci ac quieti attenta cogitatione insistimus, ut perditorum hominum audaciam compescendo, animas simul et corpora Deo lucrifacere, sua nobis cooperante gratia, valeamus.

Sane in alma Urbe nostra, quae sicut Gausa huius per sacram beati Petri Sedem totius est constit. caput orbis effecta, ita ceteris urbibus quietis et pacis norma, et exemplar deberet esse institiae, instigante diabolo, pestiferum et perniciosum malum irrepsit, ut si quando inter aliquos, etiam pro levissima causa, quam brigam vocant,

Exordium.

rixa fuerit exorta, in qua alter alterum l percusserit aut vulneraverit, percussus aut vulneratus, huiusmodi offendentis patrem, fratrem aut filium seu alterum ex propinquis, iniuriae expertem et plerumque offensionis ignarum, aut huiusmodi excessus plurimum indolentem (1), horribili immanitate et furiosa dementia, in vindictam suae iniuriae, vulnerat et interdum occidit; aut aliquis propinguorum offensi, ad ultionem iniuriae propingui sui, ut praemittitur, propinguum offendentis vulnerat vel occidit, vel vulnerari et occidi facit; inde quoque, iuxta damnabilem abusum, civitatis utraque pars se domibus privatis includit, quas, in contemptum Summi Pontificis, videlicet principis, ac etiam magistratuum civitatis, armatis complent, et interdum fores domorum et porticus steccatis communiunt, ubi, tamquam ad officinas et asylum scelerum, perditi homines et scelesti ex utraque parte conveniunt; illic rabida factio iungitur, afrocissimi sceleris immanitate concordans; illic dementia et furia est et venalis iniuria, dum iis qui nulla sunt iniuria lacessiti, ad vindictam offensorum insana mente et ferali crudelitate coniurant. Ii sunt quorum veloces pedes sunt ad effundendum sanguinem, qui viam pacis non cognoverunt. Inter quos foeda et obscoena commercia, alearum lusus, pecuniarum effusio, patrimoniorum dissipatio, dirae blasphemiae et obscoeni aguntur incestus: ex iis oritur regentium rempublicam et magistratuum contemptus, ac seditiones nonnunquam excitantur. Quod quidem ex alio veteri processit abusu, ut si quando huiusmodi rixae et offensiones intercedunt, non solum propinqui atque conjuncti, sed etiam extranci utrique parti se offerunt, quod vulgo apud eos et materno vocabulo Fare de bene nuncupatur; ex quo plerumq, totius civitatis Studia, non sine gravi nota regentium atque discrimine reipublicae, armantur adversus proximos; miseri, spiritu

(1) Rectius forsan leg. dolentem (R. T.).

diaboli repleti, omne ius humanae societatis, omnem charitatem, omnem civilem concordiam damnabili abusu pervertunt.

§ 1. Nos igitur, tam immani et cru- Vindict. transdeli facinori ac populi nostri peculiaris versal. facienpericulis volentes occurrere, et tam nepharios praesumptores debitae animadversionis mucrone ferire; et ut tuta sit inter improbos innocentia, etiam in ipsis improbis formidato supplicio refraenetur audacia ac nocendi facultas, ipsiusque almae Urbis nostrae paci et quieti et tranquillitati consulere, ut, felici ducta regimine, praeservetur a noxiis, et optatis semper proficiat incrementis; hac irrefragabili, matura et perpetua valitura constitutione, statuimus et ordinamus ut quicumque deinceps baro aut domicellus vel civis Romanus vel quaevis alia ecclesiastica saecularisque persona, cuiuscumque conditionis et qualitatis existat, quacumque etiam atroci iniuria lacessita, pro sua vel amici aut propingui iniuria vindicanda, patrem aut filium, fratrem aut propinguum, vel alias amicum vel domesticum offendentis vulnerare, mutilare, occidere, vel quocumque modo realiter vel personaliter offendere praesumpserit, aut talia fieri secerit vel mandaverit;

§ 2. Similiter qui, in urbe Romana minum adunan. vel in eins districtu, occasione rixae vel tibus brigae, domum communire, armatos receptare aut tenere, vel adhaerentes et complices ac fautores brigae arcessere, seu quamcumque conventionem, congregationem et collectam hominum, ad ultionem iniuriae, invocare, excitare, invitare vel receptare praesumpserit per se vel alium, crimen laesae maiestatis incurrat, et tamquam laesae maiestatis, rebellionis ac seditionis in Urbe concitatae reus censeatur et habeatur, ac veluti talis a competentibus iudicibus severissime puniatur.

§ 3. Ecclesiastici vero talia perpetrantes ab omni dignitate, honore, ordine,

scriptas Pontif. impoint (1);

Poenas hir de- officio et beneficio sint ipso iure privati, et perpetuae custodiae mancipentur; beneficia eorum libere alii, per illos ad quos eorum collatio pertinet, conferantur. Omnesque praeterea talia perpetrantes et committentes, tamquam christianae religionis alieni, publicae pacis aemuli, ab omni populo, civitate, terra vel loco, Ecclesiae Romanae mediate vel immediate subjecto, sint perpetuo diffidati; eorum bona tam mobilia quam immobilia sint ipso iure Camerae Apostolicae confiscata. Nulli praeterea talium alicuius aperiatur ianua dignitatis aut honoris ecclesiasticae vel mundanae, seu ad alicuius loci regimen sit ascensus. Et, ut magis famosa sit eorum infamia, factio testamenti active et passive sit eis interdicta; ad actus legitimos nullus eis pateat aditus, nulla porta pandatur, omni spe gratiae aut dispensationis adempta. Ac, praeter praedictas poenas, sententiam excommunicationis et perpetuae maledictionis incurrant, a qua absolvi non possint, nisi per Romanos Pontifices, praeterquam in mortis articulo constituti.

§ 4. Illi vero, qui ipsis offensis vel offendentibus seu brigosis adhaerere, favere, Fautoribus eo- opem auxiliumve permittere, vel in domibus aut castris, locis seu fortelitiis suis receptare, aut qui, iuxta vulgare, Fare de bene deinceps praesumpserint, tamquam fautores scelerum et conspiratores adversus publicam pacem, omnino similis rebellionis, confiscationis, depositionis, privationis, inhabilitationis atque excommunicationis et anathematis poenas incurrant.

§ 5. Statuimus praeterea, ut domus et habitationes principalium offendentium, Domosque eo- qui vindictam in alios, ut praemittitur, surum demoliri mere vel exercere, vel etiam qui ex utraque parte domos ipsas munire, aut congregationes, occasione brigae, et collectas hominum adunare, aut armis vel armatis seu steccatis aut propugnaculis commu-

> (1) Tu scias poenam excommunicationis abstulisse Sixt. V.

nire ausi fuerint, in detestationem tanti facinoris, demoliantur, et usque ad solum, ad perpetuam infamiam, prosternantur. Per hoc quoque saecularibus et aliis iudicibus suis competentibus non adimimus facultatem utendi statutis et legibus adversus tales editis vel edendis. Dignum est enim ut, nefandi ratione flagitii, ultionis severitas extendatur, et propter enormitatem facinorum, et poenarum modus exsuperet.

§ 6. Ceterum volumus quod singuli Brigam habenin dicta urbe rixam seu brigam quomo-tes paceminite dolibet forsan in praesentiarum habentes, sustinentes, aut excitare molientes, cuiuscumque status vel conditionis fuerint, post publicationem praesentium in Curia Capitolii et aliis publicis dictae urbis locis faciendam, infra quindecim dierum spatium, super illa in dilectos filios eiusdem urbis generales pacerios nostros ac Chericum de Chericatis, civem et militem Vicentinum, seu alium per nos eius loco forsan subrogandum aut deputandum, et de jure et de facto, juxta auctoritatem et arbitrium corum, plenarie compromisisse, ipsorumque decisionibus, sententiis et mandatis, quae omnia et rata et grata haberi, ac ab omnibus et singulis, quorum interest vel intererit quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari volumus atque mandamus, stare et parere debeant et teneantur. Decernentes nulli licere illis contradicere, nec etiam ab eis quovis modo appellare.

§ 7. Inhibentes nihilominus distric- Parisque hatius ne aliquis, per se ipsum aut quemvis insmodi fractualium, directe vel indirecte, seu alio quovis enunciatis inquaesito colore, contra pacem et concordias hactenus initas et factas, vel securitates praestitas seu deinceps ineundas, venire, vel aliquid attentare, aut illas infringere quomodolibet praesumat, sub poenis, ultra Urbis statuta, in huiusmodi facta pace contentis ac praemissis, et aliis arbitrio nostro infligendis, quas rebelles et contrafacientes, ac pacem huiusmodi

mand it;

rum poenas in-

Digit,

non servantes, eo ipso quo contrafecerint, irremissibiliter incurrant.

§ 8. Ad maiorem praeterea firmiorem-Hune libellum que rei subsistentiam et perpetuam obbis descr. man- servationem, volumus et mandamus quod praesentes nostrae literae, eiusmodi voluntatem, ordinationem et decretum nostrum continentes, in volumine statutorum dictae nostrae urbis de verbo ad verbum denotentur et describantur.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto, decimo kalendas octobris, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 22 septembris 1466, pont. anno III.

### V.

# Indictio sacri belli contra Turcas (1). SUMMARIUM

Proœmium. — Decreta in Turcas a Paulo II expeditio. - Narrata ab codem pro conciliandis regibus et principibus. — Obfuere plurimum Italicae discordiæ. — Componendis iis incumbit Paulus. — Controversiarum difficillimarum decisio ad Pont. spectat. - Deo gratus esse nequit qui cum fratribus exercet inimicitias. — Perpetua pax inter Italos principes indicta. Concordiae interpretem inter dissidentes se fore pollicetur Pontifex. — Veteris concordiae pactiones redintegratae. — Bartholomaeus Coleo Italici in Turcam exercitus dux creatus. — Centum millia aureorum stipendii attributa. — Ut portio pro rata in singulos foederatos dividenda. — Oppida occupata restituere Florentinis et Manfredo; exercitum vero in Albaniam Coleo iussus traducere. — De bello strenue in Turcam gerendo sacramentum nuncupare. - Foedifragis ecclesiastica exercitatio intentata. - Controversiae dirimendae facultas Pontifici reservata. — Conclusiones.

(1) Ex Raynaldo, Continuat. Annalium, tom. xix, pag. 192. — Cum Raynaldo hanc Constit. accuratissime contulimus, atque plusquam triginta loca, quae errata vel corrupta in Cocquelin. edit. irrepserant, emendavimus (R. T.).

## Paulus episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Ut liberius iustissimum bellum contra promnium. ipsos infideles et Crucis sacratissimae spurcissimos hostes, per san. recor. praedecessores nostros iamdudum susceptum, indictum et publicatum, quantum vires nostrae patiuntur, prosequi possimus, et effraenatam eorum rabiem impiosque arcere conatus, quemadmodum, pro ipsius Salvatoris gloria et cunctorum quiete fidelium, prae cunctis aliis rebus, in nostrae mentis consideratione semper habuimus, opportune providere cupientes, et pacem inter universos christicolas componendam, compositam vero tuendam et servandam, permittenteque Altissimo, ad effusi sanguinis christianorum, ipsiusque Dei nostri iniurias propulsandas, christicolas omnes, Decreta in Turet in primis Italiam ipsam inhabitantes, cas a Paulo II veluti propinquiores hostibus praedictis, excitare atque impellere, quantum pastorali dignitati liceat affectuosissime properavimus. Qua quidem in re, quid hactenus egerimus; quos reges et principes, quos potentatus praesertim Italiae convocaverimus; quae et quanta eis curaverimus suadere; quo insuper animo, qua diligentia, omni alio intermisso negotio, ad rem hanc dumtaxat componendam intenti fuerimus; quae et qualia nos ipsi primo obtulerimus, et non solum publicatione, sed promissione efficaci ad effectum usque perducta, Ecclesiae pecunias, facultates et bona christianis, ad cohibendam Turcarum eorumdem rabiem obstinatam, ultro solverimus exhibuerimusque; quas denique legationes ad eosdem reges, principes, Narrata ab copotentatus atque dominia ad diversas mundi liandis regibus partes, et extra Italiam, non sine maximis et principibus. sumtibus, duxerimus destinandas; quantumve in pace praedicta conservanda, atque illius foederibus in omnium Italorum partibus renovandis resarciendisque insudaverimus, ac legatis, nuntiis, literis et exhortationibus eos, quos praemissa con-

cernebant, studuerimus commonere, aliorum sit enarrare; quae omnia, tamquam notissima, praetermittimus, ne ostentationi, sed utilitati et unitati gregis dominici insistere videamur.

Sed quoniam humani generis hostis, zizaniae sator, se ad obsistendum gloriosis rebus gestis gerendisve solet accingere, quo ferventius Dei populus fidelesque catholici res saluberrimas amplectuntur, soletque supernae providentiae dispositio interdum, ad probationem constantiae et firmitatis credentium ipsorumque profectum, permittere quod tumidus aliquantisper praevaleat hostis, superetque fideles, ut tandem, elatus inaniter, in superbiam corruat, et superatus suae divinitatis potentia, penitus confundatur, ipsique soli Deo vivo et vero sit gloria, ac populi Domini, hereditas eius, una cum principibus suis superna beneficia recognoscant, illiusque potentiae, non propriae virtuti, victoriae decus attribuant, et propterea haec, quae summo optabamus affectu, huc usque nequiverimus adimplere de una-O'Sfacre pluri- nimi consensu potentatuum praedictorum; attendentes quod magnitudo periculi, quod, occasione ipsorum infidelium, christianae reipublicae apertissime imminet, dissidentibus inter se Italis, caeteris principibus et populis christianorum persuaderi non potest; quod, durante bello Italico, nationum principes aliarum nullum sint verisimiliter subsidium allaturi; opitulante Altissimo, ad renovanda, roboranda, et si qua forte dubietas, si quis scrupulus inde emerserit reintegrandae nationis Ita-Component lis licae, pacis et unionis foedera eo enixius aspiramus, quo per plures potentatus eiusdem nationis legati apud nos pro hac re diuturno tempore institerunt, et ad no-Controver ia strum pastorale officium pertinet dissidenrum decisio ad tibus christianis populis pacem indicere, pacem praeferre et praedicare; atque, superna nobis in hac parte potestate con-

mum Italieac discordine.

incumbit Pau-

rum difficillima-Pont. spectal.

illud, quod inter caetera in Deuteronomio praecipit Altissimus, ut, si quid difficile et ambiguum foret in causis et dubiis iudiciis faciendis, quisque a sacerdotibus postularet, et quae illi dicerent, procul dubio facerent, nullique superbire liceret, aut sacerdotis imperio, eo tempore quo ministraret, sub poenis gravissimis, contraire; et quod in canone Agathensis concilii legitur exaratum, quod, si dissidentes inter se ad pacem revocari diuturna obstinatione nequirent, a sacerdotibus civitatis argui oportere primum: qui si inimicitias deponere perniciosa intentione contemnerent, de Ecclesiae coetu iustissima excommunicatione pellerentur, in ipso pacis Auctore sperantes indubie, quod filii prudentes, illius eruditionis evangelicae, qua Dominus dicit: Qui vos audit, me audit, nequaquam immemores, pastoris sui praecipui vocem intelligentes, ad evitandum calamitates et pericula huiuscemodi atque maiora, et ut bona plurima, ad quae omnis nostra aspirat intentio, subsequantur, pacem pronis animis amplectentur; cum, iuxta beati Cypriani sententiam, nemo possit Deum habere placa- Deo gratus estum, qui cum fratribus non pacem, sed se nequit qui zeli discordiam habet, necnon obedien-ercet inimicitiam debitam nostris, immo verius dominicis monitis et mandatis saluberrimis, utilitatem ipsorum praecipue et commoda concernentibus, exhibebunt; et in hoc etiam arduo difficilique negotio expeditionis praedictae singularem illam devotionem et sidei sinceritatem, quam erga sacrosanctam Romanam Ecclesiam antedictam et Sedem Apostolicam, ac illi pro tempore praesidentem antistitem habuerunt, experimento novissimo comprobabunt; tandem, legatis omnibus potentatuum praedictorum apud nos longo tempore agentibus, ac saepe numero cum omni charitate auditis, post multos variosque tractatus praemissorum occasione peraccessa, illa observari sacere et tueri, iuxta | tos, ac super his habitam et saepius re-

petitam deliberationem maturam, cum venerabilibus fratribus nostris eiusdem Romanae Ecclesiae cardinalibus nobiscum una provide considerantibus necessarium atque expediens fore, ad cohibendos Turcarum conatus praedictos, qui, peccatis facientibus, augeri videntur in dies, vota multorum regum, principum et potentatuum, quod non aliter, nisi pacata, ut praefertur, Italia, huic communi periculo sunt auxilia praebituri, in unam convenire sententiam, unicam plurimorum potentiam efficere, viresque fidelium pro experientia praemissorum unanimiter experiri oportere; omnipotentis Dei ac beato-Perpetua pax rum Petri et Pauli apostolorum eius et cipes indicta. totius coelestis curiae triumphantis, quorum praesidia pro gerendorum subsistentia humiliter imploramus, auctoritate, deque nostrae et apostolicae plenitudine potestatis, inter universos Italiae potentatus et principes, etiamsi regali vel quavis alia praefulgeant dignitate, et praecipue inter charissimum in Christo filium nostrum Ferdinandum regem Siciliae citra Pharum, regem illustrem, ac dilectos filios nobiles viros Christophorum Maurum, Venetorumque dominium, Galeatium Mariam Vicecomitem, Mediolani ducem, et communitatem civitatis Florentiae ipsorumque regis et ducum haeredes et successores, pacem perpetuam, ab eis omnibus ipsisque adhaerentibus, sequacibus et subditis eorumdem inviolabiliter observandam, et infra triginta dierum spatium a publicatione praesentium acceptandam, harum serie promulgamus et declaramus; illamque ac etiam unitatem et concordiam perpetuam, omnemque armorum cessationem et a quavis iniuria vel offensa abstinentiam et quietem omnimodam eis et ipsorum cuilibet indicimus, nuntiamus atque iniungimus, integram et illaesam volentes ac etiam decernentes, ipsosque potentatus et principes nihilominus in Domino, et per viscera misericordiae Dei nostri exhortantes, eisque ac dilecto filio Bartholo-

mæo de Pergamo nonnullarum armigerarum gentium capitaneo apostolica auctoritate mandantes quaterus, pro eiusdem Salvatoris gloria et honore, ac nostrae et Sedis Apostolicae reverentia, christianae reipublicae et universale bonum privatis commodis anteponere, hostilia, quae in alterutros concitata sunt, arma deponant et deponi faciant cum effectu, a via facti abstineant, nec se invicem armis neque iniuria provocent, sed, Regis pacifici se filios et cohaeredes esse commemorantes, christianam pacem observent, fraterna se amplectantur charitate et diligant, repetentes animis quod ex concordia parvae res crescunt, et discordia maximae dilabuntur; ac nos qui, etsi cum omnibus christifidelibus, prout officii nostri debitum exigit, pacem continuo habuerimus et, annuente Domino, quantum ad nos attinet, simus in posterum habituri, pro maiori tamen firmitatis robore et obser- Concordiz invantia praemissorum, continuatione quo- terpretem inque eiusdem, quam semper nos partem se fore pollicefovere consuevimus, sed veluti mediatores et conservatores, quemadmodum providum decet pastorem, procurabimus, solicitabimus, tum etiam pro ipsorum potentatuum reputatione et honore, nos ipsos et successores nostros canonice intrantes Romanos Pontifices, cum omnibus vassallis, vicariis, dominiis, provinciis, civitatibus, omnibus terris et castris ipsarumque communitatibus et subditis, nobis mediate vel immediate subjectis, ita in ipsa pace includi volumus, et prout singulos de principalioribus potentatibus antedictis includimus, ita etiam nos eiusdem pacis conservatores, protectores et defensores omnino etiam in posterum promittimus.

Ut autem huic, ut speramus, acceptae paci ac concordiae potiora adiiciamus robora firmitatis, et ipsius perseverantia enixius procuretur, atque altera et potissima nostra intentio magnopere ponderanda accelerandave, principalem tenens locum

norum tuitio et infidelium humiliatio superborum, cum sperata conversione ad Dominum, optatum quantocius sortiatur effectum, inter Ferdinandum regem, duces, dominium et communitatem praedictos, necnon dilectum filium nobilem virum Borsium, ducem Mutinae et marchionem Estensem, ac quoscumque alios principes, civitates, communitates, barones, milites et nobiles totius Italiae prædictae, qui, infra quinquaginta dies similiter a publicatione praesentium numerandos, sub pace, concordia, unitate et confoederatione huiusmodi includi voluerint, et veluti concordiae amatores, sub ipsius pacis amoenitate laetari, confederationem, unionem, intelligentiam et ligam olim inter clarae memoriae Alfonsum, Veteris con- Aragonum et Siciliae regem, quondam nes redintegra- Franciscum Foscari et dominium Venetorum, Franciscum Sfortiam Vicecomitem Mediolani, duces, et communitatem Florentinam praedictos initas ac firmatas, ac per ipsum ducem Mutinae postea acceptatas et in quibusdam publicis instrumentis in forma capitulorum confectis contentas, auctoritate praedicta, ex certa scientia innovamus, reintegramus, stabilimus et approbamus; ac ipsa confoederationis, unionis et ligae foedera toto tempore in ipsis capitulis designato duratura, stabilita ac firmissima esse decernimus; et non modo a potentatibus atque omnibus aliis et singulis antedictis, sed et a dictis filiis Senensis et Lucensis civitatum communitatibus, necnon quibuslibet tam nostris quam aliorum vassallis, vicariis et subditis, civitatum aliarum communitatibus, proceribus, principibus, baronibus et nobilibus, cuiuscumque, ut praemittitur, eminentiae, dignitatis, status vel conditionis fuerint, infra similium quinquaginta dierum spatium, includendis et aggregandis, ac infra dictum terminum per documenta publica acceptantibus, quibus et eorum singulis honorabilem et conve-

in nostrae mentis arcano, scilicet christia-

nientem locum, iuxta ipsorum qualitates, reservamus, et quos ea, ex nunc prout ex tunc, auctoritate, scientia et potestate præmissis, includimus et inclusos confoederatosque esse declaramus per praesentes, inviolabiliter volumus observari; pro cuius rei stabilitate et observantia potiori, nos, cuius fiducia non in humanis praesidiis, sed tota consistit in Domino, qui nostros gressus, pro sua clementia, et universalem Ecclesiam orthodoxam mirum in modum tuetur et protegit, inhaerentes praedecessorum nostrorum vestigiis, qui, sub ipso unitatis et concordiae inito foedere, bonis respectibus ac ex rationabilibus et urgentissimis causis tunc latius explicatis, includi voluerunt, uniones et confoederationes praedictas ratas habentes et gratas, illas tenore praesentium acceptamus, atque eis munus caelestis benedictionis adiicimus cum inviolabili observantia præmissorum.

Praeterea, licet praesentis pacis concordiaeve conditio, prout in misericordiam Redemptoris nostri confidimus, universochristianorum coetui maxima allatura sit commoda, maximum christianis omnibus robur, et contra detestabiles Crucis et fidei catholicae eversores auctura sit animum, hostibus vero formidolosa et illatura terrorem; quia tamen tumidus et insolens hostis praedictus Turcarum dux, multarum gentium, quas suae tyrannidi subiugavit, numerositate munitus est, utilli practeritorum successuum prosperitate elato universi christianorum potentatus et principes, praesertim ipsius Italicae nationis, eo efficacius eoque validius resistere possint et, annuente Domino, gentem perfidam expugnare, atque a finibus christianorum expellere: pro maiori quoque ro. Bartholomacus bore et sirmitate ipsius pacis Italiae, utque Coleo Italici in Turcam exercipro tuitione fidelium aliquod initium præ- tus dux ere tus. beatur, eumdem Bartholomaeum, maturi consilii virum, strenuum et fidelem nostrum ac ipsorum potentatuum, quemad-

modum alias, pro reprimendis Turcarum eorumdem conatibus, tractatum et expedientissimum fore, tam a nobis quam ab oratoribus potentatuum eorumdem laudatum extitit, nostris ac ipsorum communibus stipendiis expeditionis huiusmadi contra Turcas praedictos generalem capitaneum facimus et deputamus, sibi stipendia per nos et potentatus praedictos Centum millia usque ad summam centum millium flopendirattributa, renorum auri, in hunc, qui sequitur, modum persolvendam constituentes et assignantes, videlicet nos, ut aliis praebeamus exemplum, in tribus terminis, scilicet aprilis, augusti et decembris, annuatim summam florenorum similium decem et novem millium per Cameram Apostolicam supradictis kalendis integre persolvendam dare, solvere et assignare offerimus, et Ut portio pro bona fide pollicemur; et similiter praefafoederatos divi- tus rex Ferdinandus, totidem; dux vero et dominium Venetorum, totidem; Galeatius Sfortia Vicecomes, dux Mediolani praedicti, totidem; priores libertatis, vexillifer iustitiae et commune eiusdem civitatis Florentinae, quindecim millium; reliqui vero tres praenominati adhaerentes et confoederati, novem millium, videlicet duo primi ex ipsis tribus, quatuor mille pro quolibet; et communitas civitatis Lucanae praefata millium florenorum summam in eisdem terminis annuatim solvere teneantur, ita tamen quod idem Bartholomaeus, infra quinquaginta dierum spatium a notificatione praesentium compu-Oppida occu- tandorum, communitati Florentinae prae-Florentinis et dictae, vel eorum syndico, Dovadulae, Manfredo; exer-citum vero in Mordianense vero et Bubanum, castra co-Albaniam Coleo mitatus nostri Imolensis, dilecto filio Tadeo de Manfredis, civitatis nostrae Imolensis in temporalibus generali vicario, absque ulterioris morae dispendio restituat et restitui faciat cum effectu, et insuper commissum sibi exercitum in Albaniam sive regiones

primendis traiiciat, ac providi et fidelis capitanei more conducere, et alia ad opus fidei necessaria et illius hostium profligationem conficere; necnon opus Dei et eiusdem fidei, absque fraude vel dolo, prono et obsequenti animo pergere teneatur et debeat sicuti consuevit, cui interim usque ad praefinitum tempus praedictum, pro stativis et mansionibus expediendi sui tripartiti exercitus et armigerarum gentium praedictarum, videlicet pro persona ipsius Bartholomaei et una tertia exercitus supradicti, Christophori Mauri, ducis, et dominium Venetorum praedictorum ultra Padum; pro alia vero, ducis Mutinensis et marchionis eiusdem; pro reliqua autem tertia partibus, civitatum nostrarum Forolivii, Ravennatis et Faventinae territoria assignamus.

hoc ab eo specialiter constitutum, de offi-mentum nuncucio praedicto bene, diligenter et fideliter exercendo, in nostris ac aliorum potentatuum praedictorum manibus, fidelitatis debitae corporale teneatur praestare in forma solita iurameutum. Caeterum, ut praemissa omnia et singula illibata serventur in virtute sanctae obedientiae et sub anathematis ac divinae maledictionis interminatione, ac etiam interdicti sententiis, censuris et poenis, partibus ipsis earumque adhaerentibus, confoederatis, colligatis, fautoribus, sequacibus et etiam colligandis et confoederandis, aliisque quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum, districtius inhibemus ne pacis, concordiae, confoederationis et unitatis fædera huiusmodi, per se vel alium

Et si, quod absit, quisquam praemissae Foedifragis ccnostrae inhibitionis contemptor, sive pacis, ercitatio intenconcordiae, confoederationis et unitatis tata. praedictarum temerarius violator extiterit,

seu alios, directe vel indirecte, quovis

quaesito colore aut quavis occasione, vel

eam violare, turbare, aut eis quovis modo

contra facere seu venire praesumant.

Volumus autem quod idem Bartholo- De bello stremaeus, per se vel procuratorem suum ad recendo sacia-

rata in singulos

denda.

decernendas sibi per nos et potentatus

praedictos, pro defensione eiusdem catholicae fidei et insolentiis infidelium resi talia praesumens singularis, cuiuscum-

que eminentiae aut dignitatis, ut prae-

fertur, vel privata persona fuerit, maioris

excommunicationis, anathematis et maledictionis aeternae sententias, censuras et

poenas, quas ex nunc, prout ex tunc,

in ipsos violatores, contemptores atque

rebelles sententialiter ferimus in his scriptis, ipso facto incurrant, a quibus prae-

terquam per nos vel successores nostros

canonice intrantes, debita tamen prius

satisfactione praemissa, absolutionis bene-

ficium nequeant obtinere; ipsorum vero regna et dominia, ducatus, marchionatus, comitatus, civitates et loca, ac etiam

quaecumque alia dominia, civitates et oppida sub libertate viventes, eorumque

communitates et universitates interdicto

in eis strictissime observando subiaceant;

et nihilominus pacis, concordiae, confoederationis, unionis et ligae praedictarum

foedera, quoad reliquos potentatus et

confoederatos illa servantes, violata mi-

nime censeantur, sed, contemptore, viola-

unio et liga praedictae, quoad alios po-

tentatus et confoederatos, firmae, stabiles

et illibatae perdurent, iuxta praemissa et

capitulorum continentiam praedictorum,

adiicientes etiam supradictis, quod si

hostis antiqui proditoris calliditate, prae-

missorum occasione, ambiguitatem aliquam

seu ex verborum significatione, vel alias

dubietatis scrupulum exoriri contingat

forsitan in futurum, nobis et ipsis suc-

cessoribus sit libera et plena facultas, pro

ipsarum partium quiete ac pacis, con-

cordiae, confoederationis et ligae praedic-

tarum subsistentia et observatione fir-

miori, omnes et singulas ambiguitates

et dubia nostrae declarationis oraculo

tollere et penitus amputare, interque

potentatus ipsos differentias, controver-

sias et simultates, si, quod absit, oc-

casione praemissorum emerserint, di-

rimere, terminare ac decidere, prout

nobis et eisdem successoribus, pro omnium praemissorum subsistentia, necessarium visum fuerit ac etiam opportunum, ca-

pitulis ligae alias in suo robore perma-

nentibus.

Nulli ergo omnino hominum liceat Conclusiones. hanc paginam etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae MCCCLXVII, quarto nonas februarii, pontificatus nostri anno iv (1).

Dat. die 2 februarii 1467, pont. anno III.

VI.

Prohibitio alienandi bona ecclesiastica aut illa ultra terminos locandi.

#### **SUMMARIUM**

Proæmium. — 1. Prohibitio alienandi. — 2. Innovatio constit. praedecessorum. — 3. Rescissio alienationum aliter fiendarum, cum aliis poenis.

Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ambitiosae cupiditati, illorum praeci- Promium. pue qui divinis et humanis affectatis, damnatione postposita, immobilia et pretiosa mobilia Deo dicata, ex quibus Ecclesiae, monasteria et pia loca reguntur illustranturque, et eorum ministri sibi alimoniam vendicant, prophanis usibus applicare, aut cum maximo illorum ac divini cultus detrimento exquisitis mediis usurpare praesumunt, occurrere cupientes.

§ 1. Omnium rerum et bonorum ec- Prohibitio alieclesiasticorum alienationem, omneque nandi. pactum per quod ipsorum dominium, concessionem, hypothecam, locationem et conductionem, ultra triennium, necnon infeudationem vel contractum emphyteuticum, praeterquam in casibus a iure permissis, ac de rebus et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis, et

(1) Legendum pontif. an. III (B. T.).

Controversiae tore et rebelli, uno vel pluribus, excluso eultae Pontifici vel exclusis, pax, concordia, confoederatio, reservata.

tunc cum Ecclesiarum evidenti utilitate, ac de fructibus et bonis, quae servando servari non possunt, pro instantis temporis exigentia, hac perpetuo valitura constitutione fieri prohibemus.

stit. praedecessorum.

§ 2. Praedecessorum nostrorum con-Innovatio con- stitutionibus, prohibitionibus et decretis aliis super hoc editis, quae tenore praesentium innovamus, in suo nihilominus robore permansuris.

nationum aliter aliis poenis.

§ 3. Si quis, contra huius nostrae pro-Rescissio alie- hibitionis seriem, de bonis et rebus eisflendarum, cum dem quicquam alienare praesumpserit, alienatio, hypotheca, concessio, locatio, conductio et infeudatio huiusmodi nullius omnino sit roboris vel momenti, et tam qui alienat, quam is qui alienatas res et bona praedicta receperit, sententiam excommunicationis incurrat; alienanti vero bona Ecclesiarum, monasteriorum locorumque piorum quorumlibet, inconsulto Romano Pontifice, aut contra praesentis constitutionis tenorem, si pontificali vel abbatiali praefulgeat dignitate, ingressus ecclesiae sit penitus interdictus, et si per sex menses immediate sequentes, sub interdicto huiusmodi, animo, quod absit, perseveraverit indurato, lapsis mensibus eisdem, a regimine et administratione suae Ecclesiae vel monasterii, cui praesidet, in spiritualibus et temporalibus sit eo ipso suspensus; inferiores vero praelati, commendatarii et alii Ecclesiarum rectores, beneficiati vel administrationem quomodolibet obtinentes, prioratibus, præposituris, praepositatibus, dignitatibus, personatibus, administrationibus, officiis, canonicatibus, praebendis aliisque ecclesiasticis, cum cura et sine, saecularibus et regularibus, beneficiis, quorum res et bona alienarunt dumtaxat, ipso facto privati existant; illaque, absque declaratione aliqua, vacare censeantur, possintque, per locorum ordinarios vel alios, ad quos eorum collatio pertinet, personis idoneis (illis exceptis, quae propterea privatae fuerint) libere de iure conferri, nisi alias

dispositioni Apostolicae Sedis sint specialiter aut generaliter reservata; et nihilominus alienatae res et bona huiusmodi ad Ecclesias, monasteria et loca pia, ad quae ante alienationem huiusmodi pertinebant, libere revertantur.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, kalendis martii, pontificatus nostri anno IV (1).

Dat. die 1 martii 1467, pontif. anno III.

# VII (2).

Erectio Ecclesiae cathedralis Viennensis in Austria, cum reservatione iurispatronatus pro ducibus Austriae (3).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Attentis Friderici imperat. precibus, frequentia populi rerumque vilitate in oppido Viennen. aliisque circumstantiis, — 2. Ipsum oppidum a iurisdictione episcopi et capituli Patavien. liberum esse vult, — 3. Civitatemque nuncupat; — 4. Praeposituram S. Stephani in Ecclesiam cathedralem erigit per episcopum gubernandam. — 5. Dioecesim praescribit. — 6. Capituli efformatio. — Dos episcopi. - 7. Austriae ducibus ius patronatus assertum. — 8. Facultas episcopo et capitulo data statuta conficiendi. — 9. Clausulae.

# Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In supremae dignitatis specula, dispositione superna, quamvis insufficientibus meritis constituti, ad universas fidelium regiones curae nostrae commissas, sic paternae considerationis intuitum solerter extendimus, sic ad honorem earumdem, extollentiam et sublimationem intendere

(1) Et hic legendum pontif. an. III (R. T.).

(2) Hanc bullam legimus in Editione Rom. sub num. VIII (R. T.). (3) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

Exordium.

procuramus, quod ex benemeritis suisque laudabilibus actibus fructus reportasse congaudeant, et caeteri christifideles, eorum imitatione, ad virtutum imitanda vestigia eo ferventius incitentur.

§ 1. Attendentes igitur, sicut fidedi-Attentis Fride- gnorum habet assertio, immo facti notoprecibus, fre-rietas indicat, et charissimus in Christo quentia populi filius noster Fridericus, Romanorum impererumque vilitate in oppido rator semper augustus, qui, fervore devo-Viennen. aliis-que circumstan- tionis accensus, nuper ad visitandum Apostolorum limina ad hanc almam urbem peregre se contulit, nobis inter alia explicavit oppidum suum Viennense, ducatus Austriae, Pataviensis dioecesis, benedicente Altissimo, in populi fidelis multiplicatione foecundum, ac bonorum et rerum omnium ubertate esse refertum, et in eo Studium in omnibus licitis facultatibus generale vigere, ac insignes viros quamplurimos in theologiae, pontificii iuris, medicinae et physicae facultatibus, aliisque liberalibus artibus eruditos commorari: monasteria quoque plurima utriusque sexus personarum regularium, aliaque sacra Dei templa, hospitalia et pia loca, in quibus divinus viget cultus, et magna cum veneratione et solemnitate assidue divina officia celebrantur, consistere: ipsius quoque oppidi populum et universitates, inter caeteras nationis Germanicae, adeo erga Deum et sacrosanctam Romanam Ecclesiam eximia devotione et fidelitate fulgere, quod, ex debito gratitudinis pastoralis, et ipsius Imperatoris praeclarissimis meritis accedentibus, eos Apostolica Sedes paternis prosequi debeat affectibus, ac insigniis maioribus decorare.

§ 2. Et propterea, cupientes devotis et Ipsam oppidum humilibus imperatoris praefati petitioniepiscopi et ca- bus, ut decet, annuere, ac ipsorum oppidi sis I berum esso et populi merita condignis honoribus compensare, eosque spiritualibus ac temporalibus titulis insignire, post tractatum, quem iteratis vicibus super his cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus habuimus diligentem, et matura

denique, prout tanta rei qualitas exigebat, deliberatione sequuta, ex praemissis et nonnullis aliis rationabilibus animum nostrum inducentibus causis, ad divini nominis laudem et gloriam, exaltationem catholicae fidei, et einsdem divini cultus augmentum, ac salutem fidelium praedictorum, oppidum Viennense praefatum, cuius territorium et confines praesentibus haberi volumus pro expressis, cum omnibus et singulis Ecclesiis, monasteriis, cappellis et aliis ecclesiasticis ac piis locis, nec non populo, incolis, habitatoribus caeterisque ecclesiasticis et secularibus personis, rebus quoque et bonis eorumdem in eo ipsiusque territorio et districtu consistentibus, ab omni iurisdictione, superioritate, subjectione et potestate venerabilis fratris nostri episcopi Pataviensis moderni et pro tempore existentis, ac dilectorum filiorum capituli Pataviensis eorumdemque vicariorum et officialium, auctoritate apostolica, tenore praesentium, de fratrum eorumdem consilio, prorsus eximimus et perpetuo liberamus.

🖇 3. Ipsumque oppidum, tamquam lo- Civitatemque cum insignem et ad hoc congruum, decentem pariter et honestum, in civitatem Viennensem erigimus, et civitatem esse, et perpetuis futuris temporibus nuncupari decernimus.

nuncupat;

§ 4. Ipsius quoque oppidi collegiatam Praeposituram Ecclesiam, praeposituram nuncupatam S. S. Stephani in Eccles. cathe-Stephani, alias Omnium Sanctorum, quae dral. erigit per de iure patronatus dilectorum filiorum no- episcopum gubilium virorum ducum Austriae est, et in qua praepositura, decanatus, cantoria et custodia, dignitates et quamplures canonicatus et praebendae, vicariae quoque et cappellaniae institutae, et a lege dioecesana ac omnimoda iurisdictione eiusdem episcopi Pataviensis prorsus exemptae fore noscuntur, in cathedralem Ecclesiam, cum præeminentiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus et insigniis congruentibus, ipsius erectae civitatis Viennensis erigimus, et episcopalis dignitatis honore

et titalo insignimus; sponsum utilem et i idoneum per nostram et Apostolicae Sedis providentiam, annuente Domino, praeficiendum consequaturam, cui idem sponsus præesse valeat et prodesse.

scribit.

§ 5. Necnon eidem Ecclesiae territorium Dioecesim præ- Viennense et infrascripti castri S. Viti, cum omnibus suis et aliis pertinentiis antiquae praepositurae praedictae, pro ipsius dioecesi assignamus et limitamus.

§ 6. Volentes et cadem auctoritate sta-Capituli effor- tuentes quod, in eadem Ecclesia sic in cathedralem erecta, aliae omnes et singulae dignitates, administrationes, officia, canonicatus et praebendae ac vicariae et cappellaniae in eo statu et robore, in quo antea fuerant, post erectionem huiusmodi existant et perpetuo maneant, cum fructibus, redditibus et proventibus earum-Des episcopi. dem; ita tamen quod omnia et singula mobilia et immobilia bona, quae, ante erectionem huiusmodi, ad praeposituram actu vacantem de iure vel consuetudine quomodolibet pertinebant, una cum castro S. Viti prope Viennensem civitatem praedictam et quibuscumque aliis dictae antiquae praepositurae fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus, iurisdictione et pertinentiis universis, ad mensam episcopalem Viennensem perpetuis quibuscumque temporibus pertineant in futurum; reservata tamen ex eis, pro ipsius Ecclesiae praeposito pro tempore existenti, congrua portione, ex qua decenter se valeat sustentare; nisi ipsi praepositurae de aliis novis redditibus et dote congrua per imperatorem praefatum provideatur, quemadmodum nobis facturum spopondit.

§ 7. Et insuper, imperatori praefato Austriae duci- eiusque in dicto ducatu Austriae succesnatus assertum. soribus ius patronatus ac praesentandi personas idoneas in praepositum, decanum, cantorem et custodem, necnon ad singulos canonicatus et praebendas, vicarias et cappellanias huiusmodi, pro hac primaria vice, et deinceps quoties illos vacare contigerit: institutionem vero et confirmationem eorumdem decanatus, cantoriae et custodiae singulorumque canonicatuum et praebendarum, vicariarum et cappellaniarum huiusmodi, similiter etiam quorumcumque aliorum beneficiorum in dicta Viennensi civitate et eius dioecesi existentium, dicto episcopo Viennensi pro tempore existenti perpetuis futuris temporibus reservamus.

§ 8. Et nihilominus, praesatis episcopo Facultas epiet capitulo edendi quaecumque rationa- tulo data stabilia et honesta statuta et ordinationes, tuta conficienprout ipsi Ecclesiae convenire conspexerint, etiam cum adiectione poenarum et iuramento firmandi pro illorum observantia, auctoritate praefata, tenore praesentium, facultatem concedimus et etiam potestatem; constitutionibus et ordinationibus apostolicis aut aliis in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 9. Nulli ergo liceat hanc paginam nostrae exemptionis, liberationis, constitutionis, erectionis, insignitionis, assignationis, limitationis, statuti, voluntatis, reservationis et concessionis infringere etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, quintodecimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno quinto (1).

Dat. die 18 ianuarii 1468, pont. anno iv.

# VIII (2).

Quod monasteria, prioratus et alia beneficia ecclesiastica, perpetuo unita et de cetero non vacantia, teneantur rev. Camerae Apostolicae debita iura et scrvitia, ut taxata sunt, praestare: alia vero annatam persolvere singulis quindecim annis.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Plures Pont. multa beneficia perpetuo univerunt. — 2. Unde, ob non

(1) Legendum pontif. an. IV. Hoc ducti errore Romani Editores hanc sub. num. VIII posuerunt bullam (R. T.). (2) Haec in Editione Rom. sub num. VII reperitur (R. T).

An. C. 1469

praestabantur.

vacationem, Camerae Apost. iura sua non praestabantur. - 3. Hic ideo Pont. providet (ut in prima parte rubr.) — 4. (Et prout in secunda); — 5. lubet etiam solvi annatam de quindennio praeterito, et caveri pro futuris; — 6. Alioquin uniones irritat. — 7. Clausulae derog. et decretum irritans.

# Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Reardiam

Decet Romanum Pontificem sic suis fore gratiis liberalem, quod in Ecclesiarum, monasteriorum aut clericalis ordinis personarum saeculiarum sive regularium favore concessa, in Camerae Apostolicae vel aliis praeiudicium non redundent.

§ 1. Sane dudum, ad humiles univer-Plures Pontif. sorum poscentium supplicationes et ex multa beneficia perpetuo unive- certis rationabilibus causis tunc expressis inducti, tam nos quam S. R. E. Martinus V, Eugenius IV, Nicolaus etiam V, Callistus III et Pius II Pontifices, praedecessores nostri, quamplura diversorum Ordinum monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus conventuales, necnon dignitates maiores in cathedralibus metropolitanis, et principales in collegiatis Ecclesiis, administrationes quoque, officia et beneficia ecclesiastica, etiam dispositioni apostolicae generaliter reservata, invicem, vel aliis cathedralibus etiam metropolitanis vel collegiatis Ecclesiis, carumque capitularibus mensis ac mensariis, dignitatibus, collegiis, universitatibus et beneficiis, et praesertim congregationis canonicorum regularium S. Augustini Lateranen, et de Scopeto seu S. Salvatoris nuncupatorum, monacorum S. lustinae Paduan., Montis Oliveti, S. Benedicti Cistercien., Vallis Umbrosae et Cartusien. Ordinibus, presbyterorumque S. Georgii in Alga Venetiarum, atque aliis monasteriis, domibus, hospitalibus, fabricis et piis locis utriusque sexus personarum, sub diversis modis et formis, apostolica auctoritate univimus, incorporavimus et anneximus, applicavimus atque submisimus.

§ 2. Proptereaque Ecclesiae, mona- Unde, ob non steria, prioratus, praepositurae, dignitates, merae Apostol. administrationes, officia et beneficia unita iura sua non huiusmodi cum amplius nequaquam vacāre sperentur; cumque propterea Camerae Apostolicae necnon venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium collegium et Sedis Apostolicae officiales detrimentum non modicum patiantur.

- § 3. Nos, quorum interest eorumdem Hic ideo Pon-Camerae, collegii et officialium indemni- in prima parte tati prospicere, volentes, quemadmodum rubr.). par est, ut uniones, incorporationes, annexiones, applicationes et submissiones praefatae, si alias rite et rationabiliter processerunt, ita in sua firmitate permaneant, quod ipsorum, quibus una cum suis oneribus unita fuere, commodis deserviant et aliorum iura propterea non laedantur, auctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus, ordinamus, decernimus et declaramus quod omnia et singula monasteria, videlicet illa quorum fructus et redditus et proventus ad summam centum floren. auri de Camera, secundum communem aestimationem, ascendunt annuatim, si in libris eiusdem Camerae taxati reperiuntur, communia et minuta servitia atque alia iura debita et consueta tam ipsis Camerae et collegio quam officialibus praefatis.
- § 4. Reliqua vero monasteria, priora- (Et prontin setus, praepositurae, praepositatus, digni- cunda); tates, personatus, administrationes, officia et beneficia, ut praefertur, unita, pro quibus Camerae Apostolicae annata seu alia iura solvi consueverant vel debebant temporibus retroactis et de solvendo singulis certis temporibus futuris obligatio in eadem Camera per inadvertentiam facta non fuit, annatam sive medios fructus unius anni in posterum, singulis quindecim annis perpetuo seguuturis, eidem camerario solvere teneantur et debeant.
- § 5. Et quod de omnibus monasteriis, Inbet etiam solprioratibus, praepositatibus, dignitatibus, quinden. praepersonatibus, administrationibus, officiis pro fauris;

et beneficiis, ut praefertur, unitis, a quorum unionum temporibus, postquam illae sortitae effectum, anni quindecim effluxerunt, infra annum proxime futurum, communia minuta et alia iura seu annatas et medios fructus huiusmodi solvere adstringantur etiam singulis annis quindecim in futurum, prout multi alii similes uniones et gratias obtinentes faciunt et facere consueverunt, et ad hoc ii, quorum interest, infra unius anni spacium, se in eadem Camera efficaciter obligare debeant cum effectu.

nes irritat.

- § 6. Alioquin, si a solutione aut obli-Alioquia unio- gatione praemissis cessare praesumpserint, union., annexion. et incorporationes praefatae habeantur penitus pro infectis, et sic unita monasteria, prioratus, praepositurae, praepositatus, dignitates, personatus, administrationes, officia et cuiusvis qualitatis aut generis beneficia huiusmodi, tamquam vere vacantia, possint libere a Sede praefata impetrari et canonice obtineri, ac si uniones ipsae et super eis confectae literae, processus quoque habiti per eosdem et quaecumque inde secuta nullatenus emanassent.
- § 7. Non obstantibus union. et aliis Clausulae de- praemissis ceterisque contrariis quibusrog. et decre-tum irritans. cumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo sexagesimo nono, viii idus ianuarii, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 6 ianuarii 1469, pontif. anno v.

# IX (1).

Conficiendi, benedicendi et consecrandi Agnus Dei vulgariter nuncupatos Romano dumtaxat Pontifici potestatem

(1) Hanc romana Editio bullam ponit per errorem sub num. x (R. T.).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Constitutio (de qua in rubrica). — Cereorum huiusmodi virtutes. – 2. Poenae contra inobedientes. — 3. Qui ceras huiusmodi ab aliis confectas tenent, cui debeant resignare. — 4. Clausulae.

## Paulus episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Immoderata perversorum cupiditas, nesciens abstinere a vetitis et inordinatis affectibus, legem imponere rationis digne praesidentis officium ad executionem iustitiae excitat, ut praesumptorum cohibeatur audacia et ipsorum cohertio (1)

cedat religionis in exemplum.

§ 1. Horum igitur consideratione inducti, et ne de rebus sacris aut Deo di Constitutio (de catis, ad devotionem et salutem credentium, qua in rubrica). sanctorum Patrum ordinatione provida, institutis, et pro impetranda venia ac peccatorum macula abstergenda inventis, lucri causa, fiat commercium aut passim ut prophana tractentur, universis et singulis, cuiuscumque status vel conditionis fuerint, ecclesiasticis saecularibusque personis, auctoritate apostolica, tenore præsentium districtius inhibemus, ne aliquas cereas formas innocentissimi Agni imagine figuratas, quas Agnus Dei communis usus appellat, et Romano tantum Pontifici, pro supremae potestatis arbitrio, illas conficere, benedicere, consecrare et cum devotione poscentibus, pro remissione peccaminum, elargiri licet, ut christifideles, per eius tactum et usum, inter cetera, invitentur ad Dei laudes, ab incendio atque naufragio liberentur; procella quoque tur- Cereorum hubinum, fulgura, grandines, tempestates et ies. omne malignum molimen procul ab eis pellantur; praegnantes absque partus periculo conserventur: quovis modo, etiam auro, argento vel aliis thecis inclusas, consecratas aut temeritate propria confectas, per se vel alium seu alios, publice vel occulte, vendere aut distrahere seu per-

(1) Leg. f. correctio (R. T.).

mutare praesumant.

Exordium.

inobedientes.

§ 2. Si quis autem contra inhibitionem Poenne contra nostram huiusmodi temere venire praesumpserit, sententiam excommunicationis incurrat; et si clericus fuerit, omnibus, quae obtinuerit, beneficiis et officiis ecclesiasticis privatus existat; et nihilominus laicus, quoties id fecerit, per annum carceri mancipetur ob tanti facinoris ultionem.

Chusalas.

§ 3. Volumus autem, quod ii, qui Qui ceras hu- cereas imagines sive Agnos Dei confectos confect tenent, huiusmodi apud se habuerint, infra octo cui debeant re- dierum spatium a prohibitione praesentium computandum, illos venerabili fratri nostro Nicolao episcopo Pharensi consignare teneantur, recepturi pro cera æquivalentem compensam vel satisfactionem condignam, alioquin sententias et poenas praedictas, ipso termino elapso, incurrant.

§ 4. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae inhibitionis et voluntatis infringere etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo, duodecimo kalendas aprilis, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 21 martii 1470, pontif. anno vi.

# X (1).

Reductio sanctissimi Iubilaei, sive anni sancti ad annum vigesimum quintum, quo visitantes basilicas Ss. Petri et Pauli et S. Ioannis in Laterano ac S. Mariae Maioris de Urbe, plenissimam peccatorum veniam consequentur (2).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Bonifacius VIII lubilæum quolibet centesimo anno concessit. -2. Clemens VI ad annum 50 reduxit. — 3. Greg. XI statuit etiam visitari Ecclesiam B. Mariae Maioris. — 4. Urb. VI Iubilaeum

(1) Haec bulla in Mainardi editione sub num. 1x habetur (a. T.). (2) Institutionem huiusmodi Iubilaei pro quolibet centesimo anno statuit Bonif. VIII. ut sup. in eius Const. Antiquorum.

celebrari praecipit quolibet anno 33; — 5. Mart. V. approbavit; - 6. Nicol. V confirmavit; - 7. Hic modo Pontif. ad annum 25 reducit. — 8. Iubilaei indulgentias consegui volentes considerent quae Pontifex proponit.

# Paulus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Ineffabilis providentia summi Patris (qui, pro redemptione humani generis eiusque reconcilianda natura, Adæ praevaricatione perpetuae mortis damnatione mulctata, Unigenitum suum vestem nostrae mortalitatis assumere, et post evangelicae doctrinae sacra erudimenta, ac vitae Ipsius actus et conversationis exempla, crucem voluit et mortem subire) laudabili imitatione nos instruxit ut, qui insufficientibus meritis vices ipsius Redemptoris tenemus in terris, summis enitamur studiis gregem dominicum vigilantiae nostrae sua praeordinatione commissum, quem callidi hostis versutia iustitiae limitibus saepe divertit, Auctorinostro, qui non mortem, sed poenitentiam desiderat peccatorum, reddere acceptabilem et bonorum operum sectatorem, ut, in extremi tremendique iudicii ratione reddenda, rigorem iustitiae et ultionis meritae evitare possimus. Decet igitur nostrae mentis intuitum ad ea vigili attentione convertere, per quae, supremi favoris suffragante praesidio, ita universorum Christi fidelium animarum saluti prospiciamus utiliter et gratiarum spiritualium donis salubriter consulamus, quod adversus ipsius hostis astutias congruo valeat antidoto subveniri, ipsique fideles aeternae heatitudinis praemia, largiente Altissimo, consequantur.

§ 1. Dudum siquidem cum fida relatio Bonif. VIII luantiquorum haberet quod accedentibus ad het 100 an. conhonorandam Principis apostolorum de Urbe cessit. basilicam magnae concessae forent remissiones et indulgentiae peccatorum, felicis recordationis Bonifacius Papa VIII, praedecessor noster, summo studio salutem appetens fidelium singulorum, et attenta consideratione recensens quod, per

beatissimos christianae fidei principes Petrum et Paulum, sacrosancia Romana et universalis Ecclesia religionis sumpsisset exordium, ac Evangelium Christi Romae resplenduisset; ut iidem apostolorum principes, gregis dominici pastores et eiusdem Ecclesiae columnae firmissimae, in speciali veneratione et honorificentia haberentur, ipseque praedecessor fidelibus ipsis incomparabilem salutis thesaurum aperiret, de fratrum suorum consilio, voluit atque decrevit quod omnes qui anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo, et quolibet anno centesimo ex tunc in antea secuturo, ad ipsorum apostolorum basilicas de Urbe accederent reverenter, ipsasque, si Romani, ad minus triginta; si vero peregrini aut forenses, quindecim diebus continuis vel interpolatis, saltem semel in die, vere tamen poenitentes et confessi, personaliter visitarent, suorum omnium peccatorum remissionem et veniam plenissimam obtinerent.

§ 2. Postmodum vero sanctae recor-Clemens VI ad dationis Clemens Papa sextus, noster annum 50 reetiam praedecessor, ex praemissis et nonnullis aliis animum suum moventibus causis, indulgentiam antedictam ad annum quinquagesimum provida consideratione reducens, apostolica auctoritate statuit ut omnes christifideles qui praedictas basilicas et Lateranen, ecclesiam de quinquaginta in quinquaginta annos, certo modo tunc expresso, devote visitaverint, eamdem peccatorum suorum veniam consequerentur.

B. Mariae Ma-

§ 3. Et successive piae memoriae Grereg. XI sta-gorius Papa XI, similiter praedecessor tari ecclesiam noster, cupiens ut ecclesia Beatæ Mariæ Maioris de Urbe cum eisdem basilicis et Laterauen. ecclesia indulgentiae privilegio decoraretur praedicto, ex certa scientia voluit, statuit et auctoritate praedicta ordinavit quod quicumque christifideles huiusmodi indulgentiam per ipsius Clementis literas declaratam assegui affectarent, eamdem ecclesiam B. Mariae Maioris, sicuti basilicas et Lateran. ecclesiam supradictas, visitare deberent et etiam tenerentur.

§ 4. Et deinde Urbanus sextus in sua Urb. VI Iubiobedientia nuncupatus, provide conside- laeum celebrari praecipit quorans quod aetas hominum amplius solito libet anno 33; in dies laberetur pauciores, ac desiderans quamplurimos eiusdem indulgentiæ fieri participes, cum ad annum quinquagesimum, propter brevitatem vitae, plurimi hominum minime perveniant, ut populorum augeretur devotio, fides splenderet et charitas amplius incalesceret, ex eisdem et aliis non minoribus causis, de fratrum suorum consilio, annum quinquagesimum supradictum ad trigesimumtertium reducens, statuit, de fratrum suorum eorumdem consilio et apostolicae plenitudine potestatis, quod universi fideles vere poenitentes et confessi, qui in anno a nativitate eiusdem Domini millesimo trecentesimo nonagesimo, et deinceps perpetuis temporibus, de triginta tribus annis in triginta tres annos, basilicas ac Lateranen. et Sanctae Mariae Maioris praedictae urbis ecclesias, causa devotionis, modo praemisso visitarent, eamdem consequerentur remissionem et veniam peccatorum.

- § 5. Postremo vero, postquam felicis Mart. V approrecordationis Martinus quintus, Romanus Pontifex praedecessor noster, reductionem per eumdem Urbanum factam huiusmodi ratam habens et gratam, ipsam in sua firmitate persistere et anno trigesimotertio supradicto observari debere censuerat, et ad effectum deduci anno ingruente praedicto permiserat, prout observata extitit.
- § 6. Piae recordationis Nicolaus Papa Nicol. V conquintus, similiter praedecessor noster, eorumdem praedecessorum inhaerendo vestigiis, praedictas Clementis eiusdem concessionis literas ratas habens et gratas, eas, de fratrum nostrorum, tunc suorum, consilio et apostolicae potestatis plenitu-

dine, innovavit et approbavit, suique scripti patrocinio communivit, indixitque, statuit, decrevit et ordinavit ut omnes christifideles vere poenitentes et confessi, qui, iuxta formam in literis Clementis praedecessoris huiusmodi comprehensam, in anno a nativitate Domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo tunc futuro, basilicas et ecclesias antedictas visitarent, ut praefertur, omnium peccatorum suorum plenissimam indulgentiam consequerentur, prout in dictis literis plenius continetur.

tif. ad annum 25 reducit.

§ 7. Nos igitur, qui, miseratione Altis-Bic mode Pon-simi, labentibus annis, regimini catholicae et universalis Ecclesiae fuimus, divina clementia disponente, praefecti, provida consideratione non immerito attendentes humanae conditionis statum fragilem ad peccandum proclivem et ad declinationem usque adeo celeri cursu, ut praemittitur, properare; brevissimum quoque vitæ spatium et, peccatis nostris exigentibus, crebras pestilentias, varios morbos laetiferos, gravissimas quoque Turcarum et infidelium adversus fideles persecutiones assiduas, atque universam Christianitatem, retroactis temporibus quassatam, adhuc variis non quidem minoribus iniuriis lacessiri et calamitosis casibus et dispendiis subiacere, aliasque plurimas aerumnas in Christi populos adeo invalescere, et, eis atque aliis sinistris casibus plerumque causantibus, admodum pauci remissionem et indulgentiarum huiusmodi participes fieri mereantur; necnon ante considerantes novum vel a moribus alienum non esse, pro veritate (1) temporum, antecessorum eorumdem statuta reduci ad spatium temporis brevioris, maxime pro salute animarum fidelium, quam tota mente appetimus, et iuxta datam nobis a Domino gratiam assidue procuramus, ex præmissis et quibusdam aliis non minoribus causis ad id animum nostrum inducentibus, annum trigesimumtertium huiusmodi, de venerabilium fratrum nostrorum

(1) Leg. putamus varietate (R. T.).

consilio et ipsius potestatis plenitudine, ad annum vigesimumquintum reducentes, auctoritate, scientia et potestate praemissis, statuimus et ordinamus quod de cetero perpetuis futuris temporibus annus iubilaeus (plenariae videlicet remissionis et gratiae et reconciliationis humani generis nostro piissimo Redemptori), cum omnibus et singulis indulgentiis et peccatorum remissionibus supradictis, de vigintiquinque annis, cum gratiarum actione et mentis iucunditate, debeat ab omnibus christifidelibus frequentari ac etiam celebrari. Nos enim, de omnipotentis Dei misericordia et ipsorum apostolorum auctoritate confisi, eisdem utriusque sexus fidelibus, qui in anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, incipiendo a primis vesperis vigiliae Nativitatis Domini Nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto et ut seguitur finiendo, ac deinceps, de vigintiquinque annis in vigintiquinque annos, basilicas et ecclesias antedictas, alias iuxta ordinationem eorumdem praedecessorum, devote visitaverint, ut praefertur, plenissimam peccatorum suorum omnium veniam elargimur.

§ 8. Attendant igitur universi fideles, Iubilaoi indulqui ad rationem perspicuae veritatis at-gentias consequi volen. contingere quaerunt, ac in statera cordis siderent quae iusto libramine ponderent suorum sarci- nit. nam peccatorum, et quam graviter se reos constituerint erga ipsum Redemptorem piissimum, divinam contra se clementiam provocando. Debitorum suorum etiam relegant memoriale, atque animo repetant huius defluentis saeculi cursum ad exitum continuo properare, et inexorabilem legem mortis, absque ullius exceptionis beneficio, omnibus esse indictam, quae, sine personarum dignitatumque delectu. cunctos reddit aequales, nihilque esse in quo vanam huius mundi gloriam inanibus extollamus titulis, dum nascenti dies mortis indicitur, ac per tacitos fallentesque decursus huius vitae mortalitas ad extre-

mum diem fugaci temporis mobilitate raptatur. Provide deinde considerent tremendi iudicii diem, in qua omnium, quæ in corpore gessimus, et sive bonum fuerit sive malum, reddituri erimus rationem, et absque provocationis effectu quisque propriam mercedem accipiet, aut aeternae beatitudinis praemia, aut mortis perpetuae et damnationis aeternae supplicia, quibus secunda mors finem imponere aut ea mitigare nequibit; et tandem, cum ita sit, nihilque habeat humana mortalitas quod bonorum omnium Largitori digne retribuere possit (cum nullum in se bonum inveniat, quod non sit ei liberaliter a Deo collatum), ut mortis huius et damnationis detrimenta evitent, his atque aliis meritoriis operibus peccata sua omni ex parte studeant expiare, ut saltem per haec media atque remissionum et indulgentiarum largitionem huiusmodi, quibus christicolas omnes, veluti data manu, ad salutem perpetuam invitamus, ac sanctorum meritis et intercessionibus adiuti, ad aeternam mereamur beatitudinem pervenire. Suscipiant etiam cuncti fidei catholicae professores patris monita et instituta salutis, atque praecipua cum exultatione, ad praeparandum iter sibi ad gloriam sempiternam, has remissionum ac indulgentiarum gratias uberrimas, quas nos, illarum dispensatores indigni, tamquam Iesu Christi vicarius, de sacrosanctæ Romanae Ecclesiae thesauris exhibemus, ut ipsorum animas, ab hostis teterrimi potestate ereptas, immortali Deo Creatori nostro, sicuti supremis desideramus affectibus, exhibere, et nos cum eis superna beatitudine perfrui valeamus. Amen.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno a nativitate eiusdem Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo, tertiodecimo kalendas maii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. 19 aprilis 1470, pontif. anno vi.

# SIXTUS IV

### PAPA CCXIV

Anno Domini MCCCCLXXI.

Sixtus IV, antea Franciscus Roboreus, patria Savonensis, ex Ordine fratrum Minorum S. Francisci, S. R. E. presbyter cardinalis tituli S. Petri ad Vincula, electus est in Romanum Pontificem die 9 augusti 1471, et die 25 eiusdem S. Bartholomaeo sacro (1) pontificali coronatur thiara. Sedit in B. Petri Sede annos XIII, dies IV, et octo promotionibus XXXIV creavit cardinales temporibus Friderici III imperatoris. Obiit die 15 augusti 1484, et sepultus est in basilica S. Petri. Vacavit Sedes dies XV (2).

T.

Privilegia thesaurarii et clericorum rev. Camerae Apostolicae, suorum nepotum et familiarium (3).

#### SUMMARIUM

Procemium. — 1. Eug. IV, Nic. V et Callist. III statuerunt multa circa regimen Camerae. — 2. Hic modo Pontifex illas bullas confirmat; — 3. Suosque familiares et veros cappellanos Sedis Apostolicae esse declarat thesaurarium et clericos d. Cameræ; — 4. Expeditiones Camerae et Cancellariae pro eis et eorum nepotibus ac familiaribus gratis dare praecipit. — 5. Executores huius bullae deputat.

#### Sixtus Papa IV ad perpetuam rei memoriam.

Dispositione divina, quamvis immeriti, gregi dominico et ecclesiastico statui praesidentes, inter nostri officii curas multiplices nobis imminentes, Romanae Curiae et Apostolicae Sedis officialium status, regimen et gubernatio nostrum

(1) Ita Infessura in suo Diario. (2) Exclusis extremis. (3) De his babes sup. Constit. Eug. IV, Inter, pag. 52 huius tomi; et Constit. Callisti III, Quae laudabili, pag. 116 eiusdem.

Preamium.

bene disponantur, praesertim dilectorum filiorum familiarium nostrorum Camerae Apostolicae clericorum, quibus nostra et Apostolicae Camerae negocia ac fisci apostolici officii cura et solicitudo non parva incumbit, nobisque et Apostolicae Sedi, in illis pertractandis, solerti diligentia et indefesso animo summaque cum fidelitate et continuo labore deserviunt, ut ea, quae in illorum et eorundem officii ordinationem, statum, favorem et augumentum a Rom. Pontifice, praecipue Eugenio quarto, Nicolao quinto et Callisto tertio, praedecessoribus nostris, iuste processisse comperimus, per nostri partes ministerii iugiter invalescant, perpetuamque suscipiant apostolicae auctoritatis et roboris firmitatem.

men Camerae.

§ 1. Dudum siquidem Callistus III, Fug. IV, Nic. V praedecessor noster praedictus, nonnullas statuerunt mul- ordinationes, statuta et concessiones reta circa regi- gimen dicti officii et personarum eiusdem concernentes, per praedictos Eugenium IV et Nicolaum V, Romanos Pontifices, facta et edita etc. (1).

- § 2. Nos igitur, praedecessorum prae-Bic mode Pon- dictorum, praecipue Callisti III, in hac las contirmat; parte vestigiis inhaerentes, eosdem thesaurarium et singulos Camerae Apostolicae clericos numerarios et participantes, ob ipsorum spectatam fidem et integritatem accuratamque diligentiam, sedulam sollicitudinem in nostris et Romanae Ecclesiae negociis, non minori quam dicti praedecessores nostri gratiae et favoris benignitate prosequentes, proprio motu, non ad ipsorum vel alterius nobis pro eis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex nostra scientia, supradictas literas apostolicas Callisti III, Eugenii IV et Nicolai V, quorum mentio in iis habetur, et omnia et singula in eis contenta confirmamus
  - (1) Reliquum omittitur, quia ipsae bullae Eugenii et Callisti sunt supra, pag. 32 et 116 huius tomi; et bulla Nicolai V relata est in ea Callisti III.

solicitant animum, ut recte, salubriter et | et approbamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.

> § 3. Et insuper thesaurarium et sin- Suosque samigulos septem clericos ipsos, praesentes cappellanos Seet futuros, nostros et Sedis praefatae ve- dis Apostolicae ros cappellanos, ac etiam veros nostros saurar. et clefamiliares et continuos commensales esse, ricos d. Camehaberi, teneri et reputari debere decernimus et declaramus, quos et eorum quemlibet numero aliorum quorumdam familiarium nostrorum, etiam in certo libro Cancellariae Apostolicae de nostro mandato scriptorum sive describendorum, tam in assecutione beneficiorum, seu corum gratiis, expectativis, earumque revalidationibus, extensionibus, mutationibus, restitutionibus, pro tempore eis a nobis motu proprio vel alias concessis vel concedendis, quam alias omnibus et singulis, illisque prorsus similibus privilegiis, antelationibus, praerogativis, exceptionibus et declarationibus, decretis, statutis, relationibus, favoribus et indultis utuntur et gaudent, sive uti et gaudere poterunt in futurum, uti, potiri et gaudere posse et debere; quos pro veris familiaribus descriptis sive describendis in libro praedicto haberi, ac omnes et singulas concessiones quibusvis personis per nos factas et faciendas de praerogativis familiarium nostrorum descriptorum, sine illorum praeiudicio, in eisdem concessionibus apponi solitis, adiicimus, ad ipsos thesaurarium et clericos, quam ad alios familiares descriptos et eorum praeiudicium referri, motu et scientia praedictis volumus, decernimus et declaramus.

> § 4. Ac etiam, ut thesaurarius et cle- Expeditiones rici antedicti, qui in revidendis et in collar, pro eis diiudicandis literis apostolicis, quae ad Apo- et eorum nepostolicam Cameram deferuntur, se assiduo liaribus gratis labore exercent, adinstar aliorum officialium Romanae Curiae circa literarum earumdem expeditionem laborantium, de-

Cameræ et Candare praecipit. corentur; quod de cetero literae apostolicae ipsos thesaurarium et clericos, praesentes et futuros, numerarios et participantes, eorumque nepotes et familiares, tam circa gratiam quam iustitiam, quomodolibet concernentes, quae per Cancellariam aut Cameram Apostolicam pro tempore expediri contingit, gratis ubique et sine aliqua solutione, etiam abbreviatorum, scriptorum ac plumbi et registri necnon secretariorum aliorumque officialium quorumlibet, expediantur et expediri debeant, prout scriptores ipsi apostolici obtinuerunt gratiose, concedimus et indulgemus. Mandantes rescribendario et computatoribus, abbreviatoribus, scriptoribus et registri magistris et secretariis nostris, aliorumque quorumlibet officialium Romanae Curiae praesidentibus et emolumentorum eorum exactoribus et collectoribus, ne quid pro dictis literis praefatis thesaurario et clericis Camerae participantibus et eorum nepotibus et familiaribus, duobus pro eorum quolibet, petere vel exigere, sub excommunicationis poena, si contrafecerint, incurrenda, audeant vel praesumant.

ius bullae deputat.

§ 5. Committentes et districtius iniun-Executore, bu-gentes dilecto filio S. R. E. vicecancellario pro tempore existenti ac venerabili fratri nostro Latino, episcopo Tusculanen., S. R. E. cardinali, camerario nostro, eorumque in dictis officiis successoribus, praesentibus et futuris, ut ipsos thesaurarium et clericos, eorumque nepotes, familiares, in nostri indulti et concessionis huiusmodi pacifica possessione confoveant, defendant atque conservent, et illo uti libere et gaudere faciant atque curent, non permittendo, contra illius vim, seriem atque formam, eos a quoquam, quavis auctoritate et dignitate suffulto, impeti vel molestari.

Nulli ergo etc.

Datum Romae, anno McccclxxII, decimosexto kal. februarii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 17 ianuarii 1472, pontif. anno 1.

### $\mathbf{II}$ (1).

Approbatio et explicatio constitutionis Gregorii XI, de auctoritate cardinalis pro tempore protectoris fratrum Minorum Ordinis S. Francisci (2).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Greg. XI auctoritatem protectoris Ordinis S. Francisci praescripsit insua constitutione. — 2. Hic igitur Pontifex qui dicti Ordinis extitit minister generalis, observantiam d. bullae Greg. XI utilem esse cognovit. — 3. Eamdem igitur constitut. approbat; — 4. Declarat quoque et restringit; - 5. Protectoremque pro tempore ad Ordinis praeservationem hortatur.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sancta Minorum Religio, quae agrum Proomlum. militantis Ecclesiae sanctis operibus et exemplis copiosissime foecundat, et sapientiae splendore catholicam illustrat Ecclesiam, tanto uberioribus fructibus fertilior esse perspicitur, quanto in suostatu quietior permanet et consistit, et maior promptiorque a subditis eiusdem fratribus Ordinis suis praelatis observantia exhibetur; nullisque extrinseci impedimenti perturbationibus agitatur et molestatur, quin in ea caput unicum sit et esse censeatur, a quo omnia dictae Religionis negocia et causae administrentur, et cui omnes et singuli dicti Ordinis pareant et illius subiaceant disciplinae.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda. Grez. XI autionis Gregorius Papa Undecimus, prae-ctoritatem prodecessor noster, cognito quod nonnulli s. Francis. prædicti Ordinis protectores, dum maiorem, constitutione quam eis ex eiusdem Ordinis Regula conceditur, auctoritatem vendicare ac usurpare sibi ipsis voluerunt, vera subditorum

(1) Haec bulla ponitur sub num. v in Rom. Edit. (R. T.). (2) Eamdem approbationem fecit Iul. II die 15 octobris, pontif. sui an. IV, quam, uti simpliciter confirmatoriam, praetermisi. Et pro eiusdem explicatione convenit alia Const. Pauli V, Cum Ordo, ubi notabo. De toto autem Ordine scripsi ad Constit. Honor. III, Solet.

praefati Ordinis ad suos praelatos obedientia submovebatur; unde perturbationes, inconvenientia multa, inutiles fratrum discursus et gravia scandala fuerant exorta, in magnam ipsius Ordinis iacturam, praeiudicium et detrimentum, literas sequentis edidit tenoris (1).

§ 2. Nos autem, cum, in minoribus Hic igitur Pon- constituti, ipsius Ordinis generalis cura et nis extitit mini- administratio incumberet, saluberrimum, ster generalis, opportunum et necessarium dicto Ordini d. bullae Gre- esse conspeximus, ut protectores, ultra gorit XI utilem esse cognovit. praefixam ab einsdem Ordinis Regula (2), non extenderent. Nam experti sumus et vidimus quanta pax, quies, utilitas, quantaque commoda praefato Ordini et fratribus eiusdem ex firma et inconcussa dictarum literarum observantia provenerint; quae et quantae perturbationes, iacturae, incommoda, damna et gravia scandala in dicto Ordine suscitata sunt, quoties dicti Ordinis protectores, suae auctoritatis limites excedere attentantes, in particularihus dicti Ordinis et fratrum eiusdem causis et negotiis se intromittere, et, usurpata sibi auctoritate, ea videre, cognoscere, iudicare et discernere voluerunt. Cupientes ut Religio et Ordo praefatus, quem affectuosissima charitate complectimur, utpote quod in eo a teneris annis enutriti, et doctrina ac regularibus disciplinis et moribus instituti fuimus, ac uti firma fide tenemus, certissimisque in nobis experimentis didicimus, ad officia et dignitates, ad quas in minoribus promoti sumus, et ad hunc Summi Pontificatus apicem, meritis et precibus seraphici illius patriarchae Francisci, eiusdem Ordinis patris et fundatoris, provecti fuimus, quieto consistens statu, virtutibus et meritis augeatur et multiplicetur, et fidei catholicae et christianae reipublicae augmentum et multiplex ac solidum fundamentum ex ciusdem Ordinis fratrum operibus et praedicationibus proveniant, promptissimo et liberali animo, ut dignum censemus et

> (1) Omittitur insertio bull., quia est sup., tom. IV. pag. 562. (2) Adden. hic put. auctoritatem (R.T.).

debitum, ea, quae pro ipsius Ordinis quiete, pace, tranquillitate et prosperitate, a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris provide statuta et ordinata sunt, ut illibata perdurent, nostrae approbationis munimine solidamus, interpretamur et declaramus, prout ipsius Ordinis tranquillitati conspicimus salubriter expedire. Ramdem igitur

- § 3. Ut igitur de cetero ipsius Ordi- constit. appronis professoribus omnis evagandi extra Religionem occasio tollatur, et vera suis praelatis obedientia, in qua ipsius Religionis verius et solidum firmamentum et robur consistit, exhibeatur, praefatique Ordinis et fratrum einsdem negocia et causae non alibi, neque per alios quam in ipso Ordine et ipsius praelatos tractentur, agitentur, iudicentur et determinentur, dilecti filii Zanetti de Utino, generalis dicti Ordinis ministri et totius generalis capituli, in hac parte, supplicationibus inclinati, inhibitionem et literas praedictas praedecessoris praefati, auctoritate apostolica, praesentium tenore, approbamus, et robur perpetuae firmitatis obtinere decernimus.
- § 4. Et per eas protectori praefato, que et restrinqui in tempore erit, nisi in illis casibus et articulis in Regula dictorum fratrum expressis et praefati praedecessoris literis declaratis, neque in illis, dum non universi, sed aliqui ipsius Ordinis professores, in quovis numero a fidei unitate et sacrosanctae Romanae Ecclesiae obedientia deviarent, vel Regulam praefatam non servarent, de eorumdem deviantium et non observantium Regulam correctione aut reductione ac aliis quibuslibet causis et negociis dicti Ordinis se impediat, inhibitum fore, dicta auctoritate decernimus et declaramus.
- § 5. Hortamurque illum, qui ad offi- protemp. ad Orcium protectionis huiusmodi (quod in prae- vationem hortasentium, per obitum bonae memoriae Bes- ur. sarionis episcopi Sabinensis, dicti Ordinis olim protectoris, nuper vita functi, vacat) assumi et deputari contigerit; et ipsius successores dicti Ordinis protectores ac

Declarat quo-

eis, in virtute sanctae obedientiae districte praecipiendo, inhibemus, ne extra praedictos articulos et casus in Regula praedicta contentos et expressos, nec etiam in illis (cum non universus Ordo, sed aliqua ipsius pars et specialis persona erraret) ipsorum fratrum querelas audire, seu de ipsorum causis et negociis contra literas et declarationes huiusmodi intromittere se quoquomodo praesumant. Sed curent (uti est eorum proprium officium, et praefati sancti Francisci et Apostolicae Sedis intentio extitit) ipsum Ordinem in quieto, tranquillo et pacifico statu conservare et augere, et ab impugnantibus, molestantibus et perturbantibus defendere ac tueri, ne, secus agendo, Ordinem praefatum non solum non protegant, conservent et exaltent, ut tenentur, sed in animarum suarum perniciem et dicti Ordinis detrimentum et scandalum confundant et destruant.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, quinto kalendas februarii, pontificatus nostri anno secundo (1).

Dat. die 28 ianuarii 1472, pont. anno 1.

# III (2).

Reductio auditorum Rotæ Romanae ad numerum duodecim (3).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa huius reductionis. -2. Reductio auditorum ad duodecim. — 3. Prohibitio excedendi d. numerum. — 4. Auditores examinentur coram vice-cancellario. — 5. Eorum officium non vacat per promotionem.

(1) Legendum pontif. an. 1 (R. T.). (2) Haec bulla ponitur sub num. 11 in Rom. Edit. (R. T.). (3) De qualitatibus autem, munere et examine auditorum et aliis eorum materiam concernentibus, vide sup. Constit. Martini V, In Apostolicae, tom. IV, pag. 679.

### Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis indefessa solicitudo nihil praeterit inordinatum, sed omnia suo pastorali commissa officio, sicut in Domino conspicit expedire, certa lege ac limite concludit, ad eaque maxime animadvertit, quae sui Apostolici Palatii domesticam respiciunt venustatem, admonente propheta: Domine, dilexi decorem domus tuae.

§ 1. Hinc est quod, si dilectorum fi- Causa huius reliorum eiusdem Palatii causarum auditorum peculiare collegium, doctrina et integritate ceteris praestans, certo clauderetur numero personarum, maiori decore fulgeret, immorarentur (1) litigatorum dispendia, faciliorque foret exitus causarum.

§ 2. Nos igitur, qui etiam multitudine Reductio audiconfusionem suboriri didicimus, provide decim. attendentes, omnem dicti collegii et auditorii nostri moderationem atque ornatum ad nostrae sanctae Sedis Apostolicae gloriam conferre, motu proprio, ex certa scientia, hac irrefragabili constitutione perpetuo valitura, auctoritate apostolica statuimus et ordinamus quod dictorum auditorum et locumtenentium eorumdem numerus, qui ad praesens quatuordecim esse perhibentur, de cetero duodenarius dumtaxat existat. Quodque, si qui supra statutum numerum ex dilectis filiis magistris, Gaspare de Zerano, decano Rotae, Ioanne de Cosa, episcopo Calaguritanense locumtenente, Ludovico de Ludovisiis, Ioanne de Caetanis, Ioanne de Caesarinis, Antonio de Grassis, Fantino de Valle, Ioanne Francisco Pavino, Matthaeo de Porta, Nicolao de Ubaldis, Gabriele de Contarenis, Bartholomaeo de Bellenunis, Nicolao de Edam, Petro de Ferrera, modernis causarum dicti Palatii auditoribus et locumtenentibus, tales esse desierint, officia sua huiusmodi deficiant in se ipsis, extincta penitus sint et esse censeantur, illisque aut eorum alteri aggregari nemo possit neque valeat.

§ 3. Nullusque omnino, ultra praefini-(1) Leg. f. imminuerentur (R. T.).

Exordium.

merum.

Prohibitio ex- tum numerum duodenarium, quarumcumque literarum aut mandatorum apostolicorum vigore hactenus concessorum et deinceps forsan concedendorum, sub quavis verborum forma, etiam censuras ac alias poenas ipso facto irrogantium, etiamsi ad illorum praesentationem sit processum, ac dicto numero duodenario, motu, scientia et auctoritate similibus derogantium, etiamsi illis de individuo praesentis statuti et ordinationis nostrae tenore specialis et expressa, non autem per generales clausulas derogatio, motu et scientia similibus fiat, quas et quae, praeter et contra mentem nostram et utilitatem publicam et litigantium, praecipue pauperum, relevamen emanasse et in posterum emanare, tenore praesentium declaramus, deinceps admittatur vel admitti possit, seu debeat quoquo modo, donec collegium ipsum ad duodenarium numerum reductum sit.

cellario.

- § 4. Nec etiam, numero praedicto di-Auditores ex- minuto, durante absentia venerabilis fratris ram vice-can- nostri Roderici, episcopi Albanensis, S. R. E. vicecancellarii, ad Hispaniarum regna de latere legati, coram quo et pro tempore existente eiusdem Ecclesiae vicecancellario tantum, et non alias, auditores ad ipsum officium de cetero admittendos, examinandos fore. Praenominatosque et alios infra praedictum statutum numerum existentes auditores causarum dicti Palatii ad recipiendum vel mittendum quempiam, nisi numero, ut praemittitur, redacto, diminuto et examine facto, iuxta morem, in praesentia praedicti Roderici ac pro tempore existentis praefatae Ecclesiae vicecancellarii, non teneri, nec propterea aliqua ecclesiastica censura seu poenis aliis, quas pro infectis haberi volumus, arctari posse decernimus.
- § 5. Nostrae tamen intentionis non Eorum officium existit, quoad auditores illos, quos forsan non vacat per promotionem pro tempore promoveri contigerit, quominus in dicto collegio et auditorio per-

tes, aliquid innovare, praeter id quod hactenus receptum existit et laudabiliter observatum. Decernentes irritum et inane quicquid a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, pridie idus maii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 14 maii 1472, pontif. anno 1.

### IV (1).

Contra simoniacos, dantes vel recipientes munera pro sacris conferendis vel suscipiendis ordinibus, dignitatibus vel aliis ecclesiasticis beneficiis, excommunicationis aliasque poenas statuit (2).

#### SUMMARIUM

1. Praedecessores Pontifices simoniacos censuris damnarunt: — Eorum constitutiones super hoc confirmat Sixtus. — 2. Et simoniacos nulliter beneficia obtinuisse, eorumque fructus percipere non posse declarat. — 3. Clausulae.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

- § 1. Perniciosam aut verius detesta- Praedoressoros bilem simoniae labem, quam, veluti mor- Pontific. simoniae sensuris bum pestiferum et saluti credentium pe-damnarunt: nitus inimicum, utriusque Testamenti pagina et iuris utriusque auctoritas plurimum detestantur ac puniunt, et eius comparatione, iuxta beati Gregorii sententiam, impia Macedonii haeresis tolerabilior et quasi cetera crimina pro nihilo reputantur, quemadmodum sa. me. praedecessores nostri Romani Pontifices, qui fuerunt pro tempore. tota mentis acie omnique studio ac solertissima cura exterminare, horrendique huius sceleris patra-
- (1) Haec bulla ponitur sub num. III in Rom. severent et maneant tamquam loca tenen- | Edit. (R. T.). (2) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

tores et huic infidelitatis perditioni, quamvis fidem, quam negligunt, tenere videantur, se damnabiliter polluentes, formidabilibus censuris et poenis punire curarunt; ita quoque nos, ipsorum in apostolatus apice, licet insufficientibus meritis, successores, eam nostro potissimum tempore a Romana Curia et cunctis fidelium regionibus penitus eliminare cupientes, per hanc nostram constitutionem perpetuo valituram statuimus et ordinamus quod omnes et singuli, qui pro sacris sive aliis conferendis vel suscipiendis Borum consti- ordinibus aut dignitatibus, personatuum, boc confirmat administrationum, officiorum vel beneficiorum ecclesiasticorum quorumcumque collatione, provisione, praesentatione, electione, postulatione, translatione, confirmatione et assecutione, simoniae labem committere praesumpserint, cuiuscumque dignitatis, status, gradus vel conditionis fuerint, illas prorsus excommunicationis, suspensionis et interdicti aliasque sententias, censuras et poenas, ab eisdem praedecessoribus nostris in simoniacos per constitutiones, statuta et ordinationes ipsorum hactenus promulgatas, ipso facto

incurrant.

§ 2. Et nihilominus per electiones, Et simoniacos postulationes, confirmationes, provisiones nulliter baneficia obtinuisse, seu quascumque alias dispositiones, quas ctus percipere in antea simoniace sieri contigerit, et quas non posse de- viribus omnino carere decernimus, in Ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, personatibus, officiis et beneficiis quibuscumque nullum cuiquam ius quomodolibet acquiratur, neque faciat quisquam alias fructus suos, ad quorum integram restitutionem volumus esse adstrictos.

§ 3. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostri statuti, ordinationis, constitutionis et voluntatis infringere etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo, l

Bull. Rom. Vol. V.

undecimo kalendas iunii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 22 maii 1472, pontif. anno 1.

## V (1).

Quod festum S. Francisci, Ordinis fratrum Minorum institutoris, uti duplex ab omnibus celebretur, ab omnique opere servili abstineatur ac sub observantia et praecepto (2).

#### SUMMARIUM

Procemium. - 1. S. Franciscus Ordinem fratrum Minorum instituit. - 2. Qui fratres eius vestigia imitari et sanctae Ecclesiae multum prodesse non cessant. — 3. Pro celebriori igitur S. Francisci festivitate, cui se Pontifex maxime devictum esse profitetur, — 4. Festum ipsius praecipit observari, et illud uti de praecepto servantibus indulgentias elargitur. — 5. Transumptis huius bullae credi iubet.

Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Praeclara sanctorum merita et grandia Promium. virtutum insignia, quibus radiantibus in firmamento syderibus sacrosancta illustratur Ecclesia, ac supra petram stabilita firmissima sanctorum irradiatur splendoribus, et novae prolis instaurata praesidio, incrementum suscipit et fulgorem, eo frequentius debent universi fideles congrua devotione recolere, reverentia ac digna reminiscentia celebrare solemniter collabentibus saeculis.

§ 1. Sed cum praedicta faciendo fidei s. Franciscus catholicae fervor plurimum tepuisset, de-Ordin. fratrum Minorum insticus ille morum, Deoque acceptissimus tuit. pauperum patriarcha Franciscus, ad sal-

declaravit in alia eius Constit. Li, Confessor.

(1) Haec bulla in Edit. Rom. sub numero IV habetur (R. T.). (2) B. Franciscus tres Ordines instituit, ut notavi sup. ad Constit. Hon. III, Solet, ubi plene de eis dixi. Et deinde a Greg. IX sanctorum cathalogo adscriptus extitit, ut sup. in eius Constitut. xII, Mira; et stigmata D. N. Iesu Christi in corpore suo portavit, ut idem Greg.

vandas animas ipsius Salvatoris nostri pretioso cruore redemptas, aberrantem fidelium plebem ad salutis opera excitandam erudiendamque et suo reintegrandam Auctori, ordinatione superna destinatus, inter admiranda ipsius opera, Spiritu Paraclito inspirante, novam fratrum Minorum Religionem sacram, ad Dei laudem et gloriam, militantis Ecclesiae decorem ac populi christiani profectum, in agro dominico tempore opportuno plantavit, instituit et supra petram, quae Christus est, perpetuo stabilivit, ut praecipua virorum insigni sanctimonia, moribus, scientia atque virtutibus praeditorum, foecunditate et numerositate exuberans, fructuosos palmites ex Vite Vera produceret, qui Christi vexillum per orbem universum vehere, nomen, quod est super omne nomen, cunctis gentibus praedicare, salutaribus insuper monitis, exhortationibus et exemplis diabolica fraude deceptos Deo lucrifacere, et a maligni hostis servitute eripere, studio indefesso contenderent.

prodesse cessant.

§ 2. Quemadmodum haec ipsius inui fratr. cius cliti patris germina et vestigiorum eius et Santae Ec- providi sectatores, benedicente Altissimo, clesiae multum multiplici in domo Domini et gratiis perfusi coelestibus, longe lateque universas nationes mortalium penetrantes, Christi Evangelium ac verae fidei documenta cunctis gentibus nunciare, eidem Ecclesiae antemurale constituere, ac pro virili suo tueri, munire et ampliare non cessant.

§ 3. In huius igitur solemniis almi Pro celebriori patris seraphicique Francisci, quem sucisci festivitate, premus ille Paterfamilias, pro multiplimaxime devi- cato cum talentis sibi creditis innumectum esse proff- rabilium animarum lucro, praeclarisque virtutibus aliis, corona gloriae interna claritate magnificat, et quasi lucernam in domo Domini positam, summo devotionis studio censuit a cunctis fidelibus venerari: cupientes, prout operis et officii nostri debitum esse conspicimus, propter mirae sanctitatis excellentiam, virtutum

suarum cumulum, exigentiam meritorum et hanc Religionem sanctam, ad extirpandas haereses, schismaticorum et infidelium confutandos errores, credentium vero profectum, salubriter institutam. quantum nobis ex alto conceditur, venerationem congruam et honorem adiicere, ac tanto confessori glorioso, pro summis in nos beneficiis, praesertim ab ipsis cunabulis, cum vitalis spiritus in nostro corpusculo palpitans extingui protinus videretur, ipsius protinus meritis et intercessione pristinae restituti fuimus sanitati; cum et aliis gratiarum donis et futurorum praesagiis, quae cordi nostro insident et memoria jugiter retinemus, tum quia diversis temporibus aliis, in variis nostri corporis morbis et humanis casibus constituti, praesidio ipsius B. Francisci, qui nos ad sacram Religionem prædictam, quasi data manu, pro sua pietate vocavit, et ad hanc usque diem, cum hominis utriusque salute, Domino annuente, perduxit, adiuti et liberati extitimus.

§ 4. Pro cuius memoria, eius habitum Festum ipsius et insignia ad extremum usque diem corde praecipit observari, et illud uti iugiter gestare statuimus, etiam pro his de praecep. seracceptis beneficiis possibilem nobis gra- vantibus indultitudinem aliquam, suae quamvis excel-tur. lentiae imparem, pro eius gloria et honore animarumque salute, sincero et hilari animo exhibere, necnon ipsius festivitatis diem celebrem, magisque devotum et cunctis fidelibus acceptabilem constituere in futurum, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum auctoritate confisi, universis et singulis utriusque sexus fidelibus ubilibet constitutis, vere poenitentibus et confessis, qui eiusdem gloriosi confessoris Francisci festivitatem hanc, quam deinceps perpetuis futuris temporibus celebrem esse, ut festum duplex a cunctis christianis celebrari, ab omnique opere servili abstineri, et sub observantia et praecepto comprehendi volumus et tenore praesentium declaramus, devote celebran-

tibus annuatim quinquaginta annos et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis relaxamus.

Transump. huius bullae credi iubet.

tutionis

§ 5. Verum quia difficile foret, praesentes literas (caetera prout superius).

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo secundo. quinto nonas octobris, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 3 octobris 1472, pont. anno II.

### VI (1).

Privilegium curialium tam laicorum quam ecclesiasticorum, libere disponendi, etiam ad favorem incapacium, de bonis in alma Urbe et infra decem milliaria, quamvis ex fructibus bonorum ecclesiasticorum acquisitis.

#### SUMMARIUM

Causa constitutionis. — 1. Privilegium curialium disponendi libere de acquisitis in Urbe et infra decem milliaria, dummodo etc. — 2. Privilegium proximiorum etiam illegitimorum in illis ab intestato succedendi. — 3. Prohibitio eos desuper molestandi.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Etsi universis Romanae Ecclesiae do-Causa consti- minio temporali subjectis civitatibus, pro eorum statu prospero et incrementis felicibus, apostolica nos deceat provisione consulere, almae tamen Urbi nostrae, sanctorum apostolorum Petri et Pauli martyrio consecratae (quae ipsius Petri Sedes, sacerdotti principatus et christianae religionis caput est), co nos convenit ampliora cura prospicere, quo ipsa sacerdotalis civitas, cunctis aliis praelata, nobisque peculiaris filia et paterna dilectione conjuncta existit.

> (1) Haec bulla sub num. Ix in Rom. Edit. legitur (R. T.).

§ 1. Cupientes igitur, pro instauratione Privilegium cudictae urbis, quae, causantibus sinistris nendi tibere de eventibus, in civibus, incolis et aedificiis acquisitis in Urplurimum diminuta est, ut, annuente Al-cem milliaria, tissimo, virorum copia instauretur, et dummodo etc. quanto citius ipsius structurae et aedificia refectionem et reparationem, pro eius venustate et decore, consequantur, suisque statui et necessitati opportunis remediis consulatur, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio et assensu, hac perpetuo valitura constitutione, statuimus et ordinamus quod omnes et singuli, tam nostri curiales Romanam Curiam sequentes, quam alii, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, præeminentiae vel conditionis existant, etiamsi cardinalatus honore, aut patriarchali, archiepiscopali, episcopali, abbatiali vel quavis alia ecclesiastica aut mundana dignitate praefulgeant, et (si regulares fuerint) administrationem aut dignitatem obtineant, qui palatia, domos, casalia sive alia aedificia urbana vel rustica aedificaverint ant aedificabunt, seu fundari et aedificari fecerunt vel fecerint in futurum, aut aedificata et constructa emerunt aut emerint seu ement, aut illa vel census annuos, iura et quaevis immobilia bona, in dicta urbe vel extra, aut prope eam ad milliaria decem, et alio quovis iusto titulo, tam ex bonis et pecuniis propriis, quam ex fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum beneficiorum ad eos spectantium proventibus acquisiverint hactenus vel acquirent in posterum, de eisdem casalibus, domibus, palatiis, aedificiis, censibus, iuribus nec non territoriis, feudis, iurisdictionibus et bonis aliis quibuslibet (dummodo ad Ecclesias, monasteria et alia pia loca, aliter quam ex fructibus eorum, ut praefertur, de quibus, ad effectum praesentium, licere volumus eis pro voto disponere, non pertineant), in vita ipsorum et mortis articulo, prout eis videbitur, disponere, testari, codicillari, eaque legare, relinquere, seu

inter vivos et causa mortis, aut pro remuneratione laboris vel obsequiorum eis impensorum, quibusvis personis, cuiuscomque status, gradus vel conditionis fuerint (etiam si alias haeredes, legatarii, donatarii, universales aut particulares haeredes, successores et personae aliae, ad quas ex dominorum voluntate pervenerint); illa filiis, nepotibus, consanguineis, affinibus, familiaribus vel aliis, etiam si incapaces et inhabiles sint, et inhabilitate vel incapacitate quacumque notati (dummodo criminis laesae maiestatis rei, aut Ecclesiae Romanae praedictae hostes non existant), erogare, donare, legare, relinquere, ac etiam in pios et alios quoscumque usus convertere.

succedendi.

§ 2. Et si ipsas ecclesiasticas aut di-Privileg. pro- gnitatem seu administrationem habentes illegitimorum in regulares personas, de bonis praedictis aliter non disposito, decedere contigerit, palatia, domus, casalia et alia ipsorum bona in urbe praedicta vel infra milliaria huiusmodi consistentia, ad proximiores suos, etiamsi agnati, cognati et minus capaces vel inhabiles fuerint, ut praefertur (salva tamen gradus praerogativa, iuxta dispositionem iuris, si aliter de ipsorum decedentium voluntate non constet), bona praedicta deveniant; ipsique proximiores, sive agnati vel cognati in eis succedere possint et debeant in omnibus et per omnia, perinde ac si descendentes filii, nepotes, agnati et cognati habiles, capaces et haeredes scripti existerent, ac palatia, domus, casalia et reliqua bona ipsorum, ex labore vel industria (non autem ex fructibus, redditibus et proventibus ecclesiasticis) acquisita fuissent, auctoritate apostolica, tenore praesentium, ex certa scientia concedimus, eisque facultatem et potestatem testandi, codicillandi, legandi, concedendi, donandi et erogandi; proximioribus vero, nec non agnatis et cognatis praedictis, incapacibus et defectum natalium patientibus, in eis, ut praefertur, succedendi licentiam liberam impartimur.

§ 3. Districtius inhibentes dilectis filiis Prohibitio eos Camerae Apostolicae clericis et aliis nostris standi. ac Curiae et Urbis praedictarum officialibus, nec non Ecclesiarum, monasteriorum et aliorum ecclesiasticorum locorum praelatis, capitulis, conventibus, prioribus, praepositis, plebanis, rectoribus aliisque quocumque nomine nuncupentur, de bonis per eosdem, ut praemittitur, relictis, legatis, donatis seu quovis modo, in dicta Urbe vel extra, infra spatium praetaxatum dimissis, quovis modo se intromittere, aut illa petere, vendicare, seu haeredes et successores decedentium personarum earumdem, illorum occasione, impedire aut molestare quoquo modo praesumant, ac decernentes irritum et inane, etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, kal. ianuarii, pontificatus nostri anno quarto(1).

Dat. die 1 ianuarii 1474, pont. anno III.

# VII (2).

Approbatio congregationis fratrum Eremitarum Sancti Francisci de Paula. cum exemptionum et gratiarum elargitione.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Archiepiscopus Cosentinus B. Francisco de Paula licentiam construendi oratorium, etc. concessit. — 2. Hic Pont. commisit episcopo S. Marci, ut concessionem confirmaret, et Eremitarum privilegia huic Ordini concederet. — 3. Qui episcopus d. concessionem confirmavit. - 4. Supradictus archiepiscopus Cosentinus exemptionem a iurisdictione sua elargitus est; — 5. Et B. Franciscum superiorem cum omnimoda facultate d. congregationis Eremitarum elegit; — 6. Dat auctoritatem celebrandi missam ante diem

(i) Si standum notis chronologicis praecedentibus est, legendum anno III (R. T.). (2) Haec bulla sub num. vi in Rom. Edit. extat (R. T.).

etc.; — 7. Confessiones audiendi; — 8. Loca alia recipiendi; — 9. Privilegia Mendicantium concedit, - 10. Exemptionemque ab ordinariis; — 11. Sedis Apostol. protectioni submittit. — 12. Declaratio alterius bullae Sixti IV hac super re. — 13. B. Franciscus et alii ideo Papae pro opportuna provisione supplicant. — 14. Qui supradicta omnia confirmat, omnesque defectus supplet; — 15. Exemptionemque, quoad bona et personas, a superioritate quorumcumque concedit; — 16. Et extendit dicta indulta ad omnia loca Ordinis. — 17. Contraria tollit, — 18. Et irrita declarat.

Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, dilectis filiis fratri Francisco de Paula, caeterisque fratribus Eremitis eremitorii seu oratorii Sancti Francisci de Paula, Consentinensis dioecesis, praesentibus et futuris, salutem et apostolicam benedictionem.

Sedes Apostolica, aequa in omnibus semper distributrix, ea, quae pro divini cultus augmento ac piorum locorum et personarum, praesertim sub humili et religioso habitu in eis degentium, commodo et utilitate pie facta sunt, ut illibata persistant, liberter, cum ab ea petitur, apostolici muniminis consuevit adiicere firmitatem, ac benigno favore ea, quae sunt pro animarum salute, concedere; illisque, ut eo devotius quo quietius Altissimo famulari possint, suae protectionis munimen impartiri.

§ 1. Dudum siquidem, pro parte Fran-Archiepiscopus cisci nobis exposito quod olim, postquam Cosentinus B. Franc. de Paula venerabilis frater noster Pyrrhus, archielicentiam con- piscopus Consentinus, tibi, ut quoddam rium, etc. con- oratorium sive ecclesiam sub vocabulo S. Francisci in tenimento de Paula Consentinae dioecesis edificare posses, licentiam concesserat; tuque oratorium huiusmodi propriis manibus et expensis cum dormitorio, pro tuis et sociorum tuorum usu et habitatione, pro magna parte aedificaveras, et nonnullos socios vitam eremiticam ducentes receperas; ipseque archiepiscopus praedictum oratorium sive

ecclesiam, una cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, tibi tuaeque congregationi in perpetuum donaverat; et nonnulla alia tuae et sociorum tuorum devotioni et saluti convenientia, salutifera et opportuna concesserat, fecerat et ordinaverat. Quodque oratorium sive eremitorium praedictum adhuc pro sufficienti habitatione tui et eremitarum praedictorum perfectum omnino non erat, illudque piis christifidelium eleemosynis, cum dormitorio et aliis necessariis officinis, tu ac eremitae tui socii huiusmodi continue aedificabatis, ampliabatis et exornabatis.

§ 2. Nos, tunc tuis et eremitarum prae- Hic Pont. comdictorum in ea parte supplicationibus misit episcopo S. Marci, ut coninclinati, venerabili fratri nostro episcopo cessionem con-S. Marci, eius proprio nomine non ex-mitarum privipresso, per alias nostras literas dedi- legia huic Ord. mus in mandatis, ut si, et postquam vocatis qui forent evocandi, de praemissis sibi legitime constaret, concessionem et literas dicti archiepiscopi, ac omnia et singula in ipsis literis contenta, prout ea concernebant, auctoritate apostolica approbaret et confirmaret, suppleretque omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenissent in eisdem; et in eventum approbationis, confirmationis et suppletionis huiusmodi, vobis praedictis eremitis, ut omnibus et singulis privilegiis, indulgentiis et gratiis, quibus frater Petrus de Pisis nuncupatus caeterique eremitae potiebantur et gaudebant, uti et gaudere pariformiter et absque ulla differentia libere et licite possetis et valeretis, concessimus, prout in eisdem nostris literis desuper confectis plenius continetur.

§ 3. Cum autem, sicut exhibita nobis Qui episcopus nuper pro parte vestra petitio continebat, armavit venerabilis frater noster Goffredus, episcopus S. Marci praedictus, ad executionem praedictarum nostrarum literarum, illarum forma servata, procedens (quia sibi vocatis vocandis, de a nobis expositis legitime constiterat), licentiam, dona-

tionem, concessionem, ordinationem et literas archiepiscopi praedicti, omniaque et singula in eis contenta, prout ea concernunt, auctoritate apostolica approbaverit et confirmaverit, suppleveritque omnes et singulos defectus qui intervenerunt in eisdem, prout in quodam publico instrumento desuper confecto dicitur plenius contineri.

largitus est;

§ 4. Quodque Pyrrhus archiepiscopus Supradictus ar. praedictus, inter alia per eum vobis tunc sentinus exem- concessa, praedictum eremitorium sive ptionem a turis- ecclesiam S. Francisci et alia quaecumque loca, Ecclesias et oratoria per vos in posterum recipienda, cum omnibus iur bus et pertinentiis, eremitisque et personis inibi pro tempore degentibus ac rebus omnibus ad vos locaque vestra quomodolibet pertinentibus et spectantibus, ab omni iurisdictione, subjectione et superioritate matrum Ecclesiarum ac sua suaeque Ecclesiae Cosentinae caeterarumque personarum in perpetuum exemit et liberavit, ac sub protectione, submissione et iurisdictione Sedis Apostolicae specialiter et expresse remiserit et relaxaverit.

§ 5. Et sicut eadem petitio subiunge-Et B. Francis- bat, a nonnullis asseritur, nostras praerum sup. cum libatas literas ac confirmationem, apcultate d. con-gregationis Ere-probationem et defectuum suppletionem mitarum elegit; caeteraque omnia alia et singula per prædictum Goffredum episcopum S. Marci illarum vigore facta et inde secuta quaecumque iuribus non subsistere, pro eo quod archiepiscopus praedictus, per suas praedictas literas, te fratrem Franciscum in superiorem huiusmodi tuae congregationis patrem, rectorem et priorem seu quovis alio nomine nuncupandum dederit et deputaverit, cui congregationi præesses, ac vita et exemplis profuisses, tuisque monitis, mandatis et praeceptis salubribus omnes congregationis huiusmodi personae obedire et parere deberent: ipsisque tuis eremitis fratribus facultatem concessit te in suum superiorem et prio-

rem ac una tecum alios quoscumque superiores et priores et officiales canonice eligendi; necnon statuta et ordinationes pro huiusmodi vitae observantia, a iure tamen divino et sanctorum Patrum institutionibus non deviantia, faciendi; tibique et huiusmodi officialibus omnimodam iurisdictionem ordinariam, in spiritualibus et temporalibus, congregationis huiusmodi personarum, etiam si sacerdotali seu quavis alia præfulgerent dignitate; ac locorum iurisdictiones, animalium et rerum omnium ad te tuamque congregationem quomodolibet spectantium et pertinentium: quoscumque quoque rebelles et inobedientes, omniumque huiusmodi congregationis personarum delinquentium peccata et delicta et cuiuscumque generis maleficia et crimina, prout iuris foret, puniendi; huiusmodique delinquentes incarcerandi, disciplinandi, condemnandi, liberandi, absolvendi ceteraque faciendi, quae in praemissis et circa praemissa vobis viderentur fore necessaria et opportuna, et quae ipsemet archiepiscopus facere posset.

§ 6. Sacerdotibus vero huiusmodi con- Dat Ructoritagregationis, seu saecularibus vel regula-tem colebrandi ribus per vos eligendis, missas, etiam ante etc.; diem, et in quocumque loco ad hoc congruo et honesto cum altari portatili celebrandi: Eucharistiam et alia quaecumque ecclesiastica sacramenta, libere et licite tibi huiusmodique tuae congregationis personis, quoties devotio ingrueret et necessitas postularet, absque quacumque superioris licentia ministrandi, ad quae suscipienda extra loca huiusmodi compelli non possetis.

§ 7. Confessiones audiendi, et ab om- confession. aunibus casibus, excommunicationibus, sus-diendi; pensionibus et interdictis, ac super quacumque irregularitate, eidem archiepiscopo, tam a lure, quam ab eo reservatis; et praemissis toties, quoties opus foret et esset, absolvendi et dispensandi, votaque quaecumque permutandi et relaxandi, ac poenitentiam salutarem iniungendi.

§ 8. Loca, oratoria quaecumque et Loca alia re- ecclesias licite accipiendi et retinendi, eipiendi; quascumque etiam personas ecclesiasticas et saeculares ad vos venientes et vobiscum moram trahere et habitum quem geritis profiteri et recipere volentes, ad habitum et professionem observantiae castitatis, paupertatis et obedientiae, acceptandi et recipiendi.

dicantium con-

§ 9. Necnon ut omnibus et singulis Privilegia Men- privilegiis, gratiis, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, quibus fratres S. Francisci, ceterique Mendicantes fruuntur et utuntur, frui et uti possetis et valeretis, ac possent et valerent, indulsit, ac vobiscum super his opportune dispensavit.

riis (1);

mittit.

- § 10. Huiusmodique oratorium, sive Exemptionem- ecclesiam Sancti Francisci de Paula, ac alia quaecumque loca, oratoria et Ecclesias per vos in posterum acquirenda et acceptanda, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, eremitisque et personis ac rebus omnibus et singulis ad vos vestraque loca quomodolibet spectantibus et pertinentibus, personisque huiusmodi inibi pro tempore degentibus, ab omni iurisdictione, subjectione, superioritate matrum Ecclesiarum ac sua, suaeque Ecclesiae Consentinae ceterarumque personarum ex certa sua scientia et motu proprio, in perpetuum exemit et totaliter liberavit.
- § 11. Ac sub protectione, submissione, Sedis Apostol iurisdictione et superioritate Sedis Apostolicae praedictae totaliter, specialiter, singulariter et expresse remisit et relaxavit, prout in literis dicti archiepiscopi plenius continctur.
- § 12. Et de eisdem nihilominus con-Declaratio al- cessionibus, gratiis et indultis vobis, sic ii IV bac super ut praemittitur, per praedictum archiepiscopum concessis, in dictis aliis nostris literis, specialiter et singulariter mentio facta non fuerat, sed sub clausula generali dumtaxat, videlicet dicendo: Nonnulla alia vestrae devotioni et saluti convenientia, salutifera et opportuna. Et si-
  - (1) Attende Conc. Trid., sess. vii, cap. 14, ac sess. xxv.

militer, sub eadem clausula et non facta alia expressione, per dictum Goffredum episcopum Sancti Marci, praedicta omnia et singula approbata, et cum suppletione defectuum, confirmata fuerant, prout in nostris ac dicti archiepiscopi literis ac instrumento publico desuper confecto plenius continetur.

§ 13. Pro parte vestra nobis fuit hu- B. Franciscus militer supplicatum ut omnia et singula et alli ideo Papraemissa, concessiones, gratias et indulta tuna provisione vobis per archiepiscopum praedictum concessa, facta et indulta, necnon approbationem, confirmationem, defectuumque suppletionem ceteraque omnia et singula per praedictum Goffredum episcopum, vigore nostrarum literarum praedictarum, desuper facta et inde secuta quaecumque rata et grata habentes, approbare, confirmare ac omnes et singulos defectus, qui intervenerunt in eisdem, supplere, ac alias in praemissis et circa ea vobis de opportuno remedio providere, de benignitate apostolica, dignaremur.

§ 14. Nos igitur, vestris in hac parte Qui supradicta supplicationibus inclinati, donationem, mat, omnesque concessionem, ordinationem, constitutio-defect. supplet; nem, remissionem, relaxationem, indulta, gratias et literas praedicti archiepiscopi . omniaque et singula in eis contenta, nostras alias ac dicti archiepiscopi literas ac approbationem, confirmationem et defectuum suppletionem per praedictum Goffredum episcopum factas, ac processus desuper habitos et inde secuta quaecumque omniaque et singula, quae in praedictis nostris et praenominatis archiepiscopi literis et processibus et instrumentis publicis desuper habitis contenta, pro sufficienter expressis, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, rata-

que et grata habentes, auctoritate apo-

stolica ac ex certa nostra scientia, lau-

damus, approbamus et confirmamus, ac

praesentis scripti patrocinio communimus,

supplemusque omnés et singulos defectus,

qui intervenerunt in eisdem, decernentes

nostras praedictas literas ac processus desuper habitos et inde secuta quaecumque valere ac roboris firmitatem tenere, perinde ac si omnia et singula vobis per praedictum Pyrrhum archiep. concessa, et ipsius archiepiscopi literis contenta, in saepe nominatis nostris literis specialiter et singulariter narrata et expressa fuissent.

§ 15. Et insuper, vos et vestrum quem-Exemptionem-libet, ac eremitorium, sive ecclesiam Sanna et personas, cti Francisci de Paula, praedictum, cete-\* superioritate raque omnia et singula eremitoria, eccleconcedit (1); sias et loca per vos in quibuscumque civitatibus et dioecesibus ubilibet hactenus recepta et in posterum recipienda, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis; eremitasque et personas in illis pro tempore degentes, ac res et bona quæcumque mobilia et immobilia ad vos et eremitas et personas ac vestrum quemlibet, ac loca, eremitoria et ecclesias buiusmodi quomodolibet, communiter vel divisim, spectantia et pertinentia, ab omni iurisdictione, dominio, potestate, visitatione, correctione et superioritate praedicti ac pro tempore existentis archiepiscopi Consentini et aliorum archiepiscoporum, episcoporum, ordinariorum, iudicum et superiorum quorumcumque, etiam illorum, in quorum iurisdictione, civitatibus et dioecesibus eremitoria, loca, ecclesiæ, vos et eremitae ac personae, res et bona huiusmodi consistunt et consistere poterunt quomodolibet in futurum, auctoritate et scientia praedictis, de speciali gratia, tenore praesentium prorsus eximimus et totaliter etiam liberamus, ac sub beati Petri et Sedis memoratae ac Romanae Ecclesiae et nostra protectione suscipimus, ac exempta et immunia esse volumus, nobisque et successoribus nostris Romanis Pontificibus canonice intrantibus, ac dictae Sedi immediate subiacere. Ita quod archiepiscopi, episcopi, ordinarii, iudices supradicti, ratione delicti vel con-

> (1) Quoad iurisdictionem ordinariorum, vide Concil. Trident., sess. vII, cap. 14 et sess. xxv.

tractus aut rei de qua ageretur, ubicumque committatur delictum vel ineatur contractus aut res ipsa consistat, nullam in vobis ac eremitoriis, locis et Ecclesiis, eremitis et personis huiusmodi ac rebus et bonis praedictis iurisdictionem, potestatem et dominium possint quomodolibet exercere, sed dumtaxat coram dicta Sede vel eius legatis vos et eremitae ac aliac personae in locis, Ecclesiis et eremitoriis huiusmodi pro tempore degentes teneamini de iustitia respondere.

§ 16. Et insuper vobis omnibus et El extendit dieremitis ac personis, locis, Ecclesiis ac cta indulta ad omnia loca Oreremitoriis huiusmodi, ut omnibus et sin-dinis. gulis privilegiis, indulgentiis, concessionibus, gratiis, indultis, ceterisque omnibus et singulis in praesentibus et aliis nostris, ac ipsius Consentinensis archiepiscopi literis saepedictis ac per eas habitis processibus praedictis contentis, vobis ac eremitoriis, ecclesiis et locis huiusmodi concessis et concedendis, in quacumque civitate et dioecesi, ac ubique et in quocumque loco, auctoritate apostolica praedicta, uti et gaudere, eaque omnia et singula in huiusmodi nostris ac aliis et prædicti archiepiscopi praenominati literis et processibus desuper habitis contenta, cuiusvis superioris, super his aut aliquo praemissorum, licentia minime requisita, ac quibuscumque etiam contradictionibus, exceptionibus et impedimentis remotis, praedicta auctoritate apostolica, libere et licite exercere possitis et valeatis. Quae etiam omnia et singula in praesentibus et aliis nostris ac dicti archiepiscopi literis saepe dictis ac processibus desuper habitis contenta, auctoritate et scientia prædicta, de specialis dono gratiae concedimus et indulgemus per praesentes.

§ 17. Fel. rec. Innocentii Papae IV. Contraria toliit, praedecessoris nostri, contra exemptos, quae incipit Volentes et qualibet alia constitutione apostolica contraria non obstante.

§ 18. Decernimus quoque ex nunc, Et irrita decla- omnes et singulas excommunicationum, suspensionum et interdicti aliasq. ecclesiasticas sententias, censuras et poenas ac processus, quos et quas contra vos et eremitas ac personas, Ecclesias, eremitoria et loca huiusmodi et vestrum quemlibet promulgari contigerit vel haberi, irritas et irritos et inanes ac nullius existere firmitatis vel momenti.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, sexto kalendas iunii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 27 maii 1474, pontif. anno III.

### VIII (1).

Amplissimae gratiae et privilegia fratrum Minorum conventualium, Ordinis Sancti Francisci, quae propterea Mare magnuni nuncupantur.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1, 2. Eug. IV edidit const. confirmantem bullam Clem. IV. — 3. Hic Pont. eas confirmat. — 4. Ampliatio privilegii celebrandi tempore interdicti, et cum altari portatili. — 5. Ampliatio facultatis praelatorum absolvendi fratres. — Qui sint casus Apostolicae Sedi reservati. — 6. Ampliatio iuris sepeliendi. — 7. Exemptio aliquid solvendi de legatis piis. -8. Ampliatio exemptionis a decimis. — 9. Ampliatio exemptionis a iurisdictione ordinariorum. — 10. Facultas audiendi confessiones. — 11. Loca monialium destituta fratribus applicentur. — 12. Mortui cum habitu Tertiariorum cum licentia fratrum sepeliantur. — 13. Exemptio parochialium Eccl. Ordinis a iurisdictione ordinariorum. — 14. Praelatorum Ordinis facultas dispensandi ab irregularitate, etc. — 15. Ampliatio damnationis hactenus factae de opi-

(1) Hanc bullam sub num. VII in Rom. Edit. perleges (R. T.).

28

Bull. Rom. Vol. V.

nione, quod confessi fratribus, iterum parochis confiteri debeant. — 16. Communicatio privilegiorum inter Ordinem S. Dominici et Ordinem S. Francisci. — 17. Inhibitio contra quoscumque Ordinis perturbatores. — 18. Deputatio executorum huius bullae. — 19. Obstantium derogatio. — 20. Transumptorum fides. — 21. Sanctio poenalis.

## Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Regimini universalis Ecclesiae, meritis Prommium. licet insufficientibus, disponente Domino, praesidentes, curis perurgemur assiduis ut, iuxta creditae nobis desuper dispensationis officium, quieti subditorum quorumlibet, praesertim sub Religionis habitu studio vacantium piae vitae, in quorum utique prosperitate reficimur, jugi, quantum nobis ex alto conceditur, solicitudinis studio intendamus, et ut ea, quae pro divini cultus, dictae Religionis incremento animarumque salute a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus provide facta sunt, sublatis ambiguitatibus quae exinde emersisse noscuntur, in sua integritate persistant, nostri ministerii partes interponimus efficaces. Dudum siquidem a fe. re. Eugenio Papa quarto, praedecessore nostro, literae emanaverunt tenoris sequentis, videlicet.

§ 1. Eugenius episcopus servus ser- Eug. 1V edidit vorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. constit. constr-Licet debitum pastoralis officii, etc. (1). Clem. IV.

§ 2. Clemens episcopus, etc. Virtute conspicuos, etc. (2).

§ 3. Nos igitur, qui dicti Ordinis fra- Hic Pont. eas trum Minorum, in quo generalis ministri confirmat. fungebamur officio dum ad cardinalatus honorem assumpti fuimus, et personarum eius statum prosperum et tranquillum, propter uberes fructus quos Ordo ipse, multa refulgens gloria meritôrum et gratia redolens sanctitatis, in agro militantis Ecclesiae, in propagatione religionis et

(1) Omittitur haec bulla, quia est simplex confirmatoria bullae Clem. IV. (2) Vide tom. III, pag. 735.

fidei orthodoxae hactenus produxit utiliter et producit, ac in futurum producturum fore spe firma tenemus, palmites suos a mare usque ad mare et etiam ad barbaras extendendo nationes, intensis desideramus affectibus, Clementis et Eugenii praedictorum ac aliorum praedecessorum nostrorum, qui Ordinem praedictum fratrum Minorum aliis variis privilegiis non immerito decorarunt, vestigiis inhaerentes, motu proprio, non ad eorum dicti Ordinis fratrum Minorum professorum vel alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera voluntate et deliberatione, ac ex certa scientia nostra, Clementis et quascumque alias quorumcumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum literas, dicto Ordini fratrum Minorum et illius domibus et professoribus in genere, sub quacumque verborum forma concessas, quas, ac si de verbo ad verbum, una cum praedictis literis Eugenii praedecessoris praefati, praesentibus insertae forent, haberi volumus pro expressis, ac omnia et singula in illis contenta, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus, et robur perpetuae firmitatis obtinere debere decernimus; et pro potiori cautela, omnia et singula, per Clementis et Eugenii aliosque praedecessores nostros praedictos, in eisdem literis, pro et in favorem dicti Ordinis fratrum Minorum quomodolibet ordinata, statuta, decreta, concessa et indulta fieri et servari debere. auctoritate, motu et scientia praedictis de novo ordinamus, statuimus atque decernimus, ac eidem Ordini Minorum illiusq. domibus et professoribus concedimus et indulgemus.

- § 4. Et quia, sicut accepimus nosque Ampliatio pri- ipsi experientia didicimus, in minoribus tempore inter- constituti praefati Ordinis curam gerentes, tari portatili (1), circa literas et privilegia huiusmodi nonnulla dubia postmodum sunt exorta, habita super illis consideratione decenti, motu,
  - (i) Vide Concil. Trident., sess. xxv, cap. 12.

auctoritate et scientia similibus, literas einsdem Clementis praedecessoris, in ea parte in qua concedit dicti Ordinis professoribus ut liceat eis in locis, in quibus degunt, habere oratoria, et in eis cum altari portatili, etiam tempore interdicti, ianuis clausis, excommunicatis et interdictis exclusis, missarum solemnia et alia divina officia celebrare; et quod eorum insistentes obsequiis, censuris generaliter promulgatis non ligentur; quum contingat eos persaepe requiri, ut etiam extra oratoria, super huiusmodi altari portatili celebrent divina officia, et ad illa, interdicti tempore, tertii Ordinis Sancti Francisci de Poenitentia nuncupati fratres et sorores ac suos et illorum procuratores admittant, extendentes. Concedimus eisdem fratribus ut non solum in oratoriis et locis, in quibus degunt, sed etiam in quovis alio loco congruenti et honesto, possint, super altari portatili eiusmodi, missas et alia divina officia libere et licite celebrare, exceptis Ecclesiis ab ordinarii iurisdictione non exemptis, quoties id eisdem fratribus per ordinarios ex causa contigerit inhiberi. Et ut liceat eis, tempore interdicti, fratres et sorores dicti tertii Ordinis Beati Francisci de Poenitentia nuncupati, nec non ipsorum fratrum Minorum ac fratrum et sororum dicti tertii Ordinis et monialium Sanctae Clarae procuratores et negotia gerentes utriusque sexus admittere ad divina.

§ 5. Praeterea, quia idem Clemens Ampliatio fapraedecessor, in dictis suis literis, genera- cultatis praela-torum absolvenlibus et provincialibus ministris et eorum di fratres. vicariis ac custodibus absolvendi fratres eiusdem Ordinis; nec uon fratribus dicti Ordinis, quos ipsi ministri, vicarii et custodes habuerint pro tempore in confessores, absolvendi ipsos ministros, vicarios et custodes ab excessibus et censuris, nisi talia perpetrassent, propter quae essent merito ad Sedem Apostolicam destinandi, ac cum eis desuper dispensandi facultatem concedit; et propterea, qui sint

Apostolicae Se-

di reservati.

destinandi, persaepe revocetur in dubium, ut absolventium et absolvendorum, dispensantium et dispensatorum pro tempore puritati conscientiae consulamus, decla-Qui sint casus ramus haereticos, relapsos, schismaticos et qui literas apostolicas falsificassent, aut ad infideles prohibita detulissent, dumtaxat esse ad Sedem Apostolicam merito destinandos. Reliquis vero omnibus, etiam simoniae pravitate qualitercumque irretitis, posse per illos, quibus inibi conceditur, absolutionis beneficium et dispensationis gratiam, iuxta casuum exigentiam, impertiri.

§ 6. Eam vero partem literarum eius-Ampliatio iuris dem Clementis praedecessoris, in qua sepulturam in Ecclesiis fratrum dicti Ordinis Liberam esse voluit, salva iustitia Ecclesiarum, a quibus corpora mortuorum assumuntur, declarantes libertatem huiusmodi intelligi debere, etiam quoad hoc, ut fratres ipsi, nullius super hoc petita licentia, parochias, in quibus corpora praedicta forent, cum cruce processionaliter ingredi, ac corpora ipsa levare et ad eorum ecclesias sepelienda deferre possint, ubi hoc consuetum foret, vel presbyteri de levatione requisiti id facere recusarent; nec cogantur inviti, etiam praetextu cuiusvis consuetudinis, ipsi vel defunctorum consanguinei, illa ad parochiales ecclesias aut loca deferre et, cum illis vel sine, inibi celebrare vel celebrari facere pro eisdem defunctis aliqua divina officia, ante vel post sepulturam eorumdem. Iustitiam autem Ecclesiarum a quibus corpora ipsa sumuntur, iuxta eiusdem Clementis praedecessoris voluntatem, salvam esse debere decernimus eo casu quo dumtaxat apud loca ipsorum fratrum corpora ipsa sepeliuntur; si vero non apud eos seu alios etiam Mendicantium Ordinum professores corpora ipsa contingeret sepeliri, ex his quae ad fratres praedictos, apud quos tunc corpora ipsa non sepelirentur, de

> (i) Tu, quoad solutionem quartae, scias aliter statuisse Concil. Trident., sess. xxv, De Reform. cap. 13.

bonis defunctorum quomodolibet obveniret, quovis particulari vel universali titulo, directe vel per obliquum, nullam canonicam aut parochialem portionem dare teneantur; nec similiter aliqua portio debeatur de his, quae ad certos determinatos usus, eisdem fratribus vel eorum domibus, in genere aut in specie, etiam de bonis eorum, quorum cadavera apud eos contigerit sepeliri; nec etiam in casibus, in quibus, per eiusdem Clementis et aliorum praedecessorum nostrorum specialia privilegia, fratres ipsi ab huiusmodi solutione quartae sunt exempti; nec aliquo casu de candelis, quae ad manus fratribus dantur, quarta aliqua quomodolibet detrahatur. In reliquis vero casibus, quam in praemissis, in quibus quarta ipsa solvenda veniret, conventiones, si quaesunt inter fratres praedictos et locorum ordinarios ac Ecclesiarum rectores initae, laudabiles et honestae, in posterum observentur.

§ 7. Et si forte, per nos vel Sedem Exemptio ali-Apostolicam, de pie legatis, dispositis et quid solvendi de legatis piis. relictis in genere vel specie, decima vel alia portio seu quota alteri piae vel non piae causae, ex quavis causa hactenus concessa foret, aut in posterum concedi et solvi aut dari, mandari contingeret, fratres praedictos et illorum domos ac eis legata et relicta, aut alias in eorum favorem disposita, in concessione et mandatis huiusmodi decernimus et volumus non includi, nisi de ipsis fratribus et praesenti decreto ac voluntate nostra, non per generales clausulas, quae etiam specialem mentionem importare viderentur, sed vera et specifica mentio fiat in eisdem.

§ 8. Indultum vero eiusdem Clementis Ampliatio expraedecessoris de decimis non solvendis, emptionis a dead quaecumque bona dictorum fratrum et quascumque decimas, etiam quas vulgus papales appellant, et Apostolica Sedes, pro christianae fidei defensione aut aliis imminentibus persaepe necessitatibus, indicit, et quaecumque alia onera, motu et scientia praedictis, extendimus, decernen-

tes ipsos fratres Minores, etiam si per quoscumque exemptos et Mendicantes solvi mandarentur, cum quibusvis derogatoriis et fortioribus clausulis, ad illarum solutionem non teneri, et in illorum solutione cessando, censuras et poenas aliquas non incurrere, nisi praesentibus, non per generales aut alias clausulas specialem mentionem importantes, sed alias sit derogatum specifice, carum de verbo ad verbum inserto tenore.

§ 9. Et ne, praetextu constitutionis In-Ampliatio ex- nocentii Papae quarti, praedecessoris norisdictione or stri, quae incipit Volentes, locorum dioedinariorum (1' cesani et alii ordinarii, aut alii quicumque in personas et loca fratrum praedictorum, contra eiusdem Clementis praedecessoris in fine literarum praedictarum ordinationem, sibi quicumque iurisdictionem et superioritatem vendicare praesumant, districtius inhibemus ne quispiam, absque dictae Sedis speciali commissione et auctoritate, in personas, domos et loca dicti Ordinis fratrum Minorum, utpote prorsus exempta, aliquam excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias, specialiter vel generaliter, quomodolibet promulgare; aut in personas, domos et loca huiusmodi aliquam præeminentiam, superioritatem et iurisdictionem quomodolibet exercere praesumat, etiam ratione contractus, vel delicti, seu rei de qua contra ipsos ageretur, ubicumque ineatur contractus, committatur delictum et res ipsa consistat. Decernimus quoque ex nunc quaslibet excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias et quoscumque processus quasvis poenas et sententias generales vel speciales continentes, quos et quas promulgari vel haberi, et omnia quae contra fratres, domos et loca dicti Ordinis quomodolibet fieri contigerit, etiam eorum exemptione, utpote notoria, non aliter allegata, nullius roboris vel momenti esse et pro infectis prorsus haberi debere.

> (1) Tu adverte quod Concil. Trident. sess. xxv, in Decr. de Reform. aliud statuit.

§ 10. Praeterea, quia parochialium Ec- Facult. audienclesiarum rectores praefati, erga illos, qui dictis fratribus Ordinis Minorum eorum peccata confitentur, persaepe se reddunt in exhibitione Eucharistiae et Extremae Unctionis difficiles, concedimus ipsis fratribus Ordinis Minorum, ut eisdem personis eis confessis, quibus rectores præfati, sine rationabili causa, denegaverint seu malitiose distulerint Eucharistiae seu Extremae Unctionis sacramenta ministrare, super quo eorumdem confessorum assertioni stari debeat, illa petentibus possint impune exhibere.

nasteria monialium Sanctae Clarae et Mi- lium destit. fra-tribus applicennorissarum seu Sancti Damiani nuncupata- tur. rum monialibus destitui, adeo ut de eorum reformatione spes nulla supersit, convenientiusque sit quod illorum sic destitutorum bona ad ipsos fratres deveniant, quorum erant curae commissa, quam ad alios; illa, quae sic destituta existunt et destitui contigerit in futurum, cum eorum bonis omnibus, perpetuis usibus fratrum domui dicti Ordinis Minorum eiusdem destitutis monasteriis propinguiori applicamus, ita ut fratres ipsi possint de illis et eorumdem monasteriorum structuris et aedificiis pro eorum voluntate

disponere. Proviso quod illorum ecclesiæ et oratoria, ad prophanos usus non redi-

gantur, sed in illis quandoque divina

celebrentur officia.

§ 12. Insuper, quum nonnulli, ad Or- Mortui cum badinem praedictum fratrum Minorum spe-bitu Tertiariocialem gerentes devotionis affectum, or- tia fratrum sedinent corum cadavera cum habitu fratrum Minorum aut sororum dicti Ordinis de Poenitentia sepeliri, ne, ex illorum corporum delatione ad alia loca, Ordini et fratribus praedictis iniuria irrogetur, decernimus tales apud fratres ipsos esse sepeliendos, etiam si alibi suam elegissent sepulturam, nec posse, etiam in loco per eos electo, cum habitu quomodolibet sepeliri, aut ad sepeliendum portari, abs-

§ 11. Et quum aliquando contingat mo- Loca monia-

que fratrum domus loci, in quo tales decesserunt, expressa licentia et assensu.

SIXTUS IV PP.

§ 43. Ceterum ne, si ratione parochia-Exemptio paro- lium Ecclesiarum, apud quas domus eosiarum Ordinis rumdem fratrum constructae fuere aut a iorisdict, ordinarii in eosdem fratres aliquam superioritatem vendicare tentarent, fratrum eorumdem quies in aliquo perturbaretur, concedimus eisdem fratribus ut, in sic concessis et quas eis concedi contigerit curatis Ecclesiis, possint per cappellanum, per eos pro eorum nutu ponendum et amovendum, curam huiusmodi exercere, qui quamdiu cappellanatus huiusmodi fungetur officio, ac si dicti Ordinis Minorum professor existat, dictorum fratrum Minorum libertate et exemptione fruatur. Ecclesiae vero praedictae et illarum bona, illa, qua domus fratrum dicti Ordinis, prærogativa laetentur.

§ 14. Et ut dicti Ordinis professoribus Praelator. Or- omnino vagandi tollatur occasio, et ad dinis facul. dis-pensandi ab ir- Apostolicam Sedem recurrendi subtraharegularit. etc. tur pro posse necessitas, generali et provincialibus ministris dicti Ordinis pro tempore existentibus et illorum vicariis, dispensandi cum dicti Ordinis Minorum professoribus defectum natalium ex adulterio, sacrilegio, incestu et quovis alio nefario et illicito coitu provenientem patientibus; necnon cum his qui ex quavis causa (praeterguam homicidii volontarii, bigamiae et mutilationis membrorum) irregulares forent, postquam Ordinem ipsum professi fuerint, ut defectu et irregularitate huiusmodi non obstante, irregulares ipsi ad quoscumque, etiam sacros, ordines promoveri, et in illis etiam altaris ministerio ministrare, et tam ipsi regulares, quam defectum natalium patientes praedicti ad quascumque administrationes et officia dicti Ordinis eligi, recipi et assumi, illaque gerere et exercere libere et licite valeant, motu, scientia et auctoritate praedictis concedimus per præsentes.

(1) Vide Concil. Trident., sess. xxv, cap. 11.

§ 15. Rursus intelleximus quod, etsi Ampliatio dambonae memoriae Ioannes Papa vigesimus nationis hactesecundus, prædecessor noster, illorum opi-pinione, quod nionem, qui asserebant quod confessi bus, iterum pafratribus praedicti Ordinis et aliorum Or-rochis confileri dinum Mendicantium, ad audiendas confessiones, iuxta iuris dispositionem, deputatorum pro tempore, tenebantur eadem peccata rectori eorum parochialis Ecclesiac iterum confiteri, reprobaverit, et deinde praefatus Eugenius, praedecessor, reprobationem huiusmodi approbaverit, et contra talia asserentes, tamquam de haeresi suspectos, per locorum ordinarios inquiri et procedi mandaverit; ac successive piæ memoriae Nicolaus Papa V, similiter prædecessor noster, gesta in praemissis ab eisdem Ioanne et Eugenio, praedecessoribus, robur perpetuae firmitatis obtinere debere decreverit; nihilominus adhuc nonnulli eorum inhaerentes proterviae opinionem praedictam et desuper factos, damnatos et male sonantes ac reprobos articulos veros esse affirmare non verentur, ut talium praesumptuosa temeritas tanto minus invalescat, quanto plurium erit superiorum correctioni subiecta, concessam contra tales, per eiusdem Eugenii praedecessoris literas, locorum ordinariis facultatem, ad inquisitores haereticae pravitatis extendimus, ac volumus quod inquisitores ipsi, quicumque fuerint, eadem, qua ordinarii, contra tales auctoritate fungantur.

§ 16. Postremo, quum Praedicatorum Communicatio sicut et praedicti Minorum Ordinum pro- privilegior. in-ter Ordinem S. fessores, pro fidei catholicae dilatatione Dominici et Orcontinue, indefesse laborent, fructusque cisci. afferant in Dei Ecclesia salutares, et propterea fuerint variis, per Sedem praedictam, privilegiis decorati, ut, quos par labor pariaque merita coniungunt, paria coniungant privilegia et favores, eisdem Ordinis Minorum fratribus, ut professoribus ac confessis fratribus Praedicatoribus, et eisdem Praedicatorum Ordinis fratribus, ut praemissis et aliis concessis praedictis

Ap. C. 1474

fratribus Minoribus, privilegiis, indulgentiis et gratiis, favoribus et indultis, tam spiritualibus quam temporalibus, a praedictis et aliis Romanis Pontificibus, prædecessoribus nostris, aut aliis auctoritatem habentibus, quae omnia, ac si nominatim exprimerentur, haberi hic volumus pro expressis, et nostrae approbationis munimine solidamus, ac decernimus robur perpetuae firmitatis obtinere, potiri et gaudere possint et debeant, perpetuis futuris temporibus, in omnibus et per omnia prorsus et sine ulla differentia, proinde ac si, quae uni ex Ordinibus prædictis sant concessa, utrique simul nominatim concessa fuissent aut concederentur in posterum. Et quae de magistro generali et provincialibus prioribus dicti Ordinis Praedicatorum ac monasteriis monialium sub eorumdem fratrum Praedicatorum cura, et secundum ipsius Ordinis Praedicatorum instituta viventium sunt statuta, in generali et provincialibus ministris et vicariis dicti Ordinis fratrum Minorum et monasteriis monialium dicti Ordinis Sanctae Clarae et Minorissarum et Sancti Damiani nuncupatarum, et e contra, censeantur esse statuta.

batures.

§ 17. Districtius inhibentes eisdem lotubibitio con- corum ordinariis, sub interdicti ingressus ha quoscumque ordinis perture ecclesiae et suspensionis a regimine et administratione suarum Ecclesiarum ac parochialium Ecclesiarum; ac rectoribus et aliis quibuscumque, sub excommunicationis latae sententiae et privationis earumdem parochialium Ecclesiarum ac omnium aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, quae obtinent, necnon inhabilitationis ad illa et alia in posterum obtinenda, pænis, eo ipso per eos, qui contrafecerint, incurrendis, ne Ordines praedictos fratrum Praedicatorum et Minorum et illorum domos et professores, praeter aut contra praedictarum Clementis et Eugenii praedictorum, et aliorum quorumcumque praedecessorum nostrorum, et praesentium nostrarum literarum tenorem, in-

quietare seu molestare, et eos aut testamentorum ultimarumque voluntatum executores et haeredes praedictos, seu quoscumque alios, directe vel indirecte, ad solutionem alicuius quartae parochialis seu canonicae vel alterius portionis seu oneris, et ad faciendum celebrari aliquod officium in eorum ecclesiis vel alibi, dum apud ipsos fratres decedentium cadavera tumulantur, ante vel post eorum sepulturam cogere; nec confessis dictis fratribus Praedicatoribus et Minoribus pro tempore, Eucharistiae seu Extremae Unctionis sacramenta, sine rationabili causa, denegare, vel illorum exhibitionem malitiose differre, aut eorum parochianis, ne dictis fratribus confiteantur, prohibere vel persuadere, nec etiam ad praemissa seu aliquod praemissorum auxilium, consilium vel favorem dare, directe vel indirecte, quoquo modo praesumant.

§ 18. Et nihilominus cuilibet in digni- Deputatio extate ecclesiastica constituto et metropo- ecutorum huius bullae. litanae vel alterius cathedralis Ecclesiae canonicis per universum orbem, qui desuper, per dictorum Ordinum priores aut guardianos et fratres, ac illorum seu ad commedum eorum Romanae Ecclesiae syndicus desuper requisitus fuerit, per apostolica scripta in solidum mandamus quatenus, per se vel alium seu alios, præmissa, ubi et quando opus fuerit, solemniter publicantes, et eisdem fratrum Praedicatorum et Minorum Ordinibus et illorum domibus ac professoribus, in præmissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant eos pacifica possessione vel quasi privilegiorum et concessionum huiusmodi gaudere, non permittentes eos seu testamentorum executores et hæredes praedictos, contra illorum tenorem, per ordinarios et rectores praedictos aut quoscumque alios, indebite molestari, aut eis gravamina, iniurias atque damna inferri seu quomodolibet irrogari. Ac etiam summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, contra

quoscumque, cuiuscumque qualitatis vel conditionis existant, aut quacumque ecclesiastica, etiam patriarchali, archiepiscopali vel mundana forent dignitate et exemptione muniti; in quibuscumque causis per eos movendis, quacumque ratione vel causa quae excogitari possit, eis ministrent iustitiae complementum, exequendo quod per eos fuerit ordinatum; et illos, quos censuras et poenas praedictas incurrisse constiterit, illos irretitos esse declarent, ac faciant et mandent interdictos, suspensos et excommunicatos publice nunciari et ab omnibus arctius evitari, ac legitimis super his habendis servatis processibus, illos, quoties opus fuerit, iteratis vicibus aggravare procurent, contradictores, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatio

§ 19. Non obstantibus recolendae s. Obstantium de- memoriae Bonifacii Papae octavi, quibus cavetur ne quis extra suam civitatem et dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diætam a fine suae dioecesis, ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede Apostolica deputati, extra civitatem et dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et de duabus diætis in concilio generali, nec non quae incipiunt Super cathedram Bonifacii et Dudum Viennensis concilii ac recolendae memoriae Callisti Papae tertii, etiam praedecessoris nostri, literis, aliisque apostolicis ac provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus; necnon Ostonis et Octoboni, olim in regno Angliae Apostolicae Sedis legatorum, constitutionibus; Ecclesiarum quoque ac locorum quorumlibet statutis et consuetudinibus, et inter quoscumque dictorum Ordinum fratrum Praedicatorum et Minorum professores ac locorum ordinarios seu rectores praedictos initis et conclusis, hactenus observatis pactis et conventionibus, etiam iuramento, confirmatione aposto-

stolica vel quavis alia firmitate roboratis; necnon omnibus illis, quae Clemens et Eugenius praefati, in praedictis corum literis, voluerunt non obstare, contrariis quibuscumque. Quibus omnibus illa, ac si de verbo ad verbum insererentur, et derogatoriarum derogatorias clausulas in se continerent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, quoad praemissa, specialiter et expresse derogamus. Aut si patriarchis, archiepisc., episc. et rectoribus praefatis seu quibusvis aliis, communiter vel divisim, a Sede praefata indultum existat quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca ad iudicium evocari non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dictæ Sedis indulgentia, generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam, praesentibus non expressam vel totaliter non insertam, effectus earum et concessa in eis iurisdictionis executio impediri posset quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis. Nos enim ex nunc illa et quaecumque alia, quae in futurum per nos vel Sedem Apostolicam quomodolibet concedi et statui, decerni vel ordinari contigerit, contra Clementis, Eugenii aliorumque praedecessorum prædictorum et praesentium literarum huiusmodi tenorem, necnon si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irrita et inania nulliusque roboris vel momenti esse decernimus.

20. Et quia difficile foret etc.

21. Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae and Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo quarto, pridie kalendas septembris, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 31 augusti 1474, pontif. anno IV.

Transump. 6-Sanctio pos-

### IX (1).

Amplissimae gratiae et privilegia fratrum Praedicatorum Ordinis S. Dominici, quae propterea Mare magnum nuncupantur.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Eug. 1V confirmavit bullas Greg. XI et Martini V. — 2 ad 5. Confirmatio et amplificatio privilegiorum. — 6. Ampliatio facultatis dandi liberam sepulturam in eorum Ecclesiis. — 7 ad 10. Exemptiones et ampliationes. — 11 ad 13. Aliae concessiones. — 14. ad 21. Reliqua ut in bulla praecedenti.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Regimini (caetera prout in praecedenti, usque) efficaces. Dudum siguidem a fel. Eug. IV con- rec. Eugenio Papa quarto, praedecessore Greg. XI et Mar. nostro, emanaverunt literae tenoris subsequentis.

> § 1. Eugenius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam, etc. (2).

§ 2. Nos igitur, qui dicti Ordinis fra-Confirmatio et trum Praedicatorum et personarum eius amplificatio pristatum prosperum et tranquillum, etc. affectibus, Gregorii, Martini et Eugenii ac aliorum praedecessorum nostrorum, qui Ordinem praedictum fratrum Praedicatorum, etc. (mutandis mutatis usque ad impertiri, § 5).

> Et, ut dicti Ordinis professoribus omnibus vagandi tollatur occasio et ad Apostolicam Sedem recurrendi subtrahatur pro posse necessitas, magistro et prioribus provincialibus et conventualibus ac eorum vicariis defectum natalium ex adulterio, sacrilegio, incestu et quovis alio nefario et illicito coltu provenientem patientibus; nec non cum his qui ex quavis causa, praeterquam homicidii voluntarii, bigamiae et mutilationis membrorum, irregu-

> (1) Haec bulla est sub num. viii in Rom. Edit. (R. T.). (2) Omittuntur bullae Eug. IV, Martini V et Greg. XI hic nominatae, quoniam bulla Greg. XI est sup. tom. IV, pag. 567; aliae autem sunt simpliciter eius confirmatoriae.

lares forent dispensandi cum dicti ordinis Praedicatorum professoribus, postquam ipsum Ordinem professi fuerint, ut, defectu et irregularitate huiusmodi non obstantibus, irregulares ipsi ad quoscumque, etiam sacros, ordines promoveri, et in illis etiam in altaris mysterio ministrare, et tam ipsi irregulares quam defectum natalium patientes praedicti ad quaecumque administrationes et officia eligi, recipi et assumi, illaque gerere et exercere libere et licite valeant, motu et scientia ac auctoritate praedictis, concedimus per praesentes.

dem Gregorii praedicti, qua sepulturam cult. dandi liin ecclesiis fratrum dicti Ordinis liberam ram in corum esse voluit (salva iustitia Ecclesiarum a quibus corpora assumuntur), declarantes huiusmodi intelligi debere, etiam quoad hoc, ut fratres ipsi, nullius super hoc petita licentia, parochias, in quibus corpora praedicta forent, cum cruce processionaliter ingredi, et corpora ipsa levare et ad eorum ecclesias sepelienda deferre possint, ubi hoc consuetum foret, vel presbyteri de levatione requisiti hoc facere recusarent. Nec cogantur inviti, etiam praetextu cuiuscumque consuetudinis, ipsi vel defunctorum consanguinei, illa ad parochiales ecclesias aut alia loca deferre, et, cum illis vel sine, inibi celebrare vel celebrari facere pro eisdem defunctis aliqua divina officia, ante vel post sepulturam eorumdem. Iustitiam vero Ecclesiarum, a quibus corpora ipsa assumuntur, iuxta Martini praedicti, praedecessoris, voluntatem, salvam esse debere decernimus in omnibus aliis casibus, praeter eos in quibus per eorumdem Gregorii, Martini et Eugenii, praedecessorum nostrorum, specialia privilegia, fratres ipsi ab huiusmodi solutione quartae sunt exempti. Nec, aliquo casu, de candelis, quae ad manus fratribus

dantur, quarta aliqua quomodolibet de-

trahatur. In reliquis vero casibus quam

in praemissis, in quibus quarta ipsa sol-

venda veniret, conveniret, conventiones

§ 6. Eam vero partem literarum eius- Ampliatio fa-

(si quae sunt inter fratres praedictos et locorum ordinarios ac Ecclesiarum rectores initae) laudabiles et honestae, in posterum observentur.

Exemptiones et ampliationes.

§ 7. Et si forte (etc., parimodo usque exhibere, § 10).

§ 11. Et cum aliquando contingat mo-Aliae conces- nasterium monialium S. Augustini, sub siones. cura, habitu et constitutionibus fratrum Praedicatorum degentium, monialibus destitui (etc., usque laetentur, § 13).

§ 14. Rursus intelleximus quod, etsi Reliqua ut in bon. mem. Ioannes XXII (etc., usque ad bulla præcedenfinem).

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MCCCCLXXIV, pontificatus nostri anno 1v.

> > Dat. 1474, pontif. anno IV.

### X.

Quod brunus color vestimentorum praefinitus a Benedicto XII pro monacis et monialibus S. Benedicti, Ordinis Cisterciensis, intelligatur de colore nigro, et non griseo. Et quod totus Ordo albi tantum et nigri coloris vestibus utatur.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Bened. XII jussit guod Ordo habitu bruno vel albo uteretur. — 2. Aliqui monaci pro colore bruno, utebantur colore griseo et alii nigro. — 3. Appellatione bruni coloris nigrum colorem Pontifex venire declarat. — 4. Nigri igitur aut albi coloris habitum gestari praecipit. - 5. Alterius habitus usum prohibet. -6. Contraria tollit. — 7. Transumptis credi iubet.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi cunctis ecclesiastici status personis et assuetae pietatis officio assistere Exerdium. teneamur, illis tamen sub regulari observantia Altissimo famulantibus, praecipue Cistercien., eo magis adesse nos convenit,

Bull. Rom. Vol. V.

quo, sublatis quibusvis dubietatibus, maiori quietudine reddere valeant vota sua.

§ 1. Dudum siquidem fel. rec. Bene- Bened. XII iusdictus Papa XII, praedecessor noster, ad habitu bruno vel statum Cisterciensis Ordinis attendens pro- albo uteretur. sperum, per quasdam suas literas, inter alia, statuit et ordinavit quod omnes abbates et monaci eiusdem Ordinis, pannis bruni vel albi coloris dumtaxat uterentur, prout in eisdem literis plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut exhibita nobis Aliqui monaci, nuper pro parte dilecti filii Hymberti, ab- pro colore bruno, utebantur batis monasterii Cistercien., Cabilonen. colore grisco et dioecesis, petitio continebat, a nonnullis etiam ipsius Ordinis abbatibus et monacis revocetur in dubium, an appellatione bruni coloris niger color veniat vel griseus: et, sicut eadem petitio subiungebat, aliqui abbates et monaci ac moniales ipsius Ordinis panno nigro, aliqui vero griseo utantur, et diversitas habitus inter eiusdem Ordinis professores esse videtur, pro parte eiusdem Hymberti abbatis nobis fuit humiliter supplicatum ut sibi ac Ordini, monacis ac monialibus praefatis, earumque statui super praemissis opportune providere benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, ad quos spectat super Appellatione his adhibere vigilantiae nostrae curam, ut bruni coloris niomnis dubietatis scrupulus de medio tol-Pontifex venire latur, et habitus ipsorum se invicem conforment, quacumque disparitate sublata, literarum ac concessionis et statuti huiusmodi tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, verba praedicta bruni coloris interpretantes, quod, appellatione illorum, niger tantum color veniat et intelligatur, auctoritate apostolica, tenore praesentium, ex certa scientia declaramus.

§ 4. Et insuper, pro potioris cautelae Nigri igitur aut suffragio, volumus, ac eadem auctoritate albi coloris haet tenore etiam statuimus et ordinamus cipit. quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, omnes abbates, monaci et moniales

eiusdem Ordinis, praesentes et futuri, ad usum personarum suarum, pannis nigri vel albi coloris solum et dumtaxat utantur.

tus usum probibet

§ 5. Mandantes per apostolica scripta, Alterius habi- et eadem auctoritate committentes dilectis filiis universis patribus abbatibus eiusdem Ordinis, praesentibus et futuris, quatenus ipsi et quilibet ipsorum, postquam praesentes nostrae literae ad eorum notitiam pervenerint, declarationem, statutum et concessionem nostram huiusmodi observent. Et per se vel alios, etiam a quolibet ipsorum, nec non aliis abbatibus et monacis ac monialibus eiusdem Ordinis perpetuo faciant inviolabiliter observari. Non permittentes eosdem abbates, monacos et moniales pannos, ad usum personarum suarum, alterius quam nigri vel albi coloris deferre vel illis quomodolibet uti. Contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo.

Contraria tol-

Transumptis eredi jubet.

§ 6. Non obstantibus etc. § 7. Ceterum, quia difficile foret etc., usque adhibeatur, et illis stetur, ipsique patres abbates ad illarum executionem procedere possint et debeant in omnibus et per omnia sicuti originalibus literis huiusmodi adhiberetur et eis staretur, ac ipsi patres abbates procedere possent et deberent, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, idibus decembris, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 13 decembris 1475, pont. anno v.

# XI (1)

Quod omnes magistri vel praeceptores quorumcumque locorum sub vocabulo S. Spiritus sint totaliter subjecti magno magistro seu generali praeceptori archihospitalis S. Spiritus in Saxia de

(1) Haec bulla, turbato temporum ordine, sub num. xrv in Rom. Editione legitur (R. T.).

Urbe, et absque eius licentia eleemosynas quaerere non possint, et ad ipsum solum spectet collatio locorum Ordinis Sancti Spiritus (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Quidam fratres faciebant se praeceptores generales in locis ab isto hospitali dependentibus. — 2. Alii autem ipsa loca et eleemosynas, sibimet appropriabant. — 3. Hic ideo Pontifex omnia dicta loca intitulata sub vocabulo S. Spiritus, ab isto hospitali dependere declarat; — 4. Eaque solummodo fratribus Ordinis S. Spiritus et per magistrum generalem huius hosp. conferri posse decernit. — 5. Nemo alius se mag. generalem appellet, et solo huius hosp, magistro generali obediant. — 6. Contravenientes excommunicantur, — 7. Et etiam quaestuantes absque licentia magist. generalis, — 8. Qui etiam eorum beneficia, uti vacantia, aliis conferre possit. — 9. Forma eleemosynas de cetero colligendi. — 10. Obstantia tollit.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi universis xenodochiis, hospitalibus et piis aliis locis ubilibet constitutis, in quibus misericordiae opera et alia charitatis officia exercentur, paterna nos deceat pietate prospicere, et pro ipsorum statu prospero, atque in huiusmodi meritoriis actibus continuo exercendis persistere, proque pauperum et miserabilium personarum susceptione, subsidio et hospitalitate servanda, eorumque membra, bona et iura non modo a cunctis sinistris eventibus praeservare illaesa, verum potius adaugere debeamus: erga nostrum tamen in Saxia almae Urbis hospitale, quod nuper a fundamentis ereximus, instauravimus et sumptuoso opere ampliavimus, eo magis intendentes, eiusque indigentiis providere, ut qui in eo infantes expositi,

(1) Institutionem autem huius hospitalis et alia ipsum concernentia, vide sup. in Constit. xL Innocentii III, tom. III, pag. 189.

Exordium.

languentes et infirmi, alii quoque pauperes et egeni benigne recipi, mittere (1) et charitative tractari valeant, profecto nos convenit, quo nostris hospitale praedictum pateat aspectibus, et universorum ad illud confluentium pauperum auxilium alque refugium est, et praeter Romanum Pontificem superiorem alium neminem recognoscere.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus dis-Quidam fratres plicenter, nonnulli in ipsius hospitalis ceptores gene- fratres, etiam praeceptorias, hospitalia, rales in locis ab isto hespit. de- membra et loca pia ab ipso hospitali in pendentibus. Saxia dependentia obtinentes, ambitione et cupiditate caeca inducti, et suis terminis non contenti, temeritate propria se generales praeceptores dicti Ordinis, praecipue in partibus ultramontanis nominare, ac in nonnullis praeceptoriis, hospitalibus, membris et locis ab ipso hospitali in Saxia dependentibus eorumque personis iurisdictionem ordinariam, sive per modum submissionis, fundationis, unionis, annexionis, incorporationis vel applicationis, commendae vel vicariatus perpetui, eis, ut dicitur, factarum, sive aliis exquisitis mediis potestatem et superioritatem habere, sibique indebite vendicare videantur.

- § 2. Plerique vero alii, a quorum oculis Alii autem ip- Dei timor abscessit, non attendentes ut fruleemosynas si-ctus, redditus et proventus dicti hospibimet appro- talis in Saxia, necnon oblationes, eleemosynas atque alia charitativa subsidia, quae, pia largitione fidelium Christi, ipsi hospitali in Saxia legantur seu largiuntur aut relinquuntur, in usus et sustentationem expositorum, infirmorum et pauperum praedictorum ex cunctis partibus mundi ad illud confluentium convertantur, prioratus, praeceptorias, membra, hospitalia et loca ab ipso hospitali in Saxia occupare, invadere, tenere et detinere; oblationes quoque, eleemosynas et alia pauperum subsidia, etiam ipsius nostri hospitalis nomine quaestuando et mendicando usurpare, et in
  - (1) Forsan enutriri (R. T.).

suos usus convertere, cum suarum periculo animarum, et pauperum eorumdem detrimento maximo, non formidant.

- § 3. Nos, quorum interest hospitalis Hic ideo Ponexpositorum infantium, languentium et tilex omnia dipauperum praedictorum indemnitatibus lata aub vocaprovidere, adversus ambitiosos praesum- tus ab lato hosptores, occupatores, invasores, detentores pitali dependeet usurpatores praedictos, illo volentes uti opportuno remedio, per quod eorum compescatur temeritas, et alias de caetero perpetrandi similia aditus praecludatur: motu proprio, non ad alicuius super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra deliberatione et voluntate, omnia et singula alia hospitalia, praeceptorias, membra et pia loca dicti Ordinis, et sub vocabulo S. Spiritus intitulata, ab ipso nostro hospitali in Saxia dependere, nullique alii monasterio, praeceptoriae, hospitali sive alii pio loco, praeterquam dicto hospitali in Saxia, etiam si longaeva consuetudo aut submissio aliqua repugnarent, pleno iure subesse, auctoritate apostolica, tenore praesentium et certa nostra scientia decernimus pariter et declaramus.
- § 4. Statuentes ac etiam decernentes Raque solumquod ipsius Ordinis hospitalia, praece- Ordinis S. Spiptoriae, membra et loca nulli, cuiuscum-ritus et per magistrum geque dignitatis, status, gradus vel condi-neralem huius tionis fuerit, praeterquam ipsius nostri hosp. conferri hospitalis fratribus et Ordinem ipsum expresse professis, eis tamen pro solo nutu dicti praeceptoris existentis, et pro tempore ad claustrum quotiens expedierit revocandis, in titulum vel commendam conferri valeant sive possint.
- § 5. Nullusque ipsius nostri hospitalis Nemo alius so frater, etiam administrationem vel offi-neralem appelcium seu beneficium obtinens, se gene- ius hospit. maralem praeceptorem, citra vel ultra montes, gistro generali obediant. nominare, neque aliquam iurisdictionem aut superioritatem in praeceptores, hospitalarios, priores seu administratores alios dicti Ordinis, seu ipsorum loca et bona vendicare quoquomodo praesumat.

bulo S. Spiri-

Quinimmo, omnes et singuli dicti Ordinis praeceptores, hospitalarii et religiosi, quos eidem praeceptori nostri hospitalis in Saxia pleno iure subesse volumus, et tamquam suo superiori obedientiam et reverentiam congruam exhibere, ac, salva huius Sedis auctoritate, in omnibus sicuti unico eorum praeceptori obtemperare teneantur et debeant.

tes excommunicantur,

§ 6. Alioquin, si in praemissis vel eo-Contravenien- rum aliquo reddiderint se rebelles, aut aliquid in contrarium temere attentare praesumpserint, et moniti non resipuerint, ut tenentur, sententiam excommunicationis incurrant, atque suis praeceptoriis et beneficiis, quae obtinuerint, privati existant.

mittere fraudem praesumpserint, incur-

personis idoneis praesentium auctoritate

- § 7. Quas quidem censuras et poenas, Et etiam que- omnes et singuli qui oblationes et alia licentia magi- pia subsidia ipsi hospitali nostro in Saxia, sive expositis, languentibus et egenis in eo pro tempore degentibus, quaestuando, sive alias quovis modo, absque ipsius generalis praeceptoris expressa licentia, petere, exigere, usurpare, aut in eis com-
- § 8. Possitque praeceptor, constito Cai etiam eo-sibi de praemissis per eos taliter perpevacun aliis con- tratis, absque monitione alia, ipsos et ferre possit. eorum singulos delinquentes censuras et poenas praedictas incurrisse declarare, et ipsorum beneficia, tamquam vacantia,

rere volumus ipso facto.

conferre.

synas de cetero colligendi.

§ 9. Ut autem oblationes, eleemosynae Forma oleemo- et subventiones praedictae, ac omnia et singula ipsi nostro hospitali per fideles ipsos legata, aut donationes causa mortis, vel inter vivos donata, vel quovis modo relicta, et quae pro tempore donabuntur et relinquentur ad commodum et profectum hospitalis et pauperum fideliter et absque diminutione perveniant, venerabilibus fratribus archiepiscopis, episcopis et aliis locorum ordinariis, eorum obedientiae, harum serie committimus et mandamus quatenus, pro conservatione oblationum, eleemosynarum, subsidiorum, legatorum, relictorum et donatorum bonorum ad ipsum hospitale nostrum spectantium, tam in suis civitatibus quam suarum dioecesum, locis insignibus, duos idoneos viros, vitae laudabilis et conversationis honestae, fide et facultatibus praeditos, ad colligendum et conservandum singulis annis, nomine hospitalis nostri eiusdem, oblationes et prædicta, ordinare et deputare procurent, qui ea neque quaestoribus vel aliis quibuslibet personis, nisi specialibus nunciis generalis praeceptoris eiusdem patentibus literis ipsius munitis sigillo tradere et assignare teneantur; qui quidem collectores, etiam singulis annis de receptis et administratis per eos, coram ordinariis, vicariis vel officialibus atque nunciis supradictis teneantur reddere rationem, quam sub sigillo ordinariorum seu officialium praedictorum signatam, iidem nuncii praeceptori generali praedicto quantocius destinare teneantur.

§ 10. Non obstantibus quibuscumque Obstantia tolprivilegiis, indultis et literis apostolicis, lit. generalibus vel specialibus, quibusvis personis, cuiuscumque dignitatis, etiam pontificalis, status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, per nos vel Sedem Apostolicam, sub quacumque forma vel expressione verborum, et cum quibusvis efficacissimis, urgentissimis et derogatoriis clausulis, irritantibusque decretis, etiam motu, scientia et auctoritate similibus hactenus forsan concessis; constitutionibus quoque, ordinationibus apostolicis, necnon statutis et consuetudinibus Ecclesiarum et monasteriorum vel aliorum locorum quibus concessae sunt, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, quibus, eorum tenores pro expressis habentes, quoad praemissa, derogari volumus vicariis et officialibus, in virtute sanctae et derogamus expresse, ipsis alias in suo

robore duraturis, caeterisque contrariis | quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, decimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 23 ianuarii 1476, pont. anno v.

# XII (1).

De celebratione capituli generalis et capitulorum provincialium congregationis Eremitarum Beati Petri de Pisis, ac electione eius praelatorum (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Hic Pont. facultatem eligendi confessorem et alia eorum privilegia approbavit; — 2. Qui confessor vota commutare possit; — 3. Priorque generalis cum eorum fratribus possit dispensare etc.; — 4. Et ipsi fratres, etiam extra tempora, sacr. ordines suscipere valeant. - 5. Petitio pro parte societatis. — 6. Eug. IV capitul, generale quotannis fieri iussit. -7. Nicolaus vero V quolibet triennio cogi decrevit. — 8. Constitutiones societatis quædam alia statuebant. — 9. Societas ergo in praedictis Papae provisionem expostulat, — Qui praedicta omnia approbat, — 10. Suaque bulla validat; — 11. Facultatem eligendi confessorem iterato concedit; ---12. Capitulaque provincialia annuatim, et generalia triennio cogi iubet; — 13. Quae in generali capitulo agenda sunt, praescribit; — 14. Contraria tollit.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sedes Apostolica, aequa semper in omnibus distributrix, ea quae pro divini cultus augmento, ac devotarum personarum, maxime quae, mundanis abiectis

(1) Hanc in Editione Rom. xv loco leges bullam (R. T.). (2) Alia de his Eremitis dicta sunt supra in Constit. xy Eug. IV, pag. 29, Provenit.

illecebris, in contemplationis suavitate sub humilitatis spiritu devotum ac sedulum exhibentes Altissimo famulatum, commodo et utilitate processerunt, ut, semotis ambiguitatibus ac conscientiae scrupulis, firma persistant, libenter, cum ab ea petitur, provisionis suae adminiculo roborat, extendit et declarat, prout ipsarum personarum statui ac quieti conspicit salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem, pro parte di- Hic Pont. falectorum filiorum universorum eremitarum cultatem eligensocietatis quondam fratris Petri de Pisis, et alia corum nobis exposito quod olim ipsius socie- privilegia aptatis eremitis, tam in communi quam in particulari pro tempore existentibus, apostolica extiterat auctoritate successive concessum ut confessor idoneus saecularis, aut eiusdem societatis vel cuiusvis Ordinis regularis, quem quilibet ipsorum pro se duceret eligendum, eorum confessionibus diligenter auditis, eos ab omnibus et singulis excessibus, criminibus, reatibus et delictis, ac excommunicationis et suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris et poenis, quavis occasione vel causa, in genere vel in specie latis, etiam si talia forent, per quae Sedes praefata esset merito consulenda, semel in vita et mortis articulo; in aliis vero casibus, toties quotiens opus foret, absolvere, et poenitentiam salutarem iniungere, ac alia facere posset: nos tunc ipsorum eremitarum, in ea parte, supplicationibus inclinati, circa dictam electionem confessoris huiusmodi, ac quaecumque, quotcumque et qualiacumque alia concessiones, gratias, indulgentias, facultates, privilegia et indulta dictae societatis illiusque eremitis, in genere vel in particulari, quomodolibet et qualitercumque per praedecessores nostros Romanos Pontifices, seu eorum aut alterius ipsorum auctoritate (quorum omnium et singulorum tenores haberi volumus pro expressis), vel pro Romanis Pontificibus se gerentes et habitos, ac alios auctoritatem habentes,

concessa, auctoritate apostolica approbavimus, ac scripti nostri patrocinio communivimus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan ex defectu potestatis, seu alias quovis modo intervenissent in eisdem.

re possit;

- § 2. Et nihilominus tunc et pro tem-Qui confessor pore existentibus dictae societatis eremitis, ut confessor per eos et quemlibet eorum, ut praefertur, eligendus, vota quaecumque, etiam peregrinationis ultramarinae et visitationis liminum beatorum Petri et Pauli ac sancti Iacobi in Compostella, apostolorum, et alia si quae emiserunt, auctoritate apostolica, prout animarum suarum saluti videret expedire, in alia pietatis opera commutare valeret.
- 🖇 3. Et quod generalis prior dictae Priorque ge- societatis pro tempore existens, cum eisrum frate pos- dem eremitis, per saltum, aut ante aetatem sit dispens. ut legitimam, seu extra tempora a iure permissa, ad quoscumque, etiam sacros et presbyteratus, ordines promotis, ac ex quavis alia causa (praeterquam super bigamiae et homicidii voluntarii aut mutilationis membri) irregularitatis, et praemissis non obstantibus, ad omnes, etiam sacros et presbyteratus, ordines promoveri, et in illis, ac per eos etiam, ut praefertur, male susceptis, aut omissis ordinibus, ut illos a quocumque mallent catholico antistite, gratiam et communionem praedictae Sedis habente, suscipere, et in altaris ministerio ministrare libere et licite possent, licentiam dare, omnemque inhabilitatis et infamiae maculam sive notam, quomodocumque et qualiter-
- § 4. Ipsique eremitae, de eiusdem prio-Exippi frair., e- ris licentia, a quo mallent catholico antiam extra tem- tistite, gratiam et communionem eiusdem dines suscipere Sedis habente, se etiam ad omnes sacros valeant (1). ordines facere, et extra tempora a iure statuta, promoveri; ipseque antistes illos eisdem eremitis impendere libere et licite

tractam abolere.

(1) Quoad haec videsis Conc. Trident, sess. xxIII, Decr. de Reform. (R. T.).

cumque per eos et quemlibet eorum con-

valeret, praedicta auctoritate indulsimus, prout in nostris inde confectis literis plenius continetur.

§ 5. Cum autem, sicut exhibita nobis Petitio pro parnuper pro parte dictae societatis petitio te societatis. continebat, a nonnullis asseratur literas nostras praedictas, ac in eis contenta, iuribus non subsistere, vel de subreptione notari, eo quod in prioribus concessionibus, quoad confessionum auditionem et impendendam absolutionem casus generaliter solum, et nulli specialiter, ut in ipsis nostris literis habetur, expressi fuerunt.

§ 6. Et sicut eadem petitio subiunge- Eug. IV capibat, licet quod per felicis recordationis tul. gen. quot-Eugenium Papam quartum, praedecesso-sit rem nostrum, societati praedictae concessum extitisset quod capitulum generale eorum annuatim celebrare possent.

Papa quintus, etiam praedecessor noster, quolibet trienad ipsius societatis supplicationem et in- vit. stantiam, inter alia, statuit et ordinavit quod ipsi, non obstante concessione praefati Eugenii praedecessoris, capitulum generale de triennio in triennium celebrarent, et eligerent generalem rectorem, in cuius manibus prior generalis, rector et alii patres renunciarent, et de corpore

societatis quatuor socii eligerentur, qui, durante capitulo, in discussione et exa-

§ 7. Tamen piae memoriae Nicolaus Nicol. vero v

minatione causarum dicti capituli adhaererent ipsi generali.

§ 8. Sed quia ex constitutionibus dictae Constitutiones societatis eligitur primitus in capitulo ge- societatis quaenerali ex ipsa societate unus et generalis tuebant. vicarius capituli, in cuius manibus generalis rector et omnes patres renunciant, ac tratres capitulariter congregati eligunt quatuor socios, qui in discussione et examinatione causarum dicti capituli adhaereaut ipsi vicario generali, et postquam occurrentia et facta capituli diligenter examinata et discussa sunt per ipsos vicarium et socios electos, eliguntur per eos dictae societatis priores, et exinde per totum capitulum rector generalis et vicarii eius.

§ 9. Pro parte dictae societatis nobis Societas ergo fuit humiliter supplicatum, ut in praemissis Pae provisio- omnibus et singulis sibi ac statui suo opnem expostulat, portune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, ipsorum in Qui praedicta hac parte supplicationibus inclinati, Eugenii et Nicolai praedictorum ac aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum ipsi congregationi et societati sub quibusvis verborum formis concessas literas, ac omnia et singula in eis contenta, quas et earum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro sufficienter expressis haberi volumus, auctoritate apostolica, tenore praesentium, ex

validat;

communimus.

§ 10. Nostras vero literas praedictas Suaque bulla ac omnia et singula in eis contenta valere, et plenam roboris firmitatem obtinere decernimus, perinde ac si casus praedicti in dictorum praedecessorum ut in nostris literis specificati extitissent, supplentes huiusmodi ac omnes et singulos alios defectus, si qui intervenerint in eisdem.

§ 11. Et nihilominus, pro maiori se-

nostra certa scientia confirmamus et approbamus, ac praesentis scripti patrocinio

- Facultatem eli-renitate conscientiae cuiuslibet eremitagendi confesso-remiterato con- rum praefatae societatis, ipsis omnibus cedit (1); et singulis praesentibus et futuris, ut idoneus presbyter saecularis, vel eiusdem societatis seu cuiusvis Ordinis regularis, quem ipsi aut quilibet eorum duxerint eligendum, eos et quemlibet eorum ab omnibus et singulis excessibus, delictis, criminibus et peccatis, ac excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, quavis occasione vel causa, generaliter vel specialiter latis, etiam ab omni labe simoniae ac singulis praefatae Sedi
  - vatis, toties quoties opportunum fuerit, (1) Vide Conc. Trid., sess. XXIII, De Reform., cap. 15 (R. T.).

reservatis, semel in vita et etiam in mortis

articulo plenarie; in aliis vero non reser-

absolveré, et poenitentiam salutarem eis iniungere possit et valeat.

§ 12. Et insuper, ut ipsa congregatio Capitulag proac societas sanctius ac quietius regatur tim, et generaet gubernetur quod provincialia annua-lia triennio cogi tim, generalia vero capitula de triennio in triennium celebrare;

§ 13. Necnon, ut generalis capituli Quae in genecausae, illisque et congregationi suae rali capitulo apro tempore occurrentes cautius et dili- scribit; gentius examinentur et discutiantur, ipsi in generali capitulo congregati primitus et ante omnia eligere valeant unum ex dicta congregatione in generalem vicarium ipsius generalis capituli, in cuius manibus dictae congregationis generalis rector, et omnes locorum aliorum praesentium et futurorum rectores, priores et vicarii, eorum superioritatem et officia, specialiter et expresse, singulariter renunciare teneantur et debeant; et deinde sex alios ex ipsa congregatione et corpore capituli, qui sex, vel sanior pars illorum, cum generali vicario capituli, omnia sibi et praefatae congregationi occurrentia ac capituli facta diligenter examinare, discutere, ordinare et determinare, ac rectores et priores eligere et creare. Ipsique sic electi et creati, cum toto capitulo vel maiori parte ipsius, generalem totius congregationis et triennalem rectorem, ac ipsius generalis rectoris duos aut plures, prout videbitur expedire, vicarios eligere et deputare, ac alias in praemissis et circa ea, prout per eos hactenus observatum extitit, ac in dictae societatis constitutionibus desuper factis plenius continetur, absolvere, ordinare et facere libere ac licite possint et valeant, auctoritate praedicta, de specialis dono

gratiae concedimus et indulgemus per praesentes. § 14. Non obstantibus Eugenii, Ni- Contraria tollit. colai ac aliorum Romanorum Pontificum

Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

praedictorum literis, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, kalendis februarii, pontificatus nostri an. v. Dat. die 1 februarii 1476, pont. anno v.

### XIII (1).

Comprobatio concessionis Callisti III de canonizatione sancti Alberti de Drepano, insulae Siciliae, olim professoris Ordinis fratrum Beatae Mariae de Monte Carmelo (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Ad preces gen. Ordinis Callistus III beatorum honoribus coli permisit B. Albertum de Drepano. — 2. Cardinalis Rothomagensis hac de re testimonium. - 3. Haec confirmari a Sixto petit generalis. — 4. Quod praestat Pontifex. — 5. Transumptorum fides.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Caelestis aulae militum numerum adaugeri sancta laetatur Ecclesia, et propterea eos, qui ex hoc saeculo transeuntes communi opinione fidelium superna patria digni reputantur, praesertim miraculorum celebritate fulgentes, aeternitatis memoria decorare convenit, ut eorum laudes frequentioribus valeant resonare praeconiis, et Dominus in sanctis eius iugiter collaudari. Idcirco nos ea, quae pro honorificentia beatorum, de praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum beneplacito, pie observari comperimus, libenter, cum a nobis petitur, apostolico praesidio confovemus.

§ 1. Sane pro parte dilecti filii Chri-Ad preces sen stophori Martinoni, magistri generalis Or-Ordinis Calli-stus III beato- dinis fratrum Beatae Mariae de Monte rum honoribus Carmelo, nobis nuper exhibita petitio con-Albert. de Dre- tinebat quod dudum fel. rec. Calixto Papae tertio, praedecessori nostro, pro

> (1) Haec bulla num. XI obtinet in Rom. Edit. (R. T.). (2) Ex Montignano Bull. Ord. Carmelit.

parte quondam Ioannis Soreth, tunc magistri generalis dicti Ordinis, exposito quod B. Albertus, qui, dum vitam caelibem ageret in humanis, frater dicti Ordinis fuit, et cuius corpus in ecclesia Sanctae Mariae Messanensis, insulae Siciliae, fratrum dicti Ordinis, requiescit, clarescentibus miraculis, a christifidelibus illarum et diversarum mundi partium in veneratione habetur, et propterea in diversis ecclesiis per diversas mundi partes altaria et ecclesiae, ad honorem Dei et eiusdem sancti abbatis commemorationem, erecta fuerant; unde desiderabat quod christifideles ipsi in eorum huiusmodi laudabili proposito, per tolerantiam Sedis Apostolicae, continuare libere et licite possent et valerent; ad quam quidem humilem petitionem cum praefatus Calixtus praedecessor annuisset, venerabilis frater noster Guillelmus, episcopus Ostiensis, tunc tituli Sancti Martini in Montibus, presbyter cardinalis, qui etiam tunc praesens aderat, de licentia et consensu dicti praedecessoris, et mandato expresso vivae vocis oraculo ab eodem facto, ad tollendos scrupulos de mentibus huiusmodi, et ad honorem dicti beati Alberti, meritorum exaltationem, de praemissis omnibus et singulis per suas patentes literas suo sigillo munitas, attestationem fecit, prout in illis, quas inspici et examinari diligenter, ac praesentibus inseri fecimus, plenius continetur, quarum tenor hic subsequitur.

§ 2. Guillelmus, miseratione divina, tituli Cardinalis Ro-Sancti Martini in Montibus sacrosanctae thomagen, had de re testimo-Romanae Ecclesiae presbyter cardinalis nium. Rothomagensis, universis et singulis christifidelibus praesentes literas inspecturis salutem in Eo, qui est vera omnium salus.

Dignum et conveniens iudicamus de iis testimonium reddere, quae pacem conscientiae multorum, et devotionis augmentum concernere videntur. Notum igitur omnibus facimus et testamur per praesentes, quod sanctissimus in Christo Pater

An. C. 1476

dominus noster dominus Calixtus, divina providentia Papa tertius, vivae vocis oraculo, nobis praesentibus et adstantibus coram Sua Sauctitate, concessit et indulsit reverendo patri magistro Ioanni Soreth, priori generali fratrum Ordinis beatae Mariae de Monte Carmelo, praesenti et supplicanti, quod de beato Alberto de Drepano, insulae Siciliae, dicti Ordinis, dum in humanis ageret, professori, in cuius honorem et reverentiam plura altaria et ecclesiae, ut idem prior asseruit, aedificatae fuerunt, ac eius crebrescentibus miraculis publice longo tempore per christifideles, tam in eorumdem fratrum, quam etiam in aliis ecclesiis, nulla tamen secundum ritum Romanae Ecclesiae praecedente canonizatione, preces et suffragia publice persolvuntur, eadem devotio et reverentia, ut praemittitur, sine alicuius peccati labe et transgressionis nota ac conscientiae scrupulo, per vos atque alios christifideles fieri possit et continuari, quousque per Ecclesiam aliud solemnius decernatur, quae omnia cum, ut praemittitur, vere et recte sint acta, ad cuiuslibet notitiam reducimus et reducenda fore censemus. In quorum testimonio praesentes literas per secretarium nostrum infrascriptum fieri iussimus et nostri sigilli fecimus appensione muniri. Datum Romae in domibus nostrae residentiae apud Sanctum Apollinarem, die decimaquinta mensis octobris, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, pontificatus eiusdem domini nostri anno 111.

ri a Sixto petit

§ 5. Quare pro parte dicti Christo-H. ec confirma- phori generalis moderni, asserentis quod in praefata ecclesia et in diversis mundi partibus, per merita ipsius beati Alberti, alia miracula coruscant in dies, nobis fuit humiliter supplicatum ut attestationi dicti Guillelmi episcopi et cardinalis, ac omnibus et singulis in eius literis contentis huiusmodi, pro illorum subsistentia firmiori, robur apostolicae confirmationis adiicere, et alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 4. Nos igitur, attendentes quod di- Quod praestat gue in memoria vertitur hominum, qui ad Pontifex. gaudia transivit angelorum; et ad ordinem praefatum, qui continua gloriosissimae Dei Genitricis semperque Virginis Mariae protectione fovetur, et sub honore eius speciali titulo fundatus, ac tam per diversos Romanos Pontifices, praedecessores nostros, quam etiam per nos apostolica fuit auctoritate comprobatus, multiplicibusque virorum excellentium omni tempore, quasi syderibus, decoratur ornameutis, dirigentes paternae considerationis intuitum, huiusmodi quoque supplicationibus inclinati, attestationem dicti Guillelmi episcopi et cardinalis, qui dicti Ordinis protector existit, ac literas praefatas ratas habentes et gratas, illas, cumomnibus et singulis in eis contentis clausulis, auctoritate apostolica, ex certa nostra scientia approbamus et confirmamus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Et quia difficile foret praesentes Transumptorum literas ad singulas provincias originaliter destinare, volumus et dicta auctoritate decernimus quod transumptis dictarum literarum manu notarii publici et Curiae causarum Camerae Apostolicae vel protectoris dicti Ordinis, qui nunc est et pro tempore fuerit, aut alicuius episcopalis vel archiepiscopalis, seu cuiuscumque in dignitate ecclesiastica constituti vel dicti Ordinis magistri generalis pro tempore existentis sigillo munitis, ea prorsus, in iudicio et extra, fides adhibeatur indubia, ac si ipsae originales literae forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo

sexto, pridie kalendas iunii, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 31 maii 1476, pont. anno v.

### XIV (1).

Constitutiones pro bono regimine congregationis canonicorum regularium Lateranen., cum immunitatum et gratiarum concessione.

#### SUMMARIUM

Ordinis antiquitas et merita enunciantur. — 1. Mart. V univit canonicos regulares ubique professos in unam congregationem. - 2. Eug. IV basilicam Lateranen. S. Salvatoris in Urbe d. congregationi, — 3. Nomenque congregationis Lateranensis concessit. — 4. Nicolaus V idem approbavit et declaravit. — 5. Callist. III regimen dictae basilicae canonicis saecularibus dedit. - 6. Paulus II basilicam congregationi restituit. — 7. Hic autem Pontifex saecularibus canonicis iterum dedit. — 8. Nomen autem et titulum congregationis Lateranensis confirmavit in alia bulla. -9. Privilegia omnia approbat. — 10. Exemptionem a quorumcumque iurisdictione et subsidii ac exactionum praestatione concedit, — Et etiam a synodalibus et processionum evocationibus. — 11. Sub protectione Sedis Apostolicae recipit. -12. Exemptionem a superioritate aliorum concedit. — 13. Canonici ordinentur per episcopos absque alia examinatione. — 14. Altari portatili canonici uti possint. — 15. Temporeque interdicti celebrare valeant; — 16. Cum excommunicatis a jure conversari; — 17. Sacramenta ministrare et mortuos sepelire. — 18. Exempti sint a solutione omnium praestationum et decimarum. — 19. Causas cognoscere et similia facere non teneantur. — 20. Sepulturam in coemet. liberam habeant. - 21. Canonicam portionem de terris, ornamentis, domibus, hortis, etc. tradere non teneantur. — 22. Praescriptio 60 annorum et non alia contra congregationem detur.

(1) Haec bulla sub numero xII in Rom. Edit. legitur (n. T.).

- 23. Praelatorum congregationis facultas dispensandi super irregularitate etc. — 24. Canonici ad audiendas confessiones per cong. superiores deputentur. — 25. Facultas conversandi cum piratis, etc. - 26. Alienatio bonorum stabilium quando sit permissa. - 27. Facultas eligendi confessorem. - 28. Indulgentiarum concessio. -29. Facultas recipiendi ad Ordinem etiam simpliciter voventes religionem arctiorem, - 30. Et commutandi restitutiones debitas personis incertis. — 31. Prohibitio transeundi ad alios Ordines. — 32. Communicatio gratiarum concessarum cong. S. Iustinae. — 33. Licentia praedicandi verbum Dei. — 34. Dubia in praedictis oriunda in favorem huius Ordinis interpretanda sunt. - 35. Actus contrarii nil derogent. - 36. Clausulae huius bullae praeservativae. - 37. Prohibitio contra impedientes. — 38. Nemo apud canonicos invitos celebret. - 39. Confessiones apud canonicos non impediantur. — 40. Facultas conservatorum eligendorum. — 41. Clausulae contrariorum derogatoriae. — 42. Fides habeatur harum transumptis.

## Sixtus episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Dum ad universos regulares Ordines Ordinis antiet loca iugo sanctimoniae dedita, perso-quilas et merita nasque voto Religionis adstrictas, pro iniuncto nobis apostolicae servitutis officio, crebris vigiliis et indefessis studiis attendimus, ad illum praecipue canonicorum regularium congregationis Lateranen., Ordinis S. Augustini eo libentius nostrae mentis oculos convertimus, quo Ordo ipse in nascentis Ecclesiae sancta institutione, ac primorum christianae religionis clericorum norma traditionibusque fundatus, et sacris institutis ac divinis regulis eloquiisque praemunitus extitit, ab eiusque primaeva fundatione, variis virtutum meritis semper splenduit. Quamobrem nonnulli Romani Pontifices praedecessores nostri innumeris Religionem ipsam privilegiis dignisque honorum titulis non immerito decorarunt; unde nos, eorum ductos exemplo, decet ut congregationem

ipsam Lateranen, in agro dominico multiplices et uberes sanctae conversationis fructus in dies afferentem, nostris etiam specialibus gratiarum muneribus muniamus; et iis, quae pro ipsius Ordinis et congregationis laude ac personarum vota sua sub suavi iugo inibi exolventium pace et quiete processerunt, ne in conventionis scrupulum labantur, sed firma pariter et illibata persistant, nostri adiiciamus muniminis firmitatem.

Martin. V unigulares etc.

Eug. IV basigationi,

§ 1. Dudum siquidem fel. rec. Martivit canonic. re- nus Papa quintus, praedecessor noster,

§ 2. Et deinde piae memoriae Eugenius licam Lateran. Papa quartus, etiam praedecessor noster, s. Salvatoris in sacrosanctam et venerandam basilicam Lateranensem ad primam institutionem primaevumque eius statutum, videlicet canonicorum regularium, ex certis tunc expressis causis, post deliberationem providam, quam cum fratribus S. R. E. cardinalibus habuit diligentem, pro Ecclesia Dei, et catholicae fidei christianaeque religionis honore, ac Salvatoris nostri gloria, publicaque utilitate et ipsius basilicae Lateranen. statu, veneratione, commodo et honore, reducens ac reponens, ut Ordo canonicus, qui secundum Deum et B. Augustini Regulam ibi noscebatur institutus, perpetuis futuris temporibus, in dicta Ecclesia vigeret et inviolabiliter observaretur, Ordinem et congregationem huiusmodi in praefata Ecclesia instituit et erexit ac deputavit: dictamque Lateranensem basilicam, cum omnibus suis spiritualibus et temporalibus bonis, membris, iuribus, iurisdictionibus, privilegiis et exemptionibus in perpetuum eidem congregationi concessit et commisit, eorumque curae et administrationi tribuit et donavit.

cessit.

- § 3. Atque decrevit et statuit ut omgregationis La-nes deinceps dictae congregationis conteranensis con-ventus et loca ab huiusmodi sanctae basilicae Lateranen, titulo et totius con-
  - (1) Omittitur residuum, quia ipsam bullam habes superius, tom. IV, pag. 697.

gregationis capite nomen acciperent, et S. Salvatoris congregatio appellaretur; ac singulos dictae congregationis canonicos, ubique Domino servientes, huius basilicae clericos et ministros et religiosos ac de ipsius capituli gremio in omnibus iuribus et privilegiis censeri decrevit.

§ 4. Et successive sa. me. Nicolaus Nicol. V idem Papa V, similiter praedecessor noster, approb. et detam Martini, quam Eugenii literas praedictas, nec non omnia et singula in eis contenta, ac quaecumque secuta inde approbans et confirmans, eaque pleno firmitatis robore subsistere, nec non perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari debere decernens, per quasdam etiam suas concessit et indulsit omnibus et singulis Ecclesiis, monasteriis, prioratibus, locis et personis ubicumque consistentibus et constituendis, praesentibus et futuris, congregationis canonicorum huiusmodi, ut illis omnibus in eorumdem Martini et Eugenii praedecessorum literis contentis, ac aliis exemptionibus, privilegiis, immunitatibus, libertatibus, gratiis et indultis bonisque, iuribus spiritualibus et temporalibus, concessis et concedendis, quibus praefata Ecclesia nostra Lateranen. et ab ea dependentia utuntur et gaudent, seu uti et gaudere consueverunt aut quomodolibet in futurum Ecclesiae, monasteria, prioratus, loca et personae huiusmodi, in omnibus et per omnia pariformiter et absque ulla differentia, perpetuo uti et

§ 3. Postea vero, eodem Nicolao prae- Callist. Ill redecessore rebus humanis exempto, cum gimen dictio bacanonici dictae congregationis a praefata cis saecularibus Ecclesia per nonnullos cives Romanos fuissent electi (2), piae me. Callistus Papa III, similiter praedecessor noster, etiam per alias suas literas statuit et ordinavit quod canonici congregationis huiusmodi a cura et gubernatione Ecclesiae eiusdem desisterent, et illa in posterum per canonicos saeculares regi et gubernari deberet.

gaudere libere et licite possint.

- (1) Eius bullam non posui, uti hic relatam.
- (2) Leg. eiecti (R. T.).

§ 6. Et licet postmodum rec. memor. Paulus Papa II, etiam praedecessor noster, canonicos regulares ac congregationem huiusmodi, ad regimen et gubernationem praedictae Ecclesiae restituisset, nihilominus, eo quoque de medio sublato, canonici eiusdem congregationis denuo ab eadem Ecclesia fuerunt amoti.

§ 7. Atque ex ordinatione et mandato

Hic autem Pon- nostris, decretum et statutum fuit quod bus canon, ite- eadem Ecclesia per dictos canonicos sae-10m dedit.

culares de cetero regeretur et guberna-

teranensis conbulla.

§ 8. Et demum, ne in dubium revocari Nomen autem possit an, ex Callisti et nostris litteris gregationis La- huiusmodi, nomen et titulus seu intitulatio congregationis Lateranen, suppressa et sublata essent; ac immunitates, gratiae, privilegia et indulta eidem congregationi Lateranen., tam per ipsum Eugenium, quam per alios Romanos Pontifices praedictos concessa, censerentur revocata, per nonnullas etiam alias literas nostras, et omnes et singulas tam Eugenii, quoad nomen et intitulationem congregationis, quam omnium et singulorum privilegiotum et immunitatum, aliorum praedecessorum literas approbantes et confirmantes, decrevimus et declaravimus, tam per praedictas eiusdem praedecessoris Callisti, quam nostras priores literas et inde secuta quaecumque praefatae congregationi Lateranensi, quoad nomen et intitulationem praedictam, nec non immunitates, privilegia, gratias et indulta huiusmodi, tam per Eugenium, quam per alios praedecessores praedictos, eidem congregationi eiusque canonicis et personis concessa, in nullo praeiudicatum aut derogatum fuisse aut esse quoquomodo, et pro potioris cautelae suffragio, literas Eugenii praedicti praedecessoris in pristinum et eum statum, videlicet quoad nomen et intitulationem congregationis, nec non immunitates, privilegia, gratias et indulta illi concessa, in quo erant antequam a Callisto praedecessore praefato et etiam a nobis literae hu-

iusmodi emanassent, et quomodolibet existebant, reposuimus, restituimus et plenarie reintegravimus, prout in singulis praedecessorum et nostris literis praedictis respective, quarum tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, prout inferius continetur.

illiusq. monasteriis, Ecclesiis, locis et per-niaapprobat 1. sonis, propter eorum laudabilem et reliziosam vitam ac multiplices et uberes fructus, quos in vinea Domini (Altissimo ministrante) dicti afferunt, singulari devotione afficimur, ipsos et eorum monasteria, Ecclesias atque loca, etiam maioribus gratiis prosequi volentes, motu proprio, et non ad eorumdem canonicorum vel alicuius pro eis nobis super haec oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et certa scientia, ac de nostrae plenitudine potestatis, quaecumque privilegia, gratias, immunitates, libertates et exemptiones, tam per praedictos, quam per alios Summos Pontifices praedecessores nostros, Romanosq. imperatores, reges, principes et alios christifideles, eidem congregationi eiusq. membris, locis, Ecclesiis, monasteriis et personis quomodolibet concessa, ac omnia et singula in eis contenta et quaecumq. inde secuta,

volumus atque decernimus. § 10. Attendentes autem, quantae ve- Exemptionem a nerationis et sanctimoniae semper fuerit quoruncumque et congregatio huiusmodi in Ecclesia Dei, subsidii ac exet quantum plantatio sacra, norma reli-statione concegionis christianae floruerit, ac propterea decens, quinimmo debitum reputantes ut spiritualibus praerogativis gaudere, ac sub nostra et ciusdem Sedis protectione militare, praecipuisq. honoribus et gratiis extolli et decorari debeat; congregationem

tenore praesentium confirmamus et approbamus, ac plenum robur et omnimodam

firmitatem perpetuis futuris temporibus

obtinere et inviolabiliter observari debere

(1) De his vide quae post Concil. Trid. statuit Pius V in Const. Etsi mendicantium.

§ 9. Nos, qui congregationi huiusmodi Privilegia om-

loca quaelibet ac illorum canonicos seu personas, praesentes et futuras (vagabundis et fugitivis exceptis aut aliter extra Ordinem seu congregationem ipsam, absq. superiorum licentia, commorantibus, qu'bus nolumus haec aliqualiter suffragari), a quorumcumque praedictae Sedis legatorum ac eius nuntiorum, patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum et aliorum quorumcumq. iudicum ordinariorum aut extraordinariorum iurisdictione, auctoritate, potestate ac dominio, visitatione, cura ac Et etiam a sy- caritativi subsidii subventione, et exactiocessionum evo- num quarumcumque praestatione, nec non synodalibus et alterius cuiuscumque congregationis seu processionum evocationibus, motu et scientia praedictis, penitus et omnino eximimus, ac totaliter liberamus, eamque in ius et proprietatem beati Petri ac Sedis eiusdem et sub eorum spiritali protectione atque nostra suscipimus.

ipsam illiusque monasteria, Ecclesias et

nodalib. et pro-

cationibus (1)

§ 11. Ita quod de cetero, cum mona-Sub protectio- steriis, membris, Ecclesiis, locis, personis stolicae recipit, et iuribus suis quibuscumque, eidem Sedi immediate subiecta existat, et omnino esse censeatur; quodque legati aut nuntii praefati seu locorum dioecesani aut alii ordinarii quicumque vel aliae quaevis personae, quantacumq. ampla praefulgeant dignitate seu præeminentia, in congregationem, canonicos, personas, monasteria, Ecclesias, membra et loca praedicta, utpote prorsus exempta, excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias, seu alias censuras sive poenas, specialiter vel generaliter, eorum auctoritate ordinaria promulgare; nec ullam in monasteria, Ecclesias, personas et loca huiusmodi præeminentiam, superioritatem et iurisdictionem quomodolibet exercere possint, etiam ratione contractus vel delicti, seu rei de qua ageretur, ubicumque ineatur contractus, committatur delictum et res ipsa consistat.

> (1) Contrarium statuit Concil. Trid., sess. xxIV, cap. 2; et sess. xxv, cap. 13.

Decernentes ex nunc omnes et singulos processus ac excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias, censuras et poenas, quas et quicquid, contra congregationem seu illius canonicos, monasteria, personas, Ecclesias et loca haberi et fieri contigerit seu etiam promulgari, irritos et inanes nulliusque roboris et momenti esse, ac pro nullis et infectis haberi debere, ctiam exemptione congregationis, quam tamquam notoriam et manifestam haberi volumus, non aliter allegata seu aliter de ea mentione facta.

§ 12. Praeterea, ne congregationem Exemptionem a ipsam et illius canonicos per locorum superioritate aordinarios, quavis occasione vel causa, et dit 1. praesertim ratione parochialium Ecclesiarum seu aliorum locorum dictae congregationis pro tempore, quibus cura animarum imminet, molestari contingat, et huiusmodi praetextu in congregationem et canonicos praedictos aliquam superioritatem seu dominium habere praetendant, ipsis quoque concedimus et indulgemus ut in parochialibus Ecclesiis huiusmodi, possit congregatio ipsa seu illius canonici praedicti, per se aut per presbyteros saeculares vel regulares, sui aut cuiuslibet alterius Ordinis, alias tamen habiles et idoneos, ad ipsorum nutum deputandos et amovibiles, animarum curam praedictorum parochianorum, et Ecclesiarum parochialium huiusmodi libere et licite exercere; quodque ipsi cappellani, dum curam huiusmodi gerent, ea libertate et exemptione fungantur et ubique fruantur, ac si ex canonicis congregationis et Ordinis extiterint.

§ 13. Et quia eiusdem congregationis Canonictordicanonici de locis ad loca illius saepius scopos absque transferuntur, propter quod perpetuam in alia examinacertis et determinatis dictae congregationis monasteriis seu Ecclesiis aut locis non habent mansionem, volumus atque con-

(1) Vide Concil. Trid., sess. xxiv, cap. 11; sess. xxv, cap. 11 et seq.; et bullam Clem. VIII, n. 39, Suscepti. (2) Hoc revocatum est per Concil. Trid., sess. xxIII, cap. 11.

cedimus ut liceat eidem congregationi suos canonicos ad omnes, etiam sacros, ordines promovendos, idoneos tamen et iuxta conscientiam praelatorum illius approbatos, quibuscumque maluerint catholicis antistitibus, gratiam et communionem Apostolicae Sedis habentibus, praesentare; ipsique antistites praesentatos a suis praelatis canonicos, sine ulla examinatione per eosdem antistites facienda vel absq. alia promissione aut obligatione promovendorum canonicorum, ad ordines quoscumque, etiam sacros, promovere possint ac debeant.

Altari portatili sint (1).

§ 14. Porro, ut congregatio ipsa circa canon. uti pos- celebrationem missarum etiam specialibus privilegiis gaudeat, eidem pariter et illius canonicis pro tempore concedimus ut in ipsorum itineratione altare portatile cum debita reverentia et honore habere, super quo, tamen in locis congruis et honestis, missas et alia divina officia, etiam per unam horam ante diem et usque ad horam nonam in ipsa itineratione, aut alias ad hoc causa subsistente, celebrare, et sacramenta ecclesiastica ibidem recipere possint.

Temporeq. invale nt 2 :

§ 15. Et ubi generale seu in aliquo tendicul celeb, speciali loco interdictum fuerit, in ecclesiis suis ac in altari portatili praedictis et aliis quibuscumque locis honestis, huiusmodi missas et alia divina officia celebrare. Ita tamen quod, in locis ecclesiastico interdicto suppositis, debeant, ianuis clausis et excommunicatis expulsis atque exclusis, non pulsatis campanis et submissa voce, eadem divina celebrare, dum tamen ipsi canonici causam non dederint interdicto, nec contingat id eisdem specialiter interdici, neque Ecclesiae et loca ipsa fuerint interdicta.

municati- a lure CONTERBULL.

- § 16. Et cum excommunicatis dum-Cum excom- taxat a iure, non tamen pro talibus publicatis, conversari, dummodo in contemptum clavium non fiat.
  - (1) Vide Decr. de observ. et evitandis in celebratione Missae, Conc. Trid., sess. XXII (R. T.). (2) Aliter statutum mihi videtur a Conc. Trid., sess. xxv, cap. 12.

§ 17. Nec non omnibus et singulis, qui Sacramentamiin eorum et dictae congregationis existunt nistrare et morobsequiis, ac in ipsorum morantur locis, cuncta ministrare ecclesiastica sacramenta; et eos, cum decedere contigerit, in ecclesiis suis praedictis, libere et licite sepelire possint ac valeant, plenam licentiam concedimus et facultatem.

§ 18. Ceterum, ut congregatio ipsa et Evempti sint a illius canonici, maioris immunitatis gra- solutione omtia fruantur, motu, scientia et tenore simi- tionum et decilibus, volumus atque decernimus ut ad marum (1). praestationem procurationum legatorum dictae Sedis et nuntiorum ipsius seu dioecesanorum locorum; aut exactionum vel collectionum vel subsidiorum vel provisionum aut onerum quorumcumque; nec etiam ad solutionem decimarum, quas papales appellant, et quas Sedes Apostolica, pro christianae fidei defensione aut aliis imminentibus persaepe necessitatibus, imponit, minime teneantur, neque obligati sint, etiam si per quoscumque exemptos persolvi mandarentur, cum quibusvis derogatoriis et fortioribus clausulis. Nec cos, ab eadem solutione cessando, censuras et poenas incurrere, nisi praesentibus de verbo ad verbum et earum toto tenore inserto, et non per generales clausulas, specialiter et expresse derogetur, et de ipsis omnimoda et individua mentio fiat.

§ 19. Praeterea, ut iidem canonici cum Causas cognomaiori animi sui quiete Altissimo exolvant scere et similia facere uon tevota sua, providere volentes, statuimus neantur. et ordinamus ut ipsi, per literas eiusdem Sedis aut legatorum seu delegatorum ipsius iam forsan concessas aut de cetero sub quacumque verborum forma concedendas a quoquam, ad pecuniam colligendum, seu correctionis aut visitationis officium, monasteriis vel ecclesiis, sive quibuscumque personis impendendum; vel ad cognitiones causarum, citationes partium et denuntiationem sententiarum interdicti et excommunicationis procedendum; aut curam monialium seu religiosarum qua-

(1) Ad hoc vide etiam Const. Pii V, Et si mendicantium.

rumlibet personarum recipiendum minime cogi possint, nisi in huiusmodi literis de hoc indulto ac congregatione et Ordine praedictis expressa, ut praefertur, fiat mentio.

§ 20. Sepulturam quoque in locis, coesepultur. in meteriis et in ecclesiis dictae congregacoemet. libe- tionis concedimus, et eam liberam esse decernimus, ita quod devotioni et extremae voluntati eorum, qui in locis huiusmodi sepeliri voluerint, nullus obsistat, salva tamen instantia (1) illarum Ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur.

§ 21. Statuentes nihilominus ut pro Canonicam por- rebus, quae in ornamentis, libris, fabrica, tionem de ter- luminaribus, anniversario septimo, vigedomibus, hor-simo, trigesimo sive aliis ad perpetuum tis, etc. tradere non teneantur. cultum divinum, aut pro victu et substentatione dictorum canonicorum, vel indumentis, nec non pro annuis censibus redimendis, ad quorum solutionem aliquae Ecclesiae seu monasteria dictae congregationis obligata noscuntur; vel de domibus, praediis, hortis et bonis aliisque locis dictae congregationis opportunis, quae canonicis et congregationi huiusmodi relinquuntur, nulli teneantur canonicam portionem tradere. Ita tamen quod in reliquis casibus, quam in praedictis, in quibus quarta ipsa solvenda foret, solvere; vel conventiones, si quae essent inter canonicos praefatos et locorum ordinarios, ac Ecclesiarum rectores, laudabiles et lionestae, in posterum observari debeant. Prohibentes insuper omnibus et singulis, cuiusvis status, gradus, ordinis vel conditionis seu nobilitatis et præeminentiae fuerint, et quacumque ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate, ne, in praemissis, a congregatione et canonicis huiusmodi vel ultimarum voluntatum executoribus seu decedentium haeredibus, occasione praemissa, aliquid exigere vel extorquere praesumant. Et si forte per eos vel Sedem praedictam de legatis, pie dispositis et relictis in genere vel in specie, decima vel alia portio seu quota alteri,

(1) Leg. Salva tamen iustitia (R. T.).

piae vel non piae rei, ex quavis causa hactenus, et praesertim Ecclesiae S. Petronii civitatis Bononiensis concessa fuissent. aut in futurum concedi seu solvi aut dari, mandari contigerit, congregationem et canonicos huiusmodi et illorum Ecclesias, monasteria et loca, et eis legata atque relicta, aut alias in eorum favorem exposita, ipsa in concessionibus et mandatis huiusmodi includi seu comprehendi non debere decernimus, nisi de congregatione, canonicis et Ordine praedictis ac praesenti decreto specifica mentio fiat in eisdem.

§ 22. Porro volumus et decernimus Praescriptio 60 quod contra congregationem, Ecclesias, annorum et non alia contra conmonasteria, loca, res, bona et iura sua gregation. depraedicta, tam praesentia quam futura, praescribi non possit, nisi spatio 60 annorum continuorum; quodque nulla alia quam sexagenaria, contra congregationem, canonicos ac bona et iura sua praedicta, currat praescriptio. Cassantes, annullantes, abrogantes et penitus irritantes omnem aliam praescriptionem, quam congregatio ipsa, tam ratione Ecclesiarum, monasteriorum, locorum, rerum, bonorum et iurium suorum huiusmodi, quam alias forsitan incurrere coepisset.

§ 23. Ut autem rector et visitatores Praelat. conac singuli priores dictae congregationis cultae dispenet qui loco eorum, in ipsorum absentia, regul., etc. constituuntur, praesentes et futuri, qui nunc sunt et qui pro tempore erunt, amplioribus praerogativis et indulgentiis gaudeant, eis concedimus ut cum canonicis, novitiis, conversis et commissis eiusdem congregationis, dispensatione indigentibus, sive priusquam intraverint congregationem et Ordinem huiusmodi, sive post, in casibus quibus excesserint, et pro quibus excommunicationis vel interdicti aut suspensionis sententias, a iure vel ab homine generaliter promulgatas, incurrerint; et huiusmodi sententiis innodati, aut in locis generali aut speciali ecclesiastico suppo-

sitis interdicto, divina officia celebrantes vel suscipientes ordinem sic ligati, notam irregularitatis similiter incurrissent: et in omnibus aliis casibus etiam et causa cuiuscumque simoniae, qualitercumque generaliter vel specialiter Sedi Apostolicae reservatis (exceptis dumtaxat haereticorum, relapsorum, schismaticorum, deferentium prohibita ad infideles et literas apostolicas falsificantium, quos omnino ad eamdem Sedem remitti volumus), absolutionis et dispensationis beneficium, iuxta casuum exigentiam valeant impartiri. Canonici vero et alii, quos pro tempore rector generalis, visitatores et priores praedicti, in proprios habuerint confessores, eisdem rectori, visitatoribus et prioribus absolutionis et dispensationis huiusmodi beneficium etiam concedere possint. Et ut canonicis dictae congregationis omnis vagandi adimatur occasio, et ne ipsi ad Sedem praedictam veniendi seu recurrendi sumere valeant occasionem, definitoribus capituli generalis dumtaxat eiusdem Ordinis, cum quibusvis personis defectum natalium ex adulterio incestuoso et quovis alio nefario et illicito coitu provenientem patientibus; necnon rectori et visitatoribus, cum iis qui ex quavis causa (praeterquam homicidii voluntarii, bigamiae, mutilationis membrorum irregulares forent), postquam congregationem ipsam ingressi et illam expresse professi fuerint, perpetuo dispensandi ut, defectu et irregularitatibus huiusmodi non obstantibus, ad quoscumq., etiam sacros et presbyteratus, ordines promoveri, et in illis etiam in altaris ministerio ministrare et ad quaecumque officia, administrationes seu dignitates praedictae congregationis aut illius Ecclesiarum, monasteriorum et locorum recipi et assumi, illaq. gerere et exercere libere et licite et absque dispensatione dictae Sedis, quoties opus fuerit, valeant, licentiam et facultatem similiter concedimus et indulgemus.

§ 24. Necnon ut ipsi canonici, alias C nonici adautamen idonei, per superiores congrega- diendas confestionis praedictae, ac locorum suorum pro gree superiotempore deputandi ad confessiones omnium et singulorum utriusque sexus, libere et licite, tam in locis ipsorum canonicorum quam extra, audire, ac confitentibus huiusmodi pro commissis poenitentiam possint injungere salutarem, et eisdem confitentibus Eucharistiae sacramentum, in ecclesiis praefatae congregationis, libere et licite similiter ministrare possint, praeterquam in festo Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi.

§ 25. Et cum, sicut accepimus, congre- Facultas congratio ipsa in insula Tremitana, in mari versandi cum piratis, etc. Adriatico, in partibus Italiae, prope provinciam Apuliae consistente et longe a terra distante, insigne habeat monasterium, ad quod saepius maritimi et navigantes, ut inibi portum recipiant, declinant, et nulla in dicta insula existat ecclesia, praeter ipsius monasterii ecclesiam. Ne declinantes huiusmodi ecclesiasticis careant sacramentis, congregationi et canonicis praedictis pariter concedimus ipsis declinantibus ac servitoribus, quos ad servitium monasterii retinent, possint, etiam in festo Resurrectionis, Eucharistiae et omnia alia ecclesiastica sacramenta ministrare. Necnon cum pyratis et ceteris excommunicatis humaniter conversari, ac eisdem in dicto loco vitae necessaria exhibere, cum difficile admodum foret canonicis et personis eiusdem loci, pyratas huiusmodi evitare, propter eorum saepius et dictorum canonicorum per illas partes transitum, cum facile admodum invicem saepe casualiter conveniant, et nisi ipsi canonici cum dictis pyratis humaniter agerent, ab eis multipliciter offendi possent, dummodo dicti canonici non participent cum dictis pyratis aut aliis excommunicatis in crimine, propter quod excommunicationis sententiam incurrerent.

(1) Intellige praevia ordinariorum approbatione, ut infra in Pii V Constit., Romani.

An. C. 1476

missa.

§ 26. Ceterum, ut congregatio et ca-Alienatio bo- nonici praedicti uberiori facultate, circa quando sit per- utilitatem et commodum monasteriorum, Ecclesiarum et locorum suorum huiusmodi, ac illorum iurium gaudeant, capitulo generali congregationis praedictae ac illius pro tempore rectori maiori, per praesentes impartimur auctoritatem concedendi praepositis, abbatibus, prioribus et capitulis Ecclesiarum et monasteriorum et locorum suorum huiusmodi licentiam permutandi seu alienandi, quoties opus fuerit, quaecumque bona immobilia congregationis praedictae, ac illius monasteriorum, Ecclesiarum et locorum, pro ipsorum tamen evidenti utilitate.

sorem (1).

§ 27. Demum saluti animarum cano-Facultas eli- nicorum praedictorum salubriter consulere volentes, eis pariter concedimus ut liceat ipsis et cuilibet ipsorum, necnon conversis, commissis et novitiis suis praesentibus et futuris, in articulo mortis quemcumque presbyterum ex canonicis praefatae congregationis; in casu vero necessitatis, alium presbyterum idoneum, vel saecularem vel cuiusvis alterius Ordinis regularem, in suum eligere confessorem, qui, confessionibus huiusmodi diligenter auditis, pro commissis per eos criminibus, delictis et peccatis, in omnibus et singulis, etiam Sedi Apostolicae reservatis casibus, debitam absolutionem et plenariam omnium peccatorum suorum remissionem possit auctoritate nostra impendere, et poenitentiam iniungere salutarem: ita tamen quod quilibet ex confitentibus huiusmodi, postquam congregationem huiusmodi fuerit ingressus, et antequam ad articulum mortis deveniat, teneatur, si clericus vel presbyter fuerit, septem psalmos poenitentiales; si vero conversus vel commissus, quinquagies Orationem Dominicam, et totidem Salutationem B. Mariae Virginis, singulis septimanis per unum

> (1) Intellige de approbatis, ut in dicta Constit. Pii V cxxxIII, et Clem. VIII Constit. cxv. Et, quoad indulgentias, attende bullam Pauli V, num. XVIII, Romanus.

> > Bull. Rom. Vol. V.

annum dumtaxat, pro conservatione status Romanae Ecclesiae, legitimo tamen impedimento cessante, dicere; et omittentes, alia vice supplere teneantur; et si interim aliquem, post incoeptam et non perfectam poenitentiam huiusmodi, ab hac luce migrare contigerit, ipsam nihilominus plenariam remissionem consequatur, dummodo intentionis fuerit illam, si supervixisset, perficiendi.

§ 28. Dexteramque nostrae liberalitatis Indulgentiarum erga dictam congregationem liberius extendere volentes, et in eo praesertim, ut canonici praedicti suarum animarum saluti magis consulere valeant, canonicis, conversis, commissis et novitiis praedictis, praesentibus et futuris, qui in diebus, quibus stationes in nonnullis, tam intra, quam extra almam Urbem ecclesiis consistentibus existunt, quinque altaria ecclesiarum, monasteriorum seu locorum suorum, in quibus tunc eos moram trahere contigerit, devote visitaverint, et psalmum David, Miserere, videlicet illum scientes; alii vero quinquies Orationem Dominicam et totidem Salutationem Angelicam, coram quinque altaribus huiusmodi, pro felici statu sanctae matris Ecclesiae dixerint, easdem concedimus indulgentias, perinde ac si dicti canonici, conversi, commissi et novitii personaliter ecclesias urbis praefatae visitassent. Ita quod, in defectu altarium, alia pia et devota loca ad visitationem huiusmodi et alia praemissa faciendum eligere possint: etiam si eos extra monasteria et loca esse contigerit.

§ 29. Repetentes autem animo quot Facultas reciet quanta sint merita Religionis et con- piendi ad Ordigregationis huiusmodi in Ecclesia Dei, et pliciter vovenquantum inter alias polleat Religiones, di- arctiorem (2), gnum propterea, quin etiam debitum iudicamus, ut etiam excellentioribus praerogativis et honoribus gaudere debeat, de illis potissimum, quae ad illius ampliatio-

(1) Vide revocationem in dicta Pauli V Const. XVIII, Romanus. (2) Vide bullam Pii V, n. cxxIV, Quaecumque.

nem atque augmentum tendunt. Statuimus ergo ac similiterordinamus ut omnes, qui votum simpliciter ingrediendi aliquam aliam Religionem, etiam arctiorem, emiserint, ad congregationem et Ordinem praefatum, illorumque professionem libere et licite ingredi, inibi recipi et admitti valeant.

restitution, de-

§ 30. Et quia forsan nonnulli congre-Et commutandi gationis et Ordinis huiusmodi habitum bitas personis assumere (1), diversis personis, quae ignorari et non reperiri possent, in aliquibus rebus seu bonis obnoxii essent, eisdem rectori, prioribus ac eorum vices gerentibus concedimus ut ipsorum singuli, in locis sibi commissis, bona ipsa in pios usus libere ac licite convertere possint, prout, secundum Deum, melius viderint expedire.

reundi ad alios Ordines (2).

§ 31. Cupientes vero congregationem Prohibitio tran- eamdem in suo salubri statu multiplicari et conservari, statuimus pariter ac decernimus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, nullus ex dictis canonicis, praesentibus et futuris, transeat de aliquo congregationis et Ordinis huiusmodi monasterio sive loco ad aliquod aliud Sancti Benedicti, in quo regularis non vigeat observantia, seu Sancti Augustini praedicti vel alterius cuiuscumque Ordinis monasterium sive monasticum locum, vigore cuiuscumque concessionis, licentiae seu facultatis, etiam per apostolicas literas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de voluntate ac statuto huiusmodi mentionem, quibusvis personis, cuiuscumque gradus, status et conditionis existant; nec, praetextu alicuius officii, etiam cappellanatus cuiuscumque praelati, cuiuscumque status et conditionis fuerint, etiamsi patriarchali vel cardinalatus praefulgeant dignitate et honore, sub quacumque expressione in genere vel in specie concessas aut forsan in posterum concedendas; quodque nullus alterius monasterii sive loci praelatus, aut alius quicumque in eo aliquem canonicorum praesentium et fu-

- (1) Addendum forsan volentes vel cupientes (R. T.).
- (2) Vide eamdem Constit. Pii V, num. xxxix.

turorum eorumdem in monasteria recipiat vel admittat, sub excommunicationis poena, quam tam recepti quam recipientes huiusmodi pro tempore eo ipso incurrant, si admoniti non destiterint; et quam ex nunc contra quemlibet transgressorem proferimus, et a qua a nullo alio, praeterquam a Romano Pontifice, nisi in mortis articulo, absolvi possint, absque rectoris maioris et alterius ex duobus Ordinis et congregationis huiusmodi visitatoribus protempore existentibus licentia speciali. Decernentes irritum et inane quicquid contra praemissa per quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 32. Cumque acceperimus et re ipsa Communication didicerimus, congregationem S. Iustinae gratiarum congestarum cong de Padua, Ordinis S. Benedicti, a nonnul- S. lustinae. lis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, quam pluribus dignissimis privilegiis, indultis et gratiis decoratam fuisse, et censeamus congregationem Lateranensem meritis et virtutibus suis non minora promereri, maxime ubi quos par labor coniungit; paria quoque privilegia coniungere debent, eidem congregationi Lateranen, etiam concedimus ut omnibus privilegiis, gratiis, favoribus, indultis, tam spiritualibus quam temporalibus, a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, seu alias eidem congregationi S. Iustinae concessis, ipsa quoque congregatio Lateranen, pariformiter potiri et gaudere possit et valeat, absque ulla prorsus differentia, perinde ac si ea dictae congregationi Lateranen, specialiter et nominatim concessa fuissent, quorum tenores hic pro sufficienter expressis haberi volumus, et non secus ac si praesentibus de verbo ad verbum inserta forent, quae ad ipsam congregationem Lateranensem extendi, ac illam pari modo comprehendere volumus ac decernimus.

§ 33. Quodque ipsi canonici officio Licentia praepraedicandi verbum Dei uti possint, quem- dicandi verbum Dei (1). admodum fratribus Praedicatorum et Mi-

(1) Intellige iuxta Const. xxII Leonis X.

norum Ordinum per nos etiam et dictos Romanos Pontifices concessum fuit.

§ 34. Ut autem mentes dictorum ca-Dubia in prae- nonicorum a dubiis, quae super praesenin favorem hu tibus aut aliis gratiis huiusmodi, per nos ius Ordin. in- et praedecessores nostros, imperatores, reges, principes et alios praedictos, concessis et in posterum concedendis, apud praefatos canonicos quomodolibet oriri possent, releventur, volumus ut, ubi in aliquo redderentur ancipites seu dubii, secundum bonam aequitatem, in favorem salutis animarum suarum largissime intelligantur et interpretentur, non autem secundum iuris rigorem vel doctorum opiniones et subtilitates.

rii nil derogent.

§ 35. Adiicientes ut, si quando conti-Actus contra- gerit per aliquem seu plures actus contra huiusmodi vel quaecumque alia decreta, privilegia, indulta, gratias et immunitates praefatae congregationi concessa, aut ipsorum aliquid, a quocumque, cuiuscumque conditionis, dignitatis, gradus et status existat, ex negligentia seu ignorantia praesentium et futurorum, quibus ea conceduntur, aut alia quavis causa aliter attentari vel observari, scienter vel ignoranter, nullum tamen per hoc praeiudicium decretis, indultis, gratiis et immunitatibus praefatis generetur, sed illa suo vigore et pleno robore firmata perpetuo permaneant.

ius bullae praeservitivie

§ 36. Postremo, cum contingat ple-Clausulae hu-rumq., ex importunitate petentium et negotiorum multitudine ac suppressione veritatis, Summos Pontifices fatigatos et circumventos ea concedere, quibus alias nullatenus annuerent, auctoritate praesentium statuimus et ordinamus quod quaecumque literae apostolicae, etiam proprio motu confectae, aut in futurum conficiendae, etiamsi in eis clausulae, privilegiis et indultis dictae congregationi concessis non obstantibus, et de quibus expressa mentio fieri debeat, expresse contineantur, quae obvient et contrafaciant huic privilegio praesenti, aut quibuslibet eius [

particulis, nisi appareat evidentissime et apertissime quod Summus Pontifex, qui pro tempore fuerit, huic indulto vel alicui eius parti vellet per apostolicas literas derogare, faciendo specialem mentionem de verbo ad verbum, ex certa scientia de huiusmodi privilegio et ipsa congregatione, diversis nominibus eam nominando, per haec praecise vocabula: Congregationem, Unitatem de Observantia, alias de Frixonaria, nunc Lateranensem appellatam, causasq. legitimas allegaverit, cur his obviare intendat decretis, nullius sit roboris vel momenti.

§ 37. Districtius inhibentes eisdem or. Prohibitio condinariis locorum, sub interdicti ingressus ios. ecclesiae et suspensionis a divinis, ac regiminis et administrationis Ecclesiarum suarum; rectoribus vero parochialium Ecclesiarum et quibusvis aliis personis, sub excommunicationis latae sententiae et privationis earumdem parochialium Ecclesiarum ac omnium aliorum bonorum ecclesiasticorum quae obtinent; necnon inhabilitationis ad illa et alia obtinenda in posterum, poenis, quas scientes contrafacientes eo ipso incurrere volumus, ne Ordinem et congregationem canonicorum regularium huiusmodi, ac illius canonicos, Ecclesias, monasteria et loca praedicta, praeter ac contra tenorem ac formam huius praesentis nostri indulti et aliarum concessionum, ut praemittitur, congregationi praedictorum canonicorum regularium, seu Ecclesiis, monasteriis, membris et locis suis praedictis factarum quoquomodo inquietare, nec eos aut testamentorum et ultimarum voluntatum executores, ac testantium haeredes, seu quoscumq. alios, directe vel indirecte, ad solutionem alicuius quartae parochialis, seu canonicae vel alterius portionis sive oneris compellere quoquo pacto, ut praefertur, praesu-

§ 38. Statuentes quoque ut nullus, in- Nemo .. pud cavitis canonicis huiusmodi, prorsus audeat nonicos Invitos in eorum Ecclesiis seu monasteriis ali-

quod officium mortuorum velalia celebrari facere, etiam si apud eos corpora defunctorum sepeliri contingat.

§ 39. Mandantes insuper expresse ipsis Confessiones a locorum ordinariis ac rectoribus paronon impelian- chialium Ecclesiarum, ne eorum parochianis, quod canonicis dictae congregationis non confiteantur, aliquo pacto prohibere seu persuadere praesumant, et nullatenus denegent ministrare huiusmodi confitentibus eisdem canonicis quaecumq. ecclesiastica sacramenta, dummodo aliqua canonica et rationabilis causa non subsistat.

servatorum eligendorum.

§ 40. Et nihilominus universis et singulis personis in dignitate ecclesiastica ubilibet constitutis, et aliis de iure communi habilibus et idoneis ad causas audiendas, per haec apostolica scripta mandamus, cum aliqui ex eisdem personis. pro parte eiusdem congregationis Lateranen. seu rectoris generalis aut aliorum, per se vel alium seu alios, praemissa, ubi etquando opus fuerit, publicantes, ac eisdem congregationi et canonicis, illorumque Ecclesiis, monasteriis, membris et locis praedictis, in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant congregationem ipsam illiusque canonicos pacifica possessione privilegiorum et concessionum huiusmodi libere gaudere: non permittentes eos seu testamentorum executores et haeredes praedictos, contra illorum tenores per ordinarios et rectores parochialium Ecclesiarum praedictos, seu alios quoscumque indebite molestari, aut eis gravamen, iniurias atque damna inferri, seu quomodolibet irrogari; quinimo dictae congregationi ac illius canonicis praedictis, in quibuscumque casibus seucausis, tam ecclesiasticis quam profanis, per eos coram dictis personis, cuiusvis qualitatis, conditionis, gradus, ordinis, dignitatis, nobilitatis, præeminentiae et status fuerint, etiam quacumque mundana vel ecclesiastica aut patriarchali praefulgeant dignitate, sine expensis, summarie et de Romani, pag. 4 huius tomi.

plano, ac sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, auctoritate apostolica ministrent iustitiam, denuntientque palam et publice omnes et singulos excommunicatos, quos eis constiterit censuras et alias poenas incurrisse; ac faciant eos ab omnibus arctius evitari, et ubique pro excommunicatis, suspensis et interdictis nuntiari, et legitimis desuper factis processibus, illos, quoties opus fuerit, iteratis vicibus aggravent, seu aggravari procurent, contradictores quoslibet per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad praemissa seu aliquid eorum, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 41. Non obstantibus constitutionibus Clausulae confel. recor. Bonifacii Papae VIII, etc., (prout gitoriae. in superioribus).

§ 42. Et quia difficile foret etc., (prout Fides habeatur ibi).

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, decimo kalendas septembris, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 23 augusti 1476, pont. anno vi.

# XV (1).

Declaratio et mitigatio const. Honor. III, editae super Regula fratrum Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo circa esum carnium et ieiunium (2).

### SUMMARIUM

Hon. III hanc Regulam approbavit. — 1. Eu genius IV eam mitigavit in bulla (cit. in nota). — 2. Dubium postea ortum est circa d. mitigationem Eug. 1V super ieiu-

(1) Haec bulla sub num. xiii in Rom. Edit. est (R. T.). (2) Honorius III primo huius Ordinis Regulam approbavit, ut sup. in eius Const. LXXVIII, Ut vivendi, tom. III, pag. 415. Et circa praedicta mitigavit etiam Eugenius IV sup. in sua Const. III.

nio. - 3. Pius II illud declaravit. - 4. Hic modo Pont. dat facultatem generali dispensandi sup. ieiunio et esu carnium, -5. Datque licentiam fratribus eligendi confessorem qui absolvat, etc.

### Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Hon. Ill Regula approbavit.

Dum attenta meditatione, etc. (1)

§ 1. Et ab Eugenio Papa IV, praede-Eugen. IV com cessore praefato, quadam temperie huiusmitigavit in bul-la (cit. in nota). modi rigorem mitigante, conceditur, statuitur et ordinatur, etc. (2)

§ 2. Cum, ut etiam accepimus, ab ali-Dubium postes quibus revocetur in dubium an illis dieortum est circa d. mitigationem bus, quibus eis usus carnium conceditur, Eugenii IV su- ieiunare teneantur: pro eo quod in concessione praedicta Eugenii, non solum mitigationem abstinentiae, sed relaxationem ieiunii ab eodem Eugenio praedecessore

petitum fuisse conspicitur.

declaravit.

§ 5. Et propterea piae mem. Pius Pa-Pius II illud pa II, praedecessor noster praefatus, concessit ut prior generalis dicti Ordinis, qui pro tempore foret, super huiusmodi posset ieiunio dispensare.

iciunio et esu saini im,

- § 4. Nos etiam, motu et scientia simi-Hic modo Pon- libus, literas praedictas Alberti patriarten gener. dis- chae Hierosolymitani et Innoc. IV, Alepensandi sup. xandri IV, Nicolai IV, Eugenii et Pii innovamus et confirmamus et approbamus. et perpetuae firmitatis esse volumus et mandamus, concedentes quod tu, dilecte fili generalis, et qui pro tempore erunt tui in dicto officio successores, personarum, locorum et temporum qualitate pensata, cum utriusque sexus dicti Ordinis professoribus, iuxta tuae conscientiae arbitrium, super premissis, tam ieiunio, quam carnium usu dispensare valeas, atque tres dies, plures vel pauciores, ad ieiunium faciendum nominare et remittere, ut possis, libere indulgemus.
  - § 5. Ac illis ex eis, qui, inxta huiusmodi regularia instituta dicti Ordinis
  - (1) Omittitur narrativa bullae Honorii III, quia ipsa est superius, tom. III, pag. 415. (2) Omittitur, quia bulla ipsa est superius, tomi huius.

gloriosissimae Dei Genetricis Mariae de Datque licen-Monte Carmelo et eiusdem Eugenii miti- tiam fratrib. eligationem antedictam nostramque decla-rem qui absolrationem huiusmodi, ut confessor idoneus, quem quilibet eorum utriusq. sexus, de suorum superiorum consensu, duxerit eligendum, eorum confessione diligenter audita, semel in vita et in mortis articulo plenariam omnium suorum peccatorum remissionem et indulgentiam impendere valeat, auctoritate apostolica, tenore praesentium gratiose concedimus, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo sexto, 4 kalendas decembris, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 28 novemb. 1476, pont. anno vi.

### XVI.

Renovatio confraternitatis piorum virorum in archihospitali S. Spiritus in Saxia de Urbe, cum indulgentiarum aliarumque gratiarum elargitione.

#### SUMMARIUM

Procemium. — 1. Innoc. III fundavit in Urbe hospitale S. Spiritus in Saxia, et ipse ac alii Pont. multas ei gratias concesserunt. — 2. Hic autem Pont. a fundamentis reædificavit. — 3. Eugenius IV ibidem innovavit quondam confraternitatem piorum virorum. — 4. Pontifex iste omnia indulta hospitalis confirmat, — 5. Confraternitatemque de novo erigit, — 6. Et ipse una cum cardinalibus ingreditur. — 7. Aliique honesti viri eam ingredi possunt, etiam per procuratorem, si sint absentes; — 8. Confessoresque eligere valent. — 9. Qui confessores absolvant etc. — 10. Confratrum sepultura etiam tempore interdicti permittitur. — 11. Decedentes in hospitali ibique servientes gaudent gratiis confratrum. — 12. Indulgentia pro subvenientibus hospit. — 13. Notarii notificent dispositiones factas ad favorem hospitalis, etc. — 14. Ipsi et confessores suadeant infirmis subventionem hospitalis. — 15. Im-

pediti visitare ecclesias stationum Urbis indulgentias consequantur subveniendo hospitali. — 16. Confratres faciant processionem annis singulis in festo Pentecostes, et indulgentias consequantur. — 17. Facultas confratrum eligendi confessorem, eiusque potestas. — 18. Funera confratrum quomodo fienda. — 19. Quae missae celebrandae sint pro confratribus vivis et defunctis. — 20. Regimen hospitalis sit praeceptoris, qui semper resideat et hospitale nulli commendetur. — 21. Clausulae praeservativae. — 22. Derogatio contrario-

### Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Illius, qui pro dominici salvatione gregis in ara Crucis in pretium immolari non erubuit, quique post eius mortem et a mortuis resurrectionem, præordinatis testibus saepe apparens, tandem ascensurus ad Patrem, suos nolens discipulos relinquere orphanos, Spiritus Santi Paracliti consolatione visitavit, et eos hospitales adinvicem fore debere, charitatisque dona, quae omnes alias virtutes superat, exercere praecepit, vices, quamquam immeriti, in terris gerentes, quamvis ex debito pastoralis officii mens nostra, rerum pro tempore ingruentium occasione, ad multiplices cogitatus se divertat, tamen incessanter curis flectimur assiduis circa quaecumque pia loca, maxime in honorem eiusdem Sancti Spiritus constructa, nobis praesertim ac Romanae Ecclesiae peculiaria, utpote ex eiusdem Ecclesiae aere olim constructa, proventibusque dotata, et in quibus continuo hospitalitatis cura et miserationum opera exercentur, ut illa ad salubriorem statum et maiorem hospitalitatis huiusmodi observantiam, eiusdemque charitatis et aliarum universarum virtutum, ac misericordiae donorum inibi perfectius exercitium inducamus; utque ad praemissa cunctorum christifidelium vota concurrant ad pia implenda opera, fideles ipsos, per confraternitatis spiritualis tamquam membra suo capiti adhaerentia nexum, quibus-

dam spiritualibus et allectivis muneribus prosequimur, ut exinde gratiae divinae reddantur aptiores. Et ut charitatis et hospitalitatis devotio eiusdem Paracliti inspiratione cordibus ipsorum fidelium imprimenda peramplius in dies in eis augeatur, et his quae hactenus per praedecessores nostros Rom. Pont. eisdem piis locis, praemissorum respectu, apostolica munificentia concessa fore noscuntur, ut exinde maioris firmitatis robur suscipiant, ex nostri apostolatus officio, quotiens opportunitas se offert, favorabiliter adiicimus nostri ministerii partes.

§ 1. Attente igitur considerantes, ho- Innoc. 111 funspitale nostrum Sancti Spiritus in Saxia davit in Urbe hospit. S. Spialmae Urbis, quod fel. rec. Innocentius ritus in Saxia, Papa III, praedecessor noster, divinitus, ut Pont. multas ei pie creditur, inspiratus, ad laudem et glo-gratias concesriam omnipotentis Dei, pro animarum et corporum evitandis periculis, et expositorum infantium ac pauperum miserabiliumque et infirmorum subsidio et subventione fundavit, cuique et illius membris, locis et ecclesiis, tam ipse Innocentius, quam Honorius etiam III, Alex. IV, Coelestinus V, Bonifacius VIII, Clem. V, Ioannes XXII, Bened. XII, Urbanus V, Gregorius XI, Alexander V, Eugenius IV, Nicolaus V, Callistus III, Pius II et Paulus etiam II, Romani Pontifices praedecessores nostri, diversa privilegia, immunitates, exemptiones, libertates, indulgentias, aliasque spirituales et temporales gratias successive concesserunt, illis dictum hospitale multipliciter decorantes, dudum eorumdem Pontificum et aliorum christifidelium largitione adeo abundasse, quod hospitalitatis onera et alia charitatis et pietatis opera, in eo poterant continuo exerceri:

§ 2. Et postmodum (prout notorietas Hicautem Ponfacti et rerum experientia indicabat omni tis readificant. intuenti), causantibus guerrarum turbinibus et aliis sinistris eventibus, ad magnam diminutionem tam in spiritualibus quam illius proventibus temporalibus devenisse;

**et** ipse ac alii

et oculo perspicaci intuentes illius structuras et aedificia modernis temporibus ad pauperum infirmorum, expositorum et aliarum miserabilium personarum ad illud confluentium receptionem, angusta, depressa et minus accommoda fore, ita ut eis exitii potius quam recuperandae sanitatis et salutis causa existerent; et propter eorum vetustatem ad casum tenderent miserabilemque ruinam; ac pia eiusdem Redemptoris verba, in quibus se in pauperes recipi nos instruit, intra pectoris nostri arcana revolventes, eiusdem hospitalis structurarum vetustate sublata, illud a fundamentis de novo, opere condecenti construi et aedificari fecimus, ut tam pro infirmorum et aliarum miserabilium indigentium, quam eis obsequentium personarum et servitorum commodo, longe lateque ampliavimus, claustraque et habitationes ac alia cum suis officinis aedificia eminentiora ac utiliora, etiam pro mulieribus et infantibus expositis huiusmodi sub clausura collocandis et pro nobilibus ac honestis personis infirmis protendere, et, annuente Domino, continuo ampliare et conservare non cessamus, ac pro ipsius hospitalis supportandis oneribus, eiusdem hospitalis proventus auximus et in dies augere curabimus.

- § 3. Et quoniam, inter eosdem prae-Bugen. IV ibi- decessores nostros, Eugenius praefatus, inquondam con- ter cetera, quamdam confraternitatem protraternitat. pio- borum virorum a praedecessoribus suis hactenus institutam, tunc tamen intermissam, sperans eam multis modis eidem hospitali fructum afferre, cum omnibus ei concessis privilegiis, favoribus et indulgentiis, per suas certi tenoris literas, innovavit:
- § 4. Nos, praedictorum et aliorum Ro-Pontif. iste om- manorum Pontificum singularum literarum pital.confirmat, ipsi hospitali sub quibusvis verborum formis concessarum tenores, series et effectus, ac si de verbo ad verbuin praesentibus insererentur, pro sufficienter expressis haberi volentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis tatis pecuniae aut rerum aliarum, nisi

instantiam, sed ex nostra certa scientia et spontanea voluntate, illas ac omnia et singula in cis contenta privilegia, immunitates, exemptiones, libertates, gratias, indulgentias, remissiones, facultates, concessiones et indulta ab eisdem praedecessoribus hospitali huiusmodi illiusque Ecclesiis et membris, per eosdem praedecessores concessa, praesentibus tamen non contraria, auctoritate apostolica, tenore praesentium confirmamus et approbamus, praesentisque scripti patrocinio communimus, illasque et illa perpetuo viribus subsistere decernimus.

§ 5. Necnon, ad honorem et decus Confraternitatotius Curiae coelestis, unam novam san- erigit, ctamque confraternitatem in dicto hospitali, pro illius ac bonorum et iurium eiusdem conservatione, defensione et protectione perpetua, ac sub modis et formis ac conclusionibus infrascriptis, motu, scientia et auctoritate similibus, etiam de fratrum nostrorum consensu unanimi, erigimus, facimus, creamus et perpetuo ordinamus.

- § 6. Et ut dicta sancta confraternitas, Et ipse una cardinaliper nos in praesentiarum sic instituta, bus ingreditur. plenum et optatum sortiatur effectum, nos illam et singuli ex praedictis fratribus nostris S. R. E. cardinalibus ex nunc ingredimur, atque manu propria nos et ipsorum singuli in quodam libro eiusdem sanctae confraternitatis, huiusmodi ad effectum, singula nomina iam descripsimus.
- § 7. Ac motu, auctoritate et scientia Aliique honepraedictis, ac irrefragabili constitutione gredi possunt, perpetuo valitura statuimus et ordinamus etiam per proquod singulorum utriusque sexus fidelium, absentes; honestae tamen conversationis et famae, hanc confraternitatem nunc et pro tempore intrare volentium, in Urbe praesentium pro tempore dumtaxat, nomina et cognomina ac qualitates in dicto libro et praefato hospitali dumtaxat et non alibi describantur; et pro illorum ingressu ac descriptione, ad solutionem alicuius quanti-

quantum sua sponte elargiri voluerint, aut cuiusque devotio dictaverit, minime teneantur. Carissimus autem in Christo filius noster Fridericus, modernus et pro tempore existens Rom. imperator semper augustus; reges, principes, duces, marchiones, comites et barones, dominique terrarum ac illorum viventium et defunctorum uxores; necnon patriarchae, archiepiscopi, episcopi, monasteriorum abbates, militiarum ecclesiasticarum magistri et maiores post pontificales in metropolitanis vel in aliis cathedralibus, ac principales in collegiatis Ecclesiis dignitates; necnon conventuales prioratus, praeposituras, praepositatus et generales praeceptorias obtinentes, etiam ab eadem urbe absentes, si id per procuratorem habentem ad hoc speciale mandatum (quod in publicam formam exhibere, et praeceptori dicti hospitalis dimittere teneantur) id petierint, in confratres dictae confratriae recipi et illorum ac illarum nomina et cognomina ac qualitates, ac si praesentes forent, in dicto libro perscribi et annotari possint in urbe praefata dumtaxat, ac si praesentes forent in illa.

eligere valent,

§ 8. Item, quod singuli ex confratribus Confessorosque sic in eodem sanctae confraternitatis libro pro tempore descripti saecularem vel regularem presbyterum in suum possint eligere confessorem, qui eligentium confessione diligenter audita, eis semel, vita comite, ab omnibus et singulis criminibus et peccatis, necnon excommunicationis et quibusvis aliis sententiis et censuris ecclesiasticis, etiam occasione simoniae super ordinibus vel beneficiis assequendis, ubicumque contractae, et aliis casibus specialiter vel generaliter Romano Pontifici et Sedi Apostolicae quovis modo reservatis, et propter quae ipsa Sedes merito esset consulenda (praeterquam haeresis, rebellionis aut conspirationis in personam vel Statum Romani Pontificis seu Sedis Apostolicae et offensae personalis in S. R. E. cardinalem, patriarcham, archiepiscopum

et episcopum, ac preshytericidii), et etiam in mortis articulo plenariam omnium peccatorum suorum, etiam exceptorum huiusmodi remissionem impendere possit. Ita quod, si tunc non obierint, quotiens in tali articulo constituti fuerint, illam reiterare possit idem vel alius confessor sic electus. In aliis vero casibus, totiens quotiens opportunum fuerit, confessione audita, eos absolvere valeat et poenitentiam eis iniungere salutarem.

§ 9. Quodque idem confessor sic ele- Qui confessoctus, in Urbe dumtaxat, cum eisdem confratribus eum in confessorem eligentibus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis et præeminentiae fuerint, clericali militiae adscriptis, etiam religiosis, quaecumque beneficia ecclesiastica etiam obtinentibus, qui praemissis sententiis ligati missas et alia divina officia celebrando, aut alias illis se immiscendo, seu alias in casibus in iure expressis vel non expressis irregularitatem contraxerint (bigamia et homicidio voluntario dumtaxat exceptis), ut ad omnes superiores, etiam sacros, ordines promoveri, et in aliis ac per eos susceptis ordinibus huiusmodi, etiam in altaris ministerio ministrare, ac dignitates et beneficia ecclesiastica quaecumque recipere et retinere: necnon monasteriis et ecclesiis cathedralibus, etiam metropolitanis et patriarchalibus praefici et præesse libere et licite possit dispensare; ac eis de his, quae tunc detinerent, dignitatibus et beneficiis huiusmodi providere, et quibus minus canonice præessent, Ecclesiis et monasteriis huiusmodi eos praeficere in foro conscientiae dumtaxat, apostolica valeat auctoritate praedicta.

§ 10. Adiicientes insuper statuto et Confratrum seordinationi praedictis, quod corpora sin- pultura etiam tempore intergulorum confratrum praedictorum, tam ec-dicti permitticlesiasticorum quam laicorum utriusque sexus in dicto libro descriptorum, quos tempore ecclesiastici interdicti quovis modo etiam a Sede Apostolica impositi decidere contigerit, dummodo causam non dede-

An. C. 1477

rint interdicto, ecclesiasticae sepulturae tradi debeant, absque tamen funeris pompa, sicut solitum est fieri de corporibus elericorum, interdictum servando.

§ 11. Decedentes autem pro tempore Decedentes in in hospitali praedicto et eiusdem hospiservientes gau- talis ac pauperum expositionum eorumdem dent gratiis con- obsequiis pro tempore insistentes utriusque sexus, quamdiu perseveraverint in obsequiis huiusmodi dumtaxat, eisdem quibus confratres in dicto libro descripti, quoad omnia in praesentibus contenta, privilegiis, facultatibus et gratiis potiantur et gaudeant.

subvenien, hospitali.

§ 12. Porro, ad communicandam latius Indu'gentia pro operis tam pii salutem omnibus et singulis utriusque sexus aliis christilidelibus, qui ad dictum hospitale, pro illius praedictis oneribus supportandis, de eorum bonis, prout eorum dictaverit devotio, sideliter transmiserint, vel in suis testamentis et ultimis voluntatibus ad hoc legaverint: motu, scientia et auctoritate praedictis concedimus ut, in mortis articulo constituti, confessorem idoneum eligere possint, qui, eorum confessionibus diligenter auditis, omnium peccatorum suorum plenariam eis remissionem elargiri possit. Provideat autem praeceptor dicti hospitalis, nunc et pro tempore existens, quod eleemosynae et mittentium nomina et legata in libro ad hoc deputato describantur, sub excommunicationis poena, eo ipso, si id malitiose facere neglexerit, incurrenda.

favorem hospitalis, etc.

§ 13. Districte praecipientes notariis, Notarii notifi- qui rogati fuerint de testamentis vel aliis nes factas ad ultimis voluntatibus, in quibus aliquid disponi contigerit in posterum in favorem et commodum dicti hospitalis, ut, sub excommunicationis poena, huiusmodi dispositionem, quantocius commode poterunt, praeceptori dicti hospitalis seu alteri, per quem id possit ad dicti praeceptoris notitiam pervenire, intimare procurent.

§ 14. Ipsi quoque notarii et confes-Ipsi et confes- sores eorumdem decedentium, in suorum infirmis subven- remissionem peccatorum, eisdem testantionem hospi-tibus et confitentibus commemorare non

omittant, ut ad tam pia opera, quae in dicto hospitali exercentur, manus porrigant adjutrices, quemadmodum nos, quoscumque christifideles et praesertim confratres eiusdem confratriae, qui pro tempore fuerint, per viscera Domini nostri Iesu Christi adhortamur.

§ 15. Et ut fideles ipsi uberioris gratiae Impediti visidono sentiant se refectos, harum serie tare ecclesias decernimus ut omnes utriusque sexus in bis indulgentias Urbe commorantes, qui legitima causa consequan subaetatis, valetudinis vel similibus impediti, pitali. ipsius urbis stationes vel quascumque indulgentias commode visitare, vel pontificalibus benedictionibus interesse pro tempore non poterunt, illam eleemosynam hospitali praefato conferendo, quam in praefatis stationibus ex propria pietate, si eas visitassent, personaliter contulissent, omnes indulgentias praefatas stationum Urbis et pontificalium benedictionum, tam plenarias, quam ad certum annorum numerum constitutas, de omnipotentis Dei gratia et dono consequantur in forma Ecclesiae consueta.

§ 16. Rursus, ut in principio huiusmodi confrat. faciant stes, et indulg.

confraternitatis et successive etiam futuris procession. antemporibus ad illam maior devotio accre-festo Pentecoscat fidelium, et in ea memoriale sit in consequantur. aevum, omnibus dictae confratriae confratribus praesentibus in Romana Curia iniungimus ut in crastinum solemnitatis Pentecostes proxime futurae et successive anno quolibet, eadem die, impedimento cessante legitimo, in basilica Principis apostolorum de Urbe conveniant, in qua huiusmodi rei memoria, ostendatur Sudarium Salvatoris Domini nostri Iesu Christi; eoque ostenso, inde portando brachium S. Andreæ apostoli (quod novissime, in honorem-dicti apostoli et laudem confr**a**ternitatis praedictae, techa argentea et aurea, lampadibus (1) pretiosis ornata et per nos eisdem oblata recludi fecimus), et unum de articulis sancti Pauli apostoli, et unum de digitis sanctae Catharinae virginis et martyris, per nos noviter apud hospitale

(1) Leg. lapidibus pretiosis (R. T.).

ipsum honorifice collocatis, processionaliter se transferant ad ecclesiam dicti hospitalis, in qua in proxime futurae Pentecostes die praedicta, per nos, dante Domino, aut unum ex dictis fratribus nostris, missa solemniter celebrabitur; ipsaque die et deinceps singulisannis, eadem die, in perpetuum, universis christifidelibus vere poenitentibus et confessis, ecclesiam ipsius hospitalis visitantibus, suffragabitur plenaria remissio omnium peccatorum, quam harum serie illis elargimur.

fratrum eligen-

§ 17. Confratresque ipsi et eorum sin-Facultat con-guli in Urbe existentes, etiam eadem die di confessorem, singulis annis confessorem poterunt eligere, ein que pote qui, corum confessionibus diligenter auditis, eos et eorum quemlibet, etiam in casibus Sedi praedictae reservatis, praeterquam superius exceptis, apostolica auctoritate absolvat, et eis poenitentiam iniungat salutarem.

trum quomodo fienda.

§ 18. Et insuper ordinamus quod duo Functa confra funebria pallia, alterum nigri coloris et auro contextum, pro praelatis et nobilibus; et alterum ex veluto etiam nigro pro clericis et laicis, quae eidem hospitali obtulimus, supra capsam in qua decedentium confratrum corpora ad sepulturam deferentur, ponantur, et in eodem hospitali conserventur. Item, in (1) uniuscuiusque cadaveris alicuius confratris defuncti, expensis quidem dicti hospitalis, aderunt faces xII et quatuor candelabra argentea condecentia, quae etiam dicto hospitali obtulimus; et in cuiuslibet dictorum confratrum obitu seu sepultura, xvi erunt induti camisiis nigris, et fratres dicti, cum pallio, facibus et candelabris praedictis, dictum cadaver usque ad sepulturam associabunt.

- § 19. Item, statuimus quod perpetuo Duae missae qualibet quinta feria per circulum anni, pro confratri- nisi solemne festum sit impedimento, quo bus vivis et de- adveniente, die praecedenti una missa de Sancto Spiritu cum collecta pro peccatis et pro omnibus confratribus tunc viventibus, ut omnipotens Deus illuminet
  - (1) Deest aliquid, forsan sepultura (R. T.).

eorum mentes atque sua misericordia eis cuncta peccata indulgendo aboleat: et similiter secunda feria, et si festum impediat, tertia vel alia feria, pro animabus omnium confratrum defunctorum celebretur alia missa solemnis, cum pallio nigro supra arcam in medio ecclesiae locandam et quatuor luminaribus in eisdem quatuor candelabris argenteis. Volentes quod, quando aliquem confratrum eorumdem ab humanis decedere contigerit, quamprimum opportunitas se offeret, pro remedio eius animae specialiter celebretur una missa, adhibita solemnitate praedicta.

§ 20. Et quoniam ad manutentionem Regimen hoscharitativae hospitalitatis pauperum et in-pitalis sit praefirmorum aliarumque miserabilium per- per resideat, et sonarum pro tempore confluentium ad hospitale nulli commendetur. hospitale praedictum, et, qui ad illud exponuntur, infantium utriusque sexus in numero copioso; conservationem quoque bonorum et iurium eiusdem hospitalis, praesentia providi et timoratae conscientiae praeceptoris noscitur esse plurimum opportuna, motu, scientia et auctoritate praedictis, statuimus et ordinamus quod de caetero perpetuis futuris temporibus hospitale ipsum semper per proprium regatur praeceptorem, qui in illo resideat et, illius curae ac regimini pro posse diligenter intendens, per ipsum solita inibi exerceri faciat cum integritate opera charitatis; et nemini possit aut valeat hospitale ipsum commendari seu in administrationem concedi. Hortantes successores nostros Romanos Pontifices, qui pro tempore erunt, ut, occurrente vacatione hospitalis eiusdem, de praeceptore idoneo studeant providere, per quem hospitalitas huiusmodi inibi decenter observetur, et iura ac bona eiusdem conserventur et augeantur in dies, et a concessione illius in commendam aut administrationem alicui, etiam S. R. E. cardinali, prorsus abstineant. Non ignari quod, si secus egerint, cum hospitale ipsum eorum curae specialiter sit commissum, et illius bona

sint pauperum, languentium et expositorum infantium, propter hoc, adhuc viventes, tam ipsi successores nostri, quam qui illud in commendam vel administrationem huiusmodi recipient et consentient eidem, omnipotentis Dei indignationem incurrent; et praeter illa, quae permissione divina in hoc saeculo incommoda propterea indubitanter perferent, de huius nostri statuti transgressione, in extremo tremendo iudicio et districto examine animae, rationem reddere tenebuntur coram Deo. Quod enim nobis licere non patimur, eisdem nostris successoribus indicamus. Haec enim omnia infrascripta, per viscera misericordiae eiusdem Redemptoris, observari iniungimus; et observantibus sit pax et dilectio in Deum; infringentibus vero ex malitia, adsit eis indignatio usque ad condignam poenitentiam.

servativae.

§ 21. Decernentes et declarantes no-Clausulae præ- strae intentionis esse, per quascumque similium gratiarum et indultorum Ecclesiis et quibusvis collegiis seu confraternitatibus concessorum generales vel speciales suspensiones, per nos vel Sedem eamdem hactenus factas, sub quibus forsan praesentes literae et in illis contenta includi viderentur, et de caetero faciendas, praesentes literas et illarum effectum non suspendi, et in illis comprehendi non posse aut debere; sed omnia in eisdem literis contenta semper et inconcusse in suo robore permanere, ac irritum et inane, si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

traciorum.

§ 22. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus ac literis apostolicis, necnon privilegiis et indultis quibusvis hospitalibus ac aliis Ecclesiis et locis sive collegiis et confraternitatibus per nos et Sedem eamdem concessis hactenus et in posterum concedendis, quae (illis alias in suo robore permansuris), quatenus alicui praemissorum contrariarent, quoad hoc, viribus vacuamus, etiamsi de illis ac eo- habetur (R. T.).

rum totis tenoribus specialis et expressa ac de verbo ad verbum mentio foret habenda, caeterisque contrariis quibuscumque. Et ut praesentium literarum et gratiarum tenor plenius omnibus innotescat, volumus quod dictus praeceptor praesentes literas et illarum transumptum authenticum in valvis dicti hospitalis singulis annis dicta seconda die solemnitatis Pentecostes affigi facere et affixas tenere debeat tota die.

Nulli ergo omnino hominum liceat etc. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo, x11 kalendas aprilis, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 21 martii 1477, pontif. anno vi.

### XVII (1).

Innovatio collegii abbreviatorum literarum apostolicarum, cum assignatione indultorum et emolumentorum.

### SUMMARIUM

Proœmium. - 1. Pauli II de abbreviatoribus dispositiones. — 2. Hic autem Pontifex, post eius ad pontificatum electionem, eadem emolumenta alio modo distribuit. - 3. Sed, ob pestilentiam et bella, diminuta fuerunt emolumenta abbreviatorum, et solutio iuxta dictam distributionem minime executioni demandata fuit. — 4. Hic ideo Pont. statum collegii abbreviatorum innovat, cum ordinationibus infrascriptis. - 5. Abbreviatores sint numero 72. — 6. Officia ipsorum compatibilia sint cum aliis Curiae officiis. — 7. Probi viri eligantur in abbreviatores. - 8. Habitum, prout scriptores apostolici, deferant. Admittantur abbreviatores, primo ad minorem, postea ad maiorem parcum, extraneis exclusis. — 9. Emolumenta eis assignantur. — 10. Exigendique modum praefinit Pont. - 11. Distributionem quoque eorumdem emolumentorum decernit.

(1) Haec bulla sub num. xix in Rom. Edit.

- 12. Eximit a solutione eorum familiares ipsius Papae et vicecancellarii et etiam specialiter privilegiatos. — 13. Supplicationes Papae, deferantur omnes per magistros registri ad vicecancellarium, qui eas distribuat abbreviatoribus. — 14. Quibus, pro examine dictarum literarum, praemium detur, - 15. Et etiam pro correctione minutae, etc. — 16. Cappellam habeant abbreviatores, ubi, singulis diebus cancellariae, missam audiant. — 17. In admissione ad officium, solvant iocalia. — 18. Officia eorum resignabilia sint. - 19. Abbreviatores indultis omnibus scriptorum apost. perfruuntur. — 20. Collegium statuta propria condere possit. - 21. Transumptis huius bullae et privilegiorum apostolicorum credatur. — 22. Abbreviatores laici matrimonium contrahere possunt. — 23. Literae apostolicae per Cameram expediendae, ab ipsis abbreviatoribus non signatae nullae sint. — 24. Vicesgerens Cancellariae vicecancellario deputatur, eique emolumenta hic adsignantur. - 25. Officia 21 abbreviatorum spectant ad collationem vicecancellarii. --26. Clausulae praeservativae. — 27. Reliqua praedicta officia collationi Pontificis reservantur. — 28. Praeceptum praefata omnia observandi. — 29. Vicecancellariusmet executor deputatur. — 30. Clausulae preservativae. — 31. Clausulæ derogatoriæ.

## Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Divina aeterna Dei sapientia, quae in sui dispositione non fallitur non solum superiora, sed etiam inferiora et humana ea ordinatione et ratione perfecta et varietate decora disponit et ordinat, ut singula quaeque, operatione diversa, mutua tamen caritate et aequitate inter se coniuncta esse videantur, et nulli ex rebus in supernis terrenisque ministeriis ordinatis suos terminos egredi liceret: qua consideratione praedecessores nostri Romani Pontifices (ut verisimiliter credi potest) inducti, ad quaeque, certa ratione inbente, in primis Ecclesiam Dei universam, cuius caput Romana Ecclesia esse dignoscitur legibus, constitutionibus, moribus et decretis summa diligentia, vigilantia indefessa et ordinatione irreprehensibili, dirigere, instituere et stabilire conati sunt. Quorum vestigia, quantum a nobis fieri potest, una cum fratribus nostris imitari satagentes, prolapsa reducere, excessiva corrigere, defectus supplere, errata emendare et omnia ad probatissimum ordinem et semitam rectam perducere omni studio provigilamus, sperantes in Eo, a quo omne datum optimum et omne donum perfectum affluenter procedit, quod conatus nostros adiuvare conabitur (1).

Papa secundus, praedecessor noster, tem-positiones (2). pore suae assumptionis ad apostolatus apicem, quamdam ordinationem per recoleudae memoriae Pium Papam II, etiam praedecessorem nostrum, de septuaginta abhreviatorihus literarum apostolicarum, certis de causis factam et ordinatam, ex aliis causis iustis et honestis tunc animum praedicti Pauli praedecessoris moventibus, eisdem abbreviatoribus de certis pecuniis, pro necessitate dicti Pii praedecessoris ac eiusdem Romanae Ecclesiac, et provisione contra turcas tunc imminente, persolutis, integra prius restitutione facta, revocavit et annullavit; et assignata certa portione emolumentorum officii Abbreviatoriae, scilicet venerabili fratri nostro Roderico episcopo Portuen., tunc Sancti Nicolai in Carcere diacono cardinali, Sanctae Romanae Ecclesiae vicecancellario, pro quibusdam familiaribus suis, iuxta arbitrium dicti vicecancellarii; necnon viginti

§ 2. Nos vero, qui, dicto Paulo praede- Bicantem Ponce-sore, sicut Domino placuit, de medio dica, post eius sublato, fuimus, divina favente clementia, electionem, ea-

ducatos auri de Camera cuilibet ex dilectis

filiis duodecim abbreviatoribus de parco

maiori, residuum vero, quod inde super

(1) Legendum forsan dignabitur (R. T.).

excrescebat, in alios usus convertit.

(2) Paulus II institutionem a Pio II de septuaginta abbreviatoribus factam restituta eis pecunia, revocavit, et eorum emolumenta in certos eius usus convertit. Sed eorum bullas, uti minus necessarias, praeterii.

§ 1. Dudum siquidem fel. rec. Paulus Pauli II de ab-

dem emolumen- in Sede Petri collocati, existimantes decere Romanum Pontificem omni tempore, et praecipue in assumptione sui apostolatus, magna liberalitate uti, dictam partem quam praedictus Paulus praedecessor in alios usus convertebat, dicto vicecancellario et locumtenenti suo, ac referendario commissionum, necnon eisdem de parco maiori, ac diversis, tam abbreviatoribus quam aliis curialibus, nostris quoque et venerabilium fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium familiaribus, ad arbitrium et discretionem dicti Roderici vicecancellarii distribuendam libenter remisimus et condonavimus. Quae quidem donatio, additis quinque florenis similibus pro quolibet ex dictis abbreviatoribus de maiori praesidentia, per septem annos continuos integraliter et sine diminutione effectum sortita extitit. Quae quidem omnia sic per vicecancellarium distributa et compensata, rata et grata habuimus, quemadmodum etiam tenore praesentium approbamus et approbata esse volumus.

ni demandata

p tis.

- § 3. Nuper vero, propter pestilentiam, Sed, ob pesti- quae urbem Romanam et loca circumvitentiam et bella, quae di bella diminuta fue- cina aestate proxima vexavit, et propter runt emolumen-ta abbreviato- arma bellica, quae necessario, licet inviti, rum, et solutio contra hostes Ecclesiae suscipere coacti iuxia dictam dis-tributionem mi- fuimus, et ob varias temporum difficultates, nime executio- cessantibus et diminutis magna ex parte emolumentis et proventibus officii Abbreviatoriae huiusmodi, cum aliis abbreviatoribus huiusmodi emolumenta in Cancellaria percipere consuetis non fuerint a quibusdam mensibus citra stabilita salaria persoluta universa, clamores, iurgia ac quamplurimae querelae ad nos prolata fuerint.
- § 4. Nos igitur, considerantes quod si Hic ideo Pon- aliquis certus abbreviatorum numerus, sub legii abbrevia- iustis et honestis conditionibus, habita torum innovat, etiam personarum consideratione, instituenibus infrascri- retur, per quos negotia Cancellariae Apostolicae expedirentur, et ordo debitus in expeditione literarum apostolicarum rectius observaretur; ipsique abbreviatores, hono-

re praemioque allecti, adhibita exercitatione, peritiones in futurum efficerentur, ex quo Apostolicae Sedis et Cancellariae praedictae honori atque auctoritati et partium commoditati magis consuleretur; super iis cum Roderico vicecancellario et aliis fratribus nostris praedictis communicato consilio, de praefati Roderici et fratrum nostrorum eorumdem consensu, omnes et singulas portiones et assignationes dictorum emolumentorum, ac aliorum quorumcumque dispositionem, quas, tam dictus Rodericus vicecancellarius quam eius locumtenens et referendarius commissionum, et alii omnes, tam de prima praesidentia quam de minori parco, et alii in certis rotulis descripti et describi soliti, hactenus perceperunt; ac omnia et singula constitutiones, ordinationes, dispositiones, concessiones, statuta, privilegia et indulta apostolica quaecumque a nobis seu praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, sub quibuscumque verborum formis et expressionibus, cum quibuscumque, etiam fortioribus et insolitis, ac derogatoriarum derogatoriis clausulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa ac de verbo ad verbum mentio habenda foret, super praemissis portionibus et earum assignationibus hactenus emanata, et praesentibus literis nostris et corum effectui quomodolibet contraria, quae praesentibus haberi voluimus pro expressis, cassantes, irritantes, supprimentes et penitus extinguentes, ac pro nullis et infectis haberi volentes, de dictis officiis et emolumentis Abbreviatoriae, ordinationem facimus infrascriptam; quam perpetuo futuris temporibus stabilem esse, et ab omnibus inviolabiliter

§ 5. In primis, suffragante Divino Spi- Abbreviatores ritu et conscientiae puritate, praevia au-sintnum. 72 (1). ctoritate apostolica, tenore praesentium,

observari volumus et mandamus.

(1) Videlicet duodecim praesidentes de parco maiori, vigintiduo de parco minori, et reliqui examinatores sint literarum apost. Quoad primos abbreviatores, aliqua privilegia sunt concessa a Paulo II.

de expresso dictorum fratrum consilio et assensu ac plenitudine potestatis, hac irrefragabili constitutione statuimus, decernimus et ordinamus quod de cetero perpetuis futuris temporibus, in Cancellaria Apostolica praeter alios eiusdem officiales, sint et esse debeant septuaginta duo abbreviatores dumtaxat, inter quos duodecim praesidentes de parco maiori; viginti duo de parco minori; reliqui vero examinantes literas in prima visione abbreviatores nuncupentur et existant, et unum collegium invicem constituant. Praeter quos nulli liceat, in huiusmodi Abbreviatoriae officio, literas apostolicas signare; qui Romano Pontifici et ipsi Roderico ac vicecancellario pro tempore existenti dumtaxat, et nemini alteri subsint.

officii .

- § 6. Et eorumdem septuaginta duorum Officia tpsorum abbreviatorum officia, cum quibusvis aliis cum aliis Curize officiis Romanae Curiae et Cancellariae Apostolicae praedictarum incompatibilia nullatenus censeantur, sed possint per unum et eumdem cum quibusvis etiam pluribus aliis officiis dictae Curiae, absque indulto et dispensatione qualibet, libere retineri.
- § 7. Nec admittantur ad illa nisi probi Probi viri eli- viri et in aetate decenti constituti, ac in officio Abbreviatoriae instructi, vel, si qui sint idonei et apti, ad hoc instruantur.

§ 8. Habitum honestum ad instar scrip-Habitum, prout torum deferentes et secundum eorum et stol., deferant cuiuslibet ipsorum sufficientiam, occurrente vacatione, ad primum examen, et de primo examine, sive de prima visione, ad Admittantur ab-breviatores pri-minorem parcum, et de illo ad praesimo ad mino- dentiam de parco maiori, alias iuxta ordirem, postea ad nationem piae mem. Benedicti Papae XII cum, extrancis et Callisti III, Romanorum Pontificum etiam praedecessorum nostrorum, assumantur; et in assumptione locorum pro tempore vacantium quibusvis aliis, qui de illo collegio non forent, ceteris paribus, praeferantur.

§ 9. Et quod emolumenta dictorum ab-Emolumenta breviatorum sint una taxa aequalis taxae, eis assignantur. quae datur pro grossa dictarum literarum

apostolicarum scriptoribus pro quibusvis literis, quas per Cancellaríam eamdem aut Cameram, seu alias quomodolibet pro tempore expediri contingit, cum supplicatione et sine, etiam pro consistorialibus Ecclesiarum et monasteriorum, aut aliorum quorumcumque beneficiorum, absque tamen nostrorum et dictae Sedis notariorum de numero participantium existentium, ac eiusdem Cancellariae senescalli pro tempore existentis, ac ipsius senescalliae provisionibus, praeiudicio et illas concernentibus literis, sive supplicatione de iustitia communiter appellatis, ac per dilectos filios secretarios nostros de emolumentis Cancellariae praedictae participantes expedire, debitis et consuetis dumtaxat exceptis.

§ 10. Et exigantur in communi per Exigendia motres ex dictis abbreviatoribus, quorum

unus per abbreviatores maioris praesidentiae secundum ordinem eorum; alii vero duo per reliquos abbreviatores cum onere tenendi tres libros computorum, singulis mensibus, cum salariis de parco maiori, quinque; pro aliis vero duobus deputandis, trium florenorum similium pro quolibet ipsorum duorum deputentur et colligantur, et in ipsis libris more solito fideliter annotentur, iuramento per ipsos praestito in manibus vicecancellarii vel eius locumtenentis de fideliter exercendo officium suum et de collecta pecunia integre persolvenda et reddenda, dimissis pro labore abbreviatorum grossis quinque, prout hactenus consuetum fuit: qua summa quinque grossorum contenti esse debeant, et nihil ultra percipere, declarantes et volentes quod pecuniae ipsae sic collectae, in primo mense, apud illum de maiori parco; in aliis vero duobus mensibus, apud ipsos duos alios, ut supra deputatos a collegio, successive remaneant et fideliter conserventur.

§ 11. Et in fine cuiuslibet mensis dis- Distributionem tributiones et emolumenta praedicta per dem emolumeuipsos receptores diligenter et fideliter. torum decernit.

deductis salariis et aliis oneribus pro tempore, taliter dividantur et assignentur. Videlicet ex omnibus pecuniis, ut supra collectis, quilibet de parco maiori, unam et dimidiam; et singuli ex aliis, unam tantum partem habeant: ut puta si quilibet ex aliis, praeterquam de parco maiori, sex singuli; de maiori praesidentia abbreviatores praefati, novem florenos percipiant. Mandantes de mense in mensem praedictum ordinem et modum, in colligendis, servandis et distribuendis pecuniis ipsis, fideliter et inviolabiliter continuari et observari debere.

§ 12. Nec, praetextu cuiusvis mandati Eximit a solu- de expediendo huiusmodi literas gratis et tione eorum fa-miliares ipsius in officio eorumdem abbreviatorum, qua-Papas et vice- vis consideratione per nos et Sedem Apotiam specialiter stolicam, etiam motu proprio et ex certa scientia et sub quibusvis censuris et poenis ecclesiasticis seu pecuniariis pro tempore concessi, ab huiusmodi taxae exactione abstinere, et mandatis huiusmodi parere teneantur quoquo modo; nec sub censuris praedictis vigore dictorum mandatorum comprehendantur, praeterquam nostrorum et dicti Roderici et pro tempore existentis vicecancellarii familiarium, continuorum commensalium ac illorum qui, ex privilegiis hactenus observatis vel consuetudine, gratis expedire consueverunt.

§ 13. Supplicationes quoque per nos Supplicationes et successores nostros Romanos Pontifices, Papae, deferan-tur omnes per in nostra vel eorum praesentia, seu alias magistros regi- quomodolibet signatae, per magistros et cellar., qui eas clericos registri earumdem, sub excommudistribuai ab-breviatoribus, nicationis latae sententiae et officiorum, quae in eodem registro obtinent privationis poena eo ipso incurrenda, ad praedictum Rodericum episcopum et pro tempore existentem vicecancellarium vel, eius in absentia, dicti vicecancellarii locumtenentem deferantur; et per eum, si hoc facere voluerit, vel per distributorem per dictum vicecancellarium pro tempore ex numero dictorum septuaginta duorum deputatum, cum salario sex ducatorum similium, iuxta

rerum difficultates et materiarum exigentiam, sub excommunicationis poena et dicti salarii sui privatione, dictis septuaginta duobus abbreviatoribus et non alii, servata iustitia et aequalitate, iuxta formam perceptionis emolumentorum, videlicet quando uni ex aliis duae; abbreviatori de prima praesidentia, tres tantum supplicationes distribuantur; et abbreviatoribus, quibus distributae fuerint, omni fraude et dolo cessantibus, consignentur, descriptis prius et annotatis dictis distributionibus in duobus libellis per ipsum distributorem deputatum, quorum unum in domo dicti vicecancellarii, ubi Cancellaria pro tempore tenetur, ut omnibus patere possit, alterum apud se tenere et conservare debeat; declarato tamen quod ipse distributor pro tempore sibi ipsi minime distribuere possit.

§ 14. Et ut abbreviatores ipsi, tam de Quibus pro exparco minori, quam de prima visione, ad amine dictarum praehuiusmodi exercitium, examinandi literas mium de ur, in prima visione, digne et laudabiliter exequendum, facilius alliciantur, quod de qualibet litera, quam in prima visione examinaverint, unum turonem accipere possint et habere debeant pro labore, ita tamen quod gratiosae et executoriae desuper literae, quoad hoc, pro una bulla reputentur, et unus dumtaxat grossus duobus ex eis illas signantibus exolvatur.

§ 15. Item statuimus et ordinamus Et eliam pro quod nullus dictorum abbreviatorum, tam correctione minutae etc. maioris quam minoris praesidentiae, ab aliquo abbreviatore minutas suas per se conficiente, nisi minuta ipsa sit omnino male composita vel difficilis admodum correctionis, pro correctione cuiuslibet minutae et illius iudicatura ac expeditione, ultra tres grossos recipere non debeat. Ita tamen quod expeditio eius non audeatur quovis modo sine rationabili causa recusare; et tam literae gratiosae, quam executoriae, ut sunt, pro unica minuta et expeditione computentur. De provisionibus vero consistorialibus, consuetum duorum similium florenorum, de taxa ipsius Ab-

resignabil. sint

256

breviatoriae, ut supra solvenda, excomputandorum, abbreviatores de prima praesidentia praefati, pro ipsorum minutis et expeditione, percipient salarium.

§ 16. Et quia sine divina gratia nihil Cappellam ba- feliciter procedere potest, ad illam impebeant abbrevia-tores, ubi sin- trandam, quod omnes abbreviatores de sulis diele con-numero septuaginta duorum huiusmodi sam audiant. habeant unam cappellam et altare portatile, super quo in domo vicecancellarii, in loco ad hoc congruo et honesto, missam omnibus diebus quibus ipsa cancellaria tenebitur, cum collecta semper pro Romano Pontifice, quae incipit: Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Sixtum etc., celebrari faciant.

ad officium, sol-

§ 17. Quodque abbreviatoribus, qui, ce-In admissione dentibus vel decedentibus aliquibus ex vant localia ut infrascriptis, quos in abbreviatores literarum praedictarum hac vice una cum Roderico vicecancellario recipimus, et collegio praedicto, iuxta ordinem descriptionis eorum, quae infra fiet, aggregamus, et aliis eorum loca et officia alias quomodolibet dimittentibus, illi qui ad collegium ipsum, loco cedentium vel decedentium aut dimittentium admittentur, quatuor florenos auri de Camera pro dicta cappella, seu cappellano; et praeter illos, pro iocalibus et eorum receptione ad officium ipsum, ducatos sex, quorum duos vicecancellarius, et reliquos quatuor ducatos distributor et deputati praefati ad pecunias colligendas, similiter quilibet unum recipiat. Et similiter pro concessione eiusdem officii, quam a nobis vel Scde Apostolica vel vicecancellario, pro officiis quae ad eius dispositionem spectabant, obtinebunt, dum per liberam resignationem illa obtinentium vacabunt, medietatem eius, quod pro simili concessione officii scriptoriae scriptores persolvunt, Romano Pontifici aut vicecancellario, a quo concessionem ipsam habebunt, idest florenos similes quinquaginta dumtaxat solvere et non ultra teneantur.

§ 18. Et tam illi, quam primitus admissi, etiam de eadem maiori praesidentia, de eorum emolumentis et officiis, prout Officia eorum scriptores huiusmodi de suis disponunt, disponere, illaque resignare libere et licite possint: nosque et successores nostri, ac ipse Rodericus et vicecancellarius pro tempore existentes, resignationes sive cessiones huiusmodi admittere, et illis, in quorum favores resignationes sive cessiones ipsae factae fuerint, de huiusmodi officiis providere teneamur.

§ 49. Et insuper, quod omnes et sin- Albieviatores guli, tam praesidentiae quam de maiori indultis omniparco et ordinarii abbreviatores huiusmodi, apost. perfruomnibus et singulis constitutionibus, statutis, ordinationibus, privilegiis, gratiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, declarationibus, praerogativis, antelationibus, concessionibus, favoribus et indultis quibuscumque gaudeant, potiantur et utantur pariformiter et absque ulla differentia, sicuti dictarum literarum scriptores praefati, etiam quoad hoc, ut familiares nostri et successorum nostrorum Romanorum Pontificum perpetuo, et in quibuscumque literis apostolicis tales etiam magistri nominentur et pro talibus ubilibet habeantur: et literae apostolicae, gratiam et iustitiam concernentes, pro duodecim praesidentibus de parco maiori, iuxta eorum privilegia; pro dictis vero de novo creatis sexaginta abbreviatoribus, gratis etiam in omnibus officiis, pro personis ipsorum dumtaxat, expediantur, sicut et eo modo quo expediuntur literae eorumdem scriptorum; et extendentes ea omnia ad praefatos septuaginta duos abbreviatores, et mandantes, et sub poenis et censuris in illis contentis, etiam quoad praedictos septuaginta duos abbreviatores, firmiter observari in omnibus et per omnia, ac si illa dictis septuaginta duobus abbreviatoribus de verbo ad verbum concessa forent.

§ 20. Concedentes insuper plenam et Collegium liberam facultatem, ac de uberioris dono statuta propria gratiae indulgemus, dictorum septuaginta duorum abbreviatorum collegio, statuta et

ordinationes ac quaecumque alia ipsius collegii et abbreviatorum eorumdem commodum, decus, quietem et directionem pro tempore concernentia condendi et ordinandi. Decernentes harum serie huiusmodi ipsorum abbreviatorum ordinationes et statuta (licita tamen et honesta), pro tempore facta, plenam roboris firmitatem perpetuis futuris temporibus obtinere, et ab ipsis omnibus firmiter observari debere.

§ 21. Et quod transumpta sive tenor Transump, hu- praesentium literarum et cuiuslibet partis privilegior. a- earumdem et privilegiorum scriptorum postolicor cre- praedictorum, pari modo quo tenor literarum Cancellariae indigentibus detur, et illi stetur in iudicio et extra, prout tenori literarum earumdem stari consuevit.

§ 22. Liceatque singulis abbreviatoribus Abbreviatores praedictis in sacris ordinibus non connium contrahe- stitutis, pro tempore existentibus, matrimonium, etiam cum viduis, absque ulla dispensatione seu licentia Sedis praedictæ, libere contrahere.

sint (1).

§ 23. Porro, quia taxae literarum apo-Literae apo- stolicarum, quae expediuntur per Camemeram expe-ram, praefati septuaginta duo abbreviadieudae, ab ip-sis abbreviato- tores notitiam forsan habere non poteribus non si-runt plenariam, volumus quod literae praedictae, de quibus taxa huiusmodi solvenda esset, in (1) subscriptione infra plicam bullae, circa medium, per duos correctores pro tempore deputatos expeditae, viribus careant. Districtius inhibentes tam referendariis, secretariis, plumbatoribus, registratoribus, magistris in registro, scribis et notariis etiam Camerae Apostolicae, quam aliis quibuscumque officialibus nostris et dictae Sedis pro tempore existentibus, sub excommunicationis latae sententiae, a qua absolvi non possint nisi per Romanum Pontificem et in mortis articulo constituti, satisfactione praevia, et emolumentorum suorum officiorum privationis, poenis, ut literas huiusmodi sic, ut praefertur, non signatas nullatenus ad-

Bull. Rom. Vol. V.

mittant sive expediant, sed illas illico ad deputatos praedictos signandas remittant.

§ 24. Et cum praedictus Rodericus Vicesgerens episcopus et vicecancellarius, qui eius- cecancel. depudem Ecclesiae vicecancellariatus officium tatur, eique e-molumenta hic multis annis eximia virtute, solertissima adsignantur. diligentia laudabiliter gubernavit, et Ecclesiam ipsam pluries, etiam propriis facultatibus non parcendo, adiuvit; ac cuius personam, ob eius praeclara merita in nos et dictam Sedem collata, etiam in hac temporum difficultate, aliis in rebus, prout nobis et eisdem venerabilibus fratribus nostris iustum visum est, peramplius recompensare intendamus, pro nunc, ne tamen ex ordinatione huiusmodi, in quam ipse, ut praefertur, consensit, nimium dispendium patiatur, eius indemnitati aliqualiter consulere volentes; et ne pro eo, quia ad eumdem Rodericum episcopum et vicecancellarium, etiam ex concessione nostra, omnium dictae Cancellariæ officiorum, Correctoriae et scriptorum ipsarum literarum necnon notariorum eiusdem Sedis officiis dumtaxat exceptis, libera dispositio pertinere dignoscatur, contingat in dubium revocari an ipse de huiusmodi Abbreviatoriae officiis, utpote noviter modo praedicto per nos ordinatis, post factam sibi per nos concessionem praedictam disponere debeat, providere volentes, de similibus consilio et assensu fratrum praedictorum, volumus, et auctoritate praedicta etiam statuimus et ordinamus quod ipsius Roderici episcopi et vicecancellarii in Cancellaria praedicta locumtenens, qui expeditioni earumdem literarum vacat, et ipsius Roderici episcopi et vicecancellarii plerumque ad hoc vacare impediti, in qua expeditione vices gerit unus ex referendariis causarum commissionum, qui commissiones ipsas examinat diligenter, et illarum vim et effectum eidem Roderico episcopo et vicecancellario fideliter refert, et de eius nomine et vice nonnumquam signat, et signatarum per nos commissionum seu in praesentia nostra et pro tem-

<sup>(1)</sup> Hoc idem decrevit Leo X, et poenas earum sollicitatoribus, eisque utentibus imposuit.

<sup>(2)</sup> Leg. sine loco in (R. T.).

pore existentis Romani Pontificis signaturas extendit, nunc et pro tempore existens, alium ex dictis septuaginta duobus Abbreviatoriae officiis pro quolibet eorum obtineant, et percipiant unam pro quolibet portionem emolumentorum eorumdem aequalem aliis portionibus aliorum, praeterquam de prima praesidentia abbreviatorum praedictorum; possintque ab officio et emolumentorum perceptione huiusmodi pro solo ipsius Roderici episcopi et vicecancellarii aut alterius ad hoc ab eo specialiter deputati nutu amoveri, et alii eorum loco subrogari toties quoties sibi videbitur et placebit.

§ 25. Et quod dilectorum filiorum ma-Officia 22 ab- gistrorum Ioannis de Borgia, correctoris, hreviator. spe-ctant ad colla- Nicolai de Caste, Ferrarii de Galbis, Gretionem vicecan- gorii de Puteo, Nicolai Bregeo et Alberti Roc, modo sex de maiori praesidentia, ac de minori parco septem, scilicet Lodovici Podocatel, Laurentii de Muchiis, Ioannis Andreae de Regio, Iacobi de Botafoco, Stephani de Caciis, Ioannis Victor et Francisci de Arianis de Parma; necnon octo examinantium in prima visione, scilicet Francisci de Maximis, Hieronymi Pauli, Iacobi Fiella, Ioannis de Rio, Petri Leopardi, Iacobi Casanova, Ioannis Copis et Francisci Gaseti, abbreviatorum earumdem literarum, Abbreviatoriae officia et loca. dum per cessum vel decessum aut promotionem, privationem seu quamvis aliam dimissionem praedictorum et aliorum quorumcumque, qui officia et loca ipsa pro tempore obtinebunt, ad liberam ipsius Roderici episcopi et pro tempore existentis vicecancellarii dispositionem pertineant; possitque et debeat ipse Rodericus episcopus et pro tempore existens vicecancellarius, aut per eum ad hoc specialiter deputatus, illorum resignationem recipere et admittere, ac per suas literas suo sigillo pendente munitas, de illis, dum pro tempore qualitercumque vacaverint, per seipsum seu eius locumtenentem, seu ad hoc ab eo speciale mandatum habentem,

personas idoneas providere; et, exigentibus personarum meritis et sufficientia, super earumdem personarum, quibus ipse providerit de huiusmodi officiis et locis, requisitarum qualitatum defectibus, cum sibi placuerit aut deputandis huiusmodi, dispensare cum eisdem personis ad ipsa officia et loca obtinenda. Non obstantibus praedictorum Benedicti et Callisti literis praefatis super habilitate; et illi, quibus de eisdem officiis et locis ipse Rodericus episcopus et pro tempore existens vicecancellarius seu deputati duxerint suis literis providendum, ad officia et loca ipsa, absque aliqua alia provisione, recipiantur et admittantur. Ita quod dictae literae praedicti Roderici episcopi seu ad hoc ab eis specialiter deputati vel pro tempore existentis vicecancellarii, quas, absque aliarum literarum apostolicarum desuper conficiendarum expeditione, perpetuae firmitatis robur obtinere decernimus, iis quibus officia ipsa et loca concesserit et assignaverit, plenissime et per omnia valeant et suffragentur, ac si super ils officiis et locis literae apostolicae confectae et expeditae fuissent. Quodque recepti ad officia et loca, ad quae recepti fuerint, suo ordine collocentur. Sicque continuo per ipsum Rodericum episcopum et pro tempore existentem vicecancellarium, absque contradictione qualibet, observetur.

§ 26. Decernentes, de similibus consilio Clausulte præet assensu fratrum praedictorum, quidquid servativae. secus super iis ad praedicti Roderici episcopi et pro tempore existentis vicecancellarii dispositionem, ut praemittitur, spectantibus officiis, et a nobis aut successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus, absque expresso praedicti Roderici episcopi et pro tempore existentis vicecancellarii consensu, contigerit attentari, irritum et inane, nulliusque roboris vel momenti existere.

§ 27. Reliquorum vero, quorum nomina Reliqua praeet cognomina, etc., et eorum loco, per dicta officia collectioni. Pontifiquamcumque vacationem seu aliam dimis- cis reservantur.

sionem, ad huiusmodi officia, substituendorum officiorum et locorum Abbreviatoriae et literarum huiusmodi dispositio ad nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem pertineat. Ita ut idem Rodericus episcopus et vicecancellarius, etiam praetextu per nos sibi dudum generaliter concessae facultatis praedictae disponendi de locis ac officiis Cancellariae praedictae, de ipsorum reliquorum Abbreviatoriae officiorum ad nos, ut praefertur, pertinentium, dum vacabunt, dispositione se nequeat impedire. Non intendentes tamen facultati praedictae propter hoc, ex eo quod ipse Rodericus episcopus et vicecancellarius ea forsan hactenus usus non foret, in aliquo derogatum censeri, imo licere sibi, cum voluerit, ea, quam praesentium tenore sibi, pro potiori cautelae suffragio, iuxta literarum nostrarum desuper continentiam atque formam, de eorumdem fratrum consilio et assensu, etiam de novo ad veriorem cautelam concedimus, cum sibi placuerit, libere uti.

fata omnia observandi.

§ 28. Et ut praemissa omnia, saltem Praecep. piæ- metu poenae, firmius et validius observentur, omnibus et singulis, quos praesens tangit negotium, etiam sub poena excommunicationis, praecipimus et mandamus quatenus praemissa omnia et singula, prout superius continentur, sublata eis quacumque aliter interpretandi facultate et auctoritate, inviolabiliter observent.

§ 29. Mandantes ipsi Roderico episcopo Vicecancella- et pro tempore existenti vicecancellario, tor deputatur. ut omnia praedicta, sub poenis arbitrio suo ferendis, faciat ab omnibus inviolabiliter observari.

servativae.

§ 30. Decernentes praesentibus no-Clausulae præ- stris literis et earum singulis clausulis per quascumque alias literas seu mandata apostolica nullatenus in aliquo derogatum esse censeri, nisi literae et mandata derogatoria huiusmodi consistorialiter, de simili fratrum nostrorum consensu, fuerint expedita.

§ 31. Non obstantibus praemissis ac Clausulae deconstitutionibus et ordinationibus apostolicis etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, tertio idus ianuarii, pontificatus nostri anno VIII (1).

Dat. die 11 ianuarii 1478, pont. anno vii.

### XVIII (2).

De observantia Ægidianarum seu Provinciae Marchiae constitutionum in toto Statu ecclesiastico locisque ei immediate subiectis, et de reformatione rectorum civitatum provinciarumque dicti Status (3).

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Hic Pont. commissarios destinavit ad inquirendum de vita et moribus officialium et gubernatorum extra Curiam. — 2. Et modo ipsis officialibus praecipit observantiam constitutionum Ægidianarum cum earum declarationibus. ---3. Pontificum nonnullorum bullae contra homicidas. — 4. Pro collatione officiorum percipiant quod constitutionibus est taxatum, et desuper non paciscantur. - 5. Circa notarii mercedem, servent taxam. 6. Et gubernatores circa viagia iudicum nihil participent et servent constitutionem. - 7. Processus non circumducant. — 8. Non impediant mulctas pervenire ad manus thesaurarii. — 9. Causas in prima instantia non avocent etc. — 10. In causis a Sede Apost. eis commissis nihil recipiant. — 11. Iussio quotannis publicandi hanc bullam. — 12. Extensio constit. Ægidianarum ad Urbem et totum

(i) Legendum anno VII (R. T.). (2) Haec sub num. xvII in Rom. Editione habetur (R. T.). (3) Has Ægidianas edidit Ægidius cardinalis, de quo supra in Constit. I Innoc. VI, Cum onus, tom. IV, pag. 503. - De praedictorum auctoritate rectorum et officialium reformatione, inspice sup. Constit. III Pauli II, Munera, pag. 184 huius tomi.

Statum ecclesiasticum. — 13. Clausulae | derogatoriae.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Etsi cunctorum christifidelium prosperis successibus assuetae pietatis officio cogitare teneamur, de incolarum tamen provinciarum, civitatum, terrarum, castrorum et locorum temporali dominio Romanae Ecclesiae immediate subjectorum prospero et felici regimine tanto propensiorem curam gerere, et ad illorum regimen deputatorum pro tempore officialium vitam, ritus et mores solertiori cura ordinare debemus, quanto illorum cura specialius nobis immediate dignoscitur esse commissa, nosque eos, utpote peculiares dictae Ecclesiae filios, prae ceteris gerimus in visceribus charitatis.

tra Curiam,

§ 1. Dudum siquidem, cum ad aures nostras pervenisset quod nonnulli ex Hic Pontifex praesidentibus provinciis, civitatibus, terstinavit ad in-ris, castris et locis praefatae Ecclesiae imet moribus offi- mediate subjectis, et in eis magistratus bernatorum ex- pro nobis et eadem Ecclesia gerentes, ac alii officiales, propriae salutis obliti, variisque affectibus praepediti, nonnulla committere non expaverant, quae in opprobrium praefatae Ecclesiae, ac subditorum nostrorum damnum pariter et iacturam, redundare noscebantur: nos tunc nonnullos viros probos, ex multis electos, syndicos et commissarios ad inquirendum de vita, moribus et regimine gubernatorum etaliorum officialium quorumcumque in provinciis, civitatibus, terris, castris et locis praedictis, quaevis officia exercentium et quocumque nomine nuncupatorum, ac quavis dignitate et honore fungentium, et audiendum querelas omnium et singulorum de eis palam vel secrete conqueri volentium, et nobis quae invenirent fideliter referendum, ad universas provincias, civitates, terras, castra et loca praedicta duximus destinandos. Ex quorum postmodum relatione fideli cognovimus legatos, etiam de latere, gubernatores, potestates, rectores et alios officiales, tunc et pro tempore deputatos in provinciis, civitatibus, terris, castris et locis praedictis, in multis, a iure communi et tradita eis norma, forma et ordine per provinciales confirmationes a Summis Pontificibus praedecessoribus nostris et legatis, qui in provinciis ipsis pro tempore fuerint, circa suorum officiorum executionem deviasse et deviare, prout nobis relatum fuerat ante missionem syndicorum eorumdem.

§ 2. Cupientes igitur, emendatis prae- Et modo ipsis teritis, ne talia perpetrentur in posterum, cipit observanpro posse, opportunum adhibere reme- tiam constitudium, hac salubri in perpetuum valitura narum cum eaconstitutione statuimus et ordinamus rum declaratioquod qui nunc sunt et pro tempore erunt in provinciis, civitatibus, terris, castris et locis praedictis deputati legati, etiam de latere, gubernatores et eorum locumtenentes, teneantur et debeant firmiter et inviolabiliter observare, et (quantum in eis est) per alios, ad quos spectat, tenaciter observari facere omnes et singulas provinciales constitutiones praedictas a Summis Pontificibus praedecessoribus nostris ac legatis, ut praesertur, editas dudum per bonae memoriae Ægidium episcopum Sabinensem, in eisdem provinciis, civitatibus, terris, castris et locis Apostolicae Sedis legatum, in unum volumen in sex libros distinctum collectas et redactas, cum additionibus, modificationibus et correctionibus, quae desuper emanarunt a bonae memoriae Gabriele, tituli S. Clementis, presbytero cardinali et inclyto episcopo Albanensi, ac Philippo episcopo Portuensi, tunc tituli Sanctae Susannae, presbytero cardinali, et Ioanne, tituli Sancti Clementis, etiam presbytero cardinali, in provincia nostra Marchiae Anconitanae, dictae Sedis successive legatis, et a nobis nostrisque successoribus Romanis Pontificibus pro tempore emanabunt, et praesertim sub quintadecima, de prohibitione

compositionis super homicidio; et sextadecima immediate sequenti, de prohibitione cassationis processuum sine thesaurario; ac decimaoctava, quod nullus gratis ad instantiam alicuius officialis debeat aliquid portare, in primo; necnon sub quarta, de vita ac honestate ac habitatione rectoris ac suorum officialium, maxime dum inhibet officialibus ne, ultra exigentiam victus, victualia emant a subditis et cum nostris modificationibus infrascriptis; sub undecima, de officio et mercede notariorum Camerae, rectoris, et sigilli; ac tertiadecima, de solutionibus notarii thesaurarii; necnon quintadecima, de sigillis pertinentibus ad banchum et eorum solutionibus, in secundo libro dicti voluminis; et sub undecima, de mercede notariorum per scriptores; et ultima, contra homicidas, "rubricis, inter dicti Ioannis legati additiones collocatae fuisse noscuntur.

nullorum bullae das etc. (1)

- § 5. Et quae contra eosdem homicidas Pontif. non- a sanctae memoriae Pio secundo et Paulo contra homici- etiam secundo, Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris; et ab eodem Paulo praedecessore, super prohibitione receptionis munerum et remissione poenarum; ac demum a nobis, super prohibitione reiterationis visitationis provinciarum et receptione procurationum, ratione visitationis huiusmodi ac sportularum pro causarum decisione, emanarunt literae et constitutiones. Et de his omnibus, ut praefertur, observandis et observari faciendis firmiter legati de latere, in nostris: reliqui vero gubernatores et eorum locumtenentes praefati iam deputati et officia sua exercentes, infra mensem post publicationem praesentium: et in posterum deputandi, antequam officia eorum incipiant exercere, in Romana Curia praesentes, per se ipsos; absentes vero, per legitimum procuratorem, ad hoc speciale mandatum habentem, in Camera Apostolica, diebus quibus Ca-
  - (1) Bullae Pii II et Paul II, contra homicidas, quas habes sup., pag. 156 et 186 huius tomi; Pauli, contra recipientes munera, pag. 184 eiusdem tomi; et huius Pontificis bulla quae est praetermissa, tamquam minus necessaria.

mera tenetur, sedentibus ibidem camerario et praelatis praesidentibus ac clericis eiusdem Camerae (praeter solitum, quod propterea non omittatur), specifice et nominatim in eiusdem camerarii seu vicecamerarii vel locumtenentis manibus, praestare teneantur et debeant iuramentum ac idoneos fideiussores. Et si illas, transgredi comperti fuerint, praeter periurii reatum, excommunicationis latae sententiae poenam eo ipso incurrant, a qua, praeterquam in mortis articulo constituti, ab alio quam a Romano Pontifice, proprio ore specialiter errorem suum detegendo, nequeant absolutionis beneficium obtinere.

§ 4. Et quia nonnulla saepe occurrunt, Pro collatione super quibus per easdem constitutiones officiorum pernon videtur esse sufficienter provisum, stitutionibus est constitutioni collocatae in eodem primo super non palibro sub rubrica de non exercendo offi-ciscantur. cium in terris Ecclesiae, ubi requiritur confirmatio per rectorem, nisi fuerit confirmatus; et dictae constitutioni secundi libri, sub rubrica quarta, de vita et honestate ac habitatione rectoris et suorum officialium, dum prohibet familiares rectorum et gubernatorum, familiaritate durante et ea finita, infra annum, ad aliquod officium assumi; eadem auctoritate adiicimus quod legati, rectores et gubernatores praefati, ab iis qui pro tempore electi, assumpti vel deputati fuerint ad aliqua officia, aut aliis pro eis, etiam sponte solventibus et offerentibus, directe vel indirecte, electiones eorum fieri procurando, vel etiam confirmationes malitiose differendo, seu illas confirmando, nil ultra recipiant, aut recipi permittant, quam per constitutiones sit permissum, nullamque super participatione de ipsorum officiorum salario et emolumento pactionem ineant, aut iniri permittant per quoscumque, praesertim domesticos familiares suos, sub eadem excommunicationis sententia, ut praefertur, incurrenda.

§ 5. Constitutioni autem praedictae Circa notarti primi libri, sub rubrica de officio et mer- vent hanc tacede notariorum Camerae, rectoris et sigilli, xam.

An. C. 1478

eadem auctoritate adiicimus quod, pro literis supplicationum, sive rescriptis super salvo conductu, moratoria (1) aut securitate in quocumque civili vel criminali negotio, pro singula persona, quatuor baiochos; et si plures fuerint personae, ultra primam, pro qualibet persona, unum baiochum dumtaxat recipiant, dummodo in totum, quaecumque sint personae, ultra quam decem et octo baiochi non exigantur ab eisdem, nec fiant malitiosae pro singulis summae, ubi pro eodem negotio eis conceduntur induciae. Pro literis autem repraesaliarum (2) solvatur medietas eius quod continetur constitutione praedicta; et pro literis ac sigillis cuiuscumque praecepti, non quatuor anconitani (ut in constitutione continetur), sed sex baiochi exigantur: et tantum pro litera, rescripto, mandato, praecepto et sigillo quod supersedeatur in aliquo processu; et similiter pro litera et sigillo mandati quod tollatur processus contra singularem personam factus; et si contra plures essent, pro quolibet, ultra primum, unus baiochus exigatur: ita ut, quorumcumque sint, ultra quam decem et octo baiochi, pro omnibus non recipiantur, sive una, sive plures literae fierent pro eisdem. Et si contingat in eadem causa plura rescripta emanare, facta solutione pro primo, pro reliquis et eorum singulo, nil solvatur.

citalam.

- § 6. Et quia, circa contenta in consti-Et gubernato- tutione secundi libri praedicti, sub rubrica iudic. nihil par- de viagils iudicum, officialium et maiorum ticipent, et ser-vent const. hic commissionum, salaria (ut accepimus) frequenter exceduntur, inhibemus legatis, gubernatoribus, rectoribus et locumtenentibus praedictis, sub eadem excommunicationis latae sententiae poena, ut praefertur, incurrenda, ne pro causis et negotiis, pro quibus viagia concedi contigerit pro tempore, iuxta constitutiones, mittere praesumant alios quam iudices generalis Curiae, ad quos, ratione suorum officiorum quae
  - (1) Literae quibus iuridice actio retardatur (ex Ducange R. T.). (2) Literae quibus ius vi repetendi quod cuipiam per vimablatum fuit conceditur (R. T.).

obtinent, pertinet cognitio causarum et negotiorum eorumdem; nec, de proventibus et viagiis huiusmodi, quicquam sibi et suis appropriare, directe vel indirecte, quovis quaesito colore praesumant; faciantque constitutionem ipsam et desuper factam a dicto Ioanne cardinali declarationem, quoad salariorum exinde provenientium solutionem, firmiter observari.

- § 7. Et ut compositiones et mandata Processus non de supersedendo super processibus crimi- circumducant; nalibus, omni corruptelae suspicione cessante, procedant, dicta auctoritate statuimus et ordinamus illa nullius esse debere roboris vel momenti, nisi consentiente thesaurario provinciae pro tempore existente emanaverint, et forma constitutionis secundi libri praedicti sub 47 rubrica, de compositionibus super maleficiis seu processibus et condemnationibus, servata fuerit in eisdem.
- § 8. Nec liceat de cetero legatis, gu- Non impediant bernatoribus et locumtenentibus praedi- mulctas pervectis provenientes ex criminibus et delictis thesaur ric quibuslibet poenas et mulctas ad alterius quam ad thesaurarii manus, etiam sub colore depositi ad finem illas convertendi in reparationem aedificiorum vel alium usum, facere quomodolibet pervenire; sed etiam si exponendi in alios usus huiusmodi licentiam et facultatem baberent, per manus thesaurarii recipi et exponi facere teneantur, sub poena dupli eius quod aliter deponi vel solvi contingeret, per thesaurarium de eiusdem contrafacientis salario retinenda.
- § 9. Abstineant praeterea legati, gu- Caus s in pribernatores et locumtenentes praefati peni- mainstant, non tus a commissione et delegatione quarumcumque causarum in prima illarum instantia, iuxta nostrarum praedictarum continentiam literarum; et etiam in secunda, quotiens audiendum in loco esse contigerit ordinarios iudices deputatos, nisi in prima instantia supplicantis personae miseria sive debilitas et adversarii potentia id exposcat, et in secunda instantia ad ipsos contingat appellari; quibus casibus causas

ipsas delegent illis dumtaxat iudicibus, qui [ essent ordinarii eisdem, nequeantque delegati ipsi tunc, delegationis huiusmodi praetextu, aliquid emolumenti a collitigantibus exigere vel habere, etiam quantum licite eis alias per dictas literas nostras, seu alias diceretur concessum.

de Apostol, eis recipiant.

§ 10. Nec similiter ipsi legati, guber-In causis a Se- natores et locumtenentes aliquid petant commissis nihil pro cognitione et decisione causarum, quae eis per Sedem praefatam in quavis instantia, cum earum avocatione a iudicibus coram quibus sunt introductae, vel sine illa, pro tempore delegantur, seu alias ex quavis causa remittuntur ad eos.

§ 11. Et, ut praedictae tam nostrae quam Iussio quotan- praedecessorum constitutiones ac omnia nis publ. hanc in praesentibus literis contenta eo firmius observentur, quo saepius fuerint publicatae, eadem auctoritate statuimus quod legati, gubernatores et locumtenentes praedicti, nunc et pro tempore existentes, in supradicto volumine praedecessorum et nostras praedictas et praesentes literas inseri et describi; convocatisque officialibus et curialibus curiarum suarum ac populi multitudine, constitutiones ipsas necnon literas praedictas, annis singulis, kalendis mensis octobris cuiuslibet anni, publice et intelligibili voce, de verbo ad verbum legi faciant et publicari.

tum ecclesiasticum.

§ 12. Ne autem gubernatores, quos Extensio con- dicta Sedes nonnumquam non in provinstit. Egidiana-rum ad Urbem ciis, sed in Urbe, specialibus civitatibus, et totum Sta- terris et locis deputare consuevit, quocumque nomine deputati seu nuncupati, et eorum locumtenentes et thesaurarii, ac officiales in illis pro tempore deputati, a constitutionum, additionum, modificationum, ac praedictarum et praesentium literarum observatione, eo praetextu se excusent quod, in ipsis, delegatis, gubernatoribus et rectoribus provinciarum, thesaurariis, iudicibus et officialibus in illis deputatis dumtaxat caveatur, illique tantum ligentur per easdem; dicta auctoritate, constitutiones, additiones, modificationes

et literas praedictas, ac omnia et singula in eis contenta, ad Urbem, civitates, terras et loca specialis commissionis, et in illis nunc et, pro tempore deputatos, vicecamerarium, gubernatores, thesaurarios, potestates, iudices et officiales, quatenus ad eos adaptari possint (absque tamen praeiudicio statutorum et consuetudinum Urbis, civitatum, terrarum et locorum specialis commissionis huiusmodi et illorum communitatibus et universitatibus concessorum indultorum quorumlibet, quibus alias non derogetur), extendimus, et volumus ac mandamus illas in eisdem Urbe, civitatibus, terris et locis specialis commissionis, sicut in provinciis, firmiter observari, sub censuris et poenis contentis in eisdem.

§ 13. Non obstantibus etc. Nulli ergo etc.

Clausulae derogatoriac.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, 3 kalendas iunii, pontificatus nostri anno septimo.

Dat. die 30 maii 1478, pontif. anno vII.

# XIX (1).

Damnatio quarumdam propositionum a Petro de Osma et aliis temere proditarum, praesertim circa peccatorum confessionem et alia sanctae Rom. Ecclesiae sacramenta.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Petrus de Osma et plerique alii multas scandalosas propositiones defendebant. — 2. Hic ideo Pontifex archiepiscopo Toletano commisit earum plenam examinationem, et praefatorum reductionem ac illarum confutationem, et quatenus pertinaces essent, eos haereticos declarari iussit. — 3. Qui archiepiscopus easdem propositiones, Petro eiusque sequacibus vocatis, examinavit, et falsas et haereticas esse declaravit. - 4. Pontifex, eisdem in

(1) Haec bulla legitur sub num. xx in Rom. Editione (R. T.).

suo consistorio relatis, antedictarum propositionum examinationem duobus cardinalibus delegavit, qui eas erroneas esse itidem retulerunt. - 5. Ideo idem Pont. archiepiscopi declarationem approbat, -6. Ipseque dictas propositiones erroneas esse decernit, - 7. Et contra impoenitentes, sicut contra haereticos, ab archiepiscopo procedi mandat, — 8. Hasque literas et Petri de Osma abiurationem publicari praecipit. - 9. Clausulae derogatoriae et poenales.

## Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exer hum.

An. C. 1478

Licet ea, quae de nostro mandato rite fiunt, plenam obtineant roboris firmitatem, tamen illis interdum nostri muniminis robur adiicimus, ut eo firmius illibata persistant, quo magis nostro fuerint praesidio communita.

ma et plerique debant.

§ 1. Dudum siquidem ad audientiam Petrus de Os- nostram deducto quod, a modico tunc aliimultas scan- decurso tempore citra, in Hispaniarum dalosas propo- regnis et praesertim in universitate Studii Salamantini fuerant et adhuc erant nonnulli iniquitatis filii, qui quasdam falsas, sanctae catholicae fidei contrarias, erroneas, scandalosas et male souantes propositiones, praesertim circa peccatorum confessionem et ecclesiastica sacramenta in Studio huiusmodi et in frequentissimo hominum coetu, veras esse publice affirmare et pertinacissime sustentare ac defendere; apertissimas sacrae Scripturae auctoritates eorum erroribus repugnantes, illarum rectum et apertum sensum falsis eorum interpretationibus impudenter violando, refellere; huiusmodi quoque eorum falsa dogmata, manifeste haereticae pravitatis labem continentia, in aliorum mentes inserere, et simplicium animas illaqueare; et ut illa in plurium notitiam pervenirent et in perpetuum de illis memoria haberetur, libros componere et in publicum, ut illos legendi omnibus esset facultas, tradere praesumpserant eatenus et praesumebant.

§ 2. Nos tunc venerabili fratri nostro Hic ideo Pon-Alphonso, archiepiscopo Toletano, per alias scopo Toletano nostras literas commisimus ut, assumptis commisitarum secum aliquibus in theologia magistris et nation et praealiis viris literatis, vocatis iis qui propositiones ipsas veras esse affirmare nixi rum confutatioerant et nitebantur in dies, et auditis quae nus pertinaces ipsi pro illarum veritate et alii christifi- essent, eos hadeles ad dilucidandum earum falsitatem rari iussit. deducere vellent, ac quae in propositionibus huiusmodi continebantur, falsa et fidei praefatae contraria, erronea et male sonantia existerent, auctoritate nostra decideret et declararet. Et declaratione huiusmodi facta, illos, quos in praemissis culpabiles esse reperiret, si, iuxta sanctorum Patrum instituta et canonicas sanctiones, se emendare; et, depositis de cordibus eorum totaliter erroribus praedictis, ad Ecclesiae unitatem, haeretica labe huiusmodi abiurata, redire; et, iuxta declarationem suam, tales propositiones esse scandalosas, falsas et haereticas ac male sonantes fateri; et desuper confectum librum huiusmodi retractare et cum effectu refutare recusarent; et in illis eorumque erroribus pertinaciter insistere vellent, haereticos, ac censuris et poenis in tales a jure promulgatis irretitos esse decerneret, plena sibi desuper auctoritate concessa, prout in nostris inde tune confectis literis plenius continetur.

§ 5. Postmodum vero, sicut accepimus, Qui archiepipraesatus archiepiscopus ad executionem propos., Petro dictarum literarum, earum forma servata, eiusque sequarite procedens, dilectos filios Petrum de examinavit, et Praexamo et Petrum de Ocanno ac Petrum falsas et haerede Caloca, necnon Didacum de Betonno, claravit. Martinum quoque Alphonsi de la Torre, magistros; et Petrum Didaci de Costana, et Ioannem de Quintana Paglia, licentiatos in theologia; necnon Tellium de Buendia, Toletanum, et Vascuno de Pipeia de Talavera, in eadem Ecclesia archidiaconos, marchiones; et Thomam de Evenea et Ioannem de Medina, decretorum doctores; ac Garsiam Fernandi de Alcala, in eisdem

plenam exami-

decretis licentiatum, et alios quamplures magistros in theologia, ac doctores et licentiatos in eisdem decretis; alios quoque quamplurimos doctos et licentiatos literatos viros, ex diversis regnorum praedictorum locis; pariter et dilectum filium Petrum de Osma, propositionum praedictarum auctorem, eiusque sequaces coram se ad suum oppidum de Alcala Toletanae dioecesis evocari fecit; et, dicto Petro de Osma ac sequacibus minime comparentibus, debito tempore expectatis, matura super omnibus propositionibus praedictis deliberatione praehabita, de unanimi consilio et assensu magistrorum et doctorum praedictorum, declaravit illas propositiones, per quas Petrus de Osma et eius sequaces praedicti pertinaciter affirmare non verebantur confessionem peccatorum in specie, ex universalis Ecclesiae realiter statuto, non divino iure compertam fore. Et peccata mortalia, quoad culpam et poenam alterius saeculi, absque confessione, sola cordis contritione; pravas vero cogitationes, sola displicentia deleri; et quod confessio secreta sit necessario non exigi; et, non peracta poenitentia, confitentes absolvi non debere. Et Romanum Pontificem purgatorii poenam remittere, et super his, quae universalis Ecclesia statuit, dispensare non posse. Sacramentum quoque poenitentiae, quantum ad collationem gratiae, naturae, non autem institutionis novi aut veteris Testamenti existere; et alias quas, propter earum enormitatem (ut illi, qui de eis notitiam habent, obliviscantur earum; et qui de eis notitiam non habent, ex praesentibus non instruantur in eis), silentio praetereundas ducimus; falsas, sanctae catholicae fidei contrarias, erroneas et scandalosas, ac a fidei veritate alienas, ac sanctorum Patrum decretis et apostolicis constitutionibus contrarias fore, manifestam haeresim continere, dictarum literarum et per illas sibi concessae facultatis vigore, declaravit, et pro talibus haberi et reputari debere decrevit, prout in quibusdam authenticis scripturis desuper confectis plenius continetur.

§ 4. Et demum praemissis, sicut prae- Hic Pont., eisfertur, gestis et propositis in consistorio sistorio relatis, coram nobis, nos dilectis filiis nostris antedictar. pro-Stephano tituli S. Mariae Transtiberim et amination. duo-Ioanni tit. S. Praxedis, presbyteris cardi-bus cardinali-bus delegavit, nalibus, commisimus ut de praemissis qui eis errogestis per ipsum archiepiscopum diligenter neas esse itise informarent, et quae invenirent, nobis et aliis fratribus nostris S. R. E. cardinalibus referrent. Qui, tam zelo fidei quam ut nostris parerent mandatis, onus huiusmodi prompta voluntate suscipientes, cuncta diligenter rimarunt, et quae invenerunt, nobis et aliis fratribus nostris memoratis fideliter retulerunt, propositiones praefatas erroneas fore pluribus auctoritatibus et rationibus, praeter illas quas in archiepiscopi processibus invenerunt, etiam demonstrantes zelo fidei memoratae.

§ 5. Nos igitur, ad quem spectat er- Ideo idem Ponrores huiusmodi extirpare, habita eorum-tifex archiepidem S. Mariae in Transtiberim et S. Pra-tionem approxedis cardinalium relatione praedicta, ipsius archiepiscopi solertiam et diligentiam in praemissis plurimum in Domino commendantes, ex certa nostra scientia, archiepiscopi declarationem et decretum huiusmodi, et prout illa concernunt, omnia et singula in scripturis praedicti archiepiscopi super praemissis confectis contenta, auctoritate apostolica, tenore praesentium, de eorumdem referentium et aliorum fratrum nostrorum unanimi consilio et assensu, laudamus, confirmamus et approbamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.

§ 6. Et nihilominus, pro potioris cau- Ipseque dictas telae suffragio, omnes et singulas propo- proposition. ersitiones praedictas, falsas, sanctae catho-cernit. licae fidei contrarias, erroneas et scandalosas, et ab evangelica veritate penitus alienas, sanctorum quoque Patrum decretis et aliis apostolicis constitutionibus

contrarias fore ac manifestam haeresim continere, dicta auctoritate declaramus.

§ 7. Praefato quoque archiepiscopo, Et contra im- scientia et auctoritate praedictis, commitpoenitentes, si-cut contra hm- timus et mandamus ut contra dicti Petri reticos, ab ar- de Osma sequaces praedictos, si huiusmodi haeresim, in quam prolapsi sunt, abiurare; et eumdem Petrum, prout errantem secuti sunt, errores suos abiurantem et se emendantem sequi recusaverint aut malitiose distulerint, iuxta praedictarum aliarum nostrarum literarum continentiam, tamquam haereticos procedere non omittat.

et Petri de Oscipit.

§ 8. Et ut gesta per eum probe et lau-Hasque literas dabiliter zelo fidei de mandato nostro ma abiuration, et per nos merito approbata, ad omnium illarum incolarum partium notitiam facilius perveniant, qua habita, possint se ipsos ita, ne in praedictos prolabantur errores, liberius custodire, praesentes nostras literas, cum processu per eum habito ac dicti Petri abiuratione, singulis illarum partium episcopis significare non omittat; qui, post significationem eamdem, clero et populo suarum civitatum et dioecesum ea publicari procurent, et generaliter omnia faciant, quae pro huiusmodi haeresis extirpatione necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna videbuntur.

Clausulae derogator. et posn der.

§ 9. Non obstantibus etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, quinto idus augusti, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 9 augusti 1478, pont. anno viii.

# XX (1).

Excommunicatio contra revocantes ab Urbe S. R. E. cardinales, patriarchas aliosque praelatos, seu ipsis, ut recedant, vel se absentent, mandantes etc. (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Quae sit constitutionis causa. — 2. Constitutio (de qua in rubrica). — 3.

- (1) Haec in Edit. Rom. sub num. xvIII (R. T.).
- (2) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

Prohibetur curialibus, ne a Curia se absentent sine licentia Pontificis. — 4. Mandata quaecumque contraria invalidantur. — Poenae contra inobedientes. — 5. Mandatum de huiusmodi lege publicanda jet registranda. — 6. Obstantium derogatio.

## Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Romanus Pontifex, qui super universos christifideles primatum obtinet, nonnumquam suorum subditorum incommoditatibus providens, prout tenetur, et suorum aemulorum fraudibus obviare cupiens, subditis ipsis viis et remediis condecentibus succurrere consuevit diligenter.

Exordium.

§ 1. Ad audientiam siquidem nostram, Quae sit conpluribus referentibus, pervenit quod non- stitutionis caunulli nostri et sanctae Romanae Ecclesiae ....., quae sua non sunt, quaerentes, ipsius Ecclesiae oves a sui veri pastoris grege semovere, et, quod deterius est, eosdem subditos et ecclesiasticas personas in nostra Romana Curia residentes et illam sequentes, quarum consilio, in nonnullis per nos pro eiusdem Ecclesiae et fidei catholicae pertractandis negotiis, uti intendimus, ad dominia sua evocare auctoritate propria satagunt, in nostrum et Sedis Apostolicae contemptum, libertatis ecclesiasticae enervationem, animarum suarum periculum, aliorum perniciosum exemplum, et scandalum plurimorum.

§ 2. Nos itaque, eorum temerariorum Constitutio (de ausibus citato passu occurrere volentes, quain rubrica) omnibus et singulis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existant, sub excommunicationis, anathematizationis et maledictionis sempiternae poenis, apostolica auctoritate mandamus ne ipsi vel eorum aliquis, publice vel occulte, tacite vel expresse, quemcumque ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis nostris et Sedis praedictae officialibus aut familiaribus, aliisque personis ecclesiasticis et saecularibus, etiam cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis

vel conditionis existant, ut intra certum terminum ab eadem nostra Curia recedant, et se absentare ac ad sua propria vel aliena domicilia se transferre habeant, monere, aut mandatum aliquod facere, cogere vel compellere: neque alicui ex supradictis seu quibusvis aliis forsan per saeculares personas supradictas seu earum auctoritate iam monitis, coactis, compulsis vel quibus similia monitiones et mandata facta reperiuntur, iniuriam, damnum, iacturam aut praeiudicium aliquod comminari, inferre; aut ipsorum vel beneficiorum aut officiorum suorum bona, fructus, redditus, proventus et emolumenta sequestrare, subhastare aut in suas vel aliorum manus ponere, capere, exigere, levare, alienare, seu in suos aut alienos usus convertere; aut personas praedictas molestare, impedire seu in rebus et bonis inquietare; aut inferri seu sequestrari, subhastari, poni, capi, recipi, exigi, levari, alienari, converti et inquietari facere vel procurare praesumant.

§ 3. Et nihilominus omnibus et sin-Prohibetur cu- gulis ecclesiasticis et saecularibus per-Caria se absen- sonis ac officialibus supradictis, aliisque tent sine licen- curialibus praedictam Curiam sequentibus, quique in illa morari et eam sequi consueverunt, et qui recreationis causa ab ipsa Curia secesserunt; quibus usque ad kalendas octobris proxime futuri inclusive, ut ad eamdem Curiam redire et se conferre habeant, terminum peremptorium assignamus, sub eisdem, necnon privationis omnium et singularum dignitatum etiam pontificalium, personatuum, administrationum, officiorum et beneficiorum, quas ipso facto incurrant, poenis, ne a nostra et Romana Curia praedicta, quavis occasione vel causa, recedere, se absentare, aut ad supradicta dominia vel quaecumque alia loca se transferre, absque nostra speciali licentia, quovis modo praesumant, dicta auctoritate et ex certa scientia districtius inhibemus.

§ 4. Decernentes monitiones et man-

data huiusmodi ac quaecumque inde se- Mandata quaecuta et secutura, nulla et invalida, nul- ria invalidanliusque firmitatis fore: necnon omnes et tur. singulos supradictos huic nostrae inhibitioni contravenientes, seu contra praemissa aut eorum aliquod facientes seu procurantes; aut contrafacientibus, venientibus seu procurantibus auxilium, consilium vel favorem praestantes tacite vel expresse, publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quaesito colore, excom- Poenae contra municationis, anathematis et maledictionis inobedientes. ac privationis poenas ipso facto incurrisse et illis ligatos existere; quos auctoritate et scientia praedictis, ex nunc prout ex tunc, et e contra, excommunicamus, anathematizamus, maledicimus et privamus, ac excommunicatos, anathematizatos, maledictos et privatos fore et esse; ac dignitates, personatus, administrationes, officia et beneficia huiusmodi vacare nuntiamus pariter et declaramus.

§ 5. Volumus autem quod praesentes Mandatum de literae in audientia literarum apostolica-huiusmodi lege rum contradictarum legantur, et in libro gistranda. Cancellariae Apostolicae describantur, ac in valvis basilicae Principis apostolorum, necnon Ecclesiae beatae Mariae Rotundae de Urbe affigantur; quodque omnes et singulos supradictos perinde arctent et ligent, ac si eorum propriis personis intimatae

vel ostensae fuissent.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Obstantium deet ordinationibus ac privilegiis, indultis rogatio. et literis apostolicis personis supradictis eadem apostolica vel quavis alia auctoritate concessis, etiamsi illis derogari non possit; quibus specialiter et expresse pro hac vice dumtaxat derogamus, illaque nullius, quoad hoc, roboris vel momenti existere decernimus; contrariis quibuscumque, seu supradictis personis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a dicta sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari aut anathematizari, maledici vel privari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et

An. C. 1478

expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Brachiani Sutrinensis dioecesis, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, quarto idus augusti, pontificatus nostri anno vii (1).

Dat. die 10 augusti 1478, pont. anno vii.

### XXI.

Approbatio antiqui ritus orandi, qui Psalterium B. Mariae Virginis nuncupatur, cum indulgentiarum pro sic orantibus elargitione.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Orandi modus, qui Psalterium sive Rosarium B. Mariae Virginis appellatur in ducatu Britanniae innovatus est. — 2. Dux et ducissa Papae approbationem petierunt. — 3. Hic Pontif. approbat et indulg. concedit. — 4. Quibuscumque non obstantibus. — 5. Clausulae derogatoriae.

## Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

tus est

Ea quae, ex fidelium devotione, ad Dei omnipotentis et gloriosae Virginis Mariae laudem et gloriam pie ordinata sunt, ut firma permaneant, nostrae approbationis robore solidamus, ac fideles ipsos ad devotionis opera exercenda indulgentiis et remissionibus libenter invitamus, ut exinde reddantur divinae gratiae aptiores, maxime cum catholicorum principum id exposcit devotio, et hoc conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane, pro parte dilecti filii nobilis Orandi modus, viri Francisci, ducis, et dilectae in Christo qui Pentierium filiae nobilis mulieris Margaritae eius con-B. Mariae Virgi- thoralis, ducissae Britanniae, nobis fuit in ducatu Bri-nuper propositum quod in ducatu Britanniae innova- tanniae et pluribus aliis locis, crescente fidelium devotione, ab aliquo tempore

(1) Lege anno octavo (R. T.).

citra, innovatus est certus modus sive ritus orandi pius et devotus, qui etiam antiquis temporibus a christifidelibus in diversis mundi partibus observabatur: videlicet, quod quilibet volens eo modo orare dicit qualibet die ad honorem Dei et beatissimae Virginis Mariae, et contra imminentia mundi pericula, toties Angelicam Salutationem Ave Maria, quot sunt psalmi in Psalterio Davidico, videlicet centies et quinquagies, singulis decem salutationibus huiusmodi orationem dominicam semel praeponendo. Et iste ritus sive modus orandi Psalterium Virginis Mariae vulgariter nuncupatur.

§ 2. Unde dux et ducissa praefati, pro-Papae approba-pter singularem et sinceram quam ad Papae approba-tionem petieipsam B. Virginem Mariam gerunt devo- runt. tionem, cupiunt ritum sive modum orandi praedictum, ad obstruendum ora aliquorum detrahentium, per Sedem Apostolicam approbari. Quare, pro parte ducis et ducissae et aliorum fidelium plurimorum, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus ritum sive modum orandi huiusmodi approbare, aliasque super praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, tam ducis et ducissae His Pontif. ap-

quam aliorum fidelium piam devotionem dulg concedit in Christo (1) habentium commendantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, praefatum Psalterium sive modum orandi praedictum, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus, illumque tolerandum fore, ac cunctis fidelibus eo modo

orare debere et licere decernimus et declaramus.

§ 4. Et ut omnes et singuli christisi- Qui bascomque deles ad devotionis opera et praedicto non obstruismodo orandum eo ferventius inducantur, quo exinde animarum suarum facilius salutem consequi speraverint, universis et singulis christifidelibus praefato modo orare volentibus, ubilibet existentibus, praesentibus et futuris, pro qualibet vice qua, sicut praemittitur, oraverint, pro qualibet

(1) Forsan legendum: in Christi matrem (R. T.).

An. C. 1479

quinquagena praefati Psalterii, quinque annos et totidem quadragenas indulgentiae misericorditer in Domino relaxamus, praesentibus, perpetuis futuris temporibus duraturis.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Chausalae de- et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. Et quia difficile foret praesentes literas ad singula loca in quibus illis opus esset, etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, quarto, alias 7, idus maii, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 12, alias 9 maii 1479, pontif. anno viii.

### XXII (1).

Sacellum iuxta basilicam Sancti Petri Sixtinum a se nuncupandum eriqit, ibique indulgentias et alia elargitur (2).

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Sixtus novam cappellam iuxta basilicam S. Petri erigit. — 2. Conceptioni B. Virginis Mariae dedicat. — Dotem ei constituit. — 3. Indulgentiam certis statutis diebus eam visitantibus elargitur. - 4. Aliis temporibus mulieribus interdicitur ad eam accessus. — 5. Clausulae.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, cui a Domino in terris collata est ligandi potestas atque solvendi, ad excitandam devotionem fidelium suae curae commissorum, nonnunquam ecclesias, cappellas ac loca in honorem sanctorum, tam olim, quam etiam novissime dedicata indulgentiarum muneribus ornat, ut fideles ipsi sanctorum eorumdem recolentes memoriam et ecclesias, cappellas ac loca ipsa, pro consequendis peccatorum remissionibus vi-

(1) Haec bulla ponitur sub num. xxIII in Rom. Edit. (R. T.). (2) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

sitantes, quod alias suis meritis non valerent impetrare apud Deum, illorum intercessionibus facilius consequi mercantur.

§ 1. Sane, postquam reparationi, re- Situs novam staurationi et constructioni multarum al- basilicam S. Pemae Urbis ecclesiarum intenderamus, tri erigit; considerantes tamen extremae peregrinationis nostrae diem, cogitavimus apud basilicam Principis apostolorum de eadem Urbe, ad quam specialem gerimus devotionis affectum, nostram eligere sepulturam, ac ob id, extra et iuxta ipsius basilicae dextrum parietem, amplam cappellam cum altari construi et aedificari fecimus pro divinis officiis inibi ad laudem divini nominis honorifice et devote persolvendis.

§ 2. Nos igitur, qui ad gloriosam Conceptioni B. Domini nostri Iesu Christi Genitricem dedicat; Virginem Mariam, ac sanctum Franciscum et sanctum Antonium de Padua, quorum meritis et intercessione Altissimus non solum nos ex Ordine fratrum Minorum, qui ab eodem sancto Francisco sumpsit exordium, et in quo a teneris annis, iuxta illius regularia instituta, vitam duximus, ad cardinalatus honorem, et tandem ad summi apostolatus apicem, cum nostra ad id merita non iuvarent, evexit; sed quam plurimas alias uberrimas gratias nobis hactenus concessit et continuo concedere non cessat, specialem gerimus devotionis affectum, et Illius vices tenemus in terris, cuius perfecta sunt opera: cupientes opus cappellae huiusmodi ad optatum suae dedicationis finem perducere, ut christifideles illam eo devotius studeant congruis frequentare honoribus, quo ex hoc ibidem dono coelestis gratiæ uberius conspexerint se refectos, cappellam ipsam, et in ea constructum altare praedictum per venerabilem fratrem nostrum Petrum Guillelmum, archiepiscopum Salernitanum, referendarium nostrum domesticum et continuum commensalem, in nostra et venerabilium fratrum nostrorum cardinalium ac archiepiscoporum,

270

episcoporum et aliorum praelatorum Romanae Curiae et multitudinis populi præsentia, hodie missam in eadem cappella celebrantem omnipotenti Deo, in honorem et sub invocatione Conceptionis prælibatae Virginis Mariae, cuius festum etiam hodie in institutione Romanae Ecclesiae solemniter celebramus, ac sancti Francisci et sancti Antonii praedictorum, auctoritate apostolica, praesentium tenore, de ipsorum fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio et assensu, opportunis ad id in eodem altari collocatis Dotem ei con-reliquiis, et convenienti dote ipsi cappellae per nos constituta, dedicari et consecrari fecimus.

stituit.

s tantībus elargitur.

§ 3. Ideirco, de eiusdem omnipotentis Indulgentiam Dei misericordia, ac beatorum Petri et diebus eam vi- Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, universis christifidelibus utriusque sexus vere poenitentibus et confessis, qui cappellam ipsam nunc visitarunt, et tam hodie, quam deinceps annis singulis, ipsa Conceptionis eiusdem Virginis Mariae, qua etiam anniversarii dedicationis huiusmodi commemorationem sieri et sestum celebrari volumus; ac eorumdem saucti Francisci et sancti Antonii festivitatum diebus, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum festivitatum earumdem devote visitaverint annuation, omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem elargimur.

eam accessus.

§ 4. Et insuper, nonnullorum praede-Aliis tempori- cessorum nostrorum, qui mulieribus, ne interdiction ad ad Sancta Sanctorum, in Lateranensi, et quasdam alias in reliquis praefatae Urbis ecclesiis consistentes cappellas, certis tunc expressis diebus dumtaxat exceptis, ingrederentur, sub censuris et poenis ecclesiasticis, inhibuisse dicuntur vestigiis inhaerendo; ut divina officia in antedicta cappella sine strepitu mulierum quictius et devotius peragantur, universis mulieribus, ne sub Conceptionis Virginis Mariae et sanctorum Francisci et Antonii (1) ac in illorum honorem dedicatam hodie

(1) Deest fortasse titulo (R. T.).

cappellam praedictam, ullo unquam tempore, praeterquam indulgentiae prædictæ et anniversarii obitus nostri diebus, intrare ullatenus praesumant, sub excommunicationis latae sententiae poena, districtius inhibemus praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Nulli ergo etc.

Clausulae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, sexto idus decembris, pontificatus nostri anno nono.

Dat. die 8 decembris 1479, pont. anno ix.

# XXIII (1).

Suppressio et extinctio novae Religionis sub invocatione et instituto S. Ioannis Hierosolymitani in ditione Florentina noviter excitatae, cum personarum eiusdem ad alios approbatos Ordines translatione (2).

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Alexandra de Alfanis huius Ordinis fundatrix. — Leges tam viris quam mulieribus seu monialibus datae, communes cum fratribus hospit. S. Ioannis Hierosolymitani. — 2. Cardinali S. Adriani commissum ut super his inquireret. — 3. Data, auctoritate apostolica, facultas novum hunc fundandi Ordinem, eique communicata omnia et singula privilegia, quibus fruuntur fratres hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani. — 4. Mortua Alexandra, religiosi ac moniales destitutae sunt opportunis facultatibus ad se substentandum. Hinc, reclamante magistro hospitalis S. loannis Hierosolymitani, - 5. Novum hunc Ordinem supprimit Pontifex. — 6. In eque professos alium ex approbatis Ordinibus ingredi praecipit. - 7. Commissarii ad hoc deputati. — 8. Obstantium derogatio.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Quia in futurorum eventibus sic nonnunquam humani fallitur incertitudo iu-

(1) Haec bulla sub num. xxiv in Rom. Edit. legitur (R. T.). (2) Ex Regest. in Archiv. Vatic. Proæmium.

An. C. 1479

dicii, ut quod coniectura probabili, et l interdum attenta consideratione utile videbatur, reperiri damnosum quandoque contingat, solet Sedes Apostolica nonnunquam, quod consulte statuit, temporum et personarum varietate, qualitate et conditione inspecta, ex sanioris inspectione indicii, revocare.

An. C. 1479

§ 1. Dudum siquidem, pro parte quon-Alexandra de dam Alexandrae de Alfanis, puellae Flodinis fundatrix. rentinae, nobis exposito quod ipsa, quae ab ineunte aetate in timore Domini educata vitam coelibem et heremiticam ducere coeperat; et ex bonis sibi a Deo collatis, praesertim domo paterna, ob specialem, quam ad beatum Ioannem Baptistam, praecursorem Domini, se gerere asserebat devotionem, quaedam heremitoria cum oratoriis ordinaverat, in quibus nonnullae aliae puellae virgines, secum Domino deservientes, laudabiliter vivebant, credebat quod si ex heremitoriis et oratoriis praedictis monasterium in honorem eiusdem sancti, ac in eadem civitate et dioecesi, aliisque dominiis Florentinis, nonnulla alia monasteria tam virorum quam mulierum, cum Christi fidelium adiutorio et largitione, fundare et erigere, et fideles ipsos ad hoc sollicitare et inducere ex apostolica licentia posset, in quibus, virorum videlicet, presbyteri ad prædicandum et divina celebrandum; laici vero, tamquam athletae Christi ad pugnandum pro fide catholica contra perfidos Turcas et infideles, cum solemni professione trium substantialium votorum per etiam status, gradus, ordinis vel conditionis existerent; quae, ut libere ingredi et professionem huiusmodi emittere possent, reciperentur: qui omnibus et singulis indulgentiis, gratiis, indultis, libertatibus, privilegiis, favoribus et exemptio-

Loges tam vi- milites Sancti Ioannis Hierosolymitani elieribus seu mo- mitti solita: mulieres autem virgines dumnialibus datae, taxat simili professione adstrictae, sub fratribus hos- clausura perpetua ac observantia regulari, nis Hierosoly- Altissimo vota sua redderent, cuiuscumque

nibus, quibus fratres hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani et aliae moniales gaudebant et utebantur, seu gaudere et uti possent, gauderent et uterentur, id profecto in christianae fidei et religionis augmentum, divini cultus propagationem, animarum salutem et fructuosum exemplum cederet plurimorum:

§ 2. Nos dilecto filio nostro Stephano Cardinali S. Atituli Sanctae Mariae in Transtiberim, driani commistunc Sancti Adriani presbytero cardinali, his inquireret. ut de praemissis se diligenter informaret, et quae inveniret nobis referret, vivae vocis oraculo commisimus.

§ 3. Et comperto ex eiusdem cardi- Data, auctorinalis relatione quod dicta Alexandra de facultas novum vitae austeritate et morum sanctimonia, hunc fundandi Ordinem, eique fide dignorum testimonio, plurimum com- communic. ommendabatur, ipsius Alexandrae supplica- nia et singula privilegia, quitionibus inclinati, praefatae Alexandrae bus fruunt. fraut, ex domibus, heremitoriis et oratoriis s. loannis Hiehuiusmodi, unum; ac in dioecesi et domi-rosolymitoni. niis praedictis alia monasteria huiusmodi erigere et fundare, et ut erigerentur sollicitare, de speciali licentia ordinariorum locorum, absque tamen iuris alicuius præiudicio, gratiose concessimus; et quod ingredientes monasteria huiusmodi, facta professione per eos, ac pugnantes, ministri et servitores eorumdem omnibus et singulis privilegiis, gratiis, indultis, libertatibus et exemptionibus, quibus fratres Hospitalis praedicti utebantur, seu uti possent et gauderent quomodolibet in futurum, uti et gaudere possent et valerent, absque ulla differentia, in genere et in specie, in omnibus et per omnia, ac si eisdem et erigendis monasteriis huiusmodi specialiter et expresse concessa forent seu fuissent, indulsimus; et quibusvis personis, cuiuscumque gradus seu conditionis existerent, ut monasteria praedicta ingredi, et professionem huiusmodi inibi emittere et Altissimo famulatum reddere possent permisimus, et cum illis desuper dispensavimus; ac omnibus et singulis utriusque

sexus personis, quae in eisdem monaste-

riis professionem huiusmodi emitterent; necnon pugnantibus, ministris et servitoribus praedictis plenariam indulgentiam et remissionem omnium peccatorum suorum, in forma Ecclesiae consueta, semel in vita et in mortis articulo elargiri curavimus, prout in nostris inde confectis literis plenius continetur.

§ 4. Cum autem, sicut nuper accepi-Matus Ale- mus, personae utriusque sexus, quae, lixandra, religiodestitutas sunt et sorores dictae Alexandrae receptae cultatibus ad se fuerunt, et professionem emiserunt antesubatentandum. dictam, dicta Alexandra iam vita functa, te magistio hos- opportunis ad religiose et honeste vivenpitalis S toan-nis Hierosoly- dum habitationibus et clausuris, ac facultatibus pro earum decenti sustentatione carentes, eam, quam decet religiosas personas, exemplarem, Deo gratam et apud homines commendabilem vitam ducere commode nequeant; immo, ut plurimum ex Christi fidelium piis suffragiis, pro quibus habendis, quaestuariorum more, per diversa loca discurrent, se sustentent; et illorum modo vivendi divini cultus augmentum cum animarum salute minime proveniat, ut sperabamus tempore datae literarum praedictarum; immo ex illarum vivendi ritu et modo huiusmodi, murmurationes et scandala persaepe in mentibus tidelium exoriantur; et dilecti filii magister et fratres hospitalis praedicti huiusmodi novae Religionis institutione, sub invocatione praefati sancti cum privilegiis eorumdem communicatione, aequo animo tolerare nequeant:

§ 5. Nos, qui animarum salutem et Novum hunc quietem quaerimus singulorum, personamit Pontifes. rum praedictarum statui consulere volentes, et ne aliqui ex illarum vita huiusmodi scandalizentur, providere volentes, ut tenemur, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa nostra scientia literas nostras praedictas ac omnia et singula in illis contenta, auctoritate apostolica, praesentium

tenore revocamus; erectamque per illas novam Religionem, seu vivendi modum, ac monasteria praedicta penitus et omnino supprimimus et extinguimus.

§ 6. Ac volumus quod personae in in eogue proeadem sic Religione receptae, siquidem from alium ex approbatis Ordum sic receptae fuerunt, in aliquo Ordine dinibus ingredi per Sedem Apostolicam approbato profes. praecipit. sionem emiserant, ad illos redire; si vero alicuius Ordinis professores non erant, ad aliquem ex eisdem approbatis Ordinibus, in quo benevolos invenerint receptores, infra mensem, postquam praesentes literae nostrae in Cancellaria Apostolica publicatae fuerint, se transferre omnino teneantur, et susceptum per eas habitum novae Religionis praedictae nullatenus gestare, aut se de Religione praedicta nominare seu nominari facere, et in erectis monasteriis praedictis morari, aut literis praedictis alias uti quomodolibet praesumant, sub excommunicationis latae sententiae poena co ipso per eos, qui contrafecerint, incurrenda.

- § 7. Et nihilominus venerabilibus fra- commissarii al tribus archiepiscopo Salernitano, et Bar- hoc deputata cinonensi et Civitatensi episcopis, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, illas ex personis praedictis, quas excommunicationis sententiam huiusmodi eis incurrisse constiterit, quoties desuper per aliquem ex fratribus dicti Hospitalis fuerint requisiti, excommunicatos publice nuntient et faciant ab aliis nunciari, ac ab omnibus arctius evitari, donec praesentibus nostris literis paruerint cum effectu, et meruerint a dicta excommunicationis sententia absolutionis beneficium obtinere; ac legitimis super his habendis servatis processibus, illos iteratis vicibus aggravare, et ad parendum praesentibus literis nostris praecise compellere procurent, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
- § 8. Non obstantibus praemissis ac Obstantium deconstitutionibus et ordinationibus aposto-regatio.

licis contrariis quibuscumque; seu si personis praefatis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a Sede Apostolica indultum existat quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo nono (1), quarto kalendas februarii, pontificatus nostri anno nono.

Dat. die 29 ianuarii 1480, pont. anno 1x.

### XXIV (2).

Ampliatio iurisdictionis sanctae Romanae Ecclesiae camerarii et magistrorum viarum Urbis, circa aedificia ad eius ornatum construenda, una cum privilegiis eiusmodi aedificia construentium vel ampliantium (3).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causae istius constit. — 2. Camerarius et magistri viarum cogant vicinos non habitantes domos, illas vendere aliis vicinis habitantibus, volentibus reficere domos eorum dirutas, ob decorem Urbis. — 3. Et si plures eadem domo indigerent, domus utrique aequaliter indigenti vendatur vel uni magis indigenti. 4. Si plures sint qui domos habeant dirutas et per eos non habitatas, teneatur dominus domus minus laesae domino domus magis laesae vendere. — 5. Pro platearum et aedificiorum constructione et ampliatione etc., domini domorum loeari solitarum cogantur eas vendere syndico Urbis vel vicinis aedificare volentibus. — 6. Inter plures aedificare vo-

(1) Legendum forsitan anno millesimo quadringentesimo octogesimo (R. T.). (2) Haec in Rom. Edit. sub num. xxv legitur (R. T.). (3) Hoc antiquissimum officium, iam pene destitutum, reintegravit Mart. V, ut sup., in eius Const. xv, Etsi, tom. iv, pag. 716.

Bull. Rom. Vol. V.

lentes, quis praeserri debeat. - 7. Quae servari debeant a camerario et mag. contra vendere recusantes. — 8. Ædificare volentes servent praescripta statuta. — 9. Vendere volentes domus etc. teneantur vendere vicinis; alias venditiones sint nullae, et pro vicinis factae censeantur. — 10. Deputatio executorum. — 11. Derogatio contrariorum. - 12. lussio bullam describendi in lib. statorum.

## Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi de cunctarum civitatum temporali dominio Romanae Ecclesiae subiectarum decore et venustate cogitare nos deceat: ad nostram tamen almam urbem apostolorum Petri et Pauli glorioso martyrii cruore Domino nostro Iesu Christo consecratam, civitatem sacerdotalem et regiam, eiusque decorem et venustatem, tanto accuratius aciem nostrae considerationis extendere nos convenit, quanto illa caput est orbis, et Altissimus in ea sacerdotii principatum et christianae religionis caput instituit, et sui vicarii Sedem, ad quam de universis mundi partibus christifideles confluent in numero copioso, voluit collocari.

§ 1. Cum itaque viae et stratae publicae Causae istius eiusdem urbis, in plerisque locis, causan-constitutionis. tibus porticibus, prosellis et aliis variis aedificiis domorum sitarum iuxta illas, adeo arctae existant, ut per eas commode deambulari, et necessaria ad victum multitudinis civium Romanorum et curialium ac aliorum in ipsa urbe habitantium et confluentium ad eamdem, praesertim temporibus indulgentiarum anni Iubilaei et aliarum concessarum per nos et praedecessores nostros Romanos Pontifices, visitantium apostolorum praefatorum basilicas et alias eiusdem urbis ecclesias, deferri commode nequeant; et in quibusdam locis vix singulariter singuli equestres se obviantes, in eis transire possint per easdem; idgue cedat in non modicam eiusdem urbis deformitatem, ac civium, curialium et confluentium praedictorum incommo-

Evordium.

ditatem: et propterea nos, habita super iis deliberatione matura, decrevimus vias ipsas, praesertim quae magis frequentantur et principaliores existunt, ampliari; ac porticus et impedimenta praedicta, quibus sic arctantur, amoveri et lateribus opportune pavimentari; iamque opus ipsum coeptum sit in diversis locis et in illius prosecutione non cessetur; ac (sicut accepimus) propter demolitionem huiusmodi, nonnullae ex domibus ipsis, quarum porticus et prosella ac alia aedificia dirui oportuit, exinde, utpote necessariis mansionibus solitis et officinis carentes, ad inhabitandum minus commodae et fere inutiles factae sint; et eapropter illarum domini eorum parietes decenter, ut expediret ad decorem viarum carumdem, reparare, et expensas opportunas propterea subire non curent, sublata spe habitandi in eis, aut alias utilitates recipiendi ex eisdem; expediatque, ad obviandum huiusmodi incommoditatibus, ex duabus aut pluribus contiguis domibus unam commodam construere, aut partem unius ex cisdem domibus alteri convicinae domui incorporare, sicque indemnitati dominorum earumdem obviare et decori huiusmodi consulere; et vicinarum domorum domini ut plurimum super iis non conveniant, et recusent sibi invicem complacere, etiam pro iusto et rationabili pretio: contingat quoque interdum nonnullos, tam Romanos cives quam curiales et alios forenses, in eadem urbe domos de novo aedificare vel antiquas reformare et ampliare velle, et pro illarum decenti constructione indigere convicinis domibus, interdum ruinosis et depressis, domui depressae vel ruinosae, vel domorum dirutarum sediminibus, plateolis et solo, seu alio loco vicinis; et huiusmodi domorum et sediminum, seu platearum et soli aut loci dominos requisitos ut de illis, eisdem aedificare et reformare volentibus, venditionis titulo complaceant, de domibus, sediminibus,

quam iusto pretio, id facere nullatenus velle; aut longe plus iusto pretio, ctiam nonnunquam duplum illius transcendendo, petere pro eisdem; quo fit ut, praesertim curiales et forenses, qui ad id iuvari et allici deberent, maxime a Romanis civibus, ab huiusmodi eorum laudabili aedificandi aut ampliandi proposito retrahantur; et si aliquando dilecti filii Franciscus de Porcariis et Bapt. Staglia, moderni et qui pro tempore fuerint magistri aediliciorum et stratarum eiusdem urbis, pro construendis novis plateis in locis convenientibus, aut antiquis ampliandis et reformandis, volunt domus aliquas dirui facere in totum vel in partem, illarum domini, similiter oblato eis etiam iusto et rationabili pretio, ne id fiat, pertinaciter se opponere; et huiusmodi novarum platearum ordinationem et antiquarum dilatationem, ampliationem, omni conatu possibili impedire non verentur; quae omnia publico bono et decori ac pulchritudini eiusdem urbis, nostraeque circa id intentioni obviare manifeste cernuntur.

§ 2. Nos igitur, aequum arbitrantes Comeratius et publicam utilitatem in iis praeferri privatae magistri viarum cogant vicinos commoditati quorumlibet, et illorum, qui non habitantes tam salubri publico bono indirecte modo dere aliis vicipraemisso se opponunt, duritiem, supe-nis habitantibus refirioris auctoritate et aequa ordinatione com- cere domos eoprimi; ac volentes propterea super iis rum dirutas, ob decorem Urbis. omnibus opportunum adhibere remedium: motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa nostra scientia et de plenitudine potestatis apostolicae, hac in perpetuum valitura constitutione, statuimus et ordinamus quod venerabilis frater Guillelmus episcopus Ostiensis, camerarius noster, praefati Franciscus et Baptista, ac ipsorum episcopi, Francisci et Baptistae in camerariatus nostri et pro tempore existentis Roman. Pontif. ac magistratus aedificiorum Urbis officiis respective successores, qui pro solo seu loco, oblato etiam persaepe plus- l'tempore erunt perpetuis futuris tempo-

ribus, ad requisitionem damnorum (1) domorum, quarum porticus, prosella seu alia aedificia, pro viis seu plateis et aliis locis publicis eiusdem urbis, hactenus diruta fuerint et dirui contingeret in futurum quandocumque de mandato magistrorum eorumdem, si domini praedicti in domibus ipsis inhabitare soliti erant ante demolitionem eamdem, et tempore demolitionis huiusmodi factae et quam fieri contingeret in futurum, absque dolo et fraude, inhabitabant et in posterum inhabitabunt; et propter huiusmodi demolitionem iam factam et quae fieret, domus ipsae effectae sint vel efficerentur in posterum, pro eorumdem damnorum (2) ipsarum commoda receptione et inhabitatione incapaces; sintque iuxta eas aliquae domus per earum dominos minime inhabitari solitae, sed pro earum annua responsione vel alias locari consuetae, ex quarum coniunctione cum domo huiusmodi sic incommoda effecta, domino domus sic incommodae effectae, adversus incommoditatem huiusmodi, subveniri valeat, teneantur et debeant compellere illos, ad quos domus ipsas sic vicinas legitime eis pertinere constabit, etiam si ad Ecclesias et monasteria, tam virorum quam mulierum, Ordinum quorumcumque, etiam exemptorum, necnon beneficia ecclesiastica, hospitalia et loca pia pertinerent, ad vendendum easdem domos vicinas, quas inhabitare soliti non sunt, dominis domorum contiguarum, quas sic incommodas effectas cognoverint; pro pretio, per duos probos et expertos viros per utramque partem eligendos, determinando et declarando. Si vero ii duo concordes in eodem assignando pretio non essent, eo casu ipsi camerarius et magistri aedificiorum praefatae urbis, habito ipsorum duorum iudicio, pretia eadem imponere et assignare habeant.

§ 3. Et si forsan contingeret ex demoeadem domo in-litione huiusmodi, duas domos sic per

- (1) Legimus dominorum loco damnorum (R. T.).
- (2) Hie ut supra (R. T.).

carum dominos inhabitatas, incommodas digerent, domus modo praedicto effici, et inter eas esse utrique aequaaliam domum per illius dominum locari vendatur veluni solitam, quam quilibet vicinarum domorum praedictarum incommoditati subiacentium et ad receptionem ipsorum non sufficentium, sibi vendi et suae domui incorporari postularet, debeant camerarius et magistri praefati illi ex eis sic petentibus venditionem huiusmodi fieri mandare, quem magis indigere modo vendenda cognoverint. Et si forsan uterque aequaliter indigeret, partem uni et partem alteri (si commode vendi poterit) vendi faciant, autaliter desuper provideant, prout eis videbitur expedire.

§ 4. Et si in neutra domo vicinarum, si piures sint quae sic inutiles iam effectae forent ex qui domos hademolitione praedicta vel efficerentur in per cos non hafuturum, earum domini habitarent, sed bitatas, teneatur eas locare soliti essent, liceat etiam tunc minus læsae docamerario et magistris praefatis (si id pe- gis laesae ventatur per alterum dominorum earumdem) dere, ut hic. domum, quam maiora incommoda passam esse cognoverint, domino alterius domus magis laesae, si emere voluerit, vendi facere modo praedicto; et illum, instante domino domus magis laesae, ad id compellere: et similiter dominum domus e contra minus laesae ad emendum domum magis laesam, aut suam domino domus minus laesae vendendum compellere, seu alias, prout eis videbitur, providere ut ambae domus ipsae, inutiles et inhabitabiles non remaneant; et similiter, prout eis videbitur, providere teneantur quoties domus ipsae sic vicinae et locari solitae aequaliter laesae et incommodae effectae forent.

§ 5. Et ne, ob proterviam et duritiem Pro platearum dominorum domorum, sine quarum demo- et acdifictorum constr. et amlitione plateæ in eadem urbe necessariae pliatione etc., et utiles ad illius decorem de novo ordi-rum locari sonari vel iam ordinatae ampliari commode litarum cogan-tur eas vendere nequeant, platearum earumdem ordinatio synd. Urbis vel et ampliatio, ac palatiorum et domorum re volentibus, de novo constructio seu reformatio retar- ut bic. detur, eisdem motu et scientia ac aucto-

ritate et potestate statuimus quod camerarius et magistri praefati possint et debeant dominos domorum quarumlibet locari (non autem per ipsosmet inhabitari) solitarum, ecclesiasticos et saeculares, quacumque dignitate fungentes, compellere ad vendendum conservatoribus seu syndico eiusdem urbis domus, quas camerarius et magistri praefati, necessarias et utiles esse cognoverint pro huiusmodi plateis de novo ordinandis, et antiquis reformandis et ampliandis, pro iusto et rationabili pretio, ut praemittitur, imponendo. Et similiter ad vendendum domos huiusmodi per eos inhabitari minime solitas, sed locari, quas utiles et necessarias esse putaverint, pro palatiis, domibus seu aliis aedificiis, tam prophanis quam ecclesiasticis, in eadem urbe de novo construendis, seu iam constructis ampliandis, personis habentibus iuxta illas domuni seu solum aut locum alium, et volentibus inibi de novo domos vel palatia construere, seu iam constructa ampliare, pro iusto et rationabili pretio, ut praefertur, taxando.

§ 6. Et inter duos seu plures sic Inter plures as aedificare seu ampliare volentes, et pro quisprafeiride huiusmodi venditione eis fienda, ad effectum praemissum instantes, illamque eis fieri petentes, ille praeseratur, cui domus, platea seu locus, de cuius venditione ageretur, magis adiaceret, seu qui illo magis indigeret, et ex cuius aedificio plus decori eiusdem urbis consuli speraretur. Et si in omnibus paritas foret, liceat camerario et magistris praefatis venditionem huiusmodi pro parte uni et pro parte alteri fieri mandare, aut eorum alteri, prout videbitur.

§ 7. Et in singulis casibus praedictis, Qua servari de- in quibus volumus quod camerarius et ratio et mag. magistri praesati compellere possint aliquos ad vendendum, si illi, ad quos pertineret, moniti et requisiti, per camerarium et magistros praefatos, bis cum termino convenienti, eorum arbitrio moderando, vendere recusaverint, aut malitiose distulerint,

praefati camerarius et magistri debeant, vice et nomine illorum sic requisitorum et recusantium vel differentium, venditionem huiusmodi facere, cum promissionibus, obligationibus, poenis, renunciationibus, iuramento, pactis et clausulis consuetis, et pretium inde proveniens recipere et penes aedem sacram, aut fide et facultatibus idoneam personam deponere, dominis domus seu alterius loci sic per eos pro tempore venditi (si venditionem ipsam ratam habere et fideiussores de evictione praestare voluerint et non alias) consignandum; habeantque venditiones ipsae, quas sic per camerarium et magistros fieri contingeret, et traditiones locorum et domorum sic venditorum plenam roboris firmitatem, ac si per illos, ad quos domus ipsae tunc pertinebant, fierent; et eosdem penitus et omnino operentur effectus, quos operarentur, si sierent ab eisdem.

§ 8. Provideant autem camerarius et Ædificare vomagistri praesati, in casibus praedictis, lentes servent in quibus statuimus aliquos compelli debere ad vendendum proponentibus nova aedificia construere, seu iam constructa ampliare velle, ut tales sic proponentes ante omnia se obligent ad inchoandum et perficiendum huiusmodi nova aedificia modis et formis, ac infra tempus et sub poenis, de quibus ipsis camerario et magistris (personarum et aedificiorum qualitate inspecta) videbitur; et ab illis, qui sic se obligaverint, et praemissa non adimpleverint, poenas exigant memoratas; et nihilominus eos compellant ad observandum praemissa per eos, vel quas prius habebant et etiam propterea eis venditas domos aliis aedificare volentibus vendendum pro iusto et rationabili pretio, ut praesertur, moderando.

§ 9. Et quia interdum contingit quod Vendere vohabentes domos, sive domorum sedimina, lentes, etc. teclaustra seu loca in eadem urbe et illa re vicinis; alias vendition. sint vendere volentes, variis plerumque modis nullae, et pre et occasionibus illa vendere recusant ha- seantur. bentibus domos, sedimina, claustra et loca

contra vendere recusantes

vicina, illisque vendere nolunt; nonnumquam illa vendunt aemulis eorumdem vicinorum, seu personis eis parum gratis; quo fit, ut ipsi domorum, claustrorum et sediminum (1) seu aliorum locorum vicinorum domini, illa emere volentes et habere nequeuntes, retrahuntur persaepe ab aedificando de novo in eorum sediminibus et locis vicinis, ac ampliando domos, quas inibi habent, sicque decori eiusdem urbis, aut saltem ipsorum vicinorum commoditati non parum detrahitur. Volentes super hoc aequa ordinatione providere; motu, scientia et auctoritate praedictis, etiam statuimus et ordinamus quod praefati sic vendere volentes, teneantur et debeant domos, sedimina, claustra, plateolas et loca venalia huiusmodi vendere habentibus domos, sedimina, claustra et loca alia illis contigua, pro iusto et rationabili pretio, per alios evidenter et non ficte forsitan oblato. Et si illa aliis quam vicinis praefatis venderent, venditiones ipsae (quoad illos qui emerent et illorum commodum) nullius sint roboris vel momenti, et habeantur pro infectis; et proinde ac si per illum ex vicinis, cuius venditio ipsa, praesentis constitutionis vigore, fieri debebat, facta foret, debeant camerarius et magistri praefati, ementem a possessione domus, sediminis, claustri, plateolae seu alterius loci sic empti, absque ulla tela iudicii, vicino instante et pretium rationabile offerente, et dicto emptori (si illud recipere, et emptioni per eum factae renunciare et ipsum vicinum, iuxta camerarii et magistrorum praedictorum ordinationem, cautum facere noluerit) persolvendum deponente, amovere, et ipsum vicinum in illius possessionem inducere; et si forsan duo essent vicini, quibus domus, claustrum, sedimen, plateola seu alius locus, de cuius venditione ageretur, utilitatem et commoditatem afferre posset, ille ex eis praeferri debeat in praemissis,

(1) Sedimen, sedimonium, varia notione; hîc pro loco quovis vacuo ad aedificandum vel plantandum idoneo (R. T. ex Ducange).

quem camerarius et magistri praefati, consideratis circumstantiis universis, venali domo, sedimine, claustro, solo, plateola, seu loco alio, magis indigere declaraverint. Et si aequaliter indigerent, et pro parte uni et pro parte alteri possit exinde commoditas provenire, utrique proportionabiliter concedatur. Si vero, facta illius divisione, portiones utriusque fere inutiles essent, non dividatur, sed camerarius et magistri, alterum eorumdem vicinorum, quem voluerint, praeferri faciant in praemissis.

§ 40. Et ut ea, quae supra statuta Deputatio exsunt, votivum sortiantur effectum in praemissis omnibus et singulis, camerario in ecclesiasticas, et ei ac magistris praefatis in alias personas facultatem et potestatem concedimus: ita quod idem camerarius, per censuram ecclesiasticam; et ipse ac magistri praefati, per poenarum et mulctarum exactionem ac personalem distractionem et alia iuris remedia, contradictores quoslibet et rebelles compellere valeant ad praemissa.

stolica vel quavis firmitate alia vallatis; exemptionibus ac indultis, privilegiis et literis apostolicis; necnon interdictis personis ecclesiasticis bonorum immobilium alienationibus et praestitis per eas desuper iuramentis, a quibus eas absolvimus, contrariis quibuscumque; seu si aliquibus, communiter vel divisim, a Sede praefata indultum existat quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Volumus autem, quod pretia domorum et aliorum bonorum immobilium ad Ecclesias, mona-

steria et alia pia loca huiusmodi pertinen-

tium, quae vendi contingeret in posterum vigore praesentium, penes aedem sacram,

aut fide et facultatibus idoneam perso-

nam, cum recognitionibus, obligationibus

palibus statutis Urbis, confirmatione apo-

§ 11. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con et ordinationibus apostolicis, ac munici- travioram.

et cautelis etiam in talibus adhiberi solitis, deponantur, et in emptionem aliorum bonorum immobilium pro eisdem ecclesiis, monasteriis et piis locis omnino convertantur.

§ 12. Quodque dilecti filii Camerae luse bullam eiusdem urbis conservatores praesentes describends in nostras literas in registro privilegiorum et aliarum scripturarum eiusdem urbis in corumdem archivio conservari, solito registrari, et illorum tenores in locis publicis et consuetis eiusdem urbis, sono tubae praemisso, vulgari sermone publicari; ac praesentes valvis Capitolii triduo, iuris horis, et alibi, prout camerario et magistris praefatis visum fuerit, affigi faciant, ut omnibus omni tempore facilius inno-

Nulli ergo omnino etc.

tescant.

lib. stat.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo, pridie kalendas iulii, pontificatus nostri anno nono.

Dat. die 30 iunii 1480, pontif. anno ix.

# XXV (1).

Concessio gratiarum et privilegiorum pro Ordinibus S. Dominici et S. Francisci (2).

### SUMMARIUM

Ord. S. Dominici et S. Francisci merita multa sunt. — 1. Hic ideo Pontif. plurima ipsorum Ordinum privilegia approbavit et alia concessit, ut in eius bulla cit. in nota (2). - 2. Sed eorum quieti plene non consuluit. — 3. Confirmat itaque latius corum gratias tam spirituales quam temporales. - 4. Indulgentias eorum Ecclesias visitantibus concedit. — 5. Facultatem eligendi confessorem, etc. impartitur. — 6.

(1) In Edit. Rom. sub num. xxII habetur (IL. T.). (2) Haec Bulla aurea nuncupatur a Regularibus istis, eo quod multa contineat privilegia. Ultra quae, hic idem Pontifex alia elargitus est eidem Ordini S. Dominici, ut sup. in Constit. 1x, Regimini, pag. 224; et alia Ordini S. Francisci, ut sup. in eius Constit. viii, Regimini. pag. 217 et utrobique notavi.

Facultatem praelatis Ordinum concessam absolvendi fratres etc. restringit. - 7. Gratias Ordinum sororibus et tertiariis eorumdem Ordinum communicat. — 8. Circa eleemosynarum collectionem et praedicationes, non molestentur ab ordinariis vel aliis. — 9. Defuncti possunt in locis Ordinum sepeliri cum eorum habitu recepto a praelatis eorum. — 10. Fratres habilitati ad beneficia ecclesiastica, non gaudent privilegiis Ordinis, sine illius praelatorum consensu. — 11. Generales Ordinum coercent etiam fratres servientes inquisitioni. - 12. Inquisitores unius ex dictis Ordinibus contra alios non procedant. — 13. Concessio gratiarum aliis Ordinibus Mendicantium concessarum plenior habetur. — 14. Inhibitio contra perturbatores. — 15. Derogatio contrariorum. — 16. Fides transumptorum.

## Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sacri Praedicatorum et Minorum fra- ord. S. Domitrum Ordines, instar duorum primorum nici et S. Francisco duorum primorum cis. metita mulfluminum a coelestium voluptatum et ta sunt. amoenitatum paradiso egredientium, sacrosanctae universalis Ecclesiae terram, ne mundanarum cupiditatum et vitiorum calore arescat, praeclarae doctrinae, virtuosorum operum ac multiplicium meritorum imbribus irrigantes, magis illam in dies fructuosam efficient. Hi sunt duo seraphim qui in sublime contemplationis et seraphici amoris alis elevati, a terrenisque rebus abstracti, assiduo divinarum laudum clamore et immensorum beneficiorum humano generi a summo opifice Deo exhibitorum declaratione, ferventissimis praedicationibus populos instruendo et ad coeleste iter dirigendo insistentes. nultiplicata talenta eis credita, Domino Deo mundae segetis, animarum scilicet Redemptoris nostri Iesu Christi pretiosi sanguinis effusione redemptarum, copiosos in horrea sanctae Ecclesiae manipulos referunt. Hi sunt duae tubae per quas Dominus praecipit ad pabulum sacri Evangelii universum populum assiduis praedicationibus advocari, ut in omnem terram

exiret sonus eorum, et redderent sibi populum acceptabilem et bonorum operum sectatorem. Ad praedictorum igitur Praedicatorum et Minorum fratrum Ordines. quos, pro corum amplissimis meritis et uberrimis fructibus, quos in Dei Ecclesia continue afferunt, prae caeteris paterna charitate diligimus, nostrae considerationis intuitum dirigentes, illa eis libenter concedimus, quae in eis optatae quietis fructum inducant et statum eorum faciant pacificum et tranquillum.

concessit.

consuluit.

- § 1. Dudum siquidem at Ordinum eo-Hic ideo Pon- rumdem professorum statui et quieti contil. plurima ip-sorum Ordinum suleremus, motu proprio nonnullas literas privileg. appro- diversorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum dictis Ordinibus concessas et in illis contenta approbavimus et extendimus, ac nonnulla de novo eis concessimus, prout in diversis nostris literis desuper confectis plenius continetur.
- § 2. Cum autem, sicut postmodum ac-Sed corumqui- cepimus, per huiusmodi ampliationes, deeti plene non clarationes, extensiones et concessiones, adhuc totali eorumdem Ordinum et illorum professorum quieti plene, ut expedit, non consulator, asseraturque a nonnullis per easdem literas, omnes gratias spirituales et temporales dictis Ordinibus et eorum domibus et fratribus a praedecessoribus nostris concessas approbatas non fore:

temporales.

§ 3. Nos, attenta meditatione pensantes Confirmat ita- quantum utilitatis ad exaltationem chrirum gratias tam stianae fidei et evangelicae veritatis Ordispiritual, quam num praedictorum professores hactenus attulerunt et afferre valeant, adiuvante Domino, in futurum; ac propterea volentes, ut tenemur, eorum tranquillitati uberius providere, motu simili, non ad ipsorum fratrum et sororum, aut alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa nostra scientia, quascumque literas et gratias spirituales et temporales, concessiones et indulgentias ac peccatorum remissiones, in genere vel in specie fratribus et sororibus Praedicatorum et Minorum Ordinum ac domorum eorumdem, necnon visitantibus illorum ecclesias, cappellas et oratoria concessas, quarum tenorem, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, haberi volumus pro expresso, praesentium tenore approbamus, et robur firmitatis perpetuae obtinere decernimus; proque potiori cautela, apostolica auctoritate, de novo, iuxta literarum desuper concessarum continentiam et tenorem, concedimus et largimur.

et aedificatae, et quae construi et aedificari contigerit in futurum, congrua devotione et veneratione a christifidelibus visitentur, ac quae imperfectae sunt, perficiantur, ad complementum deducantur, et completae conserventur et manuteneantur; necnon paramentis et aliis ad divinum cultum inibi necessariis, debite ornentur; ipsique christifideles ad dictas ecclesias eo libentius confluant et ad praemissa manus promptius porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono coelestis gratiae conspexerint se refectos: de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, universis et singulis christifidelibus utriusque sexus vere poenitentibus et confessis, qui ecclesias et oratoria domorum fratrum praedictorum, in singulis s. Dominici et s. Francisci, centum annos et totidem

quadragenas; et in sanctorum Petri mar-

tyris, Thomae de Aquino, Vincentii et

sanctae Catherinae de Senis, ac sancto-

rum Antonii de Padua et Ludovici epi-

scopi, Bernardini et sanctae Clarae, et

beatae Elisabeth festivitatum diebus, a pri-

mis vesperis et per totam diem ipsarum

festivitatum, quinquaginta annos et totidem

quadragenas, devote visitaverint annuatim,

et manus ad praemissa aut eorum aliqua

porrexerint adiutrices, de iniunctis eis

§ 4. Et ut ecclesiae, domus et oratoria Indulgen. eo-Praedicatorum et Minorum Ordinum prae- rum ecclesias visitantib. condictorum per universum orbem constructae cedit.

poenitentiis, misericorditer in Domino relaxamus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

partiture.

§ 5. Et ut praedictorum Praedicatorum Freultatem e- et Minorum Ordinum fratres tanto fervensorem, et im divinis beneplacitis insistant, quanto maioribus se viderint spiritualibus gratiis fore munitos, omnibus et singulis Praedicatorum et Minorum Ordinum professoribus, qui nunc sunt et pro tempore perpetuo erunt, ut confessor idoneus eorumdem Ordinum, quem quilibet pro se, de sui superioris licentia, duxerit eligendum, eorumdem confessione diligenter audita, pro commissis per eos excessibus et peccatis, semel in vita, in forma confessionalis per nos edita; in mortis vero articulo, plenariam absolutionem et peccatorum huiusmodi remissionem impendere valeant, etiam si ante factam eorumdem Ordinum professionem eos decedere contingeret, similibus motu, scientia et auctoritate indulgemus.

restringit.

§ 6. Facultatem vero a praedecessoribus Facultat prae- nostris concessam magistro generali et cessam absol- prioribus provincialibus et conventualibus, vendi fratr. etc. ac eorum vicariis Praedicatorum, ac generali et provincialibus ministris et eorum vicariis, necnon custodibus Minorum Ordinum praedictorum, super absolutione fratrum eorumdem Ordinum suorum et dispensatione cum eisdem, in quibuscumque casibus (praeterquam illis pro quibus essent ad Sedem Apostolicam mittendi), et per nos approbatam, cum declaratione casuum pro quibus mittendi sunt, perstringentes, volumus quod magister et minister generales praefati et eorum vicarii, et illi quibus ipsi magister et minister generales pro tempore id duxerint committendum dumtaxat, et non alii facultate praedicta de caetero uti possint, illam omnibus aliis penitus adimentes.

§ 7. Et ne, propter monasteria monialium seu sororum sub cura et institutis Gratias Ordinis praedicti fratrum Praedicatorum, et tertiariis eo- et S. Clarae seu S. Damiani Ordinum

sub eiusdem fratrum Minorum Ordinis rumdem Ordicura degentia, S. Dominici et S. Francisci cat. de Poenitentia nuncupatorum Ordinum utriusque sexus personas contingat eorumdem fratrum quietem turbari, motu, scientia et auctoritate praedictis, statuimus quod huiusmodi monasteria et loca, eorumque abbatissae et priorissae, procuratores, syndici, oblati et utriusque tertii Ordinis praedicti de Poenitentia nuncupatae personae praedictae eisdem privilegiis, immunitatibus, gratiis, favoribus, concessionibus, facultatibus et indultis spiritualibus et temporalibus, praedictis fratrum Praedicatorum et Minorum Ordinibus ac illorum professoribus, domibus et locis, ac procuratoribus, syndicis, oblatis et commissis, seu alias quomodolibet per praedecessores nostros aut nos hactenus concessis et in posterum concedendis, quavis auctoritate, quatenus earum sexui et statui non contradicant, libere et licite uti possint et debeant, in omnibus et per omnia, prorsus et sine ulla differentia, ac si eisdem monasteriis, locis et personis, abbatissis, syndicis, procuratoribus, oblatis et commissis sororum et monialium earumdem, ac personis utriusque sexus de Poenitentia huiusmodi, nominatim concessa forent et concederentur expresse.

§ 8. Praeterea, quia, ut intelleximus, Green eleemoexortis nonnunquam controversiis inter synarum collelocorum ordinarios eorumque vicarios seu dicat ones non officiales, curatos et fratres praedictorum ordinariis vel a-Ordinum, variis occasionibus, locorum liis. ordinarii eorumque vicarii seu officiales et curati praedicti, ne christifideles fratribus ipsis pias eleemosynas erogare praesumant suadere et etiam sub censuris inhibere; ac erogantes excommunicatos fore praedicare seu praedicari facere, seu pronunciare praesumunt: locorum ordinariis eorumque vicariis seu officialibus et curatis praedictis, ac etiam aliis quibuscumque, dicta auctoritate mandamus ut ab huiusmodi persuasionibus, inhibi-

molestentur ab

tionibus et mandatis, de caetero prorsus omnino abstineant, decernentes inhibitiones ipsas et mandata, nullius existere firmitatis, et illis contravenientes, censuris huiusmodi minime ligari: ac eosdem persuadentes et inhibentes, mandatoque nostro huiusmodi obtemperare non curantes (nisi poenituerint, et persuasiones ac inhibitiones et praedicta revocaverint infra triduum, postquam desuper requisiti fuerint) eo ipso, ordinarios interdicti ingressus ecclesiae et suspensionis a regimine et administratione suarum Ecclesiarum; alios vero inferiores, ab eis excommunicationis sententiam incurrere.

§ 9. Cum autem nonnulli ad Ordines Defuncti pos- praedictos Praedicatorum et Minorum spedinum sepeliri cialiter gerentes devotionis affectum, eocom eorum ha- rum cadavera cum habitu fratrum Praepraelat. eurum. dicatorum vel Minorum, seu fratrum vel sororum de Poenitentia utriusque Ordinis praedictorum, sepeliri mandent; et persaepe, antequam moriantur, habitum huiusmodi eis postulant exhiberi, decernimus habitum huiusmodi per priorem domus Ordinis Praedicatorum, aut guardianum domus Ordinis Minorum loci in quo tales decedere continget, vel per superiorem praelatum ipsorum Ordinum, domorum seu prioratus et guardianiae, vel cui illi duxerint committendum dumtaxat, et non per alium, quavis auctoritate vel praelatione fungentem, exhiberi debere; qui praedictum habitum recipientibus declarare teneantur, apud eorum Ordinum ecclesias debere sepeliri in eorum habitu (1), quorum habitum suscipiant; et illorum sic indutorum cadavera discooperta, nullo pallio vel tegumento super imposito, cum habitu huiusmodi ad sepulturam deferri posse. Ordinariorum, etiam sub censuris, prohibitione locorum qualibet in contrarium edita non obstante, quam, quoad hoc, modificamus.

§ 10. Et ne, ex habilitatis ad unum Fratres habili- vel plura beneficia ecclesiastica in tituecclesiast, non lum vel commendam obtinenda, cum fa-

> (1) Leg. cum Ripoll in eorum obitu (R. T.). Bull. Rom. Vol. V.

cultate interim, donec illa assequantur, pro gaudent privilecappellanis aliorum in beneficiis ecclesia- ne illius praesticis deservire; et quod, etiam postquam lat. consensu. beneficia huiusmodi assecuti fuerint, in domibus dicti Ordinis residere, cameras habere in illis, ac in generalibus atque provincialibus capitulis fratrum eorumdem Praedicatorum et Minorum Ordinum, vocem activam et passivam habere, ac privilegiis, favoribus et gratiis et indultis concessis ipsorum Ordinum professoribus gaudere possint; praefatis Ordinibus et illorum professoribus gravamen inferatur, eisdem motu et auctoritate decernimus huiusmodi concessas, et quas concedi contigerit habilitationis literas, intelligi et interpretari debere, ut fratres ipsi, quibus literae huiusmodi concessae sunt et concedentur in posterum, quandocumque per Sedem praedictam, postquam aliquod beneficium adepti fuerint pacifice, aut pro cappellanis in aliquibus Ecclesiis coeperint deservire, concessionibus praedictis (prout vocem activam et passivam, residentiam in domibus dictorum Ordinum, ac retentionem dictarum domorum, camerarum, et alia, quae Ordinum praefatorum sunt, concernunt), de dictorum praelatorum consensu dumtaxat gaudere possint, et non alias nec alio modo. Idem statuentes de promotis ad cathedrales etiam titulares appellatas, Ecclesias et alias ecclesiasticas dignitates.

§ 11. Caeterum, ut dictorum Ordinum Generales Orprofessores, qui inquisitores haereticae pra-dinum coercent etiam fratr. servitatis pro tempore in diversis mundi par- vientes inquisitibus deputantur, tanto diligentius eorum officia studeant exercere, ac ab illicitis et eis prohibitis abstinere, quanto cognoverint posse eorum errores facilius corrigi et puniri, quod magister Praedicatorum et minister Minorum Ordinum praedictorum generales praefati, nunc et pro tempore existentes, gesta pro tempore per ipsos inquisitores suorum Ordinum respective examinare, et querelas contra illos propositas audire, ac super illis

quantum eis iustum et aequum videbitur statuere et ordinare; et si in aliquo eos deliquisse invenerint, illos, iuxta excessuum exigentiam, etiam per eorum ab officio amotionem ac alias, corrigere et punire; dictosque inquisitores, secundum quod aequum et iustum aut necessarium videbitur (non tamen in una eademque dioecesi), multiplicare libere et licite valeant.

§ 12. Et Praedicatorum in Minorum, Inquiritores i et e contra, Minorum Ordinum praedicto-Ordendus con- rum inquisitores in Praedicatorum Ordinum huiusmodi professores quoscumque officio inquisitionis huiusmodi fungi, illudque exercere nullatenus possint, absque Sedis Apostolicae licentia speciali, de praesentibus literis specificam et expressam faciente mentionem.

§ 13. Postremo, quia Praedicatorum et Concessio plat Minorum fratrum praedictorum Ordinum diniba- Mendi- professores, pro fidei catholicae dilatatione, cant. concessa-rum plenior ha-incremento et defensione, continue indefesse laborant, et eorum exemplari vita, praedicationibus verbi Dei, audientia confessionum, sana doctrina, assidua sacrarum literarum instructione et devota divinorum officiorum celebratione, haereticorum extirpatione, aliisque innumeris piis operationibus prae caeteris Ordinum Mendicantium professoribus, fructus in Ecclesia Dei salutares copiosius attulerunt hactenus, et continue afferre non cessant. atque allaturos in futurum, Deo propitio, spe firma tenemus, et propterea convenit ut ipsi prae caeteris ampliores favores et gratiarum praerogativas a praefata Sede recipiant et reportent, aliorumque Ordinum Mendicantium indultis et privilegiis apud Sedem praefatam gaudeant, ne illis inferiores esse videantur; omnes et singulas gratias, concessiones, indulgentias ct peccatorum remissiones, immunitates, exemptiones, facultates, privilegia et indulta spiritualia et temporalia, qualiacumque sint, Eremitarum S. Augustini, et Carmelitarum, ac Servorum B. Mariae fratrum Ordinibus, et illorum Ecclesiis, oratoriis et domibus, prioribus, fratribus et soro-

ribus, conversis et oblatis, ac utriusque sexus personis de Poenitentia nuncupatis, a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus praedictis et a nobis aut aliis auctoritatem habentibus, quae omnia, ac si nominatim exprimerentur, haberi hic volumus pro sufficienter expressis, coniunctim vel divisim, in genere vel in communi concessa, eisdem et eorum cuilibet Praedicatorum et Minorum fratrum (1) Ordinibus, domibus, Ecclesiis, oratoriis, generali magistro, ministro, prioribus et ministris provincialibus, conventualibus prioribus, guardianis, sororibus, oblatis, conversis et utriusque sexus tertii Ordinis, seu de Poenitentia nuncupatis, et aliis eorumdem Ordinum personis, de novo concedimus et in eis locum habere volumus, ac si eisdem nominatim, directe et expresse concessa fuissent. Mandantes etiam, motu et scientia et auctoritate praedictis, ut dum privilegiorum, indulgentiarum (2), facultatum et indultorum dictorum fratrum Eremitarum S. Augustini, Carmelitarum et Servorum S. Mariae originales literae seu transumpta authentica ex illis, pro et in favorem Ecclesiarum, domorum et fratrum praedictorum Praedicatorum et Minorum Ordinum, adducerentur vel exhiberentur, eadem fides in dubia adhibeatur, tam in iudicio quam extra iudicium et aliis locis, quibus opus fuerit, ac si pro et in favorem dictorum Ordinum, Ecclesiarum, domorum et fratrum Praedicatorum et Minorum a Sede Apostolica emanassent, ac eis et cuilibet ipsorum fuissent immediate concessae.

§ 14. Inhibentes districtius ipsis loco- Inhibitio conrum ordinariis, sub interdicti ingressus tra perturbatoecclesiae et suspensionis a regimine et administratione suarum Ecclesiarum, ac parochialium Ecclesiarum rectoribus et alus quibuscumque, sub excommunicationis latae sententiae, et privationis earumdem Ecclesiarum parochialium et om-

(1) Ripoll legit Minorum fratribus (R. T.). (2) Ripoll hic addit: praerogativarum, concessionum, exemptionum, immunitatum (R. T.).

nium aliorum beneficiorum ecclesiasticorum quae obtinent, necnon inhabilitationis ad illa et alia in posterum obtinenda, poenis, eo ipso quo contrafecerint, incurrendis, ne personis quibuslibet, ecclesiasticis vel saecularibus, in genere vel in specie, directe vel indirecte, aliquid inhibeant, praecipiant, ordinent vel statuant, quominus Ordines praedicti, illorum domus et professores praedictis gratiis eis concessis libere uti possint.

traniorum.

§ 15. Non obstantibus quibuscumque apostolicis suspensionibus, revocationibus et restrictionibus, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus; necnon Parisiensis et aliorum locorum generalium Studiorum Universitatibus et curae vicegerentiae Avinionensis et quibusvis ordinariis, praelatis ac personae concessis et concedendis literis, privilegiis, ac per illos deputatis in eis conservatoribus privilegiorum huiusmodi facultatibus et iurisdictione, cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, ac fortioribus et insolitis, quibus omnibus, illa etiam si de eis, eorumque totis tenoribus et datis, non per huiusmodi generales clausulas etiam specialem mentionem importantes, sed specifica et individua ac de verbo ad verbum, seu quaevis alia mentio habenda esset, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, quoad praemissa, specifice et nomination derogamus; et ea nemini in praeiudicium praemissorum suffragari posse aut debere, ac irritum et inane quidquid secus contigerit attentari decernimus; necnon omnibus illis, quae in dictis literis nostris, praefatis Ordinibus concessis, volumus non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum

§ 16. Verum, quia difficile foret praesentes literas etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, septimo kalendas augusti, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 26 iulii 1479, pontif. anno viii.

Seguitur declaratio § 6 praecedentis bullae (1).

#### SUMMARIUM

1. Causa huius declarationis. — 2. Declaratio § 6 bullae praeinsertae circa absolutiones fratrum. — Obstantium derogatio.

## Sixtus Papa IV, etc.

Exposuisti nobis quod facultatem ab- Causa huius desolvendi omnes et singulas utriusque sexus charationis. vestri Ordinis personas ab omnibus, praeterquam certis tunc expressis casibus, et super irregularitatibus dispensandi, tibi et prioribus provincialibus et conventualibus, et eorum vicariis pro tempore existentibus vel ab eis deputandis alias concessam, ad te et vicarios tuos dumtaxat, et ad eos quibus tu illud committendum duceres restrinximus, prout in singulis literis desuper editis plenius continetur: unde fit ut difficile admodum existat pauperibus fratribus tui Ordinis, praesertim in longinquis partibus agentibus, pro huiusmodi absolutione ad te et tuos vicarios, longe aliquando remotos, accedere; proinde humiliter supplicasti ut desuper opportune fratribus et personis praefatis, ne sic vagari cogantur, providere dignaremur.

§ 1. Nos, huiusmodi supplicationibus Declaratio § 6 inclinati, tenore praesentium decernimus bullae praeinet declaramus quod tu et tui successores, solutiones fraet priores provinciales ac eorum vicarii pro tempore existentes, et hi quibus vos committendum hoc duxeritis, eamdem absolvendi ab ipsis casibus praefatis personas utriusque sexus vestri Ordinis, et super irregularitatibus dispensandi habeatis facultatem, quam per priores literas huiusmodi, ante restrictionem, habebatis. Priores vero conventuales illam solum-

(1) Extat similis declaratio pro fratribus Praedicatoribus, data die 28 martii hoc eodem anno, hic sedulo praetermissa.

modo habere censeantur, quam prius habebant ex privilegiis et literis praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum.

§ 2. Non obstantibus literis superiori-Obstantium de- bus restrictionis nostrae huiusmodi, caeterisque contrariis quibuscumque.

10.4.1.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die decimasexta iulii, millesimo quadringentesimo octuagesimo primo, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 16 iulii 1481, pontif. anno x.

## XXVI.

Canonizatio S. Bonaventurae Balneoregiensis, generalis ministri Ordinis fratrum Minorum conventualium S. Francisci, S. R. E. cardinalis et episcopi Albanensis, eiusque relatio in numerum Ss. confessorum pontificum doctorum, cum suae festivitatis institutione.

### **SUMMARIUM**

Proœmium. - 1. Laetatur Pontifex de canonizatione S. Bonaventurae, — 2. Laetarique debent universi christifideles. — 3. Sanctus Bonaventura virtutibus et miraculis claruit; — 4. S. Francisci Religionem professus est; — 5. Doctrina praefulsit; — 6. Humilitate et innocentia emicuit; — 7. Generalis minister Ordinis extitit, — 8. Ordinig, et fratribus maximo adiumento fuit; - 9. Cardinalis et deinde episc. Albanen. a Gregor. X creatus fuit; — 40. Concilio Lugdunensi praefuit et praefulsit, — 11. Et usque ad ultimum vitae spiritum multis virtutibus floruit; — 12. Post obitum miraculis claruit. — 13. Imperator ergo et alii apud hunc Pont. pro ipsius canonizatione institerunt. — 14. Hic Pont. dictae Religionis S. Francisci professor fuit; ideo, ne potius affectione quam debito ad canonizationem motus videatur, processum tribus cardinalibus commisit. — 15. Postea reiterari iussit. - 16. Cardinales successive votum pro canonizatione dederunt. 17. In consistorio publico orationes et ieiunia ad hoc indixit. — 18. Praelati ad idem per Pontificem congregati pro canonizatione votarunt. — 19. Hic deinde Pont.

canonizationis diem praefinivit, in qua, omnibus legitime peractis, illum canonizavit, et Ss. confessorum pontificum doctorum cathalogo adscripsit, - 20. Festumque pro 2 dominica mensis iulii instituit. — 21. Officium duplex Ordini S. Francisci concedit. — 22. Sepulchrum vel ecclesiam suam visitantibus indulg. elargitur. — 23. Indulgentias concedit ecclesiae Sanctorum Apostolorum de Urbe, indultaque patribus Minoribus in Universitate Parisiensi concedit, quibus ibidem potiuntur fratres Praedicatores. — 24. Hortatur omnes ad orandum S. Bonaventuram pro exaltatione S. R. Ecclesiae. — 25. Transumptis fidem dari praecipit.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Superna coelestis patria, civitas Hierusalem, cuius participatio eius in idipsum, ita omnium electorum salvatione laetatur, ut quorum praestantiora sunt merita, copiosiora etiam sumat gaudia praemiorum. Quod in excessu mentis suae positus Isaias propheta sensisse videtur, cum diceret: Exulta et lauda, habitatio Sion, quia magnus in medio tui sanctus. Exultent igitur omnium angelorum chori, qui, de vacuarum sedium habitatione soliciti, conantur de virtute in virtutem, ad beatas illas mansiones, unde superbi ruerunt, spiritus humilitate (1) perducere. Exultent quoque omnes animae iustorum qui Christi vestigia sunt sequuti, atque omnes tam veteris quam novi Testamenti fideles amici Dei, qui, contemptis huius saeculi vanitatibus, concivium numerositate congaudent. Exultet coelum laudibus, resultet terra gaudis, quorum (2) sanctorum editio, laetitiam habet plurimorum. Unde enim fidei pietas exigit ut, quod pro salute multorum geritur, communibus ubique gaudiis celebretur. Praecipue vero exultet pontificum coetus beatorum et sacra doctorum concio, qui fulgent in caelo tamquam stellae in perpetuas aeternitates, quos inter, sauctus Bonaventura, tamquam novum sydus, ex

- (1) Forte leg. humiles loco humilitate (R. T.).
- (2) F. leg. quoniam loco quorum (R. T.).

Programum.

hac lacrymarum valle ad coelestem, quae sursum est, Hierusalem, vocante eum Domino, migrans emicuit.

basenturae,

- § 1. Nos autem, qui, disponente Altis-Lactatur Pon- simo, ad culmen apostolatus evecti, chri-Latione S. B. stiani gregis curam gerimus, quem, pro debito pastoralis officii, iucundo sanctorum collegio conformare, ut debemus, intensis desideriis affectamus, Ecclesiae militanti, pro cuius aedificatione et incremento, ipsum Bonaventuram in cathalogum sanctorum referendum duximus, haud incongrue dicere possumus: Exulta hodie et lauda, habitatio Sion, idest christiana religio, in qua, tamquam in monte Sion, per veram fidem habitat verus Deus, quoniam magnus in medio tui sanctus. Quippe: In medio Ecclesiae aperuit os eius et implevit eum Dominus spiritu sapientiae et intellectus, et stolam gloriae induit eum. et coronavit ad portas Paradisi, in qua una cum angelis gloria et felicitate laetatur.
- $\S$  2. Laetemur itaque et exultemus, Laetarique de- quia coelestis illa curia ex nobis habet, bent univ. chricui sit cura de nobis, qui suis nos protegat meritis, quos informavit exemplis, illuminavit doctrinis et miraculis confirmavit; quem Deus dedit cunctis populis in gloriam et honorem, cuius memoria in benedictione est.
- § 5. Ea namque de divinis rebus scri-Sanctus Bona- psit, ut in eo Spiritus Sanctus loquutus ventura virtuti-bus et miraculis videatur. Ita pie, religiose et sancte vixit, ut scriptis vita congrueret, et quod scribebat doceret exemplo. In quo morum virtus et signorum claritas ita comperta est, ut, congruentibus maximis meritis ac miraculis, verae sanctitatis testimonium a militante Ecclesia debeatur eidem.
- sus est;

stilideles.

claruit;

- § 4. Nam cum in flore virente iuven-S. Franc. Re- tutis, humanis abiectis illecebris, divino se addixisset servitio, Religionem B. Francisci, quae per ardua tendit, ingressus, tantum sedula lectione et assidua oratione profecit, ut cum Sapiente merito dicere posset: Optavi et datus est mihi sensus.
  - § 5. Illuminatus enim ab Eo qui illu- [ a fel. rec. Gregorio Papa X, praedecessore

minat omnem sensum; qui lux, via, ve- Doctrina praeritas est et vita, paucorum annorum spatio fulsit; incredibilem est scientiam consequutus; nec talentum sibi a Domino creditum sudario alligavit, aut terrae infodit, sed ut sapientissimus dispensator in communem utilitatem convertit; in celebri enim Parisiensi gymnasio cathedram rexit, ubi abscondita Scripturarum enucleans, non solum viva voce profuit multis, sed etiam plurima librorum optimorum, tum in sacris literis tum in maioribus scientiis, monumenta reliquit, quae essent omni tempore postremis profutura.

§ 6. Magnus doctrina, non minor hu- Humilitate et militate et vitae meritis, quem Alexander innocentia emide Ales, doctor clarissimus, cui se in disciplina sanctus Bonaventura tradiderat, tantae innocentiae ac columbinae simplicitatis expertus est esse, ut dicere solitus fuerit, sibi videri quod in eo Adam num-

quam peccasset.

SIXTUS IV PP.

§ 7. Magnus etiam in Ordine fratrum Generalis mi-Minorum, cui unus post beatum Franci-nister Ord. exscum plurimum profuit. Ad eius enim gubernacula vocatus, et generalis minister,

§ 8. Nam sapientia et morum integri- Ordiniq. et fratate maior, praelationis officium cum tanta trib. maximo adiumento fust,

Domino inspirante, creatus, talem se suis praebuit subditis, ut in illo dominicum illad verbum videretur impletum: Qui maior est vestrum, sit minister vester. exercuit caritate, quod sponte humilis, nunc doctrina, nunc monitionibus, nunc

exhortatione fraterna, nunc etiam corpo-

rali servitio satagebat, ut bonus Christi

miles, inferioribus ministrare. Nec solum

quae ab ipso B. Francisco pie et sancte

fuerant instituta diligentissime custodivit,

sed multa etiam adinventa, quae, crescente

fratrum numero, necessaria videbantur,

adiecit. Ordinem quoque ipsum in pro-

vincias custodiasque divisit.

- § 9. Magnus etiam dignitate in Romana cardinalis et fuit Ecclesia. Increbrescente enim fama deinde episcoinnocentiae, doctrinae ac prudentiae eius, a Greg. A crea-

nostro, ad cardinalatus est vocatus honorem, ut eius opera in maximis et difficillimis rebus, quae temporibus illis inciderant, uteretur, in quem Gregorius ipse, ob ingentia viri merita, novo est usus exemplo. Statim enim illi Albanen. commisit Ecclesiam, quae non nisi vetustioribus cardinalibus solet committi.

et praefuliit,

§ 10. Non fefellit expectationem Sumtoneilio Lug- mi Pontificis ac sacri senatus, optimus ac Deo amicissimus vir. Sed in concilio Lugdunensi praesidens, omniaque ad Dei laudem dirigens, sedatis discordiis, difficultatibusque sublatis, ipsi Ecclesiae maximo usui fuit et ornamento.

§ 11. Quibus rebus aperte cognoscitur Et usque ad ul- quod statuit illi Dominus testamentum moun mult. vir- pacis, et principem fecit eum, ut sit illi tu ibas floruit; sacerdotii dignitas in aeternum, quem inanis gloria non inflavit, non divitiae sinistrorsum egerunt; sed in fide lenitateque perseverans, pius in Deum, in pauperes misericors, iustus in omnes, ita hoc corruptibile corpus exuit, ut cum Apostolo dicere posset: Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servari, in reliquo reposita est mihi corona iustitiae.

racules claruit.

§ 12. Qui, etsi ex sola perseverantia Postobitummi- poterat sanctus credi, iuxta illud: Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitae, subsequuta sunt tamen post vitam multa maximaque miracula, quae certum sanctitatis eius praebent indicium, et nos ad ipsius venerationem inducunt, quod Deus meritis praecedentibus venerandum ostendat. Ipse enim Deus omnipotens ut suae virtutis potentiam manifestet, et nostrae salutis causam pandat, fideles electos suos, quos coronat in coelis, saepe etiam honorat in mundo, ad eorum memoriam signa faciens et prodigia, quo haeretica pravitas confundatur et fides orthodoxa servetur.

Imperator ergo terunt

§ 13. Agimus igitur ipsi Deo quantas etalii apudhune possumus gratias quod nos dignos duxe-Pont. pio ipsius rit, per quos haec canonizatio celebraretur, quae, licet divinis literarum monumentis |

extantibus, coruscantibusque miraculis, iam pridem potuerit rite fieri, numquam tamen ante hac vel a principibus vel ab aliis tanta diligentia fuit petita. Nostro tempore carissimi in Christo filii nostri Federicus Romanorum imperator semper augustus, Ludovicus Francorum christianissimus, Ferdinandus Siciliae et Matthias Ungariae, reges illustres; dilecti quoque filii nobiles viri Alphonsus Calabriae, Ioannes Mozenico Venetiarum, Ioannes Halcam (1) Mediolani et Ioannes Burbon, duces insignes; praeterea civitates Florentinorum, Senensium, Lugdunensium, Perusinorum et, quod tale inbar tulit, Balneoregium, tanto studio tantaque perseverantia petierunt a nobis, ut durum et impium putaremus eis in re tam pia resistere, quam etiam Dei monitu petere videbantur. Accesserunt assiduae venerabilis fratris nostri Iuliani, episcopi Sabinensis, ipsius Ordinis protectoris; dilectorum quoque filiorum Francisci Samsonis, generalis ministri; et Petri de Rodulphis, procuratoris dicti Ordinis, sacrae theologiae professoris, preces, qui, nomine generalis eorum capituli, id tamquam iustum et debitum reposcebant. Legeramus studiosissime Sancti huius divina scripta, quibus, postquam per aetatem aliquid sapere licuit, semper fuimus delectati. Audiveramus quoque ab antiquioribus praefatae Religionis fratribus et gravibus quidem viris, quod et ipsi a maioribus natu acceperant de sanctimonia vitae eius constantem famam esse; sciebamus de multis maximisque miraculis, nec erat propterea apud nos dubium, quin in tramphanti Ecclesia triumpharet in coelo, et venerationem mereretur in terris.

§ 14. Sed memores nos eumdem Mi- Hi Pontif. dinorum Ordinem ex voto ingressos, in quo, ctar Religious S. Franc. prodivina assistente gratia, in sacris literis et fessor fuit; ideo religiosis moribus utcumque profecimus, ne potius affectione quam doeademque ministeriatus officia exercuimus; bito ad canoniatque inde ad cardinalatus dignitatem, zationem motus ita ut per consimiles gradus ad Pontifica- cessumtrib.cartus culmen sublevatos nos fuisse, dispo- misit.

(1) Italice leg. Gio. Galeazzo Sforza (R. T.).

nente Domino, cognoscamus, per quos ipse Bonaventura sanctus ad triumphantis Ecclesiae immarcescibilem gloriam evectus est, ne ad id videremur potius affectione propria, quam debita devotione moveri, eam adhibuimus diligentiam ac gravitatem, quam rei magnitudo poscebat. Commisimus enim tribus ex venerabilibus fratribus nostris Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, ut de veritate miraculorum mandarent inquiri. Cumque unus ex eis, inchoato processu, ut Deo placuit, ab hac luce migrasset, alium in locum defuncti subrogavimus cardinalem, quo iam decedente, alium substituimus.

§ 15. Nec his contenti, cum iam pro-Postea reite- cessus ipse pene perfectus esset, et hi qui delegati erantifidelissime retulissent; tamen, quia non videbatur in procedendo tanta, quanta requiritur, observata solemnitas, illum reiterari iussimus.

derunt.

hoc indixit.

- § 16. Demum, cum ex uberiori rela-Cardinales suc- tione et fide dignorum testium super hoc cessive votum receptione compertum fuisset multa et magna a Deo per ipsum Sanctum miracula fieri, quae in conspectu multitudinis cernebantur, nos, ne Spiritui Sancto resistere videremur qui per os Prophetae laudare Deum in sanctis suis inbet, in consistorio nostro secreto huius rei causa habito, eorumdem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium vota super huiusmodi canonizatione sumus scrutati. Cumque omnium una eademque fuisset sententia, videlicet ut in sanctorum numero referri deberet:
- § 17. Consistorium publicum deinde In consistorio habuimus, in quo, magna multitudine nes et ieiunia ad astante, in triduum orationes ieiuniaque indiximus, ut Deus omnipotens nobis, quod factu optimum in hac re esset, ostendere dignaretur, nec pateretur Ecclesiam suam militantem errare, quae se triumphanti conformare studet.
- § 18. Triduo deinde elapso, omnes, qui Praelati ad id in Romana Curia erant, praelatos iussimus congregati pro convenire, qui ad unum interrogati quod | professorem, ex gremio sacri Ordinis Mi-

faciendum videretur, in eamdem senten- canonizat. votiam convenerunt, beatumque Bonaventuram canonizandum censuerunt.

§ 19. Nos ergo, Dei nutum et volun- Hicdeinde Pontatem sequentes, attendentesque iustum tif. canonizationis diem praeac debitum esse, ut quos Deus honorat finivit, in qua, in coelis, nos venerationis officio laude- omnibus legiti-me peractis, ilmus et glorificemus in terris, cum ipse lum canonizavit potius laudetur et glorificetur in illis, qui et Ss. confes-pontifiest laudabilis et gloriosus in saecula; hunc cum doctorum cathal. adsoridiem canonizationis ipsius sancti Bona-psit. venturae in medio basilicae Principis apostolorum de Urbe, quo maxima omnis generis ordinisque multitudo confluxerat, celebrandum statuimus. Ibi, reliquis omnibus legitime peractis, praedictus Ordinis Minorum procurator in medio stans, dictum illud beati Ioannis apostoli clara voce proponens, videlicet: Tres sunt, qui testimonium dant in coelo, Pater, Verbum et Spiritus Sanctus, probavit etiam, habito super praemissis processu, ipsas beatissimae Trinitatis personas testimonium, quod beatus Bonaventura in coelo sit, praestitisse. Patrem, videlicet, in miraculorum potentia, Filium in doctrinae sapientia, et Spiritum Sanctum in vitae ipsius bonitate. Et propterea non solum nominibus omnium, qui hanc ipsam canonizationem fieri supplicarunt, sed etiam ex parte individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, ut ipsum beatum Bonaventuram sanctum pronunciare dignaremur, instanter, instantius et instantissime requisivit. Confidentes igitur quod in hac canonizatione non permittat nos Deus errare, qui omnia in ea quomodolibet requisita, etiam superabundanter observari fecimus et observavimus, de eorumdem fratrum nostrorum S.R.E. cardinalium omniumque praelatorum in Romana Curia existentium unanimi consensu et maturo consilio, de omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, beatae memoriae Bonaventuram Balneoregiensem, sacrae theologiae

norum et ex officio generalatus in episcopum cardinalem assumptum, sanctum esse, ac aliorum sanctorum Dei cathalogo adscribendum, adiiciendum et aggregandum fore, ac fideliter firmiterque teneri debere decernimus; ipsumque sanctorum confessorum pontificum et doctorum, quos sancta Dei veneratur Ecclesia, consortio solemniter in praesentiarum adscribimus aggregamusque per praesentes.

§ 20. Statuentes etiam et mandantes Festumque pro venerabilibus fratribus nostris patriarchis, inhinstituit(1), archiepiscopis, episcopis ac dilectis filiis dictorum ac patriarchalium, metropolitanarum et cathedralium ecclesiarum capitulis; et quorumvis Ordinum, tam Mendicantium quam non Mendicantium, professoribus; necnon quibuscumque ecclesiasticis personis, ut festum ipsius sancti Bonaventurae, secunda dominica mensis iulii, singulis annis solemniter et devote celebrent, divinum officium, veluti pro uno confessore pontifice et doctore, tam publice quam privatim, prout contigerit, persolventes.

§ 21. Dilectis vero filiis fratribus prae-Officium duplex dicti Minorum Ordinis, quatenus huiusmodi eisci concedit. officium sub festo duplici et octava, co modo quo aliorum dicti Ordinis sanctorum celebrare festa et octavas consueverunt, celebrandi concedimus facultatem.

§ 22. Insuper, eadem auctoritate om-Sepulchium vel nibus vere poenitentibus et confessis, qui, visitantibus in- in eadem dominica, ecclesiam, in qua delle elargitur sanctum eius corpus requiescit, devote visitaverint, annuatim, septem annos et totidem quadragenas; his vero, qui aliis temporibus in singulis diebus dominicis, centum dies; illis autem, qui ecclesias fratrum Minorum ubilibet constitutas, tam ipsa die festi, quam in octava divinis officiis interfuerint, consimiles indulgentias et peccatorum remissiones, quae in singulis aliorum eiusdem Ordinis sanctorum festis, ex indultis apostolicis generaliter promulgatis, Romani Pontifices concesse-

(1) Sixtus V agi iussit die 14 dicti mensis.

runt, de iniunctis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus et elargimur.

§ 25. Considerantes praeterea quanta Indulgen. conab hoc ipso sancto Bonaventura, ratione cedit ecclesiae sanctor. Aposcientiae et sanctitatis vitae, episcopalisque stolorum de Uret cardineæ dignitatis, S. R. E. susceperit he, indultaqua minoincrementa; quantamque idem sanctus cum ribus in Univerbeato Thoma de Aquino, coætaneo, consitate Parisiensi
concedit, quidiscipulo et commagistro suo familiarita- bus ibidem potem et spiritualem conjunctionem in hac Praedicatores vita servaverit, ut quos in hoc saeculo fraterna iunxit caritas, et eadem in coelo praemia consequutos credimus, praesens Ecclesia pari veneretur honore, praedictum festum inter festa sacri Palatii Apostolici assumentes annumerantesque, camdem indulgentiam in festo praedicto in occlesia Sanctorum Apostolorum de Urbe, quae in festo ipsius sancti Thomac de Aquino in ecclesia beatae Mariae Virginis de Urbe, Minerva vulgariter nuncupata, habetur, concedimus; pariterque decernimus fratres Minores, in alma Universitate Parisiensi, eisdem privilegiis posse ac debere uti et gaudere, ob ipsius s. Bonaventurae merita, quibus, ex apostolicis indultis, fratres Praedicatores, qui in eadem Universitate, intuitu et gratia eiusdem s. Thomae, potiri et gaudere consueverunt et gandent, aut potiri et gandere quomodolibet poterunt in futurum.

§ 24. Quocirca omnes et singulos in Hortatur omdignitate constitutos requirimus et mone-nesad orandum mus quatenus universis et clericis et ram pro exaltapopulis suarum civitatum, dioecesum et tione S. R. E. parochialium praesentes nostras literas solemniter publicantes, eosdem hortentur ut Deum ipsum, a quo bona cuncta procedant, humiliter deprecentur, ut ipsius sancti doctoris et confessoris Bonaventurae meritis et precibus exoratus, militantem Ecclesiam, apostolicam fidem et cunctos christifideles a paganorum et aliorum infidelium et haereticorum tueatur incursibus, et a periculis cunctis semper protegat ac defendat; et illam, quam nobis mundus dare non potest pacem, hostium

omnium sublata formidine, firma cum [ tranquillitate concedat; utque, post huius vitae militiam, depositumque pastoralis officii ministerium, una cum grege nobis credito, ad sempiterna tandem gaudia pervenire mereamur.

Transumptis fides danda.

§ 25. Demum, quia difficile etc. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo secundo, decimo octavo kal. maii, pontificatus nostri anno undecimo.

Dat. die 14 aprilis 1482, pont. anno xi.

### XXVII.

De electione et munere magistri seu praeceptoris archihospitalis S. Spiritus in Saxia de Urbe, et exemptionibus, immunitatibus ac privilegiis eiusdem.

### SUMMARIUM

1. Forma eligendi magistrum hospitalis -2. Protectoremque. — 3. Cura praeceptoris circa hospitali expositos. — 4. Exceptio hospitalis et eius membrorum a solutione gabellarum et aliorum onerum. -- 5. Exemptioque a superioritate et iurisdictione omnium praelatorum et aliorum, praeterquam magistri generalis. — 6. Communicatio omnium immunitatum et privilegiorum congr. monachorum Cassinensis alias S. Iustinae. — 7. Executorum huius bullæ deputatio. — 8. Contrariorum derogatio. - 9. Exemplorum fides.

Sixtus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Pio de Ruvere, praeceptori hospitalis nostri S. Spiritus in Saxia de Urbe, Ordinis S. Augustini, salutem et apostolicam benedictionem.

Religionis zelus etc.

§ 1. Et insuper, ut hospitale praedi-Forma eligendi ctum de bono in melius dirigatur et, auctore Domino, felicibus proficiat incremenpitalis (1) tis, aliorum praedecessorum nostrorum

(1) Hodie a Papa eligitur.

Bull. Rom. Vol. V.

Romanorum Pontificum vestigiis inhaerentes, motu, auctoritate et scientia similibus statuimus, decernimus pariter et ordinamus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, occurrente praeceptoriae hospitalis huiusmodi vacatione, fratres conventus huiusmodi, in unum convenientes, debeant electionem de praeceptore futuro, quibusvis pactionibus semotis, cum consilio tamen et auctoritate ac praesentia praeceptoris pro tempore existentis dicti hospitalis, facere; et sic electum Roman. Pontific. pro tempore existenti canonice intranti praesentare, qui illum debeat confirmare.

§ 2. Quodque similiter unum ex vene. Protectoremrabilibus fratribus nostris S. R. E. cardi-que. nalibus, quotiescumque dictum hospitale carere contigerit protectore, in protectorem eligere, et illum Romano Pontifici praesentare confirmandum.

§ 3. Mandantes in virtute sanctae obe- Cura praecedientiae praeceptori pro tempore existenti ptor. circa hospitali expositos. dicti hospitalis, ut tam pueros quam puellas, qui ibidem pro tempore exponuntur, quemadmodum ad bonum et pium patrem spectat, manuteneat tamquam filios et conservet; illosque et illas sub optimis disciplinis instituere studeat, ac sic apud Deum meritum et apud bomines laudem

consequi mereatur. § 4. Concedentes insuper, motu, scien - Exemptio hostia et auctoritate similibus tam hospitalis pitalis et eius membror, a sopraedicti, quam omnium caliorum eius lutione gabellamembrorum et locorum, in obedientia, rum et aliorum onerum. subjectione et correctione et omnimoda dispositione praeceptoris dicti nostri hospitalis Sancti Spiritus in Saxia de Urbe solum et dumtaxat existentium, ab eodem dependentium, praeceptoribus, prioribus, seu rectoribus pro tempore existentibus, quod de relictis et obventionibus eis ratione dictarum praeceptoriarum, membrorum et locorum sanctorum, ad solvendum aliquam quartam episcopalem seu parochialem, neque aliquam gabellam, passum seu impositionem et quodvis aliud onus, etiam

occasione rerum, bonorum, fructuum et animalium dicti hospitalis nostri Sancti Spiritus de Urbe, in quibus locis deinceps, perpetuis futuris temporibus, non teneantur, nec ad id a quoquam inviti compelli seu coarctari possint aut va-

§ 5. Praeterea, ut praeceptores et fra-Exemploque a tres praedicti quietius et liberius sua vota Capetionitate et Altissimo exolvere, ac praeceptoriae, Ecclepraelatorum et siae hospitalis et alia loca eorum, a dicto quam magistri hospitali de Urbe, ut supra, dependentia melius et salubriter gubernari possint, quo Sedis eiusdem fuerint praesidio communita, hospitale praedictum illiusque modernum et pro tempore existentem praeceptorem ac conventum et fratres et personas ac familiares omnes eorumque quoslibet; et alias praeceptorias, membra, hospitalia et loca ab ipso hospitali nostro dependentia, illorumque similiter praeceptores, fratres, conventum et personas; necnon castra, terras et oppida, illorumque vassallos et subditos, bonaque omnia et singula, mobilia et immobilia, quae ad praesens possident et in futurum, largiente Domino, poterunt adipisci, sub beati Petri et dictae Sedis ac nostra protectione, motu, auctoritate et scientia praedictis suscipimus; ac ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, correctione, dominio et potestate ordinariorum et eorum vicariorum et officialium quorumcumque, etiam quoad curam animarum ipsis et Ecclesiis eis subiectis imminentem, perpetuo penitus et omnino eximimus et totaliter liberamus; ac prorsus exemptos et liberos, exemptaque et libera fore, ac nobis et dictae Sedi dumtaxat immediate, quoad omnia, subiacere (eorumdem praeceptoris et conventus hospitalis Sancti Spiritus de Urbe iurisdictione, superioritate, potestate et præeminentia semper salvis) decernimus, et declaramus: ita quod ordinarii, vicarii et officiales praedicti, etiam ratione delicti, contractus aut rei de qua agitur, ubicumque committatur delictum, ineatur

contractus aut res ipsa consistat, in eos vel in ea, tamquam prorsus exemptos et exempta, iurisdictionem, dominium et potestatem aut superioritatem quomodolibet exercere; aut excommunicationis, suspensionis vel interdicti aliasve sententias, censuras et poenas promulgare; neque ipsi praeceptores, fratres et personae, coram illis aut dictae Sedis delegatis vel subdelegatis, pro tempore directis (1), de praesentibus literis speciali et expressa mentio fiat, ad iudicium evocari, aut quovis modo, directe vel indirecte, inquietari vel molestari possint nec deheant quoquomodo. Decernentes omnes et singulos processus, sententias, censuras et poenas, quos et quas contra exemptionem, liberationem, susceptionem, decretum et declarationem huiusmodi forsan haberi vel promulgari; necnon quidquid secus super iis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irrita et inania nulliusque roboris vel momenti.

§ 6. Ac pro maiori hospitalis et aliarum Communicatio praeceptoriarum ac membrorum et fra- onnium immunitatum et pritrum, aliarumque personarum subditorum vilegiorum conet vassallorum praedictorum favore et greg. monachoquiete, motu et scientia similibus con- abas S. lustina. cedentes eisdem, quod de caetero perpetuis futuris temporibus, omnibus et singulis praerogativis, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, conservatoriis, privilegiis, gratiis et indultis praefatae congregationi Sanctae Iustinae illorumque monasteriis, locis, membris et personis per Sedem praedictam vel alias quomodolibet, in genere vel in specie, concessis aut in posterum concedendis, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verhum praesentibus insererentur, haberi volumus pro sufficienter expressis, uti, potiri et gaudere libere et licite, in omnibus et per omnia possint et debeant, perinde ac si eis specialiter concessa fuissent, quae ad eos et ea omnino extendimus et ampliamus.

(1) Deest quin (R T.).

An. C. 1485

§ 7. Et insuper eisdem episcopis, etiam Escent, huius motu et scientia similibus, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, faciant, dicta auctoritate nostra, cosdem praeceptores, conventus, fratres et personas, praeceptorias, Ecclesias, oratoria, hospitalia atque loca praedicta, sub obedientia, correctione, potestate et auctoritate praeceptoris hospitalis Sancti Spiritus de Urbe, ut caput existentis exemptionis et liberationis hurusmodi, pacifica possessione gaudere; ac praemissa omnia et singula ubi et quando expedierit solemniter publicantes; ac praeceptoribus, conventibus, fratribus et personis, praeceptoriis, Ecclesiis, oratoriis, membris, hospitalibus atque locis praefatis in eisdem praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes; non permittentes eos, eas vel ea, seu eorum aliquem vel aliquod, per ordinarios, vicarios et officiales praedictos, seu quoscumque alios, contra praesentium tenorem, directe vel indirecte, quovis quaesito colore impedire, seu quomodolibet molestare; impedientes, contradictores quoslibet et rebelles per censuras ecclesiasticas et alia iuris opportuna remedia, cum censurarum praedictarum aggravatione et reaggravatione, appellatione postposita, compescendo. Invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Contrariorum derogatio.

§ 8. Non obstantibus praemissis ac nostra super expressione fructuum, reddituum et proventuum beneficiorum ecclesiasticorum, quae uniuntur, et quibus ac commissione desuper ad partes fienda; necnon recolendae memoriae Innocentii Papae IV, similiter praedecessoris nostri, contra exemptos, quae incipit, Volentes, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon de quibusvis conventualibus ac aliis per nos vel Sedem praedictam pro tempore factis generalibus vel specialibus reservationibus ac statutis et consuetudinibus supradictis, contrariis quibuscumque. Aut si ordinariis, vicariis et officialibus praedictis vel quibusvis aliis, | idus feb., pontif. anno duodecimo (R. T.).

communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis pactis et conventionibus; necnon privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis generalibus et specialibus, ac praescriptionibus, etiam longissimi temporis, quorumcumque tenorum existant, per quae praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus carum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris literis mentio specialis, quae, quoad hoc, eis nolumus aliquatenus suffragari.

Exemplorum

§ 9. Caeterum, quia difficile foret, praesentes literas ad singula quaeque loca, in quibus expediens foret, deferre, volumus atque decernimus quod ipsarum literarum ac omnium et singulorum privilegiorum dictae congregationis S. Iustinae, seu apostolicarum et quarumcumque aliarum literarum desuper confectarum transumptis, manu alicuius publici notarii inde rogati subscriptis, et sigillo auditoris Camerae Apostolicae vel praefati praeceptoris dicti nostri hospitalis de Urbe munitis, ea prorsus fides, in iudicio et extra ac alias ubilibet, adhibeatur, quae praesentibus literis et privilegiis ac literis congregationis praedictae adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae; ac privilegia et literae congregationis praedictae, eisdem hospitali de Urbe, illius membris, praeceptoriis, praeceptoribus, fratribus ac aliis personis praedictis concessa et pro eis expedita fuissent.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio idus februarii, pontifi. nostri anno xiii (1). Dat. die 11 februarii 1483, pont. anno xII.

(1) Legendum forsan octoyesimo tertio, tertio

## BULLARIUM ROMANUM

## XXVIII.

De auctoritate maioris Poenitentiarii Sanctae Romanae Ecclesiae.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Poenitentiarius maior literas officii expediebat, absque insertione facultatum, cum assertionibus et sigillo ac sub nomine episcopi, licet esset cardinalis. -2. Quidam tamen his literis fidem non esse adhibendam asserebant. — 3. Ideo hic Sixt. per alias eius literas, illis plene credendum statuit. — 4. Sed iterum asserebant illi, potestatem Poenitentiarii ad forum conscientiae tantum se extendere, et ipsum non posse aliis committere facultates sibi ab Apost. Sede concessas. — 5. Hic ideo Pontif. aliis committere posse decrevit. — 6. Et eius literas in utroque foro probare et suffragari, — 7. Poenasque inobedientibus imponit. — 8. Executores istius const. deputat. — 9. Contraria tollit.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Quoniam nonnulli iniquitatis filii, elationis et pertinaciae suae spiritu assumpto, potestatem maioris Poenitentiarii nostri, per longissima tempora toti orbi notam et a cunctis fidelibus inviolabiliter observatam, in dubium revocare, et literis sub eius nomine per officium Poenitentiariae nostrae pro tempore expeditis contumaciter se opponere, illisque detrahere praesumunt, decet nos adversum tales ea adhibere remedia per quae, ipsorum temeritate repressa, einsdem Pocnitentiarii auctoritas et potestas praeserventur illaese, illiusque literae cum personarum illas pro tempore impetrantium quiete et conscientiae tranquillitate, semotis quibusvis obstaculis, votivum sortiantur effectum.

§ 1. Dudum siquidem per nos accepto Phenitenton us quod, licet universo pene orbi innotesceneti expediebat, ret inter alia officia Romanae Curiae fuisse facultatum, cum dudum officium sacrae Poenitentiariae proa sertionibus et vide institutum; et in aliquibus ex maioris Poenitentiarii, illud pro tempore sem ecclesias per nos factas de persona

obtinentis, literis, quae ab eo, ratione dicti nomine episcoofficii, pro tempore emanabant, sic con- pi, licet esset cardinalis. tineretur, videlicet (Auctoritate D. N. P., cuius Poenitentiariae curam gerimus), et in aliis (Auctoritate D. P. et de eius speciali mandato super hoc vivae vocis oraculo sibi facto); in reliquis vero (dicta auctoritate D. P et eius speciali et expresso mandato); ac huiusmodi literis et assertioni eiusdem Poenitentiarii, tam in indicio quam extra, absque eo quod facultas desuper eidem Poenitentiario per Sedem Apostolicam concessa in illis insereretur, fides indubia adhiberi consuevisset; et ab eodem tempore citra maior Poenitentiarius pro tempore existens, ex ipsius officii stylo, dum episcopus cardinalis existeret, se episcopum solum, non autem cardinalem nominare solitus esset, prout et reliqui episcopi cardinales in eorum literis faciebant; et literae praefatae cum antiquo, per maiores Poenitentiarios, qui pro tempore fuerant, adhiberi solito, sigillo oblongo in cera rubra et capsa cerae albae impresso pendente, secundum dicti officii stylum antiquum, sigillari; et sic expeditae, debitae executioni, absque ulla contradictione et exceptione, mandari, ac ab omnibus in debita obedientia haberi essent solitae.

§ 2. Quia tamen nonnulli iuris inter- Quidam tamen pretes diversarum partium, volentes plus his lite, is filem pon esse adhisapere quam oporteret, affirmare non eru-bendam asserebescebant, et in dubium reducere an literis dicti officii, cum verbis et sigillo praedictis, iuxta illius stylum approbatum ac abomnibus indifferenter servatum, fides esset adhibenda, et illis obedire haberent, affirmantes assertioni praedictae maioris Poenitentiarii super auctoritate sui officii et Papae speciali et expresso mandato praedictis non esse credendum: et pro eo quia venerabilis frater noster Iulianus, Ostiensis, olim Sabinensis episcopus, maior Poenitentiarius noster, post promotionem ad Sabinensem et translationem ad Ostien-

sua, olim tit. S. Petri ad Vincula presbyter cardinalis, se non cardinalem sed Sabinensem prius et, post translationem praedictam, Ostiensem episcopum nominabat, literas dicti officii dicto sigillo sigillatas modicae auctoritatis existere, in dicti officii et eius Poenitentiarii, immo verius apostolicae auctoritatis contemptum et scandalum plurimorum.

dum statuit.

§ 3. Nos tunc provide attendentes quod Ideo hic Sixt maior Poenitentiarius ordinaria iurisdicper alias eius literas, quas hic tione et auctoritate fungeretur, et pronon habet, illis pterea in suis literis, sicut alii ordinarii, sui officii auctoritates inserere non teneretur; quodque stylus ubilibet, praesertim in Romana Curia, literarum apostolicarum et aliarum, quae ab ea emanabant, in tantum pro lege servabatur, ut literae praeter stylum expeditae falsitatis suspicione non carerent; ac volentes huiusmodi insolentium temerariis ausibus obviare, et eorum, quos literae praedictae concernebant, conscientiarum paci et tranquillitati, dictique officii honori et immunitati consulere, per alias nostras literas, motu proprio et ex certa scientia decrevimus et declaravimus literis praedictis Poenitentiariae tunc expeditis, etiam quoad auctoritatem et mandatum huiusmodi de quibus in eis fieret mentio, absque ulla auctoritatis et mandati huiusmodi in eis insertione, plenam fidem adhiberi debere; et ad id probandum, alterius probationis adminiculum non requiri. Mandantes omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, quacumque dignitate et auctoritate fungentibus, sub excommunicationis aliisque censuris et poenis tunc expressis, quatenus literis praedictis Poenitentiariae, secundum dicti officii stylum praefatum tunc expeditis, et quas pro tempore in perpetuum expediri contingeret, crederent et obedirent, ac parerent in omnibus et per omnia, perinde ac si in illis maioris Poenitentiarii pro tempore existentis facultas et potestas sibi a nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus

pro tempore existentibus ac Sede praedicta concessa, quoad ea quae in eisdem literis Poenitentiariae continerentur, sufficiens inserta foret, et per literas apostolicas de dicti maioris Poenitentiarii auctoritate, et ei facto speciali et expresso mandato vivae vocis oraculo huiusmodi constaret, prout in eisdem literis nostris plenius continetur.

§ 4. Cum autem, sicut nuper, non sine Sediterum asanimi nostri molestia, etiam accepimus, serebant illi popraedicti iuris interpretes et alii prae-tentiarii ad fosumptores et durae cervicis, huiusmodi tiae tantum se literas Poenitentiariae dicti Poenitentiarii extendere, et ipsum non posnostri; necnon decreto, declarationi et se aliis commitmandato nostris praedictis adhuc obtem-tere facultates peraré contumaciter contemnant: ac ore lica Sede consacrilego publice dicere et allegare non vereantur literas Poenitentiariae huiusmodi solum et dumtaxat in foro conscientiae, non autem in foro iudiciali huiusmodi admitti debere; maiorisque Poenitentiarii huiusmodi potestatem ad forum poenitentiae et conscientiae dumtaxat se extendere et restrictam fore; ipsumque maiorem Poenitentiarium, licet in casibus, iuxta facultatem sibi a Sede praedicta concessam, per se ipsum dispensare et absolvere valeat, aliis tamen absolvendi et dispensandi aliasque facultates sibi concessas, per literas suas committere non posse: eis quoque, an literae, quae per praefatum officium Poenitentiariae expediuntur et expeditae reperiuntur, secundum antiquum stylum ipsius officii expeditae fuerint et expediantur minime constare, et propterea de earum validitate merito dubitari debere; pluribusque aliis ac exquisitis suggestionibus et cavillationibus praedicti maioris Poenitentiarii potestatem impugnare; et nihilominus eius literae huiusmodi ne executioni debitae demandentnr, et personae, quas concernunt, illarum votivum ac debitum effectum consequi valeant, indebite et iniuste impedire; eisdemque personis, contra tenorem literarum praedictarum, diversa alia

molestias ac damna inferre non erubescant, in animarum suarum periculum, ac ipsius Poenitentiarii, immo verius nostri et Sedis praedictae contemptum et vilipendium, ac personarum earum praeiudicium non modicum et gravamen, perniciosum quoque exemplum et scandalum plurimorum.

crevit,

- § 5. Nos tantae temeritati et audaciae, Bie ideo Pon- prout nostro incumbit officio, opportunis mitterepos. de- remediis occurrere, ac maioris Poenitentiarii et officii personarumque huiusmodi literas praefatas pro tempore expedientium honori, indemnitati et securitati consulere volentes, motu simili, non ad ipsius Iuliani Poenitentiarii vel alicuius alterius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et voluntate, et ex certa scientia, auctoritate apostolica, tenore praesentium decernimus et declaramus praefatum Iulianum et pro tempore existentem maiorem Poenitentiarium huiusmodi, non solum per se ipsum in casibus, iuxta facultates sibi a praedicta Sede concessas, dispensare et absolvere, et absolutiones et dispensationes christifidelibus impendendas huiusmodi in diversis mundi partibus per suas literas aliis committere libere et licite potuisse et posse.
- fragari,
- § 6. Quodque literae quaecumque per Et eins literas officium Poenitentiariae, sub solito sigillo in utroque foro probate et suf- oblongo in cera rubra et capsa cerae albae impressae pendente hactenus expeditae. et quae in posterum expediri continget, iuxta antiquum stylum dicti officii expeditae intelligantur, nec ad hoc aliud probationis adminiculum requiratur: ipsaeque literae, ut praefertur, expeditae et expediendae, illae videlicet quae forum conscientiae, in foro conscientiae tantum; et quae forum contentiosum concernunt, aut in quibus quod in contentioso aut utroque foro valeant appositum fuerit, tam in foro indiciali et contentioso ecclesiastico et saeculari, quam etiam in foro poenitentiae omnimodam fidem faciant et valeant; illis-

que stari et indubitanter credi debeat; ac personis praedictis, qui illas impetrarint et impetrabunt, in utroque huiusmodi foro, prout eis concessum fuerit, plenarie suffragentur et valeant.

§ 7. Volentes, ac motu et scientia simi- Poenasque inlibus statuentes quod omnes et singulae obedientib. imponit. personae, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, nobilitatis et præeminentiae fuerint, et quacumque ecclesiastica vel mundana dignitate praefulgeant, quae contra tenorem praesentium ac priorum literarum nostrarum huiusmodi aliquid facere attentaverint; et praemissis omnibus et singulis, in totum vel in partem, non paruerint, omnes et singulas censuras et poenas in dictis prioribus literis nostris contentas eo ipso incurrant.

§ 8. Et insuper, ut praemissa omnia, Executores 1tam in prioribus quam praesentibus literis stius const. denostris contenta, plenius observentur, et contumacia ac inobedientia illa contemnentium facilius comprimatur, venerabili fratri moderno et pro tempore existenti almae Urbis in spiritualibus vicario nostro, et dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, etiam pro tempore existenti, motu, scientia et auctoritate similibus per apo tolica scripta mandamus quatenus ipsi vel alter eorum, ubi, quando et quoties super praemissis vel aliquo praemissorum, pro parte cuiuslibet personae, de cuius interesse pro tempore agi contigerit, fuerint requisiti, seu alter corum fuerit requisitus, priores et praesentes literas, ac omnia et singula in eis contenta solemniter publicantes, illasque et illa, per se vel alium seu alios, inviolabiliter observari facientes: omnes et singulos, quos huiusmodi excommunicationis, suspensionis et interdicti aliasque censuras et poenas praedictas incurrisse eis constiterit, in ecclesiis, dum maior imbi populi multitudo ad divina convenerit, et locis aliis publicis, de quibus eis videbitur, excommunicatos et sententia huiusmodi irretitos publice nuncient et faciant

nunciari ab aliis, ac ab omnibus arctius evitari; necnon legitimis super iis habendis servatis processibus, eos et quemlibet eorum, quotiens opus fuerit, aggravare, reaggravare; necnon terras et loca, ad quae eos et aliquem eorum declinare contigerit, ecclesiastico interdicto supponere, illudque strictissime observari facere procurent. Contradictores, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 9. Non obstantibus felicis recorda-Contraria tol- tionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, illis praesertim quibus cavetur ne quis extra suam civitatem etc.

Nulli ergo etc.

Si quis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, septimo idus maii, pontificatus nostri anno decimo tertio.

Dat. die 9 maii 1484, pontif. anno xIII.

## XXIX.

Consanguinei et assines reorum in causis criminalibus condemnatorum, in Statu Ecclesiastico, ad redimendum eorum bona compellantur; eisque non extantibus vel impotentibus, communitates ad id cogantur; et parentes filiorum condemnatorum, etiam viventes, teneantur ad integram eorum legitimam fisco persolvendam.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa const. — 2. Consanguinei compellantur ad emendum bona condemnatorum. — 3. Et illis deficientibus, cogantur communitates locorum ad favorem Camerae. — 4. Parentesque tencantur filiis condemnatis legitimam solvere etiam in eorum vita.

# Sixtus episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cura pastoralis officii nobis, licet immeritis, superna dispositione commissa, studia nostrae mentis solicitare non desinit rebus singulis executionem adhibere iustitiae; et, ut latae in criminosos pro tempore condemnationes debitum sortiantur effectum, open et operam impendere efficaces.

§ 1. Fide digna relatione accepimus Causa constiquod nonnulli, suis exigentibus demeritis, tutionis. criminaliter in alma Urbe aliisque civitatibus, terris et locis, nostro ac Romanae Ecclesiae temporali dominio subiectis, pro tempore condemnati in variis pecuniarum summis, seu alias cum eorumdem condemnatorum confiscatione bonorum, a locis, in quibus sunt condemnati, se absentant, et ne quispiam eorum bona immobilia emat aut conducat a fisco, minis et aliis exquisitis remediis procurant, usque quo tractu temporis abolitis ex gratia condemnationibus huiusmodi, bona ipsa recuperent, fructum interim persaepe percipientes ex eis; sicque quamdam sibi vendicant suorum impunitatem delictorum: quae res alii incentivum tribuit delinquendi. Quidam vero ex eo praetextu, quod filii vel nepotes et in patris vel avi potestate existant, nec hona aliqua habeant, quae in patratis per eos excessibus (si illorum gravitas exigat) confiscari; aut alias per condemnationum ferendarum pro tempore contra eos executionem capi possint, ad delinquendum prae ceteris sunt promptiores.

§ 2. Nos igitur, attendentes parum esse consant. comsententias ferri, nisi debitae executioni pellantur ad odemandentur, ac, ratione casuum emer-demnatorum. gentium, licitum esse leges transgredi; ac volentes super his opportunum adhibere remedium, auctoritate apostolica, hac in perpetuum valitura constitutione sancimus licere exactoribus condemnationum huiusmodi, tam hactenus latarum quam aliarum, quas ferri contigerit in futurum in Urbe, civitatibus, terris et locis praedictis, sive condemnationum earumdem commodum ad Cameram Apostolicam, sive ad communitates civitatum, terrarum et

locorum eorumdem vel personas offensas, in totum vel in partem, sit perventurum, dum principales condemnatos habere non poterunt, compellere eorum consanguineos et affines usque in quartum gradum, iuxta canonicas sanctiones computandum, ad emendum bona, quae confiscata fuerint et confiscata non fuerint, pro currenti valore quantitatum latarum contra illorum dominos condemnationum earumdem.

§ 3. Et si consanguineos non haberent Et illis dest- vel haberent impotentes, super quorum tur communita- impotentia executorum eorumdem declales locorum ad rationi stetur, si confiscationes et condemnationes ipsae ad Camerae praefatae commodum sint cessurae, etiam communitates, universitates locorum, in quarum territoriis bona consistunt, ad huiusmodi emptionem faciendam teneantur.

vita.

§ 4. Et parentes habentes taliter con-Parentesq. te- demnatos in potestate sua, ad solvendum demnatis legiti- pro illis, quos habent in potestate, si ipsomam solvere e- rum bona sint confiscata, integram legitimam, quam haberent de bonis eorumdem parentum, si tunc decederent, cogantur; si vero in pecuniariis poenis damnati sint, ad poenas ipsas solvendum pro currenti quantitate, ad quam tunc ascendere contigerit valor legitimae memoratae, ita quod, soluta semel legitima modo praedicto, amplius de bonis huiusmodi non solvatur.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus etc. Nulli ergo *etc.* 

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, tertio kalend. iunii.

Dat. die 30 maii 1484, pontif. anno xIII.

# INNOCENTIUS VIII

PAPA CCXV

Anno Domini MCCCCLXXXIV.

Loannes Baptista Cybo, Genuensis, S. R. E. presbyter cardinalis tituli Sanctae Ceciliae,

'Amalphitanus episcopus, electus est in Romanum Pontificem die 29 augusti 1484, et coronatus est die 12 seguentis septembris. Innocentius octavus voluit appellari. Sedit autem, temporibus Friderici III imperatoris, annos vII, menses x, dies xxvII, quo tempore nonnullos creavit cardinales (1). Obiit die 25 iulii 1492, et sepultus est in basilica Vaticana. Vacavit Sedes dies xvII.

I.

Inquisitorum haereticae pravitatis iurisdictio contra haeresim sive sectam maleficorum (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Malefici committebant mala plurima. — 2. Hic ideo Pontifex per inquisitores contra eos procedi iubet, — 3. Et verbum Dei praedicari mandat etc., — 4. Executoremque huius constit. deputat. - 5. Contrariis derogat.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Summis desiderantes affectibus, prout pastoralis solicitudinis cura requirit, ut fides catholica nostris potissime temporibus ubique augeatur et floreat; ac omnis haeretica pravitas de finibus fidelium procul pellatur, ea libenter declaramus ac

(1) De numero cardinalium ab Innocentio factorum non constat. Ex Raynaldo et Infessura, auctore synchrono, unicam ab eo habitam fuisse cardinalium sex promotionem deducitur: apud Ciaconium octo numerantur cardinales. Oldoinus in nova Ciaconii editione alios quinque numerat, de quibus tamen non parvam inducit dubitationem. In laudato tamen Infessura legitur a cardinalibus, post Innocentii mortem, admissos in collegium et conclave fuisse filium Roberti de S. Severino, et patriarcham Venetum, quasi ab Innocentio creatos, sed cardinalitiis insignibus nondum donatis. (2) De his maleficis et sortilegis plene habetur in cap. 26, q. 1 et seq.; et in tit. De sortileg., necnon de commercium cum daemone habentibus; et sup. Constit. xLI loann. XXII, tom. IV, pag. 313.

Exordium.

etiam de novo concedimus per quae huiusmodi pium desiderium nostrum votivum sortiatur effectum; cunctisque propterea, per nostrae operationis ministerium, quasi per providi operatoris sarculum, erroribus extirpatis, eiusdem fidei zelus et observantia in ipsorum corda fidelium fortius imprimatur.

§ 1. Sane nuper ad nostrum, non sine Malefici com- ingenti molestia, pervenit auditum quod, in hic enunciata. nonnullis partibus Alemaniae superioris, nection in Maguntinen., Colonien., Treveren., Saltzumburgen, et Bremen, provinciis, civitatibus, terris, locis et dioecesibus, complures utriusque sexus personae, propriae salutis immemores et a fide catholica deviantes, cum daemonibus incubis et succubis abuti; ac suis incantationibus, carminibus et conjurationibus aliisque nefandis superstitiosis et sortilegis excessibus, criminibus et delictis, mulierum partus, animalium foetus, terrae fruges, vinearum uvas et arborum fructus; necnon homines, mulieres, pecora, pecudes et alia diversorum generum animalia; vineas quoque, pomeria, prata, pascua, blada, frumenta et alia terrae legumina perire, suffocari et extingui facere et procurare; ipsosque homines, mulieres, iumenta, pecora, pecudes et animalia diris tam intrinsecis quam extrinsecis doloribus et tormentis afficere et excruciare; ac eosdem homines ne gignere, et mulieres ne concipere, virosque ne uxoribus, et mulieres ne viris actus coniugales reddere valeant impedire; fidem praeterea ipsam, quam in sacri susceptione baptismi susceperunt, ore sacrilego abnegare; aliaque quamplurima nefanda excessus et crimina, instigante humani generis inimico, committere et perpetrare non verentur in animarum suarum periculum, divinae Maiestatis offensam, ac perniciosum exemplum ac scandalum plurimorum. Quodque, licet dilecti filii Henrici Institoris (1), in praedictis par-

> (1) Ripoll in Bullar. Ord. Praed. habet Henricus Institoris. Vide Echard, tom 1 script. Ord. Praed. ad an. mp, pag. 896 (n. T.).

> > Bull. Rom. Vol. V.

tibus Alemaniae superioris, in quibus etiam provinciae, civitates, terrae, dioeceses et alia loca huiusmodi comprehensa fore censentur; necnon Iacobus Sprenger, per certas partes lineae Rheni, Ordinis Praedicatorum et theologiae professores, haereticae pravitatis inquisitores, per literas apostolicas deputati fuerunt, prout adhuc existunt; tamen nonnulli clerici et laici illarum partium, quaerentes plura sapere quam oporteat, pro eo quod, in literis deputationis huiusmodi, provinciae, civitates, dioeceses, terrae et alia loca praedicta, illarumque personae ac excessus huiusmodi nominatim et specifice expressa non fuerunt, illa sub eisdem partibus minime contineri, et propterea praefatis inquisitoribus in provinciis, civitatibus, dioecesibus, terris et locis praedictis huiusmodi inquisitionis officium exequi non licere; et ad personarum earumdem, super excessibus et criminibus antedictis, punitionem, incarcerationem et correctionem admitti non debere, pertinaciter asserere non erubescunt. Propter quod, in provinciis, civitatibus, dioecesibus, terris et locis praedictis, excessus et crimina huiusmodi, non sine animarum earumdem evidenti iactura et aeternae salutis dispendio, remanent impunita.

§ 2. Nos igitur, impedimenta quaeli- Ric ideo Ponbet, per quae ipsorum inquisitorum officii sit. contra eos executio, quomodolibet retardari posset, procedi iubet, de medio submovere; et ne labes haereticae pravitatis aliorumque excessuum huiusmodi in perniciem aliorum innocentium sua venena diffundat, opportunis remediis, prout nostro incumbit officio, providere volentes, fidei zelo ad hoc maxime nos impellente, ne propterea contingat provincias, civitates, dioeceses, terras et loca praedicta sub eisdem partibus Alemaniae superioris debito inquisitionis officio carere, eisdem inquisitoribus in illis officium inquisitionis huiusmodi exequi licere; et ad personarum earumdem, super excessibus et criminibus praedictis, correctionem, incarcerationem et punitionem

admitti debere perinde in omnibus et per omnia, ac si in literis praedictis provinciae, civitates, dioeceses, terrae et loca ac personae et excessus huiusmodi nominatim et specifice expressa forent, au ctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus; proque potiori cautela, literas et deputationem praedictas ad provincias, civitates, dioeceses, terras et loca, necnon personas et crimina huiusmodi extendentes, praefatis inquisitoribus, quod ipsi et alter eorum, accersito secum dilecto filio Ioanne Gremper, clerico Constant. dioecesis, magistro in artibus, eorum moderno, sen quovis alio notario publico, et per ipsos et quemlibet eorum pro tempore deputando, in provinciis, civitatibus, dioecesibus, terris et locis praedictis, contra quascumque personas, cuiuscumque conditionis et præeminentiae fuerint, huiusmodi inquisitionis officium exequi; ipsasque personas, quas in praemissis culpabiles reperierint, iuxta earum demerita corrigere, incarcerare, punire et mulctare.

Et verbum Per praedicari mandat etc

§ 5. Necnon in singulis provinciarum huiusmodi parochialibus Ecclesiis verbum Dei fideli populo, quoties expedierit ac eis visum fuerit, proponere et praedicare; omniaque alia et singula in praemissis et circa ea necessaria et opportuna facere et similiter exequi libere et licite valeant, plenam ac liberam, cadem auctoritate, de novo concedimus facultatem.

Cvecutoremone huius constitu-

§ 4. Et nihilominus venerabili fratri tionis deputat; nostro episcopo Argentinensi, per apostolica scripta mandamus quatenus ipse, per se vel per alium seu alios, praemissa, ubi, quando et quotiens expedire cognoverit, fueritque, pro parte inquisitorum huinsmodi seu alterius eorum, legitime requisitus, solemniter publicans, non permittat cos per quoscumque super hoc contra praedictarum et praesentium literarum tenorem, quavis auctoritate molestari seu alias quomodolibet impediri: molestatores et impedientes et contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, præeminentiae,

nobilitatis et excellentiae aut conditionis fuerint, et quocumque exemptionis privilegio sint muniti, per excommunicationis, suspensionis et interdicti, ac alias etiam formidabiliores (de quibus sibi videbitur) sententias, censuras et poenas, omni appellatione postposita, compescendo, et etiam legitimis super his per eum servandis processibus sententias ipsas (quotiens opus fuerit) aggravare et reaggravare, auctoritate nostra procuret, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac Contraries deconstitutionibus et ordinationibus aposto-rogat. licis contrariis quibuscumque etc.

Nulli ergo *etc.* 

Si quis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto, nonis decembris, pontificatus nostri an. 1.

Dat. die 5 decembris 1484, pont. anno 1.

### II.

S. Leopoldi, Austriae principis, canonizatio et inter sanctos confessores adscriptio, cum festivitatis institutione pro die 15 mensis novembris.

### SUMMARIUM

1. Quod in psalmo xuiv inquit David de regina in vestitu deaurato, plene hic Pontif. exponit de Ecclesia militanti, - 2. Quam subdit Deum multorum agmine sanctorum roborasse; — 3. Et inter eos Leopoldum, Austriae principem, multis virtutibus ornatum, et marchionem Pium cognomento appellatum suscitasse. - 4. Is quadraginta annis principatum Austriae, turbulentissimis etiam temporibus, in pace rexit, - 5. Eiusque vitae exemplo amatorum saeculi excusationes disrupit, et illecebrarum contemptum docuit; - 6. Multis miraculis celebris fuit; - 7. Anno 1136 ad Deum migravit, et ad haec usque tempora populorum devotio percrebuit. - 8. Rodulphus ideo,

Austriae dux, pro illius canonizatione Innocentio VI supplicavit, — 9. Qui de eius vita inquisitionem fieri edixit. - 10. Eius superveniente obitu et bellorum turbinibus, usque ad Pauli II tempora intermissa fuit; — 11. Qui ad imperatoris, principum et praelatorum Germaniae preces, tribus card. eam commisit. — 12. Illo defuncto, iidem apud Sixt. IV pro d. canonizatione institerunt. — 13. Is inquisitionem cardinali in Germania legato commisit, qui eam perfecit, et Papae attulit. — 14. Processibus per tres cardinales ad hoc assumptos examinatis, et primum Sixto ac deinde in consistorio relatione habita, canonizatio conclusa fuit. — 15. Sixto defuncto, hic Pontif. Leopoldum sanctum esse pronunciat, et confessorum numero adiungit; — 16. Eius festum die 15 novembris agi decernit, et sepulchrum visitantibus indulg. concedit.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Sacrosanctam matrem Ecclesiam Quodin psal. 44 adstitisse a dextris Dei Reginam in veinq. Dav. de re-gina in vestitu deaurato, circumdatam varietate, non deaurato, plene ab re per prophetam traditur. Regina ponit de Eccle- equidem, quae illi Regi Domino, per quem reges regnant et principes iustitiam faciunt, desponsata sit. Unica eius columba; luna perfecta in aeternum; Arcturus per gyrum nocturna spacia perenni lumine illustrans; lucifer qui nescit occasum; aurora hic in crepusculo caligantis saeculi coruscans, et in diem lucidum in regno coelorum sese diffundens; Regina quae Illi serviat, cui servire regnare est; Illi fidem habeat, Illi se totam committat; Regina quae christifideles, sub umbra alarum suarum, extremo carcere ad regna coelorum perducat, ubere de coelo pleno lactet atque inebriet; ex multis aerumnis nos eripiens, regni coelestis cum Christo Domino participes efficiat. In vestitu, inquit, deaurato: vestimentum Ecclesiae sanctam fidelium vitam esse profitemur; nam sicut tota Ecclesia vestimentum est Christi, ita fideles quoque eiusdem Ecclesiae vestimentum esse arbitramur. Vesti-

mentum scilicet non habens maculam per peccatum, neque rugam per duplicitatem; sed per institiam in Deum, per simplicitatem cordis tensum; vestimentum innocentiae, quam homo a Deo plasmatus accepit, male a serpente persuasus perdidit, ad quam recuperandam poenitentia et Dei misericordia induimur. Vestimentum deauratum, splendore sapientiae aureo perlucens; clara enim est sapientia, quae nunquam marcescit; facile videtur ab his, qui eam diligunt, et invenitur ab his, qui eam quaerunt. Doctrix est disciplinae Dei, electrix operum illius, qua nihil locupletins; quae operatur omnia, artifex omnium; quae apud turbas claritatem, et honorem apud seniores praestat. Vestimentum deauratum perfectione auri, idest iustitiae, qua nihil humano generi utilius; dilectione disciplinae, ex qua custodia legum emanat; legum autem custodia, consummatio est incorruptionis. At vero incorruptio facit nos esse Deo proximos, per quam beatitudo aeternae vitae a nobis comparatur. Circumdata Ecclesia dicitur varietate gratiarum, administrationum et officiorum, iuxta verbum Apostoli: Divisiones gratiarum sunt, idem autem Spiritus eas conferens; divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus; et divisiones operationum sunt, idem vero Deus, qui operatur omnia in omnibus. Circumdata varietate potestatis, ordinis, status et variarum Ecclesiarum decore, quae, veluti adolescentulae, hanc, de qua sermo est, catholicam Ecclesiam, quasi matrem observant; non vetustae per culpam, sed novellae per gratiam; non senio steriles, sed ad spiritualem congruae foecunditatem et nova semper prole pullulantes. Nam a iusto Abel, unde Ecclesiae exordia trahimus, in hanc usque diem, quot sanctos orbis terrarum habuit, tot quasi palmites protulit, ex quibus varii in dies surgunt surculiqui in hac vinea nostra Sabaoth, quam, licet immeriti, praestante Domino, sortiti sumus excolendam, seruntur. Circumdata varietate, quod alia triumphantis, alia militantis Ecclesiae species existat. De triumphanti Domini sponsione repromittitur: Ego ero eis quidquid ab hominibus iuste desiderari potest. Ero illis honor, gloria, salus et vita, virtus et copia, pax et omne bonum. Militans autem Ecclesia fundae non inepte assimulatur; nam sicut ex funda in gyrum versata lapides exeunt, quibus adversarii feriuntur et Goliath prosternitur; ita ex sancta Ecclesia, dum per varias procellas et tempestates fluctuantes huius saeculi per tribulationum circuitum rotatur, fortes viri prodeunt, quibus quasi lapidibus iniquorum corda tunduntur, et de hoste humani generis nequissimo a Christi tyronibus triumphatur.

§ 2. Hanc ipsam Ecclesiam Deus om-Quam subdit nipotens mira quadam dispositione et neum muitorum potestate fundavit, pretioso unigeniti Filii rum roborasse; sui Domini nostri Iesu Christi sanguine dotatam esse voluit, multiplici Spiritus Sancti gratia ornavit, apostolorum simplicitate et fide roboravit, quos ignaros delegit, ut populos non tam sermo illorum quam causa ad credendum adduceret; martyrum tormentis, cruciatibus, constantia et trophæis stabilivit, repressa paulisper, quinimo confusa infidelitatis saevitia; et inimico homine superseminante zizania, crescente multiplicataque haereticorum pravitate, doctorum caelesti doctrina illuminavit; et demum confessorum, virginum aliorumque sanctorum intrepida confessione, solerti cura exemplisque imitatione dignissimis, adversus Sathanae insidias circumdedit.

§ 3. Inter autem alia saluberrima san-Et inter eos ctitatis exempla, divina misericordia sydus strioprincipem, quoddam mundo fulgere dedit beatum mulus virtuti- Leopoldum Austriae principem, Pium marchion. Pium marchionem cognomento appellatum; inpellatum susci- nocentiae, sapientiae et institiae vestimentis, quibus vestiri Ecclesiam praediximus, decorum; bonitate, mansuctudine atque clementia conspicuum; simplicitate, con-

tinentia et munificentia praeclarum; cuius integritas, vitae sanctimonia, humilitas, pictas, fides adeo apud christifideles invaluerunt, ut una omnium Germanorum voce pro sancto hactenus celebratus fuerit; cuius liberalitatem christianaeque religionis cultum nonnulla monasteria, et quidem celeberrima, ab eo cum amplissimis censibus constructa, alia etiam magno sumptu illustrata abunde testantur. Hic princeps optimus sacerdotes et viros religiosos admodum coluit, Summosque Pontifices tanta veneratione prosecutus fuit, ut ab Innocentio II, Romano Pontifice praedecessore nostro, peculiaris S. Petri filius appellaretur, et apostolica commendatione, atque ea plenaria, quam vulgo dicunt, absolutione dignus ab eodem Innocentio etiam mortuus iudicatus fuerit. Hic vir Dei in summis opibus educatus, in magna peccandi licentia constitutus, coniugalibus curis implicitus, principatus regimine impeditus; sedulo tamen pietatis et misericordiae munera subibat, lassos roborans, vacillantes confirmans, oppressos sublevans, inopes fovens. Inter curas domus, inter conjugales anxietates, inter affectus pignorum, inter multiplices principatus solicitudines, inter studia tot laborum, immaculatum sese ab hoc saeculo custodivit, et temporalia tractando aeterna disposuit.

§ 4. Quadraginta annis principatum is quadraginta Austriae regens et, quod maius est, illis annis principapraecipue temporibus, quibus propter Hen- turbulentissiricorum patris et filii mutuas concerta- mis eti um temtiones, et postea propter Henrici quarti revit, cum Lothario acerrimas contentiones, in Germania bellis, incendiis et agrorum vastationibus tumultuatum est, summa cum iustitia, humilitate et tranquillitate cuncta administravit; et aliis cacde et sanguine madentibus, creditam sibi Austriae provinciam in diuturna pace continuit; quibus ex meritis, aeternae retributionis et pacis praemia a Deo optimo maximoque, qui centuplicato foenore merita hominum pensat, est consecutus.

An. C. 1485

ptum doeuit;

§ 5. Praetendant nunc huius saeculi Eiusque vitae amatores, ad peccata excusanda, coniutorum saeculi gales, familiares, civiles aut regales solii evensat. disru- molestias, saeculi illecebras aut tentationes; brarum conten- Leopoldi exemplo divina Providentia eos circumscripsit, excusationes omnes circumvenit, aditum humanae tergiversationis conclusit, et, quasi aranearum telas, commenta humanae fragilitatis disrupit. A Deo creati et redempti, Deum debitis honoribus non colimus; et quod dolentes ex intimis referimus, Illum non tantum negligimus, sed blasphemamus saepenumero. Adhibita sunt praecepta divinae et humanae legis, praeceptis obtemperare tergiversamur. Addita sunt caelestis praemia gloriae, indicta poenarum diversa genera, censura correctionis inventa, ab illis faciem quasi rebelles avertimus. Sanctorum varia exempla ante oculos nostros proposita, ipsa quoque imitari contumaciter recusamus; imbecillitatem nostram, saeculi solicitudines, cum de salute nostra agitur, causamur. Leopoldi nobilis principis coniugati, ac multorum filiorum ac subditorum cura irretiti, clarissimo exemplo admonemur ut, omni excusatione semota, per haec temporalia ita caute ambulemus, ita sancte nos exerceamus ut aeterna non amittamus. Allecti spe momentaneæ huius prosperitatis, perpetuitate gloriae caelestis non fraudemur; sed mundi molestias, illecebras aut dignitates contemnendo, ad caelestem patriam totis viribus contendamus.

lis colebras fuit;

§ 6. Huius beati Leopoldi sanctimo-Multis miracu- niam Deus omnipotens innumerabilibus miraculis ad eius invocationem editis comprobavit; miraculis profecto, quae, tum in facti substantia, tum in eo quod factum fuit, tum in modo faciendi et ordine, vim et potestatem totius naturae excesserunt. Quis enim non miretur, cum audiat per Dei aeterni misericordiam, implorato Leopoldi auxilio, paraliticos, artheticos, febricitantem, podagra laborantem pristinae valetudini illico restitutos? Quis non magnalia Dei in hoc Sancto agnoscat, cum videat intercessionibus eius claudos recte ambulasse; apostematibus mortiferis infectos, liberatos; in carceribus constitutum, pedicis manicisque vinctum, per foramen unde hominis impossibilis exitus erat, eductum evasisse? in variis vitae periculis positos, illaesos servatos esse? Quis non tota mente obstupescat, et Deo Optimo Maximoque praeconia manifesta dicat, cum liquido deprehendat, meritis ac precibus huius sancti viri, mortuos suscitatos? mutos loquendi facultatem adeptos? caecos illuminatos? surdis auditum restitutum esse? Maxima sunt haec sanctitatis et divinae approbationis signa, humanam expectationem ac spem excedentia, et tamen clarissimis documentis comprobata sunt.

§ 7. Quinimo, ab anno Christi millesi- Anno 1135 ad mo centesimo trigesimo sexto, quo Leo- Deum migravit poldus vita functus ex terris ad caelestem que temp. ro-Hierusalem transivit, in nostra usque tempora et praesentem diem, magis atque magis manifestata mira de illo in mentibus hominum, in Austria praecipue, et per omnem Danubii ripam, devotio caelitus infunditur. Incredibile dictu quanta cum veneratione corpus eius, quod in monasterio beatae semper Virginis et Matris Dei Mariae ab eo condito, in loco, quod novum Claustroburgum appellatur, Pataviensis dioeceseos sepultum est, a christifidelibus visitetur, quibus votis celebretur pia eius memoria. Memoratu difficile esset quot et quantis tabellis et imaginibus illi dicatis exornetur, quanta luminariorum copia perlustretur. Procumbit supplex ante tumulum languentium et rogantium turba, opem Leopoldi implorans, nec expectatione irrita discedit.

§ 8. Haius veneratione et permultorum kodulphusideo, populorum salute Rodulphus, Austriae Anstr. dux, produx, impulsus est ut Innocentio Sexto tione Innocentio VI supplihuic Sanctae Sedi ea tempestate praesi- cavit, denti supplicaret quatenus Leopoldum sanctorum cathalogo adscribere dignaretur.

§ 9. Qui, re perspecta, quam sapientis-

Qui de eius vi- sime de vita et miraculis ac fama eiusta inquisit. seri dem Leopoldi, ex more institutoque maiorum, cum consilio sacri senatus inquisitionem tunc archiepiscopo Pragensi et aliis collegis delegavit.

§ 10. Verum, cum ea de re agi coep-Eus superve- tum esset, morte Innocentii, surgentibusbellorum turbi- que bellorum inter Australes et Pannonios mbus, usque ad diversis turbinibus, immensisque procellis ra interm. fuit; in Ecclesia Dei exortis, usque ad tempora Pauli secundi, praedecessoris nostri, inquisitio intermissa est.

§ 11. Carissimo autem in Christo filio Qui ad impe- Friderico Romanorum imperatori augusto, ratoris, princi-pum et praela- praelatis et principibus Germaniae apud torum Germa- eumdem Paulum multis precibus, tam bus cardin, eam sancti viri canonizationem absolvi petentibus, tribus S. R. E. cardinalibus, de fratrum suorum consilio, demandatum est a Pontifice praefato, ut solemnem inquisitionem ea in re adhiberent, et processus consuetos tum per se, tum per subdelegatos facerent: quod magna ex parte confectum erat, cum, evocato ad Dominum Paulo sanctae memoriae, Sixtus IV, praedecessor noster, in hac sancta Sede divina providentia constitutus est.

§ 12. Iterandas ergo preces et vehe-Illo defuncto, mentius agendum apud Sixtum imperator, iidem apud S.x-tum IV pro dicta praelati ac principes praedicti duxerunt, canoniz, insti- ut tam sanctum opus canonizationis coeptae perficeret.

§ 13. Is, ut certiori fide, quae de mi-1. d. inquisi- raculis et vita Leopoldi asserebantur, perli in Germania ciperet, venerabili fratri nostro Marco, epilegato commisti, qui eam per scopo Praenestinensi, tunc tituli S. Marci fecit et Papae presbytero cardinali et in Germania legato, ut praemissa percunctaretur iniunxit, qui locupletissimam de illis omnibus relationem per publica acta et legitimos processus eidem attulit.

§ 14. Dehinc processibus et actis publicis magna cum diligentia per veneratres cardinales biles R., episcopum Portuensem, Marcum ptos examina- praedictum, Praenestinensem, illo tempore tis, et primum episcopum assumptum, ac F. S. Eustachii, in consist. re- diaconum cardinalem, commissarios, dis- ] dum Leopoldus in medio populorum exal-

cussis; privata primo relatione eidem Sixto latione habita, facta, postmodum in sacro senatu referente clusa fuit. praedicto venerabili fratre R., episcopo Portuensi, dilucide re examinata et ex illorum sententia canonizatione conclusa, sicut Domino placuit:

§ 15. Sixto vita functo, nobis, qui eidem sixto defuncto, in onere et honore per divinam miseri- hic Pontif. Leo-pold. sanctum cordiam, licet indigni, successimus, reser-esse pronunciat vatum est, ut supremam manum tam san-numero adiunctae approbationi apponeremus. Consilio git; itaque habito rursus venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium, publica concione omnia, prout ex ordine gesta erant, Leopoldiq. vitam, miracula et reliqua merita per advocatum consistorialem proponi curavimus. Demum, vocatis omnibus, qui in Romana Curia degunt, praelatis, in frequenti eorum consessu, assistentibus nobis eisdem venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, singulorum vota praelatorum scrutati sumus. Quibus, Spiritus Sancti gratia cooperante, manibus pedibusque, utaiunt, in eam sententiam devenientibus, quod Leopoldus merito sanctus a nobis canonizandus esset, hunc in locum et publicum suggestum hac ipsa die conscendere decrevimus, ut, opitulante Domino, votis precibusque fidelium adiuvantibus, ipsum Leopoldum sanctum definiremus, et pro sancto venerari debere ab universis et singulis christianis mandaremus. Sicque hodie, sermone per nos habito, re divina peracta et reliquis solemnitatibus adhibitis, ad hanc sanctissimam canonizationem procedendum duximus. Cum autem verbo sapientiae Dominus affirmet homini, qui eum laudaverit et dilexerit Deum qui fecit illum, quod in medio populi sui exaltabitur, in plenitudine sancta admirabitur, in multitudine electorum habebit laudem, et inter benedictos benedicetur; mirumque in mo-

terunt.

attulit.

tatus sit, plenitudine caelestis gratiae admirabilis refulgeat, restat ut nostra approbatione inter electos et sanctos Dei laudetur inter benedictos benedicatur; quae illi abunde impartiemur, si eum inter sanctos Ecclesiae adnumerandum, pro sancto venerandum, atque publicis et solemnibus supplicationibus votisque in missarum celebrationibus aliisve divinis officiis invocandum, apostolica auctoritate iudicaverimus. Ad laudem igitur aeterni Dei, individuae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti, ad fidei catholicae robur et ornamentum, ad religionis christianae cultum augendum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi ac beatorum Petri et Pauli apostolorum et nostra, de venerabilium fratrum nostrorum consilio, statuimus, definimus et pronunciamus s. Leopoldum, Austriae marchionem, sanctorum cathalogo adscribendum, et publica veneratione pro sancto observandum, sicut et nos illum in praesentiarum manifesta voce sanctorum cathalogo annectimus, ac minorum confessorum numero adiungimus, publice sanctum definimus, profitemur et veneramur.

15 novemb. agi pulchrum visiconcedit.

§ 16. Statuentes festum eiusdem die Eius festum die 17 kalendas decembris debere celebrari, decernit, et se- et ipso festo eius sepulchrum, quod in putchrum visi-tantibus indulg. praedicto monasterio existit, visitantibus, et pro manutentione dicti monasterii manus porrigentibus adiutrices, septem annos et totidem quadragenas indulgentiae, in forma Ecclesiae miscricorditer perpetuis temporibus concedimus.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto, octavo idus ianuarii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 6 ianuarii 1485, pont. anno 1.

III.

Unio monasteriorum congregationis monachorum Vallis Umbrosae, sub uno abbate generali, nuncupando Vallis Umbrosae, et praesinitio nonnullarum ordinationum pro regimine monachorum dictae congregationis sub Regula Sancti Benedicti, iurisdictioque eiusdem abbatis (1).

### **SUMMARIUM**

Proæmium. - 1. Monasterium S. Salvi et aliud monasterium S. Michaelis de Passignano se concordarunt ut sequitur, videlicet: - 2. Quod ipsa monasteria unirentur, sed quilibet abbas in suo iure remaneret; — 3. Regulaque S. Benedicti in eis observaretur, — 4. Et quaedam alia circa regimen dd. monasteriorum et munus utriusque abbatis. - 5. Callist. III praedictorum informationem archiepisc. Florentino commisit et etiam executionem. — 6. Pius II a praedicto archiepiscopo unionem factam fuisse accepit, sed non plenarie executam, superveniente obitu Callisti III. — 7. Ideoque abbati B. Mariae Floren. in corumdem informationem et executionem, et nonnulla etiam specifice demandavit. — 8. Paul. II praedicta omnia executa sic fuisse percepit, - 9. Et iterato plenariam executionem commisit. — 10. Sixt. IV idem fecit. - 11. Post haec abbates generales constituerunt unam congregationem cum infra dicendis capitulis, et pro eorum confirmatione supplicarunt huic Pontifici, — 12. Hic modo Pontifex ea confirmat. — 13. Et de novo eadem statuit, - 14. Quibuscumque non obstantibus. — Tenor dd. capitulorum hic inseritur. — 15. Monasterium Vallis Umbrosae et eius abbas sit caput congreg. — 16. Congregatio Vallis Umbrosae denominetur. — 17. Abbas generalis sit perpetuus, et alii amovibiles, ut infra. — 18. Capitulum gen. singulis annis celebretur, in eoque octo eligantur defin... et abbas generalis praesideat, - 19. Qui totum representent capitulum omnimoda potestate, - 20. Quam exerceat generalis cum maiori parte definitorum. - 21. Alii abbates et priores annuatim eligantur in

(1) De horum monachorum institutione et aliis eos concernentibus, vide sup. in Constit. VIII Urbani II, Cum universis, tom. II, pag. 133.

dicto capitulo. - 22. Visitatoresque constituantur ad executionem statutorum in capitulo etc. — 23. Generalis et visitatores de praelatis dictae congregationis disponere possunt. — 24. Capitulum non dissolvatur antequam locus pro seq. capitulo deputetur. — 25. Monachi translati ab uno ad aliud monasterium de praedictis, illius censeantur professi ad quos translati sunt. - 26. Abbates antiquis suorum monasteriorum privilegiis uti possint. — 27. Conventiones praelatorum congreg. auctoritate apost. confirmatae censeantur. — 28. Cardinales et alii commendatarii cum licentia Sedis Apostolicae ad favorem dictae congregationis cedere possint. - 29. Ita tamen per monasteria cedenda ad solutionem quindenniorum Camerae Apost, teneantur. - 30. Regimen congreg. sit praelatorum eiusdem. — 31. Commendatio aliis praelatis denegatur, absque auctoritate Sedis Apostolicae et expressa derogatione privilegiorum congregationis. — 32. Provisio hic datur, casu quo monasterium Vallis Umbrosae commendaretur. — 33. Praelati, in ingressu capituli, ab omnibus officiis et dignitatib. absoluti censeantur. 34. De abbat. et prioratibus quoquomodo vacantibus generalis cum definitoribus aut visitatoribus disponat. — 35. Praelatura vacet si quis ad capitulum non accesserit, — 36. Abbasque generalis cum visitatoribus de ea provideat; — 37. Et de abbatiis vacantibus inter unum et aliud capitulum, idem generalis cum visitatoribus provideat. — 38. Praelati perpetui cedere possint ad favorem congreg., et cessionem huiusmodi generalis cum definitoribus vel visitatoribus recipiat, et cedentibus provideat, providendo de solutione annatae singulis quindenniis Camerae Ap. de omnibus abbatiis et praelaturis etiam annalibus. — 39. Generalis abbatis in omnes omnimoda sit iurisdictio. — 40. Monasteriique Vallis Umbrosae privilegia firma persistant. — 41. Generalis cum definitoribus possit unum professum deputare ad scribendum acta capituli, et ei, prout publico notario, plene credatur.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Alto divinae providentiae consilio, summi sacerdotii vices, meritis licet inferioribus, gerentes in terris, ad universa monasteria et pia loca, pro illorum felici statu confovendo, nostrae vigilantiae frequenter dirigimus intuitum, et his, quae pro illarum pace et unitate consideratione provida et matura deliberatione processisse comperimus, ut inconcussa soliditate roborata (1), libenter, cum a nobis petitur, apostolici muniminis adiicimus firmitatem.

§ 1. Dudum siquidem fel. rec. Callisto Monasterium S. Papae III, praedecessori nostro, pro parte Salvi et aliud monasterium S. tunc abbatum et dilectorum filiorum S. Salvi Michael. do Pasprope Florentiam et S. Michaelis de Pas- signano se consignano, Fesulanae dioecesis, Ordinis Vallis quitur, videli-Umbrosae monasteriorum, conventuum, exposito quod olim ipsi provide considerantes quod in dicto monasterio S. Salvi monacorum numerus adeo excrescebat, quod fructus ipsius monasterii et illius habitationes ad sustentandum et manutenendum dictos monacos, praesertim certis anni temporibus, minime sufficiebant; quodque praefatum monasterium de Passignano in loco solitario positum erat, et in eo pauci monaci morabantur, quamvis illius fructus, redditus et proventus ad sustentationem plurium monacorum quam ibi essent suflicerent, inter se talem, inter cetera, iniverant concordiam, videlicet:

§ 2. Quod ipsa monasteria invicem uni- Quod ipsa morentur, ita tamen quod unum ab altero nas. unirentur, sed quilibet ab. non dependeret, et quod quilibet abbas in suo iuro reremaneret in sua dignitate et iure;

§ 5. Quodque in singulis monasteriis Regulaq. S. Bepraedictis observaretur Regula Sancti Be-nedicti in eis nedicti.

§ 4. Et quod abbas S. Salvi posset mit- Et quaedam atere et revocare ad nutum suos monacos lia circa regiad monasterium de Passignano praedictum, sterior, et muac monaci sic per eum missi, pro tempore nus utriusq. abquo ibi morarentur, forent veri monaci ipsius monasterii de Passignano in actibus capitularibus et in omnibus peragendis, ac si in ipso monasterio de Passignano fuerint tacite vel expresse professi. Et quod cura dicti monasterii de Passignano, in spiritualibus, foret in manibus illius de dictis

(1) Deest forte permaneant (R. T.).

Procenium.

monacis, quem elegissent dicti duo abbates; et quando casu similiter veniret quod aliquis abbas eorum monasteriorum moreretur, tunc illorum monaci, una cum abbate remanente et oeconomo monasterii vacantis huiusmodi, possent libere procedere ad electionem novi abbatis, quando tamen eis videretur et placeret; qua electione legitime celebrata, ille, qui foret electus, intelligatur et foret verus abbas, absque alia confirmatione Sedis Apostolicae vel alicuius superioris, reservata tamen taxa consueta Camerae Apostolicae persolvenda; necnon quod dicti abbates, durante eorum observantia, possent recipere omnes clericos sive laicos de saeculo ad ipsa monasteria fugientes, absque licentia ipsius generalis dicti Ordinis.

§ 5. Praefatus Callistus, praedecessor, Callist Ili præ-dictorum abbatum in ea parte supplicamation. archi- lionibus inclinatus, bon. mem. Antonio episc. Florentino commisit et archiepiscopo Florentino suis literis dedit enam executio in mandatis ut, vocato dicto generali, in praemissis omnibus et singulis auctoritate apostolica per se ipsum provideret et exequeretur, prout conscientiae suae videretur expedire.

listi III.

§ 6. Postmodum vero, pro parte dicto-Pius II a prae- rum abbatum et conventuum recolen. mem. dicto archiepi-scopo unionem Pio Papae II, etiam praedecessori nostro, fact. fuisse ac exposito quod praefatus Antonius archieplenarie execu- piscopus, de praemissis omnibus et sintam, superve-nien. obitu Cal- gulis certam notitiam habens, vocato dicto generali, monasteria praedicta insimul univerat, annexerat et incorporaverat, et alia in dictis literis contenta fecerat; quodque, antequam unio, annexio et incorporatio praedictae suum consecutae fuissent effectum, idem Callistus fuerat vita functus.

B. Mariae Flo-

§ 7. Praefatus Pius, praedecessor, tunc Ideoque abbati dictorum abbatum et conventuum suppliren. in eorum. cationibus inclinatus, abbati monasterii dem informationem et execu- B. Mariae Florentin., eius proprio nomine tionem et non- non expresso, suis literis dedit in mancifice demanda- datis ut de praemissis omnibus et singulis ac eorum circumstantiis universis se diligenter informaret, et si per informa- | Paulo Papae II, etiam praedecessori nostro,

tionem huiusmodi ita esse reperiret, monasteria praedicta, iuxta tenorem dictae concordiae insimul uniret, annecteret, incorporaret, ac inter cetera statueret et ordinaret quod unum monasteriorum praedictorum ab altero non dependeret, nec alterius membrum esse censeretur, sed esset eorumdem abbatum et conventuum una congregatio, per quam dicta monasteria gubernarentur, et quilibet abbatum tunc existentium monasteriorum praedictorum remaneret perpetuo in sua dignitate et iure quamdiu viveret vel alteri cedendum duceret; et quod, quandocumque aliquem abbatum monasteriorum praedictorum ab hac luce migrare contingeret, seu regimini et administrationi dicti monasterii cederet, aut monasterium suum alias quoquomodo dimitteret, liceret tunc abbati superstiti ac oeconomo monasterii taliter vacantis necnon monacis praedictis ad electionem futuri inibi abbatis procedere, qua electione rite et legitime celebrata, ille, qui foret electus, intelligeretur et foret verus abbas, absque alia confirmatione Sedis Apostolicae, reservata tamen taxa praedictae Camerae, ut superius est expressum; et quod quilibet in abbatem electus, quolibet anno in capitulo peripsam congregationem celebrando, teneretur libere renunciare in manibus ipsius congregationis vel praesidentium seu definitorum eiusdem, qui potestatem haberent huiusmodi electionem confirmandi vel infirmandi; quodque tam praedicti quam aliorum quorumcumque monasteriorum dicti Ordinis Vallis Umbrosae ubilibet constitutorum abbates conventiones praedictas, absque alicuius superioris licentia, recipere et admittere possent. Ipsique vel eorum vicarii, durante observantia huiusmodi, omnes tam clericos quam laicos de saeculo fugientes ad probationem Regulae, demum ad professionem, absque dicti generalis licentia, admittere possent, indulgeret.

§ 8. Successive vero fel. recordationis

percepit,

Paul, II prac-pro parte universorum monasteriorum eduta sic fuisse dictae congregationis Sancti Salvi exposito quod tunc abbas dicti monasterii B. Mariae ad earum Pii praedecessoris literarum executionem, iuxta illarum tenorem, rite procederet, quia per diligentem examinationem, praemissa reperisset esse vera, Sancti Salvi et de Passignano monasteria praedicta insimul univerat, annexerat et incorporaverat, ac omnia alia praedicta statuerat, ordinaverat et indulserat.

§ 9. Necnon eidem Paulo, praedeces-El iterato ple- sori subiuncto quod dilecti filii abbates tionem commi- et conventus Sancti Michaelis de Forculis Pistoriensis et Sancti Michaelis in Podio ac Sancti Donati Senensis dicti Ordinis monasteriorum conventiones praedictas, vigore statuti et ordinationis ac literarum Pii praedecessoris huiusmodi, dicto Pio praedecessore adhuc in humanis agente, recepissent et admisissent; ac unio, annexio et incorporatio praedictae solum ad dictum monasterium Sancti Salvi effectum sortitae fuerant; et causae propter quas unio, annexio et incorporatio factae fuerant adhuc durarent et efficacissimae forent, idem Paulus praedecessor certo iudici in partibus illis dedit in mandatis ut, vocatis quorum interest, de praemissis omnibus et singulis et eorum circumstantiis universis, auctoritate sua se diligenter informaret, et si per diligentem informationem huiusmodi ita esse reperiret, praedicta omnia monasteria, iuxta concordiam praedictam, invicem necnon congregationi praedictae eadem auctoritate uniret, appropriaret, incorporaret et annecteret; necnon omnia et singula in dictis Pii praedecessoris literis commissa et mandata, de novo auctoritate praedicta faceret, statueret, ordinaret, indulgeret et exequeretur, iuxta eiusdem praedecessoris literarum continentiam et tenorem.

§ 10. Et demum recol. mem. Sixto Sat W idem Papae quarto, similiter prædecessori nostro, fecil. pro parte abbatum et congregationis praedictorum, exposito quod pro eo quod unio,

annexio et incorporatio huiusmodi adhuc, quoad de Podio, Sancti Donati et de Passignano monasteria praedicta effectum sortita non fuerant; et pro eo quod idem Sixtus praedecessor, dicto Paulo etiam praedecessore, sicut Domino placuit, vita functo, fuerat ad apicem summi apostolatus assumptus, in primordio suae assumptionis omnes uniones, annexiones et incorporationes de quibusvis Ecclesiis, monasteriis, dignitatibus, officiis et beneficiis et locis, quomodolibet apostolica vel alia quavis auctoritate factas, quae suum sortitae non fuerant effectum, revocaverat et irritaverat et cassaverat, et nullius existere firmitatis declaraverat, effectum sortiri nequiverant in futurum; et causae, propter quas unio, annexio et incorporatio praedictae factae fuerunt, adhuc durarent, idem Sixtus praedecessor, etiam certo iudici in partibus illis dedit in mandatis ut, vocatis quorum interesset, de praemissis omnibus et singulis ac circumstantiis universis, auctoritate sua se diligenter informaret, et si per informationem huiusmodi reperiret ita esse, de Passignano, de Podio et Sancti Donati monasteria praedicta invicem et congregationi praedictae, iuxta formam dictae concordiae, perpetuo uniret, adnecteret et incorporaret; necnon omnia et singula in dictis literis contenta, commissa et mandata, eadem auctoritate de novo faceret, statueret, ordinaret, indulgeret et exequeretur, etiam iuxta earumdem literarum continentiam atque formam, prout in singulis desuper confectis literis praedecessorum huiusmodi, ad quarum executionem, servatis illarum formis, respective processum extitit, plenius contineretur.

§ 11. Cum autem, sicut exhibita nobis 19 1 haec abnuper pro parte Blasii generalis dicti bates gen. con-Ordinis Vallis Umbrosae et eiusdem B. congregationem eum infra di-Mariae Vallis Umbrosae, necnon Sancti cendis capitulis Salvi prope Florentiam, ac Sancti Michaelis contirm. supplide Passignano, et Sancti Fidelis de Pupio car. huic Pon-Aretin., et Sancti Cassiani de monte Scha-

An. C. 1485

lar. Fesulan. dioec., et Sancti Pancratii Florentin., et Sancti Michaelis in Podio, Sancti Donati Senen., necnon Sancti Michaelis de Forculis Pistorien., et Sanctae Praxedis de Urbe, et Sanctae Mariae de Monte Plano Pistorien. dioec., et aliorum dicti Ordinis monasteriorum, abbatum et conventuum ac priorum dilectorum filiorum petitio continebat, licet longo tempore Sancti Salvi et de Passignano, et successive praefata alia monasteria et prioratus, ex diversis concessionibus apostolicis, a dicto monasterio Vallis Umbrosae, quod est caput totius Ordinis, sub vocabulo congregationis Sancti Salvi, aliqualiter separata fuerint et de per se degerint, nuper tamen generales abbates et conventus praedicti provide considerantes quod, si Vallis Umbrosae ac Sancti Salvi ac de Passignano et alia monasteria praedicta, in quibus regularis observantia viget, earumque personae ad unum corpus mutuae caritatis redigerentur, uberiores fructus in Dei honorem exinde provenire; et Ordo ipse, coadunatis viribus, facilius ampliari et conservari posset, habito circa praemissa diligenti tractatu et matura deliberatione, salvo semper beneplacito Sedis Apostolicae, certa capitula formam et directionem praemissorum ac felicem et prosperum statum eorum concernentia fecerunt et ordinaverunt, nobisque humiliter supplicarunt ut capitulis praedictis, pro illorum substantia (1) firmiori, robur apostolicae confirmationis adiicere, ac aliis et eorum statui super his opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

mat.

- § 12. Nos igitur, qui unitatem, pacem Hic modo Pon et charitatem inter quoscumque fideles, et praesertim sub suavi Religionis iugo Altissimo famulantes confovere, ex pia mentis nostrae consideratione intensis desideramus affectibus; quique singula huiusmodi per venerabilem fratrem nostrum Oliverium, episcopum Sabinensem, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem et ipsius Ordinis protectorem, ac dilectum filium
  - (1) Leg. put. subsistentia (R. T.).

magistrum Antonium de Grassis, cappellanum et referendarium nostrum, ac causarum Palatii Apostolici auditorem, et ambos iuris utriusque doctores eximios, de quorum side, prudentia et integritate specialem in Domino fiduciam obtinemus, diligenter examinari, limitari, corrigi et emendari et praesentibus annotari fecimus, huiusmodi supplicationihus inclinati, omnia et singula capitula praedicta, cum omnibus et singulis in eis contentis partibus, tenoribus et clausulis; ac uniones, annexiones et incorporationes ipsas, quatenus opus sit, auctoritate apostolica, tenore praesentium et ex certa nostra scientia confirmamus et approbamus, ac viribus perpetuo subsistere debere decernimus et declaramus, supplentes omnes et singulos defectus tam iuris quam facti, si qui forsan intervenerint in eisdem.

§ 13. Et nihilominus, pro potiori prae- Et de novo eamissorum observatione, omnia et singula capitula, uniones quoque, annexiones et incorporationes praedicta, auctoritate. scientia et tenore praedictis, etiam iuxta tenorem capitulorum ipsorum, de novo facimus, statuimus et ordinamus, illaque inviolabiliter observari debere similiter decernimus et declaramus.

§ 14. Non obstantibus quibuscumque Quibuscumque revocationibus per nos et praedecessores non obstantib. nostros praefatos de unionibus huiusmodi, quae sortitae non fuerint effectum, factis, quas, quoad hoc, pro infectis haberi volumus; necnon una nostra, per quam volumus quod in unionibus semper commissio fieret ad partes, vocatis quorum interest, et semper in eis, tam uniendi, quam illius cui uniretur, beneficiorum veri valores secundum communem existimationem exprimerentur, aliquin unio non valeret; et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon monasteriorum et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; ac Callisti et aliorum praedecessorum literis

Tenor dd. ca- ceterisque contrariis quibuscumque. Tenor autem dictorum capitulorum sequitur et est talis.

§ 15. In primis, quod dictum monaste-Monast. Vallis rium Vallis Umbrosae et abbas generalis ius abbas sit ca- illius sit caput totius Religionis praedictae. put congreg. Item, quod, eo primo cedente vel decedente, alter eligatur, prout inferius adnotabitur. Item, quod omnia monasteria et monaci totius congregationis S. Salvi subiiciantur generali tamquam capiti.

§ 16. Et in futurum vocetur congre-Congreg. Vallis gatio Vallis Umbrosae, et non Sancti Salvi; gaudeatque ipsa nova congregatio omnibus mmetur. privilegiis, exemptionibus et immunitatibus, quibus ipsa congregatio Sancti Salvi

> gaudebat, perinde acsi eidem congregationi Vallis Umbrosae concessae fuissent.

§ 17. Item, quod abbas Vallis Umbro-Abbas general sae et generalis totius Ordinis pro temtuus, et alii a- pore existens remaneat perpetuus. Ceteri movibiles, ut in vero abbates et praelati dictae congregationis sint amovibiles, ut inferius adnotabitur.

§ 18. Item, quod omni anno capitulum Capitulum ge generale dictae congregationis in loco ad annis celebre- hoc deputando celebretur, in quo eligantur tur, in coque annuatim octo definitores de numero abocto definitures eligantur, etab- batum seu monachorum dictae congrehas generalis gationis tantum in sacerdotio constitutorum. In quo capitulo abbas generalis, ut caput, praesideat.

§ 19. Item, quod pracfatus pater abbas Qui totum re- generalis, cum dictis definitoribus electis, pitul. omnimo. repraesentet totum capitulum praefatum, da potestata, et habeat libertatem plenam et auctoritatem gubernandi et ordinandi dictam totam congregationem, tam in spiritualibus quam in temporalibus; corrigendique excessus et errores quorumcumque abhatum et monachorum et conversorum, juxta canonicas sanctiones et instituta regularia dicti Ordinis et novae congregationis et alias, prout eorum conscientiae videbitur expedire.

> § 20. Item, quod generalis pro tempore existens, una cum maiori parte definito-

rum, omnimodam utilitatem, honorem et Quam exerceat statum prosperum dictae novae congre-iori parte destgationis concernentia facere, statuere et nitorum. ordinare possint, non obstante contradictione minoris partis.

§ 21. Item, quod generalis et definitores Alii abbates et praedicti annuatim habeant deputare ab- priores annuabates et priores annuales in capitulo, prout dicto capitulo. eorum conscientiae videbitur, non obstante forma data eligendi in literis fel. rec. Pii

Papae secundi, per quas statutum fuit quod electio fieri deberet in loco monasterii vacantis, et per oeconomum et mo-

nachos eiusdem.

§ 22. Item, quod pater generalis et visitatoresque definitores in fine capituli eligant duos constituent, ad execution, stavisitatores dictae congregationis in sacer- tutorum in cadotio con titutos, qui, una cum patre ge- pitulo etc. nerali, postquam dicti definitores functi fuerint officio, eamdem auctoritatem habeant omnia ordinata in capitulo praecedenti exequendi, prout pater generalis et definitores facere poterant. Quorum visitatorum officium tantum duret quousque sequens proximum capitulum congregabitur, et non ultra.

§ 25. Item, quod etiam pater genera- Gener. et vilis et dicti visitatores pro tempore exi-sitator de prae-latis dictae constentes possint, eorum officio durante, dis- gregationis disponere et ordinare de abbatibus et praelatis dictae congregationis annualibus tantum; illosque ex legitima causa et aliquali praecedente summaria causae cognitione amovere, et eorum loco alios deputare, prout corum conscientiae, Religionis praelatae quieti et utilitati videbitur expedire.

§ 24. Item, quod capitulum dictae con- Capitulum non gregationis dissolvi non possit, nisi prius dissolvat antelocus novi et sequentis capituli per patrem seq. capitul. degeneralem et definitores sit ordinatus et deputatus; et quod dictus locus sic deputatus amoveri non possit, nisi expresso consilio patris generalis et visitatorum praedictorum.

§ 25. Item, quod praelati et monaci, ut Monachitranssupra, de uno monasterio dictae congre- liud monast. de gationis, in quo prius erant, ad aliud trans- praedictis, il-

lati ab uno ad a-

lius censeantur lati ut veri professi illius monasterii ad translati sunt. quod transferuntur, reputentur; habeantque vocem in capitulo, et omnia alia facere et exercere possint, ac si in illo tacitam vel expressam professionem emisissent.

censeantur.

- § 26. Item, quod praelati dictae con-Abbates anti- gregationis omnibus privilegiis, insigniis nasterior privi- et præeminentiis, dignitatibus et iurisdilegiis uti pos-ctionibus suis monasteriis, in genere vel in specie, seu alias auctoritate apostolica vel quavis alia quomodocumque concessis, uti et gaudere possint, quibus antea utebantur et gaudebant, sine praeiudicio praefatae congregationis et literarum de et super praesentibus noviter expediendarum.
- § 27. Item, quod conventiones inter Conven. prae- praelatos dictae congregationis cum praegationis aucto- latis qui per antea dictae congregationi ritate apostoli- aggregati sunt et adhuc adimpletae non ca confirmatae sunt, vel conventiones quae in futurum fient cum praelatis perpetuis dicti Ordinis, qui praefatae congregationi aggregabuntur seu adhaerere voluerint, eiusdem roboris et momenti sint et esse censeantur, firmaque et illibata permanere habeant, ac si auctoritate apostolica munita forent.
- § 28. Quodque praesens capitulum Cardinales et intelligatur, etiam quoad commendatarios alii commenda-tarii cum licen. monasteriorum seu beneficiorum dicti tia Sedis Apo Ordinis, cardinales, patriarchas, archievorem dic. con- piscopos et episcopos seu quosvis alios: gregationis ce- ita quod ipsi tales commendatarii, non obstantibus reservationibus apostolicis specialibus vel generalibus, et aliis in corpore iuris clausulis, praesentibus et futuris, possint in favorem dictae congregationis cedere, cum auctoritate tamen Sedis Apostolicae.

dere possint.

§ 29. Quodque conventiones super praetta tamen per missis faciendae valeant, prout superius est denda ad solu expressum, proviso tamen quod a die, quo tionem quinden-niorum Came- huiusmodi monasteria cederentur, et ipsi rae Apostolicae congregationi aggregarentur, infra sex menses, annata; et deinde, de quindecim annis in quindecim annos, Camerae Apostolicae per dictam congregationem persolvatur.

§ 30. Item, quod monasteria dictae Regimen concongregationis solum per praelatos eius- lator. eiusdem. dem congregationis, ut supra electos et ordinatos, regi et gubernari debeant; qui sic electi et instituti auctoritate apostolica regant et gubernent dicta eorum monasteria in spiritualibus et temporalibus, absque alia Sedis Apostolicae provisione, servata tamen in praemissis voluntate dicti Pii praedecessoris de et super solutione annatarum, ut supra.

§ 51. Item, quod nullus, cuiuscumque Commend. aliis status, gradus et conditionis existat, etiam-gatur, absq. ausi abbatiali, episcopali, archiepiscopali aut ctoritate Sedis Apostolicae et cardinalatus dignitate praefulgeat, quo- expressa deroquomodo dictae congregationis monaste-gatione privileria, sive eorum loca et beneficia, in com-gationis. mendam recipere possit seu habere, nisi auctoritate apostolica, et cum derogatione expressa privilegiorum et indultorum dictae congregationis; et non solum intelligatur de monasteriis et de beneficiis quae in praesentiarum dictae congregationis sunt, sed de eis eiusdem Ordinis, quae in futurum illi aggregabuntur.

§ 32. Item, quod si aliquo casu, quod Provisio bic daabsit, contingeret dictum monasterium tur, casu quo monaster. Val-Vallis Umbrosae commendari, ubi num- lis Umbr. comquam a memoria hominum fuit commendatum, quod tunc sit licitum definitoribus, si tunc erit capitulum; et si non, visitatoribus; aut si mortui essent, capitulo generali dictae congregationis eligere unum vicarium generalem, qui in omnes abbates, priores et personas eorum et loca eorumdem habeat illam eamdem facultatem, quam haberet generalis. Et quod haec facultas duret dumtaxat durante commenda. Cum clausula, quod ipsi de congregatione nihil habeant agere cum commendatario, sed cum vicario, modo praemisso per eos ordinando et deputando.

§ 33. Item, quod omnes praelati, an- Praelati, in innuales tantum, dictae congregationis, in ab omnibus of introitu capituli, sint et esse intelligan- fisiis et digni-

An. C. 1485

tatibus absoluti tur absoluti a dignitatibus et officiis, quae censeantur. tunc obtinebant.

torib. disponat.

§ 34. Et nihilominus eorum monaste-De abhatiis et ria vacare non intelligantur, etiam si abquom. vacan- bates et priores in Romana Curia, vel extilus generalis tra eam, aut eundo ad eam, vel redeundo bus aut visita- decederent. Et quod solum praefatum capitulum dictae congregationis, quantumcumque duret, de eis disponere habeat, ut supra, videlicet generalis cum definitoribus sive cum visitatoribus, non obstantibus quibuscumque reservationibus, nisi aliter per Sedem Apostolicam ex aliqua rationabili causa disponeretur vel provideretur.

eet, si quis ad acresserit.

§ 35. Item, si aliquis abbas annualis, Praelatura va sive praelatus praefatae congregationis, capitulum non quacumque legitima causa impeditus, sive alias quovis modo in dicto capitulo interesse non poterit, sive venire neglexerit vel recusaverit, eo ipso, congregato capitulo, absolutus a dignitate vel officio sit et esse censeatur,

povideat;

§ 36. Ita quod abbas generalis, una Abbasque ge- cum definitoribus, ut supra, de novo abfinitorib. de ca bate et priore, loco dicti abbatis sive prioris absentis, prout eis videbitur expedire, providere possint, perinde ac si ipsi abbates et priores in dicto capitulo expresse suis monasteriis et prioribus (1) renunciassent.

§ 37. Item, si contingat aliquis abbas Et de abbatiis annualis sive perpetuus dictae congreter unum et a gationis, abbate generali excepto, inter lind capitulum, capitulum et capitulum ab humanis decum visitatori- cedere, vel alias ab administratione sui monasterii amoveri, ut supra, abbas generalis praefatus, una cum visitatoribus, ut supra, de novo abbate providere habeant, possint et debeant, et talis provisio auctoritate apostolica rata sit et firma.

§ 38. Item, quod praelati perpetui di-Praelati perpe- cti Ordinis, qui iam dictae congregatiosiat ad favorem ni aggregati sint, vel in posterum aggrecongr., et ces gari voluerint, et cedere vellent regimini modi gen. cum et administrationi dictorum monasteriovisitatoribus re. rum eorum in favorem dictae congrega-

(1) Lege prioratibus (R. T.).

tionis, cedere possint in manibus dicti cipiat, et cedenpatris generalis et definitorum, seu in ma-providendo de nibus patris generalis et visitatorum, qui solutione annapotestatem habeant admittendi cessionem, denniis Cameet dictae congregationi praefata monaste- rae Apostol de omnib. abbatiis ria sic cessa aggregandi, auctoritate apo- et prael. etiam stolica, iuxta privilegia praefatae congregationi S. Salvi concessa. Et nihilominus dictus pater abbas generalis, una cum definitoribus seu visitatoribus pro tempore, potestatem habeat eosdem praelatos, qui sic cedent, ad vitam sive ad tempus eisdem monasteriis praeficere in abbates, prout eis videbitur, proviso quod, a die cessionis huiusmodi infra annum, Camerae Apostolicae integra annata praefati monasterii sic cessi actualiter et integre persolvatur. Et deinde, de quindecim annis in quindecim annos, perpetuo annatam solvere teneantur et se obligent, iuxta literas dicti Pii. Et hoc, quod dicitur de annata solvenda de quindecim annis in quindecim annos, intelligatur et censeatur statutum etiam in abbatibus et praelatis annualibus, qui similiter annatam simili modo de quindecim annis in quindecim annos solvere teneantur. Ita quod omnia et singula decreta et statuta, constitutiones, ordinationes, praecepta, censurarum promulgationes et earum absolutiones et quaecumque alia eorum mandata debeant ab omnibus dictae congregationis, in virinte sanctae obedientiae, observari; quodque contrafacientes et rebelles, dictisque sententiis, censuris et poenis per eos irretitos et innodatos, ad evitandum periculum evagandi, per se aut deputatos per cos, libere absolvere possint.

§ 39. Item, quod praefatus pater ab- Generalis abbas generalis pro tempore existens, quoad batis in omnes illa monasteria dicti Ordinis extra dictam iurisdictio congregationem existentia, ac abbates prioratus, loca et personas eorumdem, in omnibus et per omnia remaneat in sua facultate ipsa gubernandi, et ipsum offi-

cium generalatus exercendi in omnibus et per omnia, prout Pius (1); praefatique abbates et priores extra dictam congregationem, propter praemissa nec aliquod praemissorum, censeantur esse extra obedientiam dicti generalis, sed sub obedientia ipsius generalis permaneant; et, adveniente ipsius abbatiae et generalatus vacatione, einsdem Ordinis abbatis novi et generalis electio spectet et pertineat, iuxta antiquam et laudabilem consuetudinem, ad monacos et conversos professos conventus B. Mariae Vallis Umbrosae pro tempore existentes et ad abbates et priores eiusdem Ordinis, habentes vocem in capitulo generali, tantum.

§ 40. Quodque privilegia dicti mona-Monasteriique sterii B. Mariae Vallis Umbrosae et geprivilegia firma neralis eiusdem Ordinis firma in suo ropersistant. bore permaneant, ut prius.

§ 41. Item, quod pater generalis prae-Generalis cum fatus cum definitoribus praefatis singulis definitorib. pos-sit unum pro- annis, ut supra, eligere habeant et possint fessum deputa- unum professum idoneum dictae congredum acta capi- gationis loco notarii publici, qui, omnia publico notario, acta agenda in capitulo dictae congregationis per praefatos capitulum generale, patrem generalem, definitores et visitatores, describere et in notam redigere possit et valeat; eiusque scriptis, in indicio et extra, inter eos dumtaxat, etiam in Romana Curia et alibi fides adhibeatur, ac si per notarium publicum et authenticum facta et acta forent.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto (2), pridie kalendas februarii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 31 ianuarii 1485, pont. anno 1.

(1) Legendum put. prius loco Pius (R. T.).

(2) Leg. profecto quinto; nondum enim renuntiatus fuerat pontifex die 51 ianuarii 1484 (R. T.). IV.

Contra annatas ex fructibus beneficiorum ecclesiasticorum, statutis temporibus, non solventes.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Pius II imposuit poenas hic expressas non solventibus annatas, — 2. Et quia lites desuper ortae erant, — 3. Pont. iste approbat const. Pii II, — 4. Conceditq. terminum ad solvendum annatas decursas. - 5. Non solventes annatas poenas hic contentas incurrunt. — 6. Solutio ut probanda. — 7. Decretum irritans. — 8. Clausulae derogatoriae. — Publicatio.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicae Camerae, ex qua non modo S. R. E., sed etiam magnum totius christianae reipublicae subsidium provenit, iura illaesa servare, ut tenemur, modis omnibus cupientes, his, quae propterea a praedecessoribus nostris emanarunt, libenter addicimus muniminis nostri firmitatem, ac alias desuper providemus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem per fel. record. Pius Il impo-Pium Papam II, praedecessorem nostrum, suit poenas hic accepto quod numerus debitorum dictae solventibus an-Camerae nimis auctus erat; et quod obligati pro annatis beneficiorum ecclesiasticorum, quae auctoritate apostolica assecuti fuerant, excommunicationis sententiam in eos latam (quam, non solvendo in praefixo eis termino, ipso facto incurrebant) minime curare videbantur, et per hoc animabus sic illaqueatis periculum imminebat, et continua dictae Camerae damna subsequebantur; idem praedecessor, cupiens tam saluti animarum quam ipsius Camerae indemnitatibus salubriter providere, provide ordinavit quod omnes, qui de cetero pro annatis quorumcumque beneficiorum in dicta Camera se obligarent, si, intra eis praefixos terminos, dictae Camerae aut collectoribus fructuum

Exordium.

et proventuum eius, in partibus existentibus, satisfacere deficerent, ipso facto, lapso termino, non solum in sententiam excommunicationis inciderent, sed etiam beneficiis suis, pro quibus se in dicta Camera obligassent, omnino privati forent; illi vero, qui non pro se, sed pro aliis, ut principales, se pro annatis huiusmodi obligarent, si in terminis non satisfacerent, ultra sententiam excommunicationis huiusmodi, essent ipso facto omnibus beneficiis ecclesiasticis, quae obtinerent, privati; possentque talia beneficia per quoscumque libere impetrari, prout in eiusdem praedecessoris literis desuper confectis plenius continetur.

rant,

- § 2. Cum autem, sicut accepimus, ex Et quia lites ordinatione praedicta, ab aliquibus temporibus citra, ideo optati fructus non provenerint, quia nonnulli, qui beneficia ecclesiastica per huiusmodi privationem vacantia pro tempore postmodum impetrarunt, super illis agendo, et qui excipiendo privationem huiusmodi in iudicium deduxerunt coram Palatii causarum Apostolici auditoribus et aliis iudicibus Romanae Curiae, auditi non fuerunt ab eisdem auditoribus et iudicibus, asserentibus ordinationem eamdem praedecessoris praefati non fuisse receptam et moribus utentium comprobatam; crevitque et crescit in dies numerus debitorum eorumdem, in animarum non solventium quae debent periculum, et praefate Camerae ac christianae reipublicae praefatae non leve praeiudicium.
- § 3. Nos igitur, volentes super prae-Pont. iste ap- missis opportune providere, eiusdem praeprobat constit decessoris ordinationem et literas praedictas, ac omnia et singula in eis contenta, auctoritate apostolica, praesentium tenore approbamus, et robur perpetuae firmitatis obtinere debere decernimus, iuxta illarum continentiam et tenorem.

Concedity, ter vendum annatas decurses.

§ 4. Ac volumus et eadem auctoritate minum ad sol- statuimus quod hactenus obligati Camerae eidem ex causis praedictis, qui non sol-

verunt statutis eis terminis, ac propterea excommunicationis sententiam, et iuxta eiusdem praedecessoris literarum continentiam, privationis poenam praedictam incurrerunt, si (curiales, infra unum; citramontani, infra tres; et ultramontani, infra novem menses, a die publicationis praesentium in Cancellaria Apostolica computandos) dictae Camerae de his, quae debeant, satisfecerint, ex tunc, eo ipso, ab excommunicationis sententia absoluti et ad beneficia, quibus propterea, iuxta ordinationem praedictam, privati existunt, plenarie restituti censeantur; et si non solverint in terminis praedictis, privationis poenam praedictam de novo incurrant eo ipso.

§ 5. Quod illi, qui in posterum se ob- Non solventes ligabunt, excommunicationis et privationis annatas poenas poenas praedictas, iuxta eiusdem praede- currunt. cessoris ordinationem, omnino incurrant; et impetrantes beneficia per huiusmodi privationem vacantia, et similiter contra illos sic privatos, de privatione huiusmodi excipientes, possint et debeant per quoscumque auditores et iudices audiri; nec eo praetextu, quod constitutio praedicta non fuerit recepta, et moribus utentium comprobata, repelli; teneanturque auditores et indices quicumque, in causis cognoscendis in Romana Curia et extra, secundum eamdem ordinationem iudicare, sublata eis et cuilibet eorum quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate.

§ 6. Nec prosint obligatis praedictis Solutio ut proquietationes, quas a collectoribus vel subcollectoribus praedictis haberent, quae publico non probarentur instrumento.

§ 7. Decernentes praesentes literas, ex Decretum irdie publicationis earum in Cancellaria Apostolica, quoscumque ligare; ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus etc. Nulli ergo etc.

Clausulae derogatoriae.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto (1), 13 kalendas martii, pontificatus nostri an. 1.

Lecta et publicata fuit suprascripta bulla Romae in Cancellaria Apostolica, die lovis, xvII mensis februarii, anno Domini 1485, pontificatus praefati Innocentii Papae VIII, anno 1.

Dat. die 17 februarii 1485, pont. anno 1.

## V.

Contra accipientes bonorum Ecclesiarum et monasteriorum administrationem, absque Sedis Apostolicae licentia, literisque ab ea impetrandis minime expeditis.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Bonifacius VIII statuit, ad beneficia quaecumque promoti apud Sedem Apostolicam, sine eiusdem literis, eorumdem beneficiorum possessionem non reciperent. - 2. Hoc idem firmavit Alexander V. — 3. His vero non obstantibus, nonnulli fraudulenter, adhuc provisionum literis non expeditis, beneficiorum possessionem apprehendunt. — 4. Itaque Innocentius statuit (prout in rubrica), additis poenis privationis, inhabilitationis, etc; — 5. Terminum praefigit beneficiatis, qui, ut supra, se beneficiorum regimini ingessere; — 6. Obstantibus derogat.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad reformandum ecclesiasticorum mores et actus coelitus nobis, meritis licet insufficientibus, collata potestas nos hortatur et urget, ut ea eis interdicere solertiori diligentia curemus, in quibus frequentius eos excedere, in animarum suarum periculum et beneficiorum ecclesiasticorum praeiudicium, assidua plurimorum insinuatione sentimus.

- § 1. Dudum siquidem fel. rec. Boni-
- (1) Legendum quinto, eadem, quam supra diximus, ratione (R. T.).

Bull. Rom. Vol. V.

40

facius Papa octavus, praedecessor noster, Bonifacius VIII inter alia statuit quod episcopi et alii ficia quaecumpraelati superiores necnon abbates, prio-que promoti ares et caeteri monasteriorum regimina stolicam, sine exercentes, quocumque nomine censereneiusdem literis,
eorumdem betur, qui apud Sedem Apostolicam promo-neficiorum posverentur, aut confirmationem, consecra-reciperent. tionem vel benedictionis munus reciperent, ad commissas eis ecclesias et monasteria, absque dictae Sedis literis, eorum promotionem, confirmationem, consecrationem et benedictionem continentibus, accedere, vel bonorum ecclesiasticorum administrationem accipere non praesumerent; nullique eos, absque dictarum literarum exhibitione et ostensione, reciperent, aut eis parerent vel intenderent; et si secus praesumptum foret, quod per episcopos, praelatos, abbates, priores et alios monast. regimina exercentes praedicto medio tempore actum foret, irritum haberetur; nec quidquam interim dicti episcopi vel praelati, abbates, priores vel regimina exercentes de ecclesiarum et monasteriorum proventibus perciperent eorumdem; capitula vero et conventus ecclesiarum et monasteriorum ipsorum et alii quicumque ipsos, absque dictae Sedis literis, recipientes vel obedientes eisdem, tamdiu forent a beneficiorum suorum fructuum perceptione suspensi, donec super hoc eiusdem Sedis gratiam mererentur obtinere.

§ 2. Et deinde recolendae memoriae Hoc idem fir-Alexander Papa V, etiam praedecessor mavit Alexannoster, de fratrum suorum S. R. E. cardinalium consilio, omnibus, de quorum personis, patriarchalibus, metropolitanis et aliis cathedralibus ecclesiis et monasteriis ac conventualibus prioratibus, in titulum, administrationem vel commendam contingeret provideri, ne, literis super huiusmodi provisionibus non expeditis, ecclesiarum et monasteriorum ac prioratuum eorumdem regimini se ingerere ullatenus praesumerent, districtius praecipiendo, inhibuit, prout in eorumdem praedecesso-

sessionem non

rum literis desuper confectis plenius continetur.

§ 3. Cum autem, sicut fide digna rela-His vero non tione accepimus, quamplurimi, variis exnulli fraudulen- quisitis fraudibus, tam regimini et admiter, adhuc pro-visionum literis nistrationi ecclesiarum, monasteriorum et non expeditis, conventualium prioratuum, quibus in beneficior. pos- praelatos, administratores seu commendatarios pro tempore per Sedem Apostolicam praeficiuntur, se ingerere, quam beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et regularium, de quibus eis in titulum vel commendam sive administrationem per dictam Sedem pro tempore providetur, literis super praefectionibus, provisionibus, in administrationem concessionibus et commendis, aliisve dispositionibus, quae ad corum commodum ab eadem Sede emanarunt, nullatenus expeditis, aut in bullario seu registro earum seu Camerae Apostolicae existentibus, seu sub sigillo dictae Camerae mercatoribus vel aliis cum facultate reportandi ad certum tempus traditis, mediantibus processibus super illis sic totaliter non expeditis fraudulenter desertis, aut literis in forma Brevis seu Monitorialibus nuncupatis, quas ab eadem Sede, ut facilius possessionem nanciscantur, tacito quod literae praefectionum, provisionum, commendarum et aliarum dispositionum huiusmodi expeditae ex toto non forent, nonnumquam extorquent; vel alias possessionem apprehendere non formidant in animarum suarum periculum, et ecclesiarum, monasteriorum, prioratuum aliorumque beneficiorum huiusmodi detrimentum.

tionis, etc.;

§ 4. Nos multorum querelis excitati, Itaque Innoc volentes super his opportunum adhibere rubrica), additis remedium, eorumdem praedecessorum poenis privationis, inhabilita statutum, ordinationem et inhibitionem huiusmodi, et prout illa concernunt, omnia et singula in dictis eorum literis contenta, apostolica auctoritate, tenore praesentium approbamus, et robur perpetuae firmitatis obtinere debere decernimus; ac illa innovantes et ampliantes, eadem au-

ctoritate, hac in perpetuum valitura constitutione statuimus et ordinamus quod de caetero futuris temporibus, illi, qui regimini et administrationi patriarchalium, metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum ac monasteriorum, etiam per priorem gubernari solitorum, quibus per dictam Sedem in patriarchas, archiepiscopos, episcopos, abbates, administratores, priores et commendatarios praefecti fuerint, se ingerere: aut beneficiorum ecclesiasticorum quorumlibet, cum cura et sine cura, saecularium et regularium, etiamsi saecularia dignitates, personatus, administrationes et officia, canonicatus et praebendae in cathedralibus, etiam metropolitanis vel collegiatis ecclesiis; et dignitates ipsae in eisdem cathedralibus, etiam metropolitanis, post pontificales maiores, seu collegiatis ecclesiis huiusmodi principales: regularia vero prioratus, praepositurae, praepositatus, administrationes vel officia fuerint, et ad illa consueverint qui per electionem assumi, eisque cura immineat animarum, de quibus eis in titulum, commendam seu administrationem per dictam Sedem provideri, seu alias in eorum favorem disponi continget, possessionem, per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, palam vel occulte apprehendere praesumpserint, antequam literae apostolicae super praefectionibus, in administra: tionem concessionibus, commendis, provisionibus et aliis dispositionibus huiusmodi confectae, et totaliter etiam, quoad Cameram praefatam, expeditae; ac eis, pro quibus emanabunt, seu alteri pro eis, ut sic expeditae pure et simpliciter, absque facultate reportandi, traditae existant, etiam si ipsi desertos in fraudem processus desuper, ac in forma Brevis nection monitoriales nuncupatas literas huiusmodi super apprehensione possessionis et immixtione in regimine et administratione praedictis

in eorum favorem haberent, praeter poenas in eorumdem praedecessorum constitutionibus contentas, quas ad eos et recipientes eosdem extendimus, cum privatione iuris, si quod eis tunc competierit in patriarchalium, metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum ac monasteriorum regiminibus et administrationibus, necnon beneficiis huiusmodi seu ad illa; ac inhabilitationis ad ecclesias, monasteria et beneficia ipsa, ac alia quaecumque ecclesiastica imposterum obtinenda eo ipso incurrant.

pra, se benedni ingessere;

§ 5. Qui vero, apprehensis per eos Terminum prae-figit beneficia- aliquo ex modis praedictis regiminis ectis, qui, ut su-clesiarum et monasteriorum ac aliorum ciorum regimi- beneficiorum huiusmodi possessionibus, immo vero intrusionibus, incumbant de praesenti: citramontani, infra quatuor; ultramontani vero, intra octo menses post publicationem praesentium literarum in Cancellaria Apostolica super eorum promotionibus et aliis factis desuper in eorum favorem dispositionibus apostolicis, quibus se iuvare intendunt, literas ex toto, etiam quoad dictam Cameram Apostolicam, expedire; et super perceptis per eos hactenus, eisdem literis non expeditis, fructibus ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum cum generali in Romana Curia, aut aliis in partibus illis deputatis fructuum et proventuum dictae Camerae debitorum collectoribus componere procurent cum effectu, alioquin, mensibus elapsis eisdem, omnes poenas praedictas, etiam privationis, eo ipso incurrant.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Obstantibus de- et ordinationibus apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto, nonis augusti, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 5 augusti 1485, pontif. anno 1.

VI.

Iurisdictio clericorum Rev. Cam. Apostolicae quascumque causas interesse ipsius Camerae concernentes summarie etc. cognoscendi (1).

### SUMMARIUM

Causa huius constitut. — 1. Iurisdictio clericorum rev. Camerae Apostolicae causas eius summarie etc. cognoscendi. — 2. Clausula sublata etc. — 3. Derogatio contrariorum.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum, sicut accepimus, nonnulli, magis Causa huius rigori et apicibus iuris, quam aequitati ad- constitutionis. haerentes, reducere (2) utantur in dubium an in causis dilectis filiis clericis et praesidentibus Camerae nostrae Apostolicae, et praesertim inter fiscum nostrum et ipsius Camerae ex una, et privatas personas parte ex altera, occasione pecuniarum, rerum et bonorum ad dictam Cameram, quavis occasione vel causa, directe vel indirecte spectantium et pertinentium; aut in quibus dictae Camerae interesse resultare posset, solemnitates iudiciales ac iuris positivi, prout in aliis causis, coram aliis iudicibus, ordinariis vel delegatis aut quibusvis tribunalibus servari solita sint, servari debeant; ac ipsarum solemnitatum omissio, coram dictis praesidentibus et clericis, processus et sententias habitos et latas, habendos et ferendas vitiare habeant.

§ 1. Nos igitur, attendentes quod cle- Iurisdictio clerici et praesidentes Camerae, in eadem ricorumrev. Capersonam nostram repraesentantes, et quæ merae Apostocoram eis agitantur coram nobis agitari us summar. etc. censentur, cum illi pro quibusvis dubitationibus nos consulere valeant, ac de consuetudine illius loci solemnitates et termini huiusmodi iudiciales praetermitti, et sola facti veritas attendi consueverint.

(1) Quoad hanc iurisdictionem aliaque indulta, ac electionem et numerum eorumdem clericorum, habes sup. Constit. xvii Eugenii IV, pag. 32. (2) Leg. f. nitantur (R. T.).

cognoscendi.

Igitur scrupulosam ambiguitatem huiusmodi succidere, et causas super rebus et negociis quibuscumque in dicta Camera, inter quosvis, et praesertim praesatum fiscum et alios nunc et pro tempore pendentes, celeriorem finem accipere volentes, motu proprio et ex certa scientia, nostraque deliberatione et voluntate decernimus, declaramus et mandamus, in omnibus et singulis causis huiusmodi pro tempore vertentibus, summarie, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, omnisque iuris positivi et iudiciali solemnitate postposita, per dictos clericos et praesidentes dictae Camerae procedi, illasque terminari et decidi debere; sententiasque per eosdem latas et ferendas, occasione omissionis solemnitatis iudicialis et iuris positivi, nullatenus de nullitate impugnari posse vel debere, dummodo pro veritate latae sint.

lata etc.

§ 2. Sicque per quoscumque iudices, Clausula sub- coram quibus causas ipsas forsan quovis modo agitari postmodum contigerit, observari volumus et mandamus. Decernentes irritum et inane quicquid contra decretum istud sieri contigerit.

trariorum

§ 3. Constitutionibus et ordinationibus Derogatio con apostolicis ac legibus, stylo Palatii ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque, causarum omnium pendentium statum, nomina, etc. cognomina pro sufficienter expressis habentes.

> Placet, et ita motu proprio mandamus. Datum Romae apud S. Petrum, 15 kalendas septembris, anno primo.

Dat. die 18 augusti 1485, pontif. anno 1.

### VII.

Declaratio et revocatio concessionum iurispatronatus et praesentandi ad beneficia ecclesiastica, per Sedem Apostolicam eiusque officiales ab annis 25 citra factarum.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Enarratio causarum huius revocationis. — 2. Revocatio iurispatro-

natus concessionum a 25 annis citra factarum, quoad beneficia electiva. — 3. Revocatio, quoad beneficia non electiva, cum declarationibus et modificationibus nonnullis. — 4. Decretum irritans. — 5. Derogatio contrariorum. — Publicatio.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum ab Apostolica Sede, ad quam de Exordium. diversis mundi partibus negotiorum multitudo confluit, curis continue plena innumeris, nonnulla interdum ex aliquibus causis, aliquando per occupationem et importunam petentium instantiam concedantur, quae in alieni iuris et praesertim auctoritatis apostolicae ac iurisdictionis episcopalis et aliorum collatorum; necnon ecclesiarum, monasteriorum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, hospitaliumque et piorum locorum praeiudicium tendunt et detrimentum, non debet reprehensibile videri, si Romanus Pontifex ad cuius providentiam, pro debito pastoralis officii, spectat super his debite providere, illa, ex aliis rationibus et a iure non deviantibus causis maturius et attentius deinde cognitis, quandoque revocat et annullat, ac ad statum redigit rationis, maxime cum, rerum et temporum qualitate pensatis, id in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Sane, postquam ad summi apo- Enarratio caustolatus apicem fuimus, divina favente cle-vocationie. mentia, assumpti, fide digna plurimorum relatione intelleximus quod nonnulli Romani Pontifices praedecessores nostri et dictae Sedis legati ac nuncii, etiam cum potestate legati de latere, eorum legatione vel de speciali facultatis auctoritate, retroactis temporibus et praesertim xxv annis citra, diversis regibus, reginis, ducibus et marchionibus et aliis principibus; communitatibus, civitatibus, universitatibus oppidorum, castrorum, villarum et aliorum locorum; confraternitatibus et collegiis saecularium personarum; necnon aliis tam ecclesiasticis quam saecularibus per-

sonis, diversorum status, gradus et conditionis, aliquibus eorum simpliciter et absque alia causa, et aliquibus, sub certis conditionibus tunc expressis (quas personae et alii supradicti adimplere promiserant, vel quae per eos adimpleri mandabantur), iuspatronatus et praesentandi seu nominandi personas idoneas ad diversa monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus ac alias dignitates conventuales, ac in cathedralibus, etiam metropolitanis, post pontificales maiores, et collegiatis ecclesiis principales personatus, administrationes, officia, canonicatus et praebendas, caeteraque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et regularia, ac hospitalia et alia pia loca, ex tunc deinceps vacatura, pro eis eorumque haeredibus et successoribus et alias seu aliis modis et formis, per diversas eorum literas, in perpetuum vel ad certum tempus reservaverunt, concesserunt et assignarunt. Quorum aliqui conditiones augendi valorem annuum fructuum, reddituum et proventuum benefic. prædictorum ad certam summam tunc expressam, seu reparandi, instaurandi et reædificandi ecclesias, illarumque structuras et aedificia ad ruinam tendentia, vel iam funditus diruta et destructa, ad quas, ratione reservationis, concessionis et assignationis praedictarum tenebantur, nullatenus executioni debitae demandarunt; et aliis conditiones huiusmodi adeo tenues impositae fuerunt, quod monasteriis, prioratibus, praeposituris, praepositatibus, dignitatibus, personatibus, administrationibus et officiis, canonicatibus et præbendis, aliisque beneficiis ac hospitalibus et piis locis praedictis, parva potuit exinde utilitas provenire; quinimmo, quod deterius est, nonnulli ex personis supradictis, quibus iuspatronatus huiusmodi, ut praemittitur, concessum est, monasteriorum, prioratuum, praepositurarum, dignitatum, personatuum, administrationum, officiorumque, canonicatuum et praebendarum,

aliorumque beneficiorum ac hospitalium et piorum locorum praedictorum fructus, redditus et proventus seu eorum partem plerumque usurpant, et in suos damnabiles usus convertunt, quod ut commodius facere possint, ad monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus, dignitates, personatus, administrationes, officia, canonicatus et praebendas, aliaque beneficia, necnon hospitalia et pia loca huiusmodi, personas minus idoneas et de quibus, pro eorum libito voluntatis, disponere possunt, saepe numero praesentant, et in illis institui procurant, in grave monasteriorum, dignitatum aliorumque beneficiorum ac hospitalium et piorum locorum praedictorum praeiudicium et detrimentum, animarumque suarum periculum, perniciosum quoque exemplum et scandalum plurimorum.

§ 2. Nos igitur attendentes quod, iuxta Revocatio iucanonicas sanctiones, iuspatronatus prae-rispatron. consentandi ad regimina monasteriorum, prio- annis citra faratus, praeposituras et alias conventuales, beneficia electinecnon in cathedralibus et metropolitanis va. et collegiatis ecclesiis, huiusmodi dignitates (ad quas personae idoneæ per conventus et capitula illarum seu illorum, dum pro tempore vacant, eligi consueverunt) in laicum nullo modo cadere potest, nisi ex speciali Sedis praedictae privilegio, quod nonnisi ex maximis et urgentibus causis alicui per Sedem eamdem concedi consuevit; quodque etiam conveniens non videtur quod iuspatronatus ad beneficia ecclesiastica pro nulla seu levi et facili causa acquiratur, et praesertim cum iuris alieni praeiudicio: volentes, ne Sedis praedictae auctoritas et locorum ordinariorum aliorumque collatorum et collatricum iurisdictio propterea in dies minuantur; ac monasteria, dignitates et alia beneficia, hospitalia et pia loca supradicta ex concessionibus et reservationibus iurispatronatus huiusmodi detrimenta (prout propterea contingit) patiantur; seu monasteria et aliae dignitates electivae, ac (in quibus-

vis reservationes et concessiones huiusmodi, pro nulla seu levi causa, factae fuerunt) alia beneficia, hospitalia et pia loca praedicta seu solita gaudeant libertate, debite, prout nostro incumbit officio, providere, deliberatione super his cum fratribus nostris S. R. E. cardinalibus praehabita diligenti, etiam expressis et certis aliis nobis notis, legitimis et id suadentibus causis, omnes et singulas concessiones, reservationes et assignationes iurispatronatus, et praesentandi seu nominandi personas huiusmodi ad monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus, dignitates, personatus, administrationes, officia, canonicatus, praebendas aliaque beneficia ac hospitalia et pia loca supradicta, per Sedem ac legatos et nuncios praedictos, a dictis xxv annis citra, regibus, reginis, ducibus, marchionibus et aliis personis supradictis; necnon civitatibus, universitatibus, confraternitatibus et collegiis huiusmodi, etiam motu proprio et ex certa scientia et ex quibuscumque causis, ac de apostol. potestatis plenitudine factis, quoad monasteria, videlicet, ac prioratus, praeposituras, præpositatus et alias dignitates ac beneficia electiva, etiam si quascumque conditiones propterea impositas adimplevissent.

pressis.

§ 3. Quae vero ad non electiva ac Revocatio, quo hospitalia et alia pia loca huiusmodi faad beneficianon elec., cum de- ctae fuerunt, si fructus, redditus et proclarationibus et ventus beneficiorum non electivorum ac hospitalium et aliorum piorum locorum praedictorum, ad medietatem veri annui valoris, fructus, redditus et proventus eorumdem, secundum communem aestimationem, de propriis eorum bonis non auxerunt; vel ecclesias de novo in illis non ædificarunt, seu omnino funditus dirutas et destructas non reædificarunt; aut loca seu fundos, in quibus aedificarentur, non concesserunt, etiam si conditiones, ad quas alias forsan quam modis praemissis tenebantur executioni demandassent, de eorumdem fratrum consilio, auctoritate apo- | tum et inane, si secus super his per quos-

stolica et etiam ex certa nostra scientia, tenore praesentium revocamus, cassamus, irritamus et annihilamus; ac pro nullis, cassis, irritis et infectis omnino haberi volumus. Ordinariis et aliis collatoribus ac collatricibus quibuscumque concedentes ut, cessantibus reservationibus apostolicis, hactenus sic pro tempore factis, dignitates, personatus, administrationes, officia, canonicatus et praebendas ac alia beneficia supradicta, cum deinceps pro tempore vacaverint, nulla expectata praesentatione sive nominatione, conferre, ac hospitalia et alia pia loca committere; monasteriis vero huiusmodi de personis idoneis providere, seu alias de illis disponere; ac conventibus et capitulis monasteriorum, prioratuum, præpositurarum, praepositatuum ac aliarum dignitatum, praesertim conventualium, necnon ecclesiarum cathedralium etiam metropolitanarum et collegiatarum, ut in electione personarum idonearum ad illa ex beneficiis supradictis, quae electiva esse consuevissent, similibus cessantibus reservationibus procedere libere possint et debeant in omnibus et per omnia, perinde ac si concessiones, reservationes et assignationes iurispatronatus huiusmodi nullatenus emanassent; ac districtius inhibentes omnibus et singulis supradictis, quibus reservationes et assignationes iurispatronatus huiusmodi, ut praemittitur, factae fuerunt, ne de cetero, occurrentibus vacationibus monasteriorum, prioratuum, praepositurarum, praepositatuum, dignitatum, personatuum, administrationum, ad praesentationem seu nominationem aliquam procedere; ac ordinarios aliosque collatores et collatrices praedictos, quominus illa conferant; et eos ad quos electio pertinet, ne eligant, directe vel indirecte impedire contra praesentium tenorem quoquomodo praesumant.

§ 4. Decernentes etiam ex nunc irri- Decretum irri-

cumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

trariorum.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac Derogatio con- constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non literis super reservationibus et concessionibus huiusmodi expeditis, etiam si in eis contineretur quod illae generalibus revocationibus, quae fierent, nullatenus includerentur, nisi de personarum, quas concernunt et quarum consideratione emanarunt, nominibus, cognominibus, dignitatibus, officiis ac causis, propter quas concessae sunt, seu quaevis alia, expressio individua fieret de eisdem; idque eis insinuaretur per diversas literas sub diversis datis, et earumdem personarum in huiusmodi revocatione expressus accedat assensus (quas et quascumque alias clausulas, quae ad huiusmodi effectum, quod non includerentur in huiusmodi revocatione in eis directae forent, illas praesentibus pro insertis et sufficienter expressis habentes), nemini volumus nullatenus suffragari, quo minus reservationes et concessiones iurispatronatus, ac literae desuper confectae huiusmodi, in praesentibus literis et revocatione includantur, perinde ac si omnia requisita ad eorum revocationem, iuxta earum formas et clausulas, in eisdem praesentibus literis et revocationibus specificarentur, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto, decimo kalendas septembris, pontificatus nostri anno primo.

Publicatio.

Lecta in Camera Apostolica die sabbati decima mensis septembris, et publicata die martis decimatertia septembris, in portis Camerae Apostolicae.

Dat. die 23 augusti 1485, pontif. anno I.

VIII.

Auditorum Rotae Romanae officia vacent per eorum promotionem ad Ecclesias cathedrales vel metropolitanas (1).

### SUMMARIUM

Causa huius constit. — 1. Auditorum officia vacent (ut in rubrica). — 2. Illis providendum. - 3. Contrariorum derogatio.

Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Circumspecta in omnibus actibus suis Causa huius Apostolicae Sedis providentia, ad ea libenter intendit, per quae singula Romanae Curiae officia, ut praefertur, in quibus ius dicitur per personas, quae ab omni alio onere libere ad illa commode intendere possint, exerceantur, et personae ipsae, dum cathedralibus vel metropolitanis Ecclesiis praeficiuntur, ab oneribus officiorum huiusmodi pro pontificalis reverentia dignitatis, uti conveniens existit, immunes regimini et gubernationi ecclesiarum ipsarum pro debito pastoralis officii liberius vacare, et onus, ad quod assumpti fuere, melius valeant adimplere. Sane, sicut facti evidentia demonstrat, saepenumero contingit ut Romani Pontifices pro tempore existentes, considerantes merita dilectorum filiorum causarum Palatii Apostolici auditorum pro tempore existentium, postquam aliquamdiu in eorum officiis laudabiliter laborarunt, ut tandem post multos labores, condigna pro meritis praemia reportent, quo ceteri huiusmodi exemplo allecti, in dies ad studia magis incendantur, aliquos ex eisdem auditoribus ad cathedralium sive metropolitanarum ecclesiarum pro tempore vacantium regimina promoveant, eosque illis praeficiant in pastores; quodque, post promotionem et praefectionem praedictas, auditores praefati ad regimina cathedralium sive metropolitanarum Ecclesiarum

(1) Quod haec officia ante hanc diem non vacarent, indicat mihi bulla nr Sixti IV, pag. 207 huius tomi, Romani.

**520** 

huiusmodi assumpti, nihilominus dicta eorum officia sub praetextu quod propterea non vacent, exercere non desinant, quo fit ut ecclesiae ipsae suis, ob illorum continuam in Romana Curia residentiam, remaneant pro maiori temporis parte quasi viduatae pastoribus, non sine magno illarum dispendio ac animarum periculo.

in rubrica).

§ 1. Nos igitur, attendentes minus con-Auditorum offi- veniens fore quod assumpti ad huiusmodi regimina debeant circa strepitus iudiciorum continue versari, ac taliter esse illis intentos ut pastorale officium eis commissum nequeant per se ipsos adimplere; et propterea, more vigilis pastoris, salubriter providere volentes, matura super hoc cum fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione praehabita, huius perpetuae et irrefragabilis constitutionis edicto, de fratrum praedictorum consilio, auctoritate apostolica et ex certa nostra scientia, tenore praesentium statuimus, decernimus et ordinamus quod de cetero perpetuis futuris temporibus, quotiens per nos seu Sedem praedictam aliquem ex dictis auditoribus, nunc et pro tempore existentibus, ad aliquam cathedralem seu metropolitanam ecclesiam huiusmodi promoveri, sen iam promotum transferri contigerit, officium auditoratus huiusmodi, quod sic promotus vel translatus tunc obtinebit per provisionem, praefectionem seu translationem praedictas, vacet, vacasse et vacare censeatur eo ipso.

dom.

§ 2. Sicque ab omnibus iudicari et . Illis providen- deputari debere, posseque de illo, tamquam sic vacante, per Romanum Pontisicem tunc existentem statim, alias ut moris est, libere provideri.

Contrariorum derogatio.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dicti officii iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque et indultis apostolicis eisdem auditoribus forsan, etiam motu proprio et ex simili scientia, ac sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, et talibus quod illis, non nisi sub certis inibi expressis modo et forma, nullatenus possit derogari, concessis et concedendis in posterum, quibus omnibus (illarum tenores praesentibus pro insertis habentes), quoad hoc, specialiter et expresse derogamus, ac derogatum esse, eaque pro infectis et non concessis haberi volumus, ceterisque contrariis quibuscum-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto, decimo kalendas septembris, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 23 augusti 1485, pont. anno 1.

### IX.

Iurisdictio et facultates auditoris causarum Curiae Reverendae Camerae Apostolicae (1).

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Officium auditoratus vacavit per obitum Ioannis Prioris. — 2. Et modo hic Pont. illud confert Petro de Vicentia. cappellano, cum solitis iurisdictionibus etc. — 3. Facultasque eidem datur per locumtenentes causas criminales curialium cognoscendi, —4. Causasque tam civiles quam criminales in Curia motas, etc. itidem cognoscendi. — 5. Ac etiam causas appellationum interpositarum a sententiis iudicum Urbis et Status ecclesiastici. — 6. Sententias et processus censurarum exequendi. — 7. Necnon causas contractuum initorum in Curia cognoscendi, - 8. Et

(1) Hoc officium ampliores in dies iurisdictiones acquisivit a Pontificibus successoribus, quorum bullae multae sunt, sed hanc et aliam Pauli V, pleniorem ponendas esse duxi, aliis tamquam non necessariis praetermissis, praeterquam altera Pii IV, quae incipit, Ad eximiae, ut statum huius officii etiam medii temporis cognoscere valeas.

alia quæcumque fieri solita et consueta faciendi; — 9. Plures ad istarum causarum cognitionem deputandi. — 10. Derogatio contrariorum. — 11. Auditoris iuramentum fideliter officium exercendi. — 12. Monitio ad bene illud administrandum.

Innocentius Papa VIII dilecto filio magistro Petro de Vicentia U. J. doctori, cappellano nostro, et causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori, salutem et apostolicam benedictionem.

Procemium.

Apprime ad devotionis affectum, quem, cum fidei constantia et sinceritate mentis, ad nos et Romanam Ecclesiam gerere comprobaris, necnon literarum excellentiam vitaeque decorem et morum honestatem aliaque probitatis et plurimarum virtutum tuarum merita, quibus personam tuam, ex fide dignorum testimoniis, iuvari percipimus, nostrae dirigentes considerationis intuitum, ac propterea indubiam spem gerentes quod ea, quae tibi committenda duxerimus, summa cum providentia et exacta diligentia laudabiliter exequeris, dignum, quin potius debitum arbitramur, ut eamdem personam tuam condignis favoribus et gratiis prosequamur.

Prioris.

§ 1. Cum itaque officium generalis autheium audito- ditoratus seu audientiae causarum Curiae obitum Ioannia Camerae Apostolicae, quod quondam Ioannes Prioris, causarum dictae Curiae generalis auditor, dum viveret, exercebat, per obitum dicti Ioannis, qui apud Sedem Apostolicam diem clausit extremum, apud Sedem ipsam vacaverit et vacet ad praesens.

Pont. illud connibus etc.

§ 2. Nos, de tui literarum scientia, pro-Et modo hie bitate et singulari providentia aliisque fert Petro de Vi- virtutibus huiusmodi, quas in te, divina centia, cappel protegente clementia, sumentes in Do-115 iurisdictio- mino fiduciam specialem; et sperantes quod tu officium audientiae causarum Curiae Camerae praedictum scies, voles et poteris probe, feliciter et laudabiliter exercere, motu proprio, non ad tuam vel alterius per te nobis super hoc oblatae pe-

titionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, et ex certa nostra scientia, officium generalis audientiae seu auditoris causarum Curiae Camerae huiusmodi sic vacans, ut praefertur, cum omnibus honoribus et oneribus, privilegiis, iuribus et emolumentis consuetis, auctoritate apostolica, tenore praesentium tibi conferimus, concedimus et etiam assignamus; ac te nostrum et dilecti filii Raphaelis Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconi cardinalis, moderni et pro tempore praesentis camerarii nostri, ac causarum Curiae huiusmodi generalem auditorem, eadem auctoritate facimus, constituimus, creamus et deputamus.

§ 3. Tibique, per te vel alium seu alios Facultasque ofidoneum seu idoneos locumtenentes et dem datur per locumten. cauvicesgerentes tuos, quos pro tempore, sas criminales curial. cognototiens quotiens tibi placuerit, duxeris scendi, assumendos seu deputandos, de omnibus et singulis criminibus, excessibus et delictis, in Curia Romana vel extra eam, per quoscumque, tam officiales Sedis Apostolicae, quam alios curiales Romanam Curiam sequentes, cuiuscumque dignitatis ecclesiasticae vel mundanae, status, gradus, ordinis vel conditionis, perpetratis et perpetrandis, tam per fisci nostri pro tempore praesentis procuratoris denunciationem et accusationem, quam etiam ex mero officio, inquirendi; et super illis, tam per inquisitionem huiusmodi, quam accusationem seu denunciationem, procedendi, repertos culpabiles, iuxta excessuum per eos perpetratorum exigentiam, puniendi.

§ 4. Necnon omnes et singulas, tam causasque tam civiles quam criminales et mixtas, spiri-civil. quam cri-minales in Cutuales, ecclesiasticas et prophanas et alias tia motas, etc. quascumque causas, in quibus ad membri dimutilationem, aut sanguinis effusionem et condemnationem non intenditur, coniunctim vel divisim, quomodocumque et qualitercumque in eadem Curia motas et movendas; seu quomodolibet, nunc et in posterum, inter quascumque partes, etiam per viam inquisitionis ex officio, pendentes.

clesiastici;

§ 5. Et quae, sive per appellationem Ar etiam cau- interdictam a gravaminibus illatis et insas appellatio-num interposi- ferri comminatis, ac sententiis, etiam defitarum a senten- nitivis, latis et promulgatis, etiam per dilebis et Status ec- ctum filium nostrum S. R. E. marescalcum, et in sua Curia, et alios quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, seu arbitros vel arbitratores in terris Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectis, ctiam quibusvis in feudum vel vicariatum concessis; aut alias ad Sedem Apostolicam, etiam per viam reclamationis iudicialis vel extraiudicialis, sive alias per viam nullitatis delatae sunt, vel in posterum deferentur; eas videlicet, in quibus non ageretur de maiori summa vigintiquinque ducatorum auri de Camera, aut illius summae verum valorem excedente summarie, simpliciter et de plano, et sine strepitu et figura iudicii, sola rei et facti veritate inspecta, nullisque terminis servatis, etiam qui de stylo seu ordinatione Palatii Apostolici et alias servari soliti sint, alias vero more solito audiendi, cognoscendi et decidendi, ac fine debito terminandi.

§ 6. Necnon tuarum et per tuos lo-Sententias et cumtenentes et aliarum quarumcumque in processus cen-surar. exequen. eadem Curia per quoscumque iudices delegatos vel subdelegatos latarum sententiarum; et quorumcumque processuum generalium per Roman. Pontif., tam in die Coenae Domini quam alias, cum censurarum et poenarum ecclesiasticarum fulminatione fieri solitorum; ac etiam quarumcumque aliarum, tam per nos quam per Roman. Pontific. pro tempore existentes, sive in specie sive in genere et alias quomodolibet latarum et ferendarum sententiarum executionem, quam etiam si delegatis ipsis aut subdelegatis seu aliis quibuscumque specialiter forsan per nos vel Sedem praedictam commissae forent aut committerentur pro tempore, accumulative, quoad te tuosque locumtenentes, non autem privative, commissas fore decernimus et declaramus, faciendi; illasque debitae terminationi, etiam cum invocatione | cendi, ordinandi et consequendi.

auxilii brachii secularis, si opus fuerit, demandandi.

- § 7. Et praedictos et alios, etiam extra Necnon cousas Romanam Curiam degentes, tuae tamen iu- contract. initorisdictionis, ratione salarii in Romana Cu- gnoscendi ria per quoscumque debiti vel expensarum mutui vel contractus in eadem Curia initi, aut alias quovis modo sponte submissas et submittendas Universitates, collegia et personas cuiuscumque gradus, status, etiam pontificalis præeminentiae et alias in dicta Curia degentes personas, ad instantiam quorum intererit, etiam pro expensis, damnis et interesse, in causis quibuscumque contractibus, quoties expedierit, citandi, monendi, requirendi, suspendendi, ac specialiter interdicendi, excommunicandi et iteratis vicibus aggravandi; illasque, prout expedierit, arrestandi, incarcerandi et detinendi; poenas et mulctas, pro delictorum, excessuum et criminum qualitate, eis infligendi et imponendi; ac ipsas et earum quamlibet, quas a nemine, etiam de partium consensu et ad id specialiter delegato, ad imputandas collusiones et fraudes, praeterquam a te tuoque locumtenente absolvi posse decernimus, et ab ipsis singulis poenis et mulctis spiritualiter vel temporaliter absolvendi et relaxandi.
- § 8. Et generaliter, omnia et singula Et alia quaegerendi, statuendi, disponendi, praecipien- cumque fleri sodi, mandandi et exercendi, quae ad hu-faciendi; iusmodi auditoratus officium de iure vel consuetudine, quam praesentibus approbamus, quomodolibet pertinuerint, et quae auditores causarum dictae Curiae, qui pro tempore fuerunt, et ex concessa eis a praedicta Sede facultate, facere et gerere, statuere et disponere, recipere, praecipere, mandare, exercere, ordinare et exequi quomodolibet potuerunt seu etiam debuerunt aut soliti sunt, faciendi, gerendi, statuendi, disponendi, recipiendi, mandandi, exer-

putandi.

§ 9. Et unum vel plures ad praemissa Plures ad ista- omnia ipsumque auditoris causarum Cugnitionem de-riae officium exercendi, quoties tibi placuerit, loco suo substituendi et substitutos revocandi, ac illos vel alios iterum substituendi et deputandi plenam et liberam, dicta auctoritate apostolica, concedimus facultatem et potestatem. Habituri processus et sententias, quos et quas feceris, statueris et tuleris in contradictores quoslibet et rebelles, ratas et gratas, illasque facturi, auctore Domino, usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

trariorum.

- § 10. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis, ac privilegiis, concessionibus et indultis quibusvis communitatibus et universitatibus terrarum Sedi Apostolicae mediate vel immediate subjectarum, per nos aut praedecessores nostros Rom. Pont., sub quibusvis verborum formis, etiam si de illis specialis, specifica et expressa mentio habenda foret concessis, contrariis quibuscumque.
- § 11. Volumus autem quod, antequam Auditoris iura officium auditoratus causarum Curiae huter officiam ex- iusmodi incipias exercere, de ipso fideliter exercendo, in manibus praedicti camerarii nostri seu eius locumtenentis praestes in forma solita iuramentum.

mentum fideli-

ercendi.

§ 12. Tu igitur praedictum auditoratus Monitio ad bene officium prompta devotione suscipias, et sic illud diligenti studio, cura, moderatione et integritate exequaris, ut tua opera ad Dei laudem et gloriam, ac earumdem Ecclesiae et Curiae bonum publicum atque decus, privatorumque commoditatem et exemplum laudabile cedant, teque apud nos et Sedem praefatam merito peramplius commendent, ut speramus.

> Datum Romae etc., anno etc. millesimo quadringentesimo octuagesimo quinto, undecimo kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 22 decembris 1485, pont. anno II.

X.

Ouod conservatores et executores literarum apostolicarum ad favorem congregationis S. Iustinae de Observantia monachorum S. Benedicti, omnes ii dati censeantur, quibus Sedes Apostolica causas delegare potest.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa huius iudulti. — 2. Supplicatio congregationis Cassinensis pro hoc indulto. — 3. Indultum quod conservatores et executores literarum apostolicarum ad favorem d. congregationis sint omnes, quibus causae per rescripta Sedis Apostol. de iure delegari possunt. — 4. Derogatio contrariorum.

Innocentius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Congregationi monachorum S. Iustinae Paduan. salutem, etc.

Devotionis augmentum vobis, Deo propitio, provenire confidimus, si super his, quae pro vestra tranquillitate et submovendis molestiis et turbationibus opportuna videntur, ut in contemplationis suavitate quiescere valeatis, prout cupitis, nos benignos ac favorabiles habeatis.

Exordium.

§ 1. Sane pro parte vestra nobis nuper Causa huius inexhibita petitio continebat quod si vobis, in dulti. genere, ac abbatibus et prioribus, conventibus monasteriorum, et prioratuum vestrae congregationis, ubilibet per orbem consistentium, concederetur quod omnes et singuli, quibus causae per rescripta Apostolicae Sedis delegari de iure possunt, ad executionem quarumcumque literarum dictae Sedis, conservatorialium nuncupatarum, pro vobis et monasteriis, prioratibus, membris, abbatibus, prioribus et conventibus praedictis, dati et deputati sunt et pro tempore dabuntur et deputabuntur, aliqui nominatim conservatores contra inferentes vobis et illis molestias, iniurias, gravamina atque damna, et cum potestate cognoscendi de his quae iudicialem requirunt indaginem, exegui possent et deberent toties quoties contingeret eos requiri, profecto

vobis et monasteriis, prioratibus, membris, abbatibus, prioribus et conventibus vestris praedictis in praemissis longe plenius et uberius consuleretur, favoremque pleniorem deportaretis ex eis vos abbates, priores et conventus praedicti, fructum et utilitatem; nam, variis plerumque respectibus, deputatis conservatoribus opportuna remedia, iuxta literarum earumdem continentiam, vos et illi habere non potestis.

gregationis Casindulto.

§ 2. Quare, pro parte vestra, nobis fuit Supplie. con- humiliter supplicatum ut vobis, monasinensis prohoc steriis, prioratibus, membris, abbatibus, prioribus et conventibus praedictis, quae huinsmodi literarum conservatorialium executione ab omnibus, quibus causae per rescripta apostolica delegari possunt, obtinere libere et licite valeatis, perinde ac si illae eis omnibus a principio directae fuissent concedere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

de iure delegari possist

§ 3. Nos igitur, qui regularem vitam Indultum quod professis libenter omnem inquietudinis ecutores litera- materiam subtrahimus, vestrumque statum rum apostolica- prosperum et tranquillum paterno desided. congreg. sint ramus affectu, huiusmodi supplicationibus omnes, quibus causae per re- inclinati, universis et singulis, quibus causcripta Sed Ap. sae auctoritate literarum apostolicarum de iure delegari possunt, mandamus ut, dum et quoties fuerint pro parte vestra, abbatum, priorum et conventuum praedictorum aut alicuius eorum legitime requisiti super talium literarum executione, ad illarum executionem perpetuis futuris temporibus procedere possint et debeant, per se vel alios, alias iuxta earum continentiam atque formam, in omnibus et per omnia, perinde ac si literae a principio eis directae fuissent et eis, ut, licet alias conservatores esse nequirent, illas exequerentur mandatum nominatim extitisset.

Derogatio contrariorum. § 4. Non obstantibus praemissis etc. Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo qua-

dringentesimo octuagesimo sexto, idibus iunii, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 13 iunii 1486, pontif. anno II.

### XI.

Exemptio monachorum Ordinis Cisterciensis a iurisdictione ordinariorum et solutione exactionum et subsidiorum quorumcumque etiam charitativorum.

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Multi Pont. huic Ordini exemptionem a jurisdictione ordinariorum et solutione impositionum concesserunt. — 2. Pro cuius exemptionis confirmatione Ordo huic Pontifici supplicavit, — 3. Qui propterea eam confirmat, — 4. Et de novo concedit. - Locorum ordinarii eos iudicare non possunt, nisi habeant super hoc speciale mandatum, prout etiam Sedis Apostolicae delegati. - Secus agi si quae contigerit, irritantur. — 5. Contrariis derogat; — 6. Transumptis credi iubet.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Proemium

Ad Romani Pontificis spectat officium, suorum praedecessorum inhaerendo vestigiis, illa, quae per ipsos praedecessores laudabiliter ac provida ratione, pro statu et quiete personarum sub regulari observantia assidue studio piae vitae vacantium gesta sunt, ut maiorem obtineant roboris firmitatem, quo saepius fuerint apostolico praesidio communita, sui praesidii munimine roborare, ac illa etiam de novo concedere, prout rationabiles causae suadent, et id in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filiorum Multi Pont. huic Ioannis Cistercii, Cabilonen. dioecesis, alio- Ord. exemptio-nem a iurisdirumque Cistercien. Ordinis monasterio-ctione ordina-riorum et solurum, abbatum et conventuum eorumdem tione impositionobis exhibita petitio continebat quod, runt. licet ipsi eorumque ac dicti Ordinis monasteria, tam virorum quam mulierum, et

alia religiosa loca et membra, ac monachi, moniales, vassalli, subditi et ei servientes, bonaque omnia, iamdudum per plures Romanos Pontifices, praedecessores nostros, sub ipsorum Pontificum et Apostolicae Sedis protectione recepti et recepta, ac Sedi praedictae immediate subjecti et subiecta, necnon ab omni iurisdictione ordinaria exempti et exempta fuerint; eisque concessum extiterit ut, ad praestationem aliquarum collectarum seu subsidiorum aut procurationum et aliarum exactionum per Sedem praedictam seu eius legatos, aut ipsorum auctoritate et mandato, seu per locorum ordinarios vel alios pro tempore impositorum, non tenerentur; tamen desiderant, pro maiori eorum quiete, praemissis receptioni, subjectioni et aliis praedictis, etiam nostrae approbationis robur adiici, illaque omnia, etiam per nos eis de novo concedi.

huic Pontif. supplicavit,

§ 2. Quare, pro parte abbatum et con-Pro cuius ex- ventuum praedictorum, nobis fuit humiliter armatione Ordo supplicatum ut, receptioni, exemptioni et subjectioni praedictis, ac singulis desuper confectis literis, pro illorum subsistentia firmiori, robur nostrae approbationis adiicere, ac eos, necnon monasteria, loca, membra, monachos, moniales, vassallos, subditos, servientes et bona omnia huiusmodi de novo, sub nostra et Sedis praedictae protectione suscipere, ac ab huiusmodi iurisdictione perpetuo eximere et totaliter liberare, aliasque in praemissis opportune providere, de benignitate apostolica dignaremur.

eam confirmat,

§ 3. Nos igitur, qui in singulorum sub Qui propterea regulari observantia piae vitae studio vacantium quiete reficimur, cupientes ut religiosi dicti Ordinis, quos prae caeteris, propter uberes fructus, quos in militanti Ecclesia continue bonis eorum operibus afferunt, in visceribus gerimus charitatis, eo liberius divinis beneplacitis insistere possint, quo a Sede praedicta maiori liberalitatis privilegio noverint se communitos, huiusmodi supplicationibus inclinati, receptionem, exemptionem, subjectionem, ac singulas desuper confectas literas, cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis, auctoritate apostolica et ex certa scientia, tenore praesentium approbamus, ac perpetuae et inviolabilis firmitatis robur obtinere decernimus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.

§ 4. Et nihilominus pro potioris cautelae suffragio, monasteria, loca, membra, concedit. bona omnia praedicta, praesentia et futura, abbates, abbatissas, monachos, moniales, vassallos, subditos et servientes praefatos, nunc et pro tempore existentes, auctoritate et scientia praefatis, sub beati Petri et Sedis praedictae, atque nostra protectione suscipimus; ac ab omni iurisdictione, superioritate, correctione, visitatione, dominio et potestate archiepiscoporum, episcoporum et aliorum iudicum ordinariorum eorumque vicariorum et officialium quorumcumque; necnon a solutione subsidiorum, etiam charitativorum, procurationum, collectarum et aliarum exactionum huiusmodi pro tempore imponendarum, auctoritate et scientia praefatis perpetuo prorsus eximimus et totaliter liberamus, ac nobis et Sedi praedictae immediate subiicimus. Ita quod archiepi- Locorum orscopi, episcopi, ordinarii, vicarii, iudices dinarii eos iuet officiales praedicti, etiam ratione delicti sunt, nist haaut contractus vel rei de qua ageretur, speciale manubicumque committatur delictum, ineatur datum, prout econtractus, aut res ipsa consistat, nullam siol. delegati. in eos et eorum aliquem aut monasteria, membra et bona praedicta, tamquam prorsus exemptos et exempta, iurisdictionem, correctionem, superioritatem, dominium vel potestatem exercere; aut excommunicationis, suspensionis vel interdicti, aut quasvis alias sententias, censuras et poenas ecclesiasticas promulgare praesumant seu possint aut debeant quoquo modo. Nec ipsi sic exempti coram illis aut ipsius Sedis delegatis vel subdelegatis, nisi in literis eis pro tempore directis de prae-

sentibus specialis, specifica et expressa ac de verbo ad verbum mentio fiat, ad

quae contigerit, irritantur.

iudicium evocari, aut quovis modo directe Seens agi si vel indirecte molestari possint. Decernentes omnes et singulos processus, sententias, censuras et poenas, quos et quas per archiepiscopos, episcopos, ordinarios, iudices, vicarios et officiales praedictos, seu eorum aliquem contra abbates et alios exemptos, necnon monasteria et loca huiusmodi, etiam exempta, ut praesertur, haheri vel promulgari; necnon quidquid secus super his, ab eis et alio quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irrita et inania, nulliusque roboris vel momenti.

§ 5. Non obstantibus fel. record. In-Contrarlis de- nocentii Papae quarti, etiam praedecessoris rogat; nostri, quae incipit Volentes, et aliis constitutionibus etc.

§ 6. Verum, quia difficile foret prae-Transump cre- sentes literas ad singula quaeque loca etc. Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, tertio kalendas septembris, pontificatus nostri anno III (1).

Dat. die 30 augusti 1486, pont. anno III.

### XII.

Inquisitorum haereticae pravitatis sententiae, contra haereticos promulgatae, a magistratibus saecularibus executioni demandentur, absque aliqua processuum revisione.

#### SUMMARIUM

- 1. Causae huius constitut. 2. Sententiae inquisitorum executioni dentur (ut in rubr). 3. — Clausulae derogatoriae.
- (1) A die electionis, quae fuit IV kal. septembris (R. T.).

Innocentius Papa VIII venerabili fratri nostro episcopo Brixien. et dilecto filio inquisitori in partibus Lombardiae.

§ 1. Dilectus filius frater Antonius de Causae huius Brixia, Ordinis Praedicatorum, in partibus constitutionis. Lombardiae inquisitor haereticae pravitatis, una cum venerabili fratre episcopo Brixiensi, seu eius vicario generali, sicuti nobis nuper fecit exponi, contra nonnullos utriusque sexus haereticos, ut accepimus, quos culpabiles ut haereticos impoenitentes repertos, poena debita iuris puniendos condemnavit; ac officiales civitatis Brixiensis, ut iniunctam executionem adimplerent, requisivit, qui officiales iustitiam ministrare et dictas sententias exequi (nisi prius processus per episcopum et inquisitorem agitatos non viderent), in non parvum orthodoxae fidei scandalum, recusarunt.

§ 2. At cum huiusmodi crimen haeresis Sententiae insit mere ecclesiasticum et delicta nullo e distiorum expacto impunita remanere debeant, tenore ( t in rabrica). praesentium vobis committimus atque mandamus ut, si est ita, eisdem officialibus saecularibus civitatis Brixiensis, sub excommunicationis poena et aliis censuris ecclesiasticis, praecipiatis atque mandetis, ut infra sex dies, postquam legitime fuerint requisiti, sine aliqua dictorum processuum per vos agitatorum visione, sententias per vos latas contra huiusmodi haereticos prompte exequantur, appellatione remota. Quam excommunicationis poenam ipso facto volumus, et tenore praesentium declaramus incurrisse, si, quod mandatum fuerit, infra dictum sex dierum spatium, cessante legitimo impedimento, cum effectu non impleverint.

§ 3. Constitutionibus et ordinationibus Clausulae deapostolicis, statutis civitatis Brixiensis caeterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die trigesimo septembris, millesimo quadringentesimo octuagesimo sexto, pontificatus nostri anno 111. Dat. die 30 septembris 1486, pont. anno III.

## XIII.

INNOCENTIUS VIII PP.

Damnatio nonnullarum propositionum Ioannis Pici, comitis Concordiae, cum inhibitione illas imprimendi ac legendi, sub poena excommunicationis (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. loannes Picus noningentas propositiones male sonantes etc. substinendas proponit; — 2. Eas examini subiicit Pontifex; — 3. Ipsius Pici confessione, nonnullae erroneæ, scandalosae aliquae etc. repertae sunt. — 4. Libellum itaque eas continentem damnat Innocentius; - 5. Eorumdem lectionem, impressionem etc. interdicit sub poena anathematis. — 6. Ioannem vero Picum, qui eas iudicio Sedis Apost. submisit, nullam malam notam incurrisse declarat; - Transumptis fidem vult adhiberi, - 8. Praesentesque literas publicari; - Et in contumaces animadverti.

## Innocentius episcopus servus servorum Dei. ad futuram rei memoriam.

Etsi ex iniuncto nobis, licet insufficientibus meritis, desuper apostolicae servitutis officio, hominum quorumlibet animarum saluti consulere teneamur, propensiori tamen cura ad ea invigilare debemus, quae, vel divinae Maiestati aut integritati catholicae religionis et sidei, sine qua Deo placere non possumus, comperiuntur adversa.

proponit;

- § 1. Nuper siguidem, cum dilectus filius Joannes Picus nobilis vir Ioannes Picus, Concordiae cononingen. pro- mes, noningentas conclusiones variarum le sonantes etc. facultatum publice affigi, et in diversis locis publicis almae Urbis, in qua cum Romana Curia residemus et aliis mundi partibus publicari fecisset, offerens se, ut moris est, contenta in illis, in publicis desuper habendis disputationibus in eadem Curia substentare, et a nonnullis zelum fidei habentibus assereretur nonnullas ex eisdem conclusionibus praefatae fidei contrarias, erroneas, scandalosas et malesonantes, ac de non sana doctrina
  - (1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

suspectas esse, et exinde multorum fidelium mentes plurimum scandalizari, et divinam Maiestatem, ac religionis christianae decus, Apostolicaeque Sedis honorem non parum laedi.

§ 2. Nos tunc integritati fidei consu- Eas examini lere, et scandalis huiusmodi obviare vo- subiicit Pontilentes, venerabili fratri Ioanni episc. Tornacen., domus nostrae magistro, de cuius morum integritate, literarum scientia et zelo religionis plurimum confidimus, commisimus et mandavimus ut, vocatis nonnullis tunc expressis venerabilibus fratribus nostris episcopis et aliis sacrae theologiae ac utriusque iuris professoribus, ad id a nobis specialiter nominatis, in dicta Curia degentibus, ac praefato comite, contenta in dictis conclusionibus per eos mature examinari et discuti faceret; et an aliquae ex illis, ex vi verborum, a fide catholica dissonare, aut haeresim sapere, seu dubias et ancipites esse, et ad erroneum sensum in fide trahi facile posse comperirentur; et explicato prius quid captiosa verborum congeries protenderet, concordem episcoporum et professorum determinationem nobis referret, ut, habita huiusmodi relatione fideli, desuper opportune providere possemus, prout in quibusdam literis nostris in forma brevis plenius continetur.

§ 3. Postmodum vero tam Tornacen., Ipsius Pici conquam per eum convocati de nostro man- fess., nonnullae dato episcopi, theologiae professores ac dalosae aliquae utriusque iuris doctores praefati, post diutinam et diligentem discussionem, et saepius, tum praesente, tum absente dicto comite, reiteratum, nonnunquam etiam in nostra praesentia, accuratum et laudabile examen dictarum conclusionum et contentorum in eis, nobis concorditer retulerunt nonnullas ex conclusionibus praedictis, tam secundum propriam eiusdem comitis quam aliorum opinionem, haereticas aut haeresim sapientes, aliquas scandalosas piarumque aurium offensivas, plerasque etiam renovantes errores gen-

tilium philosophorum iam dudum abolitos et obsoletos, ac alias perfidiam iudæorum foventes; nec non complures, quae, sub quodam fuco philosophiae naturalis, honestare nituntur artes quasdam fidei catholicae et humano generi inimicas, a suis canonibus et doctrinis catholicorum doctorum acerrime damnatas propositiones.

- § 4. Nos igitur, qui Redemptoris nostri Libellum ita- locum tenemus in terris, circa gregis sui nentem damnat custodiam et animarum salutem iugis cogitationis attentione intendere, submovendo noxia et profutura ministrando, debemus, ne propositiones praedictae male et contra fidem sonantes corda fidelium damnabiliter corrumpant, providere volentes, ut debemus; et quoniam prolixum et operosum esset in specie et singillatim praesentibus inserere omnes illas conclusiones et propositiones per eos magistraliter damnatas cum causis damnationis earum; idcirco, de consilio venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium, libellus noningentarum conclusionum praedictarum, quamvis aliquas contineat catholicas et veras, propter admixtionem tamen praedictarum damnabilium assertionum, auctoritate apostolica, praesentium tenore damnamus et repro-
- § 5. Et insuper, ne illius lectio conti-Earamdem le- nuare valeat scandalum, ut praemisimus, etionem et im-pressionem in- generatum, et in futurum ad aliud forsan terdicit sub pœ- maius inducat, sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda, omnibus christifidelibus, ne illum de caetero legere, scribere aut imprimere, seu legi, scribi aut imprimi facere, vel aliis legentibus audire quoquo modo praesumant, dicta auctoritate inhibemus; et illum descriptum vel impressum nunc et pro tempore habentibus, ut illum comburere, infra triduum a die habitae notitiae praesentium, sub eadem poena, dicta auctoritate mandamus.
- § 6. Praefatum autem comitem, qui Ioannem veio antedictas conclusiones gratia tantum schoind. Sedis Apo-lasticae disceptationis et sub Apostolicae

Sedis correctione, ut asserebat, publica- stolicae submivit et posuit; et tandem easdem tales esse lam notam inhabendas professus est, quales iudicantur currisse declaper nos et professores praedictos, quorum iudicium in hac parte, ut praemittitur, auctoritate apostolica approbamus; et etiam quia iureiurando promisit nullo tempore se talia defensurum, nullam ob praemissa incurrisse sinistrae aestimationis notam praefata auctoritate decernimus et decla-

§ 7. Et insuper, quia difficile foret prae- Transumptie fisentes literas ad singulas civitates et dioe- dem vult adhiceses fidelium deferre, volumus et apostolica auctoritate decernimus quod earumdem literarum transumpto, sigillo alicuius praelati ecclesiastici munito, et manu publici notarii subscripto, plena ubique fides adhibeatur, prout adhiberetur ipsis originalibus literis, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 8. Mandantes locorum ordinariis, ad Praesentesque quorum notitiam praesentes literae seu literas publicatransumpta authentica pervenerint, ut praemissa per eorum civitates et dioeceses in ecclesiis intra missarum solemnia faciant publicari, ne quispiam valeat de eis ignorantiam allegare, et tam eis quam haereticae pravitatis inquisitoribus, ut si, quod absit, contingat eumdem comitem, contra eius confessionem et iuramentum, aliquid in posterum attentari, et alios quoscumque mandatis nostris huiusmodi non obtemperare, quae, iuxta canonicas sanctiones et sanctorum Patrum decreta in haereticos statuta, eorum incumbunt officio, exequi non omittant. Contradictores per censuram Et in contuecclesiasticam, appellatione postposita, maces animadcompescendo. Non obstantibus si aliquibus communiter vel divisim a Sede Apostolica indultum existat quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum.

An. C. 1487

anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, pridie nonas augusti, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 4 augusti 1487, pontif. anno III.

### XIV.

Contra asserentes, in literis apostolicis, se esse tales quales non sunt, pro earumdem literarum expeditione gratis consequenda.

### SUMMARIUM

Causae huius constit. - 1. Asserentes se tales etc. excommunicantur, — 2. Literæque pro eis expeditae, nullae sunt, — Et huiusmodi statutum in Cancellaria registrandum. — 3. Clausulae derogatoriae. — Publicatio.

## Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Causae huius constitutionis.

Cum, sicut non sine displicentia accepimus, nonnulli conscientiae suae prodigi et avaritiae morbo laborantes, ut literas apostolicas gratis expediant, et officiales debita eorum portione defraudent, in eisdem literis se nonnumquam venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, aut dilectorum filiorum abbreviatorum de maiori praesidentia, seu literarum praedictarum scriptorum, nec non aliarum personarum quarumcumque, ex quarum qualitatibus et privilegiis, sive antiqua consuetudine, literas ipsas gratis expedire solent, nepotes et quandoque germanos, interdum vero familiares, continuos commensales fuisse et esse affirmare, et ut tales in dictis literis se inscribi facere ac fecisse non vereantur. cum revera tales non fuerint, in animarum suarum periculum ac officiorum Rom. Curiae non modicum praeiudicium et gravamen.

§ 1. Nos fraudibus et deceptionibus huiusmodi, prout nostro incumbit officio,

de remedio opportuno providere volentes, Asserentes se motu proprio et ex certa scientia, omnes tales etc. excommunicantur, et singulos, cuiuscumque status, gradus et conditionis fuerint, et quocumque nomine nuncupentur, qui se cardinalium aut assistentium seu scriptorum eorumdem aut aliarum personarum quarumcumque, ex quarum qualitatibus et privilegiis, sive antiqua consuetudine, literae ipsae gratis expediri solent, nepotes seu germanos aut familiares, continuos commensales in eisdem literis nominaverint, cum revera tales non fuerint, excommunicationis sententia, a qua nisi per Romanum Pontificem pro tempore existentem, mortis articulo excepto, ac satisfactione praevia, absolvi non possint, auctoritate apostolica per praesentes innodamus.

§ 2. Et nihilominus concessiones et Literaeque pro gratias in eisdem literis contentas quas- eis exped. nulcumque, ipsasque literas hactenus expeditas et expediendas viribus omnino carere; eisque et eorum singulis in aliquo suffragari non potuisse, nec in futurum posse, motu, auctoritate et scientia similibus, decernimus et declaramus. Ac vo- Et buiusmodi lumus quod mandatum, decretum et de- statutum in Canclaratio nostra huiusmodi in Cancellaria dum. Apostolica publicetur, et in illius libro describatur, ac perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observetur.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac quibusvis privilegiis et indultis eisdem personis concessis, quae eis aut eorum alicui, quoad praemissa, volumus nullatenus suffragari, ceterisque contrariis quibuscumque.

Placet, publicetur et describatur O. (Papae subscriptio).

Lectum et publicatum fuit suprascriptum mandatum Romae in Cancellaria Apostolica die sabbati decima octava mensis augusti, anno millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, pontificatus sanctissimi domini nostri domini Innocentii Papae octavi, anno eius tertio.

Dat. die 18 augusti 1487, pontif. anno III.

Clausulae derogatoriae.

Exordium.

### XV.

Ampliatio collegii sex secretariorum apostolicorum ad numerum vigintiquatuor, et praesinitio ossicii unius secretarii domestici, cum emolumentorum tam ipsius secretarii quam totius collegii, privilegiorumque concessione.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Callist. III et Pius II secretariorum numerum ad sex reduxerunt. --2. Hic modo Pont., ex causa hic expressa, numerum auget ad xxiv, - 3. Qui constituant collegium, et omnes pariformiter eius indultis utantur, — 4. Statutaque pro collegio conficiant; — 5. Vicecancellarii officiales sint, - 6. Papaeque veri familiares; — 7. Habeant in Palatio locum, qui Secretaria vocetur. — 8. Bullas ad eos portent plumbatores, etc. — 9. Literae apostolicae gratis pro eis expediantur. — 10. Absentes pro praesentibus habeantur. -11. De officiis libere disponant. — 12. Sedis Apost. notarii reputentur. — 13. Habitum a vicecancellario suscipiant. — 14. Unus ex d. collegio vel alius in secretarium domesticum Papae a collegio deputetur. — 15. Emolumenta eis assignantur de minutis, — 16. Et de expeditionibus literarum apostolicarum, — 17. Taxaque brevium apostolicorum. — 18. Declaratio circa solutionem dictarum taxarum. — 19. Officium revisoris arcium etc. d. collegio assignatur. — 20. Forma distributionis emolumentorum. — 21. Declaratio circa expeditiones, tanı factas quam faciendas. — 22. Alia declaratio circa renovationem expeditorum. - 23. Assicuratio dd. emolumentorum. — 24. Executores huius bullæ deputat. — Contrariis derogat. — Subscriptio PP. — Cardinal. subscriptiones.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Non debet reprehensibile iudicari, si, secundum varietatem temporum, statuta quandoque varientur humana, praesertim cum urgens necessitas vel evidens utilitas et aliae rationabiles causae id exposcunt: quoniam ipse Deus ex his, quae in veteri Testamento statuerat, aliqua mutavit in novo.

§ 1. Dudum siquidem nonnulli Romani Callist. III et Pontifices praedecessores nostri, non minus ut viros industres sibi eligerent, quo- rum ad sex rerum opera, in rebus magnis et arduis, Apostolicae Sedis honorem, statum et commodum, ac orthodoxae fidei incrementum concernentibus, uti possent, quam pro negotiorum magnitudine, et celeriori ad praefatam Sedem confluentium expeditione, quamplurimos eorum obsequiis adhibuere secretarios, quos postmodum fel. record. Callistus III et Pius II, Romani Pontifices, praedecessores nostri, sive ob tenuitatem emolumentorum dictis secretariis assignatorum, sive ex aliis causis eos ad id moventibus, ad sex successive reduxerunt.

nullas gentes armigeras hostiliter opprimeretur, pro illius ab oppressionibus huiusmodi liberatione, grandia subire compulsi fuimus onera expensarum, ad quae cum Romanae Ecclesiae facultates non sufficerent, mithram pontificalem, regnum nuncupatum, et alia quamplurima eiusdem Ecclesiae iocalia preciosa, aurea et argentea, diversis mercatoribus dictam Curiam sequentibus, pro diversis pecuniarum summis, ad quantitatem forte centum millium ducatorum auri de Camera ascendentibus, pignoravimus; quae, cum commode ex dictae Ecclesiae proventibus iam exhaustis redimi non possent, nos sperantes quod si ad officium eorumdem secretariorum, praeter et ultra dictos sex, decem et octo praelati, et in dignitate ecclesiastica constitutae personae assumerentur, et omnes simul pro redemptione mithrae et iocalium praedictorum, de eorum facultatibus,

usque ad summam sexaginta duorum mil-

lium et quadringentorum florenorum auri

de Camera persolverent et contribuerent,

assignarenturque eis, etiam de novo con-

venientia emolumenta, ex quibus, iuxta

dignitatis eorum exigentiam, eorum sta-

§ 2. Nos autem, qui superiori anno, Hie modo Pon dum nostra Urbs, in qua cum Romana tifex, ex causa Curia etiam tunc residebamus, per non-rum auget ad tum tenere possent, exinde non solum huiusmodi urgenti necessitati praefatae Ecclesiae provideretur, sed etiam decori et venustati eiusdem Sedis, Curiae et officii; ac faciliori, celeriori, diligentiori et magis accuratae expeditioni Brevium et aliarum literarum apostolicarum, quae per eosdem secretarios, tam in Cancellaria quam per Cameram secretam Pontificis pro tempore expediuntur; et non parvae commoditati confluentium eorumdem ad praefatam Curiam et prosequentium negotia in eadem, opportune consuleretur. Ac volentes, prout debemus, super praemissis opportunum adhibere remedium, habita super primum cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione matura, et cum infrascriptis personis longo tractatu; de eorumdem fratrum unanimi consilio et assensu, motu proprio et ex certa scientia et nostrae potestatis plenitudine, auctoritate apostolica, hac in perpetuum valitura constitutione statuimus quod nostri et pro tempore existentis Romani Pontificis secretarii, de cetero perpetuis futuris temporibus debeant esse viginti quatuor dumtaxat, et in notariatus dictae Sedis officio, aut in episcopali vel maiori ecclesiastica dignitate constituti vel assumpti; habitum notariatus officii aut alterius dignitatis huiusmodi, in qua constituti fuerint vel constitui eos in posterum continget, convenientem gestent, prout nos infrascriptos omnes et eorum singulos, qui in huiusmodi praelatura aut dicto notariatus officio adhuc constituti non erunt, in eiusdem Sedis notarios assumimus: volentes ut a quocumque maluerint praelato in Romana Curia habitum et insignia eiusdem officii perpetuo gestanda recipere possint et valeant etc.

§ 3. Constituant quoque pro tempore Qui constituant omnes secretarii praedicti invicem unicum nes pariformi- collegium cum communi arca sive bursa, sigillo, cappella, cappellano et aliis collegialibus insigniis, et concessis hactenus se-

cretariis praedictis Romani Pontificis, et quibus potiri soliti sunt seu potiri debuerant, omnibus emolumentis, honoribus, privilegiis, immunitatibus, gratiis, favoribus et indultis potiantur et gaudeant, eisdem modo et forma, quibus illi gavisi et potiti sunt hactenus, seu gaudere et potiri poterant vel debuerant, sine ulla prorsus varietate.

§ 4. Praeterea, in corum secretariatus Statutaque pro officio (quod cum quibuscumque aliis Ro- collegio confimanae Curiae officiis compatibile esse volumus), et ipsum quomodolibet concernentibus, statuta quaecumque, sine alia superioris confirmatione, condendi libera potestate fungantur.

§ 5. Cum secretarii ipsi semper hac- Vicecancellarii tenus fuerint etiam Cancellariae nostrae officiales sint,

Apostolicae membra, volumus et ordinamus ut venerabilem fratrem nostrum Rodericum, episcopum Portuensem, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem et vicecancellarium, in Cancellaria eadem in ipsorum caput recognoscere et reputare debeant; quos ipse e converso, ut sui corporis membra reputans, congruenti honorificentia per reliquos eiusdem Cancellariae officiales prosequi faciat et procurét, decentem ipsorum dignitati locum, pro incumbentium dicto eorum officio negotiorum expeditione, ipsis assignans in eadem Cancellaria, prout nos assignamus per praesentes.

§ 6. Sint quoque secretarii veri Palatii Papaeque veri Apostolici praelati (sine tamen aliorum eiusdem Palatii praelatorum praeiudicio) et, quoad eorum personas dumtaxat, nostri et pro tempore existentis Romani Pontificis familiares, domestici, continui commensales, et pro talibus habeantur et reputentur; et in constitutionibus, praerogativis, exemptionibus et privilegiis ac scripturis quibuslibet de eisdem praelatis et familiaribus mentionem pro tempore facientibus, quoad eorum personas dumtaxat, includantur et inclusi esse intelligantur et sint, prout nos per praesentes

tis utantur,

includimus, et quibusvis pro tempore eisdem praelatis de Palatio et familiaribus concessis seu concedendis praerogativis, favoribus, privilegiis, exemptionibus et indultis, tamquam eorum pars, similiter quoad eorum personas, potiantur et gau-

- § 7. Habeantque in Palatio nostro Apo-Habeantin Pa- stolico unam mansionem et locum, in Secretaria vo. quo singulis diebus convenire et morari, ac de dicto eorum officio incumbentibus negotiis tractare et consultare; ac alias, iuxta antiquitus servatum per praedictos Romanorum Pontificum secretarios, qui pro tempore fuerunt, ritum, stylum et modum, disponere, ut vere et actu, nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti, in dicto Palatio Apostolico deservientes praelati et familiares commode possint et valeant; voceturque locus huiusmodi, et sit actu Secretaria Apostolica, in qua, et nullo alio loco dicti nostri Palatii, saltem publice, exerceantur vel expediantur quaecumque ad secretariatus officium quovis modo pertinent.
- portent plumbatores, etc.
- § 8. Plumbatoresque praesentes et qui Bullas ad eos pro tempore erunt, sub excommunicationis poena, teneantur omnes et singulas bullas taxatas per quemcumque ex omnibus secretariis praedictis, seu quoscumque alios per dictam Cameram nostram secretam expeditas, cum primum fuerint per ipsos plumbatae, portare ad Secretariam eamdem, et officiali per eosdem secretarios ad id deputato et nulli alteri praesentare, ut singulariter singulae cum ipsarum taxis et tenoribus describi, notari, subscribi et more solito expediri per aliquem ex ipsis secretariis possint et valeant.

§ 9. Habeant quoque secretarii prae-Literne aposto-dicti, pro personis ipsorum et cuiuslibet eis expedian- ipsorum, ex speciali privilegio (quod per praesentes eis in perpetuum concedimus) in expeditionibus quarumvis literarum apostolicarum, Gratis ubique. Teneatur rescribendarius ad taxandum literas apostolicas pro tempore deputatus, absque ullo [

nostro seu cuiusvis alterius mandato, in quibusvis literis personas ipsorum secretariorum seu cuiusvis corum concernentibus, apponere: Gratis pro persona secretarii; ac personam unius familiaris, pro quolibet ipsorum: Gratis pro Deo.

- § 10. Praeterea volumus ut iidem se- Absentes pro cretarii, quotiescumque erunt a Romana proesentib. ha-Curia absentes, pro nostris aut S. R. E. negociis quovis modo peragendis, quoad emolumentorum omnium dicti officii integram perceptionem, habeantur tamquam praesentes: si vero, privatarum rerum ipsorum causa recedentes ab eadem Curia, petierint tantum ab eorum collegio licentiam, et disposuerint quod in ordinariis oneribus officii aliquis alius de collegio serviat pro ipsis, pariter habeantur, quoad eamdem perceptionem emolumentorum, pro praesentibus, ad annum integrum dumtaxat. Et si forte ultra unum annum distulerint ad eamdem Curiam redire, non percipiant emolumenta praedicta, nisi dempta quinta dumtaxat eius parte, quae cedat in utilitatem reliquorum et collegio actu praesentium in dicta Curia.
- § 11. Pari modo volentes ut omnes to officiis litriginta et quilibet ipsorum secretarii bere disponant praedicti, tam praesentes in dicta Curia quam absentes, libere possint de dictis eorum officiis disponere, nec possit aut debeat eorumdem officiorum resignationis receptio, etiam si resignantes ipsi infirmi et verisimiliter infra viginti dierum spatium decessuri forent et decederent, per Romanum Pontificem quavis ratione denegari vel differri; nec, pro signatura supplicationis concessionis eiusdem per resignationem vacantis, quicquam, ultra summam centum florenorum auri de Camera, ab eo, cui de illo sic vacante providebitur, exigi.
- § 12. Qui, si dictae Sedis notarius aut Sedis Apostoin episcopali vel maiori ecclesiastica di- putentur. gnitate constitutus non fuerit, per dicti secretariatus officii concessionem, licet solam, nihilominus in dictae Sedis nota-

rium, cum omnibus et singulis praerogativis, honoribus et oneribus consuetis eiusdem officii notariatus Apostolicae Sedis, eo ipso assumptus esse censeatur et sit, recipiaturque in secretarium.

scipiant.

§ 13. Ac habitus et insignia dicti notaria-Habitum a vi- tus officii eidem (si fuerit praesens in dicta Curia) per supradictum vicecancellarium, adhibitis secum aliis secretariis praedictis, eodem contextu (prius tamen debitae fidelitatis ab ipso recepto iuramento) exhiberi debeant. Et sive praesens sive absens fuerit ab eadem Curia, literae conficiendae super supplicatione concessionis secretariatus, etiam si in ea de officio notariatus praedicto et eius habitu ac insigniis nulla esset habita mentio, nihilominus expediantur, tam per Cancellariam Apostolicam quam per Cameram secretam, cum expressione concessionis dicti notariatus officii, cum habitu, insigniis, honoribus et oneribus eius consuetis; neque possit aut debeat, per nostrum aut pro tempore existentem Romani Pontificis Datarium seu quemcumque alium, pro signatura huiusmodi supplicationis, licet vim concessionis duorum huiusmodi officiorum propter praemissa habente, aliquid, ultra id quod superius expressum est, omnino exigi; sed sicut per concessionem officii secretariatus, venit pariter concessio officii notariatus praedicti, sic per unicam solutionem signaturae suprascriptae, sit integre satisfactum, quasi de unica concessione. Si tamen secretarius sic de novo institutus erit absens, habitus et insignia praedicta, venienti postmodum ad Curiam, cum primum praesentabit se dicto collegio et recipietur in secretarium, supradicta forma servata, similiter exhibeantur.

stra et Romanae Ecclesiae nostrae secreta,

§ 14. Et quia nobis et pro tempore Unus ex d. col- existenti Romano Pontifici expedit habere, in secretarium praeter praedictos secretarios, unum alium domesticum Papae a collegio secretarium domesticum, in Palatio pracdeputetur. dicto assidue residentem, cui liceat no-

nostrum et einsdem Ecclesiae aut orthodoxae fidei statum concernentia, quandocumque fuerit a nobis iussus, legitime expedire, cuique (ne de infrascriptis aut quibusvis aliis praedicti secretariatus officii emolumentis se impedire, aut cum eisdem secretariis ullam controversiam habere possit aut debeat) conveniens est ut ex dicti officii secretariatus emolumentis, pro decenti eius status substentatione, honesta aliqua portio assignetur, eadem auctoritate ordinamus quod, quoad titulum secretariorum eorumdem et praedictarum rerum secretarum dumtaxat legitimam expeditionem, possit per nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem unus ex praedictis, vel alius secretarius, ultra praedictum numerum, deputari, etsi, ut praefertur, qualificatus non existeret. Qui tamen de officio et loco praedicto, ac portionibus emolumentorum extra numerum per eum percipiendis, minime disponere possit, sed ab illis, pro solo nutu nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis, amovibilis existat; quoad reliqua vero, quamdiu officium exercuerit, pari, qua alii secretarii, favoris et honoris praerogativa potiatur.

§ 15. Ut autem secretarii praedicti, Emolumenta tam antiqui quam de novo admissi, qui de minutis, pro tunc triginta numero existentes, summam sexaginta duorum millium et quadringentorum florenorum auri de Camera, pro redimendis mithra et aliis iocalibus praedictis, de eorum propriis pecuniis liberaliter, ut praefertur, exolverunt, et eorum successores secretariatus officium prædictum pro tempore obtinentes, eo diligentius, quae eorum incumbunt officio studeant exercere, quo exinde cognoverint cis convenientia emolumenta provenire; in primis et ante omnia, supradicto Roderico episcopo vicecancellario harum serie mandamus ut dudum editam per fel. record. Martinum Papam quintum, praedecessorem nostrum, et in quinterno Cancellariae registratam regulam seu decla-

rationem super emolumentis minutarum per secretarios, qui tunc erant in Cancellaria praedicta, expediendarum recipiendis, tenoris subsequentis, videlicet: « Ad tollendum disceptationes et dubia, quae ex quadam concessione per nos facta dilectis filiis secretariis nostris super certis emolumentis per eosdem de nonnullis minutis percipiendis, in quinterno Cancellariae de mandato nostro descriptis, quandoque oriuntur, tenore praesentium declaramus intentionis nostrae fuisse et esse, et sic praecipimus observari, quod dicti secretarii, libere et sine aliqua contradictione, emolumenta consueta omnium minutarum, quae in dicta concessione descripta sunt, videlicet tabellionatus officii, altarium portatilium, celebrandi in locis interdictis et ante diem, confessionalis perpetui et indulgentiarum in mortis articulo et in vita, etiam si super huiusmodi gratiis facultates aliae sint concessae, et gratiae ipsae formam quinterni excederent; etiam si dictarum gratiarum supplicationes registratae, ac per vicecancellarium aut eius locumtenentem pro tempore existentem aliquibus abbreviatoribus distributae, vel in rotulo aliarum supplicationum insertae essent quovis modo; praeterea, recipiendi ecclesiastica sacramenta et indulgentiarum quarumcumque, Ecclesiis, monasteriis, cappellis et aliis locis piis quomodolibet concessarum vel concedendarum, prout reliquae superius descriptae gratiae, ad dictos secretarios similiter declaramus et decernimus pertinere; illasque de cetero, per eos et non per alios, mandamus et volumus expediri. Fiat, et ita declaramus. O. », diligenter examinare, examinatamque per omnes et singulos, ad quos quomodolibet pertinet, in eorumdem secretariorum favorem et commodum inviolabiliter faciat observari. faciens omnes et singulas minutas praedictas tabellionatus officii, altarium portatilium, celebrandi in locis interdictis et ante diem, confessionalis perpetui, indul-

gentiarum in mortis articulo et in vita, ecclesiasticorum sacramentorum et quarumcumque indulgentiarum quibusvis Ecclesiis, monasteriis, cappellis et aliis piis locis quomodolibet concessarum et in posterum concedendarum, cum inde provenientibus taxis et emolumentis, ad praef. secretarios integre pervenire, et in eadem Cancellaria per ipsos secretarios et non per quemcumque alium, sub quovis forsan praetextu, examinari et signari, ac praesentari ipsi et eiusdem Romanae Ecclesiae vicecancellario pro tempore, sive eius locumtenenti, ad expediendum et mittendum ad Bullariam Apostolicam, quavis forsan consuetudine contraria (quam eisdem secretariis, quo minus totali et integro effectu ac pacifica possessione omnium contentorum in praedicta dicti nostri praedecessoris constitutione gaudere et uti possint et valeant, praeiudicium aliquod afferre posse seu debere non intendimus) nequaquam obstante.

§ 16. Necnon etiam ultra praedicta, El de expediquintam taxam pro expeditione literarum rum apostolicaapostolicarum, quae per eamdem Came-rum, ram secretam pro tempore expediuntur, retroactis temporibus per supradictos secretarios, seu ipsorum vel alicuius eorum nomine, in Bullaria earumdem literarum, sive etiam alibi exigi solitam, et quam nonnumquam praedecessores nostri et nos, in totum vel pro parte, et in eiusdem Sedis opportunitatibus convertere soliti fuerunt et fuimus, taxam secretarii nuncupatam, tam de hactenus expeditis (quae adhuc non sunt partibus restitutae) quam de in posterum expediendis, eo modo quo hactenus per quemcumque expediri et exigi consueverunt seu debuerunt, pariter per eosdem secretarios perpetuos exigendam assignamus. Volentes et auctoritate praefata statuentes nemini omnino licere, per se vel alium seu alios, procurare vel ordinare aut solicitare quod aliquae ex huiusmodi literis taxatis et per Cameram eamdem expeditis, partibus tradantur vel

restituantur aut mittantur, priusquam sit eidem collegio secretariorum de dicta quinta taxa debite satisfactum. Si quis autem aliter procurare, ordinare, solicitare; aut ipsas literas, sub quovis praetextu, aliter actu tradere vel tradi facere seu mandare praesumpserit, excommunicationis latae sententiae (a qua, nisi prius et ante omnia satisfacto eidem collegio secretariorum, de vera et integra summa taxae bullae, si procuratae, solicitatae vel traditae, vel de satisfaciendo efficaci ordinatione praecedente, per quemcumque confessorem, etiam sub praetextu cuiusvis indulti, a nobis vel successoribus nostris desuper emanati seu concessi, et in mortis articulo, absolvi non possit) necnon privationis omnium et singulorum officiorum, per ipsum in Curia nostra praefata obtentorum pro tempore, atque etiam emolumentorum quorumcumque ei, quovis modo, ratione vel causa, debitorum tunc et debendorum in futurum, ratione eorumdem officiorum quae obtinebit et quae quomodolibet exercebit, poenas latae sententiae respective (quas eo ipso et toties quoties contrafecerit) incurrat. Teneaturque vener. frater noster Petrus, episcopus Caesenaten., praesens, et qui pro tempore fuerit, generalis Curiae causarum Cam. Apostolicae nostrae auditor, ad earumdem poenarum declarationem et executionem, quandocumque ei de praemissis constiterit, procedere et procedi facere cum effectu.

corum,

§ 17. Et praeterea, omnia et singula Tavaque bie- emolumenta literarum apostolicarum in forma brevis, tam sub cera quam sub plumbo, pro quibusvis personis expeditarum iam et pro tempore expediendarum, super quibusvis, etiam gubernationum, seu rectoriarum ac commissionum, aut potestariarum, capitaneatuum, vicariatuum, thesaurariatuum, camerariatuum et cancellariarum provinciarum, civitatum, terrarum et castrorum, ac custodiae arcium quarumcumque, nobis et Romanae Ecclesiae subditarum et subditorum; necnon quarumcumque aliarum administrationum seu commissionum, etiam gabellarum sive proventuum ad eamdem Romanam Ecclesiam quomodolibet pertinentium, officiis seu concessionibus vel locationibus. Quae officia seu eorum loca et titulos, in quodam quinterno plumbato et nostra manu subscripto, singulariter singula describi et, considerata quantitate emolumentorum ad illos, qui officia ipsa pro tempore exercebunt, verisimiliter proventurorum, ut illi quoque, qui gratuito a nobis commodum percipiunt, in tanta Romanae Ecclesiae necessitate, portionem aliquam contribuant, in perpetuum ad certam moderatam taxam taxari curavimus; ad quem quinternum relationem in omnibus infra dicendis haberi volumus, cuius copia in forma transumpti ad singulos legatos et gubernatores seu rectores praedictos mitti, ut per ipsos diligenter omnibus officialibus praedictis et aliis, quos taxae et alia in eodem quinterno designata concernunt, intimari et publicari possint (sic, quod eorum nemo possit allegare illorum ignorantiam, et infrascriptum tempus unius mensis, sive triginta dierum, exinde legitimum initium habere mereatur, volumus atque mandamus), ad eosdem secretarios perpetuo spectare et pertinere decernimus.

§ 18. Statuentes ut tam concessionum Declaratio cirquam reformationum gratiarum super hu- dictarum taxaiusmodi omnibus et singulis officiis seu rum. aliis commissionibus, per nos et successores nostros, qui pro tempore erunt, faciendarum, ad quantumcumque etiam longissimi temporis spacium, literae semper expediantur et expediri debeant singulis sex mensibus a primarum literarum expeditione computandis; et pro singulis literis huiusmodi, singulis vicibus solvi debeat eisdem secretariis una taxa, prout esse reperiretur in praedicto quinterno notata. Similiter etiam omnia et singula emolumenta pro quarumvis aliarum similium literarum super quavis alia materia in

forma brevis, sub cera vel plumbo expediendarum, quaecumque et quotcumque et qualiacumque sint, nullo penitus, sub quovis colore aut praetextu, excepto seu servato; sed prout per praedecessorem nostrum et nostrum ac alios secretarios praedictos, qui pro tempore fuerint, hactenus exigi et percipi consueverunt, eorumdem secretariorum commodis et emolumentis in perpetuum assignamus.

sor. arcium (t). gnatur.

§ 19. Et praeterea officium visitandi Officium 1evi- omnes et singulas arces sanctae Romanae d. collegio assi- Ecclesiae, et faciendi monstras sive descriptiones omnium et singularum gentium armigerarum einsdem, tam equestrium quam pedestrium, officium revisionis gentium armigerarum et arcium nuncupatum, cum solitis auctoritate, potestate, facultate, administratione et exercitio, ac integra perceptione emolumentorum ad ipsum officium de jure vel consuetudine quovis modo debitorum et debendorum in posterum, eorumdem secretariorum collegio, per unum ex ipsis secretariis, aut alium idoneum (cui nos et successores nostri pro tempore illud duxerimus committendum, et cui per eosdem secretarios conveniens salarium, summam centum ducatorum annuatim non excedens, solvi debeat) laudabiliter exercendum, similiter in perpetuum concedimus et assignamus. Decernentes ad finem, ut secretarii ipsi eius vacuam possessionem nancisci valeant, officium ipsum ex nunc vacare et ad eosdem secretarios cum plena ipsius administratione, ut praesertur, pertinere, quavis concessione de ipso per nos cuivis personae facta, etiam possessione subsecuta, non obstante.

butionis emolumentorum.

§ 20. Modum vero colligendi omnia Forma distri- emolumenta praedicta, eum esse permittimus, quem secretarii ipsi communi voto duxerint statuendum. Collecta autem emolumenta pro tempore inter ipsos secretarios eo quo sequitur modo dividi et sortiri perpetuo debere decernimus, videlicet: in-

tarii praedicti numero triginta, dividantur in acquales partes triginta duas, quarum unam ipsorum singuli, duas vero reliquas secretarius domesticus Roman. Pontificis suprascriptus, ut nihil omnino ultra desuper denotatis emolumentis attingere praesumant, singulis mensibus percipiant. Ubi autem contigerit alicuius vel aliquorum ex eis decedentis vel decedentium locum seu loca extingui, et donec totus numerus fuerit reductus ad viginti quatuor, in tot portiones quot numero in ipsorum collegio secretarii et duas plures pariformiter respective sortiendas dividantur; idemque perpetuo servetur postquam devenerit ad numerum vigintiquatuor, ut scilicet emolumentorum ipsorum in partes viginti sex acquales divisorum, cedat singulis secretariis ex collegio pars una, reliquis vero duabus supradicto domestico Rom. Pontificis secretario, ut a praedictis omnibus abstineat, assignatis.

§ 21. Et ut haec nostra ordinatio emo- Declaratio cirlumentorum praefatis secretariis ex causa tamfaetis quam et titulo supra denotato assignatorum, faciendas. suum debitum, et eum quem intendimus, ex nunc sortiatur effectum, harum serie prohibenius, post lapsum triginta dierum a facienda, ut praedictum est, publicatione praedicti quinterni, quempiam, etiam praetextu quarumvis aliarum nostrarum literarum praecedentis datae, ad aliquod ex officiis superius denotatis recipi vel admitti, nisi novis post eamdem publicationem per corumdem secretariorum ministerium desuper expeditis literis; excommunicationis sententiae subiicientes eos omnes et singulos, qui, lapso praedicto termino a publicatione praefata, aliquem omnino in officialem ad quaevis ut supra denotata officia exercenda admittendo seu admitti procurando vel mandando, praesumpserint literis ipsis non parere. Eos vero, qui aliquod ex officiis eisdem iam actu exercent, sive titulo primae concessionis seu reformae, si nondum exercuerunt ipsa cipiendo ex nunc et donec erunt secre- officia totis tribus mensibus, mandamus,

infra idem tempus triginta dierum, venire vel mittere ad impetrandas novas de eisdem officiis literas, per praedictos secretarios expediendas. Et si forte ipsa officia ultra tres menses exercuerint, et habent de ipsis exercendis ultra semestre concessionis literas, decernimus nihilominus non posse huiusmodi officia, ultra finem nunc currentis et iam dimidiati semestris, nisi literis de novo impetratis, et per eosdem secretarios denuo expeditis, exercere. Et sic tam qui adhuc infra tempus trium mensium ab initio exercitii eorum officiorum sunt, infra dictos triginta dies proxime ab huiusmodi publicatione numerandos, quam qui de continuandis, post tempus tunc currentis semestris, ipsis officiis, quae iam exercuerunt ultra tres menses, habent expeditas literas, non expeditis ante finem semestris novis per eosdem secretarios literis, exercitia officiorum eorumdem continuare praesumpserint, sint eo ipso ab officiis huiusmodi amoti; et quaecumque exinde, eorumdem officiorum praetextu, gesserint, sint irrita et invalida ac nullius efficaciae. Et nihilominus tam ipsi, quam qui ipsos scienter tolerare, et pro officialibus habere exinde praesumpserint, eo ipso pari excommunicationis sententia innodati existant.

torum.

§ 22. Pari modo volentes ut quicum-Alia declaratio que officia, etiam per provinciarum, civitionem expedi- tatum et terrarum earumdem legatos seu gubernatores pro tempore existentes conferri et committi, tam iure ordinario, quam vigore quarumcumque facultatum solita, obtinent sive expectant, aut obtinebunt sive expectabunt in futurum, si officia sunt in praedicto quinterno descripta, teneantur et debeant sub similibus poenis, infra eorumdem triginta dierum spatium, ex nunc et successive in perpetuum, priusquam officia ipsa incipiant exercere et postquam incoeperint, venire vel mittere singulis sex mensibus ad nos pro confirmatione concessionum per eosdem legatos vel gubernatores de huiusmodi officiis fa-

ctarum, taxas easdem singulis vicibus soluturi. Et nihilominus tam legati seu gubernatores et rectores praedicti, eosdem omnes et singulos taxatos officiales, ad simplicem ipsorum secretariorum seu eorum nuncii requisitionem, ad solutionem huiusmodi taxae, singulis sex mensibus praedictis faciendam, cum effectu, absque ulla tela iudiciaria, compellere; quam thesaurarii seu camerarii vel depositarii locorum (in quibus officia ipsa forsan fuerint, aut ex quorum manibus huiusmodi officiales salaria seu stipendia recipient), etiamsi fuerint a communitatibus locorum deputati, quotiescumque fuerint pro parte eorumdem secretariorum simpliciter requisiti, sub similis excommunicationis poena, teneantur retinere ex huiusmodi officialium salariis per ipsos solvendis, et secretariis eisdem seu eorum nunciis solvere tantum, quantum intelligent eisdem secretariis deberi pro taxa huiusmodi officiorum in praedicto quinterno descripta.

§ 23. Ceterum, quoniam iidem secreta- Assicuratio dd. rii, super quantitate proventuum taxae su-emolumentor. pradictorum officiorum in praedicto quinterno descriptorum et taxatorum, et generaliter super praedictis omnibus eorum officiis per nos assignatis emolumentis, bona fide crediderunt simplici verbo nostro, et propterea dictam pecuniæ summam ad relevandum supradictas necessitates nostras contribuere non recusarunt, nos dignum reputantes ut ipsorum indemnitati consulamus, de simili fratrum nostrorum consilio et assensu, ac plenitudine potestatis, earumdem praesentium tenore decernimus et declaramus, in eventum quod pro aliquo ex officiis in praedicto quinterno descriptis, sive ex eo quod officia ipsa non extarent vel non satisfacerent, aut non sufficerent ad solutionem taxae in toto vel in parte; sive quia per nos vel nostros successores praefatos concederetur alicui ex venerabilibus fratribus sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus

vel etiam nostris aut corum consanguineis, seu aliis ita caris, ut taxae praedictae ab illis commode, sine strepitu non decenti, exigi per cosdem secretarios non possent; sic quod ex praedictis officiis omnibus iam, ut praedictum est, taxatis in quinterno praefato, non exigeretur singulis annis ad minus summa octo millium ducatorum auri; aut alias ex facto nostro vel Rom. Pontificis pro tempore existentis, ex reliquis omnibus emolumentis ipsis secretariis ex praesentium literarum tenore assignatis, in toto vel in parte, aliquid dicto officio subtraheretur vel minueretur; aut officium ipsum revocaretur seu, mutato modo et ordine per nos in praesentibus literis dato et instituto, alteraretur, ita quod non haberet in perpetuum cum omnibus supradictis emolumentis in integrum, per modum et ordinem supra expressum, exerceri, regi et gubernari; nos et eumdem successorem et Cameram Apostolicam bona fide teneri et obligatam esse, si erit facta simplex emolumentorum diminutio, ad solvendum et satisfaciendum ipsis de omni summa, quam propterea ipsos ex huiusmodi causis vel alias quovis modo amisisse, seu in posterum amissuros esse, medio ipsorum iuramento (cui in eo casu stari et credi debeat) constabit. Si vero erit facta officii revocatio aut alteratio, ut praemittitur, ad restituen, ei supradictam integram summam sexaginta duorum millium et quadringentorum ducatorum auri de Camera, per ipsos, ut praemissum est, solutorum et numeratorum, in quibus nullo modo et nulla ratione vel causa computari possint aut debeant, in toto vel aliqua parte, emolumenta ipsius officii, quae forte interim ipsos percepisse appareret, quem ipsos et eorum quemlibet iusto et legitimo titulo sibi interim acquirere et sua facere eadem auctoritate et potestatis plenitudine, decernimus et declaramus. Sic enim cum ipsis secretariis nos in tractatu omnium praemissorum convenisse, et sic pacto expresso eis pro se ipsis et eorum successoribus,

cum simili fratrum nostrorum consilio et assensu, fuisse solemniter pollicitos in fide Pontificis recognoscimus et attestamur.

§ 24. Volentes propterea et earumdem accounteres bupraesentium tenore mandantes dilecto filio putat. nostro Raphaeli, S. Georgii ad Velum Aureum diacono cardinali, camerario nostro, et eius successori pro tempore; necnon praesidentibus et clericis dictae Camerae Apostolicae et omnibus aliis ad quos quomodolibet spectabit pro tempore, ut huiusmodi per nos factam obligationem recognoscentes et sequentes, faciant eisdem secretariis, super praemissis et eorum plena et inviolabili in perpetuum observatione, instrumentum obligationis bonorum eiusdem Romanae Ecclesiae et Camerae Apostolicae quodcumque ad omnem ipsorum requisitionem; et in eventum praedictum, absque aliqua alterius declarationis seu mandati expectatione, debitam et integram faciant satisfactionem. Decernentes ex nunc quicquid per camerarium et alios praedictos sic actum et gestum fuerit, perpetuo ratum et firmum esse debere. Praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apo- Contrariis destolicis, ac regulis Cancellariae Apostolicae rogat. super resignationibus officiorum infra viginti dies ante obitum factis, etiam si de eis eorumque totis tenoribus plena et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per generales aut alias eorum derogationem importantes clausulas, mentio habenda esset, ceterisque, quae praesentium tenori, in totum vel in partem, obviare, seu quo minus suum sortiri possint effectum contradicere aut morari possint, non obstantibus contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, pridie kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno quarto.

Ego Innocentius, Catholicae Ecclesiae Subscriptio PP. episcopus, manu propria subscripsi.

Locus + signi.

Cardinal, subscriptiones.

Ego R., episcopus Portuen., S. R. E. vicecancellarius, manu propria subscripsi.

Ego Oliverius, episcopus Sabinen., S. R. E. cardinalis Neapolitan., manu propria subscripsi.

Ego Marcus, episcopus Praenestinen., cardinalis S. Marci etc., manu propria subscripsi.

Ego Ioannes, episcopus Alban., manu propria subscripsi.

Ego Io., episcopus Mediolanen., tituli Sanctae Praxedis, manu propria subscrip.

Ego Io., cardin. S. Angeli Veronen., manu propria subscripsi.

Ego G., cardinalis Ulisbonen., tituli Sanctae Mariae in Transtiberim, manu propria subscripsi.

Ego Hier., tituli S. Chrysogoni presbyter cardinalis Recanaten., manu propria subscripsi.

Ego Do., tituli Sancti Clementis presbyter cardinalis, manu propria subscripsi.

Ego Io., tituli S. Vitalis presb. card., manu propria subscripsi.

Ego Io. Iacobus, cardinalis Parmen., tituli S. Stephani in Caelio monte, manu propria subscripsi.

Ego F., S. Eustachii, cardin. Senen., manu propria subscripsi.

Ego R., S. Georgii diaconus cardinalis D. N. Papae camerarius, manu propria subscripsi.

Ego Io. B., S. Nicolai in Carcere diaconus cardinalis de Sabellis, manu propria subscripsi.

Ego Io., S. Mariae in Aquiro diaconus cardinalis de Columna, manu propria subscripsi.

Ego B., S. Mariae in Domnica diaconus cardinalis, manu propria subscripsi. Dat. die 31 decembris 1487, pont. anno IV.

### XVI.

Iurisdictio et facultates auditorum Rotae Romanae in causis per eos cognoscendis (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Declaratio circa praesentationem, — 2. Citationum validationem, — Viduarum et pupillorum causas, — 4. Remissorias, — 5. Reiterationem terminorum, — 6. Registrorum fidem, — 7. Gravaminis articulos, — 8. Fatalium prorogationem, — 9. Appellationum instantiam, — 10, 11. Sententiarum nullitates. — 12. Clausulae derogatoriae. — Publicatio. — 13. Describatur in lib. Rotae. — 14. Quotannis legatur. — 15. Auditori, dicenti aliquid fecisse de voto Rotae, credatur.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Finem litibus, quae in Palatio Apostolico nunc et pro tempore vertuntur, quanto celerius fieri potest, imponi, et collitigantes ab intolerabilibus expensis, quas illas prosequendo perferunt, relevare, quantum nobis possibile est, cupientes, hac in perpetuum valitura constitutione statuimus et ordinamus.

Exordium.

§ 1. Quod si diversis causarum Palatii Declaratio cir-Apostolici auditoribus diversas commis- ca praesentasiones praesentatas hactenus vel pro tempore reperiri contingat, in eadem causa, eiusdem tenoris vel effectus, licet ad diversarum personarum instantiam; auditor, cui prius commissio praesentata fuit, iurisdictionem in procedendo et iudicando retineat, absque alia desuper commissione, aliorum coaudite rum ad id accedente consensu.

- § 2. Et quod auditores causarum prae- Citationum vadictarum, constito eis quod citatio per eos decreta in causis (minus tamen legitime executa) ad partis citatae notitiam pervenerit ante terminorum observationem, ad
- (1) Ab huiusmodi auditoribus servandas leges sancivit Ioannes XXII, Constit. Ratio, num. XLII, tom. 1v, pag. 317.

expeditionem causarum earumdem, absque alia commissione, perinde ac si citatio legitimae executioni demandata foret, procedere.

pupillorum cau-

§ 5. Et in viduarum et pupillorum, Viduarum et necnon ubi de summa vel re valorem quingentorum florenorum auri non excedente ageretur, eo modo, quo in beneficialibus causis, de coauditorum suorum consensu, etiam procedere.

§ 4. Remissorias etiam ad partes, in Remissorias, causis coram eis nunc et pro tempore pendentibus, in quavis instantia, novamve dilationem, si petatur, de aliorum coau-

ditorum consilio concedere.

§ 5. Ad reiterationem quoque termi-Reiterationem norum, nulliter vel male observatorum, terminorum, partes seu collitigantes earumque procuratores admittere.

§ 6. Et fidem registris, coram aliis Registrorum iudicibus, etiam in partibus factis, quoad fidem, iura in eis registrata dumtaxat, de simili consilio, adhibere.

§ 7. Super articulo gravaminis ac ne-Gravaminis ar-gotio principali simul et (si petatur ac ticulos, coauditoribus expedire videbitur) refectis expensis, in eodem principali negotio, omisso appellationis articulo, procedere.

§ 8. Et dum eis videbitur expedire, Fatalium pro- fatalia in causis prorogare vel de novo rogationem, concedere.

§ 9. Et super appellatione interposita Appellationum a sententia definitiva, decurso ultimo moinstantiam, mento temporis ad id de iure praefixi (eadem tamen die ultimi momenti), perinde ac si debito tempore interposita foret, iustitiam ministrare.

Sententiarum nullitates.

- § 40. Et si-prima vel secunda sententia reperiatur nulla ex inordinato processu, vel etiam ex omissione iuramenti super perhorrescentia, iuxta constitutionem fel. rec. Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, quae incipit Statutum(1), dummodo illud per partem, in quacumque parte iudicii, postea praestetur, ad confirmationem vel infirmationem, refectis expensis, procedere.
  - (1) Cap. Statutum, de Rescriptes in 6

§ 11. Necnon iuxta constitutionem Viennensis concilii, quae incipit Ad compescendas, sequestra decernere libere et licite valeant.

§ 12. Non obstantibus praemissis ac Clausulae deconstitutionibus et ordinationibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque.

Publicatio.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo (1), quarto idus ianuarii, pontificatus nostri anno iv.

Placet, publicetur et describatur I. (Papae subscriptio).

Anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo, indictione sexta, pontificatus domini Innocentii Papae octavi anno iv, literae suprascriptae affixae et publicatae fuerunt in valvis Audientiae et acie Campi Florae die 14 ianuarii per Fernandum del Porro, S. D. N. Papae cursorem. Lecta Romae in Cancellaria Apostolica die sabbati 19 ianuarii, anno 1488.

Sequitur declaratio circa executionem dictae bullae.

- § 15. Constitutionem nostram pro li- Describatui in tigantium in Palatio Apostolico relevamine editam quarto idus ianuarii, pontificatus nostri anno 1v, et in Cancellaria Apostolica de mandato nostro publicatam, quae incipit Finem litibus etc., observari cupientes, dilectis filiis causarum dicti Palatii auditoribus mandamus ut illam inter alias eiusdem Palatii constitutiones in libro, in quo illae descriptae sunt, faciant describi.
- § 14. Et singulis annis, dum aliae con- Quotannis testitutiones praedictae leguntur, prima die gatur. qua, decursis feriis messium et vindemiarum, ad iura reddendum sedere incipient, pari modo, sicut aliae leguntur, legi faciant et procurent.
- § 15. Volentes assertioni auditoris cau- Anditori, disarum huiusmodi, asserentis se aliquod de centi aliquid feinibi contentis, de consilio seu consensu Rotae, credatur.
- (1) Legendum octavo, ut cum reliquis notis chronologicis congruat (R. T.).

coauditorum suorum facere, quoad consilium et consensum huiusmodi, stari et alterius probationis adminiculum non requiri.

Dat. die 10 ianuarii 1488, pont. anno iv.

### XVII.

Contra exules et bannitos ab Urbe, minas pro habenda pace ab offensis vel corum haeredibus inferentes, corumque nuncium scienter desuper afferentes.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causae huius constit. — 2. Banniti minas inferentes pro habenda pace et alii eas deferentes coercentur. - 3. Clausulae derogatoriae. — 4. Iussio publicandi hanc constit. - Sanctio poenalis.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Licet ea, quae laudabili et provida praedecessorum nostrorum ordinatione contra viros sanguineos etc. (1).

Causae huins constitutionis

- § 1. Et insuper, quia (sicut etiam facti evidentia demonstrat) insurrexit a paucis temporibus citra, inter homines facinorosos, homicidas, bannitos seu diffidatos ab Urbe pro eorum delictis et sceleribus, quaedam prava, improba et damnata consuetudo, quod, cupientes reaffidari et ad Urbem redire (quod, nisi ab haeredibus occisi aut offensi pacem habeant, facere non possunt), per nuncios aut literas vel aliter laesis et offensam passis acriter minantur, pollicentes se peiora facturos, nisi pacem cum eis faciant; monentes etiam ipsos ne ab eorum domibus discedant, brigam eis indicentes, ex quo haeredes ipsi, aliter iniuriam passi, et interdum eorum consanguinei et affines,
- (1) Leges contra homicidas a Pio II latas habes supra in eius Const. vIII, Ad retinendas etc., pag. 156. Reliquum vero exordii bullae huius Innocentii habes etiam sup. in Constit. IV Pauli II, quae per extensum hic non refertur, quia legitur pag. 186.

etiam hi qui in longissimo gradu sunt constituti, compelluntur aut pacem violentam inire, aut brigam sustinere, propter quae alii, ex huiusmodi impunitate, in dies ad peiora perpetrandum inducuntur.

- § 2. Huiusmodi malis, prout tenemur, Banniti minas occurrere volentes, statuimus, decerni-inferentes pro mus et ordinamus quod omnes et singuli alii eas defequi modo praemisso minati fuerint, et tur. ambasciatam aut literas, scienter, his, quibus minantur, afferre audebunt et praesument, crimen laesae maiestatis similiter incurrant, et laesae maiestatis ac rebellionis rei censeantur, ac veluti tales a competentibus iudicibus severissime puniantur; et tam illi quam ecclesiasticae personae talia perpetrantes, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis et excellentiae existant, omnes et singulas sententias, censuras et poenas, quas Paulus, praedecessor, contra patrem, filium, fratrem et propinquum vel domesticum offendentis, vulnerantis vel mutilantis, occidentes vel quocumque modo offendentes, promulgavit, eo ipso irremissibiliter incurrant.
- § 3. Non obstantibus praemissis ac Clausulae deroconstitutionibus et ordinationibus aposto-gatoriae. licis, ac dictae Urbis iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; necnon omnibus illis, quae Pius, Paulus et Sixtus, praedecessores praefati, in suis, et nos in aliis nostris literis praedictis voluimus non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.
- § 4. Et ne quispiam de praemissis Iussio publivaleat ignorantiam allegare, mandamus stitutionem. praesentium nostrarum literarum tenorem in Curia Capitolii et aliis locis publicis dictae Urbis, sono tubae praemisso, publicari ac in volumen statutorum praedictorum de verbo ad verbum rescribi, ad certitudinem praesentium et memoriam futurornm.

Nulli ergo etc. Si quis autem *etc.* 

An. C. 1488

Sanctio poenalis.

BULLARIUM ROMANUM

constitutionis.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo octuagesimo octavo, idibus septembris, pontificatus nostri anno v. Dat. die 13 septembris 1488, pont. anno v.

### XVIII.

Quod debitores occasione bonorum ripalium in ripis almae Urbis venditorum ad quinquennalem dilationem vel bonorum cessionem non admittantur; quodque a iudicibus ipsarum riparum ad Cameram Apostolicam tantum appellari liceat.

#### SUMMARIUM

Causae huius constit. — 1. Prohibitio admittendi debitores ripales ad bonorum cessionem vel quinquennalem dilationem, -2. Appellandique ad aliud tribunal quam R. Cam. Apost. — 3. Clausulae preservativae. — 4. lussio publicandi.

# Innocentius episcopus. motu proprio et ex nostra certa scientia, etc.

Quoniam intelleximus quod nonnulli Causae huius obligati mercatoribus apud Ripam et Ripettam almae Urbis mercaturae exercitio vacantibus, praetextu et occasione moratoriarum, cessionis bonorum, petitionis dilationis quinquennalis, securitatum, salinariorum, advocationis causarum et novarum commissionum ac appellationum ad alios quam ad Cameram Apostolicam seu commissarium, ut moris est, interponendarum, eorum solutiones, quae dicto exercitio mercaturae huiusmodi debentur, saepius evitare seu retardare nituntur, et quodammodo immortales facere; quo fit ut mercatores ipsi, tam qui victualia et mercimonia inibi faciunt per mare aut ex Civita Vetula per terram ad Urbem, pro commoditate et utilitate curialium Romanae Curiae, quam qui in eadem Urbe resident, et magazenia (1) cum variis

> (1) Deest aliquid. Leg. f. magazenia habent (R. T.).

mercantiis apud Ripam et Ripettam praedictae mercaturae, plurimum retrahantur ab exercitio praedicto, non sine incommodo et detrimento Urbis et curialium praefatae Curiae, quorum interest victualium et aliarum mercimoniarum, quae deferri solita sunt cura et diligentia mercatorum praefatorum, abundantiam habere.

§ 1. Ea propter, volentes super hoc Prohibitio adopportune providere, Urbis dohaneriis et mittendi debicamerariis praefatae Ripae et Ripettae, bonor cessionem vel quinpraesentibus et futuris, auctoritate apo- quennalem distolica mandamus quatenus de caetero lationem, debitores ipsos, qui nunc sunt et in posterum erunt, praefatorum mercatorum tam venientium quam residentium, et tam civium Romanorum quam forensium, apud praefatam Ripam et Ripettam pro tempore, huiusmodi moratoriis, dilationibus quinquennalibus, cessionibus bonorum, advocatione causarum et appellationibus, praeterquam ad Cameram Apostolicam, ut supra, interponendis; et novis commissionibus ac securitatibus salinariorum, exceptis illis, quibus ex privilegio competit exercitium dictae artis salinariorum dumtaxat, uti volentes, si debita ipsa contracta sint apud Ripam et Ripettam praedictas, et occasione mercimoniorum et victualium, quae per mare sive per terram a Civita Vetula ad illas pro tempore deferunt seu deferri faciunt, super hoc nullatenus audiatis nec admittatis, minimeque ab alio audiri et admitti permittatis. Sed illis penitus rejectis, praefatos debitores ad integram solutionem corum, quae ipsos debere cognoveritis, efficaciter remediis opportunis compellatis.

§ 2. Decernentes per hoc nostrum apo- Appellandique stolicum decretum, quod in moratoriis, ad aliud tribudilationibus quinquennalibus, cessionibus merae Apost bonorum, advocationibus causarum, appellationibus, praeterquam ad Cameram Apostolicam seu commissarium, ut moris est, interpositis seu interponendis, et no-

vis commissionibus et salinariis, exceptis iis qui supra, et aliis quibuscumque concessionibus per nos forsitan concessis et quas concedi continget, huiusmodi debita semper intelligantur excepta, etiam si in eisdem de debitis occasione mercaturae praedictae mentio fieret specifica et expressa.

Clausulae praeservativ.

§ 5. Nec umquam per easdem seu quascumque alias concessiones seu rescripta, aut commissiones huic voluntati et decreto nostro derogatum quoquo modo intelligatur, nisi praesentis decreti tenor de verbo ad verbum, cum nominatione mercatorum, quibus obnoxii erunt et quantitatibus, in moratoriis ac aliis concessionibus quibuscumque insereretur.

§ 4. Et ut praesens nostrum decretum Iussio publi- perpetuum robur et effectum obtineat, quod, ad perpetuam rei memoriam, in volumine statutorum dictae Ripae et Ripettae describi et registrari mandamus, etc.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, idibus iulii, anno quinto.

Placet, et motu proprio mandamus. (Papae subscriptio). Dat. die 15 iulii 1489, pontif. anno v.

### XIX.

Approbatio confraternitatis sub invocatione S. Ioannis Baptistae Decollati, Divinae Misericordiae nuncupatae, in alma Urbe nuper institutae, ad pie consolandum morti a iudicibus condemnatos, curandumque eorum animae salutem et sepeliendum corpora eorumdem.

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Quidam in Urbe residentes confrateinitatem laicorum, ad pie confortandum et sepeliendum damnatos ad mortem instituerunt, et ecclesiam S. Ioannis Decollati aedificari curarunt; - 2. Eamque piorum eleemosynis perficere, cappellanumque ibi ad audiendas damnatorum confessiones, eisque sacramenta administranda habere intendentes, supplicant

huic Pontif. pro opportuna provisione et confraternitatis approbatione. — 3. Qui propterea eam approbat et sepulturam damnatorum in dicta ecclesia concedit, — 4. Cappellanoque dat facultatem damnatos consolandi, confessiones audiendi et sacramenta ministrandi. — 5. Statuta condendi sodalitati auctoritatem concedit, -6. Confessoremque eligendi, qui confratres in casibus hic non reservatis absolvat et vota commutet. — 7. Privilegium fori Ap. C. confratribus elargitur. — 8. Haereditatesque a condemnatis habere posse indulget, sine praeiudicio fisci, etiam in vim dispositionis non habentis iuris solemnitates. - 9. Indulgentiam d. Ecclesiam visitantibus, et manus adiutrices porrigentibus concedit. — 10. Contrariis derogat.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter desiderabilia cordis nostri, illud Procemium. intensis desideriis affectamus, ut singulorum christifidelium, quorum nobis ex commissi desuper pastoralis officii debito cura imminet, generalis animarum salus proveniat, unde pia et salubria fidelium vota ad hoc tendentia, et alias, ex quibus divini cultus propagatum augmentum, pii patris affectione prosequimur, ac plenis favoribus confovemus, et ut optatum sortiantur effectum, opem et operam efficaces impendimus, ac alios etiam christifideles ad impendenda propterea opportuna suffragia indulgentiis et remissionibus invitamus.

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filio- Quidam in Urrum universorum confratrum confratriae be residen. conseu socictatis Sancti Ioannis Decollati de rum, ad pie con-Urbe, nobis nuper exhibita petitio contipeliendum dampeliendum damnebat quod, cum plurimi, qui, eorum de-natos ad mor-tem, instituemeritis id exigentibus, aut alias, ultimo runt, et ecclesupplicio, iustitia exigente, puniebantur, nis Decoll. aedinon haberent in eorum ultimo vitae statu ficari curarunt; qui ipsis ea, quae ad salutem animarum pertinent, ad memoriam reducerent, quamplures personae in eadem urbe residentes, cupientes quantum possent animarum saluti corum, qui sic decederent, providere et consulere, quamdam societatem

seu confraternitatem eiusdem Sancti Ioannis Decollati nuncupatam fecerunt et ordinarunt. Et ut haberent ubi piis operibus circa praemissa exequendis convenire possent, quamdam domum dirutam in dicta Urbe consistentem, et eis a dilectis filiis confratribus confraternitatis seu societatis Fabrorum eiusdem urbis concessam, sub certis modis et conditionibus tunc expressis acceptarunt, et inibi unam ecclesiam sub invocatione eiusdem Sancti Ioannis, alias rite aedificari fecerunt.

fraternitatis approbatione.

§ 2. Cum autem, sicut eadem petitio Eamque pio- subiungebat, confratres dictae confraternis perfic., cap- nitatis seu societatis Sancti Ioannis nulla pellanumq. ibi bona ad ipsam confraternitatem spectannator. confes- tia habeant, nisi prout illius confratres de siones, eisque sacramenta ad- eleemosynis pie erogalis acquisiverint, inministranda ha- tendantque ecclesiam praedictam ad detes, supplicant bitam perfectionem deducere; et illam huic Pontif. pro opportuna pro- paramentis et aliis ecclesiasticis ornamenvisione et con- tis, pro divinis inibi celebrandis officiis, necessariis ornare et communire; ac unum cappellanum, qui inibi missas et alia divina officia celebret, et ultimo supplicio damnatis in eorum ultimo vitae statu assistat, eorumque confessiones audiat et ecclesiastica sacramenta ministret, tenere; et ad omnia praemissa peragenda ipsorum confratrum Sancti Ioannis facultates non suppetant, sed sint christifidelium suffragia plurimum opportuna; pro parte confratrum confratriae Sancti Ioannis huiusmodi nobis fuit humiliter supplicatum ut concessioni dictae domus eis, ut praemittitur, factae, et in ipsa domo ecclesiae aedificationi huiusmodi robur apostolicae confirmationis adiicere, ipsosque confratres confratriae Sancti Ioannis huiusmodi, nunc et pro tempore existentes, iurisdictioni auditoris causarum Curiae Camerae Apostolicae generalis dumtaxat, nunc et pro tempore existentis, subiicere. aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur ipsos confratres con-

fratriae seu societatis Sancti Ioannis hu. Qui proptorea iusmodi et eorum singulos a quibuscum- sepultur. damque excommunicationis, suspensionis et natorum in d. ecclesia conceinterdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, di, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, concessionem dictae domus eisdem confratribus Sancti Ioannis, ut praefertur, factam, et in illa ecclesiae huiusmodi aedificationem, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus et confirmamus; eisdemque confratribus, quod dictam ecclesiam pro divinis officiis et missis inibi celebrari faciant, ac etiam, si hoc elegerint et sepeliri inibi voluerint, pro ultimo supplicio damnatorum praedictorum sepulturas tenere, et in ea dictos ultimo supplicio damnatos, cuiusvis licentia super hoc minime requisita, ad sepulturam admittere.

§ 4. Quodque unum presbyterum sae- Cappellanoque cularem, alias idoneum, in eorumdem con-dat facultatem damnatos confratrum cappellanum ad eorum nutum solandi, confesamovibilem, qui etiam dictorum damna- et saer. minitorum confessiones audiat; et si petierint, strandi. Eucharistiae et alia sacramenta eis ministret, et usque ad ultimum vitae spiritum eos consolando, et ut spem in Domino ponere habeant exhortando assistat, habere et tenere.

§ 5. Ac quod ipsi confratres, statuta et or- Statuta condendinationes, alias rationabilia et honesta, pro di sodulitati auconservatione et directione ipsius confra- cedit, ternitatis Sancti Ioannis, quae postquam facta et ordinata, et per maiorem partem ipsorum confratrum approbata fuerint, iuxta illorum ordinationem observari debeant, facere et ordinare.

§ 6. Necnon universis et singulis utrius- Confessoremq. que sexus einsdem confraternitatis Sancti eligen, qui confraternitatis Sancti fiatres in casi-Ioannis confratribus, praesentibus et su- bus bic non returis, ut aliquem idoneum presbyterum vatet vota comsaecularem, vel cuiusvis Ordinis religio-

sum, in suum possint eligere confessorem, qui, vita eis comite, in casibus Sedi Apostolicae reservatis (praeterquam offensae ecclesiasticae libertatis, criminum haeresis, rebellionis aut conspirationis in personam vel statum Romani Pontificis seu Sedem praefatam, falsitatis literarum apostolicarum, supplicationum et commissionum, invasionis, depraedationis vel occupationis aut devastationis terrarum et maris Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, offensae personalis in episcopum vel alium praelatum, devolutionis causarum ad Romanam Curiam, delationis armorum et aliorum prohibitorum ad partes infidelium), semel dumtaxat in vita; in aliis vero, quoties opus fuerit opportunum, confessione eorum diligenter audita, pro commissis eis debitam absolutionem impendat, et iniungat poenitentiam salutarem. Necnon vota quaecumque (ultramarino liminum Apostolorum, et S. Iacobi in Compostella, necnon castitatis et Religionis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare valeat. Quodque confessor, quem duxerint eligendum, omnium peccatorum, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, semel in vita et in mortis articulo, plenam remissionem eis in sinceritate fidei, unitate sanctae Romanae Ecclesiae, ac obedientia et devotione nostra vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium persistentibus, auctoritate apostolica concedere valeat, eadem auctoritate apostolica, tenore praesentium concedimus pariter et indulgemus. Sic tamen, quod idem confessor de his, de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, illam eisdem confratribus per se ipsos, si supervixerint, vel per alios, si forsan tunc transierint, faciendam iniungat, quam ipsi confratres vel alii facere teneantur, ut praefertur. Et ne, quod absit, propter huiusmodi gratiam vel concessiones ipsi confratres reddantur procliviores ad illicita imposterum committenda, volumus quod, si confratres praedicti a sinceritate fidei, unitate Romanae Ecclesiae praedictae, ac obedientia et devotione nostra vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium destiterint, aut, ex confidentia eiusdem concessionis vel remissionis, aliqua forsan commiserint, concessio et remissio ac praesentes literae huiusmodi, quoad facultatem eligendi confessorem huiusmodi, eis nullatenus suffragentur.

§ 7. Praeterea, ne contingat confratres Privilegiumfori praedictos coram diversis tribunalibus tra-Ap. C. confra-tribus elargitur, hi, eos et ipsorum quemlibet, ac bona ad ipsam confraternitatem S. Ioannis nunc et pro tempore pertinentia, curae et iurisdictioni omnimodaeque potestati, quoad singulas causas civiles, reales vel personales, Curiae causarum Camerae Apostolicae auditori generali nunc et pro tempore existenti, ita ut coram eo dumtaxat, et non coram alio iudice, ordinario vel delegato dictae urbis, pro quibuscumque causis ipsius confraternitatis (poenam sanguinis concernentibus dumtaxat exceptis), conveniri, trahi, evocari seu reconveniri possint et debeant, cadem auctoritate submittimus et subiicimus per praesentes; necnon sententias et processus, quos et quas in contrarium haberi et promulgari contigerit, nullius roboris vel momenti existere eadem auctoritate decernimus.

§ 8. Et si forsan contigerit aliquos sic Haereditatesultimo supplicio damuatos, in corum bo-que a condemnis seu aliqua parte eorum confraterni-indulget, sine tatem huiusmodi haeredes instituere, vel sci, etiamin vim aliqua eis relinquere velle, quod ipsi con- disposition. non haben. iuris sofratres in bonis, in quibus haeredes, seu lemnitates. quae eis per dictos ultimo supplicio damnatos relicta fuerint pro tempore (sine praeiudicio fisci) succedere, et illa in iudicio et extra ubicumque ab illa tenentibus pro eadem confraternitate petere et exigere possint, etiam si forsan, in institutionibus seu relictis praedictis, iuris solemnitates observatae non fuerint, dummodo de voluntate dictorum sic instituentium vel disponentium, verbo vel scripto,

per duos aut tres testes, aut alias legitime constiterit, eadem auctoritate statuimus et ordinamus.

rigentibus con-

§ 9. Et insuper, cupientes ut ecclesia Indulgentiam d praedicta Sancti Ioannis ad perfectionem tantibus, et ma debitam deducatur, paramentisque et ornus adiutr. por namentis ecclesiasticis praedictis decoretur et fulciatur, et a christifidelibus frequentetur, ipsique christifideles eo devotius ad eamdem ecclesiam Sancti Ioannis confluant, quo ex hoc ibidem dono coelestis gratiae uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis christifidelibus vere poenitentibus et confessis, qui praedictam ecclesiam a primis vesperis usque ad secundas vesperas festi Decollationis eiusdem Sancti Ioannis devote visitaverint, et inibi manus adiutrices porrexerint, vigintiquinque annos de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus, praesentibus, etiam quoad huiusmodi indulgentiam, perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem quod si ecclesiam praedictam Sancti Ioannis visitantibus, et inibi manus adiutrices porrigentibus, aut pias eleemosynas erogantibus, aliqua alia indulgentia, in perpetuum vel ad certum tempus nondum elapsum duratura, per nos concessa fuerit, praesentes literae, quoad indulgentiam huiusmodi vigintiquinque annorum, nullius sint roboris vel momenti.

§ 10. Non obstantibus constitutionibus Contrariis de- et ordinationibus apostolicis, ac dictae Urbis iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo, decimo kalendas septembris, pontificatus nostri an. vi.

Dat. die 23 augusti 1490, pont. anno vi.

### XX.

Contra impedientes quoquo modo executionem citationum et aliorum mandatorum cuiuscumque iudicis causarum in Romana Curia pendentium, et contra eorum fautores notariosque instrumenta huiusmodi executionum dare recusantes.

### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Citationes et mandata iudicum Rom. Curiae multis modis exegui impediuntur. — 2. Hic ideo Pont. infligit poenas omnibus, contra quos causae in Curia commissae sunt, impedientibus citationes et alia mandata iustitiam vel gratiam continentia. — 3. Aliis vero, quos causæ non tangunt, et impedientibus, ut sup., et illorum fautoribus excommunicationis pænam imponit; — 4. Notariosque instrumenta executionum dare recusantes aliis poenis innodat. — 5. Ordinariis publicationem huius bullae praecipit. — 6. Executorem deputat Aud. Cam. — 7. lussio publicandi hanc bullam. — 8. Clausulae derogatoriae. — Publicatio in Cancellaria.

## Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Officii nostri debitum, quo sumus universis nostrae curae creditis in iustitia debitores, exigit et ad hoc potissimum nos inducit, ut huius sanctae Sedis Apostolicae auctoritatem et honorem praeservemus, ac opportunae provisionis remedia etiam adhibeamus, per quae ius suum quisque consequi valeat, et iustitiam exquisitis viis et a canonibus damnatis modis conculcare satagentium malitiis obvietur, transgressoresque debitis afficiantur poenis, ut a similibus abstinere discant; et alii, si non virtutis amore et iustitiae zelo inducti, saltem formidine poenae perterriti, talia committere non praesumant.

§ 1. Sane multorum clamoribus et fide Citationes et dignorum relatione (non sine maxima mand. iudicum Roman. Curiae, mentis nostrae perturbatione) accepimus multis modis exquod saepissime contingit, et quodam- equi impediun-

Prommium.

modo in quamdam consuetudinem seu potius abusum deductum est, ut cum aliqui ad Romanam Curiam (ad quam, utpote communem omnium patriam, ex omnibus mundi partibus confluere soliti sunt pro iustitiae complemento, in causis potissime ad forum ecclesiasticum pertinentibus, consequendo) accedunt, et causas in eadem Curia, Palatii Apostolici causarum auditoribus seu aliis iudicibus, contra eorum adversarios committi, et citationes ad partes, ut moris est et styli antiquitus in eadem Curia observati, decerni obtinuerunt, hi, contra quos huiusmodi citationes executioni mandari debent, ad iudicia saecularia et alias vetita, principesque et potentatus saeculares recursum habentes, tam personis sic agentibus quam notariis publicis et aliis, etiam quibuscumque cursoribus nostris, huiusmodi citationes exegui volentibus, per principales seu iudices et officiales saeculares huiusmodi, sub formidabilibus poenis inhiberi et praecipi procurant et faciunt, ne illas exequantur, et ut iam factas executiones revocent, seu saltem etiam iuramento adstringi quod de executionibus huiusmodi relationes non faciant, aliasque ne huiusmodi executiones fiant, diversimode impediunt; et quandoque clerici, quibus in beneficiis ecclesiasticis competit, beneficia ipsa ad suorum adversariorum instantiam resignare, et iura ius nullum habentibus dimittere compellantur; notarii vero seu tabelliones publici et aliae personae ecclesiasticae, plus temporalem quam aeternam poenam metuentes, de huiusmodi citationum executionibus et inhibitionibus seu impedimentis circa illas praestitis, etiam in virtute per eos in ipsorum creatione ad notariatus sive tabellionatus officium praestiti iuramenti, ab his, quorum interest, requisiti, metu poenarum temporalium huiusmodi, instrumenta publica desuper conficere et in publicam formam tradere, aut de his se rogatos facere non audent: ex quo iustitia

perit seu saltem retardatur, beneficiaque ecclesiastica multotiens absque titulo canonico detinentur occupata; mandata vero apostolica contemnuntur, et auctoritas Sedis praedictae vilescit, libertasque ecclesiastica conculcatur.

§ 2. Nos igitur cupientes, quantum Hic ideo Poncum Deo possumus, huic morbo, ne ul- tif. infligit pœ-nas omnib., conterius invalescat, opportunam medelam tra quos causae adhibere, auctoritate apostolica, hac no- n issae sunt, imstra perpetua constitutione statuimus et pedientibus ciordinamus quod omnes et singulae per- tationes et alia mandata instisonae, tam saeculares quam regulares, tiam vel gracuiuscumque dignitatis, status, gradus iia. et præeminentiae seu ordinis existant, contra quas in eadem Curia causae, quae in illa tractari consueverunt seu possunt, de iure vel consuetudine commissae sunt, vel in futurum, tam per appellationem seu devolutionem ad illam, aut alias quomodolibet committerentur; et quae citationes huiusmodi in vim commissionum apostolicarum decretas vel decernendas, aut quaevis alia mandata seu rescripta apostolica, iustitiam vel gratiam continentia, quo minus, iuxta illorum tenorem, executioni demandentur, per se vel per alium seu alios, directe vel indirecte, quovis quaesito colore, impedire aut impediri facere; seu clericis, ut beneficia ecclesiastica renuncient, aut iuri in illis sibi competenti cedant, vel ut a prosecutione causarum et iurium huiusmodi desistant, mandari facere praesumpserint; aut, pro illis impediendis et renunciandis, ad principes seu officiales saeculares, publice vel occulte, per se vel alium, quovis quaesito colore, recursum habuerint, causam perdant, et omne ius tam in petitorio quam possessorio, in re vel ad rem, de qua agitur, eis competens, eo ipso amittant, et ad beneficia sic renunciata obtinendum inhabiles existant.

§ 3. Aliae vero personae ecclesiasticae seu etiam saeculares, quas causa huius- Aliis vero, quos causae non tanmodi non tangit, executionem citationum gunt, et impre-dient., ut sup., huiusmodi aut aliorum quorumcumque et illorum fau-

An. C. 1491

toribus excom- mandatorum, seu rescriptorum et provimunication.per-nam imponit. sionum apostolicarum, ut praemittitur, impedientes; aut impedientibus huiusmodi auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte praestantes, cuiuscumque conditionis vel præeminentiae existant, sententiam excommunicationis eo ipso incurrant, a qua (praeterquam in mortis articulo constituti et satisfactione praevia), ab alio quam a Romano Pontifice pro tempore existente et canonice intrante, absolutionis beneficium nequeant obtinere.

strumenta exe-

§ 4. Notarii vero sive tabelliones pu-Notariosq. in-blici praedicti, qui de executionibus cicutionum dare tationum et mandatorum ac provisionum poenis innodat. huiusmodi faciendis, aut quo minus fiant inhibitionibus, requisiti fuerint, instrumenta publica desuper ad instantiam interesse habentium seu interesse praetendentium (satisfacto tamen de congruo salario) conficere recusaverint, periurii reatum incurrant, ac executionem officii tabellionatus amittant, fiantque infames co ipso, et eorum instrumentis sive scripturis publicis postmodum per eos super rogitibus postea factis et conficiendis, donec ab huiusmodi reatu periurii absolutionem et infamiae abstersionem obtinuerint, nulla fides in iudicio vel extra adhibeatur.

cipit.

- § 5. Et, ut huiusmodi constitutio et Ordinariis pu- statutum ad singulorum notitiam deduius bullae prae- cantur, universis locorum ordinariis, in virtute sanctae obedientiae, praecipimus et mandamus quatenus statutum et constitutionem nostram huiusmodi, per se vel alium seu alios, in eorum ecclesiis vel civitatibus publicent seu publicari faciant, ac constitutionis huiusmodi copiam cathedralium ecclesiarum valvis, ita quod verisimiliter ad singulorum notitiam pervenire valeat, affigi faciant.
  - § 6. Necnon, pro tempore existenti Curiae causarum Camerae Apostolicae ge-

nerali auditori, ut, instante procuratore Evecutorem defisci nostri et successorum nostrorum Romanorum Pontificum, contra omnes et singulos, etiam qualitercumque praerogativatos, quos praedictas sententias et poenas sibi incurrisse constiterit, eisdem sententiis et poenis illaqueatos tamdiu publice nunciet et faciat ab aliis nunciari, ac ut excommunicatos ab omnibus arctius evitari; et nihilominus, legitimis per eum desuper habendis servatis processibus, sententias et poenas praefatas iteratis vicibus aggravare, auctoritate apostolica procuret, donec ipsi sic excommunicati, absolutionis beneficium, satisfactione praevia, meruerint obtinere.

§ 7. Volumus autem constitutionem et Iussio publistatutum huiusmodi in Cancellaria Apo- candi hane bullam. stolica publicari, et in quinterno Cancellariae praedictae inter alias inibi descriptas constitutiones adnotari et describi: ac post duos menses a die publicationis huiusmodi computandos, omnes absentes; praesentes vero in eadem Curia, post diem publicationis huiusmodi arctare, ac omnibus petentibus dari et concedi eo modo, quo aliae constitutiones de Curia concedi consueverunt.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis etc.

Clausulae derogatoriae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, octavo kalendas februarii, pontificatus nostri anno viii (4).

Placet, publicetur et describatur I. (Subscriptio Papae).

Lecta et publicata fuit Romae in Can- Publicatio in cellaria Apostolica, anno millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, die vero ultima mensis ianuarii, pontificatus Innocentii Papae VIII anno viii.

Dat. die 25 ianuarii 1491, pont. anno vii.

(1) Legendum anno septimo (R. T.).

An. C. 1492

Camer. solvant,

### XXI.

Contra non solventes, in festo Ss. Petri et Pauli apostolorum, census Rev. Camerae Apostolicae debitos.

### SUMMARIUM

Causa huius constit. — 1. Monentur omnes ut census debitos Camerae Apostolicae in festo Ss. Petri et Pauli persolvant. — 2. Quibus autem dilatio data est, aut commissum ut alicui extra Cameram solvant. causas afferant eadem die non solutionis. - 3. Non docentes, poenas privationis incurrent. — 4. Obstantium derogatio. — 5. Transumptis fidem vult adhiberi — Publicatio.

## Innocentius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Causa bains constitutionis

Decet Romanum Pontificem, Iesu Christi in terris vicarium, qui militanti Ecclesiae præest, illius iura tueri et conservare illaesa. Sane, sicut accepimus, nonnulli in civitatibus, terris et castellis, fortalitiis et locis aliis temporali dominio praefatae Ecclesiae subjectis, et in temporalibus vicarii, feudatarii et gubernatores seu emphyteutae perpetuo et ad tempus deputati constitutum censum in investituris et concessionibus, quas de illo habuerunt, in festo beatorum apostolorum Petri et Pauli de mense iunii solvi constitutum, praefatae Ecclesiae solvere non curant, in animarum suarum periculum et eiusdem Ecclesiae detrimentum.

Monentur omet Pauli persolvant.

§ 1. Nos igitur, qui alios in sua iustitia nes ut census confovemus, nolentes praesatae Ecclesiae dehitos Cameræ pro posse nostro iura negligere, motu profesto Ss. Petri prio non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera nostra deliberatione et certa scientia, apostolica auctoritate monemus et requirimus eos et quemlibet eorum, ut censum et canonem quemcumque, quem, pro factis eis seu eorum auctoritatibus concessionibus, Camerae Apostolicae solvere tenentur annuatim, in illa celeberrima die, qua huiusmodi census ipsi Camerae generaliter solvi consueverunt, videlicet in festo apostolo-

rum praefatorum, Camerae Apostolicae persolvant in loco dictae Camerae, ubicumque illa pro tempore adesse contigerit.

§ 2. Monemus insuper et requirimus Quibus autem illos ex eis, quibus concessum vel man- dilatio data est, aut commissum datum foret, aut pro tempore mandari ut alicui extra contingeret, quod censum per eos debi-causas afferant tum alicuius dictae Camerae creditoribus eadom die non solutionis. aut alibi quam in dicta Camera solvant, seu ad solvendum ulterior dilatio data foret, ut per suos legitimos procuratores et nuncios cum sufficienti mandato in eadem Camera in festo praedicto comparere, et se fore pro eisdem eis concessis civitatibus, terris et castris, fortalitiis et locis feudatarios, vicarios et gubernatores, sive emphiteutas pro dicta Ecclesia, et ad talis census solutionem ea die propterea dictae Camerae obligatos fateri et recognoscere; ac causas, quare in eiusdem census solutione cessant, ea die allegare et probare debeant coram praesidentibus et clericis dictae Camerae, sub poenis in concessionibus eis factis huiusmodi appositis et aliis a iure statutis.

- § 3. Alioquin eos cessantes in census Non docentes, et canonis huiusmodi solutione, reputari nis incurrant. et haberi debere perinde ac si super illius solutione nil innovatum extitisset, eodem motu, scientia et auctoritate decernimus; ac eisdem praelatis et clericis committimus et mandamus ut illos, qui monitioni huiusmodi paruisse coram cis non docuerint, intra unum mensem computandum post dictum festum, poenas privationis civitatum, terrarum, castrorum, fortalitiorum et locorum huiusmodi, iuxta suarum investiturarum et concessionum tenorem incurrisse declarent; et eos a civitatibus, terris, castris, fortalitiis et locis huiusmodi, pro quibus censum non solverunt, studeant effectualiter amoveri: contradictores per censuras ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo. Invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus Obstantium deet ordinationibus apostolicis, etc.

Transumptis fldem vult adhiberi.

§ 5. Et quia difficile foret praesentes literas ad singulas provincias, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, sexto nonas maii, pontificatus nostri anno

Publicatio

Anno a nativitate Domini nostri lesu Christi 1492, etc.

Dat. die 2 maii 1492, pontif. anno viii.

# ALEXANDER VI

PAPA CCXVI

Anno Domini MCDXCII.

Die 11 augusti 1492 electus est in Summum Pontificem Rodericus Lenzolius Borgia Valentinus, S. R. E. vicecancellarius, cardinalis Portuensis, qui, Alexandri Sexti sumpto nomine, die 26 mensis eiusdem pontificali corona redimitus est. Vixit in B. Petri Sede, imperante Friderico III augusto, annos xi, dies viii, et novem promotionibus xxxiv creavit cardinales. Obiit die 18 augusti 1505, et sepultus est in basilica Lateranensi, unde eius corpus ad aedem S. Mariae de Monteserrato translatum est. Vacavit Sedes mensem unum. dies iv.

I.

Confirmatio privilegiorum Bononica. civitatis circa regimen eiusdem per legatos aliosque a Sede Apostolica deputatos exercendum cum consensu magistratuum (1).

#### SUMMARIUM

Procemium. - 1. Nicolaus V sancivit quae ad regimen huius civitatis spectant, a legato cum consensu magistratuum disponi. - 2. Hoc privilegium confirmarunt et de-(1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

clararunt sequentes Pont. — 3. Cives Bonon. Papae supplicant pro confirmatione et validatione eorum, quae postmodum gesta sunt. — 4. Benigne concedit Alexander. — 5. Eorum observantiam praecipit. — 6. Irritat contrarie attentata. — 7. Obstantibus derogat.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cunctorum Christi fidelium statui, ut sa- Procemium lubribus congratulentur eventibus, ex apostolicae Sedis officio semper intenti, iis, quae pro felici gubernatione civitatum et terrarum nobis et Romanae Ecclesiae in temporalibus immediate subjectarum et in illis commorantium personarum provide processisse comperimus, ut illibata perdurent, tanto libentius nostri adiicimus muniminis firmitatem, quanto illae nobis prae ceteris specialiori sunt curae commissae, et de illarum prosperitate frequenter cogitare tenemur.

§ 4. Dudum siquidem fel. rec. Nicolaus Nicol. V san-Papa V, praedecessor noster, dilectis filiis civit quae ad regimen huius communi et populo civitatis nostrae Bo- civit. spectant, nonien., pro corum prospero, tranquillo et a legato cum Iclici regimine, nonnulla privilegia, gratias, strat. disponi. capitulaque concedens et quasdam eorum petitiones admittens, inter alia voluit et ordinavit quod ex tunc de caetero futuris temporibus omnia et singula regimen civitatis praedictae quomodolibet concernentia, per legatum seu gubernatorem et eorum locumtenentes pro tempore, cum consensu magistratuum deputatorum ad regimen dictae civitatis deliberarentur, statuerentur et disponerentur.

§ 2. Et deinde piae me. Callixtus ter- Hoc privil. contius et Pius secundus ac Paulus etiam firmarunt et desecundus necnon Sixtus quartus ac In- tes Pontifices. nocentius octavus, Romani Pontifices, praedecessores nostri, praemissa eorum munimine roborarunt, prout in quibusdam supplicationibus sub capitulorum forma eidem Nicolao praedecessori, nomine antianorum communis et populi praedictorum exhibitis, et ipsius Nicolai praedecessoris ad ca-

pitula huiusmodi responsionibus factis, ac l publico instrumento superinde confecto manu quondam Petri de Noxeto, eiusdem Nicolai praedecessoris secretarii; necnon Callisti, Pii ac Pauli, Sixti et Innocentii, praedecessorum praedictorum, litteris apostolicis, et ad capitula exhibita pro parte corumdem eidem Pio praedecessori factis per dictum Pium praedecessorem responsionibus manu quondam Gregorii Solii, dicti Pii praedecessoris secretarii annotatis, ac in registris Camerae Apostolicae registratis, quae diligenter inspici fecimus.

gesta sunt.

§ 5. Cum autem, sicut dilecti filii An-Cives Bononi- tonius Galeaz. Bentivolus, notarius dictae en. Papae sup-plicant pro con-Sedis, Ludovicus de Castro S. Petri et hrmation, et va- Minus de Rubeis, cives Bononien, et oraquae postmod tores communis et populi praedictorum, ad nos et Sedem Apostolicam specialiter destinati, post praestitam per eos nobis debitae fidelitatis et subjectionis obedientiam, nobis nuper exposuerunt, quod antiani communis et populus praefati praemissa omnia desiderent, et quae eorum vigore postmodum gesta fuere, pro eorum subsistentia firmiori nostrae approbationis munimine solidari.

cedit Alexand.

§ 4. Nos, qui praefatam communitatem Benigne con- et illius cives, peculiares nostros et eiusdem Romanae Ecclesiae filios, ob sincerae devotionis affectum et fidei constantiam et integritatem, quibus nos et praefatam Ecclesiam reverentur, speciali dilectione prosequimur, et paterna caritate confovemus, eorum in hac parte supplicationibus inclinati, praefatorumque praedecessorum inhaerendo vestigiis, concessiones, gratias, ordinationes, privilegia, immunitates, capitula illa dumtaxat, quae per Nicolaum et alios praedecessores praedictos signata et concessa fuerunt, iuxta concessionem et moderationem eorundem praedecessorum; ac omnia, quae per bo. me. Angelum, tit. S. Crucis in Hierusalem presbyterum cardinalem, olim in civitate praefata Apostolicae Sedis legatum;

ct eius legatione finita, per dilectum filium Ioannem Baptistam, S. Nicolai in Carcere Tulliano diaconum cardinalem, tunc dictae Sedis notarium et civitatis eiusdem gubernatorem; ac per ho. me. Franciscum, S. Mariae Novae diaconum cardinalem; ac venerabilem fratrem Iulianum, episcopum Ostien., maiorem poenitentiarium nostrum, in eadem civitate successive etiam legatum; et tandem per dilectum filium Ascanium Sfortiam Vicecomitem, S. Viti cardinalem, vicecancellarium nostrum, in eadem civitate legatum; et cuiuscumque eorum pro tempore locum tenentes, cum his, qui praeseruntur officio Sexdecim dictae civitatis pro bono regimine eiusdem civitatis, gesta et facta sunt usque in hodiernum diem, dummodo non tendant in praeiudicium Romanae Ecclesiae et ecclesiasticae libertatis ac eorum, quae eidem civitati per Sedem Apostolicam mandata fuissent; necnon omnia et singula privilegia, concessiones et indulta a praedictis et aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris et legatis ac nunciis Apostolicae Sedis, et a quibuscumque aliis a praefata Sede potestatem habentibus, sub quacumque verborum forma concessa et prout illa concernunt, omnia et singula in litteris et scripturis desuper confectis contenta et inde secuta, ut praefertur, bonum regimen dictae civitatis concernentia quaecumque, in simile praeiudicium non tendentia, auctoritate apostolica et ex nostra certa scientia approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, ac volumus observari quamdiu antiani communis et populus praefati in nostris et Romanae Ecclesiæ obedientia et devotione, nostris mandatis pro tempore parendo, permanserint.

§ 5. Supplentes omnes et singulos de- Eorum obserfectus tam iuris quam facti, si qui forsan vantiam praeintervenerint in eisdem; ac mandantes praefato Ascanio, et pro tempore existenti legato et gubernatori civitatis praedictae, necnon omnibus aliis nostris et dictae Se-

dis officialibus in eadem civitate existentibus, quatenus praemissa omnia firmiter observent, et faciant, quantum in eis est, ab omnibus observari.

rie attentata.

§ 6. Ac decernentes ex nunc irritum Irritat contra et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Obstantibus derosat.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac omnibus illis, quae praedecessores praefati in dictis eorum litteris voluerunt non obstare caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo, sexto nonas octobris, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 2 octobris 1492, pont. anno 1.

#### П.

Approbatio Regulae, sive statutorum et ordinationum confirmatio a beato Francisco de Paula primitus suis fratribus traditorum in Cusentina eremo (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. S. Franciscus de Paula, vi facultatis sibi a Sixto IV et Innocentio VIII concessae, Regulas pro suis eremitis composuit. — 2. Earum confirmationem petit ab Alexandro, — 3. Quam, ad preces Franc. regis, concedit. — Huiusmodi eremitas Minimos mandat nuncupari. — 4. Tenor statutorum. — 5. Praecepta Dei observanda. — 6. Servanda etiam obedientia Papae et superioribus Ordinis, petendusque eius protector. — 7. De horis canonicis et oratione, Studiis — Et praedicatione verbi Dei, — 8. Vestibus, — 9. Cibis, infirm. cura. — 10. De vita communi et vitanda proprietate. — De arca communi. — 11. De ieiuniis, — Orationis frequentia, — 12. Silentio, — Novitiis, — 13. Refectorio, — Hospitibus, — Mutua charitate, — Humilitate. — 11. (1) Ex Regest. in Archiv. Valic.

De confessione et sacramento Eucharistiae, Culpis dicendis. — 15. De commercio cum saccularibus et charitate inter fratres servanda. — 16. De vagis et criminosis et qua quisque sit poena puniendus. — 17. Do correctore generali — Et capitulo, — Provincialis electione. — 18. Laici vocem non habent in Ordine.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Meritis religiosae vitae, quam dilecti Exordium. filii Franciscus de Paula et eius socii heremitae heremitorii sancti Francisci de Paula, Cusentinae Dioecesis, ad obsequendum Altissimo elegerant, inducimar, et exemplo boni operis excitamur ut ea, quae pro eorum directione votiva ab eodem Francisco provide ordinata sunt, ut firmius illibata permaneant, Apostolicae Sedis, cui immediate sunt subjecti, munimine roboremus.

🖇 1. Sane, pro parte corumdem here- 8. Franciscus mitarum nobis nuper exhibita petitio con-de Paula, vi fatinebat quod praefatus Franciscus ha-Sixto IV et Inbens ad hoc, ut asserebat, a bo. me. Pirro cossae, Reguarchiepiscopo Cusent. specialem per alias las pro suis e-remitis compoliteras facultatem per fel. record. Sixtum IV suit. et Innocentium VIII, Romanos Pontifices, praedecessores nostros, successive confirmatam, et ad quaecumque loca, quae eidem congregationi donari contingeret, ampliatam, prout in dicti archiepiscopi authenticis et dictorum praedecessorum apostolicis litteris plenius continetur, illarum vigore, pro salubri directione heremitarum societatis, nonnulla divini cultus augmentum et animarum eorumdem salutem in beneplacitis divinae voluntatis, et vitae heremiticae huiusmodi perseverantiam, et eorum prosperitatis votivae successus concernentia, sacris canonibus non contraria, in tredecim capitulis contenta statuit et ordinavit, quae voluit et mandavit per eiusdem societatis heremitas perpetuis futuris temporibus observari.

§ 2. Quare, pro parte Francisci et he- Earum confirremitarum praedictorum, nobis fuit humi- ab Alexandro,

nocen. VIII con-

liter supplicatum ut eiusdem Francisci statutis et ordinationibus huiusmodi, pro eorum subsistentia firmiori, robur nostrae confirmationis adiicere, aliasque eis super eorumdem sic statutorum et ordinatorum observantia opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur, qui amatores huius-Quam, ad pre- modi heremiticae vitae, quae solitudine regis, concedit. contenta, versatur in abditis, et nunquam minus sola est, quam cum sola esse reputatur, quia coelestis patriae contemplatio illam sociat et comitatur, et dum saecularis conversationis commercio caret, caelestis alimoniae pabulo refocillatur et gaudet, libenter in suo laudabili proposito confovemus; et tamquam tutissimo calle incedentes et pauperes spiritu, quos Dominus noster Iesus Christus beatos esse dixit, quoniam ipsorum est regnum coelorum, pia et paterna charitate prosequimur; et eis, quantum cum Deo possumus, favorem benevolum impartimur huiusmodi; necnon carissimi in Christo filii nostri Caroli, Francorum regis illustris, qui, ut asseritur, ad eosdem heremitas specialem gerit devotionis affectum, et quamdam domum, cum oratorio et opportunis officinis, extra et prope civitatem Turonen., construi et aedificari fecit, ac eis pie donavit, nobis super hoc, pro eisdem heremitis, cum instantia humiliter supplicantis, supplicationibus inclinati, eiusdem Francisci statuta et ordinationes huiusmodi, ac omnia et singula in dictis capitulis contenta, quae diligenter inspici, ac praesentibus de verbo ad verbum annotari fecimus, auctoritate apostolica, praesentium tenore approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, supplemusque omnes et singulos defectus, si forsan intervenerint in eisdem, et pro potiori cautela ea omnia, quae per eumdem Franciscum statuta et ordinata, prohibita et permissa fuerunt, de novo dicta auctoritate statuimus et ordinamus, prohibemus, et permittimus, ac

volumus iuxta eorum seriem et continentiam perpetuis futuris temporibus per eiusdem societatis heremitas, qui nunc sunt et perpetais futuris temporibus erunt, pro corum regularibus institutis, cosque he- Huiusmodi auremitas Ordinis Minimorum fratrum here-temerem. Minimitarum fratris Francisci de Paula in cupari. posterum nuncupari, inviolabiliter observari.

§ 4. Tenor vero ordinationum et sta- Tenor statutotutorum praedictorum, per dictum Franciscum editorum, et per nos, ut praefertur, confirmatorum et innovatorum de verbo ad verbum sequitur et est talis.

Regula et vita fratrum Ordinis Minimorum pauperum heremitarum fratris Francisci de Paula.

#### CAP. I.

§ 5. Ante omnia non vos fugiat, fratres Praecepta Dei carissimi, divina praecepta et scienda et summa cum diligentia esse servanda, ut Deum toto corde, tota mente, tota anima totisque viribus amantes, proximumque sient nosmetipsos diligentes, aeternae vitae fructum possitis percipere: nam ad hoc congregati sumus, ut Evangelium Domini nostri Iesu Christi observemus, et sit nobis unum cor, anima una in Domino Deo vivendo sub voto paupertatis, castitatis et obedientiae. Igitur vitam et Regulam istam observantes, nunquam de illa exire intendamus, quia nemo ponens manum ad aratrum et respiciens retro aptus est regno Dei.

#### CAP. II.

§ 6. Frater Franciscus de Paula pro- Servanda eliam mittit obedientiam et reverentiam sanctis- obedientia Pasimo domino nostro Alexandro Papae sexto ribus Ord., peet eius successoribus canonice intranti- protector. bus et Ecclesiae Romanae; et alii fratres professi et etiam in probatione existentes, tempore suae probationis, teneantur fratri Francisco et eius successoribus obedire, petantque superiores a domino nostro

nonicis et ora-

Studiis

ne verbi Dei,

Vestibus,

tione,

Papa unum ex sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, qui sit gubernator, protector et rector istius religionis, cuius consilio et mandato semper informetur et regatur.

#### CAP. III.

§ 7. Clerici divinum officium et horas De horis ca- canonicas secundum consuetudinem Curiae, excepto psalterio, horis debitis et statutis et cum cantu simplici persolvant. Laici vero seu conversi et oblati dicant vigintiquatuor Pater noster et totideni Ave Maria, pro matutino; pro laudibus, quinque; pro vesperis, duodecim; pro qualibet aliarum horarum, septem; et orent pro defunctis. Nescientes autem litteras discere non audeant, nisi generalis correctoris consilio habito, qui eos tantum sinat discere, quorum ingenia apta viderit esse doctrinae, nec contradire praesumant; sed potius omni cura et diligentia unusquisque generalem patrem suumque rectorem re et verbo revereatur, et pure prompteque, ob Dominum nostrum lesum Christum, eorum mandatis obediat, quoniam in Evangelio scriptum est: Qui vos audit me audit; et qui vos spernit me Et praedicatio- spernit; fratres autem idonei, et a generali capitulo vel provinciali examinati et approbati poterunt praedicare et evangelizare verbum Dei cum brevitate sermonis annuntiando populo vitia et virtutes,

### CAP. IV.

poenam et gloriam.

§ 8. Indumenta nostra sint de panno grosso ex lana pecorina nigra et sine tinctura contexto, et de praedicto panno habitum unum ad minus quilibet frater habeat longum usque ad talos, una cum capucio usque ad femora ex utraque parte longo, ante scilicet et retro, cum cingulo laneo, coloris habitus, capucium praedictum ex utraque parte super habitum cingente; et hic sit habitus noster, quem, nisi commutetur et alius accipiatur, nulli | infirmis specialiter deputata, faciat illos

professo, sive dormiendo sive vigilando, umquam dimittere licebit; sub habitu autem praedicto poterunt fratres tunicas unam aut plures, secundum loca et tempora et frigidas regiones, secundum discretionem correctoris, qui unicuique secundum suam necessitatem providere habeat, portare; desuper vero clamidem habeant, qua tamen ad beneplacitum uti poterunt, cui cuculla parva, ad caput tegendum apta retro semper adhaereat. Calceamentis sive socularibus integris nulli nostrum uti liceat sine evidenti necessitate. Calepodiis autem sive zoccolis ligneis aut etiam sotularibus apostolicis uti poterunt ad beneplacitum. Poterit etiam superior, prout secundum Deum sibi videbitur, cum fratribus itinerando dispensare.

### CAP. V.

§ 9. Cibi nostri, durante vita nostra, Cibis, infirmosint quadragesimales tam in locis et con-rum cura. ventibus, quam etiam extra, nec alicui carnes nec ova, caseum aut lacticinia, alio modo aliquo seu tempore, demptis infirmis, et hoc de consilio medici, comedere licitum sit; contrafacientes, simul consentientes et non revelantes per tres menses carceribus mancipentur, ieiunentque quarta et sexta feria in pane et aqua; insuper, ipso facto deprehensus, perpetuo inhabilis ad omne officium existat, nisi per capitulum generale, eius considerata qualitate, rehabilitetur. Fratribus autem infirmis modo provideatur infrascripto, videlicet: cum primum coeperint aegrotare, correctores locorum, ad quos tantum spectat, vadant ad illos, quos interrogent si voluerint corporalem medicum, qui, si requisiti consenserint, vel si viderint eos ita aegrotare, quod pro recuperanda sanitate opus sit eis medico corporali, etiam illis non consentientibus, dictis casibus, corrector illis medicum secundum loci facultatem adducat, et secundum eits consilia, in domo tamen segregata, et pro

cum diligentia gubernari. Fratres autem infirmi, qui voluerint se a carnibus et lacticiniis abstinere, ad illa non compellantur, nisi ex corporalis medici consilio et ordinatione, cui correctores, in compellendo dictos infirmos, tam in esu carnium seu ovorum et lacticiniorum, quam in reliquis eius consiliis et ordinationibus, obedire et morem gerere teneantur; aliter de cibis nostris quadragesimalibus cum omni diligentia et charitate illis subveniatur. Caveant autem omnes fratres ne, quaerendo carnes, ova aut lacticinia pro infirmis, se intromittant, sed tantum corrector loci per procuratorem aut oblatos faciat infirmis providere, qui etiam, si sint totaliter loco dediti, in ipsa infirmaria resideant et de infirmis in illa curam et sollicitudinem gerant; poterunt etiam alii fratres, de licentia correctoris, visitare charitative infirmos. Caveant etiam fratres ne carnes aut lacticinia aliqua pro infirmis ordinata per monasterium transeant, sed ad infirmariam carnes, ova et alia infirmo necessaria reportent. Qui diutino et naturali languore laborant, supportentur cum charitate in laboribus et vigiliis; non tamen segnitiei, quae illos saepe molestat, omnino credatur, sed sicut correctori secundum Deum videbitur; vitam tamen communem infringere non contendant, sed cum patientia quadragesimalibus cibis contententur; verum cum timore recordentur quomodo tanto tempore suorum sudoribus fratrum nutriantur, nisi aliter corporalis medicus ordinaverit, cuius ordinationes tam a correctoribus, quam a languentibus praedictis erunt sequendae, et eo casu gubernentur in infirmaria. Ipsi etiam infirmi, cum vires pristinas habuerint, redeant ad feliciorem consuetudinem suam, nec cibi teneat voluptas, quos necessitas levavit infirmos; nec contingat detestanda perversitas, uti in religione, ubi, quantum possunt, fiunt divites laboriosi, fiant pauperes delicati. In infirmaria autem nemo praeter infir-

marios eo tempore quo in illa quisque fuit, neque ullo tempore in alienas cellas, absque patris licentia, intrare praesumat, nullaque causa illas aperire audeat; sed cum opus fuerit intrare, moderate prius fores pulsentur, illisque qui intus sunt respondentibus aut aperientibus, submissis paucisque verbis necessaria dicantur, et cum necesse fuerit introire, obtenta a patre licentia, dum simul in cella fuerint, fores teneantur apertae.

### CAP. VI.

§ 10. Dixit Dominus in Evangelio: Qui De vita communon renunciaverit omnibus, quae possidet, proprietate. non potest meus esse discipulus; ideo fratres nihil sibi approprient, nec domum, nec loca, nec aliquam rem, sed sint tamquam peregrini et advenae in hoc saeculo domino famulantes: nam paupertas spiritus est abdicatio sollicitudinum et saeculi privatio pura vitae praesentis transeuntis, iter ad Deum sine impedimento, alienatio iustitiae temporalis, fidelis observatio mandatorum Dei, fundamentum pacis et munditiae: pauper enim frater est dominus mundi, et quoniam iactavit in Deum curam suam, possidet per fidem omnes gentes in servos. Haec est illa celsitudo altissimae paupertatis, quae vos, charissimos fratres meos, haeredes et reges regni caelorum instituit; pauperes rebus fecit, virtutibus sublimavit; haec sit portio vestra, quae conducit in terram viventium. Quare loca nostra, quae inhabitamus, nolumus esse curiosa; sed tam domus quam ecclesiae sint parvae et humiles, et tales quod in omnibus reluceat sancta paupertas. Insuper, nullus inter nos quidquam suum dicere audeat, sed omnia sint de Ecclesia et unicuique a patre distribuantur, prout opus est, cuiuslibet aetate et qualitate considerata. Ergo, cum quis filiis suis aut aliqua necessitudine ad se pertinentibus, in societate nostra constitutis, antequam (1) contulerit vestem seu aliquid aliud inter necessaria deputandum, non occulte accipiatur, sed

(1) Legi f. debet: aliquam contulerit (R. T.).

potestate superioris, ut, in rem Ecclesiae reductam, cui necessarium fuerit tribuatur. Nulli ergo nostrum quidquam liceat habere, quod superior non dederit aut permiserit, quibus nec corpora sua, nec voluntates suas in sua liceat habere potestate. Consequens inde est ut singulis fratribus nostris pecunias accipere perpetuo interdicatur, nec etiam alicui quovis modo super se portare licitum existat. Po-De area com- terunt tamen superiores, pro necessitatibus infirmorum ac fratribus induendis, per amicos spirituales aut locorum procuratores, de scientia conventus, pecunias undecumque provenientes sine quavis causa recipi facere, et per eosdem in capsa quatuor clausituris clausa reponere, et de scientia conventus reponi facere, quarum una clavis sit penes superiorem, alteram teneat ad hoc specialiter electus, et alteram sacrista, altera apud domesticum saecularem vel oblatum, et omnes sint praesentes quando aperitur arca; correctori igitur cunctae eleemosinae offerantur, et sicut dictum est, expendantur, nullique, absque eius licentia et consensu, liceat quidquam, etiam si minimum sit, alicui accommodare, ant extra domum largiri.

CAP. VII.

muni.

§ 11. Quoniam, testante Scriptura, multa De leiuniis, ex ieiunio nascuntur bona, ideo quilibet carnem suam domare sollicitus sit ieiuniis et abstinentia esus et potus, quantum valitudo permittit. Et primum omnes vigiliae, quas mandat Ecclesia, sanctaque quadragesima, a dominica quinquagesimae incipientes, a nobis inviolabiliter observentur; a festo Omnium Sanctorum exclusive usque ad festum Nativitatis Domini, caeterisque temporibus quarta et sexta feria solliciti simus ieiunare; aliis autem temporibus et solemnitatibus devotis possint, qui volunt, de licentia correctoris ieiunare; qui si, eorum inspecta qualitate, corrector nolit eis permittere, sufficiat eis bona voluntas; tempore vero peregrinationis aut alicuius ma-

nifestae necessitatis, non teneantur fratres iciunio corporali; poterit tamen corrector super his iciuniis cum fratribus secundum Deum dispensare. Cum autem aliquis non poterit ieiunare, non tamen extra solitam horam prandii aliquid alimentorum sumat, nisi cum aegrotat, aut de licentia correctoris. Quoniam autem oratio bona Orationis freest cum ieiunio, fratres maxime hostiam quentia, laudis immolantes, quantum vires suppetunt, devotioni et orationi vacare non omittant, iungentes verbis sensum, sensui affectum, affectui exultationem, exultationi maturitatem, maturitati humilitatem, humilitati libertatem; ac praeter horas canonicas, potissimum quando eis vacat, psalmis, hymnis et aliis peculiaribus orationibus insistere, locis, horis et temporibus constitutis, quas quanto crebriores tanto sanctiores habere debehunt. Laici vero qui nesciunt literas, de mane, audita missa, exercitus sibi a patre iniunctis una hora aut duabus invigilent; sumptoque prandio, totidem ac pluribus, si oportuerit, reminiscentes Scripturae dicentis: Qui non laborat non manducet.

CAP. VIII.

§ 12. Cum de omni verbo otioso in novissimo die districtissimo iudici simus rationem reddituri, ideirco a verbis, quae sine fructu sunt, unusquisque semper et ubique refraenet linguam snam; dictoque completorio, omnes sileant usque ad primam, semperque in ecclesia, clauso, refectorio, in dormitoriis atque coquina silentunn observetur; si quid tamen in dicto tempore praetaxatis locis necessario dicendum contigerit, verbis paucis demisse dicatur; potissimeque novitii silentium servent primo ingressionis suae anno, cum nemine saeculari aut religioso, qui de familia nostra non sit, sine patris auctoritate et socio deputato audiente, loquentes. Nullus etiam professus, quicquam singulare, absque patris consensu, facere audeat, cum diabolus saepenumero, sub specie boni, ca

Silentio,

Advitiis,

homini persuadeat, quibus aut infirmetur aut cuneus efficiatur: quod si fecerit, a patre mulctetur, eoque non sanctitati, sed stultitiae aut superbiae id adscribendum est: nec praesumat quis quavis occasione vel causa alterum defendere fratrem, etiamsi quacumque sanguinis propinquitate inngantur; quoniam exinde gravissima scandalorum occasio solet oriri. Nullus etiam quovis modo, occasione vel causa cum superioribus suis contendere verbis, seu pertinaciter super quacumque re, etiam iusta, se defendere praesumat; sed breviter et humiliter ad interrogata respondere, eorumque praeceptum, correctionem et iussionem, dummodo non sit contra Deum, animam suam et Regulam nostram cum mansuetudine et caritate perfecta suscipere, ac celeriter et sine mora perficere studeat. Caveant etiam fratres, ne novitiorum occasione seu alia quavis causa, matres suas aut sorores, nec quascumque mulieres claustrum, refectorium, coquinam, dormitorium, infirmariam, nec etiam hortum intrare, aut ipsos infirmos visitare permittant, quacumque essent affinitate cuicumque coniunctae; contrafacientes poenae reservatorum casuum subiaceant, perpetuoque ab omni officio nostrae Religionis inhabiles existant.

#### CAP. IX.

Refectorio,

§ 15. Cum non in solo pane vivat homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei, dum corpora reficientur, spirituali lectione continue animus pascatur; quod si commode fieri non poterit, saltem in refectionis principio medioque et fine modicum quid legatur; nemo primum comedat, quam signo corrector annuat; et antequam discumbant fratres, omnibus in ordine suo e regione positis, fiat benedictio, in qua lecturus tantum benedictionem petens dicat: Iube, Domne, benedicere: refectisque corporibus omnibus, ut in benedictione positis, Deo debitae gratiae agantur; in refectoriis autem nostris saeculares |

nullo pacto cum fratribus manducent; nec fratres, cum commode nostris in locis comedere possint, in saecularium domibus recumbant, dicente Hieronymo ad Paulinum, deinstitutione clericorum saecularium et maxime potentum, communia dempta; hospites tamen hilari corde et vultu placido suscipiantur, eorumque curam gerat is et non alter, cui pater mandaverit, non homini sed Deo existimans se servire, quia dicit Dominus: Qui vos recipit, me recipit, et alibi: Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis: qua etiam sententia Mutua charitaconvincimur pauperes fratres inter nos te. despici non debere, sed nobis magis invicem Deum honorare; illi ergo qui aliquid videbantur esse in saeculo, non habeant fastidio fratres suos, qui ad istam sanctam societatem ex paupertate venerint, magis autem studeant non de parentum divitum dignitate, sed de pauperum fratrum societate gloriari. Non extollantur, si communi vitae aut ecclesiae aliquid de suis facultatibus contulerint, nec de suis divitiis magis superbiant, quam si eis in saeculo fruerentur: rursus etiam qui nil habebant in saeculo, non ea quaerant in monasterio, quae nec foris habere potuerunt; sed tamen eorum infirmitati quod opus est tribuatur, etiamsi paupertas eorum, quando foris erant, nec ipsa necessaria poterat invenire; non tamen ideo putent se esse felices, quia invenerunt victum et tegumentum, quale foris invenire non potuerunt; nec erigant cervicem, quia associentur eis, ad quos foris accedere non audebant; sed sursum cor habeant, et terrena vana non quaerant, pristinam paupertatem ante oculos semper habentes, ne si de religioso habitu se superbientes erigant, illo indignos esse omnino se demonstrent.

#### CAP. X.

§ 14. Quoniam peccatum, quod per De confessione poenitentiam non diluitur, mox suo pon- et sacramento Eucharistiae, dere ad aliud trahit, unusquisque semel singulis hebdomadis ad minus confiteatur;

Hospitibus,

Humilitate.

tatem repellit a se suam adversariam vindictam; qui vero retinet inimicitiam, auget sibi laborem inutilem.

#### CAP. XI.

§ 15. Fratres locum exituri, ut eos De commercio Deus a peccatis tueatur, quae per sensus cum saecularicorporis animam occidunt, ecclesiam, si inter fratr. servidebitur, revisitent se Deo commendantes, et a patre benedictionem humiliter petentes; id idem post reditum faciant, ut, si extra domum deliquerint, per orationem et benedictionem sibi remittatur: nullique extra clausuram conventus, absque eiusdem patris licentia et absque socio et benedictione, exire praesumant; et quando vadunt extra conventum, simul ambulent; cum venerint quo vadunt, simul stent; et quos viderint homines mollibus vestimentis et coloratis indutos, uti cibis et potibus delicatis, non despiciant nec iudicent, sed magis unusquisque iudicet et despiciat semetipsum. In via sive in domibus non litigent nec contendant verbis seu alio quovis modo simul aut cum aliis personis, sed cum humilitate invicem se honorent in charitate, et sint modesti, mansueti et humiles, honeste et caste omnibus loquentes; nec habeant suspecta consortia vel consilia mulierum, nec sint compatres earum, et ne ingrediantur monasteria monacharum, absque Sedis Apostolicae expressa licentia, nisi ad loca communia, ad quae ingrediuntur saeculares, causa scilicet praedicationis vel eleemosinae petendae; nec, cum per mundum incedunt, aliquorum literas portent, nisi eis a superiore de ipsis literis portandis specialiter et expresse iniunctum fuerit, ne hac occasione inter fratres vel de fratribus scandalum oriatur.

CAP. XII.

§ 16. Ad bonorum autem confirma- De vagis et critionem, et girovagorum et instabilium er- minosis et qua rorem (1), volumus et statuimus quod qui- na puniendus,

(1) Totam hanc pericopen legimus: Ad bonorum... et instabilium correctionem, volumus... discesserit, allisque in locis moram fecerit, per tres menses in generatur filius, sed qui possidet chari- carcere retineatur (R. T.).

utque peccatis melius resistat, prima die dominica uniuscuiusque mensis atque in praecipuis solemnitatibus sumat Eucharistiam, ut etiam humilitas acquiratur, emendationisque causa praestetur errantibus; singulis diebus delinquentes defectus suos publicos et brevibus et claris verbis in refectorio inter manducandum dicant, se nullo velamine excusantes, pro quibus correctionem iniunctam summopere studeant adimplere; insuper, singulis hebdomadis, feria secunda, quarta et sexta, in capitulo culpas suas generaliter, si antea particulariter dictae fuerint, in medium ferant, veniam mutuo deprecantes; et si quis convicio vel maledicto vel alicuius criminis objectu aliquem laeserit, meminerit satisfactione curare quod fecit, et illum, qui laesus est, sine deceptione dimittere; si autem invicem se laeserint, invicem relaxare debebunt per aliorum orationes et monitiones: melior est autem qui, quamvis ira saepe tentetur, tamen impetrare festinat ut sibi dimittat, cui se fecisse agnoscit iniuriam, quam qui tardius irascitur, et ad petendam veniam tardius inclinat. Qui autem nunquam vult petere veniam, aut non ex animo petit, sine causa est in monasterio, etiam si inde non proiiciatur. Proinde vobis a verbis durioribus parcite, quae si emissa fuerint de ore vestro, non pigeat ex vestro ore proferre medicamenta, unde facta sunt vulnera; sicque vobis invicem parcatis, ut nec postmodum illius se iniuriae memores sint: memoria enim malitiae iniuria est, complementum furoris, custodia peccati, odium iustitiae, sagitta rubiginosa, venenum animae, dissipatio virtutum, vermis mentis, confusio orationis, laceratio petitionum quae fiunt Deo, alienatio charitatis, clavus fixus in anima, iniquitas numquam dormiens, peccatum numquam deficiens et mors quotidiana: istud namque vitium est tenebrosum, et super omnia alia vitia. Faciatis igitur cessare iram, et occidatis malitiae memoriam, quia, vivente patre,

cumque ab aliquo locorum nostrorum, absque patris licentia, discesserit, aliisque in locis per tres menses in carcere retineatur; similiter faciat illis qui provinciam exeunt; simili poena plectentur inobedientes, superbi, rebelles et contumaces iussa patrum et superiorum suorum contemnentes, proprietarii pecuniam aut quicquid superior non dederit abscondentes; ipsam etiam pecuniam tangentes aut super se portantes; insuper sanctam infringentes castitatem, quod Deus avertat. In hoc casu poterit superior iniungere ieiunium in pane et aqua, bina vice in hebdomada, et disciplinam, secundum exigentiam delicti. Volumus etiam quod, si ipse generalis fecerit contra vitam nostram quadragesimalem et in alios inciderit casus, ipso facto, quo fuerit deprehensus, a duobus discretis eius sociis, ab officio suspendatur usque ad capitulum generale, in quo legitime puniatur; similiter etiam puniantur provinciales et correctores locorum.

# CAP. XIII. § 17. Universi fratres unum de istius

De correctore congregationis fratribus teneantur semper generali habere in generalem correctorem trien-

lectione.

nalem et servum totius religionis; ad capitulum autem generale, quod singulis trienniis fit, omnes provinciales et discreti discretorum provinciarum teneantur convenire, qui omnia habebunt agere ad manutenendam Religionem. De tribus autem in tribus annis fiat nova electio generalis correctoris, virique duo discreti illi dentur in socios, cum quibas in visitatione sua negocia ardua Religionis ma-Provincialis e- ture tractet. Volumus autem quod fiat electio provincialis de tribus annis in tribus annis, in qualibet provincia. Volumus etiam quod, triennio peracto, tam generalis quam provinciales sint subjecti et sine officio: correctores autem omni anno mutentur. Nullus autem praesiciatur in Ordine, nisi sciat ducere vitam communem. Poterit etiam corrector eligi in pro-

vincialem, et provincialis in generalem correctorem. Nolumus etiam quod fratres Loicivocemnon nostri laici seu conversi vocem habeant habent in Orin electione, nec etiam depositione superiorum tam correctorum quam provincialium et generalium, nec etiam in tales quoquomodo eligi poterunt; tamen, quando generalis corrector visitat, aliquem, quem cognoverit prudentem, poterit appellare et de factis monasterii interrogare; ipsi autem laici magnam barbam portantes, aliis sacra ministeria celebrantibus devote serviant, laboribusque et exercitiis sibi a patre iniunctis se occupent, et de spiritualibus negotiis, nisi in quantum correctori videbitur, intromittere se non habeant. In generali autem capitulo poterunt fieri statuta et ordinationes a fide catholica et sanctorum canonum institutionibus Regulaque nostra huiusmodi non deviantia, et huiusmodi Regulae et vitae observantia, auctoritate apostolica, semel et pluries, ac toties quoties opus fuerit, poterunt cor-

Nulli ergo etc.

quae volumus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo (1), quarto kalendas martii, pontificatus nostri anno primo.

rigi et emendari et diminui, et alia fieri

Dat. die 26 februarii 1493, pont. anno 1.

#### III.

Contra sibimet ius dicentes, aut cavalcatam aut hominum missionem facientes in Statu ecclesiastico.

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Causae huius constitutionis. -2. Prohibitio faciendi cavalcatas et coadunationes vel invasiones et occupationes. — 3. Poenae contravenientium. — 4. Clausulae derogatoriae.

(1) Legendum nonagesimo tertio; nam quarto kal. martii anni 1492 non adhuc pontifex renuntiatus fuerat Alexander VI (n. T.).

## Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Inter multiplices curas, quae nobis ex apostolatus officio incumbere dignoscuntur, illam libenter amplectimur, per quam, provisionis ope, civitates, terrae et loca Romanae Ecclesiae mediate et immediate subjecta in pacis amoenitate et quietis tranquillitate valeant conservari: et nemo sibi ius dicere, ac iustitiae limites transgredi inordinata voluntate praesumat; sed quod sibi credit alter adversus alterum forte competere, coram iudice iustitiam reddente prosequatur; et si qui ita temerarii fuerint, ut secus facere praesumant, debitis poenis afficiantur, ne de eorum nefanda temeritate laetentur, ac aliis subditis transeant in exemplum, nec incentivum praebeant delinquendi.

constitutions

§ 1. Sane, etiam antequam ad apicem Causae huius summi apostolatus, divina favente clementia, assumpti fuissemus, ab ipsa facti evidentia et rerum experientia, nos, qui longo tempore cardinalatus honore functi, novimus quod in terris cidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subiectis, dierum crescente malitia, sic assueta nequitia malorum mentes hominum pervertit, quod in apertam prosilire violentiam non formidantes, saepius alter insurgit in alterum, et alius quod adversus alium sibi forsan competere praesumit, viis pacificis et iuris ordine praetermissis, violentiis et conatibus obtinere non veretur, Statum eiusdem Romanae Ecclesiae saepenumero perturbans, ac scandala non parva susci'ans, non sine animarum periculo, dignitatis et auctoritatis eiusdem Romanae Ecclesiae praeiudicio et detrimento, pernicioso quoque exemplo, et cum scandalo plurimorum. Nos igitur, qui de incolarum, provinciarum, civitatum, terrarum, castrorum et locorum temporali dominio eiusdem Romanae Ecclesiae sic subjectorum prospero et felici regimine tanto propensiorem curam gerere debemus, quanto illorum cura specialius di- | quatur.

gnoscitur nobis esse commissa; quique eos (utpote peculiares nostros et dictae Ecclesiae filios) in visceribus gerimus charitatis, cupientes ut provinciae, civitates, terrae, castra et loca praedicta, turbationibus et scandalis quibuscumque semotis, in pace et concordia conquiescant, ac prosperis successibus gratulentur; temerariorumque ausus reprimere, et eos tali plectere poena, ut ceteris sint in exemplum, et tandem metus poenae sit poena malorum, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera et matura deliberatione, ac ex certa scientia et apostolicae potestatis plenitudine, universis et singulis, tam laicis quam ecclesiasticis, cuiuscumque status et gradus, ordinis, excellentiae, dignitatis et cardinalatus honore fulgentibus, ducibus quoque, comitibus, baronibus, necnon communitatibus, universitatibus civitatum, terrarum, castrorum et aliorum quorumeumque locorum, nobis et eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, auctoritate apostolica, tenore praesentium districte praecipiendo mandamus et inhibemus.

§ 2. Ne aliquis corum contra alium si- Prohibitio fabimet ius dicere, aut guerram vel exerci- ciendi cavalcatum, seu alias huiusmodi coadunationes tiones vel inet (ut vulgo dici solet) cavalcatas (nisi de cupationes. nostra et successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium. aut officialium nostrorum et eorumdem successorum ad id sufficientem facultatem habentium speciali licentia) facere vel movere; ac per hostiles incursus seu violentias, civitates, terras, castra et loca praedicta occupare, invadere vel etiam retinere; seu aliquem domo propria, civitate, castro vel loco expellere, capere, tenere; aut ad vindictam vel ultionem aliquam prosilire, quavis occasione vel causa, praesumant; sed quilibet ius suum via iuris coram competenti iudice prose-

venientium.

§ 3. Quod si aliqui contra inhibitionem Poenae contra et mandatum huiusmodi quovis modo, directe vel indirecte de caetero venire praesumpserint, nos omnes et singulos sic contravenientes (contra quos per praedecessores Romanos Pontifices et Apostolicae Sedis legatos etiam satis est debite provisum) excommunicationis maioris anathematis sententiam, a qua nonnisi a nobiet eisdem successoribus praedictis (praeterquam in mortis articulo constituti et debita satisfactione praemissa) absolvi possint, incurrere: eosque omnibus et singulis privilegiis, gratiis, libertatibus, indultis, exemptionibus, immunitatibus realibus et personalibus, ac civitatibus, castris, terris, locis et dominiis eorum, dignitatibus ac honoribus, officiis ac etiam feudis, locationibus et concessionibus quibuscumque privatos et inhabiles ad actus legitimos exercendos nunciamus et declaramus. Necnon civitates, terras, castra et loca praedictae Camerae Apostolicae, ex certa scientia et potestatis plenitudine similibus, confiscamus, incorporamus, applicamus et appropriamus, ac confiscata, incorporata, applicata et appropriata esse volumus. Sicque contravenientes pro rebellibus eiusdem Romanae Ecclesiae haberi et censeri debere volumus, eorum subditos ac vassallos, ac etiam civitatum, terrarum, castrorum et locorum praedictorum castellanos a quocumque fidelitatis iuramento, quo, si ipsi essent quomodolibet adstricti, penitus absolventes; civitates quoque, terras, castra et loca praedicta, si ad eiusdem Romanae Ecclesiae obedientiam se non reduxerint, et etiam quorumcumque eis consilium, auxilium vel favorem, quovis modo, directe vel indirecte, publice vel occulte praestantium, etiam quacumque ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate et excellentia, ut praefertur, quos hanc constitutionem declinare contigerit, ecclesiastico subiacentes interdicto, tamdiu firmiter observando, donec ibidem fuerint et per triduum post eorum inde discessum.

Bull. Rom. Vol. V.

46

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Clausulae derogatoriac. et ordinationibus apostolicis etc.

Ut autem praesentes etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio, kalendis aprilis, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 1 aprilis 1493, pontif. anno 1.

### IV.

Insulae novi orbis, a Ferdinando Hispaniarum rege et Elisabetha regina repertae et reperiendae, conceduntur eisdem, propagandae fidei christianae causa.

#### SUMMARIUM

Ferdinandi et Elisabethae studium religionis propagandae zelumque commendat. — Eo ducti, regnum Granatae e Saracenorum manibus vindicarunt; — 1. Christophorum Columbum ad remotas incognitasque regiones cum apta classe delegant, ut gentes agnoscant I. C. - 2. Inventae sunt nonnullae insulae, ubi sunt gentes bonae indolis et ad fidem christianam amplexandum pronae; — 3. In quibus reperta fuerunt pretiosa diversi generis. — 4. Rex et regina gentes illarum insularum ad fidem catholicam inducere studebant, - 5. Ad quod Pont. eos enixe hortatur; — 6. Eisque concedit ad hoc insulas et terras firmas inventas et inveniendas versus occidentem et meridiem; — 7. Declarat non tollere ius quaesitum aliis principibus christianis, qui illas tunc possedissent; -Regem vero hortatur ut probos doctosque viros illuc destinet; - 8. Prohibet aliis accessum ad illas insulas pro mercibus habendis absque regis licentia. - 9. Clausulae derogatoriae. — 10. Transumptis fides adhibenda.

Alexander episcopus servus servorum Dei, caris. simo in Christo filio Ferdinando regi et carissimae in Christo filiae Elisabeth reginae Castellae, Legionis, Aragonum, Siciliae et Granatae illustribus, salutem et apostolicam benedictionem.

Inter caetera divinae Maiestati benepla Ferdinandi et cita opera et cordis nostri desiderabilia, Ensabethae stu-

dium religionis illud profecto potissimum extitit, ut fides lung. commen- catholica et christiana religio, nostris praesertim temporibus, exaltetur ac ubilibet amplietur et dilatetur; animarumqne salus procuretur, ac barbaricae nationes deprimantur, et ad fidem ipsam reducantur. Unde, cum ad hanc sacram Petri Sedem, divina favente clementia (meritis licet imparibus), evecti fuerimus, cognoscentes vos, tamquam veros catholicos reges et principes, quales semper fuisse novimus, et a vobis praeclare gesta toti pene iam orbi notissima demonstrant, nedum id exoptare, sed omni conatu, studio et diligentia, nullis laboribus, nullis impensis nullisque parcendo periculis, etiam proprium sanguinem effundendo, efficere; ac omnem animum vestrum, omnesque conatuș ad hoc iamdudum dedicasse, quemadmodum Eo ducti, re- recuperatio regni Granatae a tyrannide · Saracenorum, hodiernis temporibus per manibus vindi- vos cum tanta divini nominis gloria facta, testatur, digne ducimus non immerito, et debemus illa vobis etiam sponte et favorabiliter concedere, per quae huiusmodi sanctum et laudabile ab immortali Deo coeptum propositum in dies ferventiori animo, ad ipsius Dei honorem et imperii christiani propagationem, prosequi valeatis.

earunt;

§ 1. Sane accepimus quod vos dudum Christophorum animum proposueratis aliquas insulas et Columb. ad re-motas incogni- terras firmas remotas et incognitas, ac per tasque regiones alios hactenus non repertas quaerere et deleg., ut gen- invenire, ut illarum incolas et habitatores tes agnosc. I.C. ad colendum Redemptorem nostrum, et fidem catholicam profitendum reduceretis, hactenus in expugnatione et recuperatione ipsius regni Granatae plurimum occupati, huiusmodi sanctum et laudabile propositum vestrum ad optatum finem perducere nequivistis; sed tandem, sicut Domino placuit, regno praedicto recuperato, volentes desiderium adimplere vestrum, dilectum filium Christophorum Columbum, virum utique dignum et plurimum commendandum ac tanto negotio aptum, cum navigiis et hominibus ad similia instructis,

non sine maximis laboribus et periculis ac expensis destinastis, ut terras firmas (t insulas remotas et incognitas huiusmodi, per mare ubi hactenus navigatum non fuerat, diligenter inquireret.

§ 2. Qui tandem, divino auxilio, facta Inventae sunt extrema diligentia, in mare Oceano navi- nonnullas insugantes, certas insulas remotissimas et etiam gentes bonæ interras firmas, quae per alios hactenus dem chris, amrepertae non fuerant, invenerunt, in qui-plexandum probus quamplurimae gentes pacifice viventes et, ut asseritur, nudae incedentes, nec carnibus vescentes inhabitant, et, ut praefati nuncii vestri possunt opinari, gentes ipsae in insulis et terris praedictis habitantes credunt unum Deum creatorem in coelis esse, ac ad fidem catholicam amplexandum et bonis moribus imbuendum satis apti videntur; spesque habetur quod, si erudirentur, nomen Salvatoris Domini nostri Iesu Christi in terris et insulis praedictis fateretur; ac praefatus Christophorus in una ex principalibus insulis praedictis, iam unam turrim satis munitam, in qua certos christianos, qui secum iverant, in custodiam, et ut alias insulas et terras firmas remotas et incognitas inquirerent, posuit, construi et aedificari fecit.

- § 3. In quibus quidem insulis et terris Inquibus reperiam repertis, aurum, aromata et aliae ta fuerunt prequamplurimae res pretiosae diversi generis neris. et diversae qualitatis reperiuntur.
- § 4. Unde omnibus diligenter, et prae- Rex et regina sertim fidei catholicae exaltatione et di-gentes illarum latatione (prout decet catholicos reges et dem catholicam inducere studeprincipes), consideratis, more progenito-bant; rum vestrorum clarae memoriae regum, terras firmas et insulas praedictas, illarumque incolas et habitatores vobis, divina favente clementia, subiicere et ad
- § 5. Nos igitur, huiusmodi vestrum Ad quod Pont. sanctum et laudabile propositum plurimum eos enixe horin Domino commendantes, ac cupientes ut illud ad debitum finem perducatur, et ipsum nomen Salvatoris nostri in partibus

fidem catholicam reducere proposuistis.

illis inducatur, hortamur vos quam plurimum in Domino, et per sacri lavacri susceptionem, qua mandatis apostolicis obligati estis, et viscera misericordiae Domini nostri Iesu Christi, attente requirimus ut, cum expeditionem huiusmodi omnino prosequi et assumere proba mente, orthodoxae fidei zelo, intendatis, populos in huiusmodi insulis et terris degentes ad christianam religionem suscipiendum inducere velitis et debeatis; nec pericula nec labores ullo umquam tempore vos deterreant, firma spe fiduciaque conceptis, quod Deus omnipotens conatus vestros feliciter prosequetur.

§ 6. Et ut tanti negotii provinciam, apo-Eisque conce- stolicae gratiae largitate donati, liherius et sulas et terras audacius assumatis, motu proprio, non firmas inventas ad vestram vel alterius pro vobis super versus occiden- hoc nobis oblatae petitionis instantiam, tem et merid.; sed de nostra mera liberalitate et ex certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes insulas et terras firmas inventas et inveniendas, detectas et detegendas versus occidentem et meridiem, fabricando et construendo unam lineam a polo arctico, scilicet septentrione, ad polum antarcticum, scilicet meridiem, sive terrae firmae et insulae inventae et inveniendae sint versus Indiam aut versus aliam quamcumque partem, quae linea distet a qualibet insularum, quae vulgariter nuncupantur de los Azores y Cabo Vierde, centum leucis versus occidentem et meridiem, ita quod omnes insulae et terrae firmae repertae et reperiendae, detectae et detegendae a praefata linea versus occidentem et meridiem per alium regem aut principem christianum non fuerint actualiter possessae usque ad diem Nativitatis Domini nostri Iesu Christi proxime praeteritum, a quo incipit annus praesens millesimus quadringentesimus nonagesimus tertius, quando fuerunt per nuntios et capitaneos vestros inventae aliquae praedictarum insularum, auctoritate omnipotentis Dei, nobis in beato Petro | de los Azores y Cabo Vierde, centum leucis

concessa, ac vicariatus Iesu Christi, qua fungimur in terris, cum omnibus illarum dominiis, civitatibus, castris, locis et villis, iuribusque et iurisdictionibus ac pertinentiis universis, vobis haeredibusque et successoribus vestris (Castellae et Legionis regibus) in perpetuum, tenore praesentium, donamus et assignamus: vosque et haeredes ac successores praefatos illarum dominos cum plena, libera et omnimoda potestate, auctoritate et iurisdictione facimus, constituimus et deputamus.

§ 7. Decernentes nihilominus per hu- Declarat non iusmodi donationem, concessionem et as-situm aliisprinsignationem nostram nulli christiano prin-cipibus christiacipi, qui actualiter praefatas insulas et unc possedisterras firmas possederit usque ad dictum sent; diem Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, ius quaesitum sublatum intelligi posse aut auferri debere. Et insuper mandamus Reg. vero horvobis in virtute sanctae obedientiae (sicut doctosque viros pollicemini, et non dubitamus pro vestra illuc destinet; maxima devotione et regia magnanimitate vos esse facturos) ad terras firmas et insulas praedictas viros probos et Deum timentes, doctos, peritos et expertos ad instruendum incolas et habitatores praefatos in fide catholica, et bonis moribus imbuendum destinare debeatis, omnem debitam diligentiam in praemissis adhibentes.

cumque dignitatis, etiam imperialis et las insulas pro regalis, status, gradus, ordinis vel con-mercib. habenditionis, sub excommunicationis latae sen- gis licentia. tentiae poena, quam eo ipso, si contrafecerint, incurrant, districtius inhibemus ne ad insulas et terras firmas inventas et inveniendas, detectas et detegendas versus occidentem et meridiem, fabricando et construendo lineam a polo arctico ad polum antarcticum, sive terrae sirmae et insulae inventae et inveniendae sint ver-

sus Indiam aut versus aliquam quamcum-

que partem, quae linea distet a qualibet

insularum, quae vulgariter nuncupantur

§ 8. Ac quibuscumque personis, cuius- Prohibet aliis

versus occidentem et meridiem, ut praefertur, pro mercibus habendis vel quavis alia de causa accedere praesumant, absque vestra ac haeredum et successorum vestrorum praedictorum licentia speciali.

rogatoriae

§ 9. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. In Illo a quo imperia et dominationes ac bona cuncta procedunt confidentes quod, dirigente Domino actus vestros, si huiusmodi sanctum et laudabile propositum prosequamini, brevi tempore, cum felicitate et gloria totius populi christiani, vestri labores et conatus exitum felicissimum consequentur.

Transumptis fides adhibenda.

§ 10. Verum, quia difficile foret etc. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio, quarto nonas maii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 4 maii 1493, pontif. anno 1.

#### V.

Translatio episcopalis dignitatis Sabinen. ad ecclesiam S. Liberati terrac Malliani; quae quidem terra civitatis titulo insignitur (1).

#### SUMMARIUM

Romanae Ecclesiae de caeterarum Ecclesiarum statu solicitudo. — 1. Ecclesiae Sabinen. incommoda situatio. — Necessitas alio eam transferendi. — Terrae Malliani status. — 2. Eam erigit in civitatem, et ecclesiam S. Liberati in cathedralem; -3. Numerum canonicorum designat; - 4. Cuique canonico redditus suos dat. — 5. Obstantibus derogat; -- 6. Antiquae Ecclesiae statui providet; — Antiqua privilegia canonicorum confirmat; — 7. Contraria irritat.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sacrosancta Romana Ecclesia, quae super universas Orbis Ecclesias obtinet di-

(1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

vina institutione primatum, circa statum Romanae Ececclesiarum omnium praesertim cathedra- terarum Ecclelium, earumque ac personarum illis praesi-siarum statu so-licitudo. dentium et in illis dignitates, ac canonicatus et praebendas, necnon alia beneficia ecclesiastica obtinentium profectus et commoda, velut pia mater de filiorum necessitate sollicita vigilanter excogitat et prudenter intendit, et quandoque etiam per ministerium translationis earundem ecclesiarum, accommode, prout locorum et temporum qualitas exigit et illarum utilitas persuadet, ecclesiarum ipsarum statui ac locorum aliorum insignium decori, dignitati et venustati studet efficaciter providere.

§ 1. Sane, attendentes quod Ecclesia Ecclesiae Sa-Sabinen., quae episcopi cardinalis existit, moda situatio. olim antiquis temporibus insignis fuit, ac cui venerabilis frater noster Oliverius, episcopus Sabinen., ad praesens præesse dignoscitur, in loco campestri deserto et a nemine habitato est constituta, adeo ut ad ecclesiam ipsam ad divina officia, quae inibi ob loci indispositionem minime celebrantur, audiendum nullus confluat, nec archipresbyter eiusdem Ecclesiae, qui inibi maiorem post pontificalem obtinet dignitatem, ac canonici et alii clerici in illa residere possint, nec etiam episcopus Sabinen. pro tempore existens, cum non sint inibi domus ad eum recipiendum, ad dictam ecclesiam visitandam valeat se conferre, et propterea, tam pro dignitate episcopali, praesertim cum ecclesia ipsa episcopi cardinalis existat, ut praefertur, quam pro divini cultus augumento, ac personarum ecclesiasticarum in ea dignitates ac canonicatus et praebendas ac alia, si qua sint, beneficia ecclesiastica obtinentium commoditate expedire ut ecclesia prae- Necessitas alio dicta ad aliquem locum insignem Sabinen. di. eam transferendioecesis pariter et accommodum transferatur; ac considerantes terram Malliani Terrae Malliadictae dioecesis, in qua ecclesia Sancti ni status. Liberati collegiata, archipresbyterum inibi dignitatem obtinens principalem et sex

canonicos praebendatos habens existit, esse

munitam et, benedicente Domino, populosam et satis accommodam ut titulo et honore civitatis decoretur, sedesque episcopalis inibi instituatur, dictaque ecclesia Sancti Liberati in cathedralem ecclesiam Sabinen. nuncupatam erigatur; ac domibus, aedificiis et officinis necessariis pro episcopo Sabinen, et dilectis filiis Capitulo dictae ecclesiae Sabinen., ac aliis clericis et beneficiatis in illa, qui apud dictam erigendam ecclesiam congrue morari et divinis officiis intendere, ac alia ad divinum cultum pertinentia melius et commodius adimplere valeant, ornetur et aedificetur.

signat,

- § 2. Habita super his cum fratribus Eam erigit in nostris deliberatione matura, terram Malclesiam S. Li-liani in civitatem cum titulo et honore berati in cathe- civitatis, et ecclesiam Sancti Liberati huiusmodi, accedente etiam in his dilectorum filiorum moderni dictae ecclesiae Sancti Liberati archipresbyteri et capituli expresso consensu, in cathedralem ecclesiam, cui etiam praefatus Oliverius episcopus, ut hactenus dictae antiquae ecclesiae praefuit, praesit, auctoritate apostolica, de fratrum praedictorum consilio, perpetuo erigimus; ita quod de caetero dicta terra civitas existat, et illa Sabinen. civitas; et ecclesia Sancti Liberati, cathedralis et Sabinensis ecclesia nuncupetur, inibique sit sedes episcopalis Sabinen.; ac archipresbyteratum, necnon canonicatus et praebendas et alia beneficia ecclesiastica dictae ecclesiae Sabinen., illiusque personas ad dictam ecclesiam sic erectam transferimus; dictaeque ecclesiae Sabinen, antiquae possessiones et bona omnia, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, eidem erectae ecclesiae illiusque episcopali mensae perpetuo applicamus, appropriamus et assignamus.
- § 3. Statuentes et ordinantes quod ar-Numerum ca- chipresbyter dictae ecclesiae erectae, etiam, quandiu vitam duxerit in humanis, archipresbyter dictae ecclesiae Sabinen. erectae, qui tamen inibi dignitatem secundam

obtineat; et similiter canonici illius, canonici inibi remaneant; quodque cedentibus vel decedentibus simul vel successive archipresbyteratus ac canonicatus et praebendas utriusque ecclesiarum praedictarum obtinentibus, seu illos alias quomodolibet dimittentibus, unus archipresbyter dumtaxat ac decem canonici et duo perpetui beneficiati inibi esse debeant; ipsique canonicatus et praebendae, qui pro tempore vacaverint per cessum vel decessum, seu quamvis aliam dimissionem huiusmodi, penitus suppressi et extincti sint, et esse censeantur; nec aliquis in locum sic cedentis vel decedentis aut dimittentis institui possit, donec numerus dictorum canonicorum ad denarium numerum fuerit reductus.

§ 4. Quodque omnes fructus, redditus Cuique canoet proventus dictorum archipresbytera-nico redd. suos tuum ac canonicatuum et praehendarum, postquam ad dictum numerum redacti fuerint, in unam massam redigantur, et archipresbyter duas, ac canonici inibi residentes et divinis officiis insistentes singulas integras, ac duo beneficiati praefati dimidiam, portiones percipiant; et fructus sic cedentium vel decedentium canonicorum interim archipresbytero et aliis canonicis accrescant; ac cura animarum parrochianorum dictae ecclesiae Sancti Liberati per archipresbyterum et canonicos praefatos vel alios presbyteros, ad nutum eorum amovibiles, diligenter exerceatur, et deserviatur inibi laudabiliter in divinis.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac Obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis quoque et consuetudinibus dictarum ecclesiarum iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis caeterisque contrariis quibuscum-

que. § 6. Volumus autem quod, in dicta Antiquae Ececclesia antiqua Sabinen., episcopus pro videt; tempore existens Sabinen. et capitulum praefati per aliquem idoneum presbyterum in divinis laudabiliter deserviri facere, ac

archipresbyter et canonici praefati in festo Annunciationis Beatae Mariae Virginis missam ac vesperas solemniter celebrare omnino teneantur; nec illa et coemeterium eius ad prophanos usus, velut haereditas redigantur; quodque episcopus et capitu-Antiqua privi- lum ac canonici praefati et clerici, qui rum confirmat; in dicta ecclesia nova, post huiusmodi erectionem, pro tempore essent, omnibus et singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, praerogativis et indultis gaudeant et utantur, quibus uti, potiri et gaudere in dicta ecclesia antiqua consueverunt, potuerunt et debuerunt.

legia canonico-

§ 7. Decernentes ex nunc irritum et Contraria irri- inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo quinto, quarto decimo kalen. octobris, pontificatus nostri anno quarto.

Dat. die 18 septembris 1495, pont. anno iv.

#### VI.

Congregationi fratrum Apostolorum pauperis vitae Regula S. Augustini datur etiam quoad vota.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Fratres huiusmodi congregationis vota simplicia emittentes saepe ad sua revertebantur. — Tota congregatio Papae supplicat pro opportuno remedio. — 2. Eam itaque Regulae S. Augustini subiicit votisque solemnibus. — 3. Clausulae derogatoriae.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Piae vitae studio convenit, ut per nostrae provisionis ministerium sacrae Religionis splendor ubique elucescat, ut si quid in ea devium et ab honestate dissonum inveniatur, procul abiiciatur, pa!- mitesque novi plantentur, per quorum suavitatis odorem, Religio ipsa reflorescat et in domo Domini parturiat dignos fructus.

🖇 1. Sane, pro parte dilecti filii Ioannis Fratres buiusde Scarpa, vicarii generalis congregationis, modi congregaseu societatis fratrum Apostolorum pauperis plicia emittenvitae nuncupatorum, nobis nuper exhibita tes saepe ad sua revertebantur. petitio continebat quod in aliquibus civitatibus et locis aliis Italiae sunt nonnullae domus virorum laicorum eiusdem congregationis, qui mendicantes sunt, et in communi in eisdem domibus vivunt, certum et determinatum habitum religiosorum eis a fel. rec. Innocentio Papa octavo, praedecessore nostro, concessum deferentes. Qui etiam post annum, obedientiam, paupertatem et castitatem, in manibus unius ex dicta congregatione simpliciter vovent et promittunt; potestque unusquisque ex dicta congregatione quandocumque recedere, et alia loca seu lares proprios, habitu praedicto suo dimisso, pro suae voluntatis libito, se transferre; quo fit ut plures iam multis annis in dicta congregatione nutriti et educati, ab eadem libere recedunt, propter quod dicta congregatio diminuitur, et multis delinquendi occasio praebetur, et personae dictae congregationis in earum mentibus et statu non parum inquietantur. Quare, pro parte tam Tota congre-Ioannis vicarii, quam totius congregationis gatio Papae suphuiusmodi, nobis fuit humiliter supplica- portuno remetum ut, ad obviandum praemissis, ac pro salubri manutentione et conservatione dictae congregationis, opportune providere de apostolica dignitate dignaremur.

§ 2. Nos igitur, cupientes congregatio- Eamitaque Renem ipsam ad divini nominis laudem feli- gulae S. Auguciter conservari, ipsumque Ioannem vica-tisque solemnirium et singulos in huiusmodi congregatione a quibuscumque excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum scrie ab-

An. C. 1496

solventes et absolutos fore censentes, hu-1 iusmodi supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus et ordinamus quod tota ipsa congregatio ac universi illius fratres, tam pracsentes quam futuri (illis tamen in suo primo habitu et sub obedientia suorum superiorum, et iuxta eorum instituta permanentibus), Ordini Sancti Augustini et illius Regulae subsint; et tam quoad possessionem, quam cetera ipsius Religionis vota substantialia emittenda, pariformiter veluti ipsius Ordinis Sancti Augustini religiosi, deinceps sint adstricti (ita tamen quod praesentes ad hoc inviti arctari non possint), ac congregationem ipsam et illius fratres huiusmodi praefatae Religioni Sancti Augustini, harum serie aggregamus.

Clausulae derogatoriae.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, septimo idus ianuarii, pontificatus postri anno quarto.

Dat. die 7 ianuarii 1496, pont. anno IV.

#### VII.

De titulo Crucis Domini nostri Iesu Christi Salvatoris, die ultimae dominicae mensis ianuarii 1492 in ecclesia Sanctae Crucis in Hierusalem nuncupatae de Urbe invento. Conceditur plenaria indulgentia hanc ecclesiam die illa visitantibus.

#### SUMMARIUM

1. Exordium. — 2. Qua occasione, quando et ubi inventus sit titulus (de quo in rubrica). — 3. Indulgentia concessa ea die ecclesiam S. Crucis in Hierusalem visitantibus.

Alexander episcopus servus servorum Dei universis christifidelibus praesentes literas inspecturis, salutem et apostolicam benedictio-

§ 1. Admirabile sacramentum vivificae Crucis, cuios signum erit in coelo dum Do-

minus ad iudicandum venerit, intra nostrae mentis arcana revolventes, et pia consideratione pensantes quod in ligno eiusdem sanctissimae Crucis Dominus noster Iesus Christus pro humani generis salute mortem subire non abnuit, ut nos de morte ad vitam revocaret; dignum, immo potius debitum reputamus ecclesias et loca sub ipsius sanctissimae Crucis nomine dedicata, et praesertim in Urbe consistentia, gratiosis indulgentiarum et remissionum muneribus decorare, ut per hoc et tanti sacramenti iugis memoria in mentibus christifidelium permaneat, et ipsi christifideles, ipsius Domini gratia eos praeveniente, felicitatis praemia consequi mereantur aeterna.

§ 2. Cum itaque nuper, videlicet anno Qua occasione, a nativitate eiusdem Domini nostri Iesu quando et ubi Christi MCCCCXCII, ultima dominica mensis tulus (de quo in ianuarii, dum bon. mem. Petrus, titulo S. Crucis in Hierusalem cardinalis, qui tunc in humanis agebat, eamdem ecclesiam digno ornatu reparari faceret, in altiori pariete testudinis dictae ecclesiae repertus fuerit titulus hebraicis, graecis et latinis literis conscriptus, et qui supra caput ipsius Domini nostri Iesu Christi, dum in ligno eiusdem sanctae Crucis pendebat, appositus extitit, et ipse titulus nunc in eadem ecclesia debita cum veneratione servetur et custodiatur.

§ 3. Nos in Cruce huiusmodi sancta cum Indulgen. con-Apostolo gloriantes, et satagentes alios ad cessa ea die ecglorificationem ipsius invitare, ut vitalis cis in Hierusaligni pretio vitae aeternae suffragia consequantur; ac cupientes ut ecclesia praedicta (quae nunc titulus dilecti filii nostri Bernardini eiusdem ecclesiae Sanctae Crucis in Hierusalem presbyteri cardinalis existit) congruis frequentetur honoribus, et ipsi christifideles eo libentius devotionis causa ad eamdem ecclesiam confluant, quo ex hoc ibidem dono coelestis gratiae uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctori-

tate confisi, omnibus et singulis christifidelibus utriusque sexus, vere poenitentibus et confessis, qui ecclesiam ipsam in ultima dominica mensis ianuarii cuiuslibet anni, a primis vesperis usque ad occasum solis ipsius dominicae, devote visitaverint, annualim omnium peccatorum suorum remissionem, auctoritate apostolica, tenore praesentium concedimus et elargimur, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem quod si alias visitantibus dictam ecclesiam aliqua alia indulgentia, in perpetuum vel ad certum tempus nondum elapsum duratura, eadem die per nos concessa fuerit, praesentes literae nullius sint roboris vel momenti.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo sexto, quarto kalendas augusti, pontificatus nostri anno quarto.

Dat. die 29 iulii 1496, pontif. anno IV.

#### VIII.

Privilegium Ordinis fratrum eremitarum Sancti Augustini, quod officium sacrarii apostolici, per unum ex eis exerceatur.

#### SUMMARIUM

Proæmium. - 1. Officium sacristae cappellae Palatii Apostolici fratribus Ord, eremit. Sancti Augustini dudum conferri consuevit. — 2. Hic modo Pontifex hoc indultum eidem Ordini in perpetuum concedit. — 3. Clausulae huius concessionis praeservativae. - 4. Clausulae derogatoriae.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Ad sacram Ordinis fratrum eremitarum Sancti Augustini Religionem, quam in charitatis visceribus pia veneratione semper habuimus et habemus, nostrae dirigentes considerationis intuitum; et attente prospicientes quod ipsius Religionis palmites per universum Orbem diffusi, eo- ipsa super dicto officio in posterum mo-

rum claris moribus et exemplari vita ac singulari doctrina in agro militantis Ecclesiae fructus honoris et honestatis continue afferunt salutares: dignum, quin potius debitum reputamus ut Religionis ipsius iura et privilegia non solum sibi conservemus, verum etiam innovemus et augeamus, ac nostrae declarationis ministerio Religionem eandem dignis honoribus attollamus.

§ 1. Sane, licet officium sacristae cap- Officium sacripellae Palatii Apostolici a tanto tempore stae cappellae citra, de cuius initio sive contrario me-liei fratr. Ord. moria hominum non existit, per Romanos erem. S. Augu-Pontifices praedecessores nostros, alicui conferri cenex professoribus dicti Ordinis semper committi et concedi consueverit, et dile ctus filius Ioannes Paulus de Bossis, abbas monasterii S. Sebastiani extra muros Urbis, Cisterciensis Ordinis, dictae cappellae modernus sacrista, antequam in abbatem ipsius monasterii per fel. rec. Sixtum Papam IV, praedecessorem nostrum, praeficeretur, dicti Ordinis eremitarum professor foret; tamen, quia dum de persona sua eidem monasterio tunc certo modo vacanti provisum fuit, ipse ad dictum Cisterciensem Ordinem translatus extitit: ac etiam, quia in certo libro caeremoniarum dictae cappellae per nonnullos, tempore piae mem. Innocentii Papae VIII, praedecessoris nostri, compilato, scriptum invenitur officium praedictum alicui Religioni non deberi, sed cuicumque (dummodo praelatus ecclesiasticus existat) conferri posse: et propterea dilecti filii Marianus de Genezano, prior generalis, ceterique professores ipsius Ordinis eremitarum formident dictam Religionem iure seu privilegio obtinendi ac regendi et gubernandi dictum officium in posterum frustrari posse.

§ 2. Nos, ad quos pertinet tam Reli- Hic modo Pongionis ipsius, cui singulari devotione af- tifex hoc indulficimur, quam fidelium omnium privile- dini in perpegia et iura conservare et tueri, ne Religio

lestetur, providere cupientes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione ac certa scientia, auctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus, decernimus et ordinamus quod deinceps, perpetuis futuris temporibus, officium sacristae praedictum alicui dicti Ordinis eremitarum professori, quamvis aliter praelatus ecclesiasticus non existat, committi, concedi et assignari debeat.

tivae.

§ 3. Decernentes quamcumque com-Clausulae hu- missionem, concessionem et assignationem nis præserva- de dicto officio aliter faciendam, et literas desuper pro tempore confectas, etiam quascumque derogatoriarum derogatorias ac alias et fortiores et efficaciores clausulas in se continentes, etiamsi in illis de praesentibus de verbo ad verbum, et cum illarum totali insertione mentio haberetur, et illis expresse derogaretur, et quaecumque pro tempore inde secuta, nulla, irrita et inania, nulliusque fore roboris vel momenti.

Clausulae derogatoriae.

§ 4. Non obstantibus praemissis etc. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, idibus octobris, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 15 octobris 1497, pont. anno vi.

## IX.

Contra non solventes census, canones et alia iura vel regalia Reverendae Camerae Apostolicae.

#### SUMMARIUM

Causa constitutionis. — 1. Monet debitores Camerae Apostolicae ut canones, census etc. solvant sub poenis in Const. expressis. — 2. Committit camerario et praesidentibus Camerae Apost. ut non solventes in termino declarent incidisse in poenas in Const. contentas. — 3. Praecipit non ad-Bull. Rom. Vol. V.

mittere compensationes. - 4. Formam publicationis apponit. - 5. Clausulae derogatoriae. - Publicatio.

Alexander episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis universis vicariis, feudatariis, gubernatoribus, censuariis, fictuariis, emphyteutis sive administratoribus civitatum, terrarum, castrorum et bonorum S. R. E. quacumque dignitate fungentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum ex relatione dilecti filii Mariani Causa constide Civinis, fisci nostri et Camerae Apostolicae procuratoris, intellexerimus quamplures ex vobis in solutione iurium, regalium, censuum, feudorum, canonum, emphiteuticorum, tallearum perpetuarumque responsionum per vos eisdem Ecclesiae et Camerae debitorum, quampluribus annis, contra iuramenta per vos in investituris vestris praestita, ac formas et tenores ipsarum investiturarum et concessionum, iurisque dispositionem, specialesque monitiones per alias literas nostras per nos vobis factas in terminis statutis et consuelis cessasse et cessare, in grave dictae Camerae praeiudicium et detrimentum, sub praetextu etiam aliquando, quod nonnulli ex vobis praetendunt se creditores dictae Camerae, et compensationes, licet contra iuris dispositionem, facere nituntur.

§ 1. Nos, qui aliena iura tuemur, no- Monet debitolentes iura dictae Ecclesiae et Camerae res Cam. Aponegligere, omnemque disceptationis ma- nones, cen. etc. teriam submovere intendentes, ut in ter- solvant sub posminis solutionum debitorum huiusmodi sis. nullus vestrum dilationem aut compensationem vel excusationem allegare praesumat, vos et quemlibet vestrum, cuiuscumque dignitatis, status, gradus et præeminentiae existat, tenore praesentium, sub excommunicationis ac omnis iuris vicariatus, gubernii et feudorum sive censuum et emphiteuticorum bonorum huiusmodi, a dicta Sede sive Camera Apostolica quomodolibet concessorum, privationis poenis, quas ex nunc prout ex tunc, et ex

tunc prout ex nunc, in vos et quemlibet vestrum, nisi monitionibus et mandatis huinsmodi cum effectu parueritis, ferimus in his scriptis, illasque vos incurrere volumus ipso facto (aliis poenis, tam a iure communi, quam in literis investiturarum vestrarum contra vos promulgatis, nihilominus in suo robore permansuris), monemus et requirimus quatenus de omnibus et singulis iuribus, regalibus, censibus, talleis et feudorum, censuum, canonum emphiteuticorumque et bonorum quorumlibet a dicta Ecclesia obtentorum, per vos et quemlibet vestrum hactenus dictae Camerae debitis, infra unius mensis spatium, a die publicationis praesentium computandi, dictae Camerae persolvisse; de debendis vero in futurum in vigilia aut die festivitatis beatorum Petri et Pauli apostolorum successive singulis annis, ut moris est, aliis suis terminis, iuxta apostolica et dictae Camerae instituta, eidem Camerae depositario pro tempore existenti, ubicumque Cameram adesse contigerit, satisfecisse debeatis, et unusquisque, prout debitor existit, debeat.

§ 2. Alioquin, advenientibus festivitate Committit ca- et termino solutionis huiusmodi, contra merario et præ-sidentibus Ca- omnes et singulos solvere cessantes ad merae Aposto- declarationem incursus poenarum et cenventes in ter- surarum ac privationis praedictarum, illamino declarent rumque debitam executionem, per dilenas hic conten- ctum filium nostrum Raphaelem S. Georgii ad Velum Aureum diaconum cardinalem, camerarium nostrum, sive etiam in dicta Camera locumtenentem, ac dilectos filios praesidentes clericos dictae Camerae procedatur, iustitia mediante; quibus ex nunc tenore praesentium committimus et mandamus ut, advenientibus festivitatibus et terminis solutionis huiusmodi, vobis et quolibet vestrum solvere cessantibus, absque aliqua alia monitione, requisitione, citatione seu dilatione, contra vos et quemlibet vestrum, qui in solutione huiusmodi censuum, feudorum, tallearum, canonum et responsionum cessaverint, ad declara-

tionem incursus dictarum poenarum et censurarum ecclesiasticarum, illarumque aggravationem, reaggravationem, et interdictum ecclesiasticum, et brachii saecularis invocationem ac represalias, privationesque iuris vicariatus, gubernii, feudorum et bonorum praedictorum vobis et cuicumque vestrum quomodolibet competentis, ac alia iuris remedia opportuna; declarationemque devolutionum civitatum, castrorum, terrarum et bonorum huiusmodi ad dictam Ecclesiam usque ad debitam executionem, instante dicto procuratore, procedere debeant.

§ 3. Decementes quoque circa prae- Praecipit non missa, nullam compensationem, etiam non admittere compensationes. solutorum stipendiorum, aut aliam praeterquam solutionis exceptionem admitti; nec solvere cessantes quovis modo excusari vel relevari; nec censuum, feudorum, tallearum seu aliorum iurium Camerae praedictae per vos debitorum vel debendorum solutionem et exactionem retardari debere.

§ 4. Volumus autem has originales no- Formam publistras literas in valvis basilicae Beatorum cationis appo-Apostolorum de Urbe, Cancellariæ Apostolicae, audientiae causarum Palatii Apostolici et Campo Florae affigi et in audientia publica literarum contradictarum trina vice diversis diebus legi, ita ut omnibus tamquam publicum edictum pateant; ac in ipsa Camera huiusmodi publicationis debitam relationem per duos nostros et Romanae Curiae cursores fieri decernentes, vos praemissorum Camerae debitores praesentes et futuros, qui citra montes, post duos menses; qui vero ultra montes fuerint, post quatuor menses, a die publicationis computandos, vigore earumdem literarum modo præmisso publicatarum arctari atque ligari, ac si huiusmodi originales literae vobis et vestrum cuilibet in vestris propriis personis lectae et praesentatae fuissent, cum non sit verisimile apud vos sic citatos remanere incognitum quod tam patenter extitit publicatum, nisi forsan dictas ori-

Publicatio.

ginales literas vobis omnibus supradictis, aut alteri vestrum, praefati praesidentes et clerici forsan, aliqua consideratione aut benignitate ducti, praesentari mandaverint, quoniam tunc et eo casu copiae ipsarum literarum manu unius ex clericis et notariis dictae Camerae subscriptae per quemcumque nuntium, tabellarium aut notarium publicum vobis aut alteri vestrum praesentatae et dimissae, originalibus literis huiusmodi eidem nuntio restitutis, eiusque nuntii relationi fidem plenariam adhiberi volumus et mandamus.

Clausulae, derogatoriae.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac consuetudinibus de non solvendo usque ad sex menses vel aliud tempus a die festivitatis praedicta computandos; capitulis quoque seu pactis per vos vel aliquem vestrum ad stipendia dictæ Ecclesiae sive Camerae conductum, cum eadem Camera seu pro tempore existente Romano Pontifice, aut nostris et Sedis Apostolicae officialibus pro tempore factis vel faciendis, de retinendo supradictis per vos ipsi Camerae praemissa occasione debitis; privilegiis quoque et indultis vobis aut alicui vestrum hactenus etiam per nos aut praedecessores nostros Romanos Pontifices forsan concessis vel in futurum concedendis, sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis fortioribus, efficacioribus et insolitis, etiam si illis caveretur expresse quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut vicariatibus, feudis, guberniis vel administrationibus praedictis privari non possitis, quibus, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, quoad hoc, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae, millesimo quadringentesimo nonagesimo septimo, decimoquinto kalend. ian., pontificatus nostri anno sexto.

Anno 1498 et sexto pontificatus D. Alexandri Papae VI, retroscriptae literae affixae et publicatae fuerunt: videlicet, in audientiae contradict. 23, et basilicae S. Petri valvis 24 et 25 decemb., ac Cancellariae et in acie Campi Florae 13 ianuarii per Everardum de Cuvinie SS. D. nostri curs. Ita est. Petrus Mallayt, curs.; Io. Regina, etc. Item affixae in portis audientiae die xv ian. per me P. Mallayt, curs. etc. Ita est. Io. Regina, magist. curs. Dat. die 18 decembris 1497, pont. anno vi.

### X.

Unio congregationis monachorum Ordinis Cisterciensis in provincia Thusciae et monachorum eiusdem Ordinis in provincia Lombardiae, et ex eis institutio unius congregationis, S. Bernardi in Italia nuncupandae, cum statutis et ordinationibus pro eius regimine.

## SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Monasteria Thusciae et Lombardiae Ordinis Cisterciensis invicem uniri cupiunt, — 2. Unamque efformare provinciam. — 3. Firmat Alexander. — 4. Unamque congregationem S. Bernardi creat. — 5. Praesidentis auctoritas. — 6. De capitulo singulis annis cogendo. — Ad capitulum qui debeant accedere. — De electione discreti. — 7. Definitorum capituli electio ad quos spectet, et quomodo sit facienda. — 8. In initio capituli omnes praelati sint absoluti. — 9. Definitores novem eligendi ex quibus desumendus sit praeses capituli, — Qui tempore capituli omnimoda fruitur iurisdictione. — 10. Electores in officiales eligi possunt. — 11. Quae sit definitorum huiusmodi auctoritas. — 12. Praelaturae triennio terminantur. - 13. A decretis definitorum appellatio nulla. — 14. Illorum tamen officium ultra decem dies non protrahitur. — 15. Debent vero designare locum futuri capituli; — 16. Ad ipsosque solum spectat electio praesidentis capituli. — 17. Qui non possit pro alio capitulo confirmari. -

18. Quae sit eius auctoritas. - 19. Visitatores, defuncto praeside, eius vicibus funguntur. - 20. Ordinationes ante unionem manent in suo robore usque ad primum commune capitulum. — 21. Poenae contra se opponentes huic unioni. - 22. Novae congregationi omnia et singula privilegia ceterarum provinciarum communicantur. - 23. Clausulae derogatoriae. - 24. Præservatio jurium monasterii Sancti Ambrosii Mediolanensis.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Proemium.

An. C. 1497

Plantatus in agro dominico sacer Ordo Cistercien., quotidie in Ecclesia militanti producens uberes fructus, ad universalis Ecclesiae firmamentum et christifidelium animarum salutem, non solum nos inducit, sed et voluntario facit ut illa, quae pro eiusdem Ordinis, necnon inter ipsius monacos vigent, regularis observantiae incremento et conservatione et augmento, per unitatis remedium profutura noscuntur, apostolica auctoritate statuamus et ordinemus, et alias in iis nostri pastoralis officii partes favorabiliter impendamus.

vicem uniri cupiunt,

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filio-Monast. Thu- rum abbatum, praelatorum et conventuum, bardiae Ordinis monasteriorum dicti Ordinis Thusciae et Cistercien. in- Lombardiae, secundum morem eiusdem Ordinis regularis observantiae, nobis nuper exhibita petitio continebat quod ipsi provide considerantes quod si singulae provinciae praedictae invicem aequaliter unirentur, et ex illis una dumtaxat congregatio S. Bernardi in Italia crearetur, non solum praedictus Ordo et inter abbates, praelatos et monachos dicti Ordinis monasteriorum, provinciarum praedictarum vigens regularis observantiae disciplina tirmitatem et perpetuitatem, sed etiam augmentum, auctore Domino, susciperent, cupiunt dictas provincias invicem perpetuo uniri, et ex illis sic unitis unam congregationem monasteriorum, abbatum, praelatorum et monachorum dicti Ordinis, regularis observantiae S. Bernardi in Italia nuncupandam, constitui, creari, erigi, ita ut

utriusque dictarum provinciarum Thusciae et Lombardiae monasteria dicti Ordinis et illorum monasteria et monaci congregationis S. Bernardi in Italia de cetero perpetuis futuris temporibus nominentur, nuncupentur et sint.

§ 2. Quare, pro parte dilecti filii nobilis Unamque elviri Ludovici Mariae Sfortiae, ducis Medio- formare provinciam. lani, qui praedecessorum suorum vestigiis inhaerendo, non solum monacos dicti Ordinis, sed etiam quoscumque alios religiosos regularis observantiae in visceribus suæ caritatis amplectitur, sed etiam in tantis temporum perturbationibus, circa ipsorum religiosorum incrementa intentiois (1) multa bona temporalia eis conferre non desistit; necnon abbatum, praelatorum, conventuum et monasteriorum Thusciae et Lombardiae provinciarum praedictarum, seu maioris partis eorum, nobis fuit humiliter supplicatum ut, ex singulis dictis provinciis Thusciae et Lombardiae, unam congregationem dumtaxat, S. Bernardi in Italia nuncupandam, constituere et deputare, ac alia infrascripta statuere et ordinare, et alias pro eiusdem congregationis Italiae et in illa regularis observantiae disciplinae manutentione opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, qui religionis augmen- Firmat Alexantum, ex commisso nobis pastoralis officii der, debito, intentis desideramus affectibus, huiusmodi supplicationibus inclinati, difectis filiis nostris Francisco S. Eustachii, et Ascanio Mariae S. Viti in Macello Martyrum, S. R. E. vicecancellario, diaconis cardinalibus, Thusciae et Lombardiae provinciarum huiusmodi respective protectoribus, etiam apud nos super hoc instantibus, auctoritate apostolica perpetuo valitura et hac nostra irrefragabili constitutione, easdem Thusciae et Lombardiae provinciarum congregationes invicem per-

§ 4. Ex illis invicem sic unitis unam congregationem abbatum, praelatorum et Unamque conmonacorum monasteriorum dicti Ordinis Bernardi creat.

petuo unimus, annectimus et incorporamus.

(1) Lege intentus (R. T.).

in Thusciae et Lombardiae provinciis existentium, S. Bernardi in Italia creamus, facimus, constituimus et deputamus. Ac eadem auctoritate decernimus, statuimus et ordinamus quod monaci unius monasterii, dictae congregationis, provinciae Italiae praedictae monaci esse censeantur et sint; ac quod omnia et singula monasteria, loca seu membra eiusdem Ordinis in praedictis provinciis, de monacis et monialibus dictae congregationis reformata, et quae in posterum reformabuntur, per totam Italiam sint et esse censeantur de praedicta congregatione Italiae S. Bernardi, ac eius praesidenti et visitatoribus et definitoribus capituli in omnibus et per omnia sint subiecta.

Praesidentis auctoritas.

§ 5. Quodque acceptationes seu reformationes monasteriorum et locorum de monacis et monialibus dictae congregationis executioni demandari non possint nisi per praesidentem dictae congregationis et visitatores vel definitores capituli, aut per eos, quibus ipsi duxerint committendum.

§ 6. Et quod capitulum dictae con-

gulis annis cogendo.

qui debeant accedere.

discreti.

De capit. sin- gregationis singulis annis in loco et tempore statutis celebretur, ad quod tantum accedere debeant visitatores et singuli praelati monasteriorum seu locorum cum socio cuiuslibet monasterii electo a maiori parte conventus cuiuslibet monast. dictae congre-Ad capitulum gationis. Et si continget eos, qui ad commune capitulum utriusque partis sunt accessuri, non esse aequales, volumus ut per electionem ita suppleatur a parte deficienti, ut æqualitas in numero electorum observetur, et in primo futuro communi capi-De electione tulo hoc dumtaxat; quodque electio dicti socii, qui discretus nuncupabitur, pertineat tantum ad monacos professos sui monasterii post biennium, et in eodem monasterio per definitores capituli, vel per praesidentem et visitatores dictae congregationis deputatos; et quod nullus monacus ante biennium completum post suam proressionem, aut in publica poenitentia con-stitutus, aut excommunicatus, possit ad praelatos et visitatores praedictos iam ab-praelatos et visitatores praedictos iam ab-

praefatam electionem socii vel discreti admitti; ac quod perpetuis futuris temporibus celebratio capituli dictae congregationis tantum pertineat ad visitatores et praelatos monasteriorum seu locorum in ipso capitulo absolutos ac ad discretos ut supra electos.

§ 7. Et ad ipsos solos spectet electio Definitorum cadefinitorum seu rectorum capituli dictae pituli electio ad quos spectel, et congregationis; et quod quaelibet per-quomodo sit sasonae dictae congregationis poenam privationis vocis activae et passivae per triennium continuum, ac etiam excommunicationis latae sententiae poenam ipso facto incurrant, a qua non possint absolvi, praeterquam in mortis articulo constitutae, nisi a praesidente dictae congregationis vel ab eo, cui ipse commiserit, quae in praedictorum discretorum, definitorum, praelatorum, praesidentis et visitatorum electione verbo vel scripto alicui, directe vel indirecte, per se vel alium, votum suum, de praelatis seu visitatoribus et praesidente ac discreto vel definitoribus eligendis, exposuerint aut expresserint. Salvo quod praesidens capituli possit, in loco definitorii dumtaxat, coram aliis definitoribus vel saltem maiori parte eorum, non privatim vel secrete, sed publice et manifeste, aliquas personas idoneas nominare et per modum tractatus proponere, ac eos ad utilitatem monasteriorum et salutem animarum hortari ut magis sufficientes et idoneos praelatos eligere de-

§ 8. Quodque singulis annis, tempore In initio capicapituli, postquam praelati ac visitatores tuli omnes praelocum capituli intraverint, omnes et sin-luti. guli, tam praesentes quam absentes, a suis officiis et dignitatibus absolvantur per praesidentem. Quibus absolutis, etiam praesidens dictae congregationis se absolutum nuntiet, et ex tunc incipiant locum suae professionis tenere.

§ 9. Et demum in ipso loco capituli Definitores no-

solutos, vel a maiori parte ipsorum eligentium, et postea per eosdem electores unus ex eisdem novem definitoribus modo supradicto eligatur in praesidentem capituli, qui una cum definitoribus, durante Qui tempore capitulo, habeat auctoritate apostolica ommoda fruitur iu- nimodam et plenariam facultatem et iurisdictionem tam in temporalibus quam in spiritualibus super omnia et singula monasteria, loca seu membra, et super omnes et singulas personas dictae congregationis. specialiter praecipiendi, arctandi, monendi, corrigendi, puniendi, incarcerandi, excommunicandi, sententiandi, ligandi atque solvendi; ac etiam definitiones dictam congregationem seu loca et personas eiusdem concernentes condendi, et illa sub poenis et censuris ecclesiasticis observari mandandi et faciendi.

ficial. eligi possunt.

§ 10. Ac quod indifferenter omnes Electores in of- praedicti electores possint pariter eligi in definitores, visitatores et praelatos seu etiam officiales.

§ 11. Et quod praedicti novem defini-Quae sit defi- tores, ut praesertur, pro tempore electi mo. auctoritas, habeant plenariam auctoritatem mutandi monacos monasteriorum seu locorum dictae congregationis de loco ad locum, et omnia tractandi et definiendi quae, secundum eorum iudicium, utilitatem et profectum dictae congregationis concernere videbuntur. Ac quod ad ipsos solos definitores vel maiorem partem eorum pertineat et spectet electio praelatorum, visitatorum et officialium principalium dictae congregationis; sitque eorum electio firma et valida, dummodo a maiori parte, idest, ex novem quinque concorditer conveniant in eligendo ad praedicta officia seu dignitates personam in aliquo monasterio dictae congregationis expresse professam post biennium completum a sua professione et in sacerdotio constitutam, non excommunicatam vel in publica poenitentia positam.

Prael, triennio terminantur.

§ 12. Ita tamen, quod nullus possit ultra triennium continuum in eodem monasterio praefici in praelatum vel confirmari; sed, transacto triennio, poterit in alio monasterio dictae congregationis in praelatum eligi seu deputari. Et postquam per annum vacaverit a praelatura prioris monasterii, poterit in eodem monasterio denuo praefici, et in praelatum assumi. Et hoc idem in electione confessorum monialium monasteriorum dictae congregationis observetur.

§ 13. Quodque praedictorum definito- A decretis derum sententia atque determinatio, tam in finitorum appellatio nulla. praedictis quam in aliis, inviolabiliter observetur. Quodque ab eorum sententia nemini liceat appellare, et si appellatum fuerit, talis appellatio nulla et frivola existat, et illi non deferatur. Et quod quidquid definitores praedicti de solutione aut determinatione quaestionum, de correctione et mutatione monachorum et de modo poenitentiarum, de assignatione et deputatione lectorum ac studentium, et institutione aliorum officialium, et quidquid, tamen Spiritu Sancto donante, ordinaverint seu definiverint, totum capitulum et omnes aliae personae dictae congregationis universaliter et unanimiter, devote et humiliter, absque ulla reclamatione seu murmuratione vel contradictione. suscipere teneantur.

§ 14. Quodque praedictorum definito- Illorum tamen rum officium, quavis ratione vel causa, offic. ultra deseu quovis modo, non possit ultra decem protrabitur. dies protrahi vel differri.

§ 15. Et quod locus capituli anni fu- Debent vero deturi, per eosdem definitores singulis annis signare locum futuri capituli; ante resolutionem capituli exprimatur, pronuntietur et publicetur.

§ 16. Ac quod solum ad ipsos defini- Ad ipsosq. sotores spectet praesidentis totius congre-lect. praesidengationis electio, quae singulis annis seu tis capituli. de anno in annum debeat celebrari.

§ 17. Et quod non possit superioris Qui non posanni praesidens, finito anno, pro alio anno sit pro alio capiimmediate sequenti quomodolibet in praesidentem dictae congregationis aut capituli eligi vel confirmari; sed, finito anno,

lum spectat e-

auctoritas.

alius omnino praesidens in ipso capitulo ! pro immediate sequenti anno eligatur. Similiter nec praesidens capituli praecedentis possit in praesidentem capituli immediate sequentis eligi.

§ 18. Ac quod quamprimum praesi-Quae sit eius dens dictae congregationis per definitores praedictos vel maiorem partem eorum electus fuerit, habeat auctoritate apostolica, infra totum annum usque ad sequens capitulum, omnem illam et prorsus similem auctoritatem et iurisdictionem in omnibus et per omnia, tam in spiritualibus quam in temporalibus, super omnia et singula monasteria et loca, et super omnes et singulas personas dictae congregationis, quam habent definitores capituli, hoc solum excepto, quod non possit monachos de loco ad locum mutare, nec alia gravia et magnae importantiae facere, nisi interveniente consensu visitatorum praedictorum.

§ 19. Qui visitatores, ipso praesidente Visitatores, de- infra annum officii sui decedente, eius functo praesi-de, elus vici- vices in omnibus et super omnia obtibus funguntur. neant.

§ 20. Quodque omnes et singulae or-Ordination. an- dinationes, admonitiones et definitiones te unionem ma-nent in suo ro. hactenus ante praedictam unionem per bore usque ad definitores aut praelatos et visitatores ne capitulum. utriusque congregationis factae maneant in ipso suo robore usque ad immediate sequens commune capitulum, et deinde intelligantur et sint nullae, et pro nullis, cassis habeantur, nisi per definitores novae congregationis iterum approbentur.

se opponentes buic unioni.

§ 21. Districtius inhibentes sub ex-Poenae contra communicationis poena, quam eo ipso contrafacientes incurrant, et a qua, praeterquam ab Apostolica Sede, nisi in mortis articulo constituti, absolutionis beneficium nequeant obtinere, ne aliquis praedicti Ordinis monacus, cuiuscumque gradus, dignitatis, præeminentiae et conditionis fuerit, per se vel alium, directe vel indirecte, audeat praedictae unioni sic factae se opponere, aut aliquam pertur-

bationem, scissuram vel dismembrationem domorum, monasteriorum, locorum et monacorum dictae congregationis quoquomodo procurare, quaerere aut facere.

§ 22. Et ne, occasione huiusmodi unio. Novae congrenis, monasteria, loca seu monachi et aliae gationi omnia et personae dictae congregationis detrimen- gia ceter. protum aliquod in privilegiis suis patiantur, municantur. sed potius ampliores favores et gratias ac praerogativas a praedicta Sede reportent, eadem auctoritate apostolica (firmis tamen remanentibus omnibus et singulis supradictis) omnes et singulas gratias, concessiones, indulgentias et peccatorum remissiones, immunitates, exemptiones, facultates, privilegia et indulta spiritualia et temporalia, qualiacumque sint, quorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, habere volumus pro expressis, praedictarum provinciarum congregationibus ac cuilibet earum, tam circa monasteria quam circa praelatos, monacos et personas earumdem congregationum, cum diversae et separatae erant, a nobis vel praedecessoribus nostris, aut aliis auctoritatem habentibus, coniunctim vel divisim, vel in genere concessis, praedictae novae congregationi Sancti Bernardi in Italia, de novo ex certa scientia concedimus, et ad illa, quoad illius monasteria, praelatos, monacos et personas extendimus, ac ei suffragari volumus in omnibus et per omnia, perinde ac si praedictae congregationi S. Bernardi in Italia, quoad illius monasteria, praelatos et monacos et personas specialiter et expresse concessa fuissent.

§ 23. Non obstantibus ordinationibus Clausulae deet constitutionibus apostolicis, necnon mo- rogatoriae. nasteriorum Thusciae et Lombardiae provinciarum ac Ordinis praedictorum iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, necnon privilegiis et indultis, eisdem Thusciae et Lombardiae congregationibus et illorum monasteriis, quomodolihet per dictam Sedem concessis;

catione S. Hie-

quibus, quatenus praemissis unioni, statuto, ordinationi, decreto et aliis in praesentibus literis contentis quomodolibet obsistere habeant, specialiter et expresse derogamus, ac pro nullis et non concessis haberi volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 24. Per hoc autem, ordinationibus Praesorv. iu- per nos seu auctoritate apostolica de con-Sancti Ambrosii sensu Ascanii Mariae vicecancellarii, quoad monasterium S. Ambrosii Mediolanensis, factis seu faciendis, nullum praeiudicium volumus generari.

Nulli ergo etc.

Dat. Romae apud S. Petrum, anno Domini 1497, 10 kal. ianuarii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 23 decembris 1497, pont. anno vi.

#### XI.

Quod Pauperes Iesuati, de caetero fratres lesuati S. Hieronymi nuncupentur, caeteris religiosis eiusmodi denominatione interdicta.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Congregatio ista antiquitus instituta, ecclesias sub invocatione S. Hieronymi construxit, et ipsum in protectorem elegit, — 2. Supplicatque Papae ut de cetero fratres lesuati S. Ilieronymi nuncupentur, et confraternitatibus laicorum in eorum ecclesiis institutis eamdem denominationem concedere possint. — 3. Qui Pontifex petita concedit; - Ceteris ea, quae isti fratres faciunt, agere interdicit, - Eosque non Pauperes Sancti Hieronymi, sed Pauperes Iesuatos concedit appellari; — 4. Obstantibus derogat. — 5. Fides transumptorum.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad sacram Petri Sedem divina dispo-Exordium. sitione vocati, piis fidelium, praesertim sub Religionis habitu Domino militantium, votis favorem benevolum impartimur.

§ 1. Sane, exhibita nobis nuper pro Congregationsparte dilectorum filiorum universorum stituta, ecc'e-Pauperum societatis Pauperum Iesuatorum sias sub invonuncupatorum petitio continebat quod, ronymi construlicet iam annis centum et quinquaginta xit, et ipsum in decursis, vel circa, dicta societas insti- legit, tuta, et ab inde usque in praesentem diem omnes eorum domorum ecclesiae seu oratoria sub invocatione S. Hieronymi constructa fuerint, ipsumque in eorum protectorem elegerint, et sub eadem S. Hieronymi invocatione semper vixerint, prout vivunt de praesenti, ipsiusque S. Hieronymi festivitatem devote et solemniter annis singulis in eorum ecclesiis sive oratoriis celebraverint, et Pauperes societatis Pauperum Iesuatorum nuncupatorum appellati extiterint; nihilominus nonnulli clerici, sive religiosi viri, qui non sub invocatione S. Hieronymi, sed aliorum sanctorum, eorum ecclesias olim construi fecerunt, ad perturbandum et inquietandum dictam societatem, eorum sanctorum invocationes mutare, et se eorumque ecclesias sub invocatione eiusdem S. Hieronymi intitulare et denominare, ac huiusmodi S. Hieronymi festivitatem celebrare, et sub eiusdem sancti invocatione quaestus fieri facere in preiudicium societatis dictorum Pauperum non verentur.

§ 2. Et sicut eadem petitio subiunge- supplicatq. Pabat, cum nonnulli laici, pia devotione pae ut de cetero deducti, certas confratrias infra circuitum S. Hieron. nundomorum dictorum Pauperum, de ordi- fraternitat. lainarii loci ac ipsorum Pauperum licentia, corum in eorum ecclesiis instierexerint et instituerint, et in dies, de tutis eamd. deeadem licentia, erigere velint; cuperentque dere possint. dicti Pauperes, quod ipsi dictis confratribus, ut tam per eos hactenus in corum domorum circuitibus erectas confratrias, quam in posterum inibi erigendas, dicti S. Hieronymi denominandi et eumdem S. Hieronymum pro eorum vexillo deferendi, licentiam concedere valeant, eis per nos indulgeri. Quodque etiam ipsi de caetero perpetuis futuris temporibus non

nomina. conce-

Pauperes societatis Pauperum Iesuatorum, sed fratres Iesuati Sancti Hieronymi appellari debeant, statuere et ordinare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

tita concedit;

isti fratres fa-

terdicit,

§ 3. Nos, qui cunctarum, praesertim re-Qui Pont. pe- ligiosarum personarum, pacem et quietem sinceris exoptamus affectibus, ipsosque Pauperes a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnibus et singulis religiosis clericis et laicis, sub virtute sanctae obedientiae et, si non Ceterisea, qua paruerint, excommunicationis latae seneiunt, agere in- tentiae poena, quam incurrant eo ipso, ut eorum sanctorum invocationes sub invocatione dicti S. Hieronymi mutare, et illud nomen S. Hieronymi ipsis ecclesiis appropriare; et celebritatem festi eiusdem S. Hieronymi, quando per eosdem Pauperes celebrari contigerit, directe vel indirecte, quo minus populus ad eorum ecclesias sive oratoria confluant; necnon processiones quascumque tempore festivitatis dicti S. Hieronymi per dominos, universitates et communitates civitatum. terrarum et locorum hactenus ad ecclesias seu oratoria dictorum Pauperum fieri solitas, et quas in posterum perpetuis futuris temporibus fieri contigerit, impediri seu perturbare; necnon sub invocatione dicti S. Hieronymi, in praeiudicium dictorum Pauperum, aliquas quaestuas facere quoquomodo praesumant, praecipiendo mandamus. Ipsis quoque Pauperibus, ut dictarum confratriarum confratribus, tam per eos hactenus in eorumdem Pauperum domorum circuitibus erectas confratrias, quam in posterum ibidem erigendas, confratrias dicti S. Hieronymi

denominandi, ipsumque S. Hieronymum pro eorum vexillo deferendi licentiam concedere possint indulgemus. Ac statui- Eosq. non Paumus et ordinamus quod dicti Pauperes peres S. Hieronus et ordinamus et ordinamus quod dicti Pauperes peres S. Hieronus et ordinamus et ordinamu de coetero etiam perpetuis futuris tem- tres lesuatos poribus non Pauperes societatis Pauperum lari; Iesuatorum, sed tantum fratres Iesuati dicti S. Hieronymi denominentur et appellentur.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac societatis statutis ac consuetudinibus coeterisque contrariis quibuscumque.

Obstantibus derogat.

§ 5. Et quia difficile foret *etc.* 

Fides transum-

Nulli ergo etc. Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quadringentesimo nonagesimo nono, 11 kal.

septembris, pontificatus nostri anno 8 (1). Dat. die 22 augusti 1499, pont. anno viii.

#### XII.

Privilegia aedificantium in via Alexandrina nuper in Urbe directa a Castro Sancti Angeli ad plateam S. Petri principis apostolorum.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Iste Pontifex viam directam a porta Castri Sancti Angeli usque ad plateam S. Petri fieri, eamque Alexandrinam appellari mandavit; - 2. Et modo privilegia in ea aedificantibus concedit. — 3. Decretum irritans. — 4. Clausulae derogatoriae.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi universis Romanae Ecclesiae dominio temporali subiectis civitatibus, pro carum statu prospero et incrementis felicibus, apostolica nos deceat provisione consulere, almae tamen Urbi nostrae sanctorum apostolorum Petri et Pauli martyrio consecratae, quae ipsius Petri Sedes,

(1) A die electionis supputato (R. T.).

sacerdotii principatus et christianae religionis caput existit, eo nos convenit ampliori cura prospicere, quo ipsam sacerdotalem civitatem cunctis aliis praelatam, nobis quod peculiarem filiam, quadam praecipua et singulari dilectione, in visceribus gerimus charitatis.

eedit.

- § 1. Sane, cum superiori anno, ex de-Iste Pont. viam liberatione et commissione nostra, pro ta Castri Sanc. incolarum dictae urbis ac curialinm in ea Angeli usque ad commorantium, et peregrinorum ad illam iri fieri, eum- pro tempore, et praesertim hoc sacro nam appel.man. anno Iubilaei centesimo, confluentium commoditate, ipsiusque urbis decore, via recta Alexandrina nuncupata, a porta Castri S. Angeli usque ad plateam Sancti Petri de dicta urbe fieri coepta fuisset, ac circa illam domos et aedificia ab utraque parte, pro maiori dictae viae ornamento, extolli et aedificari desideraremus, nos venerabilibus nostris Petro archiepiscopo Reginen. dictae urbis gubernatori etc.
- § 2. Et ut personae libere in dicta via Et modo pri- aedificare valeant, de simili consilio ac dificantib. con- ex certa nostra scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, statuimus, decernimus et ordinamus ut de domibus in dicta via aedificandis et emendis, alias in omnibus et per omnia, iuxta tenorem literarum Sixti Papae IV, praedecessoris nostri, ac etiam nostrarum, in favorem domos in Urbe aedificantium et ementium editarum, quarum tenores, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, haberi volumus pro sufficienter expressis et insertis, cum omnibus et singulis in eis contentis privilegiis, indultis, dispensationibus, concessionibus et clausulis, potiori pro cautela innovamus, et ad domos aedificandas huiusmodi ac personas illas aedificantes et ementes extendimus, libere disponere possint; dictaeque domus et personae sub eisdem literis, etiam quoad privilegia, indulta, dispensationes et concessiones huiusmodi, ac omnia et singula alia in illis contenta,

sint et esse censeantur.

§ 3. Decernentes irritum et inane, si Decretum irrisecus super iis, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac Clausulae deconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, legibus quoque imperialibus, statutis et consuetudinibus dictae urbis municipalibus, ac ecclesiarum, monasteriorum sive regularium locorum, quorum fundi, domus et loca huiusmodi locari, concedi, permutari, sive vendi vel alienari contigerit, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; necnon omnibus illis, quae nos in nostris, et praefatus Sixtus praedecessor in suis literis praedictis, voluimus non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo, pontificatus nostri anno 8.

Dat. an. 1500, pontif. anno viii.

#### XIII.

Institutio officii summatoris literarum apostolicarum, in officium perpetuum vacabile, cum indultorum et gratiarum concessione.

### SUMMARIUM

Causae huius institutionis officii. - 1. Institutio officii summatoris literarum apostolicarum, vacabilis ad instar aliorum officiorum Rev. Camerae Apost. — 2. Concessio privilegiorum et emolumentorum. - 3. Exequatores harum literarum deputat. — 4. Clausulae derogatoriae.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In eminenti Apostolicae Sedis specula Causae huius Romanus Pontifex dispositione divina ficii. constitutus, ad ea libenter intendit, per quae ad recipiendum literas apostolicas, per Cameram pro tempore expediendas,

et illarum summaria facienda, eague referenda, talis persona deputetur, quae ad praemissa peragenda fidelis et idonea habeatur, et postquam in iis instructa laudabiliter versata fuerit, nequeat amoveri, cum ex amotione praedicta, tam propter imperitiam, quam parvam cognitionis literarum praedictarum experientiam, eidem expeditioni non parva scandala et pericula possent faciliter provenire, cum eiusdem Sedis ignominia et gravi partium expeditiones huiusmodi in Romana Curia, ad quam de diversis mundi partibus continuo confluit multitudo, persequentium dispendio et detrimento.

Rev. Cam. Apo-

§ 1. Cum itaque officium recipiendi, lustitutio offi- videndi, summandi et referendi literas literarum apo- apostolicas, quae per Cameram Apostolistolicarum, va-cabilis ad instar cam pro tempore expediuntur, quod dialiorum officio- lectus filius magister Ludovicus de Panafid., decanus ecclesiae Oveten., scriptor et familiaris noster, ex fel. rec. Innocentii Papae octavi, praedecessoris nostri, et deinde dicto praedecessore (ut Domino placuit) de medio sublato, et nobis divina favente clementia ad apicem summi apostolatus assumptis, ex nostra concessione fideliter et laudabiliter per duodecim annos vel circa exercuit, pro faciliori literarum earumdem in dicta Camera directione et expeditione, admodum necessarium existat expediatque ut officium praedictum, ad instar aliorum dictae Camerae officiorum, perpetuum fiat, quo cum maiori fide, cura et diligentia valeat exerceri; nos, volentes debite providere, praedictum Ludovicum, qui etiam continuus commensalis noster, et literarum apostolicarum de minori parco abbreviator, necnon Cancellariae Apostolicae ostiarius existit, ob grata devotionis et familiaritatis obsequia, quae nobis et Apostolicae Sedi hactenus impendit, et adhuc solicitis studiis impendere non desistit; necnon laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus personam suam, tam fa-

miliari experientia, quam etiam fide dignis testimoniis, iuvari percepimus: favore prosegui gratioso, ipsamque a quibusvis excommunicationis etc. censentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, officium summatoris literarum per Cameram praedictam expediendarum huiusmodi, ad instar aliorum dictae Curiae officiorum perpetuorum, auctoritate apostolica, tenore praesentium erigimus et instituimus; statuentes et ordinantes quod de dicto officio, tam hac prima vice, quam quotiens deinceps pro tempore illud vacare contigerit, personae ad illud exercendum idoneae, per eam quoad vixerit tenendo et exercendo, per nos et successores nostros Romanos Pontifices canonice intrantes provideri, seu illud concedi et assignari debeat; liceatque dicto Ludovico et officium ipsum pro tempore obtinenti, de illo, prout scriptores literarum apostolicarum de officio scriptoriae literarum earumdem disponere possunt, disponere; ac literas per dictam Cameram expediendas more solito recipere, videre et summare; ac nobis et successoribus nostris praedictis seu praesidentibus dictae expeditioni pro tempore deputatis, ut moris est, referre, illasque ad Camerae et Secretariae apostolicarum registra (1) dirigere, qui de salario solito contentari tenentur.

§ 2. Ac omnibus privilegiis, gratiis, Concessio priindultis, exemptionibus, honoribus, prae- vilegior. et e- molumentoru n. rogativis et immunitatibus, quibus scriptores literarum earumdem utuntur, potiuntur et gaudent, uti, potiri et gaudere. Et nihilominus, de huiusmodi officio sic ac a primaeva eius erectione vacante, cum honoribus, oneribus, salariis, emolumentis consuetis ac aliis praemissis, dicto Ludovico, motu, scientia et auctoritate praemissis, providemus; illudque sibi, quamdiu vitam duxerit in humanis, concedimus et

(1) Leg. put. registratores (R. T.).

assignamus. Decernentes eumdem Ludovicum ad officium huiusmodi, eiusque liberum exercitium, necnon honores, onera et emolumenta aliaque praemissa, per dictos praesidentes recipiendum et admittendum fore, prout nos illum ex nunc recipimus et admittimus.

deputat.

§ 5. Quocirca, dilecto filio magistro Ty quir'or ha- Francisco Remulo, clerico Narden., protonotario nostro, pro nobis et Romana Ecclesia Urbis gubernatori, et in Camera praedicta, pro dilecto filio Raphaele S. Georgii ad Velum Aureum diacono cardinali, camerario nostro, locumtenenti, per apostolica scripta, motu simili mandamus quatenus praemissa omnia et singula, ubi, quando et quoties opus fuerit, publicari faciat, auctoritate nostra dictum Ludovicum, ad effectum huiusmodi, eiusque liberum exercitium ac honores, onera et emolumenta, aliaque praemissa recipi et admitti, iuxta dicti decreti continentiam et tenorem, non permittens eum, per dilectos filios secretarios nostros seu quoscumque alios, desuper, quovis modo molestari. Contradictores etc.

Clausulae derogatoriae. § 4. Non obstantibus etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo, decimo kalendas octobris, pontificatus nostri anno nono.

Dat. die 22 septembris 1500, pont. anno ix.

### XIV.

Minimorum seu Eremitarum Ordinem, a Sancto Francisco de Paula nuper institutum, privilegiis et gratiis donans, approbat; Regulam noviter reformatam confirmat, ad ipsumque Mendicantium Ordinum praerogativas et indulgentias extendit (1).

## SUMMARIUM

Proœmium. — 1. B. Franciscus eremitorium in loco de Paula aedificat, ex concessione

(2) Ex Regest, in Archiv. Vatic.

archiepiscopi Cosentini. — Haec sedulo examinari, confirmarique mandavit Sixtus IV episcopo S. Marci, — Qui etiam reperit donationem vere factam, locaque iurisdictioni S. Sedis reservata. — Sixtus itaque donationem ceteraque omnia firmavit. — 2. Eremitorium Consentinum, ecclesias, loca et bona omnia et personas soli Apostolicae Sedi immediate subiecta declaravit, - 3. Quam declarationem ad acquirenda in posterum eremitoria extendit. - 4. Haec omnia confirmavit Innocentius VIII. — 5. B. itaque Franciscus nonnulla pro suis heremitis condidit statuta. — 6. Ea confirmavit Alexander. — 7. Ordini vero concedit omnia et singula privilegia Ordinum Mendicantium. — 8. Beatus Franciscus statuta antea efformata reformat, datque fratribus tertii Ordinis, - Eaque Papae porrigit confirmanda, - 9. Quod benigne concedit Pontifex. — 10. Tenor Regulae et capitulorum. — 11. Cap. I. De observantia divinorum praeceptorum. — 12. Cap. II. De divino officio, sacrificio et laudibus divinis. — 13. Cap. III. De differentia habitus professorum et novitiorum. ac distinctione oblatorum et tertiariorum. - 14. Cap. IV. De recipiendis ad Ordinem et quando fratres orationi et taciturnitati insistere habebunt. - 15. Cap. V. De superioribus Ordinis et de obedientia et reverentia ipsis exhibenda. - 16. Cap. VI. De praedicatoribus ac saecularium confessoribus ceterisque officialibus. — 17. Cap. VII. De paupertate fratrum et rerum expropriatione. - 18. Cap. VIII. De dispensatione eleemosynarum pecuniariarum. -19. Cap. IX. De ieiunio. — 20. Cap. X. De capitulis et electionibus praelatorum. -21. Cap. I. De officiis erga Deum generatim. — 22. Cap. II. De divino officio et servitio defunctorum. — 23. Cap. III. De confessione et communione facienda. — 24. Cap. IV. De vanitate mundi fugienda. — 25. Cap. V. De ieiuniis, abstinentia et operibus misericordiae. — 26. Cap. VI. De vestimentis, cordone et professione. — 27. Cap. VII. De correctoribus et correctricibus annualibus, ac de pace fraterna et in bono perseverantia. - 28. Clausulae.

# Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad ea, quae circa decorem sacrae Religionis ac statum personarum sub illius suavi iugo in voluntaria paupertate degentium salubriter dirigendarum tendere noscuntur, paterna sollicitudine prospicientes, iis, quae ad hoc tam ex Apostolicae Sedis concessione, quam provida ministrorum eiusdem Religionis ordinatione emanarunt, libenter, cum a nobis petitur, apostolici adiicimus muniminis firmitatem, et alia super hoc ordinamus, prout ad Religionis ipsius conservationem et animarum salutem in Domino cognoscimus salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem, pro parte dile-B. Franciscus cti filii Francisci de Paula, Ordinis Mieremitorium in loco de Paula nimorum ministri generalis, tunc eremiaedific. ex con- tae Cusentinae dioecesis, fel. record. Sixto episcopi Cosen- Papae quarto, praedecessori nostro, exposito quod olim antea bonae mem. Pyrrhus, archiepiscopus Cusentinus, tunc in humanis agens, eidem Francisco, ut quoddam oratorium sive ecclesiam, sub vocabulo Sancti Francisci, in tenimento de Paula dictae dioecesis aedificare posset, licentiam concesserat; ipse Franciscus oratorium huiusmodi, propriis manibus et expensis, cum dormitorio pro ipsius ac sociorum suorum usu et habitatione, pro magna parte aedificaverat, et nonnullos socios vitam eremiticam ducentes receperat; ipseque archiepiscopus, praefatum oratorium sive ecclesiam, una cum omnibus membris et pertinentiis suis, praefato Francisco et suae congregationi in perpetuum donaverat, et nonnulla alia suae et sociorum praedictorum devotioni et saluti convenientia, salutifera et opportuna concesserat, fecerat et ordinaverat; quodque oratorium ipsum adhuc pro sufficienti habitatione Francisci et eremitarum praedictorum perfectum omnino non erat, illudque christifidelium eleemosynis cum necessariis officinis continuo aedificabant,

Sixtus praedecessor, tunc episcopo Sancti Marci, eius proprio nomine non expresso, suis dedit literis in mandatis ut si et postquam vocatis, qui forent evocandi, de praemissis sibi legitime constaret, concessionem et literas dicti archiepiscopi et in eis contenta cum suppletione defectuum approbaret et confirmaret; ipseque praedecessor in eventum approbationis et confirmationis ac suppletionis huiusmodi, eisdem eremitis, ut omnibus et singulis privilegiis, indultis et gratiis, quibus frater Petrus de Pisis ceterique eremitae potiebantur et gaudebant, uti et gaudere possent concessit per quasdam primo: et deinde, cum tunc episcopus Sancti Marci Hacsedulo expraefatus, ad executionem literarum prae-aminari, confirmarique mandadictarum legitime procedens, licentiam, vit Sixtus IV e-pisc. S. Marci, donationem, concessionem, ordinationem et literas archiepiscopi huiusmodi, ac in eis contenta cum suppletione defectuum approbasset et confirmavisset, approbationem, confirmationem et suppletionem huiusmodi eidem Sixto praedecessori; quodque praefatus archiepiscopus, inter alia Qui etiam reper eum tunc eisdem heremilis concessa, nem vere fapraedictum oratorium sive ecclesiam S. ctam, locaque iurisdict. S. Se-Francisci et alia quaecumque loca et ec- dis reservata. clesias per eos imposterum recipienda, cum omnibus membris et pertinentiis suis, eremitisque et personis inibi pro tempore degentibus, ac rebus omnibus ad eos locaque ipsa quomodolibet pertinentibus et spectantibus, ab omni iurisdictione, subiectione et superioritate matrum Ecclesiarum, ac sua suaeque Ecclesiae Cusentinae, ceteraque personarum in perpetuum exemerat et liberaverat, ac sub protectione, submissione et iurisdictione Sedis Apostolicae remiserat et reclamaverat, pro parte Francisci et eremitarum praedictorum expositis, quia a nonnullis asserebatur literas praedictas et confirmationem, approbationem et defectuum suppletionem ceteraque alia et singula per praefatum episcopum Sancti Marci illaampliabant et etiam exornabant, praefatus | rum vigore facta et inde secuta quaecum-

firmavit.

que viribus non subsistere, pro eo quod quamplura speciali nota digna sub generalitate verborum in eisdem literis expressa dumtaxat fuerant, idem praedeces-Sixtus itaque sor per alias suas donationem, concessioteraque omnia nem, ordinationem, constitutionem, remissionem, relaxationem, indulta, gratias et literas praefati archiepiscopi, omniaque et singula in eis contenta, tam circa deputationem praefati Francisci in superiorem, patrem, rectorem et priorem dictae congregationis, et aliorum superiorum et officialium electionem, statutorum editionem, concessionem iurisdictionis in officiales, res et bona dictae congregationis, in spiritualibus et temporalibus, correctionem rebellium, inobedientium ac delinquentium et illorum absolutionem, necnon concessionem altaris portatilis, ministrationem sacramentorum ecclesiasticorum, confessiones audiendas, dispensationes et commutationes votorum, necnon receptionem novorum heremitarum, et nonnulla alia salutiferum statum dictae congregationis concernentia, quae tunc expressa fuerunt, suasque et dicti archiepiscopi literas, necnon approbationem, confirmationem et suppletionem defectuum praefati episcopi Sancti Marci, processusque desuper habitos et inde secuta quaecumque, quae pro expressis haberi voluit, rata et grata habens, illa omnia laudavit, approbavit, confirmavit et communivit, cum simili defectuum suppletione.

§ 2. Decrevit quoque priores literas Eremitor. Con- ac processus huiusmodi, et inde secuta sentin. eccle- quaecumque valorem et roboris firmitabona omnia et tem obtinere, perinde ac si in eisdem lipostolicae Sedi teris, omnia per dictum archiepiscopum immediate sub-iecta declara- concessa, specialiter et singulariter narrata et expressa fuissent, et insuper Franciscum et eremitas praedictos, ac eorum quemlibet, eremitoriumque sive ecclesiam S. Francisci de Paula huinsmodi, ac omnia et singula eremitoria, ecclesias et loca per eos in quibuscumque civitatibus et dioecesibus, ac ubilibet eate us

recepta et in posterum recipienda, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, eremitasque et personas in illis pro tempore degentes, ac res et bona quaecumque mobilia et immobilia, ad eas ac eremitas et personas, ac eorum quemlibet, ac loca, eremitoria et ecclesias huiusmodi, quomodolibet, communiter vel divisim spectantia et pertinentia, ab omni iurisdictione, dominio et potestate, visitatione, correctione et superioritate praefatiac pro tempore existentis archiepiscopi Cusentini et aliorum archiepiscoporum, episcoporum, ordinariorum, iudicum et superiorum quorumcumque, etiam illorum, in quorum iurisdictione, civitatibus et dioecesibus, eremitoria, loca, ecclesiae ipsae et eremitae ac personae, res et bona huiusmodi consisterent et consistere poterant quomodolibet in futurum, auctoritate apostolica de speciali gratia prorsus exemit et totaliter etiam liberavit, ac sub beati Petri et Sedis memoratae ac Romanae Ecclesiae et sua protectione suscepit, ac exempta et immunia esse voluit, sibique et successoribus suis Romanis Pontificibus canonice intrantibus ac dictae Sedi immediate subjecti: ita quod archiepiscopi, episcopi, ordinarii, iudices supradicti, ratione delicti seu contractus, aut rei, de qua ageretur, ubicumque committeretur delictum, vel iniretur contractus, aut res ipsa consisteret, nullam in ea eremitoria, loca et ecclesias eremitasque et personas huiusmodi, ac res et bona praedicta iurisdictionem, potestatem aut dominium possent quoquomodo exercere, sed dumtaxat coram dicta Sede vel eius legatis ipsi et eremitae et aliae personae in locis, ecclesiis et eremitoriis huiusmodi, pro tempore degentes, tenerentur de iustitia respondere.

§ 5. Et insuper eis omnibus et singulis Quam declaraeremitis ac personis, locis, ecclesiis et tionem ad acquirenda in paeremitoriis, ut omnibus et singulis pri- sterum eremitoria extendit. vilegiis, indulgentiis, concessionibus, gratiis, indultis ceterisque omnibus et sin-

gulis in illis ac aliis suis ac ipsius Cu-1 sentini archiepiscopi literis saepe dictis, ac per eas habitis processibus praedictis contentis, eis ac eremitoriis, ecclesiis et locis huiusmodi concessis et concedendis, in quacumque civitate et dioecesi et ubicumque et in quocumque loco, auctoritate praedicta uti et gaudere; eaque omnia et singula in suis huiusmodi ac aliis et praefati archiepiscopi praenominatis literis et processibus desuper habitis contenta, cuiusvis superioris super hoc aut aliquo praemissorum licentia minime requisita, a quibuscumque etiam contradictionibus, exceptionibus et impedimentis remotis, auctoritate praedicta libere et licite exercere possent et valerent, concessit et indulsit.

tius VIII.

§ 4. Postea vero piae me. Innocentius Haccomnia con- PP. VIII, etiam per alias suas, in quibus literae Sixti praedecessoris huiusmodi de verbo ad verbum insertae fuerunt, easdem literas ac omnia et singula in eis contenta recens laudavit, approbationem, confirmationem, communicationem, suppletionem defectuum, decretum, exemptionem, liberationem, susceptionem, voluntatem, concessionem et indulta huiusmodi, ac prout illa concernebant omnia et singula in eisdem literis contenta et enarrata auctoritate apostolica confirmavit et approbavit, cum simili defectuum suppletione.

ciscus nonnulla

§ 5. Postmodum vero, pro parte dicto-B. itaque Fran- rum eremitarum nobis exposito quod pro suis eremi- praesatus Franciscus habens ad hoc ab tis condidit sta- eodem Pyrrho archiepiscopo specialem facultatem per eosdem Sixtum et Innocentium praedecessores successive confirmatam, et ad quaecumque loca, quae eidem congregationi donari contingeret, ampliatam, illarum vigore, pro salubri directione eremitarum societatis eiusdem, nonnulla divini cultus augmentum et animarum salutem et vitae eremiticae huiusmodi perseverantiam et eorum prosperitatis votivae successus concernentia, sacris canonibus non contraria, sub Regula Ordinis fratrum Minimorum Pauperum Eremita-

rum dicti fratris Francisci de Paula in tredecim capitulis contenta statuerat et ordinaverat, quae voluerat et mandaverat per eremitas eiusdem societatis perpetuis futuris temporibus observari.

- § 6. Nos tunc, supplicante etiam cl. Ea confirmavit me. Carolo, Francorum rege, qui ad dictum Ordinem singularem ferebat devotionem, per alias nostras literas statuta et ordinationes huiusmodi, ac omnia et singula in dictis capitulis contenta, quae tunc diligenter inspici, ac de verbo ad verbum inseri fecimus, etiam cum suppletione defectuum approbavimus et confirmavimus; postea vero per reliquas nostras in forma brevis literas omnia et singula privilegia, indulgentias, immunitates, exemptiones, gratias et indulta quaecumque ipsis eremitis et eorum Ordini ac domibus, etiam ante erectionem huiusmodi Ordinis, dum eremiticam vitam ducerent, per eosdem Sixtum et Innocentium ac alios Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos quomodocumque concessa, quae omnia pro expressis haberi volumus, auctoritate apostolica approbavimus et perpetuae robur firmitatis obtinere decrevimus.
- § 7. Et quia dicti praedecessores sin- Ord. vero congula privilegia, exemptiones, immunitates, cedit omnia et indulgentias et indulta quaecumque Prae- gia Ordin. Mendicatorum, Minorum, Eremitarum Sancti dicantium. Augustini ac Carmelitarum, necnon aliis Mendicantium Ordinibus et illorum professoribus ac domibus et eorum ecclesias visitantibus et cuilibet eorumdem Ordinum quomodocumque concessa ad Ordinem Minimorum huiusmodi extenderunt, nos pariter eorum extensionem confirmavimus, et si quae alia indulta, privilegia et gratiae, post datam extensionis huiusmodi, a dictis praedecessoribus vel a nobis eisdem Ordinibus Mendicantium vel alicui eorum concessa essent, illa ad eosdem Eremitas ac illorum Ordinem et domos extendimus et ampliamus, ac ipsis suffragari volumus in omnibus et per omnia, perinde ac si pro eis emanassent, prout in singulis literis et capitulis praedictis plenius continetur.

An. C. 1501

§ 8. Cum autem, sicut exhibita nobis Beatus Fran- nuper pro parte Francisci et Eremitarum tea efformata praedictorum petitio continebat, ipse Franreformat datque ciscus, una cum nonnullis aliis eremitis congregationis eiusdem, tredecim capitula statutornm et ordinationum praedictarum in decem capitula reduxerit; et illorum aliqua, pro salubriori directione fratrum Minimorum eiusdem Ordinis, olim societatis dictorum eremitarum, mutaverit, aliqua etiam addiderit, quae voluit et mandavit per eosdem fratres deinceps perpetuis futuris temporibus observari; et ipsi etiam cupiant Regulam et modum vivendi fratrum utriusque sexus tertii Ordinis, fratrum tertiariorum utriusque sexus fratris Francisci de Paula nuncupatorum, pro personis utriusque sexus poenitentiam, secundum ipsius fratris Francisci salubria monita, facere volentibus, secundum modum vivendi eis per ipsum fratrem Franciscum in septem capitulis redactum, datum ad fratres Minimorum et eorum Ordinem extendi pariter et ampliari, pro parte Francisci et aliorum fratrum dicti Ordinis praedictorum, nobis fuit humiliter chiepiscopi, quam episcopi Sancti Marci et Sixti ac Innocentii, praedecessorum

porrigit confirmanda.

Baque Papae supplicatum ut singulis tam Pyrrhi arpraedictorum, ac nostris literis praedictis et in eis contentis, necnon reductioni, mutationi, alterationi ac Regulae seu modo vivendi praedictis robur apostolicae confirmationis adiicere, et Regulam huiusmodi in Ordinem Minimorum de novo erigere, necuon Regulam seu modum vivendi fratrum tertii Ordinis huiusmodi ad eosdem fratres extendere et ampliare, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

fex.

§ 9. Nos igitur, qui amatores regularis Quod benigne vitae libenter confovemus, et pia ac paterna charitate prosequimur, et eis, quantum cum Deo possumus, favorem benevolum impartimur, huiusmodi necnon charissimi in Christo filii nostri Ludovici, Francorum regis illustris, qui, ut asseritur, ad eosdem

fratres Minimorum et eorum Ordinem specialem gerit devotionis affectum, nobis super hoc pro eisdem cum instantia supplicantis, supplicationibus inclinati, Pyrrhi archiepiscopi ac Sixti et Innocentii, praedecessorum praedictorum, ac nostras literas praedictas, necnon omnia et singula in eis contenta, alia quoque privilegia, concessiones, immunitates, exemptiones, indulta quaecumque eisdem fratribus Minimorum, ac eorum Ordini et domibus a Sede Apostolica vel legatis eiusdem, seu alias quocumque modo facta et concessa, quatenus in usu existant; necnon reductionem, mutationem, alterationem dictorum decem capitulorum; ac Regulam seu modum vivendi fratrum tertii Ordinis huiusmodi necnon omnia et singula in decem capitulis ac Regula seu modo vivendi huiusmodi contenta, quae diligenter inspici, ac praesentibus verbo ad verbum annotari fecimus, auctoritate apostolica tenore praesentium approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus; supplemusque omnes et singulos defectus tam iuris quam facti, si qui forsan intervenerint in eisdem, et pro potiori cautela societatem Pauperum Eremitarum huiusmodi in Ordinem fratrum Minimorum dicti Francisci de Paula erigimus; ac singulas literas et in eis contenta, ac privilegia, concessiones, immunitates, exemptiones et indulta quaecumque eisdem fratribus ac eorum Ordini et domibus a Sede Apostolica praedicta vel legatis eiusdem, seu alias quomodocumque facta et concessa, quae hic, ac si de verbo ad verbum inserta forent praesentibus, haberi volumus pro expressis, quatenus sint in usu et observantia, innovantes ac de novo concedentes, ea omnia, quae circa statuta et ordinationes confirmata, per eumdem Franciscum reducta, immutata et alterata fuerint, de novo eadem auctoritate reducimus, immutamus et alteramus; Regulamque, seu modum vivendi fratrum tertii Ordinis huiusmodi ad eosdem fratres Minimorum extendimus; ac volumus illam et illum, necnon contenta in dictis decem capitulis, iuxta eorum continentiam et tenorem, perpetuis futuris temporibus per eiusdem Ordinis Minimorum fratres, qui nunc sunt et pro tempore erunt, pro eorum regularibus institutis inviolabiliter observari.

§ 10. Tenores vero dictorum decem Tenor Regulae capitulorum, necnon Regulae seu modi vivendi fratrum tertii Ordinis huiusmodi de verbo ad verbum sequuntur, et sunt tales.

> Incipit Regula et vita fratrum Minimorum fratris Francisci de Paula.

#### CAP. I.

ceptorum.

§ 11. Fratres Minimorum Minimi, qui De observantia vitam et Regulam sanctissimi Evangelii Domini nostri Iesu Christi imitantur, viventes sub voto paupertatis, castitatis, obedientiae et vitae quadragesimalis, promittunt obedientiam et reverentiam sanctissimo Christi vicario Alexandro Papae sexto et einsdem successoribus canonice electis, et Ecclesiae Romanae, fratrique Francisco de Paula et eius pro tempore successoribus: studeant omnes huius Religionis fratres humiliter obedire, nunquam ab huius vitae et Regulae professione recessuri, quam qui secuti fuerint, pax super illos et benedictio Dei. Suscipientes verum hanc vitam, ac sub hac Regula profitentes, primum divina praecepta cum reliquis eorum saluti congruentibus scire et sedulo observare intendant, Deum ante omnia et super omnia toto corde totisque viribus amantes et proximos sicut semetipsos. Deinde universalia sanctae Ecclesiae praecepta custodire curent, neque his contenti sint, sed ut fervidi ad reliqua Evangelii consilia ascendere libenter et avide contendant; recordenturque, cum haec omnia fecerint, se esse inutiles servos; et meminerint quod nemo ponens manum ad aratrum et aspiciens retro aptus est regno Dei.

Bull. Rom. Vol. V.

CAP. II.

§ 12. Fratres clerici alacriter instantes De divino offihorarum canonicarum officium, secundum laudib. divinis. ritum Curiae Romanae, calendario tamen correcto, ut sint unius moris in domo Domini, per totum Ordinem concorditer observandum, voce quadrata et sine nota persolvant: de festis solemnibus terrae aut loci missa conventualis si dicenda videbitur, dumtaxat fiat cum commemoratione festi, de quo celebrabitur officium. Dedicationis autem ecclesiarum Ordinis, tam praeteritae quam futurae, festum per universum Ordinem dominica prima post octavam Visitationis Virginis Mariae unanimiter solemnizando fiat. In dominicis, in solemnibus diebus, in festis terrae et loci, in quo fratres habitant in praesentia, et in aliis, si videbitur, poterit missa in choro legi voce quadrata, et hoc sine nota ad modum canonicarum horarum. In his etiam missis poterunt unus vel duo et ad plus tres fratres indui; missae autem particulares obligatoriae, seu quaevis alia suffragia perpetua non acceptentur in Ordine, sed tantum in generali, aut saltem aliquo limitato tempore. Praeterea fratres non clerici dicent triginta Pater noster cum totidem Ave Maria pro matutinis, et ter pro qualibet aliarum horarum, in principio et in fine dicti numeri dicendo Requiem aeternam dona etc. Infrascriptis diebus singulis fratres non sacerdotes et etiam oblati, quos legitima causa non excusat, sacrosanctum Christi Corpus devote suscipiant; in prima videlicet dominica Adventus, in Nativitate Salvatoris nostri, in Epiphania, in Purificatione Virginis, in prima dominica quadragesimae, in Coena Domini, Ascensione, Pentecoste, Corporis Christi solemnitate, in festo dedicationis ecclesiarum Ordinis, in Assumptione et Nativitate Virginis Mariae, in festo Angelorum in fine septembris, et in solemnitate Omnium Sanctorum. Ut autem illud deificum Sacramentum, fratres amantissimi, nobis non

49

cedat in iudicium, singulis hebdomadis semel ad minus, confessione sacramentali conscientias vestras expiate; et cum dies communicationis advenerit, in capitulo, signo praevio, nisi causa vos excuset, aliqua reconciliatione purgate.

### CAP. III.

§ 13. Indumenta tam praelatorum quam ne differentia subditorum sine differentia sint de panno habitus profes-sorum et novi- ex lana pecorina nigra et sine tinctura: tiorum, ac dis sit autem habitus, ut tibiae tegantur, ustorum et ter- que ad collum pedis seu talum longus; caputium vero usque ad femora ante et retro protensum; cingulo laneo coloris habitus nodis quinque nodato, quatuor videlicet pendentibus cingantur; et hic sit habitus professorum, quem, nisi causa necessitatis, mutationis, reparationis vel mundationis, nunquam dimittere licebit, sub quo unam vel plures tunicas de humili et vili panno, etiam camisas canepo et lana simul contextas, ut necessitas exegerit, portare poterunt; chlamide nunquam rugata vel crispata usque ad suram protensa cum cuculla ad caput tegendum apta, retro consuta, intus vel extra, ut libuerit, uti valeant; zoccolis vero ligneis seu sotularibus apostolicis, aut etiam soleis ex pellibus vel funibus, iuxta provinciarum varictates, intus vel extra uti poterunt; de integris autem calcetis, corrector cum fratribus, secundum Deum, maxime itinerando dispensare poterit: extra tamen uniformitas servetur, humiles ac parvas tonsuras, capillis reliquis, ne defluant, frequenter attonsis. Sanctuario ministrantes ferant caligas usque ad genua et parumper supra longas, ac etiam femoralibus lineis uti poterunt. His omnibus conformes erunt novitii, reservato caputio, quod usque ad cingulum dumtaxat, ita quod cingi non valeat, protendetur, ut intelligant tam qui de saeculo quam qui de quacumque alia Religione ad hanc Religionem canonice transeunt, seu veniunt, se non ligari sed probari, quos omnes per annum probari volumus; cingulum |

vero cum tribus nodis, et chlamidem sine cuculla. Oblati autem Ordinis habitum praedicti coloris usque ad medium tibiarum longum sive crurum, cum cordone quatuor nodos habente, deferant; caputium ad modum antiquorum portent cum corneta (1) quadam satis stricta, quae sit talis longitudinis quod a capite usque ad renes protensa sub cingulo possit cingi, aut cum super scapulam portatur, cum eadem ne cadat retineri, quo uti poterunt, nisi in aliqua patria usus talis indecens videretur; non tamen ipsum penitus induant, sed cum caput tegitur, cauda per humeros extendatur. Et si mantello utantur, illud sine cuculla portent, sitque praedicti coloris, et pro capite ac brachiis emittendis dumtaxat apertum ad modum habitus, vel minus longum, quo uti poterunt ad beneplacitum. Pro officio vero matutinali dicent viginti Pater noster et totidem Ave Maria; pro laudibus, septem; pro vesperis, decem; pro reliquis horis, quinque; et pro defunctis dicant vigesies Pater noster et totidem Ave Maria, in principio et in fine dicti numeri dicendo Requiem aeternam ... et lux perpetua etc. Singulis feriis sextis et a festo beatae Catharinae exclusive usque ad Nativitatem Domini, cum ieiuniis Ecclesiae ieiunent; stabilitatem et permanentiam perpetuam in Ordine promittentes. societatem istam exire, nec alium gradum ascendere praesumant, sed voto inhaerentes, subque votis obedientiae, paupertatis, castitatis et quadragesimalis vitae poenitentiam agentes, fratribus humiliter obsequentur: poterunt nihilominus pecuniam tangere et soli ambulare, sed non ad monasteria monacharum, sicut nec caeteri fratres, absque Sedis Apostolicae expressa licentia, praeterquam ad loca communiora, accedere: huiusmodi oblati valebunt, ante vel post professionem, in provisores seu procuratores eligi, intusque similiter, et fratres in probatione existentes unum vel plura minora officia, iuxta

(i) Corneta. Bireti species in cornu formam desinens (ex Ducange, R. .T).

capituli localis ordinationem, exercere poterunt; considerata vero debilitate, tam illis quam fratribus, de consensu correctoris et capituli localis, licebit assignare: hi oblati, calceamentis integris, caligis longis et camisiis canapinis uti poterunt, de licentia correctoris et seniorum consilio; extra vero loca in quibus pro tempore residebunt, nihil, quantumcumque minimum sit, cuiquam dare aut accommodare, nec literas quorumcumque portare aut etiam mittere, sicut nec alii fratres, absque licentia superioris, praesumant; et ut omnia rite et honeste erga fratres fiant, quatuor oblati ad minus in quolibet conventu, si possibile sit, habeantur. Tertiarii autem Ordinis utriusque sexus cordone seu cingulo tribus dumtaxat nodis nodato utantur, habitum portantes, divinumque officium facientes, ut in corum Regula continetur, qui etiam cum procuratoribus saecularibus Religionis gratiis et indulgentiis Ordinis gaudebunt, de quibus quidem tertiarii fratres non plus se intromittant, quam in eorum Regula exprimitur.

### CAP. IV.

§ 14. Recipiendi ad Ordinem istum a De recipiendis saeculi vanitate fugientes, penes generalem quando fratres et provinciales correctores, aut quibus per orationi et ta- eos fuerit commissum, auctoritas resideat, stere habebunt, qui per se vel alios idoneos fratres de omnibus ad legitimum Religionis ingressum necessariis interrogent, si in fide catholica inveniantur firmi, nullo errore infecti, non uxorati, nullis ratiociniis et debitis obligati, et decimum octavum annum ad minus attigerint; et qui, praevia et matura deliberatione, in clericos vel laicos ac oblatos recipiantur, et in isto statu, in quo recepti fuerint, perpetuo permaneant: si vero testimonium bonum a fratribus et instructore novitiorum habuerint, ad professionem post annum admittantur; omnesque fratres sint benigni, modesti et exemplares, non alios sed seipsos iudicantes, orationi, cum eis vacat, incumbentes, multiloquium fugientes; si enim de bonis verbis, propter silentii gravitatem, aliquoties est tacendum, eo magis ab illicitis, ob culpam evitandam, erit abstinendum, cum in novissimo die de omni verbo, nedum iniquo sed etiam otioso, strictissima sit reddenda ratio; idcirco exhortor atque moneo ut praecipue in ecclesia, dormitorio atque claustro silentium observetur, similiter a completorio usque ad primam, et etiam in refectorio tempore refectionis.

### CAP. V.

§ 15. Cum enim Deo consecratorum De superioriab eo, qui tentationis bella non subegerit, de obedientia et curam suscipere non expediat, cumque reverent. ipsis ad subditorum regimen debitum inter animi dotes necessaria sit experientia, qua dictante certius operetur expertus artifex artifice non experto; ea propter nullus in Ordine isto praeficiatur, nec in electione et depositione superiorum vocem habeat, nisi per triennium professus laudabiliter vixerit, nec post dictum triennium, demptis sacerdotibus primitus hoc in Ordine professis, si tamen vigesimum quintum annum attigissent, nisi consensu capituli provincialis interveniente. Ordinis autem istius superiores quoscumque, correctores nuncupandos censemus, ut se ipsos prius corrigentes, fratrum suorum defectus cum charitate et compassione delere, et emendationem potius quam punitionem praetendentes, communitati in victu et vestitu se conformare debeant, nullumque ex fratribus suis minimis, et ipsi minimi, quacumque gratiae auctoritatisve præemineant praestantia, aut de hoc contendere aut concurrere praesumant. Fratres vero subditi correctorem, velut patrem spiritualem offendere timeant, nedum arguentes cum eo super quacumque re, nisi sit contra Deum, animam suam, Regulam istam, superba cervice contendere, aut ei arroganter respondere audeant; sed re et verbo, ut filii benevoli eos re-

vereantur, et ad quaecumque interrogata prompte respondentes, obedientiam sibi iniunctam cum mansuetudine et charitate perficere non negligant. Proinde generalem patrem et correctorem provinciales, cum ad eos declinaverint, praecipua reverentia recipientes debito honore prosequantur. Nihilominus tamen si correctores contra hanc Regulam aliquid fecerint, liceat cuilibet professo eos benigne et charitative admonere.

### CAP. VI.

§ 16. In praedicatores et confessores De praedicato- saecularium assumendi sint timorati et ribus ac saecu-larium confes- boni testimonii, et in capitulo generali sorihus ceteris- ac provinciali circumspecte et attente examinati, et qui idonei inventi fuerint, correctoris generalis aut provincialis benedictione approbentur et confirmentur; et a dictis officiis per eosdem (1) usque ad proximum capitulum provinciale aut generale, qui tunc ibi confirmabuntur, aut de aliis providebitur: qui quidem sic ordinati officia praedicta in nomine Domini cum timore exercere poterunt. In lectores ordinarios deputati a curiositate caveant, utilitati magis quam subtilitati intendendo; gradum etiam magisterii assumere fratribus nunquam liceat. Demum quando aliqui fratres sic aegrotaverint, quod communitatem sequi non valeant, ad infirmariam conducantur, si videbitur, et infirmaria de oblatis per correctorem et seniores ordinetur: qui quidem oblatus de medici, si affuerit, aut in absentia de aliquarum expertarum et timoratarum personarum consilio, primitus de cibis quadragesimalibus charitative et diligenter infirmis subveniat; si autem infirmitas invaluerit, de praedictorum consilio, ut prius tactum est, de cibariis quibuscumque pro sanitate recuperanda opportunis foveatur, illis iuxta loci facultatem subveniendo. Qui quidem infirmi cum convalescere cognoscentur, sic quod consuetis cibis uti pos-

> (1) Legendum fors.: et in dictis officiis per eosdem perseveretur usque etc. (B T.).

sint, ad pristinam felicemque revertantur aut reducantur consuetudinem. Similiter qui diutino seu naturali languore laborant; sed supportentur, ut infra exprimitur, gaudentes de tempore sibi ad poenitentiam faciendam commodato. Infirmaria autem centum pedum intervallo ad minus, si possibile sit, a conventu separetur, et nullo modo in interioribus officinis esse permittatur: carnes vero seu ova, butirum, caseum seu quaevis lacticinia aut ex eis confecta per conventum nullatenus portentur, nisi essent candelae aut unguenta, causa necessitatis, ex pinguedine composita; sed corrector, per oblatos aut procuratores, de talibus, secundum medici consilium, providere faciat, eo quod huiusmodi pinguia fratribus sanis intus et extra prohibentur. Fratres autem infirmi, qui se a paschalibus cibis abstinere noluerint, nisi forent sensu laesi aut mente capti, ad illa violenter non compellantur, nisi de consilio medici, ac licentia seu mandato correctoris. Ipsi vero oblati infirmis deputati in ipsa infirmaria cum infirmis resideant, nec liceat caeteris fratribus infirmariam intrare tempore quo infirmi in illa fuerint, nisi de licentia correctoris, aut etiam nisi loco oblatorum, aut cum ipsis oblatis, de correctoris et seniorum consilio, ad serviendum ipsis infirmis deputati essent. Postremo hospites hilari corde et intuitu placido recolligantur, ac de cibis quadragesimalibus et non aliis illis subveniatur. Fratres vero, qui bini et bini incedere debent, quamdiu cum obedientia extra conventum vadunt, unus eorum vice correctoris fungatur, et in egressu et regressu benedictionem correctoris non omittant. Et quia mulierum familiaritas plurimum obesse noscitur, ideirco mulières quascumque hospitio recipi strictissime prohibemus; poterunt tamen fundatrices et earum natae atque haeredes, et de stirpe regia progenitae cum earum comitiva septa locorum nostrorum intrare, et communiora conventus loca visitare; similiter etiam

ducissae, baronissae et comitissae seu alio nomine nuncupatae, cum a longe, devotionis causa, ad nostra diverterint loca, omni cum honestate et decenti societate, cum Dei benedictione, bis aut ter in anno intrare ac eadem visitare permittamus, diebus tamen et horis ad id per correctorem et capitulum pro tempore statutis, et dummodo dictae mulieres ibi non pernoctent.

### CAP. VII.

tione.

§ 17. Qui non renuntiaverit omnibus, De paupertate quae possidet, non potest meus esse discirum expropria- pulus; eapropter, fratres, fugitiva et velut umbra praetereuntia respuentes, nihil, quantumcumque minimum sit, sibi approprient. Si igitur cuicumque fratrum undecumque aliquid donari contigerit, per correctorem, de scientia conventus, cui necesse fuerit charitative distribuatur; in omnibus tamen, tam vestimentis quam aedificiis, humilitatis nutrix paupertas semper innotescat. Et quoniam nummus animarum est viscus multis in perditionem cedens, idcirco pecuniarum nedum proprietatem, sed et contactum, ut peccandi tollatur occasio, strictissime interdicimus; itaque eas tangere, aut supra se quovis modo scienter portare nulli fratrum unquam licebit. Verumtamen, ob fidelium devotionem, divini cultus augumentationem, fratrumque subventionem, cippum seu truncum, ne fratrum mendicitas fidelibus sit onerosa, et vagationis quaestuosae potius quam pietatis materia impendatur, habere toleramus, permittentes quod si qui, devotionis causa pietatisve obtentu, eleemosinas annuales seu perpetuas pro Ecclesiae fratrumque necessitatibus pie relevandis legare voluerint, modo infrascripto gaudere valeant, ita tamen quod fratres a perfectione et puritate paupertatis promissae non discedant. In proximiori civitate aut villa seu castro, ubi fratres locum et situm habere contigerit, rectores, praesides, scabini, consules, electi, iurati,

aut domini de consilio, seu quovis alio nomine nuncupentur, bonorum annualium, si quae fuerint, veluti tutores et protectores locorum, ac dictas eleemosinas annuales pro Deo largientium et donantium curam habeant, unum vel plures recollectores huiusmodi eleemosinarum fratribus, per manus oblatorum aut amicorum spiritualium per eosdem fratres conventualiter electorum, iuxta legantium intentionem distribuendarum deputaturi. Idcirco, si a paupertatis professoribus, abdicatis rerum dominiis, dictae eleemosinae annuales et perpetuae in toto vel in parte auferantur, fratres ut filii verae pacis cum hominibus nullo pacto in iudicio vel extra contendant, sed huiusmodi rectoribus, praesidibus, scabinis et dominis praedictis sollicitudinem relinquent. A contentionibus igitur liberi, non sint modicae fidei, sed in Domino, ostiatim mendicando, spem reponant: praeterea non intendimus per haec quoniam fratres dictos dominos de consilio, seu politiæ gubernatores aut in recollectores eleemosinarum perpetuarum deputatos benigne monere possint quod eleemosinas legatas, pro conscientiarum suarum exoneratione et animarum ipsorum legantium salute, dignentur, iuxta piam legantium intentionem, fideliter impendere.

### CAP. VIII.

§ 18. Quia, fratres charissimi, Regula De dispensanostra specialiter prohibet ut fratres nostri narum pecunianihil sibi approprient, sed sint tanquam riarum. peregrini et advenae in hoc saeculo Domino famulantes; et quod nullus inter nos suum quidquam dicere audeat, sed omnia sint de Ecclesia et unicuique a patre distribuatur prout opus est, cuiuslibet aetate et qualitate considerata; et pecunias accipere, aut quovis modo super se portare ipsa Regula nostra perpetuo interdicit; ac superiores pro necessitatibus infirmorum, ac fratribus induendis per amicos spirituales aut locorum procuratores, de scientia conventus pecunias undecumque prove-

nientes sine quavis causa accipi facere, et per eosdem in capsa quatuor clavaturis clausa reponere, et de scientia conventus exponi facere ipsa Regula nostra continct, prout in sexto capitulo dictae Regulae nostrae auctoritate apostolica confirmatae plenius continetur, quoniam panem quotidianum pro corporis necessitate non voluptate petendum Christus paternaliter docuit, pro necessitate ipsorum fratrum; et ne per repositionem eleemosynarum huiusmodi in terra, nos thesaurizare videamur, quem nec fur neque aerugo demoliunt, prae largitione acquiramus, capitulum ipsum in aliquo commutari pro salubriori vita et paupertatis observatione non indecens est; ea propter necessaria tam ecclesiae et aedificiorum reparationi, quam fratribus debitae subventioni et legatis procuratis, mendicatis et largitis, pretio opus est et statui nostro communiter convenit ut condividantur; prius tamen singuli fratres notitiam eleemosynarum habeant, ut fideliter orare valeant ad Dominum pro pia intentione donantium. Porro dictae eleemosynae per duos fratres capitulariter electos, oblatorum aut amicorum spiritualium ministerio, in Ecclesiae ac fratrum usum, iuxta ordinationem correctorum et capituli, provide convertentur; si vero fratribus de tegumentis et vitae necessariis, aliisque, ut praefertur, rationabiliter provisis, ex eleemosinis annualibus seu perpetuis aliquid superfuerit, per praedictos rectores et huiusmodi officiales, de consensu capituli localis, pie et charitative in pias causas distribuatur; correctoribus vero tempore sui correctoriatus non liceat extra conventum exire, propter communitatem praedicare, aut confessiones saecularium audire, nisi insta de cansa et hoc de consensu capituli.

### CAP. IX.

§ 19. Cum ieiunium corporale vitia comprimere, virtutes acquirere, daemones effugare noscatur, ideo fratres sanctam quadragesimam, a quinquagesima incipien-

tes, iuxta communem ordinationem Ecclesiae, usque ad Domini nostri Resurrectionem, ceteraque ieiunia observantes a festo Omnium Sanctorum exclusive usque ad Nativitatem Domini, cum quartis et sextis feriis per anni circuitum ieiunare solliciti sint, octavis Paschae et Nativitatis Christi, festisque infrascriptis, videlicet Nativitatis S. Ioannis Baptistae, Apostolorum Petri et Pauli, diebusque communionum, si quarta feria occurrerint, exclusis: poterunt nihilominus correctores super praedictis ieiuniis secundum Deum dispensare; in itinere autem fratres astringantur ieiunio corporali, et ut efficacius omnis crapulae tollatur occasio, aliquid comestibile aut potabile in cellis suis, tam praelatis quam subditis, nisi aquam aut quid medicinale, et hoc de licentia correctoris tenere; nec ultra horam prandii solitam, demptis infirmis et maioribus, absque superioris licentia, comedere minime consulimus: qui tamen diutino et naturali languore laborant, in iciuniis, laboribus et vigiliis charitative et fraternaliter supportentur. Ceterum, fratres in domibus saecularium, cum commode ad conventum suum redire potuerint, recumbere non debeant: tria tantum loca refectioni congrua, videlicet refectorium pro sanis, forestariam pro hospitibus, infirmariam, pro infirmis deputamus: necessitate tamen interveniente, corrector cum senioribus de quodam loco, pro fratribus ob Religionis onera fatigatis, secundum Deum dispensare poterit.

### CAP. X.

§ 20. Singuli fratres unum ex societatis De capitulis et fratribus triennalem patrem et correctorem, latorum. servumque omnium fratrum, post praedictum Franciscum, in generalem habere teneantur. De triennio autem in triennium fiat electio generalis et provincialium, quibus tres fratres timorati et capitulariter electi in socios discretos deputentur, cum quibus Ordinis negotia mature tractent; ipse autem generalis corrector gregem s bi

commissum diligenter visitet, quem si commode visitare non poterit, unus vel plures vicecorrectores, quia sic eos nuncupari volumus, unicuique, si videbitur, tribus locis deputatis ab eodem, de sociorum suorum consilio, eligantur; si etiam ex causa legitima corrector provincialis totam provinciam visitare non posset, per vicecorrectorem, ut prius, succurratur. Dicti autem visitatores seu vicecorrect. nulla auctoritate seu præeminentia, nisi missi in actu visitationum, fungantur. Praeterea, in quolibet capitulo generali poterit fieri electio alicuius fratris timorati aut plurium, sicut propter nationum varietates expedire videbitur, qui in loco nostro Romano, nisi aliqua causa legitima obviet, residens, pro negotiis Ordinis occurrentibus diligenter invigilet. In dicto autem capitulo generali praenominati correctores fidelitatem Ordini promittant: eamdem promissionem coram capitulo conventus faciant. Correctores vero generales et provinciales, officio suo triennali peracto, sint triennio ad minus subditi; correctores vero locales singulis annis in capitulo provinciali mutentur, et per annum ad minus subdantur; poterunt nihilominus visitatores et correctores locales assumi in provinciales, et provinciales in generalem correctorem. Insuper, omnes, tam praelati quam subditi, in capitulis generalibus aut aliis vel extra, a quibuscumque statutis aut ordinationibus novis contra hanc Regulam et fortalitium, et etiam aliis ab his, quae vel quas praedictus Franciscus de Paula ordinaverit, et in futurum, sua durante vita, auctoritate apostolica ordinare, iam ordinata augere aut diminuere poterit, summopere caveant, nec aliquas literas contra hanc Regulam impetrare praesumant. Praeterea petatur a domino Papa unus de venerabili collegio cardinalium, qui sit benignus, amator et fautor huius Religionis; et ut haec Regula melius observetur, quolibet mense, diebus capitularibus, coram fratribus, in mensa refectorii legatur et vulgari lingua exponatur, vel ut melius videbitur.

Incipit Regula, seu modus vivendi tertiariorum utriusque sexus fratris Francisci de Paula.

### CAP. I.

§ 21. Si vis ad vitam ingredi, serva De officiis erga mandata, inquit Christus. Quamobrem ab Deum generauniversis utriusque sexus fidelibus sub tim. hac vita et Regula Deo militare cupientibus, divina praecepta summopere sunt observanda, si frui voluerint vita aeterna. Vos igitur, qui hanc Regulam intratis, unum Deum in Trinitate adorantes et super omnia diligentes, illi fideliter servite, et cor vestrum in eo firme reponite, nomen eius sanctissimum honorate, nec in vanum illud assumite; in mercantiis et contractibus et in cunctis dictis et factis vos ipsos, proles vestras, servos et ancillas ab omni iuramento coercere curate; et dum fratres aut sorores nostrae congregationis iurare audieritis, in charitate et mansuetudine corripite, quia dicit Dominus: Sit sermo vester est, est; non, non: a maledicto et omni convicio abstinete, non enim recedet malum ab eo, qui assuescit iuramento; diem dominicum et Ecclesiae festa sanctificate, et in illis vos bonis operibus et piis exercitiis, meditando, orando, legendo, missas, divinum officium, sermones audiendo, dedicare Deo pro tempore satagite; patrem et matrem, tam temporalem quam spiritualem, correctorem, correctricem et superiores ac omnes ecclesiasticos, veluti ministros et dispensatores mysteriorum Dei, colite et honorate; homicidium fugite, et eum, qui vobis subiicitur, in bonis operibus instruite; odium, rancorem, indignationem, appetitum vindictae declinate; benedicite maledicentibus, et orate pro persequentibus vos; furtum, rapinam, usurarios et illicitos contractus et omnem avaritiam reperite (1); si quid de alieno habetis, restituite, quia non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum.

### CAP. II.

§ 22. Primum quaerite regnum Dei et De divino of. iustitiam, ait Christus. Sacrificantes igitur ficio et servitio (1) Legimus repellite (n. T.).

Deo sacrificium laudis pro immensis beneficiis, orationes devotas quotidie immolate: pro matutino videlicet, decem Pater noster et totidem Ave Maria; pro laudibus, quinque; pro prima, tertia, sexta et nona, pro qualibet illarum horarum, tria Pater noster et tot Ave Maria; pro vesperis, septem et pro completorio novem. Et quoniam sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur, quinquies Pater noster et totidem Ave Maria pro defunctis, semel in die persolvite. In morte fratris, omnes fratres et sorores illius villae vel oppidi, ubicumque sepeliri contigerit, quos legitima causa non excuset, convenire habeant, et infra octo dies sequentes quinquaginta Pater noster et tot Ave Maria pro decedente persolvere non omittant; idem faciant pro singulis fratribus nostris decedentibus in proximiori loco, ubi fratrum vel sorornm congregatio habetur: in die Commemorationis Animarum idem fiat pro omnibus defunctis: infra sanctam quadragesimam, centum Pater noster et tot Ave Maria; infra Adventum Domini et qualibet octavarum sequentium, videlicet Pascha, Pentecostes, Corporis Christi, Assumptionis Virginis Mariae, Sancti Michaelis, Nativitatis Domini, triginta Pater noster et totidem Ave Maria persolvere pro fratribus et sororibus, et omnibus defunctis summopere curent. In laudem Virginis Mariae, in exercitio suae coronae, quae sexaginta tria Ave Maria et septem Pater noster continet, maxime in diebus festivis, pro gratiis diversis impetrandis, crebro se occupent; ad honorem Trinitatis et beatae Mariae Virginis, ii, qui legere noscunt, dicant antiphonam de Trinitate, videlicet: Benedicta sit Sancta Trinitas, etc., cum versu Benedicamus Patrem etc., responsorio Laudemus et superexaltemus etc., et oratione Omnipotens, sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione etc.

### CAP. III.

§ 23. Quia Iesus Nazarenus totus flo- De confessione ridus, cuius deliciae sunt esse cum filiis et communione hominum, in virtutum floribus delectatur, idcirco decori conscientiae confessionem sacramentalem confessoribus per correctores provinciales deputatis facere, filii charissimi, non negligatis quater, ad minus, in anno, videlicet in Natalis, Resurrectionis Domini, Pentecostes ac beatae Virginis Mariae Assumptionis festivitatibus, saltem semel in anno, Communionem de manu curati devote et reverenter suscepturi, aliis vero temporibus, ab eorum Ordinis ministro, si voluerint, salvo semper iure decimarum et oblationum, secundum morem parochialis ecclesiae, curatis et pastoribus aut eorum vicariis, fideliter persolvendarum. Missas vero quotidie audire sit vobis pro salubri consilio, ut passionis Christi, quae in missa recolitur, armis muniti, fortes sitis et firmi in observantia mandatorum Dei; missas audiendo oretis, et ut mors Christi sit vita vestra, sit mitigatio, labor vero requies sempiterna.

### CAP. IV.

§ 24. Nolite diligere mundum, neque ea Do vanit munquae in mundo sunt, ait discipulus amo di fugionda. ris, verus amator Christi, Ioannes: nam, qui amicus est huius mundi, inimicus Dei constituitur; quapropter, qui hanc vitam accipere desiderant, officia mundalia et publica exequi minime praesumant; arma invasiva, nisi sint pro Ecclesiae tuitione et fidei defensione, non deferant; nuptialia communia, nisi sint consanguineorum, fugiant; vanitates, honores, rumores, pompam, gloriam labentis huius saeculi et perituras opes respuant; ludos publicos prohibitos et scandalosos, ac quoscumque licitos, nisi lucrum erogetur pauperibus, declinent, et immarcescibilis gloriae palmam et regnum decoris de manu Domini percipiant: gloria enim mundi fallax et divitiae fugaces; felix qui plus de bona

An. C. 1501

vita, quam de longa cogitat : felix qui | rectionem morum, et se huic statui et plus de pura conscientia, quam de arca plena curat.

### CAP. V.

§ 25. Mortificate membra vestra, quae De ieiuniis, ab- sunt super terram, ait Apostolus, quia, si ribus misericor- secundum carnem vixeritis, moriemini; si vero spiritu facta carnis mortificaveritis, vivetis; quapropter, qui Deo sub hac vita militare voluerint, carnem suam domantes, a festo beatae Catharinae usque ad Nativitatem Domini, et ab Ascensione usque ad Pentecosten, dictis singulis festis exclusis, et per novem dies ante dies communionum, ac singulis feriis quartis a carnibus abstineant, sintque solliciti ieiunare a festo beatae Luciae exclusive, usque ad Nativitatem Domini et singulis feriis sextis, nisi in Nativitate occurrat; in dictis autem feriis sextis, ob memoriam Passionis, dicant quinquies Pater noster et totidem Ave Maria; a dictis ieiuniis excludentes in puerperio iacentes, lactantes, senes et debiles, et in gravi labore desudantes, licentia a suis superioribus prius postulata, aut a confessoribus, qui quidem confessores dicta ieiunia in aliqua pietatis opera, vel in certas operationes, secundum qualitatem personae, commutare poterunt erga pauperes, orphanos et viduas; potentes et divites opera misericordiae adimplere satagant, ieiuniisque Ecclesiae conformare sese curent.

### CAP. VI.

cordone et professione.

§ 26. Corporis vestimenta et corporis De vestimentis, tegumenta, secundum statum uniuscuiusque sint honesta, curiositate vitiosa, colore croceo, viridi aut rubeo demptis; cordonem nostrum duobus nodis nodatum a correctoribus locorum nostrorum et non alias pro cingulo suscipiant, et in eorum manibus praesentem Regulam seu modum vivendi, tam clerici quam laici, etiam coniugati, observare promittant; insuper promittentes emendationem vitae et cor-

Regulae conformare, mandata Dei observare, et officium divinum et officium defunctorum hic expressum, nisi infirmitas vel alia causa legitima obstiterit, adimplere satagant. Poterunt autem universi utriusque sexus in hac vita a puerilibus annis se exercere, et cordonem de manu correctorum localium susceptum deferre, ac in decimo octavo anno, et non antea, professionem iuxta Regulam et modum vivendi praedictum emittere; si vero, quod Deus avertat, divinatores vel divinatrices essent, aut aliquam magicam et prohibitam artem aut sortilegia quaecumque, aut quomodocumque usuras publicas vel prohibitos contractus exercerent; aut ludos theatrales, choreas, tabernas et ludos publicos frequentarent; aut vitam dissolutam et scandalosam ducerent; vel blasphematores aut assidui iuratores essent, ter canonice moneantur, qui, trina monitione praevia, si se non correxerint et emendaverint, dicto cordone et singulis gratiis ac privilegiis a locorum correctoribus, de fratrum consilio seniorum, priventur: noverint nihilominus, per huiusmodi privationem a votis praesentis Regulae et vita Deo promissa minime fore se absolutos et liberos, sed se cordone et gratiis sentiant et iudicent indignos: poterunt verumtamen ad poenitentiam recipi et ablata eis restitui, si eorum contritio exegerit et humilitas meruerit.

### CAP. VII.

§ 27. Cuilibet istius fraternitatis con- De correctorigregationi correctorem vel correctricem bus et correcorrectores provinciales deputent, illos vel libus ac de pace fraterna et in illas, cum opus fuerit, mutando; qui qui-bono persevedem correctores provinciales, cum ad loca nostra declinaverint, fratres et sorores fraternitatis in die opportuno convocare poterunt, et eis sermonem per se vel per alium facere, ad observantiam mandatorum Dei et perseverantiam in bono exhortando; correctores autem et correctrices huius

congregationis, lites inter fratres vel sorores ortas studiose conabuntur extinguere et ad pacem reducere, charitatem mutuam servantes. Fratres et sorores se nuncupare non vereantur, et in tribulatione et adversitate seu infirmitate se mutuo visitent et confortent. Haec sunt, filii charissimi, quae observare curabitis: poenitentiam igitur assumptam et bona opera nolite deserere, quia si fideles fueritis in operando, Deus fidelis erit in remunerando. Et ne oblivio aut ignorantia sint causa delinquendi, semel in mense ad minus, haec Regula vulgariter et intelligibiliter vobis legatur, nisi causa legitima quis impediretur; non enim privabit Dominus bonis eos qui ambulant in via mandatorum suorum et qui ei sub hac Regula militant, sed gratiam et gloriam da-

Clausulae.

§ 28. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo primo, kalendis maii, pontificatus nostri anno Ix.

Dat. die 1 maii 1501, pontif. anno 1x.

### XV.

Contra offendentes, per se vel alium, litigantes in Curia Romana, eorumque iudices, advocatos, procuratores, notarios, testesque, et alios (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Licet in bulla Coenae Domini anathemate feriantur qui, quomodolibet litigantes in Curia Romana, iudices vel advocatos offendunt etc.; — 2. Reperiri tamen ait Pontifex nonnullos, qui huiusmodi anathema spernant. — 3. Huiusmodi itaque anathema ceterasque poenas renovat; -4. Novas infligit; — 5. Obstantibus derogat; — 6. Hanc constitutionem publicari mandat. — 7. Sanctio poenalis. — Publi-

(1) In eosdem Romani Pontifices annis singulis anathematis sententiam promulgant in die et bulla Coenae Domini.

## Alexander episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In eminenti Sedis Apostolicae specula, divina disponente clementia, licet immeriti, constituti, inter multiplices nostrae solicitudinis curas, quibus assidue premimur, illam pro nostro pastorali officio in primis suscipere debemus, per quam nostrae provisionis opera, ad Romanam Curiam (ad quam, veluti fidelium matrem et magistram, ac iustitiae fontem, pro illa consequenda, continue de diversis mundi partibus confluit multitudo) pro eorum causis tractandis confugientes, illasque in eadem prosequentes, sublatis quibusvis impedimentis, iura sua prosequi, et illa prosequendo, in eadem Curia libere, tute et quiete personaliter valeant permaneré, prout, personarum et temporum conditione inspecta, id in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Sane, tam dilectorum filiorum cau- Licet in bulla sarum Palatii Apostolici auditoris, eius- anathemate feque locatenentium et aliorum fide digno- riantur. rum relatione, quam multorum causas suas tigantes in Curia in dicta Curia prosequentium, gravissimis Romana, iudiquerelis, non sine maxima mentis nostrae catos offendunt perturbatione, saepenumero accepimus etc.; quod, licet nos, fel. record. Innocentio Papa VIII, praedecessore nostro, sicut Domino placuit, sublato de medio, ad summi apostolatus apicem, divina favente clementia, assumpti, tam eiusdem Innocentii quam aliorum Romanorum Pontificum, etiam praedecessorum nostrorum, vestigiis inhaerentes, singulis annis in die Coenae Domini per literas nostras, inter cetera, omnes illos, qui, per se vel alium seu alios. quascumque personas ecclesiasticas vel saeculares ad eamdem Curiam, super causis et negotiis suis recurrentes, illaque in eadem prosequentes aut procurantes, negotiorum gestores, advocatos vel procuratores ipsarum aut etiam auditores seu iudices super dictis causis seu negotiis deputatos, occasione causarum vel negotiorum huiusmodi verberarent, mutilarent vel occiderent, aut bonis spoliarent; et qui, per

Exordium.

se vel alium seu alios, directe vel indirecte, praedicta exequi vel procurare aut eisdem consilium vel favorem praestare non verebantur, cuiuscumque præeminentiae, dignitatis, ordinis, conditionis ac status forent, etiamsi pontificali, regali, reginali vel quavis alia praefulgerent dignitate, publice excommunicare et anathematizare consueverimus, prout alii praedecessores praefati, etiam per eorum literas, singulis annis, dicta die facere consueverant; a quibus quidem sententiis, nullus, per alium quam Romanum Pontificem, nisi dumtaxat in mortis articulo constitutus, nec etiam tunc, nisi sub certis modo et forma expressis, absolvi potest.

ma spernant.

§ 2. Tamen, dierum crescente malitia, Reperiri tamen quamplures iniquitatis filii, perditionis aluait Pontif. non- nullos, qui hu- mni, excommunicationis et anathematis iusmodi anathe- huiusmodi sententias parvipendentes, horrenda inhumanitate detestandaque saevitia, mortem sitientes aliorum, videntes forsan se, in causis per eos vel contra ipsos in dicta Curia pro tempore motis, iustitiam non fovere, suorum salutis, status et honoris immemores, humani generis hoste procurante, Deique timore postposito, eorum in dictis causis adversarios aut illas pro eis in eadem Curia prosequentes aut procurantes, advocatos vel procuratores eorum testesque, et causarum praedictar. notarios, multoties diversis excogitatis minis afficere, invadere, verberare, mutilare, occidere; seu per alios, etiam assassinos, talia procurare et exequi (proh dolor) ausu temerario non erubescunt, adeo ut plerumque ius suum in ipsa Curia prosequentes, metu et quadam desperatione deducti, causas suas deserere, aut, non sine magno ipsorum praeiudicio et detrimento, ad concordiam seu alias transactiones inhonestas pactionesque illicitas, contra consuetam dictae Curiae libertatem devenire et ab insa Curia discedere cogantur, in Divinae Maiestatis offensam, iurisdictionis et auctoritatis apostolicae laesionem, animarum periculum, perniciosum quoque exemplum et scandalum plurimorum.

§ 3. Nos igitur, qui eamdem Romanam Huiusmodi ita-Curiam, veluti supremum iustitiae tribu- que anathe cenal et saluberrimum oppressorum omnium renovat; refugium, liberam, immunem et securam omnibus conservare debemus, considerantes attentius quod plures poenarum gravitas quam Dei timor arcere solet a voluntate peccandi, et propterea tanto periculo volentes occurrere animarum, ac tam nefarios praesumptores et facinorosos homines ecclesiasticae animadversionis mucrone ferire, ut metus poenae, meta huiusmodi praesumptionis existat, huius perpetuae irrefragabilis constitutionis edicto, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio, praedictas excommunicationis et anathematis omnesque et singulas alias sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, in talia praesumentes, per canonicas sanctiones ac alias apostolicas constitutiones, quomodolibet latas et promulgatas, auctoritate apostolica approbantes et innovantes, ad omnes et singulos praedictos, qui forsan sub illis comprehensi non essent, extendentes et ampliantes, statuimus et ordinamus:

§ 4. Quod deinceps, perpetuis futuris Novas inflicit; temporibus, omnes et singulae ecclesiasticae saecularesve personae, cuiuscumque qualitatis, dignitatis, status, gradus, ordinis et præeminentiae fuerint, quae, earum in causis, tam beneficialibus quam prophanis ac criminalibus sive mixtis, in dicta Curia nunc et pro tempore pendentibus (etiam super his, quibus literae executoriales iam decretae suum debitum consecutae non fuissent effectum), adversarios vel illas pro eis prosequentes et procurantes, sive advocatos aut procuratores ipsorum, aut auditores et alios iudices quoscumque, testes et notarios praefatos minis afficere, invadere, verberare, mutilare et occidere (seu per alios talia procurare et exequi quomodolibet praesumpserint), quamquam mutilatio vel mors ex hoc forsan non sequatur,

aut tales scienter receptaverint, defende-

rint seu occultaverint; eisque consilium, auxilium vel favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte praestiterint; sive qui praemissa, etiam pro aliis, quomodolibet commiserint, ultra sententias, censuras et poenas praedictas (quas etiam ipsi parimodo incurrisse noscantur), si ex collitigantibus. causam ipsam et omne ius, tam in petitorio quam possessorio, ac in revelad rem, causa vel occasione huiusmodi, quomodolibet competens, eo ipso perdant penitus et amittant; si vero alii fuerint, ab ipsa Curia et omnibus eiusdem Romanae Ecclesiae terris, perpetui exilii, omni spe restitutionis adempta; et si mutilatio membri vel mors (quod Deus avertat) subsequatur, ultra causae et iuris amissionem ac exilii poenam huiusmodi, tam ipsi quam pro eis praemissa exequentes et omnes alii supradicti, depositionis a dignitate, honore, ordinc, officio et beneficio, ac laesae maiestatis criminis sententias incurrant ipso facto. Eorumque officia, etiam eiusdem Romanae Curiae, ac beneficia quaecumque ex tunc ipso iure vacare decernimus, et quae, ut praemittitur, vacatura nostrae et Sedis praedictae collationi et dispositioni, de simili fratrum eorumdem consilio, reservamus, libere aliis per nos et Sedem praedictam dumtaxat conferentur; inhibentes ne quis, praeter Romanum Pontificem, quacumque sit super hoc auctoritate munitus, de illis disponere vel circa illa per viam permutationis vel alias innovare quoquomodo praesumat. Decernentes ex tunc irritum et inane, si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Sintque etiam in suis bonis omnibus, a cunctis perpetuo diffidati nihilominus et banniti, ac infames et inhabiles habeantur. Et postquam probabilibus constiterit argumentis aliquem scelus tam execrabile commisisse, nullatenus alia excommunicationis et anathematis, amissionis, depositionis seu diffidationis ct banni huiusmodi adversus eum sententia requiratur. Et, ut ipsi nefarii prae-

sumptores ac facinorosi homines, a tam execrabili scelere facilius et frequentius reprimantur, omnibus et singulis ecclesiasticis saecularibusque personis, etiam cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existant, in virtute sanctae obedientiae et sub simili excommunicationis et anathematis latae sententiae poena, a qua nonnisi, ut praefertur, absolvi possint, districtius iniungimus ut omnes, quos praemissa commisisse, procurasse aut mediatores fuisse sciverint, Romano Pontifici pro tempore existenti vel alteri, per quem ad eius notitiam facile possit pervenire, per se vel alios, quanto citius revelare non omittant, pro revelatione huiusmodi gratiam et, si complices fuerint, veniam consecuturi.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus obstantibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis, quae praefati praedecessores in suis, et nos in nostris literis praedictis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Ut autem praesentes ad commu- Hanc constinem omnium notitiam deducantur, volu-tulionem publimus et mandamus illas in Cancellaria Apostolica et audientia literarum contradictarum (quas ex tunc quoscumque ligare decernimus) et deinde singulis annis prima die, qua per praefatos auditores et locatenentes audientia tenetur, in loco dictae audientiae publicari et in dicta Cancellaria, inter alias extravagantes ac etiam inter dictorum auditorum constitutiones, describi, ut hi, quos contigerit, quod ad ipsorum notitiam non pervenerint, aut illas ignoraverint, nullam possint excusationem praetendere vel ignorantiam allegare, cum non sit verisimile apud ipsos remanere incognitum quod tam patenter fuerit publicatum.

§ 7. Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Sanctio poe-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo secundo, idibus aprilis, pontificatus nostri anno x.

Lecta et publicata fuit Romae in Cancellaria Apostolica, anno Domini 1502, die 14 aprilis, pont. sanctiss. D. N. Papae Alex. VI anno x.

A. de Gottifredis cursor. Dat. die 13 aprilis 1502, pontif. anno x.

### XVI.

Concessio gubernii quarumdam terrarum Status ecclesiastici clericis R. Camerae Apostolicae (1).

### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Castra quaedam hic specificata, ob guer. turb. etc., maxima damna patiebantur, — 2. Illaque hic Pontif., pro eorum meliori regimine, a superioritate civitatum Spoletan. et Interamnen. eximit, — 3. Eorumque gubernium clericis R. Camerae Apost. committit, - 4. Quibuscumque non obstantibus.

# Innocentius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Proæmium.

Etsi ex pastoralis officii nobis, licet imparibus, divina dispositione commissi solicitudine, de cunctorum christifidelium salubri et pacifico statu iugiter cogitare teneamur, castra tamen et loca temporali dominio Romanae Ecclesiae subiecta, et illorum incolas maiori affectione complectimur, et ut tam pacis tempore suo prospero et felici regimine gubernentur, quam in occurrentibus guerrarum turbinibus, vigilum gubernatorum providentia et solicitudine insimul facilius defendantur et conserventur illaesa, prout temporum et locorum qualitate pensata, eorumque utilitati et eiusdem Romanae Ecclesiae statui in Domino conspicimus expedire, de remedio providemus opportuno.

(1) De eorum munere, iurisdictione et privilegiis habes sup. in Eug. IV, Constit. xvii, Inter, pag. 32; in Callisto III, Constit. 1, Quae laudabili, pag. 116; Sixto IV, Constit. 1, Dispositione, pag. 203; ac Innoc. VIII, Constit. vi, Cum sicut, pag. 515.

§ 1. Sane Caesarum, Porcariae, Mac- Castra quaecimi, Purhani, Colliscampi, Masserani, ncata, ob guer-Cisternae, Florenzolae, Scoppi, Fogliani, rarum turbines Rappiciani, Palatii, Aretii, Cordigliani, xima patieban-Magliani, Buellarii, Mantrellarum, Ba- tur, luini, Sterpeti, Apollinacii, Poggi, Appecani, Aquae Palumbae et Vallis Perachiae, ac alia castra et loca terrarum speciali commissione Arnulphorum Spoletanae dioecesis S. R. E. immediate subiecta, seu eorum aliqua, quae ab immemorabili tempore patrimoniales et peculiares Apostolicae Sedis et S. R. E. speciali praerogativa habita fuerunt et sunt, prout Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum hactenus munimenta testantur; ac dilecti filii eorum incolae et habitatores, ob dissensiones, differentias, scandala et guerrarum turbines, quae superioribus annis, inter dilectos filios Spoletan. et Interamnen. civitatum nostrarum communitates et alias, etiam occasione illarum gubernationis, evenerunt, tot hominum caedes, rapinas, praedas et alia gravissima dispendia pertulisse noscantur, ut nisi super his, ne in posterum similia eveniant, opportunis remediis occurratur, verisimiliter formidandum sit, ne castra et loca huiusmodi vel eorum magna pars, non sine gravi nostra et Camerae Apostolicae iactura, destruantur, desolentur, aut ab eorum habitatoribus deserantur.

§ 2. Nos igitur, qui inter varias curas, Illag. hic Ponquibus continuo premimur, illa praecipue tif., pro eorum meliori regimisolicitamur, ut terrae et loca eidem Ro- ne, a superiomanae Ecclesiae subiecta, sub statu tran-ritate civitatum spoletan. et quillo et pacis amoenitate gubernentur, Interamn. exivolentes super his, ut nobis incumbit, de opportuno remedio providere, ac quaestionum, scandalorum et guerrarum huiusmodi fomenta, quantum nobis possibile est, penitus extirpare; ac attendentes quod si castra et loca huiusmodi regimini ac gubernationi dilectorum filiorum clericorum praedictae Camerae praesidentium, quibus omnium terrarum et locorum S. R. E. in temporalibus praecipue cura im-

minet, subiicerentur, eorum incolae et habitatores praedicti laudabiles se recepisse rectores, cum maximis eorum commodis laetarentur, habita super his cum fratribus nostris eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione matura, ac de eorum consilio, omnia et singula castra et loca praedicta, cum omnibus et singulis eorum et cuiuslibet ipsorum incolis et habitatoribus, eorumque bonis et rebus, ac districtibus, territoriis, terminis, villis, arcibus, fortalitiis, casalibus, montibus, vineis, sylvis, pratis, pascuis, nemoribus, aquis, aquarum ductibus, fluminibus et fluminum alveis, torrentibus, piscationibus, molendinis, terris cultis et incultis, iurisdictionibus et aliis quibasvis iuribus et rebus eorumdem ab omni superioritate, dominio, gubernio, regimine, potestate Spoletan. et Interamnen. huiusmodi et quarumcumque aliarum civitatum earumque communitatum ac aliorum superiorum et gubernatorum quorumlibet; necnon ab omni iurisdictione, superioritate, potestate ac onere, inferioritate, recommendatione et subjectione, realibus et personalibus quibuscumque, perpetuis sive temporalibus, in quibus castra et loca praedicta et eorum singula, civitatibus et communitatibus praedictis et earum cuilibet, etiam ex quibusvis causis quomodolibet obligentur et teneantur, auctoritate apostolica, ex certa nostra scientia, tenore praesentium, penitus eximimus et totaliter liberamus; ac exempta et liberata esse, et Spoletan, et Interamnen, huiusmodi, aut aliquam aliam communitatem et aliquem alium gubernatorem, in castra et loca praefata, vel eorum aliquod, eorumque incolas et habitatores praesentes aut futuros, ac districtus, terminos, bona, iura et res earumdem, aliquam inrisdictionem, superioritatem, gubernationem, arbitrium aut aliam potestatem exercere seu habere nullatenus posse, ex simili scientia decernimus et declaramus.

§ 3. Et nihilominus omnia et singula | tissimis causis et necessitatibus, etiam de

castra, loca, incolas, habitatores, distri- Eorumque guctus, territoria, loca et res huiusmodi, cis R. Camerae regimini, gubernationi clericorum Ca-Apostol. commerae huiusmodi, consilio et scientia similibus, specialiter, expresse et immediate subiicimus et subiecta esse volumus, salvis tamen semper ordinariis introitibus praedictae Camerae debitis, ex quibus consueta onera pro custodia arcis dicti castri Caesarum persolvi volumus. Et insuper, collegio clericorum huiusmodi eodem tenore committimus et mandamus quatenus omnia et singula castra et loca, eorumque habitatores, bona, iura et res praedictas sub eorum gubernio et regimine huiusmodi recipiant et habeant, et prudenter regant atque gubernent, ac benigne pertractent, sub iustitiae libramine debito, faciendo praemissa omnia inviolabiliter observari, non permittentes ea et eorum aliquod, per communitates praedictas vel quascumque alias, cuiuscumque status, præeminentiae, dignitatis, auctoritatis et conditionis existant, aliquatenus infringi; seu loca, castra et incolas, habitatores huiusmodi contra praesentium tenorem quomodolibet molestari. Contradictores quoslibet et rebelles, per censuras ecclesiasticas et alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac con Quibuscumque stitutionibus et ordinationibus apostolicis, non obstantib. nec non statutis, locorum municipalibus consuetudinibus et praescriptionibus, quibusvis privilegiis, indultis, immunitatibus, exemptionibus, donationibus, alienationibus, concessionibus, dispositionibus et literis, tam per quoscumque Romanos Pontifices quam per nos et Sedem Apostolicam, sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis irritantibusque et aliis decretis; ac etiam motu proprio et simili scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, et ex quibusvis etiam maximis et urgen-

simili consilio, eisdem communitatibus, gubernatoribus et personis ac quibusvis aliis communiter vel divisim hactenus quomodolibet concessis et factis ac confirmatis, approbatis et innovatis nominatim, specialiter et expresse, et in posterum forsan concedendis, faciendis, confirmandis, approbandis et innovandis. Quibus etiam, pro illorum sufficienti derogatione, ac si de illis et totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua etc., ac de verbo ad verbum insererentur, pro sufficienter expressis habentes, quoad praemissa dumtaxat, harum serie, eadem scientia specialiter et expresse derogamus, et illa nemini aliquo umquam tempore suffragari volumus et decernimus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae 1502, 3 kalend. maii, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 29 aprilis 1502, pontif. anno x.

# PIUS III

PAPA CCXVII

Anno Domini MDIII.

Die 22 septembris 1503 electus est in Summum Pontificem Franciscus Piccolomineus, cardinalis S. Eustachii, Senensis, qui ab avunculo Pio II, Pius III voluit nuncupari. Die octobris prima episcopalibus sacris initiatus, octava mensis eiusdem die pontificali thiara redimitus est, ac novem post dies, ulcere cruris, quo iamdiu laboraverat (1), extinctus est, cum Pontificiam Sedem per mensem nondum tenuisset. Corpus eius, antea in basilica S. Petri tumulatum, ab Alexandro Peretto, cardinali de Monte Alto, translatum fuit ad ecclesiam S. Andreæ de Valle vulgo dictam. Vacavit Sedes dies xiv.

(1) Volaterr. lib. 11.

# IULIUS II

PAPA CCXVIII

Anno Domini MDIII.

Die prima novembris, anno millesimo quingentesimo tertio, Pio III successor datur Iulianus Roboreus, Savonensis, Sanctae Romanae Ecclesiae presbyter cardinalis Sancti Petri ad Vincula, Ostiensis episcopus, in pontificatu Iulius II appellatus: qui apostolicis infulis decoratus est die vigesima sexta mensis eiusdem. Sedit in pontificatu annos 1x, mens. 111, dies xx, temporibus Maximiliani regis Romanorum, et sex promotionibus xxvII cardinales creavit. Obiit die vigesima prima februarii, anno millesimo quingentesimo decimo tertio, et sepultus est in S. Petri ad Vincula. Vacavit Sedes dies xvin.

I.

Contra barones et communitates Status ecclesiastici, eorum territoria non custodientes a bannitis, furibus et aliis delinquentibus.

#### SUMMARIUM

Antecessores Pontifices plura mandata fecerunt pro quiete Status ecclesiastici. — 1. Ea renovans Iulius, territoria libera custodiri mandat a furibus, sicariis etc. — 2. Non custodientes ad damni illati satisfactionem teneri iubet.

Iulius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis baronibus, domicellis, communitatibus et universitatibus terrarum et castrorum eorumdem, necnon aliis civitatibus et universitatibus oppidorum et terrarum, S. R. E. mediate vel immediate subjectis, salutem et apostolicam benedictionem.

Quia nihil est quod magis expediat no. Antecess. Ponstrae almae Urbis et Curiae ac ceterorum data fecer. pro subditorum S. R. E. quieti et regimini quiete Stat. ecquam quod euntes et redeuntes ad eamdem, ac ceteras terras eiusdem S. R. E.

secure et libere, sine incursione, offensione et invasione latronum, furum ac sicariorum et aliorum male viventium, stare, ire et redire possint et valeant; ac propterea, tam de iure communi quam ex specialibus ordinationibus fel. rec. Pauli II et Sixti IV, nostri, secundum carnem, patrui, ac Innocentii VIII et Alexandri VI, praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum, statutum fuerit ut omnes barones et domicelli, et Universitates castrorum eorumdem, ac civitates et ceterae terrae et oppida S. R. E. mediate et immediate subjecti et subjecta, eorum terras et oppida, villas et territoria quaecumque a dictis latronibus, sicariis, furibus et aliis delinquentibus custodirent, et secura ac libera facerent, alias ad emendationem omnium damnorum et rerum subtractarum tenerentur et obligarentur.

bus, sicariis etc.

§ 1. Idcirco, praedecessorum nostrorum Earchovans lu-vestigia insequentes, pro pace et quiete libera custodiri dictae urbis et omnium terrarum praedimandat a furi- ctarum, omniumque incolarum et venientium ad easdem securitate, vobis omnibus et vestrum cuilibet, tenore praesentium, expresse mandamus ut vestras terras, communitates, universitates, villas et castra, ac territoria omnia a praefatis viris facinorosis, latronibus, furibus, sicariis et aliis delinquentibus, a die intimationis praesentium earumdem, secura et libera teneatis, reservetis et custodiatis: quod si secus feceritis, tam poenas iuris quam alias poenas et censuras a praedecessoribus nostris praedictis, super his promulgatis, ipso facto, vos et quemlibet vestrum incurrere decernimus et declaramus.

§ 2. Mandantes insuper venerabili fra-Non custodien- tri Raphaeli, episcopo Albanensi, cameralati satisfactio- rio nostro, ac dilectis filiis clericis et praesidentibus Camerae Apostolicae, necnon almae Urbis senatori et aliis officialibus, legatis et gubernatoribus provinciarum, civitatum, terrarum et locorum eiusdem S. R. E., quatenus, ad denunciationem et querelam eorum, qui invasi, spoliati aut

aliquid aliud damuum ab huiusmodi latronibus, furibus et sicariis passi fuerint, pro satisfactione corum, ad declarationem dictarum poenarum et emendationem dictorum damnorum, iuxta formam et tenorem constitutionum praedictarum, et praesertim constitutionis et ordinationis praefati Alexandri VI, praedecessoris nostri, via executiva procedant et procedere debeant; alioquin, ubi requisiti fuerint et illa exequi neglexerint, tam ipsos quam vos et vestrum quemlibet, ad emendationem dictorum damnorum teneri volumus, decernimus et declaramus, non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die octava novembris, anno millesimo quingentesimo tertio, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 8 novembris 1503, pont. anno 1.

### II.

Monasterium Cassinense Ordinis S. Benedicti congregationi monachorum Sanctae Iustinae de Observantia eiusdem Ordinis unitur et dictam congregationem Cassinensem alias Sanctae Iustinae denominari praecipitur, eique privilegia omnia communicantur.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Monasterium Cassinense, quod antea erat commendatum, hic modo Pontifex, ad majorem regularis observantiae profectum, — 2. Unit et annectit congregationi S. lustinae de Observantia; — 3. Congregationem Cassinensem S. Iustinæ vult appellari, — 4. Firmis stantibus singulis privilegiis. - 5. Obstantibus derogat.

### Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Super cathedram pastoralis præeminentiae, dispositione divina, meritis licet insufficientibus, considentes, pio ac sancio desiderio cupimus efficere ut monasteria et loca religiosa quaecumque, per nostrae

Exordium.

operationis diligentiam, gratia cooperante divina, salubriter dirigantur, et in eis regularis disciplinae norma servetur, cultus divinus augeatur, charitas vigeat, humilitas perseveret, et omnis bene vivendi modus teneatur, ut aeternae vitae praemio valeant stabiliri feliciter.

§ 1. Sane, monasterio Cassinense, nullo Monaster Cas- medio ad Romanam Ecclesiam pertinente, antea erat com. Ordinis Sancti Benedicti nullius dioecemendatum, hie sis, quod dilectus filius noster Ioannes modo Pontifex, S.S. Mariae in Dominica, diaconus cardigularis obser-vantiae operatione apostolica in commendam nuper detinebat, commenda huiusmodi cessante, ex eo quod idem Ioannes cardinalis illi hodie in manibus nostris sponte et libere cessit; nosque cessionem ipsam duximus admittendam, verum et ultimum supradicti monasterii vacationis modum praesente pro expresso habentes, ad provisionem super ipsius monasterii regimine celerem et felicem, ne monasterium ipsum longae vacationis exponatur incommodis, paternis studiis intendentes, post deliberationem, quam desuper cum fratribus nostris habuimus diligentem, demum ad dilectos filios monacos congregationis S. Iustinae de Padua, supradicti Ordinis, sub regulari observantia viventes, direximus oculos mentis nostrae, sperantes quod, sicut congregatio ipsa per universam Italiam, per incrementa temporum, suos palmites dilatavit, sic ubique virtutum radiis iugiter crescat, si monasterium ipsum eidem congregationi perpetuo uniretur, annecteretur, incorporaretur, vigeretque in eo regularis observantia supradicti Ordinis, monasterium ipsum regulari observantia hactenus destitutum (cum tamen caput omnium monasteriorum supradicti Ordinis existat, et in eo corpus sanctissimi Benedicti multa cum veneratione conservetur) exinde votivae reformationis susciperet incrementum, et eorumdem monacorum exemplaris vita nobis, tunc in minoribus constitutis, eorum protectore, nota

et accepta, in temporalibus et spiritualibus, speratae prosperitatis successibus gratularetur, succederetque in ea divini cultus augmentum, cum incolarum et habitatorum ac omnium animarum salute.

An. C. 1503

§ 2. Quibus omnibus, debita medita- Unit et annetione pensatis, monasterium praedictum, ctit congreg. S. sic ut praefertur, vacans, cum illi annexis servantia; ac omnibus iuribus et pertinentiis suis, eidem congregationi per abbatem temporalem, iuxta eiusdem congregationis laudabiles ritus et mores ac regularia instituta eiusdem Ordinis, et eidem congregationi per Sedem Apostolicam concessa privilegia et indulta, perpetuis futuris temporibus duratura, ad instar aliorum monasteriorum dicti Ordinis eidem congregationi unitorum, annexorum et incorporatorum, per praesidentem congregationis huiusmodi, et definitores pro tempore existentes deputandi tenendum, regendum et gubernandum, de eorumdem fratrum nostrorum consilio, apostolica auctoritate, tenore praesentium unimus, annectimus et incorporamus; ac volumus, statuimus et ordinamus illud de cetero dictae congregationis esse, ac iuxta mores, ritus et iustitia praedicta perpetuo regi et gubernari debere, licereque praesidenti et definitoribus ac congregationi praefatae, per se vel alium seu alios, regiminis et administrationis, ac bonorum omnium mobilium et immobilium dicti monasterii possessionem, vel quasi, propria auctoritate libere apprehendere ac perpetuo retinere, ac illud, ut praefertur, regere et gubernare, cuiusvis licentia super hoc minime requisita. Ac illos ex monachis dicti monasterii, qui sub dicta observantia vivere nollent, inde amovere, ac ipsi ad alia monasteria dicti Ordinis ubi benevolos invenerint receptores, sese transferendi licentiam habeant, qui tamen beneficia ecclesiastica vel alia, unde vivere, aut donec dictos benevolos invenerint receptores, monacalem portionem, et ex fructibus dicti monasterii accipiant.

§ 5. Nection congregationem ipsam, pro-Congress. Cas- pter nomen et dignitatem monasterii huiusstinae vult ap- modi (quod aliorum monasteriorum dicti pellari, Ordinis caput est, ut praefertur), de caetero Cassinensem congregationem, alias S. Iustinae, nuncupari debere.

hus singul privilegus.

§ 4. Omnibus tamen et singulis pri-Firms stanti-vilegiis et immunitatibus et exemptionibus, concessionibus et indultis hactenus congregationi S. Iustinae huiusmodi concessis, in suo robore et firmitate persistentibus, in omnibus et per omnia, perinde ac si huiusmodi tituli mutatio seu variatio facta non esset, et huiusmodi privilegia a principio congregationis Cassinensis, alias S. Iustinae huiusmodi specialiter et expresse concessa fuissent.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Obstantib. de- et ordinationibus etc. rogat

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo tertio, decimo kalen. decembris, pontificatus nostri anno primo. Dat. die 22 novembris 1503, pont. anno 1.

### III.

Confirmatio capitulorum circa regimen et gubernationem civitatis Bononien, per legatos et gubernatorem exercen. editorum (1).

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Ex concessione Romanorum Pontificum, legatus Bononien, eiusque locumtenentes in rebus regimen huius civitatis concernentibus consensum magistratuum eiusdem requirere debent. — 2. Oratores Bononienses huius legis vigore gesta et nonnulla capitula inde confecta confirmare petunt. — 3. Benigne annuit Iulius; — 4. Supplet defectus; — 5. Eaque servari mandat; — 6, 7. Obstantibus derogat.

## Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi ex commisso nobis, meritis licet imparibus, pastorali officio, teneamur

(2) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

circa singulos christifideles nostrae curae commissos intendere, illorum tamen, qui, nobis et Romanae Ecclesiae immediate subiecti, eorum fide et eximia constantia promeruerunt ut, in praecipuos et peculiares filios eiusdem Romanae Ecclesiae recepti, sub illius et Sedis Apostolicae tutela existerent, cura propensius nos hortatur et urget ut ea, quae pro felici, pacifico et concordi regimine ipsorum eis etiam per praedecessores nostros Romanos Pontifices et Sedem eamdem concessa fuerunt, etiam munimine nostro roboremus, ut illa firmius persistant, quo fuerint saepius Sedis eiusdem protectione circumfulta.

§ 1. Dudum signidem fel. rec. Nico- Exconcessione laus Papa quintus, praedecessor noster, Romanor. Pondilectis filiis communi et populo civitatis Bononien. eiusnostrae Bononiensis, pro corum prospero, rebus regimen tranquillo et felici regimine, nonnulla pri-huius civit. convilegia, gratias capitulaque concedens, sensum magist. et quasdam eorum petitiones admittens, eiusdem requiinter alia voluit et ordinavit quod ex tunc de caetero futuris temporibus omnia et singula regimen civitatis praedictae quomodolibet concernentia per legatum sive gubernatorem et eorum locumtenentes pro tempore, cum consensu magistratuum deputatorum ad regimen dictae civitatis, deliberarentur et disponerentur; et deinde piae me. Calixtus tertius et Pius secundus ac Paulus etiam secundus necnon Sixtus quartus ac Innocentius octavus et Alexander sextus, Romani Pontifices praedecessores nostri, praemissa eorum munimine roborarunt, prout in quibusdam supplicationibus sub capitulorum forma eidem Nicolao praedecessori, nomine antianorum communis et populi praedictorum, exhibitis, et ipsius Nicolai praedecessoris ad capitula huiusmodi responsionibus factis, ac publico instrumento super inde confecto manu quondam Petri de Noleso, eiusdem Nicolai praedecessoris secretarii; necnon Calixti, Pii ac Pauli, Sixti, Innocentii et Ale-

xandri praedecessorum praedictorum literis apostolicis, et ad capitula exhibita pro parte eorumdem eidem Pio praedecessori factis per dictum Pium praedecessorem responsionibus, manu quondam Georgii Lotii dicti Pii praedecessoris annotatis, ac in registris Camerae Apostolicae registratis, quae diligenter inspici fecimus, plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut dilecti filii ma-Oratores, Bo- gister Antonius Galeaz. Bentivolus, clericus legis vigore ge- Bononiensis, noster et dictae Sedis notasta et nonnulla rius, et Ioannes de Marsiliis, ac Hierofecta confirma- nimus de Castro Sancti Petri, cives Bononienses et oratores communis et populi praedictorum, ad nos et Sedem praedictam specialiter destinati, post praestitam per eos nobis debitae fidelitatis et subjectionis obedientiam, nobis nuper exposuerunt quod antiani, commune et populus praefati praemissa omnia, et quae eorum vigore postmodum gesta fuerunt, desiderent, pro eorum subsistentia firmiori, nostrae approbationis munimime solidari.

§ 3. Nos, qui praefatam communita-Benigne annuit tem et illius cives, nostros et eiusdem Romanae Ecclesiae filios peculiares, ob sincerae devotionis affectum ac fidei constantiam et integritatem, quibus nos et praefatam Ecclesiam reverentur, speciali dilectione prosequimur et paterna charitate confovemus, eorum in hac parte supplicationibus inclinati, praefatorumque praedecessorum inhaerendo vestigiis, concessiones, gratias, ordinationes, privilegia, immunitates, capitula illa dumtaxat, quae per Nicolaum et Paulum cum additionibus in literis eius desuper confectis contentis, ac alios praedecessores praedictos signata et concessa fuerunt, iuxta concessiones et moderationes eorumdem praedecessorum, ac omnia, quae per bo. me. Angelum, tituli Sanctae, Crucis in Hierusalem presbyterum, Ioannem Baptistam Sancti Nicolai in Carcere Tulliano diaconum, tum dictae Sedis notarium et ci-

vitatis eiusdem gubernatorem, ac per bo. me. Franciscum Sanctae Mariae Novae, etiam diaconum, cardinales, ac nos, tunc episcopum Ostiensem, necnon dilectum filium nostrum Ascanium Mariam S. Viti in Macello Martyrum diaconum, S. R. E. vicecancellarium, ac etiam bo. me. Ioannem Sanctae Mariae in Via Lata, similiter diaconum, et Baptistam tituli Sanctorum Ioannis et Pauli presbyterum, cardinales, successive in civitate praedicta eiusdem Sedis legatos, et cuiuscumque eorum pro tempore locumtenentes; necnon venerabilem fratrem nostrum Caesarem, episcopum Ameliensem, nunc eiusdem civitatis apostolica auctoritate deputatum gubernatorem, cum his qui praesuerunt officio Sexdecim dictae civitatis, pro bono regimine eiusdem civitatis gesta et facta sunt usque in hodiernum diem, dummodo non tendant in praeiudicium Romanae Ecclesiae et ecclesiasticae libertatis ac eorum, quae eidem civitati per Sedem Apostolicam mandata fuissent; necnon omnia et singula privilegia, concessiones et indulta a praedictis et aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ac legatis et nunciis Apostolicae Sedis, et a quibuscumque aliis a praefata Sede potestatem habentibus, sub quacumque verborum forma concessa, et prout illa concernunt, omnia et singula in literis et scripturis desuper confectis contenta, et inde secuta quaecumque in simile praeiudicium non tendentia, auctoritate apostolica et ex nostra certa scientia, approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, ac volumus observari, quamdiu antiani, commune et populus praefati in nostra et Romanae Ecclesiae obedientia et devotione, nostris mandatis pro tempore parendo, permanserit.

§ 4. Supplentes omnes et singulos de- supplet delefectus tam iuris, quam facti, si qui for- ctus; san intervenerint in eisdem.

§ 5. Ac mandantes praefato Caesari,

Baque servari episcopo, et pro tempore existenti legato mandat; et gubernatori civitatis praedictae, necnon omnibus aliis nostris et dictae Sedis officialibus in eadem civitate existentibus, quatenus praemissa omnia firmiter observent et faciant, quantum in eis est, ab

Obstantibus

- § 6. Ac decernentes ex tunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.
- § 7. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac omnibus illis, quae praedecessores praefati in dictis eorum literis voluerunt non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

omnibus observari.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo tertio, pridie kalendas decembris, pontificatus nostri anno primo. Dat. die 30 novembris 1503, pont. anno 1.

### IV.

# Contra abutentes immunitatibus ecclesiarum in regno Angliae (1). SUMMARIUM

Exordium. — 1. Nonnulli immunitate ecclesiastica abutebantur in Anglia. - 2. Nonnullis in rebus hanc immunitatem moderatur; — 3. Obstantibus derogat. — 4. Transumptorum fides. — 5. Clausulae.

### Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exor lium.

Romanum decet Pontificem taliter providere quod immunitates, quae ecclesiis, ob reverentiam divini nominis et ad praesidium innocentium, provida moderatione concessae fuerunt, malis ad peiora perpetranda audaciam non praebeant, sed illas taliter moderari, quod exinde et ecclesiis privilegia conserventur, et delinquentium effraenata temeritas compescalur.

(1) Ex Collect. Rerum Anglic. Thomae Rymer.

§ 1. Sane, sicut accepimus, in regno Nonnulli im-Angliae saepe numero contigit quod rei munitate ceclevel suspecti criminis laesae maiestatis, hantur in Anhomicidae voluntarii, publici latrones, ac itinerum et publicarum viarum effractores et insidiatores ad loca ecclesiastica, tam saecularia quam regularia, confugiunt, confidentes inter se, propter immunitatem Ecclesiae concessam, extrahi non posse; ac etiam postquam in locis praedictis sunt constituti, de novo etiam crimina ac alia similia vel peiora committere non verentur, inde exeuntes, et deinde pro eorum defensione, ne capiantur, ad dicta loca vel alia quaecumque immunitate gaudentia se retrahentes.

- § 2. Nos igitur in praemissis debite Nonnullisin reprovidere volentes, auctoritate apostolica, bus hanc immunitatem modetenore praesentium statuimus et ordina-ratur; mus quod deinceps, quoties contigerit in dicto regno huius criminis laesae maiestatis reos vel suspectos ad dicta loca, etiam quovis exemptionis privilegio munita, confugere, quamvis de criminihus huiusmodi aut eorum aliquo convicti non fuerint, custodes ad custodiendum illos in dictis locis, ne inde aufugiant, deputari debeant; et si dicti criminis laesae maiestatis rei vel suspecti, aut homicidae, latrones, vel itinerum et publicarum viarum effractores seu insidiatores, in dictis locis moram trahentes, vel inde exeuntes, de novo praedicta crimina, vel eorum aliqua, aut deteriora, vel alia similia committere praesumpserint, vel inde recedentes ad praedicta vel alia quaecumque loca, etiam quacumque immunitate gaudeant, confugerint, ab illis licite extrahi et iustitiae committi possint.
- § 5. Non obstantibus praemissis, ac obstantib. debonae memoriae Othonis et Ottoboni, rogat. olim in dicto regno Apostolicae Sedis legatorum, in provincialibus quoque et synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et statutis, consuetudinibus ecclesiarum et locorum prae-

dictorum et etiam Ordinum, quorum illa fuerint, necnon eiusdem regni iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis ac literis apostolicis generalibus vel specialibus, etiam sub quibuscumque censuris et poenis ecclesiasticis, ipsis ecclesiis et locis, in genere vel in specie, et sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis concessis et concedendis imposterum: quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus, pro illorum sufficienti derogatione, specialis, specifica et expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales id importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi pro sufficienter expressis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Verum, quia difficile foret praesen-Transum. fides. tes literas ad singula quaeque loca in quibus expediens forct, deferri, volumus et praefata auctoritate decernimus quod illarum transumptis manu publici notarii inde rogati, subscriptione et sigillo alicuius personae in ecclesiastica dignitate constitutae seu curiae ecclesiasticae munitis ea prorsus fides adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

Clausulae.

§ 5. Nulli ergo etc. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quarto, tertio decimo kalendas iunii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 20 maii 1504, pontif. anno t.

### V.

Damnatio simoniacae electionis Summi Pontificis Romani, cum poenarum impositione in electum eligentesque et eorum complices.

### SUMMARIUM

Simonia damnabilis, — 1. Quae propterea inficit electionem Papae. - Simoniace au-

tem electus non solum habendus non est pro Papa, sed privationem incurrit cardinalitiae dignitatis et omnium beneficiorum. 2. Haec autem electio nec per adorationem confirmari valet. — 3. Cardinalium facultas discedendi ab eius obedientia. — 4. Qui nec regimini Ecclesiae se immiscere possit. - 5. Simoniace eligentium poenae. — 6. Complicum quoque poena. - 7. Obligationum omnium simoniacarum annullatio. — 8. Cardinales non complices simoniae alium Pout. eligere, et concilium convocare possint. — 9. Clausulae derogatoriae. — 10. Cardinalium contravenientium excommunicatio. — 11. Decretum irritans. - 12. Iussio publicandi hanc bullam. — 13. Sanctio poenalis.

### Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum, tam divino quam humano iure, Simonia damin spiritualibus praecipue, detestabiliter sit nabilis, simoniae labes prohibita, et longe magis in electione Romani Pontificis vicarii Iesu Christi D. N. abominabilis sit et universali Ecclesiae perniciosa.

An. C. 1505

§ 1. Nos, qui regimini eiusdem univer- Quaepropterea salis Ecclesiae, meritis imparibus, annuente inficit electionem Papae. Domino, praesidemus, cupientes, quantum cum Deo possumus in praemissis pro tantae rei necessitate ac periculi magnitudine, ut tenemur, in posterum salubriter providere, de fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio et unanimi consensu, hac nostra perpetuo valitura constitutione, apostolica auctoritate et de potestatis nostrae plenitudine, statuimus, ordinamus, decernimus et definimus quod si, quod Deus pro sua clementia et in omnes ineffabili bonitate avertat, contigerit, postquam nos vel successores nostros successive ipse Deus ab huiusmodi universalis Ecclesiae regimine absolverit, humani generis inimico procurante, et ambitione vel cupiditate ad hoc inclinante, seu aliquibus de coetu cardinalium quomodolibet votum dantibus, per simoniacam haeresim, in dando, promittendo vel recipiendo pecunias, bona cuiusque generis, castra,

officia vel beneficia, seu promissiones et obligationes, commissam, per se vel alium seu alios, quomodocumque et qualitercumque, etiam in duarum partium vel omnium cardinalium unanimi concordia, quomodolibet, etiam per viam assumptionis unanimiter, nemine discrepante, etiam sine scrutinio factae, celebrari vel fieri; non solum huiusmodi electio vel assumptio eo ipso nulla existat, et nullam eidem sic electo vel assumpto administrandi in spiritualibus et temporalibus facultatem tribuat, sed etiam contra dictum sic electum vel assum-Simoniace au- ptum, de simoniaca labe, a quocumque tem electus non cardinali, qui eidem electioni interfuerit, non est pro Pa- opponi et excipi possit, sicut de vera et tionem incurrit indubitata haeresi, ita quod a nullo pro cardinalitiae di-Romano Pontifice habeatur, quinimmo ipse nium beneficio- sic electus a priori suo cardinalatus et alio quocumque honore, ecclesiis cathedralibus, etiam metropolitanis et patriarchalibus, monasteriis, dignitatibus et aliis quibuscumque beneficiis et pensionibus, quae tunc obtinebat in titulum vel in commendam, aut alias quomodocumque, eo ipso, absque alia declaratione, privatus existat: et idem electus, non apostolicus, sed apostaticus et tamquam simoniacus et haeresiarca et

cultas discedendientia,

§ 2. Nec huiusmodi simoniaca electio, Haec autem e- per subsequentem ipsius inthronizationem adoration, con- seu temporis cursum, aut etiam omnium cardinalium adorationem seu obedientiam, ullo umquam tempore convalescat.

ad praedicta omnia et singula perpetuo

inhabilis habeatur et sit.

§ 3. Liceatque omnibus et singulis car-Cardinalium ta dinalibus, etiam illis, qui huic simoniacae di ab eius obe- electioni seu assumptioni consenserint, etiam post inthronizationem et adorationem seu obedientiam, ac etiam universo clero, populo Romano necnon subditis et Sancti Angeli de Urbe ac quarumvis aliarum Romanae Ecclesiae arcium praefectis, castellanis, capitaneis et aliis officialibus, quocumque homagio seu iuramento vel cautione praestitis non obstantibus, a talis electi, etiam inthronizati, obedientia et

devotione impune et quandocumque discedere (ipsis, fidei Romanae Ecclesiae et obedientiae futuri Romani Pontificis canonice intrantis, nihilominus adstrictis permanentibus), et eum, ut magum, ethnicum, publicanum et haeresiarcham, evitare.

§ 4. Ad cuius quoque confusionem pos- Qui ner regisint cardinales, qui praesatae electioni se mini Ecclesiae se rumisc. posopponere voluerint, si praesumpserit se sit. regimini universalis Ecclesiae, praetextu talis electionis, ingerere, auxilium brachii saecularis contra eum implorare. Nec tales ab eius obedientia discedentes, tamquam tunicae Domini scissores, aliqualium, propter dictum discessum, poenarum seu censurarum ultioni subiaceant.

cardinalatus titulis et honore, ac quibuscumque patriarchalibus, archiepiscopalibus, episcopalibus et aliis praelaturis ac dignitatibus et beneficiis, quae in titulum vel commendam tunc obtinebant, vel in quibus, seu ad quae ius tunc habebant, absque alia declaratione, privati existant, nisi ab illo penitus et cum effectu discesserint, et reliquis cardinalibus, qui huiusmodi simoniae non consenserint, infra terminum octo dierum, postquam fuerint ab eis requisiti, personaliter, si fieri poterit, alias per edictum publicum, se, absque sictione vel fraude, univerint et coniunxerint. Et tunc, si praefatis aliis cardinalibus se univerint et coniunxerint, in pristinum statum et ad pristinos honores et dignitates, etiam cardinalatus, ac ecclesias et be-

§ 5. Cardinales vero, qui eum sic simo- Simoniace eliniace elegerint, a suis ordinibus et etiam gentium poenae.

§ 6. Mediatores vero, proxenetae, tra- Complic. quopezitae, tam clerici quam laici, cuiuscumque dignitatis, qualitatis et ordinis fuerint, etiam patriarchali, archiepiscopali vel alia saeculari, mundana sive ecclesiastica dignitate praediti, etiam quorumcumque regum

neficia, quibus præerant et quae obtine-

bant, reintegrati, rehabilitati ac restituti

et repositi, ab huiusmodi simoniæ labe et censuris ac poenis ecclesiasticis quibus-

cumque absoluti eo ipso existant.

et principum oratores vel nuncii, huius simoniacae electionis participes, sint omnibus suis ecclesiis, beneficiis, praelaturis et feudis, ac aliis quibuscumque honoribus et bonis eo ipso privati et ad similia inhabiles, ac etiam active et passive intestabiles, et eorum bona ipso facto, ad instar reorum criminum laesae maiestatis, fisco Apostolicae Sedis applicentur et devolvantur, si praedicti delinquentes ecclesiastici fuerint vel alias Romanae Ecclesiae subditi. Bona vero et feuda taliter delinquentium, non subditorum saecularium, in partibus existentia, fisco saecularis principis in cuius territorio bona sita fuerint, ipso facto similiter applicentur. Ita tamen quod, si infra tres menses a die quo notum fuerit illos simoniam commisisse vel participasse, principes dicta bona fisco suo actualiter non applicaverint, ex tunc illa fisco Ecclesiae Romanae applicata censeantur et sint eo ipso, absque aliqua similiter declaratione.

- § 7. Promissiones quoque et obligatio-Obligation om- nes, sive sponsiones propterea quandonium simonia-carum annulla- cumque, etiam ante tempus dictae electionis, etiam extra personas cardinalium, per quoscumque alios quomodocumque factae, cum quavis inexcogitabili solemnitate et forma, etiam iuratae, conditionales sive eventuales et in forma excommissarum, ex quacumque causa, etiam depositi, mutui, cambii, confessionis de receptis, donationis, arrendamenti vel venditionis, permutationis vel alterius cuiuscumque contractus, etiam in ampliori forma Camerae Apostolicae factae, sint nullae et invalidae et ad agendum inefficaces, nullusque illarum vigore cogi vel constringi possit in iudicio vel extra. Liceatque omnibus ab illis impune, absque aliquo metu sive periurii nota, recedere.
- § 8. Et insuper liceat cardinalibus, qui Cardinales non electioni praedictae simoniacae non intercomplic. simo-niae alium Pon- fuerint, et a praefato sic electo discessetif. eligere, et concilium con- rint, adhibitis secum aliis cardinalibus, qui vocare possint. huiusmodi simoniacae electioni consense-I catione et perpetuo robore sufficere.

runt, et postea eisdem cardinalibus in dicta simonia non complicibus se univerint, si se cum eisdem unire voluerint, alioquin sine eis, ad alterius nihilominus Pontificis electionem, non expectata alia sententia declaratoria simoniacae electionis huiusmodi, eadem tamen praesente nostra constitutione semper in suo robore permanente, libere, alias tamen canonice devenire et concilium etiam generale indicere et convocare in loco idoneo, prout eis videbitur expedire.

§ 9. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis, et praecipue rogatoriae. fel. rec. Alexandri Papae III quae incipit, Licet de vitanda discordia, et aliorum Romanorum Pontificum, praedecessorum nostrorum, etiam in conciliis generalibus editis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 10. Inhibentes postremo omnibus et Cardinal. consingulis S. R. E. cardinalibus, qui pro travenien. extempore erunt, et eorum sacro Collegio, ne, Apostolica Sede vacante, praedictis contravenire vel contra praemissa vel aliquod praemissorum statuere, disponere et ordinare vel aliquo modo facere seu attentare

rant, et a qua non nisi per Romanum Pontificem canonice electum absolvi possint, nisi in mortis articulo.

praesumant, quocumque exquisito colore

vel causa, sub excommunicationis latae

sententiae poena, quam ipso facto incur-

§ 11. Decernentes ex nunc irritum et Decretum irrimane, si secus super his vel aliquo praemissorum, a quoquam, scienter vel ignoranter, etiam per nos, contigerit attentari.

§ 12. Ut autem praesentis constitutio- Iussio publinis, decreti, statuti, ordinationis ac inhi- candi hanc bulbitionis nostrae huiusmodi tenor ad omnium notitiam deducatur, volumus praesentes literas nostras in valvis basilicae Principis Apostolorum necnon Cancellariae ac acie Campi Florae affigi, nec aliam earumdem literarum publicationis solemnitatem requiri aut expectari debere, sed huiusmodi affixionem pro solemni publi-

An. C. 1505

Sanctio poenalis.

§ 15. Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quinto, decimonono kalendas februarii, pontificatus nostri anno 11. Dat. die 14 ianuarii 1505, pont. anno 11.

### VI.

Innovatio constitutionum Bonifacii VIII, Alexandri V, Pii II et Innocentii VIII, contra provisos ingerentes se in administrationibus beneficiorum, literis apostolicis non expeditis; et contra non solventes annatas Camerae Apostolicae.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Bonif. VIII iussit provisos in Curia se in beneficiorum administratione non ingerere, literis non expeditis. - 2. Alexander autem poenas eisdem inflixit, nisi literas provisionis expedirent. - 3. Alias poenas statuit Pius contra non solventes annatas collectoribus Camerae Apostolicae. — 4. Aliam constitut. edidit quoque Innoc. VIII. — 5. Haiusmodi constitutiones innovat Iulius, quoad praeterita; quo vero ad praesentia et futura, moderatur. — Provisos, si intra statutum in hac constitutione terminum literas expedierint, annatasque solverint, a poenis contra eos in praefatis constitutionibus latis solvit. - 6. Eos vero, qui ultra dictum terminum annatas non solverint, beneficiorum privationi subiicit. - 7. Decretum irritans. - 8. Clausulae derogatoriae. - Mandatum publicationis.

# Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circumspecta ad ea libenter intendit, per quae animarum periculis, ecclesiarum et monasteriorum dispendiis obvietur, Cameraeque Apostolicae, cui diversa impensarum onera, pro Ecclesiae Romanae statu conservando, quotidie incumbunt, indemnitati debite provideatur.

§ 1. Dudum siquidem ad audientiam Bonifac. VIII felicis recordationis Bonifacii VIII et Ale- iussit provisos in Curia se in xandri V, Romanorum Pontificum prae-beneficior. addecessorum nostrorum, deducto quod non-gerere, literis nulli ad patriarchales, metropolitanas et non exped. (1). cathedrales ecclesias, monasteria et prioratus, tam regulares quam saeculares promoti, seu quibus per eosdem praedecessores seu Sedem Apostolicam, de dictis ecclesiis, monasteriis sive prioratibus hactenus quomodolibet provisum fuerat, in expeditione literarum apostolicarum super provisionibus huiusmodi negligentes existebant; quidam vero ex praedictis, quod deterius erat, absque huiusmodi literis, in suae salutis interitum, ad ecclesias, monasteria et prioratus huiusmodi, praeter et contra stylum et morem Romanae Curiae laudabiliter observatos ac etiam apostolicas prohibitiones, accedere praesumpserant; ac ecclesiarum, monasteriorum vel prioratuum huiusmodi, regimini, gubernationi et administrationi se etiam ingerebant et immiscebant; ac ingerere et immiscere damnabiliter praesumebant, iidem praedecessores, cupientes huiusmodi damnis instantibus et futuris remedium adhibere opportunum, videlicet idem Bonifacius praedecessor noster, unam perpetuo valituram constitutionem, quae incipit Iniunctae, per quam inter alia sanxit, Ut episcopi etc.

§ 2. Alexander vero praedecessor me- Alexander aumoratus, ipsius Bonifacii praedecessoris tem poenas eisinhaerendo vestigiis, ac de consilio tunc literas provisiovenerabilium fratrum suorum S. R. E. nis expedirent. cardinalium, auctoritate apostolica et ex eius certa scientia, aliam, quae incipit Ex iniuncto, edidit constitutionem, per quam etiam inter alia statuit et decrevit quod omnes et singuli patriarchae, archiepiscopi, episcopi, electi, administratores, commendatarii, abbates et priores huiusmodi, quibus per eum, auctoritate apostolica, hactenus de aliqua patriarchali, metropolitana vel episcopali, ecclesiis vel monasteriis, seu de prioratibus conven-

(1) Extravag. 1, De elect.

tualibus, etiam in administrationem vel commendam provisum extitisset, et eorum literas, usque ad totalem expeditionem et receptionem earumdem literarum inclusive, expediri non fecissent, sub poena privationis ecclesiarum, monasteriorum et prioratuum huiusmodi et omnis iuris ex provisionibus praedictis quomodolibet acquisiti (quam quemlibet negligentem incurrere voluit eo ipso, et quod ecclesias et monasteria ac prioratus negligentium praemissa ad effectum perducere, ex ea die, prout ex tunc, praefata auctoritate vacare, et Apostolicae Sedis dispositioni specialiter reservata fore decrevit et declaravit), tenerentur et deberent literas huiusmodi, super provisionibus ipsis per se vel alios, usque ad praefatam earum totalem expeditionem ac receptionem, ut praemittitur, inclusive, expediri fecisse, infra annum a data provisionis factae continue computandum. Illi vero, quibus provideri contingeret quomodolibet in futurum de ecclesiis, monasteriis aut prioratibus huiusmodi, seu aliquo eorumdem, sub poena simili, quam, ut praefertur, incurrerent, etiam infra annum a die provisionis faciendae continuo computandum, similiter tenerentur et deberent literas ipsas, etiam usque ad praedictam totalem expeditionem et receptionem inclusive, expediri fecisse. Et interim, sub eadem poena, per se vel alios, absque literis provisionis in forma, de regimine, gubernatione seu administratione, vel quasi, ecclesiarum, monasteriorum prioratuumque praedictorum vel alicuius eorum, seu bonorum eorumdem, in spiritualibus vel temporalibus nullatenus se ingerere, vel aliter se immiscere, aut super his vel eorum aliquo, seu dependentibus vel connexis, iurisdictionem aliquam quomodolibet exercere praesumerent, ceterisque poenis contra praedictos, a iure vel ab homine, etiam ratione negligentiae muneris consecrationis vel benedictionis non suscepti, statutis, inflictis et aliis in suo

robore permansuris, irritum et inane censeri ex ea die, si secus vel aliter super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, in posterum contingeret attentari quomodolibet.

§ 3. Successive vero, recolendae me- Alias poenas moriae Pius Papa secundus, etiam prae- statuit Pius condecessor noster cupiens tam saluti ani- tes annatas colmarum, quam ipsius Camerae Apostolicæ lectoribus Camerae Apostolicæ indemnitati salubriter providere; ac exi-licae. stimans eos, quos in dicta Camera deinceps pro annata beneficiorum per eos auctoritate apostolica assecutorum, obligari contingeret, infra terminos eis constitutos, omnino Camerae praedictae satisfacturos, si, ultra sententiam excommunicationis, quam, non satisfaciendo in termino sibi praefixo, ipso facto incurrerent, aliqua per eum illis poena fortior infligeretur, praemissis, ac certis aliis rationabilibus causis animum suum moventibus, per quamdam constitutionem suam, quae incipit Romani Pontificis, perpetuo providit, et eadem auctoritate apostolica statuit et ordinavit, ac decrevit et declaravit quod omnes et singulae obligationes, quae ex illa die, super annatis quorumcumque benesiciorum, in dicta Camera reciperentur, intelligerentur, quod obligati pro se, si infra eis praefixos terminos, Cameræ collectoribus in partibus pro tempore existentibus, satisfacere defecissent, tam ipso facto, lapso eodem termino, sententiam excommunicationis incurrerent, quam beneficiis suis, pro quibus in dicta Camera se obligassent, omnino essent et censerentur privati; illi vero, qui non pro se, sed pro aliis, ut principales et privatae personae, super huiusmodi annatis se obligarent, ultra incidentiam excommunicationis sententiae praedictae, si in termino constituto dictae Camerae vel collectoribus non solvissent, ipso facto suis omnibus, quae obtinerent, beneficiis similiter intelligerentur esse privati, atque talium beneficia possent in eventum praedictum per quoscumque libere et licite impetrari.

§ 4. Dehinc, felicis recordationis Inno-Aliani consti- centius Papa octavus, similiter praedecesque Innoc. VIII. sor noster, per quamdam suam constitutionem, quae incipit Camerae Apostolicae, etc.

§ 5. Nos igitur cupientes ne provisio-Hous, consti-nes, concessiones et gratiae Apostolicae tutionem inno-vat lulius, quo ad Sedis, et praecipue quae a nobis emanapracterila; quo runt et pro tempore emanabunt, diu masentia et suu- neant in suspenso, sed persecte ad actum, ra, moderatur iuxta apostolicas constitutiones, deducan tur; et ne ecclesiarum, monasteriorum et praedictarum dignitatum ecclesiasticarum praelati, seu commendatarii et administratores, absque titulo et literis apostolicis, in animarum suarum periculum, regimini et administrationi eorumdem se ingerere, aut alias illis immiscere praesumant; ac ne Camerae Apostolicae redditus minuatur, sed damnis eiusdem obvietur, in praemissis omnibus providere, praedictorum praedecessorum nostrorum inhaerendo vestigiis, motu proprio et ex certa scientia, constitutiones praefatas, earum quamlibet innovantes, praesenti constitutione perpetuo valitura declaramus, decernimus, statuimus et ordinamus quod constitutiones Bonifacii, Alexandri, Pii et Innocentii praedecessorum nostrorum huiusmodi, etiam quoad poenas et censuras, etiam privationis, in eis expressas, quoad futura, in omnibus et per omnia, iuxta illarum tenores, qui omnes inviolabiliter perpetuis futuris temporibus observentur; quo vero ad praesentia et praeterita, constitutiones et ordinationes easdem moderamur sub hac forma, videlicet, quod, quoad patriarchas, archiepiscopos, episcopos, electos, administratores, commendatarios, abbates, priores et alios quoscumque, quibus auctoritate apostolica, de patriarchali, metropolitana vel cathedrali ecclesiis aut monasteriis, seu prioratibus conventualibus, etiam in administrationem vel commendam, hactenus provisum extitit, et super his literas usque ad totalem expeditionem et receptio-

nem earumdem expediri, infra terminum in constitutione Alexandri, praedecessoris huiusmodi, praefixum, non fecerunt; vel etiam sine literis confirmationis, provisionis vel commendae, consecrationis et benedictionis, ecclesiarum, monasteriorum vel prioratuum administrationem acceperunt et illi incumbunt; vel etiam quoad illos, qui pro annatis quorumcumque beneficiorum, in dicta Camera Apostolica, se pro seipsis vel aliis, infra certum tempus, pro solutione obligaverunt, et statutis terminis non solverunt, ac propterea sententias et poenas in praemissis constitutionibus et obligationibus contentas incurrerunt; si citra montes, infra quatuor; Provisos, si insi ultra montes, infra octo menses, a die tra statutum in publicationis praesentium in Cancellaria ne terminum li-Apostolica computandos, literas huius- teras expediemodi totaliter expedierint et ad se rece-solverint, a perperint, et de his quae debent Camerae in praefat. conpraedictae satisfecerint: ex tunc (dum ta-stitutionibus lamen per provisiones, collationes seu alias quaslibet dispositiones de ecclesiis, monasteriis, prioratibus, dignitatibus et beneficiis praedictis, a praedicta Sede Apostolica, vel alias a quocumque vel quomodocumque factas, non sit alteri, ante datam huiusmodi constitutionis nostrae, ius quaesitum) eo ipso ab excommunicationis sententia et aliis poenis, quibus per praedictas constitutiones vel obligationes respective obligati essent, absoluti, et ad beneficia quibus propterea privati essent, plenarie restituti, auctoritate nostra censeantur, perinde ac si praemissa omnia et singula in ipsis constitutionibus contenta observassent, et poenas praefatas non incurrissent.

§ 6. Quod si praedictas literas non ex- Eos vero, qui pediverint et illis constitutionibus non pa- minum annatas ruerint, vel in terminis ipsis non solve-non solverint, rint, poenas praedictas, etiam privationis, vationi subileit. eo ipso incurrisse se noverint, quos etiani, tenore praesentis constitutionis, expresse poenis et censuris eisdem innodamus, et privatos declaramus. Et insuper, eadem

auctoritate apostolica statuimus et ordinamus quod illi, quos annatis huiusmodi dictae Camerae teneri constiterit, etiam si alias illas solvere nullatenus promisissent, seu ad illarum solutionem non aliter se specialiter obligassent, si literas hactenus desuper apostolicas, aliqua machinatione vel fraude adhibitis, solutione annatae, vel obligatione in eadem Camera minime facta recepissent (dum tamen beneficia ipsa fuissent seu fuerint quomodolibet realiter assecuti), ad solutionem annatae et iurium praedictorum efficaciter teneantur. Et nisi infra quatuor menses, si citramontani; et octo menses, si ultramontani fuerint, a die publicationis praesentium in Cancellaria Apostolica computandos, de annata debita satisfecerint dictae Camerae Apostolicae vel eius collectoribus, de qua solutione appareat per instrumentum publicum, lapso dicto termino, beneficiis, pro quibus de annata solvenda tenentur, omnino sint et intelligantur eo ipso privati.

tans

§ 7. Et sic in omnibus et singulis Decretum ini- praemissis, etiam per quoscumque iudices, etiam S. R. E. cardinales et Palatii Apostolici auditores et alios, in Romana Curia vel extra eam, in causis, in quavis instantia, etiam per appellationem, vel alio quovis modo, quomodocumque et qualitercumque pendentibus, iudicari debere; ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, perpetuo decernimus et declaramus.

rogatoriae.

§ 8. Non obstantibus omnibus, quae Clausulae de- iidem praedecessores in praefatis suis constitutionibus voluerunt non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque. Ut autem haec innovatio, statutum, voluntas, decretum et ordinatio ac declaratio nostra ad omnium et singulorum notitiam deducantur; nullusque possit deinceps aliquam excusationem praetendere, aut ignorantiam allegare, utque perpetuo firma et illibata permaneant, anctoritate et te-

nore praedictis volumus et mandamus Man latum puut in valvis nostrae Cancellariae tribus vicibus, diversisque diebus, dum ipsa Cancellaria tenebitur et donec durabit, per aliquem ex cursoribus nostris affigantur et teneantur, exindeque in libris Cancellariae Apostolicae, ubi similia describi et registrari consueverunt, per officiales Camerae praedictae, ad quos per-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quinto, quinto kalendas augusti, pontificatus nostri anno II.

tinet, ad perpetuam rei memoriam, de-

scribantur et registrentur.

Dat. die 28 iulii 1505, pontif. anno 11.

### VII.

Privilegiorum congregationis monachorum B. Mariae Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, deputandi iudices, conservatores bonorum et personarum ipsius congregationis, eorumque conservatorum ampla iurisdictio (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causae huius indulti. — 2. Facultas et iurisdictio conservatorum Ordinis. — 3. Derogatio contrariorum. — 4. Indultum eligendi conservatores. — 5. Ampliatio facultatis conservatorum. — 6. Fides danda transumptis.

Iulius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fratribus patriarchae Aquileien., Neapolitan., Mediolanen., Florentin., Senen. archiepiscopis, Bononien. ac Eugubinen. episcopis, salutem et apostolicam benedictionem.

Militanti Ecclesiae, licet immeriti, dispouente Domino, praesidentes, circa curam ecclesiarum et monasteriorum omnium solertia reddimur indefessa soliciti, ut iuxta debitum pastoralis officii eorum occurramus dispendiis, et profectibus, divina

(1) In quamplurimis tamen attendendum Concil. Trid., sess. xiv, De Reform., cap. 5.

cooperante clementia, salubriter inten-

indulti.

§ 1. Sane, dilectorum filiorum abbatis Causae huius generalis et conventus monasterii Sanctae Mariae in Ancona, Ordinis S. Benedicti, Pientinae dioecesis, et visitatorum congregationis Montis Oliveti nuncupati, et aliorum abbatum, priorum et conventuum, monasteriorum et prioratuum praefati Ordinis et congregationis eiusdem conquestionem percepimus quod nonnalli archiepiscopi, episcopi aliique ecclesiarum praelati et clerici ac ecclesiasticae personae tam religiosae quam saeculares, necnon duces, marchiones, comites, barones, nobiles, milites, laici, communia civitatum, universale oppidorum, castrorum, villarum et aliorum locorum, ac singulares personae civitatum et dioecesum ac aliarum partium diversarum occuparunt et occupari fecerunt castra, villas et alia loca, terras, domos, possessiones, iura, iurisdictiones, necnon census, fructus, redditus et proventus dicti et aliorum monasteriorum, religiosorum locorum, seu membrorum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, monasteriis, prioratibus et locis dicti Ordinis et illius congregationi acquisitorum seu alias annexorum, ac illis subjectorum, et ab illis dependentium: ac nonnulla alia bona mobilia et immobilia, spiritualia et temporalia, ad abbates, priores, conventus et congregationem praedictos; necnon commissos vel oblatos, et oblatas vel commissas, congregationi et membris praefatis, seu sua bona dantes, spectantia, et ea detinent indebite occupata, seu ea detinentibus praestant auxilium, consilium vel favorem; nonnulli etiam civitatum et dioecesum ac partium praedictarum, qui nomen Domini in vanum recipere non formidant, eisdem abbatibus, prioribus, conventibus, congregationi, commissis seu oblatis super praedictis castris, villis, locis aliis, terris, domibus, possessionibus, iurisdictionibus, fructibus, censibus, red- | sonis quibuslibet, super restitutione hu-

ditibus et proventibus eorumdem, et quibuscumque aliis bonis mobilibus et immobilibus, spiritualibus et temporalibus, ac aliis rebus ad monasteria, prioratus, loca, membra et beneficia, ac abbates, conventus, congregationem, commissos seu oblatos, commissas seu oblatas huiusmodi spectantibus, multipliciter molestias et iniurias inferunt ac iacturas. Quare generalis, visitatores et alii abbates, priores et conventus ac congregatio praefati nobis humiliter supplicarunt ut, cum eis valde difficile reddatur, pro singulis querelis ad Apostolicam Sedem habere recursum, providere ipsis super hoc paterna diligentia curaremus.

§ 2. Nos igitur, adversus occupatores, Facultas et iu detentores, praesumptores, molestatores, vatorum Ordiiniuriatores huiusmodi, illo volentes eis- nis. dem abbatibus, prioribus, conventibus et congregationi remedio subvenire, per quod ipsorum compescatur temeritas et aliis aditus committendi similia praecludatur, fraternitati vestrae per apostolica scripta mandamus quatenus vos, vel sex aut quinque, seu quatuor aut tres, vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, etiamsi sint extra loca in quibus deputati estis conservatores et iudices, praefatis abbatibus, prioribus, conventibus et congregationi, commissis seu oblatis, efficacis defensionis praesidio assistentes, non permittatis eosdem super his et quibuslibet aliis bonis ac iuribus praesentibus et futuris, ad abbates, conventus et congregationem commissos vel commissas, seu oblatos vel oblatas, monasteria, prioratus, membra et loca praesentia et futura dictae congregationi spectantia, ab eisdem vel quibusvis aliis indebite molestari, vel eis gravamina seu damna vel iniurias irrogari, facturi dictis abbatibus, prioribus, conventibus et congregationi, commissis sive oblatis, cum ab eis vel procuratoribus suis aut eorum aliquo fue-

ritis requisiti, de praedictis et aliis per-

iusmodi castrorum, villarum, terrarum et aliorum locorum, iurisdictionum, iurium et bonorum mobilium et immobilium, reddituum quoque, proventuum ac aliorum quorumcumque bonorum praesentium et futurorum, necnon de quibuslibet molestiis et iniuriis atque damnis praesentibus et futuris in illis videlicet quae iudicialiter requirent indaginem, summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii; in aliis vero, prout qualitas corum exegerit, iustitiae complementum. Occupatores seu detentores, praesumptores, molestatores et iniuriatores huiusmodi, necnon contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis extiterint, quandocumque vel quotiescumque expedierit, auctoritate nostra, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Derogatio contrariorum

§ 3. Non obstantibus tam felicis recordationis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, in quibus cavetur ne quis extra suam civitatem et dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices et conservatores a Sede deputati praedicta, extra civitatem et dioecesim in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere, aut aliquos ultra unam diaetam a fine suae dioecesis trahere praesumant, dummodo ultra tres diaetas aliquis vigore praesentium non trahatur; aut quod de aliis quam manifestis iniuriis et molestiis atque damnis, et aliis quae iudicialiter requirent indaginem, poenis in eos, si secus egerint, et in id procurantes adiectis, conservatores se intromittant; quam Papiensi, de feriis cognoscendis primis et secundis causis in terris, locis inibi expressis ac aliis quibuscumque institutionibus a praedecessoribus nostris

delegatis et conservatoribus quam personis ultra certum numerum ad iudicium non vocandis, aut aliis editis, quae vestrae possent in hac parte iurisdictioni aut potestati, eiusque libero exercitio quomodolibet obviare, necnon statutis et consuetudinibus ecclesiarum, monasteriorum, religiosorum, civitatum et aliorum locorum, iuramento, confirmatione apostolica aut quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis quibusvis Ordinibus, monasteriis, prioratibus, praeposituris, praepositatibus, dignitatibus et personatibus, ac administrationibus et officiis, caeterisque beneficiis ecclesiasticis, abbatibus, prioribus, praepositis et in dignitate ecclesiastica constitutis ac aliis personis quibuslibet, etiam cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis fortioribus et efficacioribus concessis, quibus, etiam si de eis specialis, specifica et expressa, non autem per clausulas generales id importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, et in eis caveretur expresse quod in illis, non nisi sub certis inibi expressis modis et formis, aut nullatenus derogari possit, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; seu si aliquibus communiter vel divisim a Sede praefata indultum existat quod excommunicari, suspendi vel interdici. seu extra vel ultra certa loca ad iudicium evocari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi ac eorum personis et Ordinibus ac nominibus propriis mentionem, et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam praesentibus non expressam, vel totaliter non insertam, vestrae iurisdictionis explicatio in hac parte valeat quo-Romanis Pontificibus, tam de iudicibus modolibet impediri, et de qua cuiusque

toto tenore habenda sit in nostris literis j mentio specialis.

§ 4. Caeterum volumus, et apostolica Indultum eli- auctoritate decernimus quod omnes et singuli alii patriarchae, archiepiscopi, episcopi et alii locorum ordinarii, praesentes et futuri, eorumque pro tempore vicarii in spiritualibus generales, necnon quaecumque aliae personae in dignitate ecclesiastica constitutae, ac eorum singuli, quando et quotiens, pro parte abbatum, priorum, conventuum, congregationis, commissorum seu oblatorum, vel commissarum et oblatarum praedictorum, vel eorum alicuius, super praemissis vel eorum aliquo requisiti fuerint, ad praesentium literarum executionem procedere possint et debeant in omnibus et per omnia, perinde ac si praesentes literae etiam eis, cum clausula: quatenus ipsi omnes, vel duo aut unus eorum, specialiter directae fuissent.

cultatis conseivatorum

§ 5. Et si per summariam informatio-Ampliatio fa- nem super his per vos aut eos habendam, vobis aut eis constiterit quod ad loca, in quibus occupatores, detentores, praesumptores, molestatores, iniuriatores huiusmodi ac alios, ad quos praesentes literae pervenerint, pro tempore morari contigerit, pro monitionibus et citationibus de eis facientibus tutus non pateat accessus, nos vobis et aliis patriarchis, archiepiscopis, episcopis, ordinariis et personis in dignitate ecclesiastica constitutis, praedictas citationes et monitiones quaslibet per edicta publica locis affigenda publicis et partibus illis vicinis, de quibus sit verisimilis coniectura, quod ad notitiam citatorum et monitorum huiusmodi pervenire valeant, faciendi, plenam et liberam earumdem tenore praesentium concedimus facultatem. Ac volumus et praedicta auctoritate decernimus quod monitiones et citationes huiusmodi perinde arctent ipsos monitos et cita-

tos, ac si eis et specialiter et personaliter insinuatae et intimatae legitime extitissent; quod quilibet vestrum ac patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, ordinariorum, vicariorum et personarum in dignitate praefata constitutarum praedictorum prosequi valeat articulum etiam per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit impedimento canonico praepeditus; et, a data praesentium, sit vobis et ipsis et unicuique vestrum et eorum, in praemissis omnibus et eorum singulis, coeptis et non coeptis, praesentibus et futuris, perpetua potestas et iurisdictio attributa, ut eo vigore eaque firmitate vos et ipsi possitis, et quilibet vestrum et eorum possit in praemissis omnibus, coeptis et non coeptis, praesentibus et futuris, et pro praedictis procedere, ac si praedicta omnia et singula coram vobis seu ipsis coepta fuissent, et iurisdictio eorum et vestra ac cuiuslibet vestrum, in praemissis omnibus et singulis, per citationem vel modum alium, perpetuata, legitime extitisset.

§ 6. Et quia nihilominus difficile foret Fides danda praesentes literas huiusmodi ad singula quaeque loca, in quibus de eis forsan mentio facienda fuerat, deferre, eadem apostolica auctoritate decernimus quod earum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, ac sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, in iudicio et extra, ac ubilibet plena fides adhiheatur, et eis stent in omnibus et per omnia, perinde ac si ipsae originales literae exhiberentur et ostenderentur, constitutione apostolica super conservatoribus et alia qualibet in contrarium edita non obstantibus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae mov, 8 kal. novembr., pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 25 octobris 1505, pont. anno 11.

### VIII.

Contra homicidas et alios capitaliter bannitos, aut sibi ius dicentes, aut cavalcatam facientes etc., eorumque receptatores et fautores.

### **SUMMARIUM**

Proæmium. — 1. Pius II contra homicidas edidit bullam. — 2. Sixtus IV eam confirmavit. — 3. Hic Pontifex illas innovat, — 4. Extenditque ad quoscumque alios capitaliter condemnatos; — 5. Receptationem eorumdem et favorem prohibet; -6. Contravenientibus poenas infligit; -7. Revelationem praecipit; — 8. Obstantibus derogat. - 9. Publicatio huiusce constitutionis.

### lulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Cum homines se invicem, quantum possunt, ratione et auxilio fovere debeant. ideo Deo et hominibus abominabiles esse viros sanguinum avidos propheta testatur, nec immerito; cum horrenda saevitia, non solum corporum, sed etiam animarum eorum, quos interimunt, si non sint armis spiritualibus, divina praeveniente gratia, praemuniti, mortem procurare noscantur, pro quibus Dominus noster Iesus Christus mortem subiit temporalem. Ad reprimendum igitur talium conatus nefarios plurimum conferre arbitrantes eos, qui huiusmodi detestabile scelus patrare non expavescunt, iustitia punire, et cupientes latas pro tempore contra eos condemnationes debitae executioni demandari, ea quae, pro talium condemnationum faciliori executione et sicariorum huiusmodi persecutione, a praedecessoribus nostris provide emanarunt, ut eo firmius observentur, quo fuerint saepius apostolica auctoritate munita, libenter approbantes, munimine roboramus; ac alia pro Urbis nostrae et aliarum civitatum, terrarum et provinciarum nobis subiectarum, necnon civium et incolarum eorumdem commodo, pace et tranquillitate desuper statuimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem per fel. record. Pius II contra Pium Papam secundum, praedecessorem dit bullam. nostrum, accepto quod, a certis annis tunc elapsis citra, in terris, locis et tenimentis R. Ecclesiae mediate vel immediate subiectis quamplura etiam ex levibus causis commissa esse reperiebantur homicidia, etc. (1).

§ 2. Et deinde piae memoriae Sixtus sixtus IV eam Papa IV, etiam praedecessor noster, ac-confirmavit. cepto per eum quod in ipsius Pii praedecessoris literis contenta, a certis annis tunc elapsis citra, non fuerant observata etc, prout in singulis literis praedictis plenius continetur.

§ 5. Cum autem tempore assumptionis Hic Pontif. ilnostrae ad summi apostolatus apicem, pro- las innovat, pter guerras, quibus non solum civitates, terrae et loca temporali dominio eidem Romanae Ecclesiae subiecta, sed etiam tota Italia decem fere annis, magno cum omnium in eis habitantium incommodo, vexata fuerunt, in eisdem civitatibus, terris et locis, praesertim in Urbe nostra, intestina ac diuturna odia et discordias civilesque dissensiones vigere, ac furta, latrocinia, homicidia passim perpetrari cognoverimus, mente revolventes praefatum Sixtum, praedecessorem et avunculum nostrum, qui nos ad cardinalatus honorem evexit, ad decorem et venustatem Urbis praedictae et illius temporum (2) restaurationem, ac personarum eiusdem Urbis, ac aliarum civitatum et locorum eidem Romanae Ecclesiae subjectorum commoda aciem suae considerationis extendisse, illius exemplo promoti, animum ad sedandum discordias et odia, tam in dicta Urbe, quam in aliis civitatibus, terris et locis dictae Ecclesiae subjectis, ad firmandam perpetuam pacem et quietem, non sine maximis animi et corporis molestiis et curis, pro subditorum nostrorum commodis applicavimus, idque opportunis iuris remediis omni studio efficere cupimus. Habita igitur super iis cum fratribus nostris S. R. E. cardinalibus deliberatione matura et de illorum consilio,

(1) Caetera legere est in Constit. vii Pii II, pag. 156. (2) Legimus templorum (R. T.).

literas Pii et Sixti, praedecessorum praedictorum, et, prout illas concernunt, omnia et singula in dictis literis contenta, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus et innovamus, et robur sirmitatis perpetuae obtinere debere decernimus.

condemnatos;

§ 4. Ac alias ad bannitos, exititios et Extenditure ad rebelles aut alios, pro quocumque alio crihos capitaliter mine capitali, a quibusvis officialibus, tam in dicta Urbe, quam extra eam et in terris eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectis, ius dicentibus pro tempore condemnatos ac brigosos nuncupatos, pacem, iuxta ordinationes dictae Urbis apostolica auctoritate approbatas, facere recusantes, necnon ius sibimet contra alios dicentes, aut cavalcatas, sine Romani Pontificis aut officialium suorum speciali licentia, facientes vel moventes, praefata auctoritate, de eorumdem fratrum consilio, extendimus.

§ 5. Ac universis et singulis, tam laicis

Receptationem quam ecclesiasticis, cuiuscumque status, vorem prohibet; gradus, ordinis, excellentiae, dignitatis, ducibus quoque, comitibus, baronibus, domicellis, necnon communitatibus civitatum, terrarum, castrorum et aliorum quorumcumque locorum, nobis et eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, districte praecipiendo mandamus et inhibemus, ne aliquis eorum homicidas, bannitos, exititios et rebelles, aut pro alio capitali crimine condemnatos, aut brigosos pacem facere recusantes, seu ius sibi contra alium dicentes, aut cavalcatas facientes vel moventes in corum civitatibus, castris seu locis aliis quibuscumque recipere et retinere; seu auxilium, consilium vel favorem, directe vel indirecte, publice

§ 6. Et si aliquis contra inhibitionem Contravenien- et mandatum huiusmodi, quovis modo, directe vel indirecte, de cetero venire praesumpserit, nos omnes et singulos sic con-

receptare praesumant.

velocculte, per se vel alium, praestare, aut

in eorum domibus seu castris recipere et

tum praefatos, ac alios praedecessores nostros Romanos Pontifices et Apostolicae Sedis legatos, etiam satis est debite provisum, excommunicationis maioris et anathematis sententiam, a qua nonnisi a nobis vel eisdem successoribus, praeterquam in mortis articulo constituti et debita satisfactione praemissa, absolvi possint, incurrere, eosque omnibus et singulis privilegiis, gratiis, libertatibus, indultis, exemptionibus, immunitatibus realibus et personalibus, ac civitatibus, castris, terris, locis et dominiis eorum, dignitatibus et honoribus, iuribus, officiis, ac etiam feudis et concessionibus quibuscumque, quae a nobis et Romana ac quibuscumque aliis ecclesiis obtinere noscuntur, sub quacumque verborum forma et tenore, ac cum quibusvis fortissimis et insolitis clausulis, immunitatibus, exemptionibus et privilegiis, etiam praeservativis ab incursu poenae privationis ipso iure (quorum tenores, ac si de verbo ad verbum inserti forent praesentibus, pro expressis haberi volumus) eo ipso privatos et inhabiles, ac indignos ad illa et quaelibet alia in posterum obtinenda, et quoscumque actus legitimos exercendos fore nunciamus; et illa per nos et successores nostros, absque aliqua declaratione super incursu poenae privationis huiusmodi aut citatione eorum, qui privationis pænam incurrerint, facienda, aliis personis in feudum seu vicariatum aut alias, ac si per lapsum temporis concessionis aut finitam lineam ad dictam Cameram revertissent, libere concedere, ac alias de illis disponere posse decernimus et declaramus; necnon civitates, terras, castra et loca praedicta Camerae Apostolicae confiscamus, incorporamus, applicamus et appropriamus, ac confiscata, incorporata, applicata et appropriata esse, sicque contravenientes pro rebellibus eiusdem Romanae Ecclesiae haberi et censeri debere volumus, eorum subditos et vassallos et arcium, civitatum, terrarum, castrorum et locorum praedictorum travenientes, contra quos per Pium et Six- | castellanos, a quocumque fidelitatis iura-

fligit;

mento, quo ipsi essent quomodolibet adstricti, penitus absolventes; civitates quoque, terras, castra et loca praedicta, si ad eiusdem Romanae Ecclesiae obedientiam se non reduxerint, seu in praemissis quomodolibet deliquerint, et etiam quorumcumque eis consilium, auxilium vel favorem, quovis modo, directe vel indirecte, publice vel occulte praestantium, etiam quacumque ecclesiastica vel mundana, etiam si regali praefulgeant dignitate et excellentia, ut praefertur, et ad quae eos declinare contigerit, ecclesiastico subiicimus interdicto, tamdiu firmiter observando, donec ibidem fuerint, etiam per triduum post inde discessum.

praecipit;

§ 7. Illos quoque, qui aliquem scive-Revelationem rint culpabilem in praedictis, et nobis vel successoribus nostris, infra trium dierum spatium, non retulerint vel alicui, per quem ad nos verbum fideliter perferatur, similes poenas incurrere volumus.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus Obstantib de- et ordinationibus apostolicis contrariis quibuscumque, aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuscumque aliis privilegiis, indultis et literis apostolicis generalibus vel specialibus super recipiendis bannitis et homicidis ac brigosis et aliis praedictis, quorumcumque tenorum existant, per quae praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis, quae, quoad hoc, cuiquam volumus nullatenus suffragari.

tionis.

§ 9. Ut autem praesentes literae ad Publicatio bu- omnium notitiam deducantur, volumus et mandamus illas in valvis basilicarum Principis Apostolorum et Sancti Ioannis La-Bull. Rom. Vol. V. 53

teranensis de Urbe affigi, ut ii, quos literae ipsae concernunt, quod ad ipsos non pervenerint, aut illas ignoraverint, nullam possint excusationem praetendere vel ignorantiam allegare, cum non sit verisimile quod ad ipsos remaneat incognitum, quod tam patenter fuerit publicatum.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quinto, quinto kalendas decembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 27 novembris 1505, pont. anno III.

### IX.

Prohibitio appellandi in causis criminalibus provinciae Marchiae in Statu ecclesiastico, non facto deposito poenae pecuniariae, in qua rei condemnati sunt.

#### SUMMARIUM

Causae constitutionis. -1. Constitutio -2. Et inhibitio (de qua in rubrica). — Decretum irritans.

Iulius episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Nicolao provinciae nostrae Marchiae Anconitanae thesaurario, salutem et benedictio. nem apostolicam.

Accepimus fisco Camerae Apostolicae istius nostrae provinciae damnum non causae constileve inferri, delictaque impunita rema- tutionis. nere ex praetextu appellationum, quae in maleficiorum causis, tum ante condemnationem tum post, interponuntur, propter quas, cum aut ad Urbem aut alio causae ipsae transferuntur, indecisae et minus pro ipso fisco defensae remanent.

§ 1. Quamobrem, volentes damno et impunitati praedictis occurrere, tibi committimus et mandamus ut nullam in aliqua causa alicuius maleficii aut fractae pacis, induciarum vel treguae, etiamsi de

nova causa aut de habendo recursu diceret, appellationem admittas, aut admitti sinas per aliquem iudicem vel officialem, nisi prius effectuale depositum penes te fecerint de poena, in qua appellans condemnatus fuerit aut foret condemnandus, prout in constitutionibus provincialibus et aliis praedecessorum nostrorum et nostris literis, ad quas relationem haberi volumus, plenius continetur.

An. C. 1506

§ 2. Inhibentes etiam praesentibus gu-Et inhibitio (de bernatoribus, vicelegatis, locumtenentibus et aliis quibuscumque officialibus ipsius provinciae, quocumque nomine nuncupatis, ut appellationem aliquam in dictis causis admittere nullo modo audeant vel praesumant, nisi per te eis prius constiterit de effectuali deposito, ut praemitti-Decretum irii- tur, facto. Decernentes ex nunc irritum et inane, si secus a quocumque aliquid praesumptum fuerit attentari. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 16 iunii, millesimo quingentesimo sexto, pontificatus nostri anno 3.

Dat. die 16 iunii 1506, pontif. anno III.

### X.

Iurisdictio et auctoritas clericorum Rev. Cam. Apost. praesidentium aliquot ex se ipsis annis singulis transmittendi ad loca Status ecclesiastici visitanda, officialesque et alios quoscumque delinquentes coercendos.

### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Causae ferendi decreti. — 2. Constitutio (de qua in rubrica). — 3. Facultates ad reos detegendos et puniendos necessariae. - 4. Obedientia ad hoc deputatis praestanda. — 5. Quibuscumque non obstantibus. - 6. Fides transumptorum huius bullae.

Iulius Papa II ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncto nobis desuper apostolicae servitutis officio, ad ea libenter intendimus, per quae gregem dominicum, praesertim civitatum et locorum temporali dominio S. R. E. mediate vel immediate subiectorum, divina disponente clementia, nobis commissum, intra iustitiae tramites, cum pace et iustitia gubernare, regere et ab oppressionibus liberare possimus.

§ 1. Sane, fuit fide dignorum testimo- Causae ferendi nio relatum quod nonnulli provinciarum, decreti. civitatum et locorum praedictorum gubernatores, locatenentes, vicelegati, thesaurarii, dohanerii, gabellarii, castellani, armorum ductores, camerarii, exactores, priores, antiani, consules, consiliarii, vicarii et ecclesiarum et piorum locorum praelati, rectores et procuratores damnorum datorum et alii cuiuscumque nominis clericalis vel saecularis auctoritatis vel iurisdictionis officiales, executores et aliae privatae personae, qui ministerio iustitiae et negotiis publicis praepositi sunt, non modo illa, ut debent, non servant et servari curant et faciunt, sed quandoque, in populorum praedictorum et fisci nostri apostolici damnum non modicum, et animarum suarum periculum et detrimentum, vel personarum acceptione, vel simoniae, odii seu amoris labe et aliis mundanis illecebris corrupti, statuta et bonas consuetudines non servando, corrumpunt; tyrannidem exercent et iustitiae ministros impediunt, iustitiam laedunt; populorum, communitatum et privatarum personarum facultates exhauriunt; et fisci introitus auferunt et in rem suam vertunt vel aliter male pertractant: ex quibus peccandi licentia crescit, et usurarii et monetarii multiplicantur; et aliqui abbates, priores, ministri seu quicumque alii monasteriorum et conventuum rectores, praepositi et gubernatores quocumque alio nomine nuncupati; et ipsi et ctiam alii clerici saeculares, ecclesiarum praelati, rectores et

beneficia obtinentes suis religiosis extra monasterium morandi facultatem de facto concedunt, et aliunde ad se venientes religiosos transeuntes, contra fel. rec. Martini V, et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum et nostras constitutiones, recipiunt, et beneficia, etiam saecularia et quibus cura imminet animarum, habere et tenere, etiam sine dispensatione apostolica, consentiunt et permittunt; et bona ecclesiarum, tam coniunctis et amicis quam aliis, variis fictis titulis, non iustis pretiis, alienaverunt et alienare non desistunt; et quidam alii iniquitatis filii, procurante humani generis inimico, Sedis Apostolicae vel alterius auctoritatem habentis indulgentiarum facultatem habere, vel dictae Sedis nuncios seu commissarios esse, licet falso, asserentes et fingentes, ac christifidelibus suadentes, pecunias et alia munera quaestuando extorquere, et falsi crimen committere non verentur; et, quod magis abominabile est, a casibus Sedi Apostolicae reservatis et votorum, etiam perpetuorum, et visitationis sepulchri Dominici, S. Iacobi in Compostella, S. Spiritus in Saxia et liminum Principum Apostolorum de Urbe, absolvere, et huiusmodi ac graviora peccata, praeter omnem eorum auctoritatem, remittere et super illis dispensare animasque illaqueare praesumunt.

qua in rubrica).

§ 2. Nos igitur, qui inter varias curas, Constitutio (de quibus continuo premimur, illa praecipue sollicitamur ut terrae et loca praedicta S. R. E. subiecta sub statu tranquillo et pacis amoenitate gubernentur, et ecclesiarum et locorum piorum bona non dissipentur, et christifidelium ibidem consistentium animae falsis suggestionibus non perdantur, volentes super iis, ut nobis incumbit, de opportuno remedio providere, et malorum praedictorum fomenta de medio tollere, et penitus extirpare; et quia huiusmodi crimina, inconvenientia, ex delinquentium calliditate seu aliquo-

vel ad dictam Cameram Apostolicam non deferuntur, et impunita, utpote ignota, relinquuntur; quodque occurrere non possumus praemissis, nisi aliquis nobis et S. R. E. fidus et probatus, et cui Status praedicti cura incumbat, assumatur; ac attendentes quod dilecti filii clerici Camerae Apostolicae praesidentes, quibus omnium locorum et terrarum S. R. E. in temporalibus praecipue cura imminet, et qui subditorum praedictorum et aliorum ad se recurrentium querelas audiunt et illis remedia tribuunt opportuna, provida deliberatione statuentes et ordinantes, decernimus ac perpetua inviolabili lege ordinamus et sancimus quod dicti clerici praesidentes, anno quolibet, aliquos ex eis deputent, qui ad loca praedicta se conferant, et super praemissis omnibus et singulis diligenter inquirant et investigent, et praedictorum omnium crimina et defectus audiant, et omni meliori modo reperiant, et repertos solemni adnotatione describant, et communitatibus et particularibus personis ablata restitui faciant aut referant, et in praedicta Camera proponant, ubi, iuxta constitutiones felicis recordationis Sixti IV, praedecessoris nostri, vota reddantur, et causae huiusmodi stylo et more camerali, iustitia mediante, decidantur et terminentur, et reperti culpabiles debitis poenis plectantur, molestentur et puniantur.

§ 3. Volumus insuper quod clerici, Facultates ad quos, ut praemittitur, ad loca praedicta roos deteg. et puniendos nedestinari contigerit, ad effectum omnia cessariae. inveniendi et reperiendi, quascumque personas publicas et privatas, cuiuscumque gradus, præeminentiae, conditionis et dignitatis mundanae vel ecclesiasticae censeantur, etiam communitates, corpora, collegia, tam super facto proprio quam super testimonio ferendo, seu pro libris, scripturis et documentis ad causas praedictas facientibus, seu illas pro arbitrio dicti clerici concernentibus, edendis et rum potentia, ut praedictum est, ad nos exhibendis, cogere, compellere; et, si opus

est, mulctare, punire, et sub poenis pecuniariis et censuris ecclesiasticis; et, si eis videbitur, per tormenta, carceres et alios legitimos modos veritatem eruere possunt, taliter quod opera tenebrarum malignantium calumniis et diabolicis versutiis non legantur, sed bene cognita funditus eradicentur.

§ 4. Mandantes legatis, vicelegatis, gu-O'edicutia ad bernatoribus et locatenentibus, archiepiscopis, episcopis, gentium armorum capitaneis, thesaurariis, baronibus, vicariis, domicellis, marescallis, barisellis, armorum ductoribus, iudicibus, communitatibus et omnibus aliis publicis et privatis personis, quomodocumque nuncupatis, et singulis antedictis et ipsorum cuilibet, in virtute sanctae obedientiae, ut eisdem clerico praesidenti vel clericis praesidentibus, deputato, deputatis vel deputandis assistant, et omnem obedientiam exhibeant, eiusque mandata inviolabiliter observent, et ab aliis, prout iusserint seu iusserit, observari faciant, eique vel eis, de opportunis favoribus, auxiliis et praesidiis, assistant et provideant.

non obstant.b.

§ 5. Praemissis ac constitutionibus et Quibascompoe ordinationibus apostolicis, necnon statutis et locorum municipalibus consuetudinibus et praescriptionibus, ac quibusvis privilegiis, indultis et immunitatibus, exemptionibus, concessionibus, dispositionibus et literis, tam per quoscumque Romanos Pontifices vel Sedem Apostolicam, sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis, irritantibusque decretis, etiam ex motu proprio et ex certa scientia, et apostolicae potestatis plenitudine, et ex quibusvis, etiam maximis et urgentissimis causis et necessitatibus, communiter vel divisim hactenus concessis, factis, confirmatis, approbatis et innovatis, nominatim, specialiter et expresse et in posterum forsan concedendis, faciendis, confirmandis, approbandis et innovandis, quibus, etsi pro eorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specifica et expressa ac individua mentio habenda foret, praesentibus, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro sufficienter expressis habentes, quoad praemissa dumtaxat, harum serie, eisdem motu et scientia, specialiter et expresse derogamus, et illa nemini aliquo umquam tempore suffragari volumus et decernimus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem quod transumpto Fides transumin Camera Apostolica facto adhibeatur ple- fac. na fides, quemadmodum propriis originalibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesima secunda iulii, millesimo quingentesimo sexto, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 22 iulii 1506, pontif. anno III.

### XI.

Contra clericos et ministros Rev. Cam. Apostol., quomodolibet in contractibus rerum cameralium participantes.

### SUMMARIUM

Causa huius prohibitionis. — 1. Prohibitio participandi in contractibus rerum cameralium. - 2. Poena scientium et non revelantium.

## Iulius episcopus servus servorum Dei, motu proprio, etc.

Percepimus a fide dignis ac pluries in - Cara haius formati fuimus quod in appaltu aluminum, Sanctae Cruciatae vel concessionum dohanarum, thesaurariae ac salariae et aliarum rerum, quae per nos seu ordine nostro, per praesiden. et clericos Camerae nostrae Apostolicae conceduntur, ad nos et fiscum nostrum spectan., nonnulli se intro-

mittunt, immiscent et forsitan pro eorumdem interesse participant, in maximum praeiudicium nostrum et rerum fiscalium, viam veritatis non agnoscentes, in eorumdem evidens periculum animarum.

ticipandi in coneamerahum.

§ 1. Quare nos, super praemissis provi-Prohibitio par- dere volentes et indemnitati nostrae conteactibus rerum sulere, motu simili et ex certa nostra scientia ac de plenitudine potestatis, per praesentes praecipimus et mandamus, sub excommunicationis latae sententiae poena, necnon privationis omnium et quorumcumque officiorum et dignitatum ac emolumentorum, ex eadem participatione vel alias quomodolibet provenientium et fisco nostro applican., ne aliqua persona dictorum clericorum et praesidentium, seu thesaurarii fiscalis pro tempore existen. et aliarum personarum, quae negotia nostra gerunt vel ministrant, cuiuscumque gradus vel dignitatis, etiam si cardinalatus existat, audeat vel praesumat, quovis colore vel causa, se intromittere aut ad partem facere, ut vulgariter dicitur, vel participare quoquomodo, aut auxilium, consilium vel favorem praestare, quod in eius seu eorumdem utilitatem vel commodum quovis modo ex eisdem evenire possit, alicui vel in aliquibus personis, dum appaltus dohanae, thesaurariae, salariae vel aliquae aliae res, quae ad Cameram nostram spectarent vel pertinerent, locata fuissent vel conducta ad vitam vel ad tempus, vel alias quovis modo datae vel concessae.

tum et non revelantium

§ 2. Mandantes propterea, sub eisdem Poena scien- poenis, omnibus et quibus cumque personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, cuiuscumque conditionis existant, quae de praemissis notitiam habuerint vel ad nos vel gubernatorem nostrum pro tempore servientem, per se vel alium, significent et manifestent, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Placet, et ita motu proprio mandamus.

### XII.

Approbatio et institutio Ordinis Fratrum Minimorum S. Francisci de Paula, qui alias Eremitae nuncupabantur, et confirmatio unius Regulae a B. Francisco pro dictis fratribus et alterius pro sororibus et etiam pro tertiariis editae, cum plurimarum gratiarum et privilegiorum elargitione, quae propterea Mare Magnum appellatur (1).

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1, 2. Sixt. IV et Innocentius Ordinem approbarunt et gratias concesserunt. — 3. Alexander VI Regulam B. Francisci in XIII capit. approbavit, — 4. Ordinisque gratias confirmavit alia bulla. — 5. Ordinum Mendicantium privilegia Sixt. IV et Innocen. VIII ac Alexand. VI ad istum Ordinem extenderunt, - 6. Alexander Regulam pro fratribus a beato Francisco reformatam et aliam pro tertiariis ab eo editam approbavit; — 7. Societatemque istorum eremitarum in Ordinem fratrum Minimorum instituit, et gratias iam concessas confirmavit; — 8. Dictamque Regulam a fratribus Minimis servari iussit; — 9. Tertiariorum quoque Regulam suscipi posse decrevit; --10. B. Franciscum dicti Ordinis generalem correctorem declaravit; — 11. Indulgentiasque Ordini concessit; — 12. Bona omnia pie elargita retinendi facultatem dedit. — 13. Iulius B. Francisco nova condendi statuta dedit facultatem; — 14. Privilegia quatuor Ordinum Mendicantium communicavit; - 15. Eaque ad portantes habitum et famulos ac eligentes sepulturam in domibus Ordin. extendit; — 16. Clericis Ordinis ut promoverentur ad ordines concessit; — 17. Molestantes hos fratres excommunicavit; — 18. Privilegia Ordinis omnibus eius locis communicavit; - 19. Praelatos Ordinis ornamenta eccles. benedicere posse voluit; — 20. Nova loca construendi fecit auctoritatem. - 21. Ecclesias Ordinis quisque episcopus consecrare potest, recusante ordinario, — 22. Easque praelati Ordinis benedicere, et pollutas re-

(1) Primaevam istorum fratrum institutionem, et alia quae hunc Ord. concernunt, vide sup. in const. vii Sixti IV, pag. 212; Alexan. VI, const. II, pag. 352; et constitut. xiv, pag. 380.

conciliare possunt. — 23. Fratres etiam alterius Ordinis iam recepti, in isto permaneant, — 24. Confessoremque eligant, qui eos absolvat. — 25. Privilegia Ordinis tutricibus et fundatricibus communicantur. — 26. Statuta et Correctorium Ordinis observanda. — 27. Tres Regulae a B. Francisco efformatae, et a Iulio Papa confirmatae. — 28. Quia fratres molestabantur super domo S. Ulfrani de Abbatisvilla Ambianen. dioecesis, — 29. Commissum arch. Parisiensi ius suum fratribus reddere. - 30. Quaestio super solutione decimarum et quartae funeralis. — 31. Supplicatio pro parte huius Ordinis fratrum. — 32. Pontifex omnia Ordinis privilegia confirmat; — 33. Facultatem recipiendi quoscumque alios religiosos concedit, — 34. Confessionesque audiendi. — 35. Exemptionem a decimis et quarta funeralium elargitur; — 36. Privilegia data Ordini sub nomine eremitarum, concessa esse Minimis declarat; — 37. Omnes gratias quatuor Ordinum Mendicantium huic Ordini concessa esse decernit; — 38. Ordinem super eius conventibus molestari prohibet; - 39. Confluentibus sacramenta ministrari indulget, — 40. Apostatasque perquirere et punire; — 41. Indulgentias fratribus tutoribus, procuratoribus etc. elargitur; — 42. Sororib. etiam et aliis praenominatis privilegia Ordinis communicat; — 43. Contrariis derogat; — 44. Transumptis huius bullae credi iubet.

## Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Dudum ad sacrum Ordinem Minimorum, olim per fel. rec. Sixtum IV, Innocentium VIII et Alexandrum VI, Rom. Pontif. praedecessores nostros, salubriter approbatum, ac variis privilegiis cum Regulae approbatione multipliciter decoratum, nostrae considerationis aciem dirigimus. Dum etiam intra nostrae mentis abscondita revolvimus fructus uberes, quos, dextera Domini opitulante et Apostolica Sede benedicente, dilectus filius Franciscus de Paula, praedicti Ordinis pater ac institutor et quoad vixerit generalis corrector, exemplo B. Francisci, ardentissimus nostri Re-

demptoris imitator, in agro militantis Ecclesiae producere non desinit; acetiam salutifera exempla atque imitanda, quibus christifideles ex eiusdem Francisci de Paula et aliorum fratrum dicti Ordinis arctissima vita, quam ipsi, ad obsequendum Altissimo, sub evangelico iugo ac humili habitu et humilitatis spiritu, spreto saeculo ac pompis eius, voluntarie assumpserunt, in perpetua Christi servitute laudes divinas die noctuque summa cum devotione Domino persolventes, quotidie inducuntur; dignum, immo debitum reputamus ut Ordo ipse apud eamdem Sedem gratiam liberalitatis inveniat, et gratiae et privilegia illi quomodolibet concessa, per ipsius Sedis approbationem remaneant illaesa.

§ 1. Dudum siquidem praefato Sixto Sixt. IV et Inpraedecessori nostro etc. (1).

§ 2. Et successive praesatus Innocen- verunt et gratius, etiam praedecessor, per alias suas lite- tias concessoras, in quibus literae praedicti Sixti praedecessoris de verbo ad verbum insertae fuerunt, easdem Sixti, praedecessoris huiusmodi, literas ac omnia et singula in eis contenta recensens, laudationem, confirmationem, approbationem, communionem, suppletionem, decretum, exemptionem, susceptionem, voluntatem, concessionem et indulta huiusmodi, ac prout illa concernebant, omnia et singula in eis contenta et narrata auctoritate apostolica et scientia praedictis confirmavit, approbavit, suique scripti patrocinio, cum simili defectuum suppletione, communivit, et voluit et dicta auctoritate decrevit quod earumdem literarum suarum transumptis, manu notarii publici subscriptis et sigillo alicuius archiepiscopi vel episcopi aut alterius praelati munitis, prorsus, in iudicio et extra, fides plena adhiberetur et illis staretur in omnibus et per omnia, sicut ipsis originalibus literis adhiberetur et staretur, si forent exhibitae vel ostensae. Decrevitque irritum et inane, si secus super a quoquam,

(1) Omittitur narrativa huius bullae, quia cam habes loco citato in praeced. notula,

quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contingeret, communiter vel divisim, attentari.

Regulam beati

§ 3. Postmodum vero, pro parte Fran-Alexander VI cisci de Paula et eremitarum praedictorum, Franc. in Am eidem Alexandro praedecessori etiam excapitulis appro- posito quod ipse Franciscus de Paula, habens ad id ab eodem Pyrrho archiepiscopo specialem per illius literas facultatem, per eosdem Sixtum et Innocentium praedecessores successive confirmatam et ad quaecumque loca quae eidem congregationi donari contingeret, ampliatam, illarum vigore, pro salubri directione eremitarum societatis huiusmodi, nonnulla divini cultus augmentationem et animarum salutem vitaeque eremiticae huiusmodi perseverantiam et eorum votivae prosperitatis successus concernentia, sacris canonibus non contraria, sub Regula Ordinis fratrum Minimorum pauperum eremitarum dicti Francisci de Paula, in tredecim capitulis contenta statuerat et ordinaverat, quae voluerat et mandaverat per eiusdem societatis eremitas et fratres perpetuis futuris temporibus observari. Idem Alexander praedecessor, per aliquas suas, statuta et ordinationes huiusmodi ac omnia et singula in dictis capitulis contenta, quae tunc diligenter inspici, ac de verbo ad verbum in dictis suis literis inseri fecit, cum suppletione defectuum, approbavit et confirmavit.

tias confirmavit alia bulla.

- § 4. Praeterea, idem Alexander praede-Ordinisq. gra- cessor, per alias suas in forma brevis literas, omnia et singula privilegia, indulgentias, immunitates, exemptiones, gratias et indulta quaecumque Francisco de Paula ct eremitis huiusmodi ac eorum Ordini, domibus etiam ante erectionem huiusmodi Ordinis, dum adhuc eremitae nuncupabantur, per eosdem Sixtum et Innocentium suos, et ipsum Alexandrum nostros prædecessores, quomodocumque concessa, quae omnia et singula pro expressis haberi voluit, auctoritate apostolica praefata approbavit et perpetuae robur firmitatis eadem obtinere decrevit.
  - § 5. Et quia Sixtus et Innocentius, prae- omnia et singula in eis contenta; alia

decessores praefati, singula privilegia, exemptiones, immunitates, indulgentias et vilegia Sixt. IV indulta quaecumque Praedicatorum, Mino- et Innoc. VIII rum, Eremitarum Sancti Augustini ac Car- ad istum Ordimelitarum, necnon aliis Mendicantium Or-nem extendedinibus et corum cuilibet, ac illorum professoribus et domibus, ac eorum Ecclesias visitantibus quomodocumque concessa, ad Ordinem Minimorum huiusmodi extenderant; idem Alexander praedecessor pariter eorum extensionem confirmavit. Et si qua indulta, privilegia et gratiae, post datam extensionis huiusmodi, a dictis praedecessoribus vel ab ipso Alexandro eisdem Ordinibus Mendicantium aut alicui eorum concessa essent, illa etiam ad eosdem eremitas et fratres et ad illorum Ordinem ac domos extendit et ampliavit, ac ipsis suffragari voluit in omnibus et per omnia, ac si pro eisdem eremitis et illorum Ordine huiusmodi emanassent.

Paula et eremitarum seu fratrum praedi- gulam pro fractorum, eidem Alexandro praedecessori Francis. reforsimiliter exposito quod ipse Franciscus matam, et ade Paula tredecim capitula statutorum et riis ab eo ediordinationum praedictorum in decem capitula reduxerat, et eorum aliqua, pro salubri directione fratrum Minimorum Ordinis huiusmodi, olim societatis dictorum eremitarum, mutaverat; aliqua etiam addiderat, quae voluerat et mandaverat per eosdem fratres deinceps perpetuis futuris tempo-

Ordin. Men-

§ 6. Et deinde, pro parte Francisci de Alexander Reribus, prioribus omissis, pro salubri eorum Regula teneri et observari; quodque ipse Franciscus de Paula, Regulam seu modum vivendi sui tertii Ordinis, pro utriusque sexus personis, sub eadem Regula seu modo vivendi, quae septem dumtaxat clauderetur capitulis, poenitentiam agere volentibus, per eumdem Alexandrum praedecessorem benedici, approbari et confirmari cupiebat. Idem Alexander praedecessor Pyrrhi archiepiscopi, ac Sixti et Innocentii, praedecessorum praedictorum, ac suas literas praedictas, necnon

quoque privilegia, concessiones, immunitates, exemptiones et indulta quaecumque eisdem fratribus Minimis, ac eorum Ordini et domibus, a Sede praedicta vel eius legatis, seu alias quomodocumque facta et concessa; necnon reductionem, mutationem et alterationem dictorum decem capitulorum, seu Regulam ipsorum fratrum Minimorum, necnon Regulam seu modum vivendi tertii Ordinis pro utriusque sexus personis, et in utriusque Regulae capitulis contenta quaecumque, quae omnia diligenter inspici, ac de verbo ad verbum inseri fecit, cum suppletione defectuum approbavit et confirmavit.

confirmavit;

§ 7. Et pro potiori cautela, societatem Societatemque quondam eremitarum huiusmodi, Ordinem tarum in Ordi- fratrum Minimorum dicti Francisci de nem fratr. Mi- Paula, priore cassata et omissa, sub huiustuit, et gratias modi nova Regula erexit, et singulas literas praedictas ac in eis contenta quaecumque; necnon privilegia et indulgentias, tam generales quam speciales, concessiones immunitates, exemptiones et indulta quaecumque eisdem fratribus ac eorum Ordini et domibus, a Sede praedicta vel eius legatis, seu alias quomodocumque facta et concessa, quae omnia et singula, ac si in dictis suis literis inserta forent, haberi voluit pro expressis, innovavit et de novo concessit. Ac omnia quae circa statuta et ordinationes huiusmodi confirmata, et per eumdem Franciscum de Paula reducta, mutata et alterata fuerant, de novo reduxit, mutavit et alteravit.

vari inseit:

§ 8. Regulamque Minimorum fratrum Dictamque Re- huiusmodi sic innovatam, et Regulam seu bus Minimis ser- modum vivendi tertiariorum Ordinis eiusdem laudavit, benedixit, approbavit et confirmavit. Ac voluit Regulam ipsam sic innovatam, seu contenta in dictis decem capitulis, iuxta eorum tenorem, perpetuis futuris temporibus et per Ordinis Minimorum huiusmodi fratres, qui tunc erant et pro tempore essent, eo modo pro eorum regularibus institutis custodiri.

§ 9. Regulam quoque seu modum vi- Tertiarior, quovendi tertiariorum huiusmodi, per quas- scipi posse decumque personas utriusque sexus suscipi crevit, posse ac propria in Christo Regula et modo vivendi salutari et commodo, amplecti et observari.

§ 10. Ipsumque Franciscum de Paula, B. Franciscum non tam religiosissimi Ordinis Minimo- dicti Ordin gerum huiusmodi primarium patrem ac in- ctorem declarastitutorem, quam etiam priscorum bea-vit; torum patrum fidelissimum imitatorem, suarumque laudabilium institutionum diligentem innovatorem et personarum Ordinis Minimorum huiusmodi praecipuum patrem ac superiorem, et quamdiu viveret, generalem correctorem irrefragabiliter instituit, ac institutum laudavit et confirmavit.

- § 11. Ac etiam concessit et indulsit Indulgent Orquod omnes et singuli Ordinis Minimo-dini concessit; rum huiusmodi fratres, praesentes et futuri, qui singulis quadragesimae et aliis cuiuslibet anni stationum temporibus, aliquam ipsorum ecclesiam vel aliam, in qua eos pro tempore, cum obedientiae merito fore contingeret, visitarent et inibi ante illius altare maius quinquies Orationem Dominicam et totiens Salutationem Angelicam devote recitarent, omnes ac singulas indulgentias consequerentur et consequi possent, quas temporibus huiusmodi consequentur visitantes ecclesias stationum Urbis et alias extra illius muros pro stationibus deputatas, quasque fratres ipsi consequerentur et consequi possent, si ecclesias stationum huiusmodi temporibus personaliter visitarent.
- § 12. Instituit etiam atque ordinavit, Bona omni pie ob sanctae vitae quadragesimalis obser- elarg. retiaendi vantiam, quod, si quis, devotionis gratia dit, vel pietatis intuitu, perpetuas aut temporales eleemosynas Ecclesiae pauperumque fratrum Minimorum huiusmodi necessitatibus sublevandis pie legare vellent, liceret ipsis fratribus Minimis, a promissae paupertatis perfectione puritateque non recedendo, perpetuas et temporales elecmo-

synas huiusmodi, utensilia quoque ac oblationes quascumque, cuiuscumque etiam speciei existerent seu existere possent, quarum tamen dominium, ius et proprietatem, idem Alexander praedecessor, penes se ac Ecclesiam Romanam tunc penitus retinuit, nudo dumtaxat illarum usu fratribus Minimis huiusmodi relicto, per suos ac praefatae Sedis et eiusdem Ordinis Minimorum procuratores (ad hoc provida cura paternaque benevolentia deputandos), suo et dictae Romanae Ecclesiae nomine, ad se recipere. Ipsique procuratores eleemosynas huiusmodi fratribus ipsis Minimis, per se vel per alios, iuxta piam largientium devotionem et intentionem suamque constitutionem huiusmodi, fideliter distribuere seu distribui facere deberent. Laudavit etiam et approbavit quod, ubi perpetuae vel temporales eleemosynae huiusmodi fratribus ipsis Minimis legarentur, tunc civitatis, villae, castri, oppidi seu vici, ubi fratres Ordinis Minimorum huiusmodi loca passim habere contingeret, rectores, scabini, praesides, consules, electi, iurati aut domini de consilio vel alii officiales quovis nomine nuncupati, in primis unum vel plures recollectores eleemosynarum huiusmodi, quas fratribus ipsis Minimis, iuxta piam largientium intentionem, haberent distribui per ministerium oblatorum dicti Ordinis Minimorum vel amicorum spiritualium, per fratres Ordinis Minimorum huiusmodi pro tempore conventualiter electorum, qui (dum opus foret) deponi et innovari possent, deputare. Ac de locis et domibus, quae Ordini Minimorum huiusmodi, ac illius personis et fratribus, per quoscumque christifideles ubilibet concederentur, pro fratribus Minimis unum instrumentum publicum vel plura confici facere, ac eleemosynarum huiusmodi specialem curam et solicitudinem habere deberent. Quodque fratres ipsi Minimi, super eleemosynis huiusmodi, nullatenus cum aliquo, in iudicio vel extra illud, conten-

dere, sed potius, ut veri pacis filii et amatores, rectoribus, praesidibus, scabinis, iuratis et consulibus ceterisque officialibus praelibatis illarum curam relinquere ac, sine aliqua contentione, in Domino (qui non derelinquit sperantes in se) fiducialiter reponere, ac ostiatim mendicare haberent. Possent tamen fratres ipsi praefatos dominos de consilio et policiae gubernatores ceterosque officiarios, ad eleemosynas huiusmodi colligendas deputatos seu deputandos, benigne monere ut eis legatas eleemosynas huiusmodi, pro animarum suarum exoneratione, animarumque dictorum legantium salute, iuxta piam legantium huiusmodi deliberationem et intentionem, sibi fideliter impenderent. Quodque eleemosynae huiusmodi scripto redigi et fratribus ipsis Minimis capitulariter declarari; ac scripto taliter redactae seu redigendae infra cuiuslibet conventus Ordinis Minimorum huiusmodi quamlibet conventualem arcam quatuor clavibus claudendam reponi, ac per Ordinis Minimorum huiusmodi oblatorum vel amicorum spiritualium ministerium, in Ordinis huiusmodi ecclesiarum et fratrum usus converti. Et postquam fratribus ipsis Minimis de sibi requisitis vestimentis ac vitae necessariis ceterisque praeinsertis rationabiliter provisum foret, si adhuc ex perpetuis vel temporalibus eleemosynis huiusmodi aliqua superessent, illa charitative per rectores, scabinos, consules, electos ceterosque officiarios praefatos, de capituli localis scientia et consensu, in pias causas erogari deberent. Et ipsis fratribus Minimis ac eorum ecclesiis, ut praefertur competenter proviso, perpetuas aut temporales eleemosynas huiusmodi ullatenus procurare, vel iam procuratas augere eis minime liceret. Si tamen illae fratribus ipsis Minimis ultro largirentur, illarum census, per rectores, scabinos, iuratos et electos ceterosque officiarios praefatos, in pias causas similiter distribui deberentur. Ipsique fratres Or-

dinis Minimorum huiusmodi, in qualibet ipsorum ecclesia, tam constructa quam construenda, cippum seu truncum, ad quotidianas devotorum eleemosynas commode reponendas, utique habere possent.

§ 13. Et deinde, pro parte praefati Julius B. Fran-Francisci de Paula nobis exposito quod, cisco nova con dendistatut. do. licet olim per praefatum Alexandrum praedit sacultatem; decessorem, fratrum Ordinis Minimorum huiusmodi propria Regula approbata, et per eum ac Sedem praedictam confirmata fuisset; tamen pro salubriori dictae Regulae conservatione, ac ut illa melius et facilius ab eius professoribus, tunc et pro tempore in dicto Ordine degentibus, observari posset, cupiebat idem Franciscus de Paula nonnullas ordinationes et statuta salubria facere, quae fratres dictum Ordinem Minimorum professi servare, et secundum quae contra illa venientes seu facientes, licet alias peccatum secundum praecepta Ecclesiae committere non viderentur, poena corporali seu temporali, in eisdem statutis contenta, per eorum superiores puniri valerent. Quodque, licet alias per Sixtum et Innocentium ac Alexandrum, praedecessores praefatos, eisdem fratribus Minimis, quod, omnibus et singulis privilegiis, gratiis, indultis, immunitatibus, libertatibus et exemptionibus, quibus quatuor Mendicantium Ordines ac illorum personae utebantur et gaudebant, seu uti et gaudere poterant in futurum, uti et gaudere valerent, concessum ac indultum fuisset; nihilominus tamen, eo quod dicti fratres Minimi privilegia et indulta huiusmodi originaliter non habebant, ac de illis fidem facere non poterant, et etiam quia illa per nos adhuc confirmata non fuerant, aliqui partim scrupulosa conscientia, et partim invidia moti, fratres Minimos huiusmodi eisdem privilegiis et gratiis gaudere non debere asserebant; quo fiebat ut ipsi fratres Minimi eisdem privilegiis et indultis uti posse non sperabant, nisi eis per nos desuper opportune provideretur. Nos per reliquas | dictis privilegiis, concessionibus, gratiis,

nostras literas eidem Francisco de Paula, quascumque ordinationes et statuta salubria et honesta, sacris canonibus non contraria, in perpetuum valitura, quae dicti fratres Minimi servare, ac secundum quae vivere tenerentur, et contra illa venientes seu facientes, licet alias peccatum, iuxta praecepta huiusmodi, committere non viderentur, poena corporali seu temporali, in eisdem statutis contenta per eorum superiores mulctari possent, condendi et faciendi plenam et liberam, praefata apostolica auctoritate, licentiam indulsimus et facultatem.

gratias, concessiones, immunitates, liber- tuor Ord. Mendicantium comtates, exemptiones ac indulta praedicta, municavit; quibus praefati quatuor Mendicantium Ordines et illorum personae in genere utebantur, potiebantur et gaudebant, seu uti, potiri et gaudere poterant quomodolibet in futurum, Ordini Minimorum ac illius personis et fratribus huiusmodi concessimus, ac ut illis Ordo Minimorum et illius personae et fratres huiusmodi uterentur, potirentur, gauderent, ac uti, potiri et gaudere libere ac licite valerent, approbavimus, et nostri scripti patrocinii communivimus. Dictisque fratribus Minimis, ut de dictis privilegiis et indultis fidem facere possent, quod, sumpta ex Camera Apostolica super singulis privilegiis, concessionibus, gratiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus et indultis huiusmodi, praefatis quatuor Mendicantium Ordinibus per quoscumque Romanos Pontifices et Sedem praefatam concessis ac in posterum concedendis, habere; et illa et literas apostolicas eas et ea quomodolibet concernentia, necnon literas nostras huiusmodi, per ipsius Camerae auditorem et quoscumque iudices ordinarios rite transumptari et authenticari facere libere ac licite valerent; et postquam transumptata et authenticata forent, illis ac nostris et aliis literis huiusmodi super

§ 14. Ac omnia et singula privilegia, Privileg qua-

immunitatibus, exemptionibus, libertatibus et indultis, ad instantiam quatuor Ordinum Mendicantium et personarum ac fratrum eorumdem aut aliquorum ex eis iam rite factis et transumptatis, ea prorsus fides adhiberetur, ubicumque forent exhibita vel ostensa, ac si nostrae etiam aliae literae huiusmodi tunc exhiberentur; ac si privilegia, concessiones, gratiae, immunitates, libertates, exemptiones et indulta praefata, Ordini Minimorum ac illius personis et fratribus huiusmodi concessa, et in eis Ordo Minimorum ac illius fratres et personae huiusmodi specialiter et nominatim expressae fuissent ac pro eis principaliter emanassent.

tendit:

§ 15. Quodque de caetero famuli do-Eaque ad por- morum Ordinis Minimorum huiusmodi, et famulos ac necnon caeteri eiusdem Ordinis habitum eligentes sepulturam in domi-portantes, et in articulo mortis in dictis bus Ordin. ex-domibus sepulturam eligentes, omnibus et singulis privilegiis Ordini Minimorum huiusmodi quomodolibet concessis gaudere libere ac licite valerent indulsimus.

§ 16. Ac quod fratres Ordinis Mini-Clericis Ordi- morum huiusmodi in vigesimo secundo verentur ad or- suae aetatis anno, tunc et pro tempore dines concessii; constituti, ad presbyteratus ordinem, alias tamen rite se promoveri facere libere possent.

fratres excommunicavit;

§ 17. Necnon omnes et singulae per-Molestant. hos sonae, cuiuscumque status, nobilitatis et conditionis forent, quae in causis eorumdem fratrum Minimorum se immiscerent, aut in ipsos fratres Minimos manus iniicerent violentas, vel alias eos molestarent aut inquietarent, vel eorum bona auferrent, excommunicationis sententiam eo ipso incurrerent, prout aliis fratribus Mendicantibus erat concessum.

municavit;

§ 18. Ac omnia et singula privilegia, Privilegia Or- indulta, gratiae, facultates ac indulgentiae, eius locis com- uni aut pluribus domibus dicti Ordinis Minimorum, in genere, per eumdem Sixtum praedecessorem concessa et imposterum concedenda, omnibus et singulis

aliis domibus et fratribus Ordinis Minimorum huiusmodi essent et intelligerentur esse concessa.

§ 19. Quodque generalis necnon pro- Praelatos Orvinciales et eorum vicarii eiusdem Ordinis dinis ornamen-Minimorum corporalia et alia ornamenta dicere posse voecclesiastica suorum locorum ac domorum, praeter calices et patenas, benedicere valerent, concessimus, statuimus et ordinavimus.

§ 20. Et successive pro parte praefati Novaloca con-Francisci de Paula nobis etiam exposito struen. fecit au-

quod, licet olim Sixtus et Innocentius, praedecessores praefati, Francisco de Paula et aliis personis ac fratribus Ordinis Minimorum huiusmodi per eorum literas specialem facultatem concessissent recipiendi ecclesias, oratoria et loca, cuiusvis etiam superioris licentia minime requisita, pro perpetuis usu et habitatione fratrum dicti Ordinis Minimorum, et concessionis huiusmodi vigore, a triennio citra, nonnulli Ordinis Minimorum huiusmodi fratres in dioecesi Ispalensi degentes, a dilecto filio, nobili viro, moderno duce, et dilecta in Christo filia, nobili muliere, moderna ducissa de Medina Coeli, aliisque devotis personis in dicta dioecesi Ispalensi degentibus, certum locum eis oblatum recepissent, et inibi unam domum cum ecclesia et aliis officinis necessariis, sub invocatione Sanctae Mariae de Victoria Portus Beatae Mariae, ducis ac ducissae et aliarum devotarum personarum huiusmodi eleemosynis adiuti, construi et aedificari fecissent, ac domum ipsam per biennium pacifice inhabitassent, die noctuque Altissimo serviendo inibi. Quia tamen tunc, ab anno circa, fratres ipsi in eadem domo habitantes et Domino taliter servientes, per venerabilem fratrem nostrum, modernum archiepiscopum Ispalensem et eius officialem impedimenta plurima habuerant, ita quod ipse officialis quibuscumque christifidelibus, sub poena excommunicationis, ne ecclesiam et domum ultimo dictas, pro audiendis eorum-

dem fratrum missis et praedicationibus, devotionis gratia, confluerent, per suas certi tenoris literas valvis dictae ecclesiae affixas, prohibuerat, dictisque fratribus impedimenta et incommoda plurima intulerat; ita etiam quod praefatus archiepiscopus praedictam ecclesiam S. Mariae de Victoria benedicere et consecrare noluerat, neque per alium benedici seu consecrari permiserat. Nos, Francisco de Paula et aliis fratribus Ordinis Minimorum huiusmodi, omnia et singula oratoria, ecclesias, domos et loca eisdem Francisco de Paula et fratribus in posterum concedenda recipere, et illa ac praedictam de Victoria et alias domus seu ecclesias, loca et oratoria quaecumque, eatenus ubilibet recepta, pro eorum perpetuis usu et habitatione, vigore concessionis Sixti et Innocentii, praedecessorum praedictorum. retinere, construere et aedificare seu construi facere, absque alia desuper facienda nova concessione apostolica. Et quod deinceps Ordinis Minimorum huiusmodi conservatores, quotiens opus foret, eidem Ordini Minimorum ac illius personis et fratribus, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, ne dictus archiepiscopus seu eius officialis, aut alii quicumque, cuiuscumque etiam nobilitatis aut dignitatis existerent, Ordinis Minimorum huiusmodi fratres, neque in dicta dioecesi Ispalensi, neque aliqui (1) in aliquo damnificare, molestare, perturbare nec inquietare ullatenus auderent, sub excommunicationis latae sententiae poena, inhibere possent.

§ 21. Quodque Ordinis Minimorum Ecclesics Or- huiusmodi fratres, tunc et pro tempore dinis quisque e- existentes, praedictam ecclesiam S. Mariscopus consecrare pi test, re-riae de Victoria, et generaliter omnes et singulas alias eiusdem Ordinis Minimorum ecclesias et oratoria quaecumque recepta et recipienda, nondum consecratas seu consecrata, facta prius requisitione ab episcopis locorum, eisdemque recusantibus vel negligentibus, per quemlibet alium

(1) Leg. f. alibi, loco aliqui (R. T.).

catholicum episcopum, gratiam et communionem dictae Sedis habentem, consecrare facere.

§ 22. Ac quod ipsius Ordinis Mini- Easque praemorum generalis et vigiles ac provinciales lati Ordin. beeorumque vicesgerentes, omnes et sin-tas reconciliare gulas eisdem Ordinis Minimorum ecclesias, coemeteria, capitula et oratoria tam in dicta dioecesi Ispalensi quam ubicumque receptas seu recepta, et recipiendas seu recipienda, solemni benedictione benedicere: ac etiam illas seu illa et earum quamlibet sanguinis sive seminis effusione, sive alias quomodocumque pollutas sive polluta, quotiens opus foret, aqua tamen prius per aliquem catholicum antistitem, ut moris est, benedicta, reconciliare.

§ 23. Ac quod alterius cuiusvis Ordinis Fratr. etiam alfratres quicumque in dicto Ordine Mini-terius Ord. 111 in isto morum, etiam prius non petita, aut, non permaneant, eo quo decet modo, petita licentia, iam recepti, absque alia provisione apostolica, perpetuo in ipso Ordine Minimorum stare et permanere.

§ 24. Ac idoneum confessorem, qui Confessorema. eos a quacumque excommunicationis sen- absolvat. tentia, quam propterea incurrissent, apostolica auctoritate absolveret, secumque super irregularitate eadem de causa contracta dispensaret, sibi eligere possent.

§ 25. Quodque singulae Ordinis Mini. Pundegia Ormorum huiusmodi tutrices, prout ipsius et fundatricibus Ordinis fundatrices, et cum eorum utriusque sexus liberis procreatis et procreandis, omnibus ac singulis eiusdem Ordinis Minimorum privilegiis, gratiis, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, indultis, concessionibus et indulgentiis uti, potiri et gaudere libere ac licite valerent, licentiam et facultatem concessimus pariter et indulsimus.

§ 26. Postmodum vero, pro parte eius- Statuta et Cordem Francisci de Paula similiter nobis rectorium Orexposito quod ipse, postquam praefatus da Alexander, praedecessor, Sixti et Inno-

(1) Vide Concil. Trid. De Reform., sess. xxiv, cap. 11.

centii pradecessorum vestigiis inhaerendo, sibi ut nonnulla sui Ordinis Minimorum statuta componere, ac illa in melius emendare posset, licentiam concesserat, una cum aliquibus eiusdem Ordinis Minimorum patribus, statuta ipsa composuerat ac 'illa in melius emendaverat. Illaque Correctorium fratrum Minimorum perpetuo nuncupari et per eosdem fratres Minimos perpetuis futuris temporibus observari, ac per nos benedici, approbari et confirmari desiderabat. Nos, per alias nostras, Correctorium ipsum, quod tunc diligenter inspici, et de verbo ad verbum inseri fecimus, approbavimus et confirmavimus, ac nostri scripti patrocinio, communivimus, illudque per omnes Ordinis Minimorum huiusmodi fratres praesentes ac futuros, pro suo salubri Correctorio, perpetuis futuris temporibus teneri et observari, ipsumque perpetuo Correctorium fratrum Ordinis Minimorum dicti Francisci de Paula nuncupari ac intitulari debere decrevimus et mandavimus.

turio Papa confamidae.

§ 27. Successive autem pro parte prae-Tres Regulae a fati Francisci de Paula etiam nobis exformatae, et a posito quod, licet alias ipse dictum Ordinem Minimorum instituisset, ac decem secundum quae fratres eiusdem Ordinis; septem vero, secundum quae utriusque sexus fideles, Tertiarii nuncupati, vivere deberent, capitula Regulam et modum vivendi concernentia edidisset; illaque per praefatum Alexandrum praedecessorem, de venerabilium fratrum suorum S. R. E. cardinalium consilio, de quorum numero tunc eramus, licet absentes, confirmari obtinuisset: quia tamen per illa Ordini Minimorum huiusmodi et illius personarum directioni non satis videbatur esse consultum, idem Franciscus de Paula, cum nonnullis eiusdem Ordinis fratribus, capitulis praedictis diligenter examinatis, ex novis et emergentibus causis, nonnulla mutanda seu moderanda et emendanda fore prospiciens, ea in melius moderaverat, mutaverat, emendaverat et reforma-

verat; ac sororum eiusdem Ordinis Regulam, ad instar Regulae fratrum Minimorum huiusmodi, in decem capitulis redactam, de novo ediderat et instituerat; quibus sic redactis, ampliatis, et quae superflua erant resecatis, ac aliis de novo editis, ipse Franciscus de Paula tres Regulas et capitula huiusmodi voluerat et mandaverat per singulas dicti Ordinis Minimorum personas praesentes et futuras, prout eis respective adaptabantur, pro suis salutaribus Regulis perpetuis futuris temporibus teneri et observari; ac earumdem primam, fratrum Ordinis Minimorum, velut antea; secundam vero, sororum etiam dicti Ordinis Minimorum; tertiam autem, utriusque sexus fidelium, similiter Ordinis Minimorum huiusmodi Regulas irrefragabiliter appellari, ac per nos benedici, approbari et confirmari cupiebat: nos, per reliquas nostras, Regulas ac statuta et ordinationes, necnon capitula huiusmodi sic mutata, moderata, ampliata et reformata, quae tunc diligenter inspici ac de verbo ad verbum inseri fecimus, cum defectuum suppletione approbavimus et confirmavimus; ac pro potiori cantela, ea omnia, quae per Franciscum de Paula statuta et ordinata ac emendata fuerant, de novo, eisdem modo et forma, statuimus et ordinavimus ac voluimus, iuxta eorum seriem et continentiam, ab ipsorum professoribus, qui tunc erant et pro tempore essent, perpetuis futuris temporibus, pro eorum regularibus institutis, prout ipsis respective adaptabantur, inviolabiliter observari. Dictarumque trium Regularum, primam, fratrum Ordinis Minimorum, velut antea; secundam vero, sororum etiam eiusdem Ordinis Minimorum; tertiam autem, utriusque sexus fidelium, similiter Ordinis Minimorum buiusmodi Regulas; ipsumque Ordinem, Minimorum Ordinem perpetuo irrefragabiliter nuncupari.

§ 28. Et deinde, pro parte Francisci de Paula et aliorum fratrum Ordinis Minimo- Qua frate, morum huiusmodi, nobis etiam exposito quod, per domo S. Ul-

frani de Abb - licet olim praefatus Sixtus praedecessor nen. dioecesis, eis concessisset quod, in quocumque loco et dioecesi, ecclesias et oratoria recipere possint, ac concessionis huiusmodi vigore quamdam domum d. Ordinis Minimorum per dilectum filium modernum dominum de Rambures, infra limites ecclesiae S. Ulfrani de Abbatisvilla Ambianensis dioecesis fundatam et constructam, ac eisdem Francisco de Paula et fratribus, pro eorum perpetuis usu et habitatione, concessam recepissent, inibique per triennium et ultra vixissent, die noctuque Domino famulantes, ac in humilitatis spiritu vota sua persolventes; quia tamen dilecti filii, decanus et capitulum dictae ecclesiae S. Ulfrani, praetextu quarumdam literarum piae memoriae Urbani Papae V, etiam praedecessoris nostri, eis concessarum, quibus inhibuerat ne aliqui regulares vel saeculares infra fines parochiae dictae ecclesiae S. Ulfrani possent ecclesiam vel oratorium de novo construere, sine eorum consensu et dioecesani episcopi licentia speciali (salvis tamen privilegiis Pontificum Romanorum), Franciscum de Paula et fratres Ordinis Minimorum huiusmodi, quo minus praefatam domum de Abbatisvilla pacifice possidere valerent, diversimode molestare praesumebant; ipsique necnon tunc rector parochialis ecclesiae S. Ægidii, etiam de Abbatisvilla dictae Ambianensis dioecesis, corpora defunctorum, qui apud ecclesiam domus Abbatisvillae huiusmodi suam elegerant sepulturam, ad eorum ecclesias deferre et in eis sepelire non verebantur, in animarum suarum periculum ac privilegiorum Ordini Minimorum ac illius personis et fratribus huiusmodi concessorum non modicum praeiudicium et gravamen.

tribus reddere.

§ 29. Nos venerabili fratri nostro mo-Commissum at derno episcopo Parisiensi, per aliquas nositus suum fra- stras in forma brevis literas mandavimus quatenus Francisco de Paula et aliis fratribus Ordinis Minimorum huiusmodi, quod omnia et singula oratoria, ecclesias, domos et loca eis in posterum concedenda recipere, ac dictam de Abbatisvilla et alias domos seu ecclesias et oratoria, eatenus per eos recepta, pro eorum perpetuis usu et habitatione, vigore concessionis Sixti et Innocentii, praedecessorum praedictorum, retinere, absque alia nova desuper facienda concessione apostolica, possent et valerent. Ac quod ipse episcopus Parisiensis dicti Ordinis Minimorum conservator esset, et quoties opus foret. Ordini Minimorum ac illius personis et fratribus huiusmodi, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assisteret, et non permitteret quod decanus et capitulum, aut eorum officialis, aut rector ecclesiae Sancti Ægidii huiusmodi, aut alii quicumque, cuiuscumque etiam nobilitatis existerent, fratres Ordinis Minimorum huiusmodi, tam in dicta dioecesi Ambianensi quam alibi, in aliquo damnificare, molestare, perturbare aut inquietare ullatenus auderent. Quinimmo corpora quorumcumque defunctorum, qui in ecclesia domus de Abbatisvilla huiusmodi in eorum vita sepeliri elegerant, cum relictis fratribus domus de Abbatisvilla huiusmodi factis, integraliter restituerent; nec ipsi neque alii praedictos et quoscumque alios fratres Ordinis Minimorum huiusmodi, de cetero super sepulturis et corporibus illorum, qui in dictae domus de Abbatisvilla et aliis eiusdem Ordinis Minimorum ecclesiis elegerant pro tempore sepeliri, impedire praesumerent, sub excommunicationis latae sententiae poena, inhiberet : ac ecclesias Sancti Ulfrani et S. Ægidii huiusmodi, necnon alias (ad quas corpora defunctorum, qui in dictae domus de Abbatisvilla et aliis Ordinis Minimorum huiusmodi ecclesiis, iuxta ordinationem ipsorum defunctorum, sepeliri deberent, deferrentur) ecclesiastico supponeret interdicto. Necnon corpora ipsa eisdem fratribus Minimis in dicta de Abbatisvilla et aliis ceterarum domorum Ordinis Minimorum huiusmodi ecclesiis restituerent praefata apostolica auctoritate decerneret, ac desuper statueret et ordinaret, prout in singulis literis praedictis plenius continetur.

§ 30. Cum autem, sicut exhibita nobis Quaestio super nuper pro parte dicti Francisci de Paula marum et quar- petitio continebat, a certo tempore citra, tae funeralis(1). quaedam domus suorum secundi Ordinis Minimorum huiusmodi in regno Hispaniae, cum ecclesia, campanili, campana, dormitorio, hortis, hortaliciis et aliis necessariis officinis constructa et aedificata, ac per illius sorores iam per triennium vel circa inibi, iuxta Regulam per praefatum Franciscum de Paula pro eis institutam, aut saltem iuxta Regulæ huiusmodi principaliora, sancte ac laudabiliter viventes inhabitata fuit. Et licet, iuxta privilegia, exemptiones, immunitates et indulta quaecumque singulis Mendicantium Ordinibus et illorum prol'essoribus ac domibus et eorum ecclesiis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores ac Sedem huiusmodi quomodocumque concessa, sit unicuique liberum in ecclesiis dictorum Ordinum suam eligere sepulturam; ac fratres Mendicantium Ordinum huiusmodi, de funeralibus quartam funeralem rectoribus parochialium ecclesiarum, in quarum parochiis sepulturam huiusmodi eligentes degebant; et de fructibus bonorum immobilium quae, iuxta dicta privilegia, possidere et tenere possunt, decimas aut oblationes aliquas, etiam ex novalibus solvere minime teneantur; ipsorumque quatuor Ordinum Mendicantium privilegia ad Ordinem Minim. huiusm. ac illius professores et domos ac eorum ecclesias, per praefatos praedecessores et Sedem praedictam, extensa et ampliata fuerint, et propterea fratres Ordinis Minimorum huiusmodi dictis privilegiis gaudere et a quartae funeralis et decimarum praedictarum solutione immunes esse debeant; et tamen nonnullae ecclesiasticae personae, praesertim in partibus Gallicanis, contra privilegia huiusmodi venire non formidantes, Francisco de Paula et aliis fratribus Ordinis Minimorum huiusmodi, super his plurimas molestias, impedimenta et incommoda inferre, aliquando etiam armata manu, per

> (1) Quoad haec vide Concil. Trid., sess. xxv, De Reform., c. 15 (R. T.).

se vel per alias personas, herbarum et fructuum in hortis domorum Ordinis Miuimorum huiusmodi excrescentium decimas violenter capere atque exigere; nonnumquam vero, dum corpora defunctorum ad ecclesias domorum Ordinis Minimorum huiusmodi inhumanda cum intorticiis et aliis luminaribus deferuntur, intorticia et luminaria huiusmodi, etiam in dictis ecclesiis ac earum coemeteriis violenter auferre, et corpora ipsa sic inhumanda, etiam ante ipsorum inhumationem, inibi sine luminaribus relinquere, super funeralibus et decimis, necnon oblationibus fratribus Ordinis Minimorum huiusmodi factis plurima incommoda inferre praesumunt.

ut sibi, quod dicti Ordinis Minimorum

fratres pro tempore existentes, de hortis ac virgultis et aliis bonis Ordinis Minimorum huiusmodi, domibus et illarum ecclesiis pro tempore relictis, ac super luminaribus et aliis rebus divino cultui pro tempore dedicatis, decimas aut oblationes aliquas, et ex novalibus vel quartam ex funeralibus solvere minime teneantur; nec ad id a quoquam quomodolibet valeant coarctari, concedere et indulgere; ac omnibus et singulis, tam Pyrrhi archiepiscopi quam Goffredi episcopi S. Marci et Syxti ac Innocentii necnon Alexandri praedecessorum praedictorum ac nostris literis praedictis, necnon privilegiis, indulgentiis, exemptionibus, libertatibus, indultis, facultatibus, immunitatibus, favoribus et gratiis quibuscumque in eis concessis, sub quovis nomine ac titulo, Ordini Minimorum huiusmodi ac illius personis et domibus quomodolibet concessis, robur apostolicae approbationis adiicere, illaque omnia et sin-

gula, ac etiam nonnulla alia de novo ad Ordinem Minimorum huiusmodi ac illius

personas et fratres, ac eorum ecclesias et

domos constructas et construendas sub Mi-

nimorum nomine, nec non et ad dictam iam constructam et ad omnes alias ecclesias

et domos suorum Ordinis Minimorum ubi-

§ 31. Pro parte praefati Francisci de Supplicatio pro Paula, nobis fuit humiliter supplicatum di lis fratrum.

libet construendas et aedificandas extendere et ampliare, ac alias Ordini Minimorum huiusmodi in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

Ord. privilegia confirmat;

§ 32. Nos igitur, qui regularem obser-Pontifex omnia vantiam in locis religiosis vigere et augeri, ac religiosarum personarum, praesertim sub humili habitu in humilitatis spiritu Deo servientium commodum et tranquillitatem intensis desideramus affectibus, eumdem Franciscum de Paula a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, barum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, Pyrrhi archiepiscopi et Goffredi episcopi Sancti Marci, ac Sixti et Innocentii necnon Alexandri, praedecessorum praedictorum, ac nostras praefatas literas, necnon omnia et singula in eis contenta, auctoritate apostolica praefata, tenore praesentium approbamus, innovamus, et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus. Illaque omnia et singula Francisco de Paula, et aliis Ordinis Minimorum huiusmodi fratribus et personis, ac illorum ecclesiis, domibus et locis constructis et construendis, sub Minimorum nomine et auctoritate et tenore praemissis, de novo concedimus et indulgemus.

cipiendi quoslig. concedit,

§ 33. Ac pro potiori cautela, omnia et Facultatem re- singula in dictis literis quomodolibet concumq. alios re- tenta et, quoad hoc, ut Franciscus de Paula et alii Ordinis Minimorum huiusmodi fratres pro tempore existentes, tam quatuor Mendicantium quam aliorum quorumcumque, et quantumcumque privilegiatorum Ordinum, quascumque religiosas personas ad se venientes et habitum per eos gestari solitum sumere volentes, primitus verbo vel scripto a suis immediatis superioribus, per se vel per interpositam per-

sonam, petita licentia, quamvis non obtenta, ad Minimorum Ordinem et habitum huiusmodi recipere.

§ 34. Necnon confessiones quarumcumque personarum, tam religiosarum quam que audiendi ecclesiasticarum et saecularium, ubilibet audire et, illisauditis, personas ipsas et earum quamlibet, iuxta formam et tenorem privilegii per praefatum Sixtum praedecessorem Ordini Minimorum huiusmodi ac illius personis et fratribus dudum concessi et confirmati, absolvere, ac poenitentiam salutarem illis iniungere valeant.

§ 35. Necnon Ordinis Minimorum hu- Exemptioner iusmodi ecclesiae et oratoria, domus et decimis et qui ta funeralium loca, tam recepta quam recipienda, tam-largitur; quam Sedis et Ecclesiae Romanae huiusmodi specialia oratoria, ecclesiae, domus et loca, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, prorsus ab omni decimarum et oblationum persolutione seu iurisdictione perpetuo libera sint et esse censeantur, ac sub beati Petri et dictae Sedis et nostra protectione immediate subiaceant. Ipsiusque Ordinis Minimorum fratres pro tempore existentes de hortis ac virgultis et aliis quibuscumque bonis Ordinis Minimorum, domibus et illarum ecclesiis huiusmodi pro tempore relictis et legatis, ac super luminaribus et aliis rebus divino cultui pro tempore dedicatis, decimas aut oblationes aliquas etiam ex novalibus vel quartam ex funeralibus solvere minime teneantur, necnon ad id a quoquam, cuiuscumque nobilitatis aut dignitatis existat, valeant quomodolibet coarctari.

§ 36. Quodque Ordini Minimorum hu- Privilegia d iusmodi ac illius personis et domibus per mine eremi Sixtum et Innocentium, praedecessores rum, conce praedictos, sub eremitarum nomine du-clarat; dum concessa privilegia, sub novo nomine, mutatis in eis nominibus eremitae ac eremitarum in Minimi et Minimorum; ac eremitorii et eremitoriorum, in domorum Ordinis Minimorum huiusmodi nomina, caeterisque singulis ad hunc effectum de necessitate mutandis, innovata et mutata

sint et esse censeantur.

§ 37. Necnon super omnibus ac sin-Omnes gratias gulis Maris Magni et aliis quibuscumque Mondican, huic bullis quatuor Mendicantium Ordinibus Ordiniconcessa et eorum cuilibet quomodocumque concessis, unum vel plura transumpta coniunctim aut divisim facere queant perinde ac si illa, mutatis in eis nominibus quorumcumque Romanorum Pontificum praedecessorum et ipsorum Mendicantium in nostrum et fratrum Ordinis Minimorum huiusmodi nomina, caeterisque singulis ad hunc effectum de necessitate mutandis, concessa forent. Ac quod transumptum seu transumpta huiusmodi taliter facta et manu alicuius notarii publici subscripta, ac sigillo alicuins praelati ecclesiastici sigillata, Ordini Minimorum huiusmodi ac illius personis et fratribus pro tempore existentibus, adeo ubique locorum suffragentur, ac si singulae praedictae bullae praefatis quatuor Mendicantium Ordinibus per quoscumque praedecessores praedictos quomodolibet concessae, quas hic pro expressis et insertis haberi volumus, fratribus ipsis Minimis et eorum Ordini praefato, etiam sub Minimorum nomine specialiter et expresse indultae fuissent ac pro eis principaliter emanassent.

hobet;

§ 38. Quodque Sanctae Trinitatis, tunc Ordinem super ad ecclesiam Sancti Stephani Giemmi, et bus molest, pro. aliam Sancti Rocchi, tunc etiam ad monasterii Sancti Saturnini Tholosani, Ordinis S. Augustini, pleno iure spectantes ecclesias ac illorum domos nec non reliquam Sancti Blasii, per dilectam in Christo filiam nobilem mulierem modernam dominam de Borbon, ac venerabilem fratrem nostrum modernum episcopum Gratianopolitanum, etiam tunc dicti monasterii abbatem; necnon omnia et singula alia oratoria, ecclesias, reliquas domos, loca, conventus et bona in Galliae, Calabriae, Siciliae, Hispaniae, Bohemiae et aliis regnis, ac Italiae, Picardiae, Aquitaniae, Patrimonii, Paulensis et Paternae, aliisque provinciis, civitatibus et locis qui-

buscumque Ordini Minimorum ac illius personis et fratribus et praefatis quomodocumque concessa, et per Franciscum de Paula et alios fratres Ordinis Minimorum huiusmodi, vigore privilegii Sixti, praedecessoris praedicti, recepta, et per eos eatenus possessa, absque alia nova concessione apostolica, perpetuo, pacifice possidere valeant, ac super illis aut aliquo eorum, a quoquam molestari nequeant.

§ 39. Et quod fratres ipsi Minimi, in Confluentib. sa eorum ecclesiis constructis et costruen- cramenta mini-strari indulget; dis, curialibus, mercatoribus, peregrinis ac transeuntibus et aliis quibusvis personis Eucharistiae sacramentum, quotiens opus fuerit, ministrare ac ministrari fa-

cere.

§ 40. Necnon eiusdem Ordinis Mini- Apostatusque morum apostatas et gyrovagos quoscum- perquir et puque ubilibet repertos, et quibuscumque literis ac provisionibus apostolicis, etiam quascumque derogatoriarum derogatorias clausulas in se continentibus munitos, quas eis nullatenus suffragari posse decernimus, invocato etiam ad id, quatenus opus fuerit, auxilio brachii saecularis, capere, incarcerare ac punire, seu capi, incarcerari et puniri facere, libere ac licite valeant.

§ 41. Et praefati Ordinis Minimorum Indulgent, frafratres, sorores et oblati, necnon utrius- tribustutoribus, procurator. etc. que sexus christifideles tertii Ordinis Mi- elargitur; nimorum huiusmodi ac eiusdem Ordinis conservatores per fratres Minimos huiusmodi pro tempore capitulariter electi; ac tutores et tutrices, fundatores et fundatrices, procuratores et procuratrices ac eorum utriusque sexus liberi, procreati et procreandi, semel in vita et ita in morte, sic et quaecumque personae in dicto Ordine Minimorum de caetero recipiendae, in earum ingressu plenariam omnium peccatorum suorum veniam et indulgentiam consequi: ac quinquies Orationem Dominicam et toties Salutationem Angelicam recitando, omnes ac singulas

indulgentias, quas diebus indulgentiarum omnium ecclesiarum dictae Urbis et extra illius muros pro stantibus (1) deputatarum, consequentur, ecclesias Urbis et extra muros huiusmodi visitantes, plene ac integre consequantur et consequi possint, ac si indulgentiarum huiu-modi diebus ecclesias Urbis et extra muros huiusmodi et earum quamlibet personaliter visitarent.

et aliis praenogia Ordin, communical;

§ 42. Ac tam praedicta iam constru-Social de Cham cham cha quam aliae quaecumque sororum seminatis privile- cundi Ordinis Minimorum huiusmodi de caetero ubicumque construendae et aedificandae domus ac ecclesiae, omnesque praenominatac personae ad eumdem Ordinem Minimorum quomodolibet spectantes, omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, indulgentiis, facultatibus, libertatibus, indultis, exemptionibus, favoribus et gratiis Ordini Minimorum huiusmodi ac illius fratribus et domibus per praefatorum praedecessorum ac nostras literas huiusmodi quomodolibet concessis uti, potiri et gaudere libere possint et valeant, ac si illa omnia et singula eis expresse concessa fuissent, auctoritate apostolica ac tenore praemissis de novo indulgemus, extendimus et ampliamus.

Contrarus derogat,

- § 45. Non obstantibus sanctae mem. Innocentii IV contra exemptos, quae incipit Volentes, et Bonifacii VIII, quae incipit Cum ex eo, ac Clementis V, quae incipit Religiosi, et Alexandri IV, quae incipit Ut abbates, ac etiam quae incipit Viam ambitiosae cupiditatis Martini V, Romanorum Pontificum etiam praedecessorum nostrorum, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac Ordinum praedictorum iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis quoque et consuetudinibus, necnon omnibus illis, quae praefati praedecessores in suis ac nos in nostris literis praedictis voluimus non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.
- § 44. Caeterum, quia difficile foret praesentes literas ad quaecumque loca, ubi
  - (1) Leg. stationibus loco stantibus (R. T.).

illae necessariae fuerint, deferre, volumus Transump, huet praefata apostolica auctoritate decer-inbet. nimus quod earumdem praesentium transamptis, manu notarii publici subscriptis, ac sigillo alicuius praelati ecclesiastici munitis prorsus, in iudicio et extra, fides plenaria adhibeatur, ac illis stetur in omnibus et per omnia, sicut ipsis originalibus literis adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexto, quinto kalendas augusti, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 28 iulii 1506, pontif. anno 111.

## XIII.

Sequitur alia concessio corumdem et aliorum privilegiorum.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1 Correctoris generalis authoritas quae sit, et a quibus ipse amoveri possit. - 2. Electoribus in remotis partibus degen, non currit tempus a jure statutum. — 3. Praelati statim post electionem administrationem habent. — 4 ad 40. Privilegia et exemptiones. — 11. Generalis correctoris auctoritas in fratres inquisitioni aut Crucis praedicationi deputatos, — 12. Et in discedentes ab Ordine post emissam professionem, — 13. Et etiam in apostatas. — 14. Expulsi ab Ordine, praedicare, confessiones audire aut docere non possint; - 15. Ad alium autem Ordinem, transire possint. — 16. Prohibet cuicumque habitum huius Ordinis deferre. — 17 ad 21. Exemptiones et privilegia. - 22. Fratres confitentur praelatis Ordinis. — 23. Praelati ecclesiastici non molestent fratres super hic expressis. — 24. Exemptio a solutione canonica portionis de Ordini relictis. — 25. Fratres possint loca Ordinis dimittere etc. — 26. Exemptio ab omni praestatione et onere. — 27. Prælatorum Ordinis facultas absolvendi fratres et cum eis dispensandi. - Qui sint ad Sedem Apostolicam remittendi. — 28 ad 31. Aliae exemptiones. — 32. Derogatio contrariorum.

Iulius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Francisco de Paula, generali, et provincialibus correctoribus ac universis fratribus Ord. Minimorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Evordium.

Virtute conspicuos sacri Ordinis vestri professores, qui contemplationi coelestium ferventer invigilant, et piae vitae studio sine intermissione desudant, decet per apostolicae circumspectionis auxilium sic provide et solicite confoveri ut, alicuius praetextu calumniae, nullum internae pacis excidium nullumque religiosi status perferant detrimentum, sed in his robur et vigorem habeant, per quae circa cultum divini nominis devotis et quietis mentibus invalescant.

§ 1. Hinc est quod cum, sicut nobis Correctoris ge- exponere curastis, tu, fili generalis corritas quae sit, rector et praedecessores tui, iuxta eiuset a quibus ipse dem Ordinis consuetudinem observatam hactenus, et a Sede Apostolica toleratam, statim postquam electi secundum praedicti constitutiones Ordinis extitistis, fratrum ipsius curam gesseritis, correctoris officium plene ac libere in omnibus exercentes, iidemque fratres vobis devote et humiliter obedierint et intenderint reverenter, et in eadem Regula sit expressum ut generalis corrector, qui pro tempore fuerit, a correctoriatus officio amoveri valeat a vigilibus, provincialibus et aliis fratribus in generali capitulo congregatis; nos, volentes ambiguitatis scrupulum in hac parte de vestris cordibus amputare, ac Ordinem ipsum praefatae Sedi immediate subjectum, a Sede approbatum, eadem honestate floridum, praeclarum scientia et virtute foecundum, privilegio apostolicae gratiae attollere singulari, vestris supplicationibus inclinati, devotioni vestrae ut successores tui (fili generalis corrector), qui erunt pro tempore, statim postquam electi secundum Regulam et constitutiones fuerint supradictas, eo ipso veri eiusdem Ordinis generales correctores effecti, curam animarum fratrum ipsius Ordinis plene habeant, libereque gerant, ipsosque fratres auctoritate propria ligare et absolvere; necnon in eodem Ordine agere valeant, quae ipsi praefati (1) et definitores ad hoc electi, iuxta praedictas constitutiones, eidem Ordini et fratribus secundum Deum videbitur expedire, aliasque possint officium generalis correctoris licite in omnibus exercere; iidemque fratres tibi, corrector, et successoribus ipsis devote ac humiliter obediant et intendant. Ac praefati successores et tu, generalis corrector, a provincialibus correctoribus et vigilibus, secundum Regulam et constitutiones ipsius Ordinis, absolvi et amoveri possitis, auctoritate apostolica indulgemus. Ratum habentes et firmum quicquid super praemissis per te, generalis corrector, dictosque praedecessores fratres et discretos factum et observatum est hactenus, concessa tibi exequendi officium generalis correctoris, quoad praemissa omnia, libera facultate.

§ 2. In electionibus quoque generalis Electoribus in et provincialium correctorum ipsius Or-remotis partib. dinis fratribus, qui debent electionem hu- rit tempus a iuiusmodi celebrare, cum eos frequenter de remotis partibus oporteat convenire, tempus super hoc a iure statutum non currat, nec ipsi in parte iuris huiusmodi Regulis coarctentur.

§ 3. Vigiles vero, provinciales et cor- Praelati statim rectores locales aut delegati visitatores post electionem admin. haseu vicesgerentes, qui, secundum statuta bent. eiusdem Ordinis, per electionem vel alias instituuntur, post ipsam institutionem seu provisionem de ipsis factam, curam animarum fratrum sibi subditorum ipsius Ordinis habeant, ipsosque ligare ac solvere possint, iuxta ipsius Ordinis instituta.

§ 4. Fratres autem de Ordine vestro, Lector. in theoquos, secundum constitutiones ipsius Or-logia quando lidinis, conventibus vestris deputandos du- sint. xeritis in lectores, sine cuiusquam alterius licentia, libere in domibus praedicti Ordinis legere ac docere valeant in theologica facultate; illis locis exceptis, in

(1) Deest forte correctores (R. T.).

quibus viget Studium generale, ac etiam quilibet in facultate ipsa docturus, ut magister solemniter incipere consuevit.

- § 5. Et quia eiusdem Ordinis fratres Sacri ordines de locis ad loca ipsius Ordinis saepius tist. suscipian- transmittuntur, propter quod stabilem et perpetuam in certis et determinatis eiusdem Ordinis domibus non faciunt mansionem; quia etiam bonos et idoneos et approbatos a vobis fratres facitis ad ordines promoveri, liceat vobis ordinandos fratres eiusdem Ordinis quibuscumque malueritis catholicis pontificibus, communionem et gratiam Sedis Apostolicae habentibus, praesentare; ipsisque pontificibus praesentatos fratres, sine qualibet examinatione per eosdem pontifices facienda et absque omni promissione vel obligatione ipsorum ordinandorum fratrum, ad ordines promovere.
- § 6. In locis quoque, in quibus detibique orato- gitis, liceat vobis habere oratoria, in quiria habere possunt, et sacra- bus cum altari portatili possitis missarum menta recipere. solemnia et alia divina officia celebrare, ac etiam ecclesiastica recipere sacramenta.
- § 7. Et quia vos extremam patientes Morare pressunt pro Christi nomine paupertatem, exhortationis piae studio bonos ad potiora dirigitis, et errantes in rectitudinis semitam laudabiliter revocatis, concedimus ut in excommunicatorum terris libere commorari, ac alias et etiam quando per ipsas transire vos contigerit, necessaria vitae deposcere ac recipere valeatis, nisi id vobis fuerit interdictum.

dictiv.

- § 8. Generalis quoque et singuli vigil'acultas prae- les ac provinciales et correctores et eoabsolvendo fra rum vicarii, in provinciis et vigilantiis tres, et cum cis sibi commissis, praedictis fratribus conper pregulari- stitutis ibidem, necnon et fratribus aliis eiusdem Ordinis interdum ad eos declinantibus undecumque, absolutione et dispensatione indigentibus, sive priusquam intraverint Ordinem, sive post, in casibus excesserit (1), proquibus excommunicationis vel interdicti aut suspensionis incurrunt sententias a iure vel a iudice generaliter
  - (1) Leg. fors. excessuum, loco excesserit (R T.).

promulgatas; et huiusmodi sententiis innodati, aut suppositis (1) ecclesiastico interdicto divina officia celebrantes, vel suscipientes Ordines sic ligati notam irregularitatis incurrunt, absolutionis et dispensationis beneficium valeant impartiri, nisi adeo gravis et enormis excessus fuerit, quod sint ad eamdem Sedem merito destinandi. Fratres etiam vestri, quos pro tempore vos, generalis, vigiles et provinciales correctores, necnon et vices vestras gerentes, in proprios habueritis confessores, absolutionis et dispensationis beneficium vobis, cum expedierit, valeant impartiri, iuxta formam concessionis super absolutione ac dispensatione fratrum eiusdem Ordinis superius vobis factam. Ad haec, volentibus vestro aggregari consortio, qui suspensionis aut interdicti vel excommunicationis sententiis a iure vel a iudice promulgatis generaliter sunt ligati, absolutionis beneficinm (observata forma canonica) impartiri; ipsosque in fratres recipere, ac eos qui, post assumptum habitum vel professionem emissam, recognoverint se talibus in saeculo fuisse sententiis innodatos, secundum formam ipsam vos, generalis, vigiles et provinciales correctores ac vices vestras gerentes, valeatis absolvere et cum irregularibus dispensare, si forsan talibus innodati sententiis, vel in locis interdicto suppositis divina praesumpserint officia celebrare vel ordines recipere. Ita tamen, quod si alicui ex huiusmodi sententiis propter debitum sint adstricti, satisfaciant, ut tenentur. Volumus autem nihilominus quod huiusmodi volentes vestro aggregari consortio, nisi mox, postquam fuerint absoluti, Ordinem vestrum intraverint, etiam si super hoc eis induciae a praelatis Ordinis eiusdem concedantur, eo ipso, in pristinas sententias, a quibus eos taliter absolvi contigerit, relabantur. Caeterum vestra discretio caute provideat ut Apostolicae Sedis, legatorum ipsius et ordi-

(1) Legi fortasse debet: aut in locis supposition ecclesustico interdicto etc. (R. T).

nariorum locorum in absolutionibus huiusmodi scandalum evitetur.

ra monialium et

§ 9. Porro quieti vestrae providere Exemptio a cu- volentes, quod per literas Apostolicae ahis ine coar- Sedis aut legatorum seu subdelegatorum ipsius conveniri a quoquam minime valeatis; et quod ad pecuniam colligendam cogi non possitis inviti per literas ipsius Sedis de caetero impetrandas; quodque nullus vestrum correctionis seu visitationis vel inquisitionis officium monasteriis vel ecclesiis seu quibuscumque personis impendere, vel ad cognitiones causarum, citationes partium et denunciationes sententiarum interdicti vel excommunicationum procedere, aut recipere curam monialium seu religiosarum quarumlibet personarum, illis dumtaxat exceptis, quae in vestris Regula vel constitutionibus continentur aut quae fuerint de mandato Apostolicae Sedis exceptae, teneatur, per literas apostolicas impetratas vel impetrandas in posterum, nisi huiusmodi apostolicae literae de hoc indulto et Ordine vestro expressam fecerint mentionem, auctoritate apostolica vobis indulgemus. Concedimus etiam ut ad visitanda aliqua monasteria monialium, cuiuscumque Ordinis, illis exceptis quae (sicut praemittitur) in vestris Regula vel constitutionibus continentur, aut quae fuerint de mandato Apostolicae Sedis excepta, vel audiendas confessiones earum compelli ullatenus non possint, aut ad recipiendum commissiones causarum seu sententiarum exequutiones vel alia contingentia causas ipsas per literas praefatae Sedis, in quibus facta non fuerit de indulgentia huiusmodi mentio specialis, sive per legatos vel delegatos ipsius. Nullus insuper archiepiscopus vel episcopus, nec alius praelatus ecclesiasticus vel eorum vicarii vel officiales ad portandum seu deferendum literas, vel exequendum aut denuntiandnm sententias contra principes saeculares, communitates, populos seu quoscumque benefactores vestros, nullusque delegatus vel ordinarius iudex ad faciendum citationes vel com-

missiones recipiendas; sive quod sitis in causis aliquibus assessores, seu ad alia lites vel controversias contingentia in causis, quae coram ipsis tractantur, quemquam vestrum compellere valeant, sine praedictae Sedis mandato et licentia speciali, expressam faciente de hac indulgentia mentionem: nec quisquam vestrum parere vel intendere teneatur, super iis, monitionibus, mandatis aut iussionibus eorumdem, aut facere vel implere quod in hac parte duxerit iniungendum.

§ 10. Caeterum generalis ac provincia- Fratres Ordiles correctores ac ipsorum vicarii, illos ex absque speciali fratribus, de quibus, auctoritate literarum mandato Papae, Sedis Apostolicae vel legatorum, ab ipsis aliis deservire; archiepiscopis et episcopis ac aliis qui- Ordinem revobuscumque provisum extitit vel in posterum contigerit provideri, corrigere, ac etiam, non obstante conditione aliqua, possint ad suum Ordinem revocare, nec per literas eiusdem Sedis seu legatorum ipsius iam obtentas vel de caetero obtinendas, aliquos de fratribus ipsius Ordinis praefatis archiepiscopis et episcopis aut aliis teneantur in socios deputare, nisi dictae literae apostolicae obtinendae de indulto huiusmodi et Ordine ipso expressam fecerint mentionem, et alias id honestati Ordinis et illorum saluti viderint expedire. Nullus autem legatus, nisi de latere nostro missus, auctoritate literarum Sedis apostolicae specialem de hoc indulto et ordine nostro facientium mentionem; nullusque praelatus, etiam cardinalis Romanae Ecclesiae, nec aliqua persona religiosa vel saecularis, de fratribus eiusdem Ordinis, ad sua seu Ecclesiae negotia procuranda, vel secum manendum aliquos assumere valeat, nisi quos generalis vel provincialis corrector ipsorum, tamquam idoneos et discretos sibi duxerint assignandos, quos etiam subiacere volumus Ordinis disciplinae.

§ 11. Illos vero ipsius Ordinis fratres, Generalis corqui ad praedicandum Crucem, vel inqui- retoris auctorendum contra pravitatem haereticam, seu Grueis pradica (1) Conc. Trid., sess. xxv, De Regular., cap. 4.

ad alia huiusmodi negotia sint vel fueriut ubicumque a Sede Apostolica deputati, tu, fili generalis corrector, tuique successores removere seu revocare, penitusque transferre, ipsisque quod supersedeant iniungere, aliosque substituere (cum expedire videbitur) licite ac libere valeatis, et in eos, si contravenerint, censuram ecclesiasticam exercere; ac quilibet corrector provincialis vel eius vicarius eiusdem Ordinis, idipsum in sua provincia, circa fratres ipsius Ordinis, quibus ab eadem Sede similia contigerit in illa committi, facere possit, non obstantibus aliquibus literis vel indulgentiis apostolicis impetratis vel etiam in posterum impetrandis, quae de hoc non fecerint mentionem.

tessionem 1);

§ 12. Inhibemus quoque ne quis, post Et in discedentes ab Ordine professionem in Ordine vestro factam, sine post emissipro- generalis vel sui provincialis licentia, discedat ab ipso. Discedentem vero, absqu cautione literarum alterius ipsorum, praetextu privilegii alicuius Apostolicae Sedis, nullus audeat retinere; quod si force retinere praesumpserit, vobis, generalis et provinciales correctores dumtaxat, et vestris seu provinciarum vicariis licitum sit in ipsos discedentes fratres excommunicationis sententiam promulgare: detinentes vero eosdem secum vel in monasteriis aut ecclesiis suis (nisi eos reiecerint, postquam eis denuntiatum fuerit) excommunicationis sententiae volumus subiacere non obstante quod excommunicari, suspendi vel interdici non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam de indulto huiusmodi mentionem. Si vero aliqui de fratribus vestri Ordinis, post obtentam licentiam a Sede praedicta aut a nobis ad Religionem aliam transeundi, infra duos vel tres menses, ad illam Religionem suae saluti congruam se non contulerint et ipsius non susceperint habitum regularem, licitum sit vobis, generalis ac provinciales correctores, et vices

> (1) Vide Concil. Trident., sess. XIV, De Reform., cap. 11, et sess. xxv, De Regular., cap. 19.

vestras gerentibus contra ipsos, tamquam alios Ordinis vestri apostatas, procedere, secundum quod honestati ipsius Ordinis videritis expedire. Illud idem intelligi volumus de illis qui, post susceptionem habitus alterius Religionis, infra tempus probationis (nulla professione facta), inde praesumpserint resilire, aut etiam si, post professionem huiusmodi, ad Religionem laxiorem seu mitiorem Ordinem transierint, vel, quod absit, ad saeculum revertantur, volumus vos contra ipsos rigorem vestri Ordinis exercere.

§ 15. Apostatas quoque vestri Ordinis Et etiam in aexcommunicare, capere, ligare, incarce- postatas. rare, et alias subdere disciplinae rigori possitis per vos ac etiam alios, in quocumque habitu eos contigerit inveniri, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 14. Inhibemus ctiam, ne fratres, Expulsi ab Orquos ab Ordine vestro pro suis culpis per dine, praedicageneralem seu provinciales correctores aut dire aut docero vigiles expelli contigerit, vel qui egressi fuerint proprio suo motu, praedicare, confessiones audire, seu docere praesumant, nisi ad alium Ordinem, in quo licite huiusmodi officia exercentur, transierint, de vestra vel dictorum correctorum licentia speciali. Quod si forte ipsi contra huiusmodi inhibitionem nostram aliquod super praemissis temere attentare praesumpserint, provinciales correctores et vigiles ac eorum vicarii in illos, quos infra fines suarum provinciarum, iuxta consuetudinem Ordinis vestri, distractos invenerint talia praesumentes (monitione praemissa), auctoritate nostra, excommunicationis sententiam valcant promulgare.

§ 15. Eiectos autem de Ordine vestro Et ad alium vel egressos, qui receptione in eodem Or Ordin, ut hic, transic possint. dine, suis culpis exigentibus, reddiderunt se indiguos, et alios fratres eiusdem Ordinis, ex rationabili causa, ad quoscumque Ordines approbatos, praeterquam ad B. Augustini, Templariorum, Hospitalariorum et aliorum religiosorum arma portantium, ad vitandam occasionem evagandi, gene-

ralis vel provinciales correctores, cum suis testimonialibus literis, auctoritate nostra, licentiandi liberam habeant facultatem. Nos enim districtius inhibemus, ne tales ad alium Ordinem aliter transire, vel aliqui cos recipere seu retinere praesumant, absque licentia speciali Sedis Apostolicae, faciente de hoc plenariam mentionem.

deferre.

§ 16. Inhibemus etiam, ut nulli, sive Prohibet cui- sit in Religionis Ordine sive extra Orbutus Ordinis dinem constitutus habitum vestrum vel ita consimilem, quod propterea frater Minimus credi possit, deferre liceat, absque mandato Sedis Apostolicae speciali. Et ut dicta inhibitio maiorem consequatur effectum, statuimus ut ii, qui habitum vestrum, vel sibi praedicto modo consimilem deferre praesumpserint, ad deponendum ipsum per dioecesanos locorum, cum a vobis requisiti fuerint, monitione praemissa, per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compellantur.

lutione decimarum.

§ 17. Ceterum, cum humilitas vestra Exemptio a so sibi de latitudine orbis terrae nihil, praeter domos et hortos cum virgultis, ad simplicem tantummodo fratrum usum, praemiorum obtentu coelestium, duxerit reservandum; nos, pie volentes quod illorum fructus integrae vestrae paupertatis usibus applicentur, ut de dictis hortis et virgultis vestris nulli decimam teneamini exhibere, vobis auctoritate praesentium indulgemus, districtius inhibentes ne quis a vobis de praemissis aliquid exigere vel extorquere praesumat.

norum possint portare.

§ 18. Quia vero nonnulli vestrae Re-Ingrediea. Or ligionis habitum assumentes diversis percertorum domi- sonis, quae sciri et inveniri non possunt, aliqua bona interdum restituere tenentur, vobis provincialibus, vigilibus ac vicariis praedictis concedimus ut singuli vestrum, in locis sibi commissis, bona ipsa in pios usus convertere valeant, prout secundum Deum videbitur expedire.

§ 19. Sepulturam quoque in locis, coe-Sepultura in lo- meteriis et ecclesiis vestris concedimus, omnibus libera, et eam liberam esse censemus, ut corum

devotioni et extremae voluntati, qui se illic sepeliri deliberaverint (nisi excommunicati vel interdicti, aut etiam publice usurarii fuerint), nullus obsistat, salva tamen iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora assumuntur.

§ 20. Districtius inhibentes, ut nulli, Evequiae celereligiosi vel saeculares, vobis invitis, ali- trari et morquorum corpora defunctorum in vestris pos unt, invitis coemeteriis sepelire, aut in ecclesiis ve- fratribus, in eostris missarum solemnia, vel pro animabus eorum, qui ad loca vestra tumulandi fuerint, ibidem exequias celebrare sine vestro assensu aut voluntate, praesumant.

§ 21. Et cum generale interdictum fue- Tempore interrit, in ecclesiis et oratoriis vestris et aliis dicti quomodo quibuscumque, vel cum ad loca perve- re valeant (1). neritis ecclesiastico supposita interdicto, clausis ianuis (interdictis et excommunicatis exclusis), non pulsatis campanis et submissa voce, liceat vobis celebrare divina, et ecclesiastica recipere sacramenta, dummodo causam non dederitis interdicto, nec contingat vobis specialiter interdici, neque ecclesiae vel oratoria ipsa fuerint specialiter interdicta. His vero, qui vestris morantur obsequiis, cuncta libere ministrare poteritis ecclesiastica sacramenta, et ipsos, cum decesserint, in vestris oratoriis sepelire. Si quando autem in terris, in quibus residetis, vel eorum personis excommunicationis seu interdicti sententias contigerit promulgari, pueri vestris servitiis deputati negotiorumque vestrorum procuratores et operarii, qui in vestris locis eorum operibus personaliter continue institerint, huiusmodi sententiis obnoxii minime habeantur, ibique possint audire divina , iuxta formam quae locis ipsis eo casu a Sede Apostolica est concessa, nisi eidem causam dederint, vel excommunicari specialiter seu interdici con-

§ 22. Inhibemus insuper universis fra- Fraties confitribus Ordinis, ne aliquis eorum (nisi ne-tentur praelatis cessitatis urgente articulo) aliis quam præ-

tingat eosdem.

(1) Vid. Conc. Trid., sess. xxv, De Regular., cap. 12.

latis suis peccata sua confiteri praesumat, [ vel aliis eiusdem Ordinis sacerdotibus, secundum Regulam et ipsius Ordinis in-

pressis (1).

§ 25. Universis autem ecclesiarum præ-Praelati eccles latis et aliis inhibemus, confessiones velestent fraties stras, vobis invitis, audire, vel compellere super hic ex- vos ad synodos seu convocationes suas accedere, vel cum eis, extra civitates vel intra, processionaliter exire, aut suis constitutionibus subiacere, vel capitula, scrutinia et inquisitiones in locis vestris vel alibi de vobis facere, aut fidelitatem iuramento firmatam, annualem obedientiam a provincialibus, vigilibus et correctoribus localibus vestris exigere, aut de ipsorum institutione vel destitutione, sive de statutis vestri Ordinis se aliquatenus intromittere, seu prohibere ne ad civitates vel villas, ubi religiose ac honeste commorari possitis, a populis evocati audeatis accedere, ibique pro vestris usibus construere aedificia, ecclesias seu oratoria, aut in accedentes fratres seu confluentes huiusmodi vel acceptatores ipsorum excommunicationis sententias ferre praesumant.

§ 24. Concedimus quoque vobis, ut Exemption so de iis, quae in ornamentis vel pro eis ra portionis de aut libris, fabrica, luminaribus, anniver-Ordini relictis. sario, septimo, vigesimo, trigesimo sive aliis, ad perpetuum cultum divinum, seu pro pitanciis aut victu ad sustentationem vestram, vel indumentis, necnon pro annuis censibus redimendis, ad quorum solutionem aliquae domus vestri Ordinis obligatae noscuntur, vel de domibus prædictis et hortis aliisque locis vobis, secundum instituta vestri Ordinis, opportunis; aut de iis quae pro huiusmodi domibus, praediis et locis emendis vobis legantur (dummodo praemissa non convertantur in usus alios, sed in illos dumtaxat pro quibus relinquuntur, aut alios etiam qui in hac concessione vel indulgentia continentur), nulli canonicam portionem aliquam teneamini exhibere. Et ne quis a vobis

> (1) Quoad processiones, vide Conc. Trid., sess. NAV, De Regular., cap. 13.

ultimarum executoribus voluntatum, seu decedentium haeredibus, de praemissis, aut de iis, quae vobis in ultimis voluntatibus absolute legantur, vel alia pro vestris necessitatibus conferuntur, aliquid exigere vel extorquere praesumat, districtius inhibemus.

§ 25. Ad haec, liceat fratribus vestri Fratres possint Ordinis, cum de prioribus locis suis ad loca Ordin dialia loca se transferunt, tam aedificia seu omnem aedificiorum materiam locorum, quae dimittunt (dedicatis ecclesiis dumtaxat exceptis), libros, calices et paramenta secum ad alia loca transferre: ac aedificia ipsa cum solo et aliis ad eadem loca pertinentibus, praeter ecclesias, per personas ad hoc a Sede Apostolica deputatas, vendere; ipsorumque pretium in aliorum locorum, ad quae dicti fratres se transferunt, aedificationem seu alias in eorum utilitatem convertere, secundum quod melius videbitur expedire, cum ipsa priora et alia loca fratrum ad nos et Apostolicam Sedem specialiter et immediate pertinere noscantur. Et ne aliqui archiepiscopi vel episcopi aut alii ecclesiarum praelati, seu quaevis alia persona ecclesiastica vel saecularis praedicta loca seu bona occupare, accipere vel usurpare aut quoquomodo sibi vindicare praesumant, absque dictae Sedis licentia speciali, districtius inhibemus.

§ 26. Indulgemus vobis ut ad praesta- Exemp abomtionem procurationum, legatorum præ- et onere. dictae Sedis vel nunciorum ipsius, seu dioecesanorum locorum, aut erectionum vel collectarum, seu subsidiorum vel provisionum quarumcumque minime teneamini; nec ad ea solvenda, per literas dictae Sedis aut legatorum vel nunciorum eiusdem seu rectorum terrarum Ecclesiae Romanae impetratas seu imposterum impetrandas, cuiuscumque tenoris fuerint, in perpetuum compelli non possitis, nisi dictae Sedis literae impetrandae plenam et expressam de huiusmodi indulto et dicto Ordine fecerint mentionem.

dem Apost, re-

mittendi.

§ 27. Praeterea, cum fel. record. Gre-Praelat. Ordinas abnis facultas abni solvendi fratres teris, generali, vigilibus et provincialibus, et cum eis dis- necnon correctoribus localibus et eorum vicariis, absolvendi fratres eiusdem Ordinis; ac etiam fratribus dicti Ordinis, quos ipsi huiusmodi superiores habuerint pro tempore in confessores, absolvendi ipsos superiores ab excessibus et censuris, nisi talia forent, propter quae essent ad Sedem Apostolicam merito destinandi, ac cum eis desuper dispensandi, concedit: et praeterea, qui sint destinandi, persæpe revocetur in dubium; ut absolventium et absolvendorum, dispensantium et dispensatorum, pro parte, puritati conscientiae consulamus, declaramus haereticos, re-Qui sint ad Se- lapsos, schismaticos, et qui literas apostolicas falsificassent aut ad infideles prohibita detulissent, dumtaxat esse ad Sedem praedictam merito destinandos, reliquis vero omnibus, etiam simonia qualitercumque irretitis, posse, per illos quibus inibi conceditur, absolutionis beneficium et dispensationis, iuxta casuum indigentiam impartiri. Et ut in dicti Ordinis professoribus omnis vagandi tollatur occasio, et ad Apostolicam Sedem recurrendi subtrahatur pro posse necessitas, omnibus superioribus et eorum vicariis, defectum natalium ex adulterio, sacrilegio, incestu et quovis alio nephario et illicito coitu proveniente; necnon cum his, qui ex quavis causa, praeterquam homicidii voluntarii, bigamiae et mutilationis membrorum irregulares forent, dispensandi cum dicti Ordinis Minimorum professoribus, postquam ipsum Ordinem professi fuerint, ut, defectu et irregularitate huiusmodi non obstante, irregulares ipsi ad quoscumque etiam sacros ordines promoveri, et in illis etiam altaris mysterio ministrare, et tam ipsi irregulares quam defectum natalium patientes, ad quascumque administrationes et officia eligi, recipi et assumi, illaque gerere et exercere libere et licite valeant, motu, scientia et auctoritate praedictis,

> concedimus per praesentes. Bull. Rom. Vol. V.

§ 28. Indultum vero praedecessoris, de Exemptio a dedecimis non solvendis, ad quaecumque eimis; bona dictorum fratrum et quascumque decimas (etiam quas vulgus papales appellat, et Apostolica Sedes, pro christianae fidei defensione, aut aliis imminentibus persaepe necessitatibus, indulsit) et quaecumque alia onera, motu et scientia praedictis, extendimus; decernentes fratres ipsos Minimos, etiamsi per quoscumque exemptos, etiam Mendicantes, solvi mandarentur, cum quibusvis derogatoriis et fortioribus clausulis, ab illarum solutione cessando, censuras et poenas aliquas non incurrere, nisi praesentibus nostris, per particulares aut alias clausulas specialem mentionem importantes, non alias, sit derogatum, specifice earum de verbo ad verbum inserto tenore.

§ 29. Ceterum, cum felicis recordationis Exemptio a iu-Innocentius Papa IV, praedecessor no-risdictions or-dinar, in nonster, olim duxerit statuendum, ut exempti, nullis casibus. quantacumque gaudeant libertate, nihilominus tamen, ratione delicti seu contractus, aut rei, de qua contra ipsos agitur, rite possint coram locorum ordinariis conveniri, et illi, quoad hoc, suam in ipsos iurisdictionem (prout ius exigit) exercere, nos vobis (ut occasione constitutionis huiusmodi nullum libertatibus et immunitatibus vobis et Ordini vestro, per privilegia et indulgentias, ab Apostolica Sede concessis aut in posterum concedendis praeiudicium generetur) auctoritate praesentium indulgemus, decernentes vos seu personas vestri Ordinis, in praedictis casibus ordinariis, ipsis minime subiacere. Decernimus ergo irritum quicquid contra tenorem concessionum et inhibitionum huiusmodi , per quoscumque fuerit attentatum; et interdicti, suspensionis et excommunicationis sententias, si quis contra concessiones, constitutiones et inhibitiones easdem in vos vel vestrum aliquos, aut loca vestra, seu benefactores vestros vel executores aut haeredes praedictos in posterum promulgari contigerit, penitus non tenere.

§ 30. Et quia Bonifacius VIII, praede-Facultas piace cossor noster, olim, ad augmentum contiroercendi fra-tiuum Religionum et Ordinum, quos Roordination., appellatione re- ternis studiis intendit et consideravit attentius quod non intermissa sedulitas disciplinae Religiones et Ordines supradictos statusque regulares salubriter dirigit et conservat; quodque, si eam perire vel remitti contingeret, Ordo quilibet collabi necessario cogeretur; pensando etiam quod si regularium personarum correctio rimas iuris et apices sequeretur, huiusmodi rigor lentesceret, ac multiplicata laxatione torperet, nos auctoritate apostolica vobis indulgemus ut, ad correctiones et punitiones fratrum vestri Ordinis delinquentium infligendas, generalis, vigiles et provinciales, nec non correctores locales et eorum vicesgerentes, ad quos eadem spectare noscuntur (rimulis et apicibus ipsis postpositis), libere procedere valeant secundum consuctudines approbatas et generalia, facta et etiam facienda, ipsius Ordinis instituta. Nec volumus eisdem licere fratribus, ab eisdem correctionibus et punitionibus aliquatenus appellare, provida in hoc deliberatione ac maturitate debita observatis.

sitionibus.

§ 31. Quodque fratres et sorores ac Exemptio a ga- gubernatores praefati, ratione domorum, locorum ac monasteriorum praedictorum, aut quorumcumque aliorum bonorum aut possessionum, quae in praesentiarum habent et iustis modis, praestante Domino, habebunt in futurum, seu alia quavis occasione, decimam vel aliam portionem, aut annuos redditus seu censum vel procurationem aliquam vel aliam subventionem legatis vel nunciis dictae Sedis, aut ordinariis locorum vel aliis quibuscumque; aut pedagia vel telonia et alias exactiones, quibusvis regibus seu aliis personis, ecclesiasticis seu saecularibus, dare et solvere minime teneantur, nec ad illud compelli possint, vel super hoc alias a quoquam quomodolibet conveniri per literas Sedis praedictae, aut legatorum vel delegatorum seu nunciorum ipsius, aut dioecesanorum loco-

rum vel rectorum terrarum Ecclesiae Komanae, aut quorumcumque aliorum, etiam si in eiusdem Sedis literis contineatur expresse quod ad quaevis exempta vel non exempta monasteria se extendant, et aliqua eis, cuiuscumque tenoris existat, ipsius Sedis indulgentia non obsistat, nisi forsan dictae literae apostolicae de dicto Ordine et praesentibus, de verbo ad verbum, ac etiam monasteriis, locis et domibus, ipsorumque rectoribus ac gubernatoribus et personis praedictis, plenam et expressam, ac etiam specialiter et nominaliter fecerint mentionem.

§ 32. Felicis recordationis Innocentii Decognitio con-Papae IV, praedecessoris nostri, et aliis constitutionibus apostolicis, legibus imperialibus, statutis et consuetudinibus, per quae praemissa possent quomodolibet infringi vel impediri, et aliis in contrarium editis non obstantibus quibuscumque. Nos enim, quaslibet excommunicationum, suspensionum et interdicti sententias et quoscumque processus, quasvis poenas et sententias continentes, quas et quos contra generalem, fratres et sorores, domos, monasteria, personas et alia supradicta, contra tenorem et formam praesentium et exemptionis huiusmodi promulgari et haberi contigerit, irritas decernimus penitus et inanes.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, quinto kalendas augusti, millesimo quingentesimo sexto, pontif. nostri anno tertio.

Dat. die 28 iulii 4506, pontif. anno III.

# XIV (1).

Facultas duorum ex praelatis congregationis monachorum Beatae Mariae Montis Oliveti, Ordinis Sancti Benedicti, circa alienationem eius bonorum, si huiusmodi alienatio in evidentem utilitatem cedat.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Paulus II bona ecclesiastica quaecumque alienari aut locari prohibuit.

(i) Haec sub num. xv in Rom. Edit. est (B. T.).

— 2. Causa huius concessionis. — 3. Petitio capituli. — 4. Facultas duorum ex praelatis congregationis circa alienationem bonorum stabilium. — 5. Quibuscumque non obstantibus. — 6. Pretium ubi deponendum.

Iulius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati generali et visitatoribus congregationis monachorum Beatae Mariae de Monte Oliveto, Ordinis Sancti Benedicti, salutem et apostolicam benedictionem.

Ex iniuncto nobis desuper apostolicae servitutis officio ad ea libenter intendimus, per quae monasteriorum et aliorum religiosorum locorum quorumlibet utilitas valeat procurari.

§ 1. Dudum siquidem a felicis recor-Paulus II bona ecclesiast. quæ- dationis Paulo Papa II, praedecessore nocumque aliena-ri aut loc. pro-ri aut loc. prohibuit.

quentis (1).

concessionis.

§ 2. Et deinde nobis nuper exhibita, pro parte dilectorum filiorum capituli generalis congregationis monacorum Beatae Mariae de Monte Oliveto Ordinis S. Benedicti, petitio continebat quod saepe contingit quod monasteriis, prioratibus et aliis religiosis locis dictae congregationis, necnon membris ab illis dependentibus expediret aliqua ex eorum immobilibus bonis, quae eis parum utilia seu minus commoda existunt, vendere, et precium inde proveniens in alia immobilia bona utiliora et commodiora convertere, seu pro aliis possessionibus aut immobilibus bonis utilioribus et commodioribus permutare, aut in feudum vel emphiteusim sive livellum et affictum perpetuum vel ad tempus, sub canone condecenti, locare et concedere, ex quo profecto monasteriorum et prioratuum ac locorum necnon membrorum praedictorum conditio, cum eorum evidenti utilitate, melior efficeretur.

§ 3. Quare, pro parte eorumdem ca-Petitio capituli, pituli, nobis fuit humiliter supplicatum ut

> (1) Omittitur insertio bullae, quia legitur sup. pag. 194.

vobis singulis abbatibus et aliis praelatis et prioribus ac conventibus monasteriorum, locorum, prioratuum et membrorum praedictorum pro tempore existentibus, quascumque possessiones et alia bona immobilia minus utilia minusque commoda huiusmodi vendendi, alienandi et permutandi, aut in feudum seu emphiteusim vel livellum et affictum perpetuo vel ad tempus locandi et concedendi quoties expedierit, licentiam largiri, committere et mandare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 4. Nos igitur, huiusmodi supplicatio Facultas duonibus inclinati, discretioni vestrae per tis congregatioapostolica scripta mandamus quatenus nis circa alie. vos vel maior pars, aut ad minus duo rum stabilium. vestrum, bonis, de quorum venditione, permutatione, locatione in feudum seu in emphiteusim vel livellum pro tempore agetur huiusmodi, prius coram vobis, specificatis de omnibus et singulis, quae super obtinenda licentia huiusmodi per eosdem abbates, praelatos, priores et conventus vobis pro tempore exponi contigerit, et eorum circumstantiis universis, auctoritate nostra, vos coniunctim, servata forma literarum Pauli, praedecessoris huiusmodi, procedendo diligenter informetis; et si per informationem eamdem ea vobis sic pro tempore exposita vera esse, ac venditiones, alienationes, permutationes, locationes et concessiones praedictas, si fiant, in evidentem monasteriorum, prioratuum, membrorum et locorum praedictorum, quorum illa fuerint, utilitatem cedere repereritis, eisdem abbatibus, praelatis, prioribus et conventibus id petentibus, quoties expediens fuerit, possessiones et bona quaecumque huiusmodi pro preciis competentibus vendendi et alienandi, seu illa pro aliis possessionibus et bonis immobilibus utilioribus et commodioribus permutandi, aut quibusvis personis, etiam saecularibus, eadem in emphiteusim vel livellum et affictum perpetuo

vel ad tempus, pro condecenti annuo canone seu censu, locandi et concedendi dicta auctoritate licentiam largiamini, facultatem concedimus.

de, onendum.

- § 5. Non obstantibus constitutionibus Cuntuscumque et ordinationibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus monasteriorum, prioratuum, locorum, membrorum congregationis et Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; quodque uni de personis in dignitate ecclesiastica constitutis, quibus literae apostolicae dirigi consueverunt, non sitis, caeterisque contrariis quibuscumque.
- § 6. Proviso quod, si possessiones et Pretium ubi alia bona huiusmodi vendi contigerit, ut praefertur, precium seu precia ex illis proveniens seu provenientia, penes aedem sacram, etiam dictae congregationis ant fide et facultatibus idoneam personam, cum obligationibus et recognitionibus ac cautelis in talibus apponi solitis, reponantur, et in emptionem aliorum immobilium bonorum eisdem monasteriis, prioratibus, locis et membris, quorum erant bona vendita huiusmodi, commodiorum et magis utilium, et non in aliam causam omnino convertantur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septimo, pridie nonas iunii, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 4 iunii 1507, pontif. anno IV.

# XV (1).

Ordinationes pro bono regimine congregationis monachorum B. Mariae Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, eiusque gratiae et immunitates.

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1 ad 3. Confirmatio gratiarum et communicatio privilegiorum. — 4 ad 10.

(1) Haec sub num. xvi in Rom. Edit. legitur (R. T.).

Regulae congregationem spectantes. — 11. Apostatarum receptio vetatur. — 12. Transeuntes ad loca conventualium, pro conventualibus habeantur. — 13. Indulta prosint si congregationis ordinationibus non obsistunt. - 44 ad 49. Aliae pro monasteriorum administratione constitutiones. — 20. Impedientes eos, qui in congregationem intrare volunt, excommunicantur; — 21. Similiter, assumentes praelatum vel monachum congregationis ad propria servitia. — 22. Praelati congregationis revocent extra eam divagantes. — 23 ad 28. Exemptiones et alia privilegia. — 29. Quomodo recipienda sint sacramenta tempore interdicti. — 30. Indultum ordines suscipiendi a quolibet antistite absque examine. — 31 et 32. Facultates praelatorum circa eos qui congr. ingrediuntur; poenitentes absolvendi etc. — 33. Participatio cum excommunicatis quando ligat monachos. — 34 ad 39. Nonnullae aliae facultates conceduntur et indulgentiae. — 40. De conservatoribus. — 41. Derogatio contrariorum. — 42. Fides danda transumptis huius bullae.

## Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi ad universos regulares Ordines in militanti Ecclesia institutos, ut loca sanctimoniae dedita, personasque voto Religionis adstrictas, pro iniunctae nobis apostolicae servitutis officio, crebris vigiliis et indefessis studiis intendere nos deceat; ad dilectos tamen filios abbates et monacos Ordinis S. Benedicti, congregationis Beatae Mariae Montis Oliveti, eo diligentius aciem nostrae considerationis convertere nos convenit, quo ipsi sub eiusdem Beati Benedicti regularibus institutis ac patrocinio Beatae Mariae Virginis, qua mediante, eius intercessionibus ad Dominum indefessis, ad salutem praebeatur accessus, et ad instar Salvatoris Domini nostri Iesu Christi, qui in Monte Oliveti, monte utique sancto, apostolis salutis documenta praebuit, per eorum sanctimoniae vitam et solicitudinem in eodem Monte Oliveti Pientinae dioecesis, ubi primum ipsa congregatio snae vitae

solitariae exordium sumpsit, vigiliis et orationibus assiduis intenti, ac cogentes carnem ab illecebris abstractam spiritui obedire, eorum exemplis caeteris ad salutem et salutaria praebeant documenta, et illa eis favore benevolo concedere, per quae possint, in eorum sancto ac pio proposito, Altissimo in eius beneplacitis gratum reddere famulatum.

tiarum congregationis.

§ 1. Sane cum, sicut accepimus, alias Confirm gra- plures immunitates, exemptiones ac diversa privilegia, gratiae, favores et indulta spiritualia ac temporalia, per diversos Romanos Pontifices praedecessores nostros, praefatae congregationi, illiusque monasteriis, locis, personis, bonis et rebus concessa fuerint; nos cupientes ut dilectus filius modernus ac pro tempore existens abbas generalis dictae congregationis ac monaci praefati eo quietius possint Domino in eius beneplacitis famulari, quo cognoverint huiusmodi privilegia et immunitates, pro illorum subsistentia firmiori, etiam nostrae approbationis robore communiri, ac etiam abbatis et monacorum et congregationis huiusmodi commoditatibus et augmento, statuique prospero et felici, quantum cum Deo possumus, salubriter consulere; ipsosque generalem abbatem et monacos et congregationis huiusmodi singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, cen suris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolutos fore censentes. Ac omnia et singula privilegia, gratias, favores, immunitates, exemptiones, indulta quaecumque tam spiritualia quam temporalia eidem congregationi ac illius monasteriis, locis, personis, sub quibuscumque tenoribus concessa, illorumque omnium tenore, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, eisdem praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad abbatis et monacorum praedictorum vel alicuius alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa scientia, privilegia, gratias, favores, immunitates, exemptiones et indulta huiusmodi, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et innovamus, ac perpetuae firmitatis robur obtinere, eaque omnia et singula inviolabiliter observari debere decernimus.

§ 2. Ac volumus quidquid dubii in Interpret. de dictis privilegiis seu aliquo eorum pro dictis gratiis fiat parte emerserit, id, data verborum ambi- ciae congregaguitate et varia peritorum interpretatione, in favorem dictae congregationis et locorum particularium eiusdem interpretari debere.

§ 3. Et cuiusvis particularis monasterii Communicatio dictae congregationis privilegia, ipsi toti privilegior. incongregationi et aliis particularibus mo- gregationis. nasteriis esse communia, et ad illa ea extendi et extendimus per praesentes, quando ipsa privilegia aliis monasteriis et locis dictae congregationis adaptari possint.

§ 4. Et insuper etiam, ultra praedicta Congregatio sit privilegia eidem congregationi, ut prae- una onnium monachorum. fertur, concessa, hac perpetua atque irrefragabili constitutione, motu et scientia similibus, sancimus quod omnes et singuli dictae congregationis monaci Ordinem ipsum professi, praesentes et futuri, quamvis in diversis monasteriis sive locis pro tempore maneant, unum tamen corpus et una congregatio existant; ipsaque congregatio, ab Apostolica Sede merito approbata, ab universis christifidelibus in reverentia et devotione habeatur.

§ 5. Et dictae congregationis capitu- In capitulo gelum generale, sive in ea vocem pro tem-nerali statuta fipore habentes, pro felici dictae congre- poste i debent gationis successu, statuta, constitutiones, ordinationes, ac omnia et singula, quae in spiritualibus et temporalibus ipsius congregationis ac eius regularis disciplinae statum, observantiam, indemnitatem et circa divini officii directionem et ordina-

tionem, absque tamen ipsius Regulae, in substantia vel effectu, variatione, interpretationem vel declarationem quoquomodo concernere poterunt, auctoritate praedicta, instituendi, ordinandi, interpretandi et declarandi; ac ea quae sic instituta, ordinata, interpretata vel declarata fuerint, in toto vel in parte, prout rerum vel temporum qualitas exegerit, tolleudi, alterandi et in melius commutandi, plenam et liberam in omnibus habeant facultatem. Quibus institutis, ordinationibus, declarationibus et correctionibus singuli de congregatione huiusmodi, cuiuscumque dignitatis, status, gradus seu conditionis existant, efficaciter parere omnino teneantur; ita tamen, quod ad peccatum, nisi contra fiat ex contemptu, aliquem non obligent.

possit

§ 6. Et quotiens praelatus aliquis mo-Praelatus quo- nasterium, cui praefuerit, reformare et ad rium reformare ipsius congregationis observantiam reducere decreverit, reformationem ipsam, iuxta instituta, decreta et ordinationes congregationis eiusdem, pront convenientius poterit, exequatur. Et cius acta, conventiones et modi, co ipso quod de consensu dictae congregationis seu ad id deputatorum in formam publicam redacta fuerint, apostolico sint robore commu-

§ 7. Universi vero eiusdem congrega-Praelati obe- tionis praelati, sub praefati generalis abalii obed, prae- batis, et alii monaci ac conversi et commissi, sub praelatorum, in quorum monasteriis aut locis ipsi monaci, conversi et commissi morantur, obedientiis vivant, et eas illis humiliter praestent.

s dur.

latis.

§ 8. Et nulli praelatorum vel mona-Appella prae- corum praedictorum, ab institutis, oret abbate dene- dinationibus, correctionibus et mandatis capituli sive abbatis generalis, aut aliorum praelatorum ipsius congregationis, ad quemcumque, etiam ad nos et Sedem praedictam, nisi de speciali indulto Summi Pontificis, liceat appellare; appellationesque desuper pro tempore interpositae et inde secutae irritae habeantui.

§ 9. Et cum contra aliquem praelato- Indicia insta rum vel monacorum dictae congregationis civiliter vel criminaliter agi contigerit, secundum consuetudines et statuta praedicta, iuris communis apicibus, dilationibus, terminis et litium anfractibus omissis, procedi debeat.

§ 10. Et ipsius congregationis prae- Translatio ad lati, suos monacos, qui licentiam a Sede diam Relig. de praefata habere dixerint se ad aliud quod- tantum permitcumque monasterium sive locum transferendi, obtentu literarum apostolicarum transferri non sinant, nisi in ipsis literis specialis, specifica et expressa de congregatione et nostra ordinatione huiusmodi mentio fiat, eisque sufficienter derogetur; ac tunc, si infra tres menses id non compleverint, contra eos tamquam contra apostatas agi possit, nisi in ipsis literis apostolicis expressum fuerit tempus, infra quod se debeant ad huiusmodi monasteria sive loca transtulisse, eoque casu non prius contra eos agi liceat, quam dicta tempora sint elapsa.

§ 11. Ac congregationis huiusmodi spostatar, repraelati, quarumcumque literarum aposto ceptio vettur. licarum praetextu, nisi in illis praesentibus specialiter et expresse derogetur, ad recipiendum monacos, qui alias ab eorum propriis monasteriis, absque suorum superforum licentia, contumaciter recesse-

coarctari.

§ 12. Illi vero ex eisdem monacis, Transcuntes ad quos de prioribus, in quibus professi fue-loca conventua lium, pro conrint, monasteriis sive locis, ad alia dictae ventualibus hacongregationis monasteria sive loca, iuxta dicti capituli ordinationem, transferri contigerit, aut alias, pro conventualibus, quomodolibet ex tunc ab ipsis prioribus monasteriis atque locis, realiter absoluti extiterint, aliorum monasteriorum locorumque, quamdiu ibi steterint, monaci et suppositi reputentur, et pro conventualibus inibi habeantur, ac in illis professionem suam emisissent.

runt, a quoquam nequeant quomodolibet

§ 15. Ac omnia monasteria et loca praedicta, et eorum praelati atque perso-

Indulta prosint nae, quibuscumque eis a dicta Sede vel si congregationis ordinationis alias qualitercumque concessis, ac de iure bus non obsi- seu concessione debitis, iuribus, præeminentiis ac dignitatibus inconcusse gaudeant et utantur, dummodo illa praemissis et aliis dictae congregationis institutis et ordinationibus non obsistant.

§ 14. Nec propterea ex monasteriis Monasteria non ipsis unum alteri censeatur esse subiesubjecta, sed ctum, sed eis in sua pristina libertate macongregat. tan- nentibus et vicissitudinis adminiculo copulata, sub felici dictae congregationis regimine, sibi uniformi regularis observantiae gressu invicem suffragentur.

vel abbatis e-

que nutum ve

moveantur.

- § 15. Monasteria autem et prioratus Monasteria quae nunc sunt et pro tempore erunt, ine a capitulo etiam unita, praefatae congregationis, per praelatos dumtaxat eiusdem congregationis regantur et gubernentur. Et quotiens illa ubicumque, etiam apud Sedem praedictam et qualitercumque vacare contigerit, etiam si quaevis speciales vel generales de illorum provisionibus seu dispositionibus per dictam Sedem reservationes factae fuerint, generale capitulum si tunc celebretur; alioquin abbas generalis, cum per ipsam congregationem ad id deputatis, illos ex eiusdem congregationis monacis praesentibus et futuris, etiam defectum natalium ex quibusvis personis patientibus, quos ad id idoneos fore crediderint, in praelatos tunc vacantium monasteriorum et prioratuum huiusmodi, alias, secundum consuetudines, ordinationes et statuta praedicta, eligere seu nominare.
- § 16. Et ad eorum nutum et benetd quor quo- placitum, taliter electos seu nominatos a regimine et administratione dictorum monasteriorum et prioratuum, quibus tum praefuerint, et quae tunc propterea vacare censeantur, absolvere et amovere.
- § 17. Praefatique sic electi seu nomi-Electr statum nati, absque alicuius dictae Sedis vel aladministrent. terius provisionis vel dispensationis adminiculo, etiam praeter hoc quod eis munus benedictionis impendatur, ipsi mo-

nasteriis et prioratibus, ad quae sic electi vel nominati fuerint, præesse, ac illa in spiritualibus et temporalibus regere et gubernare, ac omnes actus ibidem exercere et insignia deferre ac si munus huiusmodi suscepissent.

§ 18. Et si contingat praelatos dictae Ipsis absenticongregationis a monasteriis et priorati- bus, alteridetur bus, ad quae, ut praemittitur, electi seu eisdem praelanominati fuerint, aliqua legitima causa abesse, atque pro dictorum congregationis et monacorum, ac illorum praesentium et futurorum monasteriorum ac prioratuum conservatione et statu prospero et felici, (quod, absente praelato, ne monasterium sibi commissum ex eius absentia damna sustineat, alius qui monasterium seu prioratum ipsum regat et gubernet durante absentia huiusmodi deputetur) utile videatur et expediat, quod, quotiens id contigerit, capitulum seu generalis abbas cum deputatis huiusmodi, alias iuxta eorum consuetudines et statuta, curam, regimen et administrationem ipsius monasterii seu prioratus, praelati sui praesentia carentis, in spiritualibus et temporalibus, dicta absentia durante, alteri committere libere et licite possint:

congregationis locis, per quascumque literas apostolicas, etiam motu simili et cum reservationibus ac quibuscumque derogatoriis, per quas effectus praesentium quomodolibet impediri vel differri possit, clausulis, concessas hactenus et in posterum concedendas, per aliquem de dicta congregatione vel extra eam, cuiuscumque status, gradus, ordinis seu conditionis sit, etiamsi cardinalatus honore aut pontificali vel alia quavis dignitate praefulgeat, in titulum aut commendam sive administrationem vel alias obtinere, seu ei super aliquibus eorum fructibus, redditibus et

proventibus, aliqua pensio reservari, con-

cedi vel assignari, vel ius sibi desuper

acquiri, vel aliquis contra praesentium

§ 19. Et quod aliquod ex dictis mo- Priorat. collanasteriis vel prioratibus, aut aliis dictae cit.

tenorem, quovis quaesito colore, quempiam de dicta congregatione, super aliquo ex monasteriis, prioratibus et locis praedictis, ratione tituli sive commendae vel administrationis, aut personis huiusmodi, vel alias impedire seu molestare valeat. Quodque deinceps nulla ex beneficiis ecclesiasticis, cum cura vel sine cura, ad collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem abbatum vel priorum, ac conventuum, monasteriorum et aliorum dictae congregationis, communiter vel divisim pro tempore pertinentibus, etiam qualitercumque beneficia ipsa, et ubicumque, praeterquam apud Sedem praedictam vacare contigerit, dummodo dispositioni apostolicae generaliter reservata non fuerint, sub gratiis, expectativis aut provisionibus seu aliis dispositionibus dictae Sedis facultatibus seu indultis de conferendis beneficiis ecclesiasticis vacantibus vel vacaturis quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, et quavis etiam pontificali dignitate praefulgeant, ab eadem Sede quomodolibet concessis et in antea concedendis, quomodolibet cadant seu comprehendantur. Sed ipsorum beneficiorum collatio, provisio, praesentatio, electio et dispositio, illorum occurrente vacatione, praemissis non obstantibus, ad abbates, priores ac conventus praefatos, libere et absque aliquo etiam praefatae Sedis praeventionis impedimento, pertineant et spectent; ac de beneficiis ipsis nullus alius quam abbates seu priores et conventus praedicti, quorumcumque facultatum et indultorum sibi a Sede vel legatis praefatis, qualitercumque et sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, etiam motu simili concessorum et concedendorum vigore vel praetextu, disponere valeant quoquomodo. Ac omnes et singulae gratiae expectativae et acceptationes, provisiones, dispositiones, collationes et literae Sedis ac illius legato-

rum huiusmodi, facultatesque et indulta super collationibus beneficiorum ecclesiasticorum vacantium seu vacaturorum quibusvis, etiam, ut praefertur, qualificatis personis, et cum praedictis clausulis pro tempore concessa, processusque desuper pro tempore habiti, etiam excommunicationis, suspensionis et interdicti aliasque ecclesiasticas sententias, censuras et poenas in se continentes, quoad beneficia ad collationem, provisionem, praesentationem, electionem aut aliam dispositionem abbatum et priorum ac conventuum prædictorum respective spectantia huiusmodi, ac totum id et quidquid in contrarium a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter attentare contigerit, omni prorsus careant firmitate.

§ 20. Nec quispiam personas, quae de Impedien. eos, iure communi Religionem ingredi non pro- qui in congrehibentur, ex saeculo fugientes et ad dictam volunt, excomcongregationem venire affectantes verberibus aut molestiis quibuslibet impedire vel prohibere, aut a monasteriis vel locis congregationis eiusdem, praesentibus vel futuris, divertere, aut super hoc illis vel eas recipientibus iniuriam vel molestiam aliquam irrogare praesumant; contrafacientes vero, praesentium notitiam habentes vel qui eas ignoraverint, et postquam ad eorum notitiam devenerint, a praemissis iniuriis et violentiis non destiterint, excommunicationis sententiam ipso facto incurrant, a qua, praeterquam in mortis articulo constituti, nisi a Sede praefata absolutionis beneficium nequeant obtinere.

§ 21. Ac nullae ecclesiasticae vel sae- Sociliter assuculares personae, quacumque auctoritate vel mentes praela-tum vel monadignitate praeditae, aliquem ex praelatis chum congregavel monacis congregationis praedictae, ob- pria servitia. sequiorum vel servitiorum propriorum vel monasteriorum suorum praetextu, etiamsi absque licentia suorum superiorum ad eas divertere, vel alia quavis causa, etiam arctioris vitae Ordinis vel observantiae, a dicta congregatione educere vel sponte venientes recipere et penes se retinere audeant, etiam

auctoritate literarum apostolicarum, in quibus de huiusmodi praelato vel monaco et congregatione nominatim expressa mentio non fiat, absque consensu capituli seu abbatis generalis vel maioris partis visitatorum dictae congregationis pro tempore existentium. Quod si recipientes, infra tres dies, postquam eis praesentes innotuerint, praelatum seu monacum extra ipsam congregationem existentem huiusmodi eidem congregationi non restituerint cum effectu, vel a se realiter non abiecerint, excommunicationis sententia innodati existant eo ipso, a qua, nisi in mortis articulo aut a Sede praedicta, absolvi non possint.

greg mosis redivagantes.

§ 22. Generalis autem et alii abbates Praedati con- et priores dictae congregationis pro temvoc. extra eam pore existentes, seu ab eis deputati, possint omnes et singulos eiusdem congregationis monacos, ab illa vagos et fugitivos, aut suis superioribus non obedientes et rebelles, et qui, habita licentia, conditionem eis impositam non impleverint, aut lapso licentiae termino ad propria monasteria non redierint, vel alia loca seu monasteria, absque speciali apostolico privilegio praesentibus deroganti, aut sine superiorum suorum licentia se transtulerint, vel aliquarum personarum, quacumque dignitate, etiam cardinalatus honore fulgentium, servitiis, in Romana Curia vel extra eam, se addixerint, vel ab eis literas familiaritatis aut cappellanatus obtinuerint, capere et in carceribus detinere, aut per censuram ecclesiasticam et alia iuris remedia, appellatione remota, etiam invocato ad hoc. si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, ad solitam et debitam obedientiam compellere.

- § 23. Et ut dictae congregationis mo-Er e abor- naci divinis beneplacitis quietius et libedina di qua-cun un alta in- rius insistant, eamdem congregationem et the ic. me 1). illius generalem abbatem, ac visitatores et alios praelatos, ac monacos, conversos, commissos, novitios et cappellanos, etiam habentes curam animarum, necnon personas familiares et servitores ipsorum nunc
  - (1) Vide Concil. Trid., sess. xxv, De Regul., cap. 11 et 14.

Bull. Rom. Vol. V.

57

et pro tempore existentes, ac ipsius congregationis monasteria, prioratus et loca, etiam quae in posterum eidem congregationi quandocumque uniri vel incorporari seu subiici vel alias quomodolibet aggregari contigerit; omniaque et singula dictorum monasteriorum, prioratuum et locorum, praesentium et futurorum, ecclesias, cappellas, etiam si in ipsis curam animarum immineat, oratoria, manualia, membra, castra, fortalicia, aedificia, villas, grangias, vineas, oliveta et hortos, silvas, nemora, prata, pascua, piscationes, molendina, aquas, aquarum decursus, iura, iurisdictiones, praedia, possessiones et bona quaecumque, quae in praesentia sunt et in futurum erunt dictae congregationis, et quacomnia et singula, per eorum vocabula, fines, valores, qualitates et quantitates, hic haberi volumus pro sufficienter expressis, a quorumcumque legatorum, etiam de latere, et subdelegatorum, necnon nunciorum dictae Sedis, ac vicariorum, rectorum et quorumvis officialium Romanae Ecclesiae, necnon patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, electorum, administratorum et aliorum quorumcumque iudicum, ordinariorum, quavis auctoritate et potestate fulgentium, dictorum auctoritate, potestate, dominio, visitatione, reformatione et correctione, ita quod in dictam congregationem, vel in eius singulares personas seu benefactores, occasione beneficiorum eisdem collatorum ab eis, aut quia subditi eorum cum eisdem monacis conversentur, seu ab ipsis recipiant absolutionis et Eucharistiae sacramentum; necnon in monasteria, prioratus, loca et personas in eis degentes, ratione delicti, excessus seu contractus aut rei de qua agitur, ubicumque ineatur contractus, committatur delictum, aut res ipsa consistat, excommunicationis, suspensionis et interdicti, aut alias quasvis sententias, nisi de speciali Sedis praedictae commissione, quomodolibet, directe vel indirecte, proferre, seu promulgare non possint, prorsus eximimus et totaliter liberamus. Eaque omnia et corum quodlibet in ius et proprietatem Beati Petri et Sedis eiusdem et sub corum et nostra protectione suscipimus, ac nobis et dictae Romanae Ecclesiae annuum censum unius unciae auri per eamdem congregationem in festo beatorum Petri et Pauli apostolorum, annis singulis Camerae Apostolicae persolvendum, in signum perceptae perpetuae libertatis et exemptionis assignamus. Quod si legati, subdelegati aut ordinarii seu aliae personae praedictae contra exemptionem et libertatem nostram huiusmodi quicquam attentare quoquomodo praesumpserint, ac requisiti vigore praesentium per ipsius congregationis praelatos vel monacos, infra tres dies, a die requisitionis huiusmodi, non destiterint, excommunicationis sententiae ipso facto noverint se subjectos, et nihilominus quod aliter factum fuerit eo ipso sit irritum et inane nulliusque roboris vel momenti.

nequeunt (1).

§ 24. Volumus insuper quod dictae con-Addudicia, con gregationis praelati vel monaci, literas apones etc. vocari stolicas super administranda iustitia, executione facienda, visitatione exercenda, aut alio quovis negotio peragendo, ad eos pro tempore impetratas vel directas, acceptare, et illis contenta exequi, et iuramentum de calumnia vel veritate dicenda subire, aut testimonium perhibere, seu extra ius, civitatem et dioecesim trahi, et ad quaevis concilia, generalia vel synodalia, aut congregationes, quovis nomine censeantur, ecclesiasticarum vel laicarum personarum, cuiuscumque dignitatis aut status existant, etiam apostolica auctoritate indicta, praeterquam ad ipsius congregationis capitulum generale celebrandum, aut alias iuxta eorum ordinationes ire vel mittere, aut processionibus publicis vel funeralibus interesse inviti minime teneantur. Seu quod in eorum locis missae vel alia divina officia celebrentur, ordines conferantur, vel agitentur causae civiles seu criminales, processiones convocentur, aut synodus, conventus, seu quaevis congrega-

> (1) Vide Concil. Trid., sess. xxv, De Regul., cap. 15.

tiones tam ecclesiasticarum quam laicarum personarum liant. Sive quod huiusmodi congregationis loca, ad usum hospitum, habitationem, detentionem et incarcerationem ecclesiasticarum et laicarum personarum deputentur, adstringi seu cogi nullo modo possint. Testimonia vero praelatorum, monacorum, conversorum, commissorum et novitiorum dictae congregationis in causis ipsorum civilibus et criminalibus, in iudicio et extra, legitima seu iuridica sint.

§ 25. Nulli quoque reges, principes, in mption grimilites, nobiles, laici, communitates, uni- bel. principum, versitates, magistratus, rectores et officiales civitatum, terrarum, castrorum et dioecesum diversorum, monasteriis, prioratibus, locis, cappellis, ecclesiis, manualibus, grangiis, castris, possessionibus et bonis, nec non praelatis et monacis ipsius congregationis gabellas, talias, datia, collectas, etiam pro pontium refectionibus aut viarum reparationibus, aliave onera seu gravamina inferre, indicere et imponere, aut indicta et imposita exigere, sub excommunicationis et maledictionis aeternae poenis, quas, nisi praesentium habita notitia prorsus destiterint, ipso facto incurrant, non audeant vel praesumant.

§ 26. Nec aliquod ex dictae congrega- Decimieq. ortionis monasteriis, prioratibus, grangiis, dinar. etc. (1). membris, manualibus et locis praedictis ad dandum seu solvendum aliquam canonicam portionem sive decimas aut quid aliud, quod eorum loco solvi consueverit, archiepiscopis, episcopis, capitulis, parochianis, collegiis, universitatibus, communitatibus, fabricis et aliis quibuscumque personis, de iure vel consuetudine, aut statutis vel privilegiis quibuscumque, vel ex quacumque causa hactenus ab eis forsan debita, seu quae deberi praetenderentur quomodolibet in futurum, etiam de relictis, legatis et donatis, tam in ultimis voluntatibus, quam etiam inter vivos, seu alias quacumque occasione concessis et concedendis, quomodolibet teneantur. Ipsaque monasteria, prio-

(1) Vide Concil. Trid., sess. xxv. De Reform., cap. 12 et 13.

quirunt.

ratus, loca, manualia, grangiae, possessiones et bona, ac praelati, monaci et personae congregationis eiusdem, ab omni impositione, exactione, collecta, decima, caritativo subsidio aut alio quocumque reali et personali vel mixto onere vel gravamine, quovis nomine censeantur, per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore indictis. Necnon ab omnibus censibus, redditibus, resolutionibus, ratione, visitationibus (1), quocumque iure, quibuscumque ordinariis, capitulis et congregationibus, universitatibus aut aliis quibusvis personis hactenus debitis, quae nos eidem congregationi de apostolicae potestatis plenitudine, gratiose remittimus, et in futurum debendis, ab illorumque solutione et praestatione sint esseque debeant libera penitus et exempta atque immunia. Ita quod, ad illorum praestationem et solutionem per quoscumque et quarumvis apostolicarum literarum vigore cogi, aut alias desuper inquietari nequeant. Nullusque ab eisdem, de quibuscumque possessionibus ubilibet constitutis, quae in praesenti vel in futurum erunt monasteriorum, prioratuum vel bonorum dictae congregationis, quae illius praelati, monaci vel personae colunt sen coli faciunt, et in futurum colent seu coli facient, ex hortis, virgultis, piscationibus vel de nutrimentis animalium, primitias, decimas, quartenas, aut quocumque nomine nuncupata, alia iura exigere vel extorquere praesumant; nec ipsi illa cuiquam solvere sint adstricti.

§ 27. Et quod praefatae congregationis monasteria et loca haereditates, legata et Monasteria le- fideicommissa, per medias personas monacorum, aut alias qualitercumque ad ea delegata bona, mobilia et immobilia, in quibuscumque civitatibus et locis, quovis titulo acquirere, ipsi monaci et personae illa pro se eorumque monasteriis petere et exigere possint, undecumque vel qualitercumque cis debeantur, et quae petendi et exigendi, si in saeculo remansissent, ius haberent.

> (1) Leg. forsan: redditibus, solutionibus ratione visitationis, quocumque iure etc. (R. T.).

§ 28. Et contra praesatae congregatio- Paescriptio 60 nis monasteria, loca, personas et bona, tam nodo congregain praeteritis quam in futuris, aliqua non tioni obstat. currat praescriptio, nisi post lapsum sexaginta annorum.

§ 29. Cupientes insuper quod dictae Quomodo recongregationis personae, sublatis obstaculis cipiendasintsa cramenta temquibuscumque, sedulum et devotum Do-pore interd. (1). mino exhibeant famulatum, motu et scientia similibus, statuimus et ordinamus quod si contingat civitates, terras vel loca, in quibus monasteria sive loca dictae congregationis consistant, ecclesiastico supponi interdicto, ipsius congregationis praelati, monaci, conversi, commissi, novitii et cappellani, necnon laici, intra septa ipsorum monasteriorum seu locorum pro tempore habitantes, a praefatae congregationis monacis ad id deputatis, ianuis clausis, interdictis exclusis, et submissa voce, missas et alia divina officia audire et ecclesiastica sacramenta suscipere, ipsique monaci sic deputati illa celebrare et administrare.

§ 30. Et quod einsdem congregationis Indultum ordimonaci praesentes et futuri, omnes, etiam a quolibet antiad sacros ordines, ad quos per eorum su- stite, absq. exaperiores praesentati fuerint, a quocumque mine. maluerint catholico antistite, gratiam et communionem Apostolicae Sedis habente, recipere, et huiusmodi antistitem in ipsius congregationis monasteriis et locis dumtaxat advocare; ipseque antistes monacos dictae congregationis a suis superioribus ad id sibi pro tempore praesentatos, apostolica auctoritate, absque aliqua licentia et contradictione dioecesani, et absque eo quod aliquod alias illi propterea praeiudicium generetur, nulla examinatione praemissa, statutis tamen a jure temporibus ordinare, missas inibi celebrare, ecclesias, altaria et vasa consecrare, vestes benedicere et alia pontificalia exercere.

§ 31. Necnon quod generalis et alii ab- Facultas pracbates, priores et praelati dictae congrega- latorum congretionis pro tempore existentes (in omnibus sandi cum mocasibus, in quibus de iure communi praelatis et monacis dictae congregationis au- trare volentib.

(1) Concil. Trid., sess. xxv, De Regular., cap. 12.

ctoritas sive licentia seu disponsatio ordinariorum, si ab eis exempti non essent, foret necessaria) cum eis auctoritate praedicta dispensare, eisque licentiam et auctoritatem concedere indulgemus ac concedimus. Ac personas volentes eidem congregationi sociari, etiam si Religionem, locum vel Ordinem alium quemcumque, etiam arctiorem, ingredi vovissent, tali voto non obstante, ad approbationem, professionemque recipere, et eos dicta auctoritate a dicto voto absolvere et cum ipsis, dummodo in tali Religione vel Ordine, quem vovissent, professionem non emiserint et ante professionem emissam ab ipsa congregatione non recedant. Super omnibus votis, Religionis voto dumtaxat excepto, dispensare, ac omnibus quocumque excommunicationis unculo innodatis congregationem ipsam Altissimo famulaturis ingredi volentibus, inunctis eis, iuxta eorum facultates, restitutione et poenitentia salutari, tamquam uni ex monacis congregationis huiusmodi, absolutionis beneficium impendere, eosque etiam ad approbationem recipere; ita tamen quod si inde ante professionis emissionem discesserint, in camdem ipso facto inciderint.

§ 52. Et cum saepe contingat quod, ob The Appendicus singularem devotionem quam nonnullae et pour te des personae ad monacos huiusmodi congreansilvendi etc. gationis habent, ad eosdem monacos pro corum salute animarum recurrant, eiusdem congregationis praelatis sive monacis a suis superioribus ad audiendum huiusmodi personarum confessiones deputatis, quod personas ipsas accedentes audirent, ac personae ipsae cis, absque alia suorum superiorum licentia, confiteri; necnon dictis prælatis sive monacis confessiones huiusmodi audientihus, dictos confitentes, poeniteñtia et satisfactione praemissis, quotiens opus fuerit, ab omnibus et singulis peccatis Sedi Apostolicae non reservatis, et a quibuscumque suspensionum, excommunicationum et interdicti sententiis, aliisque ecclesiasticis censuris et poenis, quas a

iure vel ab homine latas incurrisse quomodolibet constiterit, absolvere, et vota per cos pro tempore emissa in omnibus et singulis casibus locorum ordinariis etiam per synodales seu provinciales constitutiones reservatis, in alia pietatis opera commutare, et desuper cum eis voventibus dispensare, exceptis tamen censuris, poenis, votis et casibus super quibus esset Sedes praefata merito consulenda; ipsisque confitentibus ac aliis omnibus, qui ad praefatos monacos ob huiusmodi devotionem recurrent, Eucharistiae sacramentum ministrare libere possint.

§ 55. Necnon praelatis, monacis et perso. Perticip. cuia nis congregationis huiusmodi, quocumque lis 1 monachos nomine censeantur, ne propter participationem, etiam in divinis, cum excommunicatis, suspensis et interdictis a inre vel statutis ordinariorum, aliquam excommun'cationis seu censurae aut peccati macufam incurrant, nisi ipsi excommunicati essent specialiter denuntiati.

§ 34. Ac quod illi ex praefatis monacis, Paultas praequi adeo monasteriorum suorum officiis sandi a divino occupati, ut in choro interesse, ac officium do. divinum vix sine labore et taedio dicere, ac ipsa eis, ratione officiorum huiusmodi, incumbentia caritatis opera implere nequeant, et qui ad divinum officium huiusmodi dicendum adeo vel non docti vel minus experti pro tempore existunt (dummodo in sacris non sint ordinibus constituti), licet professionem emiserint, tamen ad persolvendum totum integrum officium divinum minime teneantur; sed corum praelati, habita suppositorum suorum consideratione, ultra officium Beatae Mariae Virginis, ad quod obligati remaneant, iuxta dispositionem eis creditam, si eorum animabus expedire videbitur, aliquid dicendum iniungant, quod cum animi alacritate valeat adimpleri.

§ 55. Praeterea omnibus christifidelibus, Inibi epullo a exceptis excommunicatis et interdictis vel en interdictis vel publicis usurariis, ut in locis vel monasteriis congregationis buiusmodi, praesenti-

bus et futuris, eligere suam possint sepulturam, salvo tamen iure illarum ecclesiarum, a quibus ipsorum decedentium corpora assumentur.

§ 36. Necnon generali et aliis abbati-Simonia bene- bus, prioribus vel praelatis praefatis, aut the alis quando non incurratur, aliis per congregationem huiusmodi ad id pro tempore deputatis, in unionibus, annexionibus, incorporationibus ac reformationibus seu receptionibus monasteriorum, prioratuum vel aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, pro ipsa congregatione faciendis, cum praelatis et personis monasteria seu beneficia huiusmodi per eos obtenta, in congregationis huiusmodi seu aliculus particularis monasterii commodum, dimittere volentibus, conventiones et pacta, quae illicita et, quando apostolica confirmatione carerent, expresse prohibita censerentur, inire; ac monasteria, prioratus et alia beneficia quaecumque, quae hactenus conventionibus et pactis huiusmodi intervenientibus acquisiverunt, retinere, ipsasque conventiones et pacta observare, absque eo quod aliquam simoniae labem incurrant, libere et licite valeant.

§ 37. Et si quandoque per aliquem aut Propert in plures actus contra ea, aut ipsorum alinas and quod, a quocumque, cuiuscumque condi-Company of tionis, dignitatis, gradus seu status fuerit, ex negligentia vel ignorantia praesentium, quibus haec conceduntur, aut alia quavis causa scienter vel ignoranter attentari vel pro tempore observari contingat, nullum tamen propterea exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, gratiis, indultis et privilegiis huiusmodi praeiudicium generetur, sed ea omnia et singula in suis robore et firmitate permaneant. Ac quod deinceps per quascumque revocatorias seu alias apostolicas concessiones vel literas, sub quibuscumque verborum formis et tenoribus aut clausuli derogatoriis, etiam si illa motu et scientia similibus emanaverint, nulla ex praedictis concessis, et quae eidem congregationi pro tempore concedentur, exemptionibus, immunitatibus, gratiis, indultis,

privilegiis et concessionibus, quomodolibet, revocari, cassari vel annullari censeantur, seu revocari, cassari vel annullari, seu ipsis vel (1) ipsorum, seu quibusvis in eis contentis particulis aut clausulis derogari valeat, nisi in derogatoriis vel aliis literis seu cassationibus huiusmodi illa vel illi ex literis, quae revocari aut cassari vel annullari videtur, aut cui vel quibus derogari appareret, eorumque totus tenor de verbo ad verbum integre inseratur, et de omnibus et singulis congregationis huiusmodi monasteriis nominatim et specificatim mentio fiat; ac in eisdem revocatoriis, cassatoriis vel aliis literis manifeste et expresse appareat quod Romanus Pontifex privilegiis, indultis et literis, de quibus tunc actum fuerit, voluerit specialiter derogare, vel illa revocare aut cassare seu annullare, ac tunc demum urgens, sufficiens et rationabilis, propter quam derogatio, revocatio, cassatio vel annullatio ipsa merito fieri debeat, causa exprimatur; alias derogationes, revocationes, cassationes, irritationes et annullationes quaecumque, siquas, aliter quam ut praefertur, a quoquam, etiam Romano Pontifice fieri contigerit, ac quaecumque ex inde subsecuta nullius sint roboris vel momenti, ipsis concessis literis, privilegiis, indultis, gratiis et exemptionibus et libertatibus, in suo pristino, plenario atque integro robore duraturis. Et quod per quascumque revocationes, cassationes seu annullationes quarumcumque unionum, annexionum, incorporationum et approbationum de quibusvis monasteriis, prioratibus, ecclesiis sive locis ecclesiasticis per nos seu successores nostros Romanos Pontifices, aut eorum aliquem in genere vel in specie, sub quibusvis verborum formis vel expressionibus de cetero forsan faciendis, nullum dictae congregationi, super unionibus, incorporationibus, approbationibus et innovationibus quorumcumque monasteriorum, ecclesiarum, prioratuum aut aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, per nos et Sedem praedictam eidem congre-

(1) Addendum. f. alicui (R. T.).

gationi vel in eius favorem faciendis, praeiudicium inferatur. Sed illae omnes, etiam post revocationes, cassationes et annullationes praedictas, in suo robore inconcusse persistant, in omnibus et per omnia, ac si, quoad eas vel ipsarum singulas, aliqua revocatio, annullatio vel cassatio nullatenus emanassent: nisi dum et quando ipsae super unionibus, concessionibus et approbationibus seu donationibus confectae literae in revocationum et annullationum literis et constitutionibus et ordinationibus huiusmodi de verbo ad verbum insererentur, ac in eis specialis, expressa et individua de ipsis monasteriis et locis ac congregatione mentio fieret. Necnon irritum et inane totum et quicquid in contrarium, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 38. Necnon generali et aliis abbatibus, Indulgentia pro prioribus et monacis, conversis, commissis et novitiis praesentibus et futuris congregationis huiusmodi, ut eorum devotio amplius propagetur et eorum animarum saluti uberius consulatur, ut confessores idonei, quos de suorum voluntate superiorum, aut ipsi superiores pro libito elegerint, omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti et quae ore confessi fuerint, plenam semel tantum in mortis articulo remissionem eis in sinceritate fidei, unitate sanctae Romanae Ecclesiae, ac obedientia et devotione nostra vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium persistentibus, auctoritate praefata concedere valeant. Sic tamen quod ipsi confessores de his, de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, illam congregationis huiusmodi personis, prout ad illas pervenerit, per se vel alios fiendam injungant, quam illi facere, prout poterunt, omnino teneantur. Quodque singuli ex eisdem personis clerici quam primum concessionis absolutione huiusmodi gaudere voluerint, septem psalmos poenitentiales cum letaniis et orationibus consuetis; conversi vero et commissi, aut qui praefatos psalmos dicere commode non pote-

rint, quinquagesies Orationem Dominicam et totiens Salutationem Angelicam singulis hebdomadis recitare; idque, legitimo cessante impedimento, per annum integrum, ctiam si totidem plus minus, aut ex alia quavis causa eos dixisse aut dicere oportere contingeret, prosequi et complere teneantur; occurrente vero impedimento praedicto et postea cessante, quam primum poterint commode, impositionem huiusmodi reficiant et adimpleant. Necnon quod diebus Indulgen, conquibus nonnullae Urbis ecclesiae pro sta- greg. ecclesias tionibus consequendis a christifidelibus visitari solent, quinque altaria ecclesiae monasterii seu alterius loci congregationis huiusmodi, ubi singulos ex eis morari contigerit, aut pauciora, si tot ibi non fuerint, devote visitando, semelque psalmum incipientem Miserere mei Deus etc., apud quodlibet altare pro felici statu sanctae Romanae Ecclesiae dicendo, easdem indulgentias et peccatorum remissiones consequantur, quas consequerentur si ipsas Urbis ecclesias tunc personaliter visitarent. Si vero aliquae ex personis congregationis huiusmodi, pro ipsius congregationis negotiis aut aliis legitimis causis, extra propria monasteria moram traxerint, ubicumque commodius poterint, totidem altaria in quacumque ecclesia, cum dicti psalmi apud quodlibet ex ipsis altaribus recitatione, ut praemittitur, visitaverint; et si conversi sive commissi, forsan dictum psalmum dicere nescientes, fuerint, ter Orationem Dominicam et totiens Salutationem Angelicam, apud quodlibet altare huiusmodi recitando, eamdem etiam indulgentiam consequantur.

§ 59. Quodque huiusmodi congregatio- Missam itinenis succedotes in itinere constituti aut alia runt. ante diem causa subsistente, ante diem usque ad sunt 1) nonam inclusive missam celebrare valeant, motu, scientia et auctoritate praemissis, de speciali dono gratiae concedimus pa-

riter et indulgemus.

§ 10. Volumus etiam quod universae De conservaet singulae personae, quibus causae au-toribus.

(1) Vide Concil. Trid., sess. XXII, Decret. de obervandis et evitandis in celebr. missae.

ctoritate literarum apostolicarum delegari possent, dum aut quotiens, pro parte generalis et aliorum abbatum, priorum et conventuum ac monacorum congregationis huiusmodi vel alicuius eorum, fuerint legitime requisiti, ad executionem quarumcumque literarum dictae Sedis con servatoriarum nuncupatarum præfatæ congregationi vel eius monasteriis, prioratibus, membris, abbatibus, prioribus, conventibus, contra illis inferentes molestias, iniurias, gravamina atque damna concessarum hactenus et in posterum concedendarum, perpetuis futuris temporibus procedant per se vel alios. Alias, iuxta earumdem conservatoriar. literarum continentiam atque formam, in omnibus et per omnia, ac perinde si ipsae conservatoriae literae eis a principio directae, eisque ut, quamvis alias conservatores esse non possent, illas exequerentur expresse mandatum, et super hoc concessa facultas fuisset.

trario um.

§ 41. Non obstantibus natalium defe-Derocatio con ctu ac Picemnen, concilii et piae memoriae Innocentii IV contra exemptos edita, quae incipit Volentes, et Martini V, necnon Bonifacii VIII, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon monasteriorum, prioratuum et aliorum regularium locorum, etiam dictae congregationis unitorum, et illorum ac praedicti et quorum ipsa unita monasteria, prioratus et loca extiterint, Ordinum iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis quibusvis communitatibus, universitatibus, collegiis, ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et aliis locis, capitulis, conventibus et personis, etiam motu et scientia similibus et cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque decretis, concessis hactenus et in posterum concedendis, quibus omnib., etiam si pro eorum | sis, pag. 133 tomi n.

sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio, seu quaevis alia expressio habenda foret, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, eisdem motu et scientia, specialiter et expresse derogamus, necnon omnibus illis quae praefati praedecessores in singulis per eos congregationi huiusmodi concessis literis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 42. Ceterum, quia difficile foret prae- Fides danda sentes literas ad singula quaecumque op- ius bullae. portuna loca deferri, motu et scientia praedictis volumus, et praefata apostolica auctoritate decernimus quod transumptis super praesentibus conficiendis manu publici notarii subscriptis, et sigilli alicuius curiae ecclesiasticae impressione munitis, ea prorsus fides adhibeatur indubia, quae ipsis originalihus literis adhiberetur, ubicumque essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septimo, pridie nonas iunii, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 4 iunii 1507, pontif. anno 1v.

# XVI (1).

Approbatio gratiarum et privilegiorum a Pontificibus, imperatoribus et aliis concessorum congregationi monachorum Val lis Umbrosae, Ordinis S. Benedicti, et communicatio quarumcumque gratiarum et indultorum quoquomodo congregationi Cassinen. monachorum eiusdem Ordinis concessorum et concedendorum (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Urban. II et alii Pontifices diversa privilegia congregationi Vallis Uni-

(1) Bullam hanc in Rom. Edit. sub num. xvii reperies (R. T.). (2) Istam congregationem approbavit Urbanus II in eius Const. viii, Cum univerbrosae concesserunt. — 2. Abbas generalis et definitores modo supplicant pro eorum confirmatione, et etiam pro communicatione omnium gratiarum congreg. Cassinensis. — 3. Hic modo Pontif. approbat omnia privilegia congregationis Vallis Umbrosae a praedecessoribus, imperatoribus, regibus et praelatis ac aliis concessa, et iterato eadem concedit; — 4. Gratiasque omnes congregationi Cassinen. concessas et concedendas eidem congregationi Vallis Umbrosae communicat; — 5, 6. Contrariis derogat.

## Iulius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Militanti Ecclesiae regimini, disponente Domino, praesidentes, ex commisso nobis pastorali officio inducimur ut his, quae pro religiosorum quorumlibet in humilitatis spiritu Domino pie famulantium felici successu a Sede Apostolica concessa sunt, nostrae approbationis munimine favorabiliter roboremus, ut eo firmius subsistant, quo Sedis einsdem auctoritate saepius fuerint circumfulta, ac etiam alia de novo ex Sedis eiusdem benignitate concedamus, prout eisdem religiosis, et alias in Domino conspicimus salubriter expedire.

Umbrosae concesserunt.

§ 1. Sanc, pro parte dilectorum filio-Urban, Il et rum Blasii, abbatis monasterii B. Mariae versa privilegia Vallis Umbrosae, Fesulanen. dioecesis, et definitorum Ordinis et congregationis eiusdem Vallis Umbrosae, nobis nuper exhibita petitio continebat quod alias felicis recordationis Urbanus II, Urbanus III, Pasqualis II, Innocentius II, Innocen. III, Innocentius VII, Coelestinus II, Coelestinus III, Gregorius VIII, Bonifacius VIII et quamplures alii Romani Pontifices praedecessores nostri monasteriis Ordinis Religionis seu congregationis praedictorum, illorumque membris ac monacis et personis eorumdem, multa et diversa privilegia, indulta et immunitates concesserunt, prout in literis ipsorum praedecessorum plenius dicitur contineri.

§ 2. Quare, pro parte Blasii abbatis, Ahhas generaqui, ut asseritur, etiam generalis Ordinis et res modo supcongregationis praedictorum existit, ac de plicant pro eofinitorum praedictorum asserentium quod tione, et etem monasteriorum Religionis seu congrega- pro communicationis huiusmodi abbates et monaci, iuxta tiarum cong 2eamdem Regulam et observantiam re- gationis Cassis gularem dilectorum filiorum monacorum congregationis S. Iustinae, alias Cassinensis Ordinis S. Benedicti, reguntur, nobis fuit humiliter supplicatum ut, pro eorum subsistentia firmiori, robur nostrae approbationis adiicere ac illa innovare, eisdemque modo et forma, quibus concessa sunt de novo concedere; necnon infrascriptorum tenorem et quascumque alias piae memoriae Eugenii IV et Alexandri VI ac quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum, etiam praedecessorum nostrorum literas eidem congregationi S. Iustinae, alias Cassinen., concessas, et in illis contenta ac alia privilegia, immunitates, indulgentias et indulta quaecumque eidem congregationi S. Iustinae seu Cassinensi et illius monasteriis, monacis et personis per Sedem eamdem quomodolibet concessa, ad Ordinem et congregationem Vallis Umbrosae huiusmodi ac ad illius monasteria et loca et personas et bona extendere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur, qui Ordinem et congre- Hic modo Pongationem Vallis Umbrosae huiusmodi, pro- tif. approb. ompter uberes fructus, quos in militanti Ec- gregationis Valclesia in divinis contemplandis et assiduis praedeces., imorationibus ac precibus ad Deum produ- peratoribus, re gibus et praecere noscuntur, in visceribus caritatis et lat. ac allis condilectionis nostrae complectimur, Blasium ead. concedit; abbatem et definitores, necnon Ordinem et congregationem Vallis Umbrosae huiusmodi, ac eiusdem Ordinis seu congregationis singulares personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quo-

lis Umbrosae a

modolibet innodati existunt, ad effectum dumtaxat praesentium consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon privilegiorum, libertatum, immunitatum et indultorum, tam per dictos praedecessores, quam imperatores, reges et alios principes saeculares ac praelatos quoscumque eisdem Ordinibus et congregationibus, ac illorum monasteriis, locis, bonis et personis concessorum tenores, qui praesentibus non sunt inserti, ac si de verbo ad verbum insererentur eisdem praesentibus, pro expressis habentes, privilegia, indulta, immunitates et libertates Ordinis seu congregationis Vallis Umbrosae per praedecessores, ac quatenus sint licita et honesta, per imperatores, reges et principes et praelatos praedictos concessa, ac prout concernunt omnia et singula in literis pontificum, imperatorum, regum et principum saecularium et praelatorum praedictorum desuper confectis contenta, innovamus, approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan in privilegiis per imperatores, reges et principes saeculares et praelatos praedictos concessis intervenerint, illaque omnia, eisdem modo et forma, quibus concessa sunt, de novo concedimus.

§ 4. Necnon literas Eugenii et Alexan-Giatiasque om- dri infrascriptas, ac quasvis alias ipsorum tioni Cassinen- ac quorumcumque aliorum praedecessosi concess. et rum nostrorum literas huiusmodi et in dem congrega- illis contenta; necnon privilegia, immunitioni Vallis Um-brosae commu- tates, indulgentias et indulta, quaecumque et qualiacumque sint, congregationi Sanctae Iustinae et illius monacis praedictis, tam per dictos quam quoscumque alios Romanos Pontifices quomodolibet in genere concessas et concessa, ac in posterum concedendas et concedenda, ad Ordinem et congregationem Vallis Umbrosae ac illius monasteria et monialium loca ac personas et bona praedicta, eadem auctoritate, extendimus, ac statuimus et ordinamus quod Ordo et congregatio Val-

Bull. Rom. Vol. V.

lis Umbrosae huiusmodi illis, absque ulla penitus differentia, uti, potiri et gaudere, eaque omnia et singula inter ipsos communia esse, et eis suffragari debere in omnibus et per omnia, perinde ac si illa eisdem Ordini et congregationi Vallis Umbrosae communiter a principio concessa fuissent et in futurum concederentur.

§ 5. Non obstantibus præmissis ac con- contrariis destitutionibus et ordinationibus apostolicis; rogat; necnon congregationum et Ordinum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ac privilegiis et indultis Ordinibus ac congregationibus praedictis, forsan sub quibuscumque tenoribus, concessis, quibus, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse deregamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Et insuper, quia difficile foret etc. Files transim-Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septimo, idibus iulii, pontificatus nostri anno quarto.

Dat. die 15 iulii 1507, pontif. anno IV.

# XVII (1).

Contra occultantes vel retinentes scripturas ad Reverendam Cameram spectantes.

#### SUMMARIUM

Causa huius constitutionis. — 1. Excommunicatio detinentium libros et scripturas R. Cam. Apostol. — 2. Et in futurum eas amoventium et non reportantium.

### Iulius Papa II ad futuram rei memoriam.

Cum, sicut accepimus, in nostra Ca- Causa buius mera Apostolica saepe contingat ut libri,

(1) In Rom. Edit. haec bulla sub numero xviii ponitur (R. T.)

codices et scripturae ipsius Camerae, diversas res et negotia concernentes, per ministros et officiales ipsius Camerae et alios recipiantur, et per eos videantur et examinentur, qui et quae ad ipsam Cameram et loca in ea deputata non reportentur, ex incuria sive negligentia vel alia quavis causa, ita ut libri et scripturae huiusmodi aliter reperiri non possint, in grave damnum et praeiudicium ipsius Ca-

tio detinentium pturas R. Cam. Apostol.,

§ 1. Super iis igitur providere inten-Excommunica dentes, dilectis filiis dictae Camerae præubros et seri- sidentibus et clericis ac notariis, et officialibus ac ministris, omnibusque aliis et singulis, cuiuscumque gradus et dignitatis fuerint, sub excommunicationis poena latae sententiae, a qua nisi a nobis et successore nostro, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi non possint, praesentibus praecipimus et mandamus quatenus omnes et singulos libros, codices, registra, bastardello (1) et alias quascumque scripturas et documenta, tam publica quam privata, ad ipsam Cameram quomodocumque spectantia, a dicta Camera vel aliunde quomodolibet habita et extracta, debeant, infra octo dies proxime sequentes, in dictam Cameram reportasse, ac in eadem restituisse, dedisse et assignasse, coram notario et duobus sive uno ex dictis clericis ipsius Camerae, et illa sic reportata et assignata describi et annotari in dictis libris Camerae fecisse.

tantium.

- § 2. Necnon ex nunc in antea, nullus Et in futurum ex praedictis aut alius quicumque, ullos eas amoventium libros sive scripturas, quae in dicta Camera reservari debent, apud se ullatenus habere et retinere, ultra terminum decem dierum postquam a dicta Camera illa receperit, absque speciali mandato et licentia dictorum praesidentium et clericorum, audeant vel praesumant; de qua quidem licentia sive mandato speciali particularis notatio in libris Camerae fieri debeat. Alio-
  - (1) Vox hispanica bastardelo, unde bastardellus in infima latinitate, charta fugitiva est et deletilis (R. T.).

quin, elapso dicto termino, non parentes sive contrafacientes, sciant se maioris excommunicationis sententiam incurrisse, quos ut tales, ex nunc prout ex tunc, auctoritate apostolica per praesentes declaramus. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Placet, et ita motu proprio mandamus. (Subscriptio Papae).

Datum Romae apud Sanctum Petrum, decimo quinto kalendas septembris, anno quarto.

Dat. die 18 augusti 1507, pont. anno iv.

## XVIII (1).

Institutio collegii scriptorum archivii Romanae Curiae notariorum in causis commissariis in Urbe apud iudices proprios notarios non habentes; et concessio facultatis creandi alios notarios, ac legitimandi bastardos.

### **SUMMARIUM**

Proæmium. — 1. Causa huius constit. — 2 ad 8. Institutio collegii scriptorum archivii Romanae Curiae eiusque munera. — 9. Correctores decem instituantur ex praefatis scriptoribus, qui alios admittendos examinent etc. — 10. Collegium creat notarios; — 11. Legitimant bastardos in dominio Papae; — 12. Interpretes testium etc. sint, — 13. Notariique omnium iudicum non habentium proprios notarios, exceptis cardinalibus; — 14. Statuta condere pro se possint; - 15. Familiarium Papae privilegio fruantur. — 16. Officia eorum resignabilia sint. — 17 et 18. Decretum irritans. — Papae subscriptio. — Cardinalium subscriptiones.

# Iulius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Sicut prudens paterfamilias ad lauda- Promium bilem dispensationem gloriosumque regimen familiae suae domus, rectitudinemque vivendi operosis virtutum studiis intendit, ac cuncta quae profutura sunt attentae considerationis indagine perscru-

(1) Legitur haec bulla sub numero xix in Edit. Rom. (R. T.).

tatur, et sani maturitate consilii circumscribit diligenter, normam praebens illi semper et ordinem cum honestate, iustitia et sincera ratione vivendi, ut, exclusis vitus erroribusque undique evulsis, in ea splendidae virtutes plantentur et inserantur, quae assiduum fructum afferant honoris, laudis et famae; ita Romanus Pontifex, qui dominici gregis, superna sibi praeordinatione commissi curam agere studet, ad quae, certa ratione inbente, actus dirigens, in primis Ecclesiam Dei universam, cuius caput Romana Ecclesia esse dignoscitur, legibus, constitutionibus, moribus et decretis, summa diligentia, vigilantia indefessa et ordinatione irreprehensibili ac stabili, dirigere, instituere et stabilire conatur, ut prolapsa reducantur, excessiva corrigantur, defectus suppleantur, errata emendentur, et deinde quaeque aliae ecclesiae, praesertim in beati apostolorum Principis, cuius successor est, honorem dicatae, instaurentur et decorentur; ac, expulsa infidelium nefandorum Turcarum rabie, eorumque temeritate repressa, fides orthodoxa vigeat, propagetur, omniaque, Eo concedente a quo omne datum optimum et omne donum perfectum affluit, ad probatissimum ordinem et semitam rectam perducantur.

Causa huius constitutionis.

§ 1. Sane, non sine maxima animi displicentia, ex diversorum fidelium querelis ac iudicum et aliorum officialium relatione pluries accepimus quod in Romana Urbe, ad quam velut ad communem periclitantium portum christianus orbis confluit, propter notariorum et aliorum scripturas conficientium diversitatem sive dolum aut ignorantiam et incuriam, vel eorum a Romana Curia recessum, quam plurimae falsitates et fraudes committuntur, res aliter scriptae quam actae reperiuntur, protocolla et originalia deperduntur, ultimae voluntates non exequuntur, damna et incommoda fidelibus irrogantur, aliabus, falsitatibus instrumentorum et aliarum scripturarum huiusmodi aut eorum suspicione lites et controversiae, in iudiciis et tribunalibus curiarum dictae Urbis, assidue vertuntur, in Divinae Maiestatis et Apostolicae Sedis offensam, ecclesiarum, pupillorum et viduarum spoliationem, fideliumque praedictorum ac totius reipublicae detrimentum et iacturam:

§2. Nos igitur eiusdem pastores, licet im Institutio colmeriti, divina dispositione effecti, cupien- archivii Romates huiusmodi fraudibus, damnis et erro- nae Curiue, ribus obviare, ecclesiarum opportunitatibus consulere et infidelium praedictorum immanitati resistere; considerantes quod si aliquis officialium certus numerus, sub certis et honestis conditionibus, habita personarum consideratione, institueretur, per quos instrumenta et scripturae praefatae conficerentur seu alias expedirentur, et illa sic expedita publice in archivio et monimentis authenticis redigerentur, ordo debitus in illorum confectione rectius observaretur; scandalis, fraudibus et sceleribus huiusmodi obviaretur, et securitati contrahentium, testantium et alias disponentium ac litigantium salubriter consuleretur; ipsique officiales, honore et praemio allecti, adhibita exercitatione periti efficerentur, et quae ad eorum officium spectarent, diligenter exercerent; super his cum fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus communicato consilio, matura deliberatione ac eorum assensu, ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, collegium centum et unius virorum, qui scriptores archivii praefatae Romanae Curiae nuncupentur, perpetuo creamus, erigimus et instituimus, qui exercitium et officium eis commissum per se ipsos exercere debeant, non autem per substitutos, cum illorum sit electa persona, ut desiderio nostro et eorum officio satisfiat.

§ 3. Et in primis, omnia confessiona- Qui confessioque scelera, inimico humanae naturae in- lia, quae a nobis vel a successoribus no- da scribant; stigante, perpetrantur; ac super fraudi- stris Romanis Pontificibus pro tempore

existentibus, aut de nostro vel illorum mandato, de cetero quibuscumque personis, cuiuscumque gradus, status, ordinis aut præeminentiae fuerint, per solam signaturam conceduntur, propria eorum manu scribant.

- § 4. Ac eo ipso quod ad huiusmodi Notarii publici officia assumpti fuerint, absque alia creatione, notarii legitimi existant et pro talibus habeantur, qui de omnibus contractibus et ultimis voluntatibus per quoscumque et inter quoscumque, et super quibusvis spiritualibus, beneficialibus aut profanis rebus deinceps faciendis, rogari, et super eis instrumenta conficere possint, eorumque rogitis plena et indubia fides adhibeatur, perinde ac si legitime, ut moris est, notarii creati forent, praestito prius iuramento consueto in manu defensoris vel unius ex correctoribus de eo fideliter exercendo.
- strumentor, ad
- § 5. Habeantque archivium publicum Archivium ha- et locum decentem in Palatio Apostolico. bent et locum et locum libris authenticis omnes nogistr. notas in- tas acceptationum, compositionum, transess deferendo- actionum, testamentorum, codicillorum, rum a notariis arrendamentorum, locationum, permutationum, venditionum, compromissorum, arbitramentorum, donationum, processuum et aliorum contractuum et instrumentorum, aliarumque scripturarum, tam inter vivos quam in ultima voluntate, quae tam per quoscumque alios notarios et tabelliones in praefata Romana Curia inter curiales, vel curiales et Romanos tantum, etiam per notarios Romanos, de contractibus curialium rogatos. His expresse dumtaxat exceptis, quae inter cives Romanos originarios et Romanis parentibus ortos, non autem ex privilegio ascitos, et quae in curiis Urbis et eorum tribunalibus vel auditorio nostro et Camerae nostrae per ipsorum notarios perpetuos, qui etiam officiales Sedis Apostolicae existunt, in pertinentibus et spectantibus ad eorum officium, vel apud eos acta, et vigore causarum coram eis vertentium, per se vel eo- | contractus, testamenta aut instrumenta

rum substitutos, per eorum tamen principales notarios et auditores approbatos, quod causas et iudicialia acta, et ab ipsis dependentibus tantum, vel alias per originarios notarios proprios in rebus et negotiis et materiis, in quibus, ratione sui officii vel alias, rogari soliti sunt et consueverunt, non autem in diversis et insolitis, ac testamentis, donationibus et ultimis voluntatibus quibuscumque, de quibus, si in posterum rogati fuerint, teneantur portare notas, ut ceteri notarii non officiales perpetui, quibus officiales supradictos in praemissis omnibus, ad tollendum causas querelarum, aequales fore censemus, scribere debeant et ad verbum registrare, et notas ipsas originales sic registratas a tergo per correctores infrascriptos parti restituere.

§ 6. Teneanturque omnes alii notarii Atii quam malegitime creati et pro legitimis habiti, qui triculati a collegio in Urbe in Urbe et Curia existunt, cuiuscumque instrumenta roconditionis fuerint, qui officium tabellio-gare non posnatus exercere intendunt, quibus licere volumus de quibusvis instrumentis posse rogari, dummodo antea per dictos correctores examinati et in archivio velut in materia descripti, et pro legalibus et authenticis approbati fuerint. Alias, nisi examinati, descripti et approbati extiterint, ut praesertur, de aliquibus contractibus in Urbe vel eius suburbiis, ad decem milliaria circa Urbem aut Curiam, praefatis rogari nequeant et, si rogati fuerint, ut falsarios puniri volumus, et eorum notis nullam fidem in iudiciis aut extra adhiberi. Infra octo dies, notas testamentorum et aliorum instrumentorum omnium, de quibus rogati fuerint, a die rogitus numerandos, manu eorum subscriptas, cum vero protocollo concordantes, cum testibus et loco, ad huiusmodi registrum seu archivium deferre aut deferri curare, ut quocumque tempore veritas constare possit et, cum oportuerit, de illa doceri, nisi partes contrahentes vel alias disponentes

alia publicari noluerint, sed secreta teneri; | quo casu fieri debeat per dictos correctores liber secretus, in quo tales notae registrentur per aliquos ex dictis scriptoribus per eosdem correctores eligendos magis idoneos, fideles et approbatos; dictusque liber remaneat penes unum ex dictis correctoribus totius collegii iudicio approbatum, vel, si magis parti videbitur, deferatur ad archivium nota vel instrumentum clausum et signatum per dictos scriptores, inviolabiliter conservandum usque ad tempus quo illius publicatio fieri debebit.

§ 7. In quo etiam archivio protocolla Protocolla no- notariorum sine filiis paternum exercitium tarior defunct., exercentibus vel exercere volentibus denon habentium functorum in futurum, tam contractuum assignentur in et ultimarum, voluntatum quam actorum iudicialium, testium et sententiarum in Urbe, tam Romanorum quam curialium officialium, deponi et signari debeant pro conservatione iurium et indemnitate partium, et ne pereat memoria gestorum, possitque veritas quandocumque reperiri; de quorum protocollorum et inbreviaturarum lucris et emolumentis inde provenientibus medietas haeredibus fideliter assignari debeat infra mensem per receptorem dicti officii, qui pro tempore erit, si certum habent haeredem tales defuncti. Exceptis tamen protocollis et inbreviaturis causarum vel processuum aut contractuum officialium notariorum, quae una cum officiis vendi consueverunt et vendita fuerunt, quae in emptores libere transeunt, ut prius; et, quoad ipsos, nil novatum intelligatur, ne officiorum conditio deterior fiat per praemissa.

§ 8. Similiter, cum in dicta Urbe totius Regist. et pro- orbis causae agitentur, expediatque deciin Curia finita- sarum causarum, una cum processibus rum ad archiproductis, memoriam fideliter conservari; cum de illarum perditione continuae querelae oriantur, et partibus irreparabilia damna quandoque inferantur, teneantur

et debeant omnes notarii Palatii Curiae causarum Camerae Apostolicae, gubernatoris, vicarii, commissariorum ac Camerae Apostolicae, omnia et singula registra in quacumque forma causarum, quae coram eorum dominis et auditoribus versae et agitatae fuerunt, decisarum et finitarum per sententiam definitivam et transitum in rem iudicatam quomodolibet, super quibus causae restitutionis non pendant vel declarationis, et in quibus per biennium post rem iudicatam vel datas executoriales literas nil factum reperiatur in iudicio, sub poena excommunicationis latae sententiae, a qua non possint nisi a nobis, praevia satisfactione, vel successoribus nostris absolvi, et privationis officii, in dicto archivio Romanae Curiae fideliter conservanda et custodienda deponere, et assignare praefatis correctoribus et aliis deputatis officialibus. De quibus quidem iuribus et registris per dictos scriptores sidele inventarium sieri et teneri debeat, et ad mandatum dominorum auditorum vel aliorum iudicum, ad quos spectat ex officio, vel ad partium habentium interesse instantiam, absque aliqua solutione a partibus exigenda, libere et absque mora in iudicio vel extra restituere.

§ 9. Ex quibus quidem scriptoribus Corrector. depraedictis, decem magistros, correctores cem instituannuncupatos, instituimus, de quorum nu- scriptorib., qui mero, ratione iurisdictionis ordinariae Ro- dos examinent manae Curiae, sint et esse intelligantur etc. auditor causarum Camerae Apostolicae generalis (qui etiam dicti officii defensor existat post camerarium et vicecancellarium nostros, quos principales defensores et protectores dicti officii esse volumus) pro tempore existentes, si dictum officium exercere voluerint, et unus ex dilectis filiis dictae Camerae clericis. Reliqui vero octo, praelati aut in dignitate ecclesiastica constituti et graduati in aliquo iurium ecclesiastici existant, ad quorum officium spectet scriptores ipsos ad huiusmodi onus assumendos examinare, et negligentes cor-

rigere, ac processus omnes gratiarum expectativarum, quae non sunt in forma Pauperum vel in forma Dignum, quantum executio de necessitate in partibus committitur, atque processus quoscumque aliarum provisionum, vigore literarum apostolicarum, etiam Poenitentiariae nostrae faciendo, fulminent et decernant, expresse mandantes dilectis filiis abbreviatoribus et scriptoribus apostolicis, ut in confectione literarum apost. super ipsis processibus, unus ex eis ad minus iudex adhibeatur, et quatenus in bulla non fuerit nomen aliculus ex eis expressum, ex tunc in antea intelligatur appositum; possitque et debeat dictos processus, perinde ac si expresse adhibitus esset, fulminare et decernere, qui nonnisi in loco officii vel coram aliquo ex dictis scriptoribus processum decernere possit. Nec liceat cuipiam alteri in dicta Curia processus decernere, quin per aliquem ex dictis scriptoribus subscribatur et publicetur cum signo et subscriptione propria ac appensione sigilli officii. Illis processibus dumtaxat exceptis, quorum literae gratiam seu iustitiam concernentes diriguntur alicui ex dilectis filiis causarum Palatii nostri et Camerae praefatae auditoribus seu eorum locatenentibus, aut aliis ordinariis vel delegatis iudicibus non inferioribus episcopis, in Romana Curia residentibus, quibus etiam licere volumus processus decernere, dummodo, quoad ipsos episcopos et praelatos, processus huiusmodi per unum ex dictis scriptoribus subscribantur. Necnon copias sive notas instrumentorum ac sumpta ex ipso archivio extrahenda auscultare et approbare cum subscriptione manus propriae, iuxta morem habens, verbis videlicet Sumptum ex registro scriptorum archivii Romanae Curiae, et auscultatum per me N., illius magistrum correctorem, et concordat. Quae notae et sumpta extendi nihilominus debeant per proprios notarios, si superfuerint, vel dictae Camerae auditorem Ro- | interpretari valeant intelligibiliter.

manae Curiae iudicem ordinarium, vel etiam per unum ex dictis notariis sive scriptoribus archivii, cum approbatione correctoris, prout partibus videbitur. Ipsisque instrumentis vel sumptis stetur, et eis fides indubia adhibeatur in iudicio et extra, quoad contenta in eis, perinde in omnibus et per omnia, ac si per notarios originarios inde rogatos data fuissent.

§ 10. Possitque collegium ipsum per Collegium creat eorum correctores et clericos deputandos notarios; per eum, creare notarios undecumque venientes, cuiuscumque nationis, et creatos per alios, exceptis officialibus perpetuis, volentes tabellionatus officium in Urbe et districtu eius exercere, examinare; et repertos insufficientes ab exercitio dicti officii perpetuo vel ad tempus suspendere vel privare; et idoneos approbare et in matricula et archivio describere, ita quod per eos non approbati neque descripti officium tabellionatus huiusmodi exercere, et in Urbe vel eius districtu minime possint, et si temere se immiscuerint, eorum rogitis et instrumentis nulla fides adhibeatur, ut supra dictum est, et poenis subscriptis subjaceant.

§ 11. Valeat etiam dictum collegium Legitimant balegitimare manseres et bastardos in Urbe stardos in do-minio Papae; et toto dominio Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjecto, ac ubicumque nos ac successores praedictos residere contigerit, cum clausula consueta, Sine praeiudicio etc.

§ 12. Adhibeanturque interpretes te- Interpretes testium, processuum, instrumentorum et scripturarum in omnibus causis et negotiis, quae in Romana Curia geruntur, in quibus interpretes assumuntur ad electionem partium, et pro dictis convenientem mercedem, arbitrio auditoris sive iudicis causae moderandam, accipiant. Ita tamen quod inter dictos scriptores sint aliqui, qui idioma, de quo fieri debet interpretatio, intelligant, et explanare et

nium iudic, non nalibus;

§ 13. Sintque dicti scriptores notarii Notariiq. om omnium iudicum commissariorum in Urbe, habentium pro- exceptis iudicibus Romanae Curiae, orprios notarios, dinariis vel delegatis, qui habent notarios proprios, officiales perpetuos; et sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, quoad causas coram eis vertentes et commissas, in quibus notarios eorum deputare valeant, dummodo sint authentici et legitime creati qui etiam cardinales, quoad omnia eorum personas concernentia, intelligantur excepti ab observatione praemissorum; necnon auditores sacri Palatii nostri et Camerae Apostolicae et eorum locatenen., in eorum personas tantum concernentibus. Faciantque et constituant ipsi scriptores inter se collegium cum communi arca seu bursa; ac omnia emolumenta, ratione dicti officii quomodolibet provenientia, ponant in communi, et in fine mensis cuiuslibet seu alterius temporis per eos ordinandi, huiusmodi emolumenta inter se communiter dividant, exceptis decem magistris correctoribus, quorum unusquisque portionem unam cum dimidio accipiat, tam de emolumentis massae quam de his proventibus, quae, ex admissione et receptione novorum scriptorum, inter scriptores receptioni interessentes dividuntur.

§ 14. Constitutionesque et statuta in-Statuta conde- ter se iusta et honesta condere valeant, etiam cum poenarum adiectione, dum tamen in gravamen Curiae non tendant vel curialium iacturam et detrimentum.

antur.

§ 15. Sintque ipsi et successores eorum Familiar. Pa- nostri et successorum nostrorum praedictorum veri familiares, continui commensales palatini, et in quibuscumque scripturis, literis apostolicis ac actibus tales se scribere et nominare, ac ab aliis scribi et nominari possint et debeant, nec propterea possint de subreptione notari vel argui tales literae; nec, quoad eas, regula de mentientibus, si familiares, locum habeat; et pro eorum personis dumtaxat, quascumque literas apostolicas, gratiam seu iustitiam concernentes, in omnibus officiis, etiam sollicitatorum earumdem literarum, gratis expediant, gaudeantque omnibus et singulis antelationum praerogativis, privilegiis, favoribus, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, gratiis, concessionibus, facultatibus et indultis, quibus literarum apostolicarum abbreviatores et scriptores, necnon nostri et successorum nostrorum eorumdem familiares, continui commensales pro tempore descripti, etiam in quorumcumque beneficiorum, quae vigore gratiarum expectativarum eis concessarum pro tempore spectant, assecutione, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed pariformiter et absque ulla differentia. Sine tamen abbreviatorum et scriptorum, ac familiarium descriptorum ac auditorum causarum Palatii et clericorum ac referendariorum praeiudicio. Mandantes, in virtute sanctae obedientiae ac sub excommunicationis latæ sententiæ poena, quam, nisi parviter (1), eo ipso incurrant, rescribendario et aliis literarum apostolicarum scriptoribus, abbreviatoribus, sollicitatoribus praedictis, plumbi et registri magistris, ac secretariis nostris, nunc et pro tempore existentibus, ac quibuscumque aliis ad quos pertinet et in posterum pertinebit, quatenus literas apostolicas personas dictorum scriptorum archivii dumtaxat concernentes huiusmodi, in omnibus eorum officiis gratis expediant, ponendo videlicet: Gratis pro scriptore archivii Romanae Curiae.

§ 16. Volentes et eadem auctoritate sta- Officia eorum tuentes quod liceat dictis scriptoribus de resignabil. sint. eorum officiis et emolumentis, ad instar aliorum scriptorum, disponere, illaque resignare; et illi, quibus eadem officia concessa fuerint, pro concessione huiusm. officii, quam a nobis et successoribus praefatis obtinebunt, dum huiusmodi officia per resignationem vacabunt, nobis et successoribus eisdem quinquaginta ducatos auri de Camera persolvere teneantur; quodque ad hui usmodi

(1) Legi fort. debet paruerint (R. T.).

officia per solam supplicationem desuper, per nos et successores praedictos, ac de nostro et successorum praedictorum mandato signatam, absque aliarum apostolicarum desuper expeditione, si illas expedire noluerint, admittantur.

§ 17. Decernentes ex tunc, tam confes-Decretum ir- sionalia, quam omnes contractus et instrumenta huiusmodi, quae super quibuscumque negotiis et rebus, per quascumque personas, cuiuscumque dignitatis et conditionis fuerint, aliter quam, ut praefertur, acta gestave fuerint, nullius roboris vel momenti existere, nullamque eis fidem adhiberi, et falsitatis vitio subiacere; nec contrahentes ipsos ad eorum observantiam ligare, aut alicui ius tribuere; sicque per quoscumque iudices, tam ecclesiasticos quam saeculares, etiam auditores et sanctae Ecclesiae cardinales praefatos, ac quoscumque alios iudicari, interpretari et decidi debere, sublata eis et cuilibet eorum quavis alias iudicandi et interpretandi et decidendi facultate, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, etiam per nos, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Solitae clausulae.

§ 18. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septimo, kalendis decem., pontificatus nostri anno quinto.

Papae subscriptio.

Ego Iulius, Catholicae Ecclesiae episcopus, manu propria subscripsi.

Ego Oliverius, episc. Ostien., manu Cardinalium subscriptiones, prop. subscripsi.

> Ego Georgius, episc. Portuen., card. Portugalliae, manu prop. subscripsi.

> Ego Raphael, episc. Sancti Georgii, camerarius.

> Ego Io. Antonius, episc. Praenestinus, manu propr. me subscripsi.

Ego G., episc. Albanen., manu propr.

Ego Dominicus, tit. S. Marci presb. card., manu propr. subscripsi.

Ego Iacobus, tit S. Clementis presbyter card., manu propr. subscripsi.

Ego Petrus., tit. Sancti Cyriaci in Thermis card. Reginus, manu propria subscrip.

Ego F., tit. Ss. Nerei et Achillei presb. card. Cusentin., manu propria subscripsi.

Ego Antonius, tit. S. Stephani in Coelio Monte presbyter card., manu propria subscripsi.

Ego Franciscus, tit. S. Susannae presb.

card., manu prop. subscripsi.

Ego Nicolaus, tit. S. Priscae presb. card. de Flisco, manu prop. subscripsi.

Ego Melchior, tit. S. Nicolai inter Imagines presbyter card. Brixien., manu prop.

Ego F., tit. S. Adriani presbyter card. de Claromonte, manu prop.

Ego G., tit. S. Petri ad Vincula pres. card., vicecancellarius, manu prop.

Ego M., tit. Sanctae Mariae in Transtyberim presbyter card., manu propria subscripsi.

Ego R., tit. S. Anastasiae presbyter card. Nanneten.

Ego F., tit. S. Caeciliae presb. card. Papien., manu prop.

Ego Gabriel, tit. S. Praxedis presb. card., manu prop.

Ego F., tit. S. Sabinae presb. card., manu prop.

Ego Io., S. Mariae in Aquiro diac. cardin. de Columna, manu prop.

Ego Ioannes, S. Mariae in Domnica diac. card. de Medicis, manu prop. subscripsi.

Ego F., S. Theodori diac. card. de Sancto Severino, subscripsi.

Ego Iulius, S. Angeli diac. card. de Caesarinis, manu prop. subscripsi.

Ego A., S. Eustachii diac. card. de Farnesio, manu prop. subscripsi.

Ego M., S. Mariae in Porticu diac. card. Cornelius, manu prop. subscr.

Ego S., S. Mariae Novae diacon. card. de Gonzaga, manu prop. subscripsi.

Dat. die 1 decembris 1507, pont. anno v.

# XIX (1).

## Sequitur declaratio praedictae constitutionis.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Declaratio quod iudices commissarii in Urbe aliis notariis uti non possint, — 2. Et quod nemo alius possit in Curia notarios creare, aut bastardos legitimare; — 3. Quibuscumque non obstantibus. — 4. Forma et effectus huius bullæ.

## Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Apostolatus officium, licet immeriti, gerentes in terris, ad ea libenter prospicimus, per quae christifideles inter se secure versari ac fideliter contrahere possint; et ad ea peragendum operosis studiis intendimus, ut, sublatis vitiis et erroribus eliminatis, iusti mores in Ecclesia sponsa nostra instituantur, qui verae et sempiternae laudis fructum afferant etc.

judices commisnon possint,

- § 1. Ac volumus quod iudices com-Declaratio quod missarii praedicti, ad scribendum in causis sarii in Urbe et litibus eis auctoritate apostolica comaliis notariis uti missis et committendis quibuscumque et coram eis vertentibus, scriptoribus ipsis notariis actuariis deinceps utantur, nec alios ad scribendum in illis coram se admittere possint, scripturaeque acta, processus et instrumenta in causis huiusmodi coram eis facienda, si per alios quam scriptores praedictos subscripta erunt, nullius sint roboris vel momenti, nullaque penitus fides his adhibeatur. Quodque tam ipsi commissarii, quam dilecti filii sacri Palatii causarum auditores cappellani nostri, ceterique ipsius Curiae iudices, alios interpretes, praeter ipsos scriptores, ad interpetrandum testes vel scripturas coram se adhibere nequeant.
- § 2. Ac quod nulli omnino hominum Et quod nemo liceat, vigore quorumcumque privilegiorum alius possit in Curia notarios eis auctoritate apostolica vel alias quomocreare, aut ha-stard. legitima-
  - (1) Declaratio haec numerum habet xx in Rom. Edit. (R. T.).

Bull, Rom. Vol. V.

59

- dicta Curia et infra unam diaetam legalem ab Urbe seu loco ubi ipsum Romanum Pontificem cum sua Curia pro tempore residere contigerit, tabelliones et notarios creare, ac nothos et illegitime conceptos natalibus restituere, aut creari vel restitui committere, ac processus praedictos fulminare, decernentes irritum et inane quicquid in contrarium contigerit attentari per quoscumque etc.
- § 3. Non obstantibus constitutionibus et Quibuscumque ordinationibus apostolicis ceterisque con- non obstantib. trariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus praedictarum vel praesentium literarum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda foret in nostris literis mentio specialis, quae, quoad hoc cuiquam volumus nullatenus suffragari.
- § 4. Ut autem praesentes et aliae no- Forma et et ostrae literae praefatae ad omnium notitiam ctus buius buideducantur, ac per omnes inviolabiliter observari debeant, volumus et mandamus illas in Cancellaria Apostolica ac audientia literarum contradictarum nostrarum legi et publicari, ac in basilicae Principis Apostolorum et Cancellariae praefatae, necnon audientiae causarum nostri sacri Palatii valvis sive portis et in acie Campi Florae de Urbe affigi, ut hi, quos literae ipsae concernunt seu concernere polerunt quomodolibet in futurum, quod ad ipsorum notitiam non pervenerint vel illas ignoraverint, quominus eos arctent, perinde ac si eis personaliter intimatae forent, nullam possint excusationem praetendere velignorantiam allegare; cum non sit verisimile quoad

ipsos remanere incognitum, quod tam patenter fuit publicatum. Nos enim irritum decernimus et inane quicquid contra praemissa vel aliquod eorum a quoquam, quavis auctoritate, directe vel indirecte contigerit attentari.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septimo, idibus decembris, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 13 decembris 1507, pont. anno v.

# XX (1).

De portionibus fructuum ex beneficiis militiae de Calatrava, Cisterciensis Ordinis, communi thesauro debitis, certis dumtaxat casibus expendendis.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Leges nonnullae pro indemnitate huius militiae latae; — 2. Certa portio reddituum benefic. thesauro addicta; — 3. Dati depositarii; — 4. Et in quos usus converti debeat, praefinitum; - 5. Secus agentes poenis addicti. — 6. Quid agendum sit, pluribus eodem anno vacationibus eiusdem beneficii occurrentibus, declaratum. — 7. Aucto thesauro ad certam summam, quomodo expendenda sit. — 8. Ferdinandus rex dic. militiae administrator, praedicta statuta approbavit, — 9. Qui eadem approbari et alia hic enunciata concedi supplicat huic Pontifici. — 10. Iulius illa omnia approbat atque concedit; — 11. Privilegia Ordinis Cistercien. communicat; — 12. Contrariisque omnibus derogat; - 13. Transumptis fidem dari decernit.

# Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis, in quo divina dispositione plenitudo consistit, providentia circumspecta statum personarum religiosarum quarumlibet, praesertim sub regu-

(1) Leges hanc bullam sub num. xxi in Rom. Edit. (R. T.).

laribus militiis pro fidei catholicae defensione continue insudantium, diligenter attendens, ad ea libenter intendit, per quae earumdem militiarum et personarum paci, quieti et tranquillitati valeat provideri; et iis quae propterea provide statuta et ordinata fuisse dicuntur, ut firma perpetuo et illibata persistant, cum ab eo petitur, apostolici adiicit muniminis firmitatem, aliasque desuper ordinat et disponit, prout catholicorum principum exposcit devotio, idque, personarum et temporum qualitate pensata, prout in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Sane, pro parte charissimi in Leges nonnul-Christo filii nostri Ferdinandi, Aragonum nitate huius miet Siciliae regis illustris, qui militiae de litiae latae;

Calatrava, Cisterciensis Ordinis, Toletanae dioccesis, per Sedem Apostolicam perpetuus administrator deputatus existit, nobis nuper exhibita petitio continebat quod alias dilectus filius Guterrius de Padilla maior nuncupatus, ac dicti Ferdinandi regis administratoris, etiam in spiritualibus vicarius generalis, et nonnulli alii praeceptores, priores et fratres dictae militiae, ad hoc in unum congregati, provide attendentes quod ipsa militia et illius personae in suis privilegiis, exemptionibus, immunitatibus et aliis gratiis, tam per Sedem Apostolicam quam per diversos Castellae et Legionis reges eis concessis, magna quotidie a circumvicinis ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis, communitatibus civitatum, universitatibus, oppidorum dominis temporalibus et personis aliis ecclesiasticis et saecularibus, sustinebant damna, iniurias et iacturas; ac dicta militia, pro praemissorum et aliorum suorum iurium defensione adversus iniuriatores huiusmodi, nullos habebat speciales proventus; ac mature considerantes quod, si ex mensac magistralis et officiorum ac praeceptoriarum, prioratuum et aliorum beneficiorum dictae militiae pro tempore vacantium

Exordium.

fructibus, redditibus et proventibus aliqua portio ad effectum huiusmodi deputaretur, possent militia eiusque personae privilegia et alia iura huiusmodi ab iniuriis et damnis protegi atque defendi.

cta:

- § 2. Volentesque praemissis opportune Certa port, red- providere, statuerunt et ordinarunt quod thesauro addi- ex tunc de caetero, perpetuis futuris temporibus, quarta mensae magistralis, tertia vero maioris nuncupatae ac aliarum praeceptoriarum necnon officiorum, prioratuum et aliorum beneficiorum dictae militiae in praedictis ac Aragoniae et Valentiae regnis consistentium, quoties illa et ipsius militiae magistratum, simul vel successive, per cessum vel decessum seu quamvis aliam dimissionem illa obtinentium, praeterquam ex causa permutationis, pro tempore vacare contigeret, fructuum, reddituum et proventuum cuiusque primi anni partes, in praedictos et alios licitos et honestos usus tunc expressos et non alias convertendae, eidem militiae sive eius thesauro deberentur et illius propriae essent et esse censerentur.
- 🖇 3. Ac per duos dictae militiae prae-Dati deposita- ceptores seu priores vel fratres, fide et facultatibus idoneos, in capitulo generali dictae militiae ad id eligendos, percipi et colligi, et sub eorum custodia conservari, et de illis, sub certo modo et forma tunc expressis, ratio reddi deberet; ac illis vel eorum altero decedentibus, alius seu alii idonei eorum loco, per magistrum seu administratorem dictae militiae pro tempore existentem vel eius vicarium generalem, in capitulo particulari ad id congregando, donec per dilectos filios generale capitulum dictae militiae aliter provisum et ordinatum fuerit, substitui et subrogari possent.

praefinitum;

§ 4. Ipsaque bona penes dictos custo-Et in quos usus des pro tempore existentia, per eosdem custodes in alios quam praedictos usus, cuiusvis, etiam magistri et aliorum superiorum dictae militiae pro tempore existentium, mandati et correctionis prac- regis administratoris, asserentis curam probati et alia

textu, aut vi vel metu, etiam qui in constantem cadere posset, vel alia quacumque occasione exponi, etiam in dictae militiae magis utiles usus (nisi bona thesauri huiusmodi summam quinque millium et quingentorum ducatorum auri excederent), converti, aut magistro vel superioribus suis praefatis assignari non possent.

§ 5. Ac bona praedicta ab eisdem cu- Socus agentes stodibus aliter petere vel extorquere prae- poenis addictisumentes, aut ad id auxilium, consilium vel favorem praestantes, cuiuscumque status et præeminentiae forent, excommunicationis latae sententiae poenam eo ipso incurrant, a qua, nisi plena et integra solutione et restitutione praevia, absolvi non possint.

An. C. 1508

§ 6. Ac magistratus, praeceptoriarum, Quid agendum prioratuum, officiorum vel aliorum bene- sii, pluribus eoficiorum praedictorum, pluribus vacatio- cationibus eiusnibus eodem anno occurrentibus, quoad dem beneficit partium fructuum huiusmodi solutionem declaratum. vel appropriatonem, pro una dumtaxat vacatione censeri, et annus a prima vacatione eorumdem computari debeant.

§ 7. Cum vero dictus thesaurus sum- Aucto thesauro main quinque millium et ducentorum ad certam sum-mam, quomodo ducatorum huiusmodi excederet, totum id, expendenda sit. quod ultra dictam summam ibidem esset, in emptionem possessionum et aliorum bonorum immobilium aut liberationem aliorum bonorum dictae militiae, quae alias pignorata vel hypothecata fuissent, expendi; ipsa bona sic empta aut alias liberata et recuperata mensae magistrali seu praeceptoriis, prioratibus, officiis et aliis beneficiis dictae militiae, pro tertia et quarta partibus respective, ad dispositionem capituli generalis huiusmodi applicari deberet.

- § 8. Ipseque Ferdinandus rex et ad-Ferdinand. rex, ministrator statutum et ordinationem hu-ministr., praeiusmodi approbavit et confirmavit, prout dicta statuta approbavit, in instrumentis publicis desuper confectis dicitur plenius contineri.
- § 9. Quare, pro parte dicti Ferdinandi Qui eadem ap-

hic enunc. con- animarum parochianorum ecclesiarum infra limites patrimonii praefatae militiae consistentium, hactenus per presbyteros saeculares, ad nutum pro tempore existentis magistri seu perpetui administratoris seu praeceptorum eiusdem militiae, in singulis ecclesiis domorum seu locorum, praeceptoriarum respective, amovibiles, exerceri; ipsosque presbyteros, ad curam huiusmodi suscipiendam et exercendam, per magistrum seu administratorem vel praeceptores praefatos locorum ordinariis praesentari; et dictos ordinarios dictae curae exercitium sic praesentatis presbyteris committere consuevisse, nobis fuit humiliter supplicatum ut statuto, ordinationi, approbationi et confirmationi praedictis, pro illorum subsistentia firmiori, robur apostolicae confirmationis adiicere, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

nia approbat at-

§ 10. Nos igitur huiusmodi supplicalulius illa om- tionibus inclinati, statutum, ordinationem, que concedit; approbationem et confirmationem praedicta ac, prout illa concernunt, omnia et singula in dictis instrumentis contenta, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus et confirmamus, ac perpetuae firmitatis robur obtinere debere et inviolabiliter observari decernimus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem. Ac, pro potiori cautela, ca omnia et singula, de novo etiam, sub excommunicationis latae sententiae poena eo ipso incurrenda huiusmodi; necnon quod de caetero, perpetuis futuris temporibus, nonnisi fratres presbyteri dictae militiae in cappellanos ad exercitium curae animarum parochianorum praedictorum deputari possint; ipsique fratres presbyteri pro tempore deputati curam animarum dictorum parochianorum exercendi et ab eis confessiones audiendi, et illis Eucharistiae sacramentum et alia ecclesiastica sacramenta ministrandi, et nuptias benedicendi, pront hactenus pra-

nominati presbyteri saeculares facere consueverunt; et alia omnia et singula, quae ad rectores parochialium ecclesiarum de iure vel consuetudine spectant, et quae ipsi facere possent, faciendi, absque aliqua praesentatione seu dictorum ordinariorum deputatione, licentia vel consensu, plenam et liberam facultatem habeant, auctoritate praefata, tenore praesentium statuimus et ordinamus.

§ 11. Ac omnia et singula privilegia, Pravlegia Orindulta, exemptiones, immunitates spiri- din. Cistercien-sis communicat; tualia et temporalia, dicto Cisterciensi Ordini illiusque personis et locis, in genere hactenus per Sedem praedictam concessa, approbata et confirmata ac etiam iteratis vicibus innovata, quae in usu sint, ad eamdem militiam illiusque magistrum priores, praeceptores, personas ecclesiasticas et loca, familiares et vassallos praesentes et futuros extendimus et ampliamus, eaque illis expresse concedimus.

§ 12. Non obstantibus constitutionibus Contrar. omniet ordinationibus apostolicis, statutis quoque et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis militiae et Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis: necnon quibusvis privilegiis, indultis et literis apostolicis militiae et Ordini praedictis. sub quibusvis verborum formis concessis confirmatis et pluries innovatis; quibus, etiam si, pro eorum sufficienti derogatione, de eis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem pe clausulas generales id importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda fore: tenores huiusmodi ac si de verbo ad ver bum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 15. Caeterum, quia difficile foret Transumptis firegi administratori ac prioribus, praece- nii. ptoribus, fratribus et aliis personis prae-

An. C. 1503

dictis singulas literas apostolicas super privilegiis et aliis gratiis dicto Ordini concessis, et per nos ad eos, ut praefertur, extensis, ut illis uti possint, apud se habere et ad loca, ubi expediens foret, deferri facere, volumus et praefata apostolica auctoritate decernimus quod ipsarum literarum singularium transumptis, publici notarii subscriptione, et alicuius curiae ecclesiasticae seu archiepiscopi vel episcopi sigilli impressione munitis, ea ubique fides adhibeatur indubia, quae eisdem literis originalibus adhiberetur, ubi essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octavo, kalendis aprilis, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 1 aprilis 1508, pontif. anno v.

## XXI (1).

Quod totalis obedientia Ordinis Cartusiensis perpetuo sit sub priore maioris domus Cartusiae et definitorum capituli generalis (2).

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Universus Ordo subest obedientiae prioris maioris domus Cartusiae et definitorum capituli generalis; et, si aliter fieret, ad laxiorem vivendi modum Ordo declinaret. — 2. Supplicatur ergo Pontifici ut desuper providere dignetur, — 3. Qui propterea id, poenis adiectis, prohibet, — 4. Et praedictis priori et capitulo generali dat facultatem dispensandi cum fratribus Ordinis, etiam ex aliis Ordinibus ad eum translatis; - 5. Derogat Clementis V De regularibus constitutioni, et ceteris contrariis.

# Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Dum ad fructus uberes, quos Cartu-Procmium. siensis Ordo in agro militantis Ecclesiae

> (1) Vigesimum secundum locum obtinet haec in Rom. Edit. bulla (R. T.). (2) De huius Ordinis confirmatione et aliis ipsum concernentibus inspice notata supra in Alexandro III, Constit. LXXXVIII, Cum vos, pag. 798 tomi II.

plantatus, velut arbor bona, produxit hactenus et producit, considerationis nostrae oculos extendimus, et attendimus quod dicti Ordinis professores, mortui mundo, sed Christo, qui est vera vita, viventes, pro universali salute fidelium incessanter ad Dominum preces effundunt, dignum et congruum existimamus illa provide concedere, per quae illius professores, omni dissensionis et inobedientiae fomite semoto, sinceris valeant Domino mentibus inservire.

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filio- Universus Ordo rum Francisci, prioris maioris domus Car- subest obedientusiae, Gratianopolitanae dioecesis, ac de- ioris domus Carfinitorum capituli generalis dicti Ordinis nitorum capituli nobis nuper exhibita petitio continebat generalis; et, si quod, licet omnes domus dicti Ordinis, laxiorem vivencitra et ultra montes ac ubilibet existen- di modum Ordo declinaret. tes, illarumque fratres sub una obedientia, videlicet prioris praedictae domus Cartusiae et definitorum dicti capituli generalis pro tempore existentium, existant, ut quos una Religio et professionis vinculum alligavit, nulla aemulatio, nulla praesidendi ambitio aut quaevis alia causa ab invicem dividere debeat, sed charitatis vinculum in unitate pacis eos conservare: tamen, quia humani generis inimico, qui propter invidiam inter primos parentes superbiae fomitem et aemulationem seminavit, procurante et instigante, contingere posset quod aliqui fratres dicti Ordinis tentarent aliis obedientiis subiici, et ab eorum vero superiore et capite discedere; ex quo, eorum desiderium, si effectum sortiretur, non solum eorum sed aliorum fratrum dicti Ordinis animarum periculum immineret et eveniret, ac etiam ipsa Religio in dies scissuram pateretur, et successu temporis ipsa Religio, quae inter ceteras asperioris seu strictioris observantiae existit, paulatim ad laxiorem vivendi modum declinaret, in ipsius Religionis vilipendium et depressionem.

§ 2. Quare, pro parte Francisci prioris et definitorum praedictorum, nobis fuit

Supplicaturer humiliter supplicatum ut omnes et sindesuper provi- gulas personas dicti Ordinis, cuiuscumdere dignetur, que gradus, status, conditionis vel praeeminentiae, in ipso Ordine nunc et pro tempore existentes, metu censurarum a praemissis coercere; et cum ex diversis aliis Ordinibus, etiam Mendicant., quamplures ad ipsum Ordinem Cartusiensem, utpote strictioris observantiae et Religionis, transeant, quod ipsi sic transeuntes parem cum ipsis fratribus dicti Ordinis Cartusiensis statum et fructum habere possint, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, qui Ordinem praedi-Qui propterea ctum et illius personas, non cessantes in id, poenis adie-ctis, probibet, humilitatis spiritu et contemplatione sublimium Domino famulari, in visceribus gerimus charitatis, Franciscum priorem et definitores praefatos ac eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, quod omnes et singulae personae dicti Cartusiensis Ordinis, cuiuscumque gradus, status et conditionis vel præeminentiae sint vel fuerint, nunc in ipso Ordine et pro tempore existentes, quae per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, publice vel occulte procuraverint aliquam divisionem in ipso Cartusiensi Ordine, seu exemptionem aliquarum domorum dicti Cartusiensis Ordinis et ipsius Ordinis fratrum a communi obedientia prioris et capituli generalis praedictorum, eo ipso omnibus obedientiis et officiis in ipso Cartus. Ordine perpetuo privati, et ad similia obedientias et officia perpetuo inhabiles existant; ac omnibus et singulis privilegiis, libertatibus, immunitatibus, gratiis et indul- | praemissis obstent, illis alias in suo ro-

tis, eidem Cartusiensi Ordini et illius personis in genere vel in specie quomodolibet concessis et concedendis, sine spe rehabilitationis ad illa, perpetuo careant; literaeque apostolicae desuper impetrandae, gratiam sive iustitiam concernentes, nullius sint penitus roboris vel momenti, auctoritate apostolica, tenore praesentium perpetuo statuimus et ordinamus. Decernentes ex nunc irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 4. Ac eisdem priori et capitulo ge- Et praedictis nerali, dum pro tempore celebrabitur, seu priori et capiillius definitoribus pro tempore existen-facultatem distibus, quod, ipso capitulo generali durante, tribus Ordinis, cum quibusvis personis et fratribus dicti etiam ex allis Ordinis Cartusiensis, etiam si ex aliis Or-translatis; dinibus, etiam Mendicantibus, ad ipsum Ordinem Cartusiensem transiverint, si alias ad hoc habiles fuerint, usque ad quascumque dicti Ordinis Cartusien. obedientias, etiam curam animarum fratrum dicti Ordinis Cartus. habentes (si aliud impedimentum canonicum non obstat), assumi, et illas exercere, ac locum et vocem activam et passivam, tam in dicto capitulo generali, quam omnibus aliis tractatibus et negotiis in ipso Ordine expediendis, cum aliis fratribus eiusdem Cartusiensis Ordinis habere possint et valeant dispensandi, eadem auctoritate, licentiam et facultatem concedimus per praesentes.

§ 5. Non obstantibus felicis recorda- Derogat Chrtionis Clementis Papae quinti, praedeces- mentis V De resoris nostri, super hoc in concilio Vien-stitutioni et renensi edita, quae incipit Ut professores. et aliis apostolicis constitutionibus, necnon Cartusiensium et aliorum Ordinum praedictorum iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, ac illis suli quibuscumque tenoribus concessis privilegiis, indulgentiis, indultis ac literis apostolicis, quibus, quatenus in aliquo

bore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octavo, decimo sexto kalendas iulii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 16 iunii 1508, pontif. anno v.

# XXII (1).

Quod Ordo fratrum eremitarum Sancti Augustini gratiis et privilegiis aliorum Ordinum Mendicantium perfruatur.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Licentia nova-loca pro Ordine acquirendi, non obstante cap. primo, De excess. praelat. in 6. — 2. Privilegia, quae in Mari Magno et alibi sunt, confirmantur, et dantur gratiae aliorum Mendicantium. - 3. Facultas benedicendi vestes et vasa sacra. — 4. Prohibitio exeundi ab Ordine. — 5. Prohibitio desuper litigandi. — 6. Fides transumptorum.

## Iulius Papa II dilecto fratri Ægidio Ordinis Erem. S. Augustini priori generali.

De excess. pra-

lat. in 6.

Etsi ad benemerendum cum de universa religione, tum praecipue de Augustiniana, cui tu præes, propensi magnopere sumus, libellus tamen, quem de Ecclesiae incremento edidisti, fecit nos ad res vel tuas vel tui Ordinis longe propensiores.

- § 1. Cum igitur superiore anno per Licentia nova nostras literas quaedam Religioni tuae conloca pro Ordine acquirendi, cesserimus, inter quae id erat, ut loca non obst. cap. 1 oblata, tu fratresque tui, tam qui sunt quam qui erunt, capere pro Religione possitis; nunc per has nostras ea, quae concessimus, clarius declaranda duximus. Eamdemque locorum suscipiendorum facultatem, ad alia quaecumque loca, domos, ecclesias, etiam parochiales, ac cu-
  - (1) Haec bulla legitur sub num. xxIII in Edit. Rom. (R. T.).

iuscumque sint Ordinis aut conditionis, suscipiendas extendimus; damusque proprio tam motu quam scientia atque de plenitudine potestatis, ut haec omnia capere possitis, facta vobis potestate, tam per literas, quas supra memoravimus, quam per harum concessionem declarationemque literarum. Licere igitur vobis perpetuo decernimus, haec omnia posse capere, absque alia Sedis Apostolicae concessione, non obstante piae memoriae Bonifacii octavi constitutione prohibente nova loca aedificari.

- § 2. Confirmavimus etiam privilegia Privilegia, que Religionis vestrae per easdem literas, quod in Mari Magno sunt, plane, tam de iis omnibus intelligimus, et dantur graquae vestrum mare magnum continet, tiae alior. Menquam de aliis omnibus apostolicis concessionibus, quarum apud vos aut apostolicae literae aut authentica exempla servantur. Confirmamus et privilegiorum communionem, quam felicis recordationis Sixtus praedecessor noster fecit inter vos Mendicantesque alios. Decernimusque ac volumus, quicquid usque in hunc diem Ordini Minimorum aut Praedicatorum aut Carmelitarum aut Servorum concessum ab Apostolica Sede est, et quicquid in futurum concedetur, vobis concessum esse, fratresque tuos eisdem concessionibus perpetuo uti posse, perinde ac si vobis nominatim concessa essent.
- § 5. Dedimus praeterea tibi potestatem Facultas benesacrandi benedicendique corporalia, ve- dicendi vestes et vasa sacra. stes et ea quae sacris usibus necessaria sunt. Quo quidem munere, tam te quam qui pro tempore erunt, aut generalis aut vicarius fungi posse decernimus.
- § 4. Ut vero exeuntium ab Ordine tuo Prohibilio exmotibus occurramus, confirmamus in pri-ne. mis felicis recordationis Martini praedecessoris nostri decretum, ut nemo e tuo Ordine ad aliquem aliorum Ordinum, occasione arctioris Regulae, transire possit. Volumusque ut quisquis in tua Religione

BULLARIUM ROMANUM

professus, sive ad sacros ordines promotus in ea fuerit, quam rem professionis loco et esse et haberi statuimus, habitum dicti Ordinis relinquere aut mutare non possit, nisi missionem literasque a generali Ordinis obtinuerit. Quod tam de iis, qui hactenus exierint, intelligi volumus, quam de his qui in posterum exituri sunt, etiamsi apostolicas literas obtinuerint.

§ 5. Ne vero protervis relinquatur liti-Prohibitio de- gandi repugnandive locus, si quis eorum exeuntium causam in Romana Curia super ea recommitti hactenus obtinuerit aut in posterum obtinebit, ubi ad inhibendum aut alia huiusmodi agendum itum fuerit, motu, scientia et potestate praedictis, lites huiusmodi ad nos advocamus atque omnino extinguimus. Statuentes aeque valere hoc decretum nostrum ac si iudicum nomina, atque alia omnia quae supra commemorata sunt hic satis expressa essent, etiam si sacri Palatii Apostolici auditores existerent. Volumusque ut quicquid super hac re fiat aut factum sit, etiam si causam aut nos aut Apostolica commiserit Sedes, pro infecto omnino haberi; irritum praeterea esse atque inane quicquid super his, apostolica sive alia quavis auctoritate, secus contigerit aut agi aut attentari. Fratres vero, qui ita exierint, quocumque induti habitu sint, mandamus ut capi cures, ad Religionemque vestram redire quacumque ratione compellas.

ptorum.

§ 6. Denique, fidem adhiberi manda-Fides transum- mus non modo nostris his literis, verum etiam et earum exemplis, modo praelati aut notarii alicuius signo obsignatae fuerint.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die decima septima iunii, millesimo quingentesimo octavo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 17 iunii 1508, pontif. anno v.

## XXIII (1).

Ne religiosi Ordinum Praedicatorum et Minorum commorentur extra coenobia, etiam occasione studiorum (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Diplomatis causa. — 2. Ordinum Praedicatorum et Minorum praelati Papae supplicant pro huiusmodi obtinendo decreto. - 3. Quod religiosi, absque superiorum licentia, extra suorum Ordinum domos commorari non possint. — 4. Prælatis eosdem coercendi data facultas; -Rectoribusque universitatum, ne fratribus vagandi praebeant occasionem, interdictum. — 5. Exequatores harum literarum deputati. — 6. Obstantibus derogat.

Iulius episcopus servus servorum Dei universis et singulis praesentes literas inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

In supremae dignitatis specula, meritis licet insufficientibus, constituti, inter curas multiplices, quibus rerum negotiorumque varietatibus obruimur, illa potissimum nos sollicitant, per quae suave regularis Mendicitatis iugum, sub quo dilecti filii fratres Praedicatorum et Minorum Ordinum degunt, in dies magis prospere, de bono in melius dirigatur; ac, ut regularis vitae et ecclesiasticae disciplinae norma, sublatis quibusvis obstaculis, praefulgeat, id salubriter statuimus et ordinamus, prout in Domino conspicimus rationabiliter expedire.

Exordium.

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filiorum Diplomat. caumodernorum magistri sive prioris gene- sa. ralis, ac priorum et vicariorum provincialium Ordinis Praedicatorum, necnon ministrorum et vicariorum tam generalium quam provincialium Ordinis fratrum Minorum, iuxta morem dictorum Ordinum, nobis nuper exhibita petitio continebat, quod, licet tam secundum canonica, quam etiam dictorum Ordinum instituta, fratres

(1) Haec bulla in Rom. Edit. sub num. xiv legere est, temporum abrupta serie (R. T.). (2) Ex Bullar. Ord. Praed., tom. 1v, pag. 254.

eorumdem Ordinum, quacumque causa, etiam studii seu alia occasione, vel recedere, absque licentia superiorum suorum, vel post eiusdem licentiae revocationem extra domos dictorum Ordinum morari non possint; nihilominus nonnulli ex fratribus dictorum Ordinum, occasione et praetextu studii, ad studiorum, praesertim Salmanticen., Universitates, obedientiae regularis laxatis habenis, absque licentia superiorum huiusmodi, seu eadem licentia revocata, accedere et inibi morari praesumunt; ac, quod deterius est, privilegiis Universitatibus huiusmodi illarumque scholaribus concessis, ut liberius in sua damnata praesumptione permanere possint, se tueri nituntur, excommunicationis et alias sententias, censuras et poenas, iuxta canonicas sanctiones ac regularia instituta contra inobedientes huiusmodi promulgatas, damnabiliter incurrendo.

ыnt.

- § 2. Quare, pro parte magistri ac prio-Ordinum Præ-rum, ministrorum et vicariorum praedictonorum praelati rum, nobis fuit humiliter supplicatum ut Papae sup. pro de caetero, perpetuis futuris temporibus, huiusmodi obtinend, decreto, ne fratres eorumdem Ordinum extra domos huiusmodi, quacumque causa vel occasione aut respectu, etiam studii huiusmodi in Salmanticen. vel quacumque ex praedictis Universitatibus, absque licentia superiorum huiusmodi et, illa durante, etiam de licentia Sedis Apostolicae et praetextu quarumcumque facultatum, indultorum, aliarumque litterarum apostolicarum eisdem Salmantin. et aliis Universitatibus pro tempore concessorum, commorari possint statuere et ordinare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
- § 3. Nos igitur, attendentes quam gra-Quod religiosi, tus Deo sit et acceptus obedientiae fructus, ansque superio-rum licent., ex. quodque, inter alia Religionis merita, abtra suorum Ord. negatio propriarum voluntatum præcipuum rati non pos- est, ac quod praelati ipsi optime scire praesumuntur, qui fratres literarum studio et quanto tempore, et qui aliis Religionis occupationibus vacare debent, omniumque, praesertim religiosarum persona-

Bull. Rom. Vol. V.

- rum tranquillitatem, ac illis evagandi materiam occasionemque praecludi, eorumque excessibus obviari supremis optantes affectibus, huiusmodi supplicationibus inclinati, quod de caetero, perpetuis futuris temporibus, fratres praedicti extra dictas domos, cuiuscumque causae occasione vel respectu, etiam studii, sive in Salmantin. sive in aliis Universitatibus et locis, quibus literarum studia vigeant, praeter et absque licentia provincialium, priorum ac ministrorum vel eorum vicariorum respective et, illa durante, etiam de licentia Sedis Apostolicae praedictae, etiam praetextu quarumcumque facultatum, indultorum et aliarum literarum apostol. Salmantin. et aliis Universitatibus praedictis (1) pro tempore concessorum invitis commorari non possint.
- § 4. Quodque superiores praedicti, dum Praelatis eoset quoties opus fuerit, fratres extra domos dem coercendi data facultas, modo praedicto commorantes, ut ad eorum domos huiusmodi redire debeant, compellere valeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium statuimus et ordinamus. Praeterea rectoribus et scholaribus dictarum Rectoribusque Universitatum, ne, praetextu facultatum et fratribus vaganindultorum ac aliarum literarum aposto-dipraebeantoclicarum eis concessarum, superioribus seu teidictum. praelatis Ordinis huiusmodi, quominus fratres praedictos illis respective subjectos, aut sub eorum obedientia professos, extra dictas domos commorantes, ad domos huiusmodi vocare et reducere, ac prout secundum Deum et eorum conscientias expedire viderint, mutare et convocare possint, prohibere; nec eisdem fratribus ad habitandum seu commorandum in eisdem Universitatibus, contra voluntatem superiorum huiusmodi, auxilium, consilium vel favorem, directe vel indirecte, quovis quaesito colore, praestare praesumant, sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda, eisdem auctoritate et tenore districtius inhibemus.

§ 5. Et nihilominus venerabilibus fra- Ecequitor, hatribus Salmantin. et Zamoren. episcopis, deputat.

(1) Ripoll. in Bullar. Dominicano hic addit praelatis (R. T.).

ac dilecto filio priori monasterii Sancti Vincentii, per priorem soliti gubernari Salmantin., per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi, quando et quoties opus fuerit, ac pro parte magistri, priorum, ministrorum et vicariorum praedictorum vel eorum cuiuslibet desuper acquisiti (1) fuerint, solemniter publicantes, ac eis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant eos auctoritate apostolica praefata pacifica possessione, vel quasi, statuti et ordinationis et inhibitionis ac literarum huiusmodi gaudere, non permittentes eos, per fratres extra domos commorantes, ac rectores et scholares praedictos seu quoscumque alios, contra literarum huiusmodi tenorem quomodolibet molestari aut impediri. Contradictores, per censuras ecclesiasticas et alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecul.

Obstantibus derog .t

- § 6. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, necnon de personis ultra certum numerum ad iudicium non evocandis, ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus Universitatum huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque et indultis ac literis apostolicis illis concessis, quibus omnibus et singulis, etiam si ad illorum sufficientem derogationem, et de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales id importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illorum omnium tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtavat, harum serie
- (1) Ripoll. hic legit requisiti, loco acquisiti (R. T.).

specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die octavo augusti, millesimo quingentesimo octavo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 8 augusti 1508, pont. anno v.

### XXIV.

Contra pugnantes in duello, aut illud permittentes in Statu Ecclesiastico.

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Causae istius prohibitionis. — 2. Prohibitio duellorum in Statu ecclesiastico. — 3. Prohibitio illa permittendi. — 1. Tempus publicationis praefinitur.

## Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Regis pacifici qui regnat in caelis, licet Promium. insufficientibus meritis, vices gerentes in terris, cunctorum fidelium statui, prout ex susceptae servitutis tenemur officio indefessa solertia intendentes, ac animarum periculis obviare cupientes, ad ea per quae ubique, praesertim in terris Romanae ecclesiae sponsae nostrae subjectis, interfideles eosdem caedes, rixae et contentiones cessent, scandalorum tollantur fomenta, pax et concordia vigeant, prosperisque eorum successibus consulatur, opportunae provisionis operam impendimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Sane, non sine maxima animi nostri Gausae istius perturbatione, accepimus quod nonnulli prohibitionis. fidelium praedictorum, inimico humani generis instigante et aliquibus causis occurrentibus, et plerumque minimis, et inhonestis ac levibus verbis, ad contumelias, contentiones et diffidationes devenientes, ut alter alterius sanguine satietur, ad temporales principes et dominos, maxime civitatum, terrarum et locorum Sedi Apostol. subjectorum, confugiunt, ut eis locum tutum, sive campum ad duellum seu pugnandum assignent. Et quam suis (1) principes et domini praefati, duellum sive pu-

(1) Legimus quamvis loco quam suis (R. T.).

gnam eis dissuadere et prohibere deberent, tamen plerumque locum aut campum tutum huiusmodi assignant, malevolumque altercantium propositum ad executionem augent, magisque uni quam alteri favent; ex quo hominum mortes repentinae, et nisi divina gratia praeveniantur, animarum perditiones, mutilationes et vulnera, inter astantesque pugnantium amicos odia et altercationes, et ex uno inconvenienti plura oriuntur, in ipsorum fidelium animarum et corporum periculum, generisque humani praefati iacturam, perniciosum exemplum et scandalum plurimorum.

ecclesiastico.

§ 2. Nos igitur, qui fidelium praedicto-Prohibit. duel- rum tranquillitatem et pacem sinceris desideriis exoptamus, saluberrimis christianae religionis documentis et exemplis Deum tentandum non esse praemoniti, Salvatorisque Domini nostri Iesu Christi, qui Petro apostolorum principi, ut gladium mitteret in vaginam mandavit, praeceptis edocti, attendentes hominem homini, inter quem cognationem quamdam natura constituit, insidiari nefas; et gladiatoria munera et purgationes huiusmodi vulgares a religionis nostrae pietate damnari, cruentaque spectacula a sacris canonibus et imperialibus legibus inhibita et improbata; sicque pugnantes infamia notari et diversis poenis puniri, et cum omni tempore, potissimum tamen in ocio civili et domestica quiete et publica detestanda esse; motu proprio, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa scientia, hac in perpetuum valitura constitutione, duellorum et gladiatorum huiusmodi usum damnamus et improbamus, et in terris Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectis. per quoscumque, quavis auctoritate et potestate ac nobilitate fulgentibus, sub excommunicationis latae sententiae poena, e quacumque causa, etiam a legibus permissa, fieri omnino prohibemus: dictosque pugiles taliter pugnantes, ubique impune capi posse et puniri pro homicidio vel vulnere,

iuxta iuris communis dispositionem, nulla eis consuetudine suffragante, statuimus; corporaque in duello in terris Ecclesiae mediate vel immediate subjectis facto morientium in sacro sepeliri prohibentes.

§ 5. Sub simili excommunicationis poe- Prohibitio illa na et interdicti ecclesiastici, omnibus et permittendi. singulis utriusque sexus ducibus, comitibus, marchionibus, domicellis, baronibus et aliis temporalibus dominis, vicariis, communitatibus et universitatibus civitatum, terrarum et locorum, praefatae Romanae ecclesiae mediate vel immediate subiectorum, mandantes ne de cetero, perpetuis futuris temporibus, aliquibus, cuiuscumque dignitatis et nobilitatis fuerint et ex quacumque causa, etiam a legibus non improbata, locum seu campum liberum ad duellum, seu alias ad pugnandum tutum, quomodolibet assignent, concedant seu tradant, aut assignari, concedi seu tradi faciant vel permittant, sub excommunicationis latae sententiae et quatuor millium ducatorum Camerae Apostolicae applicandorum poena, pro qualibet vice incurrenda. Et si huiusmodi constitutionis violatores ultra dictam primam vicem fuerint, ultra dictas poenas, feudo seu vicariatu, quem a dicta Romana Ecclesia obtinuerint, privatos fore apostolica auctoritate tenore præsentium, praecipimus, mandamus atque decernimus, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus, privilegiis, indultis et concessionibus quavis auctoritate editis et quibusvis concessis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem quod praesentes Tempus publiliterae nostrae, postquam in valvis basilicae cationis praed-Principis apostolorum et in Campo Florae in Urbe affixae fuerint, omnes et singulos cives Romanos et alios in Urbe commorantes, affixis quindecim diebus; alios vero duces, comites, marchiones, domicellos, barones et alios temporales dominos, vicarios, communitates et universitates praefatas civitatum, terrarum et locorum, Sedi praefatae mediate vel immediate subdito-

rum, decurso mense arctent, contrafacientes poenas praefatas incurrant, in omnibus et per omnia, perinde ac si eis omnibus et singulis contrafacientibus, personaliter et particulariter intimatae fuissent.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo nono, sexto kalendas martu, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 24 februarii 1509, pont. anno vi.

### XXV.

Prohibitio occupandi bona naufragantia in locis maris S. R. E.

#### SUMMARIUM

Exordium. —1. Causae constitutionis ferendae. — 2. Consuetudo occupandi bona naufragata ad littora maris locorum S. R. E. improbatur. — 3. Poenae in contravenientes imponuntur. — 4. Indulgentia pro dantibus auxilium. — 5. Executores deputantur. — 6. Obstantia tolluntur.

# Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, pacis et iustitiae praecipuus conservator et auctor, ac pietatis amator, quae in christifidelium praeiudicium temere attentari intelligit, ne graviorem tendant in noxam, opportunis et variis remediis providet, ac perversorum temeritatem compescit, bonorum vero operum sectatores spiritualibus praemiis remunerat, prout id in Domino conspicit salubriter expedire.

tation ference.

§ 1. Sane plurimorum nautarum lamentansae constitabili querela didicimus quod ipsi maris periculo se et eorum merces exponant, ut Curiae Romanae et illius curialium commodis, ex mercibus per eos ad eamdem Curiam mare advectis, provideatur. Quia tamen quandoque eorum naves, vegetibus vini et aliis mercibus, rebus et victualiis lisque huiusmodi obviare, ac venientium

onustae, contrariis ventis impulsae et tempestatibus actae, miserabiliter naufragium patiuntur; ac fluctibus maris violenter eiectae, integrae quandoque ad littus perveniunt, aut terram alicuius domini, etiam temporalis, attingunt; nonnumquam etiam aliquarum mercium et rerum iactum faciunt, alleviandae navis gratia, ne naufragium patiantur, animo illa recuperandi non pro derelictis habentes; et cum ab incolis et habitatoribus ac gubernatoribus civitatum, terrarum et locorum, iuxta quorum littora naves ipsae naufragium huiusmodi patiuntur vel bona iactata perveniunt, sperent eorum calamitati auxilia meritoria praestari, ac in re tam luctuosa ac pietate et miseramine digna opem ferri, propriis oculis cernunt, et in calamitatum suarum cumulatione, se ipsos mercibus ac vegetibus, quae beneficio Dei e maris periculo ad littus salvae pervenerunt, damuabili et execranda cupiditate spoliari et privari; ipsique spoliantes et rapientes et locorum domini illa ad eos ex antiqua consuetudine spectare, eague licite retinere posse affirmare praesumunt; quo fit ut nautae ipsi ab huiusmodi mercium ad Urbem nostram vectione retrahi cogantur, non absque Curiae Romanae et Urbis iactura, nisi desuper opportune provideatur.

§ 2. Nos, considerantes, tam civili quam Consuctudo occanonica lege, licere unicuique naufragium cup. hona nausuum impune colligere, ac iacta in mari tota maris toalleviandi oneris causa recuperare, illaque improbatur deripientes furtum committere et graviter delinquere, ac christianos naufragium patientes rebus suis spoliantes diversis poenis puniri, et propterea consuetudinem praedictam, tamquam contra regulam fidei, qua unus alteri auxilio esse tenetur merito corruptelam appellari, neminemque suffragari debere, cuiuscumque temporis cursu munitam. Volentesque, sicut nostro incumbit pastorali officio, omni mari terraque ad almam Urbem nostram venientium securitati et tranquillitati providere, pericu-

ad almam Urbem ex omnibus mundi partibus, tamquam ad matrem, de necessariis cum opulentia providere, necnon animarum eorumdem christifidelium saluti consulere, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa nostra scientia, consuetudinem capiendi et retinendi bona per naufragium vel iactum, leviandae navis gratia ant alia necessitate urgente, factum, ad littora maris civitatum, terrarum et locorum Romanae Ecclesiae mediate et immediate subjectorum pervenientia, tamquam corruptelam, allegari non posse, illamque nulli, in iudicio vel extra illud, suffragari debere, auctoritate apostolica, tenore praesentium decernimus et declaramus.

ponuatur.

§ 3. Et ultra poenas tam a lege quam Poense in con- a canone in tales spoliantes bonis suis christianos naufragium patientes et raptores in littore maris civitatum, terrarum et locorum, Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum huiusmodi, hactenus inflictas, quas pro potiori cautela innovamus et confirmamus, talium spoliantium, cuiuscumque auctoritatis et dignitatis fuerint, bona et iura quaecumque, auctoritate et tenore praemissis, confiscamus et publicamus, illaque Camerae Apostolicae confiscata et publicata, et locorum dominos et vicarios id fieri permittentes, excommunicatos eo ipso fore decernimus et etiam declaramus; dictosque raptores in flagranti crimine repertos, ut latrones et grassatores puniri posse, alias ut fures, praeterquam si nautis in manifesto naufragii et submersionis periculo constitutis, eorum opem et auxilium implorantibus et exposcentibus, non absque vitae discrimine, in personarum et rerum conservatione auxilio fuerint, vel alias ab imminentis et praesentanei naufragii periculis ipsorum labore et animo liberaverint et salvos reddiderint, aut bona iam deperdita recuperaverint, iis enim casibus, eos statuta consuetudine iuvari, illaque allegari posse, ac illis stari debere decernimus.

§ 4. Et ut fideles ad praemissa alli- Indulgentia pro ciantur, ac ab eis naufragium huiusmodi dantibus aaxipatientibus promptiora subsidia praebeantur, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui auxilium, consilium et favorem naufragium patientibus in recuperatione et conservatione bonorum suorum praestiterint, decem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus.

- § 5. Et nihilominus camerario, clericis Executores deet praesidentibus et auditori Camerae putantur. praedictae, earumdem tenore praesentium committimus et mandamus quatenus vel duo aut unus eorum, per se vel per alium seu alios, praemissa, ubi, quotiens et quando opus fuerit, publicantes, faciant, auctoritate nostra, illa a quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis, etiam cardinalatus honore fulgentibus, inviolabiliter observari, ac pro illorum subsistentia firmiori etiam scripturas necessarias desuper expediant. Contradictores per censuram ecclesiasticam et alia iuris remedia, appellatione postposita, compescendo.
- § 6. Non obstantibus praemissis ac con-Obstantia tolstitutionibus et ordinationibus apostolicis luntur. caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo nono, sexto kalend. martii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 24 februarii 1509, pont. anno vi.

### XXVI.

Renovatio privilegii monialium et fratrum Minorum Ordinis S. Francisci de novis monasteriis circa eorum domos infra spatium CCC cannarum non aedificandis (1).

#### SUMMARIUM

Clemens IV privilegium concessit Ordini S. Francisci, — 1. Quod fuit communicatum

(1) Alias hoc privilegium huic Ordini concessit Clemens IV, Const. xII, tom. III, pag. 759.

Ordini S. Dominici. — 2. Clem. IV illud reduxit contra dic. Ordinem S. Dominici ad cann. cxl. — 3. Unde fuit dubitatum si reductio esset etiam contra Ordinem S. Francisci. — 4. Hic ideo Pontifex idem privilegium dicto Ordini S. Francisci iterato concedit. - 5. Quibuscumque non obstantibus.

Iulius Papa II dilecto filio vicario generali ultramontano Ordinis fratrum Minorum regularis observantiae.

Exponi nuper nobis fecisti quod, inter Clem. IV pri- alia privilegia a Summis Pontificibus prae-Ordini S Fran- decessoribus nostris Ordini fratrum Minorum concessa, ac per fel. record. Sixtum IV, etiam praedecessorem nostrum, ac per nos respective confirmata, ac de novo concessa a fel. recordat. Clemente Papa IV praedicto Ordini, eius pauperrimo statu considerato, ut idem Ordo in eadem arctissima paupertate ac professionis suae puritate et integritate, ad Dei servitium et eius Ecclesiae fructum tranquille conservetur, concessum fuit ut, prope domos fratrum praedicti Ordinis, certi utriusque, maxime foeminei, sexus religiosi in eodem privilegio contenti, infra spacium trecentarum cannarum, domos seu monasteria aedificare minime possint, sub certis censuris et poenis in eodem privilegio contentis.

- § 1. Quod quidem privilegium fratri-Quod fuit com- bus Ordinis Praedicatorum etiam concesdini S. Domi- sum fuit, ut omnia privilegia omnibus aliis Mendicantium Ordinibus, praedicto maxime Praedicatorum Ordini concessa, Ordini fratrum Minorum fuissent communia, et huiusmodi Minorum Ordinis fratres illis uterentur, potirentur et gauderent, ac si illis specialiter et expresse concessa fuissent.
- § 2. Praeterea Clemens IV, praede-Clem. IV illud cessor praenominatus, ob nonnullas causas die. Ordinem S. animum suum moventes, privilegium prae-Pominici and dictum, quod praedicti Ordinis Praedicatorum fratribus concesserat, ad spatium centum quadraginta cannarum reduxit, terisque contrariis quibuscumque.

prout in omnium Summorum Pontificum praefatorum literis desuper confectis plenius continetur.

§ 3. Sed quia a nonnullis haesitatur Unde fuit duan ex eo quod praedictorum fratrum Prae-bitatum si redicatorum privilegia praefatis fratribus Mi- tiam contra Ornoribus communicata sunt, privilegium cisci. praefatum trecentarum cannarum praedictarum eisdem fratribus Minoribus specialiter concessum, ad praedictas centum quadraginta cannas, sine alia speciali coarctatione seu reductione, esset coarctatum vel reductum. Quare, pro parte tua, nobis fuit humiliter supplicatum ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

trum Minorum praedictorum honestatem, vilex idem pripaupertatem ac puritatem considerantes, Ordini S. Franmerito inducimur ut eam specialibus fa-cis.iterato convoribus et gratiis prosequamur, tuis in hac parte supplication bus inclinati, praedictam coarctationem seu reductionem contra praedictum fratrum Praedicatorum privilegium factam, praefatis fratribus Minoribus nocere non debere, nec praefatam privilegiorum communicationem in damnum, sed in favorem praedictorum fratrum Minorum esse concessam. Et ideo confirmationem et novam concessionem per praedictum Sixtum IV et per nos respective factam in suo robore permanere debere auctoritate apostolica declaramus, ac potiori pro cautela idem privilegium et inde secuta quaecumque praedictis fratribus Minoribus confirmamamus et approbamus. Et quatenus opus sit, praedictarum trecentarum cannarum privilegium, tenore praesentium, auctoritate praefata, eisdem fratribus Minoribus

§ 4. Nos igitur, sacrae Religionis fra- Hic ideo Pon-

§ 5. Non obstantibus praemissis ac Quibuscumque constitutionibus apostolicis, privilegiis quo- non obstantib que et indultis ac quibuscumque literis apostolicis in contrarium concessis, cae-

de novo concedimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesima prima maii, millesimo quingentesimo nono, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 21 maii 1509, pontif. anno vi.

### XXVII.

Extensio constitutionis a Pio II editae contra appellantes a Romano Pontifice ad futurum concilium, eorumque complices et fautores.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Pius II prohibuit appellari ad futurum concilium. - 2. Veneti tamen, moniti ab isto Pontifice ut bona Sedis Apostol. occupata dimitterent, ad futurum concil. provocarunt. — 3. Bentivolii etiam Bononiae occupatores itidem appellarunt. - 4. Et nonnulli praetendunt non contravenire, si actuali appellationi et scripturae se non immiscent. — 5. Declaratio bullae Pii II. — 6. Alias addit poenas. — 7. Venetorum et aliorum appellationes nullas esse declarat. — 8. Loca, ad quae contraventores declinant, interdicto supponit. — 9. Derogatio contrariorum.

# Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Suspecti (1) regiminis nos cura solicitat ut eorum malitiis et audaciae, quorum sceleris caecitas et damnandae ambitionis improbitas animas occupantes (discordiarum fautore ac schismatum inventore et alumno, humani generis inimico procurante), eos in illam temeritatem impellunt, ut quae sibi a iure interdicta et a sanctis patribus, etiam in congregatione fidelium, pro huius sanctae Sedis dignitate et Ecclesiae unitate servandis, ad schismatis occasionem tollendam (quo in Dei Ecclesia perniciosior morbus inveniri vix potest), Spiritu Sancto cooperante, non minus provide et salubriter quam necessarie decreta et statuta esse noverint, damnata audacia et exquisitis artibus et

(1) Legimus suscepti (R. T.).

fraudibus attentare temere conentur, et eis contravenire contendant, nunc novorum editione iurium, nunc antiquorum innovatione et declaratione, nunc vero extensione et novarum poenarum adiectione, prout salubriter expedire conspicimus, solicitis studiis obviare curemus.

§ 1. Sane, licet olim fel. rec. Pius Pius II prohi-Papa II, praedecessor noster, de fratrum futurum concisuorum S. R. E. cardinalium cunctorum- lium. que praelatorum ac divini et humani iuris interpretum Curiam Romanam sequentium, in diaeta seu congregatione Mantuana existentium approbatione, matura prius et gravi praemissa discussione, et de eorumdem congregatorum unanimi consilio et assensu, ac ex certa scientia, provocationes ad futurum concilium, efficacissimis et palpabilibus rationibus, tamquam erroneas et detestabiles damnaverit, ac sub excommunicationis latae sententiae et interdicti poenis praeceperit ne qua persona, cuiusvis dignitatis, sive etiam universitas aut collegium, quovis quaesito colore, ab ordinationibus, sententiis seu mandatis quibuscumque suis ac successorum suorum appellationem huiusmodi interponere auderet, et contrafacientes, una cum fautoribus suis, et consilium auxiliumve praestantibus (sive hi tabelliones essent, sive testes, sive advocati, sive alii quicumque), non solum poenis et censuris praedictis, sed etiam iis quae laesae maiestatis et haereticae pravitatis reis imponuntur, obnoxios esse statuerit.

§ 2. Leonardus tamen Lauredanus, Veneti tamen, moniti ab isto dux, rogati ac generale consilium et com- Pontifice ut bomune Venetiarum, omnesque et singuli na Sedis Apost. patritii et cives communis eiusdem, una terent, ad futurum concil. procum provisoribus, potestatibus, commis- vocarunt. sariis et reliquis officialibus suis (quorum auctoritate, industria, consilio, opere aut favore, civitates, oppida, castra et arces ad nos et Sanctam Romanam Ecclesiam legitime pertinentes, occupatae fuerant aut detinebantur), de fratrum nostrorum consilio, a nobis requisiti et moniti, ut intra

certum terminum, sub poenis tunc expressis, nos et sanctam Apostolicam Sedem plene et omni ex parte, in concessa sibi auctoritate et libertate, cum obedientia recognoscerent et reintegrarent, ac Ravennam, Cerviam, Ariminum, Faventiam, Sarsinam, civitates, cum oppidis, castris, terris et districtu ipsarum, cumque Caesenaten., Forolivien. ac Imolen. territoriis, castris, oppidis, terris et locis, quae occupabant integre et expedite nobis et dictae Romanae Ecclesiae, cuius iuris esse noscebantur, relaxarent atque inde recederent, nec impedirent quo minus illorum cives et habitatores ad piae matris suae Romanae Ecclesiae obedientiam reverterentur, omnes eorum fautores ab auxilii in talibus praestatione deterrendo, ita quod requisitioni, monitioni et mandato nostro huiusmodi non parentes, maioris excommunicationis sententia, de simili consilio, eo ipso, innodati censerentur, a qua, praeterquam in mortis articulo constituti, per alium, quam per Romanum Pontificem, etiam praetextu cuiuscumque facultatis, cuicumque pro tempore concessae, absolvi non possent (quam quidem excommunicationis sententiam in huiusmodi non paritionis eventum, iteratis etiam vicibus aggravavimus), paternis monitis et salutaribus iussis obsequi, prout debebant, indebite recusantes, ceu qui iuri proprio diffidunt, et superioris mandata contumaciter obaudiunt, ut quae minus iuste usurparunt, indebite etiam, cum animarum suarum detrimento, retineant, ad prohibitum atque damnatum remedium confugientes, a requisitione, monitione et mandato, ac sententiis, censuris et poenis praedictis, nulla constitutionis Pii praedecessoris, hoc expresse vetantis, habita ratione, ad futurum concilium temere, ut accepimus, provocarunt.

§ 5. Prout etiam perditionis filii, quon-Bentivohi etiam Bononiae occu- dam Ioannes Bentivolus et eius nati, cum patores ilidem eos a tyrannica oppressione dilectae ciappellarunt.

vitatis nostrae Bononiae expellere decrevissemus, damnabiliter fecisse dicuntur, videlicet ad futurum concilium praedictum appellasse et provocasse.

§ 4. Nos igitur, quam detestanda sit Etnonnul.præperversitas attendentes, qui propriis in-tend. non contravenire, si anixi commodis, et nesariis cupiditatibus ciuali appellamancipati, salubria decreta patrum et su- tioni et scriptuperiorum iussa spernentes, inconsutilem miscent. Christi tunicam scindere ac etiam scissionis causam habere contendunt, et Ecclesiae unitatem dividere, praedictae sanctae Sedis Apostolicae principatum tollere, et contra tot sanctorum patrum et sacrorum conciliorum decreta temere et damnabiliter magna audacia venire non erubescunt, et contrafacere non verentur, asserentes, inter caetera, consulentes, persuadentes, determinantes, seu determinationi huiusmodi interessentes sola consilii praestatione seu persuasione, deliberatione, quod aliquibus casibus a Romano Pontifice, seu eius sententia vel decreto, ad futurum concilium generale appellari possit, dicta Pii praedecessoris constitutione non ligari, nisi in ipsa actuali appellatione et illius interpositione vel scripturae compositione se immiscuerint, de caetero tali assertione se excusare, ac tale quid in posterum praesumere impune valeant, opportunam tam immani et periculoso morbo medelam adhibere volentes:

§ 5. Hac generali et in perpetuum va- Declaratio bullitura constitutione, ex certa nostra scien lae Pu II. tia et potestatis plenitudine, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio promulgata, sancimus constitutionem Pii praedecessoris praefatam, tam citra quam ultra montes, et ultramontanis partibus, quoad omnes, tam ecclesiasticas quam sæculares personas, etiam regali dignitate ac cardinalatus honore fulgentes, capitula, universitates, communitates et collegia, congregationes et synodos ac parlamenta valuisse, valere et perpetuo valituram declaramus, cum suppletione solemnitatis

An. C. 1510

cuiuslibet, etiam publicationis omissae (cuius, in illa edenda vel publicanda, defectus praetendi posset, quae iuxta illam fieri requirebatur), eamque ex praeterito, nunc et in posterum inviolabiliter observari mandamus, ipsius violatores, cuiuscumque dignitatis existant, poenis et censuris in eadem expressis, quocumque tempore subiacere statuentes, contraria consuetudine seu potius corruptela non ob-

§ 6. Decernentes et declarantes, ultra Alias addit po- poenas impositas (quas ipso facto dictos violatores et contravenientes incurrere volumus), ipsos et eorum quemlibet, pro veris et indubitatis schismaticis, et inconsutilis tunicae Domini Nostri Iesu Christi violatoribus et dissipatoribus, ac de catholica fide male sentientibus, habendos et reputandos, poenisque canonicis et legalibus, contra tales impositis, subiacere, et cum Dathan et Abiron partem et damnationem habere; ipsasque etiam poenas et earum quamlibet omnes illos incurrere volumus, cuiuscumque conditionis existant, et gradus praerogativa fulgeant, qui in senatu, consiliis, parlamentis, congregationibus, etiam synodalibus et provincialibus vel alias quomodolibet, tacite vel expresse, voce vel scripto, per se vel alium (cuiuscumque timoris vel reverentiae velamine, vel praetensa excusatione et superioris mandato non obstantibus), decreverint, consuluerint seu deliberaverint, vel aliorum dicta approbaverint, consilium aut vocem dederint ut ad futurum universale concilium, a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus, contra praedictam constitutionem, appellare liceat, possit vel debeat; dictas poenas ad ipsos et eorum quemlibet contravenientem in praemissis, tenore praesentium extendentes et locum habere declarantes, omni ambiguitate cessante.

Venetorum et

§ 7. Et nihilominus, provocationes et aliorum appel- appellationes, tam per Leonardum ducem, esse declarat, rogatos, consilium et commune Venetia-

Bull. Rom. Vol. V.

rum factas huiusmodi, quam per quoscumque alios praedictos pro tempore faciendas, et inde secuta quaecumque (utpote contra Pii praedictam ac praesentem constitut. attentatas), nullas, prout sunt, et invalidas, nulliusque roboris vel momenti fuisse et pro tempore fore, auctoritate, scientia et potestate similibus, statuimus, decernimus et declaramus, ac pro potiori cautela cassamus et annullamus.

§ 8. Et ultra supradictas poenas (quas Loca, ad quae contra constitutionis huiusmodi violatores contraventores declinant, inin suo robore permanere decernimus), loca terdicto suppoquaecumque, ad quae violatores ipsos declinare, et in quibus scienter stare permitti contigerit, ecclesiastico supponimus interdicto, decernentes illud, quamdiu ipsi violatores inibi scienter steterint, ut praefertur, et per triduum post eorum inde discessum, firmiter observari. Ac praesentes literas in quinterno Cancellariae etiam describi mandamus.

Derogatio contrariorum.

§ 9. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo nono, kalendis iulii, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 1 iulii 1509, pontif. anno vi.

### XXVIII.

Facultates et privilegia commissariorum fabricae Sancti Petri principis apostolorum de Urbe.

#### SUMMARIUM

Petrus apostolorum princeps est. — 1. Hic ideo Pontif., eius successor, volens B. Petri basilicam in Urbe magnificentius reædificare, — 2. Pro subventione fabricae, his, qui infra annum operam vel pecuniam darent vel promitterent, — 3. Concessit facultatem confessorem eligendi, qui cer-

tis tunc expressis casibus eos absolveret. - 4 ad 6. Deputatio commissarii ad eleemosynas colligendas et alia ad ipsum spectantia; —7. Eleemosynasque elargientibus plenariam peccatorum remissionem concedit, — 8. Licentiamque eligendi confessorem, qui absolvat etc., eisdem impartitur; — 9. Facultatem dat eidem commissario componendi super male ablatis incertis, vel prave quaesitis, — 10. Debitis aliis ecclesiis cui Romana succedat, 11. Restituendis iis, quorum persona ignoratur vel dubia est; — 12. Legatis locis vel personis incertis, — 13. Inexactis ante publicationem bullae, etiam ordinariis donatis, etc. — 14 ad 20. Facultates variae commissario concessae. -21. Inhibitio contra quoscumque dicti commissarii perturbatores, et aliis quaestoribus licentiam dantes. — 22. Facultas dicti commissarii alios subdelegandi etc. — 23. Declaratio quod praedictae indulgentiae suffragentur animabus in purgatorio existentibus. — 24. Derogatio contrariorum.

Iulius episcopus servus servorum Dei, universis et singulis praesentes literas inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Liquet omnibus christianae fidei cul-Petrus aposto- toribus beatum Petrum ab ipso Salvalocum princeps tore nostro Domino Iesu Christo apostolorum principem fuisse constitutum, eique ligandi atque solvendi animas coelesti privilegio traditam esse potestatem, cum ei dicitur: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et tibi dabo claves regni coelorum, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in coelis.

§ 1. Unde nos, qui, licet imparibus Hic ideo Pon meritis, eiusdem coelorum clavigeri suctil., eius suc-cessor, volens cessores sumns, et eius loco in sancta R Petri basili- Dei Ecclesia residemus, considerantes magnificen, re- quod diffusis per orbem terrarum ecclesiis, ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio providere teneamur, ut ecclesiae ipsae, quae domus Dei sunt, in suis structuris et aedificiis non solum conserventur, sed etiam, si opus fuerit, reparen- | tiquinque provinciis, in quibus vicarius

tur, circa tamen basilicam de Urbe ipsius Petri principis apostolorum maiorem curam et diligentiam adhibere nos convenit, ut, sicut ipse beatus Petrus ab ipso Salvatore nostro princeps apostolorum est constitutus, ita etiam ipsius basilica, quae non parva reparatione indiget inter ceteras Urbis et orbis ecclesias, congruentibus ac etiam necessariis aedificiis reædificetur, construatur et amplietur, ac reædificata et ampliata conservetur.

§ 2. Et cum nuper, ex praemissis et Pro subventiocertis aliis rationabilibus causis, iuxta no- ne fabricae, his, qui infra annum stri cordis desiderium, ad dictae basilicæ operam vel perestaurationem manus operarias apposuis- vel promittesemus, cognoscentes fabricam huiusmodi, rent, absque piis et largis fidelium erogationibus, ad finem optatum perduci non posse, per quasdam primo universis christifidelibus utriusque sexus, qui, infra annum a die publication, carumdem computandum, in capsa ad hoc in dicta basilica collocanda per seipsos mitterent, vel per alios mitti et poni facerent, tantum quantum eorum pia devotio eis dictaret, in pecunia numerata aut rebus aliis ad opus ipsum convertendis, vel circa opus se personaliter exercerent, seu bonae memoriae Henrico archiepiscopo Tarentino, generali thesaurario nostro, se ad pie erogandum aliquid ad opus ipsum, iuxta eorum piam devotionem, efficaciter obligarent,

§ 3. Ut idoneum possent eligere con- Concessit fafessorem, qui eos a certis tunc expressis cultatem concasibus absolvere, et super certis etiam gendi, qui certunc expressis, in foro conscientiae dum-tis tunc sapressis casibus eos taxat, dispensare posset concessimus fa- absolveret. cultatem.

§ 4. Et deinde provide attendentes Postea, ut hudifficile fore praedictas, infra annum a die ius concessioillarum publicationis, ad notitiam christi- montani partifidelium ultra montes consistentium per annum ad cius venire posse, ipsas, per alias nostras li-rogavit, et comteras, ad nostrum beneplacitum proroga- missarium in ilvimus, et cunctorum christifidelium sa- pulavit ad colligendas dictas lutem, praecipue illorum, qui in vigin- elecmosynas

beneplac pro-

ædificare,

generalis Ordinis fratrum Minorum, de Observantia nuncupatorum, citra montes existit, iuxta morem dicti Ordinis numerandis, et sub quibus etiam tota Italia, Sicilia ultra Pharum, Corsica, Creta, Cyprus, Rhodus usque ad Hierosolymam, Dalmatia, Croatia, Bosnia, Ungaria, Austria, Bohemia et Polonia, ac insulae Maris Mediterranei continentur, degunt, affectantes; ac considerantes quod, licet christifideles huiusmodi, in dictis provinciis et insulis habitantes, devote cuperent dictarum indulgentiarum pro dicta fabrica concessarum participes fieri; tamen, quoniam ob locorum distantiam personaliter ad dictam fabricam se conferendi, aut per alium pias eleemosynas, pro huiusmodi fabrica in dictam capsam transmittendi omnimodam commoditatem non habeant. aeternae animarum suarum saluti et dictae fabricae opportunae subventioni consulere cupientes, exemplo ipsius Salvatoris nostri, qui ad diversas mundi partes, ad praedicandum sanctum Evangelium, ut animas Patri lucrifaceret, suos apostolos misit, quantum ex alto conceditur, universis einsdem christifidelibus utriusque sexus, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae existerent, etiam ecclesiasticis religiosis ac aliis saecularibus, per universas provincias et insulas praedictas constitutis, vere poenitentibus et confessis, qui, infra annum et deinde ad beneplacitum nostrum a publicatione priorum literarum nostrarum praedictarum in dictis provinciis et insulis facienda computandum, ecclesias in dictis provinciis et insulis, quas quondam Hieronymus de Torniello, Ordinis fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum professor, tunc in humanis agens, et qui dicti Ordinis vicarius generalis citramontanus tunc existebat, et cui, propter vitae integritatem, curam indulgentiarum praedictarum in dictis provinciis et insulis singulariter commisimus, et quem ad haec ac infrascripta

et alia tunc expressa peragenda, in dictis provinciis et insulis nostrum et Apostolicae Sedis nuncium et commissarium ad dictum annum et beneplacitum fecimus, constituimus et deputavimus, nominaret, iuxta eiusdem nuncii et commissarii, seu deputandi et deputandorum aut subdelegandorum ab eo, providam ordinationem super hoc faciendam, devote visitarent, et in capsis, ad hoc in subsidium dictae fabricae per nuncium seu commissarium aut deputandum vel subdelegandum prædictos deputandis, iuxta nuncii et commissarii ac deputandorum vel subdelegandorum praedictorum ordinationem et arbitrium, pias eleemosynas effectualiter ponerent, peccatorum remissiones et alia spiritualia dona ad animarum suarum salutem consequendam concessimus et indulsimus, prout in singulis literis praedictis, quarum tenores ac facultates in præmissis eidem Hieronymo, etiam in forma brevis concessas, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, haberi volumus pro expressis, plenius continetur.

§ 5. Cum autem dictus Hieronymus quo commissavita functus, et deputati ab eo in prae- sario vita funmissis fidelem et solicitam diligentiam et curam adhibuerint, et plene eidem fabricae dictae basilicae provisum non existit, et piis fidelium subventionibus pro præmissis pie erogatis satisfactum non sit, neque satisfieri possit, propter ipsius fabricae quodammodo intolerabilem impensam propterea necessariam, sed sint eorumdem et aliorum christifidelium pia suffragia plurimum opportuna.

§ 6. Nos cupientes, prout nobis et inter Hicidem Poncetera nostra desiderabilia cordi est, prae- missarium dedictae basilicae fabricam ad debitam per- putat cum eis-dem facultatib.; fectionem deduci, et de fidelitate, diligentia et solicitudine in praemissis dilecti filii Francisci Zeni de Mediolano, d. Ordinis fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum professoris, et provinciarum citramontan. dicti Ord., secundum illius ordinem, vicarii generalis, propter eius bo-

nitatem et experientiam rerum, in Domino plurimum confidentes, ipsum, in dictis provinciis et insulis, indulgentiarum huiusmodi nostrum et Apostolicae Sedis nuncium et commissarium cum omnibus et singulis facultatibus et auctoritatibus et etiam inhibendi quibusvis quaestuariis, alias eidem Hieronymo, quoad praemissa, etiam per literas nostras in forma brevis, etiam ultra in praesentibus contentas facultates, auctoritate apostolica, tenore praesentium facimus, constituimus et deputamus; ipsasque et omnes et singulas facultates eidem Hieronymo et ab eo subdelegatis commissariis in praemissis quomodolibet concessas, praefato Francisco Zeno, vicario generali, eiusque subdelegandis commissariis concedimus.

§ 7. Et nihilominus universis christi-Eleemosynas- fidelibus utriusque sexus, tam saecularibus bus plenariam quam regularibus Ordinum quorumcumpeccaiorum re- que provinciarum et insularum praedictarum, qui, iuxta eiusdem Francisci Zeni commissarii et nuncii aut deputati seu subdelegati aut deputandorum seu subdelegandorum, ad eorumdem providam ordinationem super hoc faciendam, in capsis, ad hoc in subsidium dictae fabricae, per nuncium et commissarium seu deputandum vel deputandos aut subdelegandum vel subdelegandos ab eis, deputandis, iuxta nuncii et commissarii ac deputandorum et subdelegandorum praedictorum ordinationem et arbitrium, pias eleemosynas effectualiter posuerint, plenissimam omnium peccatorum suorum remissionem consequantur.

eligendi confes-

§ 8. Et qui cum praefatis commissario Licentiamque seu delegandis et subdelegandis praedictis sorem, qui ab- convenerint, ut idoneum possint eligere dem impartitur; confessorem, presbyterum saecularem vel cuiusvis Ordinis, etiam Mendicantium, regularem, qui, eorum confessione diligenter audita, pro commissis per eligentem delictis et excessibus ac peccatis quibuslibet, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam Sedi Apostolicae reservatis casibus | cum eis, concedere.

ac censuris ecclesiasticis, etiam ab homine ad alicuius instantiam latis, de consensu partium, etiam ratione interdicti incursis et quarum absolutio dictae Sedi esset reservata (praeterguam machinationis in personam Summi Pontificis, occisionis episcoporum aut aliorum superiorum praelatorum, et iniectionis manuum violentarum in illos aut alios praelatos, falsificationis bullarum et literarum apostolicarum, delationis armorum et aliorum prohibitorum ad partes infidelium, ac sententiarum et censurarum occasione aluminum Tulphae nostrae, ac de partibus infidelium ad fideles contra prohibitionem nostram delatorum, incursarum), semel in vita; et in non reservatis casibus, totiens quotiens id petierint, et in mortis articulo, plenariam omnium peccatorum indulgentiam et remissionem impendere, ac poenitentiam salutarem injungere et Eucharistiae sacramentum, praeterquam in die paschatis et in mortis articulo aliis anni temporibus ministrare; necnon per eos emissa vota quaecumque (ultramarino, ingressu Religionis et castitatis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare. Ac cum simoniae in ordinibus vel beneficiis commissae labe pollutis, ad ipsum opus contribuentibus, super irregularitate si quam censuris huiusmodi ligati; missas et alia divina officia, non tamen in contemptum clavium, celebrando, aut alias divinis se immiscendo, seu alias quomodolibet, etiam beneficia ecclesiastica, praemissorum occasione vel alias, indebite occupando, praeterquam ratione homicidii voluntarii et bigamiae, contraxerint, dispensare, eosque absolvere, omnemque inhabilitatis et infamiae maculam sive notam ex his provenientem abolere; et ut in susceptis ordinibus ministrare, ac si acquisita beneficia ecclesiastica, quae ex tunc eis de novo collata censeantur, et perceptos ex eis fructus, etiam ratione omissionis horarum canonicarum et divinorum officiorum, facta aliqua compositione

§ 9. Necnon super male ablatis incer-Facultatem dat tis, vel per usurariam pravitatem quaesitis, componendi su- etiam certis, quae foenerator ab alio foeneper male abla- ratore extorsisset, et quae ipse requisitus usuras restituere paratus non esset.

§ 10. Vel alicui privatae Ecclesiae de-Debitis aliis berentur, in quibus tamen Rom. Ecclesia enclesiis, Romana succe- de jure communi succedere posset.

dubia est,

§ 11. Ut etiam bonis, quae ad alicuius Restituend. iis, manus pervenissent, et illa habentes quibus na ignoratur vel restitui deberent ignoraverint vel dubitaverint, quamquam male ablata per eos non existant, seu illa ad eos pervenerint.

vel personis incertis,

§ 12. Et similiter de his quae paupe-Legatis locis ribus et aliis piis locis, in genere et absque ulla speciali determinatione et propriis nominibus personarum non expressis, relicta forent, tam pro praeterito quam pro futuro temporibus, componere: ita ut soluta aliqua quantitate pro dicta fabrica eidem nuncio vel commissario seu deputando vel subdelegando ab eo dumtaxat, in capsis ipsis ponenda, a reliquorum sic relictorum et male ablatorum, ac per usurariam pravitatem extortorum, seu quae ad eos alias pervenerint et cui ea restituere debeant dubitant vel ignorant, ut praefertur, restitutione absoluti existant, et ultra restituere minime teneantur, concedere.

§ 13. Ac illa, quae ante publicationem Inexactis anto dictarum nostrarum indulgentiarum inexalae, etiam ordi- cta, etiam si illa ordinariis, pro ipsis tamen nat. donatis etc. incertis, quoquomodo relicta, donata, et quae eis quovis modo obvenerint, necnon quae ab ipsis ordinariis vel eorum nomine post ipsam publicationem exacta, et eis quoquo modo soluta, ac etiam quae ante ipsam publicationem pro ipsis incertis, aut incertis personis et locis, non debeantur, sed post publicationem praedictam deberi coeperunt, etiam si ea ordinariis, ut praemittitur, relicta, donata aut obventa, tamquam eis indebita, per ipsum commissarium et delegandos ac subdelegandos ab ipso, nomine dictae fabricae, libere exigi ac expeti et assequi posse et debere, etiam sub censuris ecclesiasticis ac poenis pecunia- sticorum beneficiorum quorumlibet habe-beneficiorum.

riis, aliisque iuris remediis opportunis; invocato etiam ad hoc, si opus ferit, auxilio brachii saecularis.

§ 14. Ac quoscumque, qui ante aeta- Facultatem eitem legitimam ad sacros etiam praesbyte- dem commissaratus ordines, absque aliqua dispensatione pensan, in mulse promoveri fecerunt et in susceptis ordinibus, etiam ministrarunt, ac qui ex quavis licita aut illicita cognatione proveniente, affinitate et consanguinitate, aut cognatione carnali vel spirituali, inter levatum et levantem, excepto simplici aut multiplici gradu, ac quoscumque, qui publice honestatis, iustitiae impedimento, seu alias quomodolibet impediti, matrimonium, scienter vel ignoranter, in quarto vel tertio, ac per copulam fornicariam, non tamen publicam, etiam in primo affinitatis gradu contraxissent, et carnali copula consumassent, si impedimentum huiusmodi in iudicium deductum non fuerit, vel scandalum generare non possit, ab excessu huiusmodi ac excommunicationis sententia, quam propterea incurrissent, iniuncta inde eis pro modo culpae poenitentia salutari, quae ad fabricam huiusmodi dirigatur, et quod de cetero talia non committant, nec committentibus praestent auxilium, consilium vel favorem, et aliis quae de iure fuerint iniungenda, absolvere; et ut de novo invicem matrimonium contrahere, et in illo sic contracto similiter remanere, libere et licite valeant, prolem susceptam ex huiusmodi matrimonio, si qua sit, et suscipiendam legitimam decernendo, in foro conscientiae dumtaxat, tam quoad alios, quam quoad illos, qui, in tertio vel quarto consanguinitatis gradu existentes, matrimonium contraxerunt, ut praefertur, quos in utroque foro absolvi, et matrimonium de novo, etiam publice contrahere posse volumus; et cum eisdem promotis, super irregularitate, quod etiam in dictis ordinibus ministrare possint, dispensare.

§ 15. Ac cum quibuscumque, qui bona componendia. ecclesiarum, monasteriorum et ecclesia- ribus bonorum

rent et iudicialiter, deficientibus probationibus, ad illorum restitutionem compelli non possent, etiam si per eos probari posset.

non competit,

- § 16. Et bona omnia ac quaecumque Relic. pro male legata et alias quomodolibet, etiam haereablatis vel piis ditatis titulo pro male ablatis restitutione ronis incer vel relicta hactenus, et quae relinqui et largiri ignoratis vel bonis restituendis contigerit in futurum, durante deputatione ei cui receptio nuncii et commissarii per praesentes facta, in quibuscumque testamentis, donationibus causa mortis, codicillis aut aliis ultimis voluntatibus per quoscumque et ubicumque factis, et quae, durante huiusmodi deputatione, fient quibuscumque incertis ecclesiis et piis locis, aut personis similiter incertis vel absentibus, taliter quod, propter ipsorum absentiam, merita ab eis notitia haberi non posset; ac etiam quae restitutioni subiacerent, sed in eis vel ad ea personis, quibus illae fieri deberent, receptio non competeret.
- § 17. Necnon quaecumque in testamen-Relictis pro re- tis, donationibus causa mortis, codicillis ptivor, vel pro. aut aliis ultimis voluntatibus, pro redempterea sublatis, ptione captivorum, etiam si Beatae Mariae de Mercede, et Ss. Trinitatis Redemptionis captivorum Ordinibus, et Sanctae Enlaliae Barchinon. relicta fuerint, ac haereditates et bona decedentium ab intestato clericorum et laicorum, etiam indulto apostolico, aut alias ad Redemptionem praedictam captivorum dedicata pertinere deberent, facultate nuncii et commissarii concessa huiusmodi durante.

vitatum;

§ 18. Nec non omnes et singulas pe-Rebus expo- cunias et res alias, quae in prandiis et conviviis ac publi- viviis ac publicis spectaculis, in aliquibus cis spetaculis, tempore festi- celebritatibus, ex voto et statuto, seu consuetudine, in quibusvis locis exponi consueverint, et facultate nuncii et commissarii huiusmodi durante, exponi deberent, ad fabricam huiusmodi applicamus; et sub restitutione bonorum ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum huiusmodi, competenti recepta portione vel quantitate, pro

ipsos sic ea tenentes ab ulteriori eorum restitutione libere absolvere, et quod illa retinere libere possint in posterum eis etiam concedere.

- § 19. Ipseque nuncius et commissa- Declarandi erius, et quibus vices suas in genere vel in circa praemissa specie duxerit committendum, possint du- exortas; bietates quascumque, tam super qualitate personarum, quibus facultas eligendi confessorem concedi possit, etiamsi comprehendantur communia civitatum, universitates oppidorum, castrorum, villarum et aliorum locorum, ac collegia, quae et illorum singulares personae absolutione a praemissis vel aliquo praemissorum, ac dispensatione super eis vel aliquo eorum indigerent, quam cetera alia dubia decidere, et summam pecuniariam pro consequenda indulgentia huiusmodi et aliis praemissis limitare et taxare.
- § 20. Ac facultatem eligendi confesso- Dandi facultarem huiusmodi concedere; ac quascumque tem eligen. conindulgentias, tam a nobis, quam a prae-pen. piorum lodecessoribus nostris et a Sede praedicta vel tias. eius auctoritate quibuscumque ecclesiis, monasteriis, hospitalibus, etiam nostro S. Spiritus in Saxia de Urbe, Ordinis Sancti Augustini, et aliis piis locis, universitatibus, confraternitatibus cuiuscumque qualitatis, et ad quemcumque usum, etiam laicorum et clericorum institutis, et singularibus personis, etiam plenarias in vita, ac quascumque facultates quibusvis personis, cuiuscumque dignitatis, etiam cardinalatus honore aut legationis fungentibus super praemissis vel aliquo praemissorum hactenus concessas (praeterquam ratione sustentationum pauperum et miserabilium personarum in Parisiensi et Sancti Iacobi de Galitia ac Portugalliae regnis hospitalib. degentium, quas, quoad illorum usum, in provinciis, in quibus dicta hospitalia respective sita sunt, secundum Cancellariae nostrae morem terminandis, et non in aliquibus aliis locis durare volumus; ac expeditionis contra Tureis in fabricam huiusmodi convertenda, cas et haereticos concessis), etiam quas-

cumque clausulas praeservativas adversus revocationes et suspensiones earumdem in se continentes, quando et quotiens et ad quod tempus nuntio et commissario præfato vel deputandis vel subdelegandis ab eo videbitur opportunum, suspendere; quas omnes et singulas, nos praesentibus ad dictum beneplacitum nostrum suspendimus, et suspensas fore decernimus et declaramus. Prohibentes omnino quaestuas quascumque, illarum occasione fieri solitas.

§ 21. Ac mandantes universis et singulis Inhibitio con- locorum ordinariis, abbatibus et aliis, cuiusdieti commissa- cumque dignitatis, status, gradus, ordinis rii perturbato-res, et aliis qua- et conditionis vel præeminentiae existant, storibus licen-sub excommunic. latae sententiae, ac quingentor, ducat, auri fabricae praedictae applicandorum poenis, ipso facto incurrendis, ne publicationem et praedicationem dictarum nostrarum indulgentiarum, et suspensiones aliarum huiusmodi in eorum ecclesiis, civitatibus, dioecesibus, ubi et quoties opus fuerit faciendam impedire, et aliquid, praetextu publicationis, petere, et etiam a sponte offerentibus recipere et exigere, aut in praemissis vel circa ea fraudem aut dolum committere, neque procurantes huiusmodi indulgentiar. participes fieri et sua pia suffragia erogare ab huiusmodi eorum proposito, in toto vel in parte, directe vel indirecte, tacite vel expresse retardare, aut per se vel eorum vicarios vel officiales, licentiam faciendi quaestuas aliquibus quaestoribus alicuius Ordinis vel Religionis aut fraternitatum vel hospitalium, aut quomodolibet deputatis, verbo vel in scriptis concedere. Quinimmo, quaestores omnes et singulos, quos in eorum iurisdictione repererint, cum eorum rebus et bonis, quae dictae fabricae applicata esse decernimus, et ad Cameram Apostolicam fideliter deferri mandamus, retinere valeant; nec modo aliquo audeant aut praesumant, per se vel alium, dispensatos, aut illos, cum quibus, praesentium vigore, ab ipso | siast. et alia iuris opportuna remedia, in-

commissario vel delegandis aut subdelegandis praedictis contigerit dispensari, molestare vel impedire, aut poenas aliquas, pro casu in quo, ut praefertur, dispensatum fuerit ex statuto vel ex consuetudine, exigere. Quaestoribus vero supra nominatis sub similibus poenis inhibemus ne quaestuas modo aliquo facere praesumant; neve hona ipsorum, per praefatum commissarium aut delegatos vel subdelegatos, etiam vigore aliarum literarum nostrarum, eorum exigentibus demeritis, arrestata, applicata et a praedicta fabrica vendita, sibi modo aliquo vendicare vel ab emptoribus vel detentoribus, aut commissario delegatis vel subdelegatis praedictis repetere. Ac sub similibus sententia et poena mandamus quibuscumque praedicatoribus verbi Dei quorumcumque Ordinum, etiam Mendicantium, ut requisiti a praefato commissario, vel delegandis vel subdelegandis ab eo, praefatos christifideles ad contribuendum dictae fabricae exhortentur; et a praemissis commissario vel delegandis aut subdelegandis praefatis admoniti, a praedicationibus, diebus quibus dictae indulgentiae et suspensiones ab ipsis vel de ipsorum commissione publicantur, abstineant.

§ 22. Liceatque nihilominus commis- Facultas dicti sario et delegandis aut subdelegandis præ- commissarii adictis, praemissa omnia et singula, etiam di etc. omnibus et singulis praedictis, sub eisdem poenis, totiens quotiens eis vel eorum alicui visum fuerit opportunum, mandare et iniungere; necnon iuramenta quæcumque a quibusvis laicis utriusque sexus, de stando in aliqua societate, fraternitate vel numero personarum, et de solvendo ratam aliquam in perpetuum vel ad tempus, occasione fraternitatis, societatis et numeri, ratione dictarum indulgentiarum, privilegiorum et quaestuarum quomodolibet praestita, relaxare et eosdem ab illis absolvere. Contradictores quoslibet et rebelles, etiam per censuram eccle-

vocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, compescere et compellere; et processiones publice ad effectum praemissum fieri, et populum pro huiusmodi operibus peragendis ad sonum campanae convocari facere, et a censuris et poenis praedictis, satisfactione praevia, absolvere, et illas remittere, ac suspensiones huiusmodi indulgentiarum relaxare. Quodque etiam transumptis et confessionalibus in dictis provinciis, insulis et finibus, quibusvis personis per praefatum nuncium et commissarium vel deputandos aut subdelegandos ab eo, subscriptis et suo sigillo dumtaxat munitis fides adhibeatur, auctoritate apostolica, tenore praesentium licentiam et facultatem concedimus atque volumus et mandamus.

§ 23. Et ut animarum salus eo potius Declaratio quod procuretur, quo magis aliorum egent sufdulgentiae suf-fragiis, et quo minus sibi ipsis proficere fragen. anima-bus in purgato- valent, auctoritate praefata, de thesauro rio existentib. Sanctae Matris Ecclesiæ animabus in purgatorio existentibus, quae per charitatem ab hac luce Christo unitae decesserunt, et quae, dum viverent, sibi, ut huiusmodi indulgentia suffragaretur, meruerunt, paterno compatientes affectu, quanto cum Deo possumus, succurrere cupientes, de divina misericordia ac apostolicae potestatis plenitudine, volumus et concedimus ut, si qui parentes, amici aut certi christifideles pietate commoti, pro ipsis animabus in purgatorio pro expiatione poenarum eisdem, secundum divinam iustitiam debitarum retentis, durante commissione nuncii et commissarii, ad opus fabricae huiusmodi aliquam eleemosynam, iuxta nuncii et commissarii ac deputandi et subdelegandi ab eo, quibus vices suas commiserint, ordinationem, erogaverint, ipsa plenissima indulgentia per modum suffragii animabus ipsis in purgatorio existentibus, pro quibus dictam eleemosynam pie erogaverint, ut praesertur, pro poenarum relaxatione suffragetur. Ac omnes et singulos christifideles utriusque

sexus, tam ecclesiastici quam saeculares, de similis potestatis plenitudine et liberalitate, qui manus adiutrices ad opus fabricae huiusmodi porrexerint, ac omnes et singulos corumdem parentes defunctos benefactores, qui cum charitate decesserunt, in omnibus precibus, suffragiis, eleemosynis, ieiuniis, orationibus, missis, horis canonicis, disciplinis, peregrinationibus et ceteris omnibus spiritualibus bonis, quæ fiunt et fieri poterunt in tota universali sacrosancta Ecclesia militante et omnibus membris eiusdem, participes in perpetuum fiant.

§ 24. Non obstantibus praemissis ac Derogatio conconstitutionibus apostolicis etc. Verum, quia difficile foret etc. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam etc. Si quis autem hoc attentare etc.

Datum Romae, die undecima ianuarii, pontificatus nostri anno septimo.

Dat. die 11 ianuarii 1510, pont. anno vii.

### XXIX.

Homicidae et aliorum rei criminum, quorum poena in provincia Marchiae esset capitalis vel sanguinis, non audiantur nisi prius in carceribus constituti. Et homicidae attingentes annum vigesimum pro maioribus vigesimoquinto habeantur.

#### SUMMARIUM

Causa huius constitutionis. — 1. Delati in provincia Marchiae de crimine cuius poena sit capitalis vel sanguinis non audiantur extra carceres; — 2. Et ex causa auditi semper ad carceres revocari possint. — 3. Gratiati de homicidio debent coram praeside comparere et gratias iustificare. — 4. Homicida, attingens annum 20, habetur pro maiore. — 5. Derogatio contrariorum. -6. lussio publicandi hanc bullam.

lulius episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri Antonio Flures archiepiscopo Avinion. provinciae nostrae Marchiae gubernatori. Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Fide digna relatione nuper percepimus Gausa huius multa homicidia ab octo praecipue annis

citra, in ista nostra provincia Marchiae Anconitanae perpetrata, ex eo praesertim quod ipsi tam atrocis criminis rei, per procuratores defendi solent, et subdolis cavillationibus absolvi; quod etiam tam a nobis quam ab antecessoribus nostris Romanis Pontificibus, per commentitias et minus veras narrationes, ac etiam sub praetextu obtentae pacis, literas in forma brevis per Cancellariam et absolutionem sententiar, ac processuum desuper habitorum impetraverunt. Quo exemplo, plerique ad huiusmodi homicidia perpetranda procliviores redduntur, adeo ut non tantum in privatos et inimicos homines, sed in fratres et alios propinquos, praetores et officiales populorum, et (quod non minus grave est) a sacerdotibus manus impias non abstinent.

pitalis vel sanceres:

§ 1. Nos igitur, qui eamdem nostram Delati in pro- et sanctae Romanae Ecclesiae peculiarem de crimine cu- provinciam paterna charitate prosequimur, ius poena sit ca- eiusque quietem et incrementum desideguinis non au- ramus, attendentes quod ex facilitate vedian. extra car- niae frequentius huiusmodi homicidia committuntur, salutareque remedium his rebus adhibere volentes, hac firma, stabili, incommutabili, perpetuoque duratura constitutione sancimus et decernimus ut nullus in causa criminali, ex qua capitalis vel sanguinis vel alia quaevis gravior arbitrio iudicis poena infligenda esset, maxime in causa homicidii, per procuratorem, excusatorem, defensorem, vel quemlibet de populo quovis pacto admittatur, nec pater pro filio, nec abbas pro monaco, nec praelatus aut dominus pro subdito vel contra audiatur, nisi reus seipsum prius in carcere constituerit.

diti semper ad cari possint.

§ 2. Et si forte iudex, aliqua ratione Et ex causa au inductus, ad excusandum rei huiusmodi carreres revo- absentiam vel innocentiam, vel aliam ob causam, aliquem ex praedictis duxerit admittendum, possit in quocumque iudicii statu et instantia causae, etiam ad conclusionem deductae, ac etiam si post sententiam reus supplicavit, et in carcere

constitutus innocentiam suam patefacere vellet (nisi forte extaret statutum in loco quod contumax habeatur pro confesso, quo casu non audiatur, nisi ex liquidissimis probationibus constet iudici praetensum reum non commisisse maleficium, super quo habitus fuit pro confesso in vim fictae confessionis statutariae), huiusmodi criminis reum aut conventum, coram se ad parendum personaliter vocare, et tamquam veritatis conscium in carceribus audire: quod si forte venire distulerit, processus et sententia pro ipso reo lata et inde sequuta quaecumque, etiam fisco vel parte non agente, nullius sint roboris aut momenti, prorsusque pro infectis habeantur; quinimo reus poenis iuris et constitutionum dictae provinciae, quemadmodum ante processum et sententiam huiusmodi erat, sit obnoxius; quacumque ipsius provinciae consuetudine, quae corruptela dici rectius potest, non obstantibus; quod ipsum volumus extendi ad causas criminales praedictas, tam in curia Maceratense quam in aliis locorum provinciae tribunalibus, in quacumque instantia, etiam per appellationem pendentes.

§ 3. Dictae praeterea constitutioni et Grallati de hosanctioni adiicimus quod si quis, a nobis coram praeside vel Sede Apostolica vel a legato de la-compar. et gratere pro tempore dictae provinciae vel camerario nostro, homicidii veniam et remissionem, sententiarum et processuum desuper habitorum abolitionem, cancellationem, cassationem, in integrum restitutionem seu in primum statum repositionem impetraverit, etiamsi in literis super huiusmodi absolutione confectis, certae scientiae et proprii motus aut quaevis aliae insolitae clausulae fuerint, teneantur et debeant literas ipsas legato seu gubernatori seu locumtenenti seu rectori vel cuicumque ipsius provinciae praesidi exhibere; illisque exhibitis, de earum veritate vel subreptione docere; ipseque in carceribus vel in alio loco pro carceribus

tias iustificare.

Derogati

contrarior

assignato, vel superioris arbitrio datis fi- | deiussoribus, vocatis vocandis, audiri, de veritate precum docere legitime, ac narrata in brevibus et literis ad gratiam obtinendam et principem leniendum et facilius inducendum verificare et super subreptione vel obreptione impetratae gratiæ in iudicio stare. Quibus non observatis vel in probatione deficientibus, veniam, remissionem sententiarum, et processuum desuper habitorum abolitionem, cancellationem et cassationem, restitut. in integrum, seu in pristinum repositionem pro nullis nulliusque stabilimenti habendas esse; reosque ipsos iuris dictarumque constitutionum poenis adstrictos remanere volumus et mandamus, dictis obtentis gratiis et brevibus non obstantibus. Et non solum remissiones deinceps faciendas, sed etiam literas apostolicas in forma brevis aut alias iam obtentas, quae nondum effectum cancellationis et cassationis sortitae fuerint, sub eadem forma et praesenti constitutione nostra pariter comprehendi.

§ 4. Statuimus insuper, quod nec aetas Homicida attin- minor annis xxv, homicidas ipsos excuset, gens annum 20 habetur pro ma. et homicida sic delinquens, qui xx annum suae aetatis attigerit, habeatur et reputetur pro maiori in omnibus praemissis delictis. Nec propterea poenis iuris et constitutionum vel statutorum eximantur vel liberentur, nec apud iudicem minoris aetatis huiusmodi consideratio alicuius sit momenti. Decernentes irritum et inane quicquid contra praemissa seu eorum aliquod attentabitur, vel quicquid, etiam a de latere legato, seu quovis alio dictae provinciae rectore, in derogationem, modificationem vel quamlibet dispensationem omnium et singulorum praemissorum in posterum contigerit attentari, sine nostra expressa licentia, quae in scriptis ostendi possit. Nec literas apostolicas, a nobis vel Sede Apostolica praedicta pro tempore conceden. contra praemissa aut eorum aliquod, cuiquam suffragari volumus, nisi per trinas literas interpellate emanatas huic nostrae

constitutioni in specie de verbo ad verbum et specialiter fuerit derogatum; illasque contra mentem nostram et dictae Sedis fore concessas ex nunc, prout ex tunc, declaramus.

§ 5. Constitutionibus et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque et statutis, etiam comprehensis in volumine constitutionum bo. mem. Ægidii cardinalis Sabinen., dictae provinciae legati, de procuratoribus etiam in criminali causa admitten. vel non, a dicta Sede confirmatis, de quorum tenore specifica et individua, specialis ac de verbo ad verbum mentio habenda esset, ceterisque in contrarium facien. non obstantibus quibuscumque.

§ 6. Postremo, ut huiusmodi nostrae lussio pu constitutionis, decreti et voluntatis nulla candi hanc deinceps allegari possit ignorantia, volumus has nostras literas per totam ipsam provinciam publicari, easque inter alias ipsius provinciae constitutiones locorumque statuta conscribi, et in earum constitutionum volumine redigi, prout tibi, ut ab ipsis publicari, conscribi redigique facias, committimus et mandamus; aliis legibus apostolicis et dictae provinciae constitutionibus et sanctionibus, contra homicidas eorumque receptatores et defensores editis, quibus nihil intendimus derogare, in suo robore permansuris.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die vigesimanona decembris, millesimo quingentesimo decimo, pontificatus nostri anno octavo.

Dat. die 29 decembris 1510, pont. anno vIII.

### XXX.

Anathematizatio haereticorum et aliorum contravenientium contentis in constitutione, quae Bulla in Coena Domini nuncupatur.

### SUMMARIUM

Causa ob quam singulis annis Romani Pontifices publice haereticos excommunicant. - 1. Excommunicatio omnium haereticorum ipsorumque fautorum, — 2. Piratarumque maritimorum, — 3. Pedagia nova imponentium vel prohibita exigentium, — 4. Falsificantium literas apostolicas, — 5. Arma et alia deportantium ad christiani nominis inimicos, — 6. Victuariorum delationem ad Urbem impedientium, - 7. Et capientium etc. venientes etc. ad Sedem Apostolicam, — 8. Praelatos carcerantium et offendentium, eorumque mandatores, -9. Recurrentes ad Romanam Curiam aut in ea litigantes offendentium, — 10. Impedientium executionem literarum apostolicarum, — 11. Romipetas et peregrinos impedientium, — 12. Civitates S. R. E. et alia loca invadentium. — 13. Derogatio quorumcumque privilegiorum aut aliorum obstantium. — 14. Publicatio praesentium literarum Romae. — 15. Iussio publicandi easdem extra Urbem.

### Iulius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Consueverunt Romani Pontifices prae-Cansa ob quam decessores nostri, ad retinendam puritamani Pontifices tem religionis christianae et ipsius unipublice haere- tatem, quae in conjunctione membrorum ad unum caput, Christum videlicet ciusque vicarium, principaliter consistit, et sanctam fidelium societatem ab offensione servandam, arma iustitiae per ministerium apostolatus in praesenti celebritate exercere.

§ 1. Nos igitur, vetustum et solemnem Excommunica- hunc morem sequentes, excommunicamus reticorum ipso- et anathematizamus, ex parte omnipotentis rumque fauto Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti, auctoritate quoque beatorum Petri et Pauli ac nostra, omnes haereticos, Catharos, Patarenos, Pauperes de Lugduno, Arnaldistas, Speronistas, Passagenos, Vicleffistas seu Ussitas, Fraticellos de Opinione nuncupatos et quoscumque alios hæreticos, quocumque nomine censeantur, ac omnes fautores, receptatores corumdem.

§ 2. Item, excommunicamus et anathe-Piratarumque matizamus omnes piratas, cursarios, latrunculos maritimos et alios, qui mare nostrum, a Monte Argentario usque ad Terracinam discurrere, et navigantes in illo depraedare, mutilare, interficere, ac rebus

corum spoliare hactenus praesumpserunt et praesumunt, ac omnes receptatores eorumdem, ac eis auxilium dantes, consilium vel favorem.

§ 5. Item, excommunicamus et anathe- Pedisin nova matizamus omnes, qui in terris suis nova imponent, vel prohib. edgeapedagia imponunt vel prohibita exigunt. tium,

§ 4. Item, excommunicamus et anathe- Falsificantium matizamus omnes falsarios bullarum seu literas apostoliterarum apostolicarum et supplicationum gratiam vel iustitiam continentium, per Summum Pontificem vel vicecancellarium, seu gerentes vices eorum, aut officium vicecancellarii S. R. E. de mandato eiusdem Summi Pontificis seu vicecancellarii, vel gerentium vices praedictorum, signantes supplicationes easdem.

§ 5. Item, excommunicamus et anathe- Arma et alia matizamus omnes illos, qui equos, arma, sti ni nominis ferrum, lignamina et alia prohibita defe-inimicos, runt Saracenis, Turcis et aliis Christi nominis inimicis, quibus christianos impugnant.

§ 6. Item, excommunicamus et anathe- Victuariorum matizamus omnes impedientes seu inva- Urbem impedidentes victualia seu alia ad usum Romanae entium, Curiae necessaria adducentes, vel ne ad Romanam Curiam ipsa adducantur vel deferantur impediunt seu perturbant, et qui talia faciunt vel defendant, cuiuscumque ordinis, præeminentiae, conditionis et status, etiam si pontificali, regali et reginali, aut alia quavis ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate.

- § 7. Item, excommunicamus et anathe- Et capientium matizamus omnes illos, qui ad Sedem Apo-et . venien. etc. stolicam venientes et recedentes ab eadem, stolicam, necnon omnes illos, qui iurisdictionem ordinariam vel delegatam aliquam non habent in eadem Curia morantes, eos temeritate propria capiunt, spoliant, detinent, aut ex proposito deliberato verberare, mutilare vel interficere praesumunt, et qui talia fieri faciunt seu mandant.
- § 8. Item, excommunicamus et anathe- Praelatos carmatizamus omnes temere mutilantes, vulnerantes et interficientes, capientes, car-tores,

maritimorum.

tio omnium ha-

rum,

nicant.

cerantes et detinentes patriarchas, archiepiscopos, episcopos eorumque mandatores.

§ 9. Item, excommunicamus et anathe-Recurrentes ad matizamus omnes illos qui, per se vel alium aut in ea liti- seu alios, quascumque personas ecclesiasticas vel saeculares, ad Romanam Curiam super eorum causis et negotiis recurrentes, illa in eadem Curia prosequentes aut procurantes, negotiorumque gestores, advocatos vel procuratores ipsorum vel etiam auditores seu iudices super dictis causis seu negotiis deputatos, occasione causarum vel negotiorum huiusmodi verberant, mutilant vel occidunt, seu bonis spoliant.

licarum,

§ 10. Ac illos, qui ne literis et man-Impedientium datis Apostolicae Sedis, et legatorum ac terarum aposto- nunciorum, et iudicum delegatorum eiusdem, gratiam vel iustitiam concernentibus, decretisque super illis et re fudicata, processibus et executorialibus, non habito prius eorum beneplacito et assensu, ne pareatur; neve tabelliones et notarii literarum et processuum executiones, instrumenta vel acta conficere, aut confecta parti, cuius interest, tradere, sub gravissimis poenis, prohibere, statuere seu mandare; quive, in animarum earumdem periculum, se a nostra et Romani Pontificis pro tempore obedientia pertinaciter subtrahere, seu quomodolibet recedere praesumunt; quive iurisdictionem seu fructus ad ecclesiasticas personas pertinentes usurpant vel arripiunt; vel qui, per se vel per alium seu alios, directe vel indirecte praedicta exegui vel procurare, aut in eisdem consilium, auxilium vel favorem praestare non verentur, cuiuscumque præeminentiae, dignitatis, ordinis, conditionis aut status fuerint, etiamsi pontificali, regali, reginali vel quavis alia praefulgeant dignitate.

pedientium.

§ 11. Item, excommunicamus et ana-Romipetas et thematizamus omnes mutilantes, vulnerantes et interficientes, seu capientes et detinentes, seu depraedantes romipetas et peregrinos ad Urbem, causa devotionis seu peregrinationis accedentes et in ea morantes vel recedentes ab ipsa, vel in his dantes auxilium, consilium vel favorem.

§ 12. Item, excommunicamus et ana-Civitates S. R. thematizamus omnes illos, qui, per se vel ca invadentum. per alium seu alios, directe vel indirecte, sub quocumque titulo vel colore, occupant, detinent vel hostiliter destruunt seu invadunt, aut occupare, detinere vel destruere aut invadere hostiliter praesumunt, in totum vel in partem, almam Urbem, regna Siciliae vel Trinacriae, insulas Sardiniae et Corsicae, terras citra Pharum, Patrimonium B. Petri in Thuscia, ducatum Spoletanum, comitatum Venusinum, Sabinen., Marchiae Anconitanae, Massae Trebariae, Romandiolae, Campaniae et Maritimae provincias, illorumque terras et loca, et terras specialis commissionis Arnulphorum, Bononien., Ferrariensis, Beneventan., Perusii, Avenionen., Civitatis Castelli, Tudertii et alias civitates, terras et loca vel iura ad ipsam Romanam Ecclesiam spectantes et pertinentes, et adhaerentes ac fautores et defensores eorum, seu in his dantes eisdem auxilium, consilium vel favorem.

§ 15. Non obstantibus quibuscumque Derogatio quoprivilegiis et indulgentiis et literis aposto- runcumq. prilicis generalibus vel specialibus, eis vel ahorum obstaneorum alicui vel aliquibus, cuiuscumque tium ordinis, status, gradus vel conditionis, dignitatis vel præeminentiae fuerint, etiamsi, ut praemittitur, pontificali, regali, reginali seu quavis alia ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate, a praedicta Sede, sub quavis forma vel tenore concessis, quod excommunicari vel anathematizari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi ac ordinibus, locis, nominibus propriis, cognominibus et dignitate eorum mentionem; necnon consuetudinibus et observantiis, scriptis et non scriptis et aliis contrariis quibuscumque, per quae, contra nostros processus huiusmodi ac sententias, quominus includantur in eis, se iuvare valeant et tueri, et quae, quoad hoc, penitus tollimus et omnino revocamus. Et

a quibus quidem sententiis, nullus per alium quam per Romanum Pontificem, nisi dumtaxat in mortis articulo constitutus, absolvi possit; nec etiam tunc, nisi de stando S. R. E. mandatis, et satisfactione vel sufficienti cautione praestitis, etiam praetextu confessionalium seu quarumvis facultatum, verbo, literis aut quavis alia scriptura, etiam in qua, quod sola signatura sufficeret, concessae; et quaevis derogatoriae, fortiores et efficaciores et insolitae clausulae apparerent, quibusvis personis, cuiuscumque præeminentiae, dignitatis, conditionis aut status fuerint, etiam si, ut praemittitur, pontificali, regali, reginali aut quavis alia praefulgeant dignitate, religiosis et saecularibus utriusque sexus, capitulis, collegiis, conventibus, Ordinibus, etiam Mendicantium et Militiarum, hospitalibus, confratribus et universitatibus concessarum a nobis vel a praedicta Sede, et quas concedi quomodolihet contigerit in futurum. Illos autem, qui contra tenorem praesentium talibus vel alicui eorum seu aliquibus absolutionis beneficium impendunt, de facto, excommunicationis et anathematizationis sententia innodamus; eisque praedicationis, lectionis, administrationis sacramentorum et audiendi confessiones officia, interdicimus, praedicantes et declarantes aperte transgressoribus et contemptoribus praedictis nos gravius contra eos spiritualiter et temporaliter, prout expedire cognoverimus, processuros. Et nihilominus quidquid egerint absolvendo, vel alias, nullius sit roboris vel momenti.

sentium litera-1um Romae.

§ 14. Ut autem buiusmodi nostri pro-Publicatio prie cessus ad communem omnium notitiam deducantur, chartas seu membranas processus continentes eosdem in valvis basilicarum Principis apostolorum et Sancti Ioannis Lateranensis de Urbe affigi seu appendi faciemus, quae processus ipsos, suo quasi sonoro praeconio et patulo indicio, publicabunt, ut hi, quos processus huiusmodi contingunt, quod ad ipsos non

pervenerint aut ipsos ignoraverint, nullam possint excusationem praetendere seu ignorantiam accusare, cum non sit verisimile, quoad ipsos remanere incognitum quod tam patenter omnibus publicatur.

§ 15. Verum, ut praesentes literae ac lussio publicanomnia et singula in eis contenta, eo magis di easdem extra fiant notoria, quo in plerisque civitatibus et locis fuerint publicata, venerabilibus fratribus patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis et locorum ordinariis ubilibet constitutis, per haec scripta committimus et in virtute sanctae obedientiae praecipiendo mandamus quatenus, per se vel alium seu alios, praesentes literas, postquam eas receperint seu earum habuerint notitiam, saltem semel in anno aut pluries, prout expedire viderint, in ecclesiis suis, dum maior in eis populi multitudo ad divina convenerit, solemniter publicent et ad christifidelium mentes deducant et declarent.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo undecimo, kalend. martii, pontificatus nostri anno viii.

Dat, die 1 martii 1511, pont. anno viii.

### XXXI.

Quod decisio causarum Bononiensis civitatis et districtus, in quacumque instantia agitari contingat, iuxta statutorum et ordinamentorum formam praefatae civitatis habeatur (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Per alias suas literas mandaverat Iulius omnes lites civium Bononien. ab ordinariis iudicibus cognosci. — Nonnullis vero sensum constitutionis et praxim illius tribunalis eludentibus, — 2. Pro opportuno remedio eidem supplicatur. — 3. Praecipit itaque edita alias super

(1) Ex Regest, in Archiv. Vatic.

his ordinamenta servari. — Forma iudiciorum Rotae Bononiensis. — 4. Obstantibus derogat.

# Iulius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Evordium

Sincerae devotionis affectus et inconcussae fidei constantia, quibus dilecti filii communitas, cives ac incolae et habitatores civitatis nostrae Bononiensis et in illius districtu habitantes erga nos et Romanam Ecclesiam hactenus laudabiliter claruerunt, et adhuc de bono perseverantes in melius fulgere noscuntur, spem nobis praestantiorem pollicentes, merito nos inducunt ut petitiones eorum, in his praesertim quae in ministrando iustitiam, procul exclusis fraudibus, eiusdem civitatis pacem et quietem ac commodum producere valeant, ad exauditionis gratiam favorabiliter admittamus. § 1. Sane, pro parte communitatis,

Per alias suas civium, incolarum ac habitatorum et dibus cognosci.

bunalis eluden-

literas manda-verat Iulius om- strictualium praedictorum nobis nuper nes lites civium exhibita petitio continebat quod, licet nudinadis indici- per per alias nostras literas, pro utilitate, pace, commodo et quiete corumdem communitatis, civium et incolarum, inter alia statuerimus et ordinaverimus quod omnes lites, causae et controversiae dictae civitatis per ordinarios, secundum statuta ipsius civitatis, deputatos iudices cognosci Nonnullis vero et decidi deberent; tamen a nonnullis sensum consti-tutionis et pia- quaerentibus subterfugia, et adversarios xim illius tri- sumptibus et expensis fatigare, et eos ita cogere ut a prosecutionibus iurium suorum desistant, non valentes in Curia inopia et aliis diversis de causis litigare, et etiam in prima quam ulterioribus quandoque instantiis protrahi nituntur causarum commissiones, et etiam ab interlocutoriis et processu ad ulteriora et aliis quandoque fictis gravaminibus appellantes, iudices suspectos accusantes, advocationes causarum et citationes cum inhibitionibus a nobis et in Curia ac etiam in sacro auditorio Rotae ficri, et quandoque adversarios corum supplantantes, et

quandoque praecurrentes causas in partibus illis minus peritis et inexpertis, ac aliis impetrantes favorabilibus iudicibus committi, obtinere procurant; atque nonnulli, praetextu absolutionis a iuramentis per eos in instrumentis appositis, de instrumentorum fictione et simulatione, et quod in fraudem usurariae pravitatis, vel quod sub spe futurae traditionis vel munerationis submissae confessi fuerint, ab ecclesiastica inhibitione, decreto obtento, instrumentorum executiones per laicos iudices fieri debitas protelare et evitare nituntur; quodque instrumenta, quae, secundum provisiones superinde editas, registrari debent, ob temporum calamitates et aliis diversis de causis, registrata et praesentata non fuerunt, et de illorum invaliditate propterea deduci possit, et quamvis ex superinde editis statutis et provisionibus in causis ad sententias deveniri non debeat, nisi authentico registro processus iudicibus per notarium dato, quod in desuetudinem abiit, quo fit, ut inde multa scandala oriantur, cum saepe numero occultentur et deperdantur originalia processuum, et facilius deturmateria falsitatum committendarum, iudicibus quoque de mandatis causarum et validitate processuum, ita liquide, sicut decet, constare non possit in gravissimum eiusdem populi damnum et detrimentum.

§ 2. Quare, pro parte dictorum com- Pro opportuno munitatis, civium et habitatorum et inco-remedio eidem supplicatur. larum, nobis fuit humiliter supplicatum ut eis super his opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur, ad quos spectat pro- Praecipit itavidere ne fraudes et detrimenta, praesertim super bis ordiin eadem civitate nostra et illius comitatu namen. servari. tiant, talium personarum audaciam comprimere, ac communitatem, cives, incolas et homines praedictos, quos, ob eorum singularem erga nos et S. R. E. statum fidem et devotionem, peculiari dilectione prosequimur, ab huiusmodi fraudibus, dannis et incommodis relevare volentes; ac

eorum singulos, a quibuscumque excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, si quibus quomodolibet innodati existunt, harum serie dumtaxat, absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuae constitutionis edicto statuimus et ordinamus quod omnia et singula statuta et ordinamenta, de quibus in aliis dictis nostris literis fit mentio, legitime tamen hactenus dumtaxat edita et facta, de cae tero inviolabiliter observentur, et, secundum in illis disposita per ius dicentes, de quibus in eisdem tantum iustitia ministretur, etiamsi contractus vel instrumenta contra alicuius eorum dispositionem et formam ad illorum validitatem iuramentis firmata et roborata reperirentur; quodque nullus civis, incola vel habitator civitatis et comitatus eorumdem, tam in prima quam in secunda instantiis, coram alio iudice vel aliis iudicibus, quam a statutis ipsis deputatis ad iudicium, sive actor, sive reus fuerit, nullatenus trahi, et per iudices ipsos secus vel alias quam per statuta ipsa disponitur, procedi, decidi et iudicari possit, sub poenis in ipsis statutis comminatis, et sic tractos ad comparendum non teneri, et contra vel praeter praedicta facta quaecumque nullitatis vitio subiacere et de nullitate huiusmodi quandocumque, etiam si de executione tractaretur, obiici posse; et, ut causarum commissiones, quae a vobis vel successoribus vestris et aliis quibuscumque a Sede Apostolica potestatem habentibus et habituris, vel alias quomodocumque cuicumque Bononiae commoranti factae, censeantur, et sint et habeantur ipso iure pro Forma iudicio- factis, commissis et devolutis ad priorem collegii doctorum iudicum dictae civitatis, cum quatuor per eum de doctoribus dicti collegii eligendis consultoribus, datis a partibus suspectis et confidentibus et partibus non concordantibus per ipsum prio-

rum Rotae Bononiensis.

rem, per eosdem audientes et decidentes, perinde ac si literae et commissiones ipsae cisdem priori et consultoribus directae et factae fuissent; et quod laici iudices ad instrumentorum executionem, alias, secundum iuris et statutorum praedictorum dispositiones, rejecta quacumque inhibitione, per ecclesiasticum iudicem sibi facienda, occasione petitae a iuramento absolutionis et deductae fictionis, firmo tamen manente processu, et illius prosecutione coram ipso ecclesiastico, et in eventum sive in favorem absolutioneni petentis et fictionem seu non munerationem deducentis cum exequenda fuerit, debitae executioni demandetur, praestita tamen per executiones instrumentorum petentes, si, non obstante inhibitione ecclesiastici iudicis ad executionem per laicos procedere voluerint, idonea cautione de parendo et exequendo quidquid per dictum iudicem ecclesiasticum postea iudicabitur; quodque iudices in aliquibus causis summam librarum vigintiquinque Bononien, excedentibus sententias ferre non possint, nisi habito prius a notario processus registro authentico, cui notario de competenti mercede a statutis ipsis ordinata a partibus satisfieri debeat, et ab altera ex partibus vera et integra mercede soluta, habita cedula ab ipso notario de eo quod solutum fuit, parte ipsa non solvente, ipsi parti, quae solvit, infra decennium postquam de mandato iudicis, coram quo causa ventilatur, interpellata fuit, statim secuturum, pars ipsa non solvens partem suam dicti registri realiter et personaliter ad partis solventis instantiam, de mandato eiusdem iudicis, gravari et compelli possit; necnon per quemcumque ecclesiasticam iurisdictionem habentem excommunicari, ac donec solverit, audiri non debeat, et in eius favorem sententia fieri non possit; et insuper correctori et consulibus societatis notariorum, ac superstiti registri eadem apostolica auctoritate potestatem et facultatem con-

An. C. 1511

cedimus providendi quod non registrata instrumenta registrentur et validentur, et pro futuris etiam statuendi, ita et taliter quod omnino registrentur, sine tamen alicuius praeiudicio, et, quoad futura dumtaxat, quodque concessionibus et literis huiusmodi derogari non possit decernimus et declaramus.

rogat.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Obstantibus de- et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus et singulis quae in praefatis aliis nostris literis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Ravennae, anno Incarnationis dominicae, millesimo quingentesimo decimo (1), octavo idus martii, pontificatus nostri anno octavo.

Dat. die 8 martii 1511, pont. anno viii.

## XXXII.

Reintegratio congregationis monachorum S. Bernardi in Italia Ord. Cisterciensis, ab Alex. VI institutae, in provinciis Hetruriae et Lombardiae, regularis observantiae; ordinationesque circa electionem ac munus praelatorum eiusdem congregationis.

### SUMMARIUM

Procemium. — 1. Refertur tenor constitutionis Alexand. VI, qui congregationes Tusciae et Lombardiae univerat, — 2. Et quod idem Alexand. dictam unionem revocavit et deinde eadem unio revocata fuit, ut in capitulis subseq.; — 3. Quod bulla Alex. VI super dicta unione sit restituta. — 4. De capitulo, eius forma in eoque peragendis. — 5. De praelatorum electione, — 6. Alternativa in electione praesidentis, — 7. Visitatoribus et visitatione facienda, - 8. Monialibus, earumque monasteriis visitandis. — 9. Priores conventuales vocem habent in capitulo. — 10. Monachus in una provincia professus ad aliam transferri

Legendum forsitan undecimo ut cum anno pontif. viii congruat (R. T.).

non potest. — 11. Monasteria a sua respective provincia reformanda. — 12. Praesidentis auctoritas circa electiones et privationes monachorum. — 13. Privilegia concessa provinciae, alteri sunt communia. — 14. Literae contra praemissa obtentae nullae sunt, aliquibus exceptis. — 15. Supplicatum Papae pro dictorum confirmatione. — 16. Eam concedit Iulius. — 17. Obstantium derogatio.

## Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ex paternae caritatis officio, ad ea libenter intendimus, per quae congregationum et personarum, praesertim religiosarum, paci et concordiae consuli possit, et ea quae super his, pro concordia et pace eorum provide facta fuisse dicuntur, ne in recidivae contentionis scrupulum relabantur, sed firma et illibata persistant, cum a nobis petitur, apostolico munimine roboramus.

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filiorum Refertur tenor abbatum, praelatorum et conventuum et constitut. Alemonasteriorum Cisterciensis Ordinis, con-congregationes gregationis Lombardiae, regularis observantiae, nobis nuper exhibita petitio con-rat, tinebat quod orta dudum inter ipsos ex una, et abbates, praelatos et conventus monasteriorum dicti Ordinis, congregationis Tusciae, etiam dictae regularis observantiae (1), super eo, quod postquam fel. rec. Alexander Papa VI, praedecessor noster, per quasdam suas literas earumdem Thusciae et Lombardiae provinciarum etc. (2).

§ 2. Idem praedecessor ad supplica- Et quod idem tionem piae memoriae Pii Papae III, etiam Alex. dictam unionem revorapraedecessoris nostri, tunc in minoribus vit, et deinde constituti et S. Eustachii diaconi cardinalis, vocata fuit, ut et congregationis S. Bernardi in Italia, ac in capitulis subbonae memoriae Io. Baptistae tit. Ss. Ioannis et Pauli, presbyterorum cardinalium, totius Ordinis eiusmodi protectorum, nonnullis monacis congregationis Tusciae procurantibus, per alias suas priores literas praedictas Thusciae et Lombardiae pro-

(1) Desunt fortasse verba ex altera parte, quaestio (n. r.). (2) Vid. Alexandri VI Const., quae incipit Plantatus, num. x, pag. 372.

vinciarum et congregationum unionem; ac ex illis sic invicem unitis congregationem monasteriorum et conventuum dicti Ordinis, in Thusciae et Lombardiae provinciis existentium, S. Bernardi in Italia huiusmodi creationem; necnon omnia et singula decreta, statuta et ordinationes in illis contenta revocaverat et cassaverat et annullaverat, ac viribus evacuaverat; ipsamque congregationem S. Bernardi in Italia dissolverat, et quamlibet earumdem congregationum, quoad monasteria, loca, monacos et personas, privilegia et indulta quaecumque, etiam quoad monasteriorum et locorum quorumlibet uniones eis respective factas, in pristinum et eum statum in quo ante unionem huiusmodi quomodolibet existebant, restituerat et reposuerat, ac plenarie redintegraverat, in Romana Curia orta fuisset materia quaestionis, et coram certo causarum Palatii Apostolici auditore, forsan aliquandiu pependisset, praefati abbates et praelati, suadentibus venerabilibus fratribus Raphaele episcopo Portuensi, camerario, et totius Ordinis, ac dilecto fratri Francisco, basilicae xii Apostolorum presbytero cardinali, nostris, congregationis Sancti Bernardi in Italia huiusmodi protectoribus, pacem et concordiam inter eosdem abbates, praelatos et conventus vigere cupientes, ad infrascriptam devenerunt concordiam, videlicet.

§ 3. Quod causa ipsa a dicto auditore Quod bulla A- advocaretur, et lis huiusmodi penitus exlexand. VI su-per dicta unione tingueretur; ac literae revocationis, creationis dictae congregationis S. Bernardi in Italia annullarentur; ac priores literae creationis congregationis S. Bernardi huiusmodi in pristinum et eum statum, in quo ante illarum revocationem erant, restituerentur, cum infrascriptis tamen conditio-

nibus et declarationibus, videlicet.

§ 4. Quod dictum capitulum, alternatis De capitulo, e- vicibus, in dictis provinciis celebrari debeat, que peragendis. videlicet uno anno in uno monasterio unius provinciae, videlicet Thusciae; alio vero anno, in alio monast., videlicet Lombardiae,

celebrari deberet. Et praesidens capituli illius provinciae, in qua celebraretur capitulum, esse non posset; et duo scrutatores et septem definitores, ex unaquaque provincia, per praelatos et visitatores iam absolutos et discretos uniuscuiusque dictarum provinciarum separatim eligi; ipsique quatuordecim definitores sic electi totam congregationem S. Bernardi Italiae huiusmodi repraesentarent; et gesta ac terminata per duas partes omnium definitorum firma et valida essent, ac si per omnes facta et gesta fuissent.

§ 5. Electiones vero praelatorum et vi- De praelatositat. uniuscuiusq. provinciae, quae fiunt per duas partes ex tribus omnium definitorum illius provinciae, cuius praelatus electus fuerit, validae existant. Ac quod discreti illi dumtaxat, qui sacerdotes essent, per sortem eligere possent, praeterquam in proximo futuro capitulo, in quo unaquaeque provincia, in electione discretorum huiusmodi, sive per electionem sive per sortem, suas ordinationes, quoad modum illos eligendi, dumtaxat servare, et ad futurum capitulum huiusmodi habentes vocem in capitulo tamquam praelati hac vice dumtaxat accedere possent.

§ 6. Quodque unus praesidens capi- Alternativa in tuli et anni alternatis vicibus ex dictis pro- electione praevinciis, videlicet uno anno de una, et alio de alia provincia huiusmodi, eligi per duas saltem partes omnium quatuordecim definitorum huiusmodi.

- § 7. Duo vero visitatores ex unaqua- Visitatoribus et que provincia eligi, qui monasteria mona- visitatione facorum congregationis visitare deberent hoc modo, videlicet: visitator provinciae Thusciae, dignitate vel professione maior, cum iuniore provinciae Lombardiae illius; et maior visitator provinciae Lombardiae cum iuniore visitatore provinciae Thusciae illius monasteria visitare.
- § 8. Monialium vero monasteria per nonialibus cavisitatores congregationis provinciae, cuius rumque monailla fuerint, visitare, et tam illa quam mo- dis. nacorum monasteria, quae de praesenti re-

Bull. Rom. Vol. V.

guntur per quamlibet congregationum praedictarum, etiam si literae apostolicae super illis adhuc obtentae non fuerint, perpetuo per monacos expresse dictum Ordinem professos et moniales professas illius congregationis, cuius illa existerent, regehantur et gubernabantur, in futurum si-

pitulo

manda.

militer regi deberent. § 9. Et quia nonnulli S. R. E. cardi-Princes con-nales ac alii clerici saeculares monasteria, habent in ca- etiam aliorum Ordinum, in commendam obtinentes, monacos dictarum congregationum in eorum monasteriis, ut ibidem perpetuo remaneant et divina officia celebrent, certam partem fructuum suorum monasteriorum pro eorum substentatione assignando, introduxerant, et cum eisdem monacis certas conventiones fecerant, et super aliquo praemissorum confirmationis literae a Sede praefata adhuc obtentae non fuerunt, quod tam priores praedicti in eorum monasteriis, iuxta conventiones huiusmodi, existentes, ctiam si dictae literae confirmationum obtentae non sint, quam Cistelli et Bonisolatii monasteriorum membra in dicto monasterio Septimi existentium priores, licet non sint praelati, ad capitulum una cum illorum discreto accedere, ac in electionibus vocem, una cum aliis praelatis et discretis aliorum monasteriorum, habere deberent, ac si ipsi priores praelati essent.

§ 10. Quodque monacus in una dicta-Monachus in rum provinciarum professus ad aliam dicti una provin. pro-fessus ad aliam Ordinis provinciam transmitti non posset, transf. non po- nisi forsan ob eius demerita vel ob gratiam et ad instantiam petentis.

§ 11. Monasteria quae in posterum re-Monasteria o formari contingeret, ac illius provinciae, provincia refoi- cuius dicti Septimi et Claraevallis monasteria respective existunt, secundum quod illorum alteri magis propinqua essent et per illius congregationis provinciae monacos regi et gubernari deberent.

> § 12. Et si contingeret per hunc praesidentem, ad quem, una cum visitatoribus,

cipalium electio, et monacorum deputatio, Praesiden, auac illorum monasteriorum receptio et ac lectiones el priceptatio, ac praelatorum et visitatorum pri- vationes mona vatio pertinet, quod infra annum aliqua electio seu deputatio, aut receptio vel privatio fieri deberet, quod praesidens et visitatores tunc in provincia Thusciae, praemissa seu aliquid praemissorum, sine tunc abbatis Septimi interventu, etiam si ex visitatoribus praedictis non existat; et si tunc praesidens unus ex visitatoribus huiusmodi esset, absque abbatis monasterii S. Bartholomæi Ferrarien, dicti Ordinis interventu, id facere et expedire non posset. Et e contra praesidens pro tempore, una cum visitatoribus praedictis, omnia et singula, quae infra annum in provincia Lombardiae fieri deberent, per ipsum tunc praesidentem et etiam una cum visitatoribus praedictis et absque dicti abbatis monasterii Claraevallis tunc existentis, etiam quod ex dictis visitatoribus non esset; et si forsan praesidens seu aliter ex visitatoribus huiusmodi esset, sine abbatis monasterii S. Ambrosii Mediolanensis eiusdem Ordinis assensu seu interventu fieri non possent, ex tunc saltem duae ex tribus eorumdem partes praemissa expedire deberent. Et quod tunc in locum alterius electus sive subrogatus ex eadem congregatione, in cuius locum eligeretur, esse deberet. Si vero praesidentis electio vel privatio, aut desuper literarum apostolicarum totam congregationem concernen. impetratio infra annum fieri deberet, illa per tunc visitatores, una cum Septimi et Claraevallis huiusmodi abbatibus expediri possent et deberent. Ac procuratores seu provisores in dicta Curia Romana, nomine dictae congregationis, pro tempore existentes ad capitulum personaliter accedere et in illo vocem habere, ac si praelati essent, si id per definitores esset ordinatum.

§ 15. Quodque privilegia, quae post hu- Privilegia coniusmodi congregationum separationem ea- cos. provincias. rum alteri sub particulari expressione per munia. praelatorum et aliorum officialium prin- | Sedem Apostolicam concessa forent, utri-

que etiam congregationi redintegratae suffragari deberent in omnibus et per omnia, ac si eidem congregationi redintegratae sic a principio concessa fuissent, illis omnibus gaudere deberent.

§ 14. Quodque literae apostolicae, tam Literae centra dissolutionis dictarum congregationum, ten, nullae sunt, quam alias per quamlibet ex dictis conaliquibus exce- gregationibus contra praemissa seu praemissorum aliquod, aut alias in praeiudicium dictae congregationis S. Bernardi in Italia hactenus impetratae, quam etiam literae prioris unionis (quo tamen ad dictas censuras contra exprimentes votum suum in praesidentium, definitorum et aliorum praelator. electione dumtaxat inflictas, illis alias in reliquis, salvis praemissis modificationibus, in suo robore permansuris) essent nullae, irritae et cassae et nullius roboris vel momenti, et haberentur prorsus pro infectis. Et si aliqua in futurum de novo emergerent inter partes et congregationes praedictas, semper aequalitas servaretur et de similibus ad similia, prout in aliis capitulis supradictis, procederetur.

pro dictor. confirmatione.

§ 15. Quare, pro parte abbatum, prae-Supplie. Papae latorum et conventuum praedictorum, nobis fuit humiliter supplicatum ut praemissis omnibus per eos, ad praedictorum praelatorum persuasionem, factis et gestis, pro illorum subsistentia firmiori, robur apostolicae confirmationis adiicere, ac alias super his opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 46. Nos igitur, qui inter personas Eam concedit quaslibet ecclesiasticas, praesertim sub regulari observantia degentes, pacem et tranquillitatem vigere sinceris exoptamus affectibus, abbates, praelatos et conventus praedictos, ac eorum singulos a quibuscumque excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos

fore censentes, ac causam huiusmodi ad nos harum serie advocantes, et litem ipsam penitus extinguentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, concordiam praedictam, ac prout illam concernunt, omnia supradicta, praeterquam introductionem et assignationem fructuum pro mensa eorumdem monacorum, quatenus alias auctoritate apostolica approbata non fuerint, et inde secuta quaecumque, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus et confirmamus; ac omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus; ac illis perpetuae firmitatis robur adiicimus, illaque inviolabiliter observari debere decernimus.

§ 17. Non obstantibus constitutionibus Obstantium deet ordinationibns apostolicis ac statutis et ro, atio. consuetudinibus monasterii, Ordinis ac congregationis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo undecimo, nono kalendas aprilis, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 24 martii 1511, pont. anno viii.

### XXXIII.

Indictio sacri OEcumenici Concilii Lateranensis quinti pro die xix mensis aprilis anni MDXII, et damnatio conciliabuli Pisani.

### SUMMARIUM

Proœmium a dignitate Rom. Eccl. et sollicitudine petitum. — 1. Iulio Bononiam pergente, nonnulli cardinales Florentiam primo, mox Papiam divertunt, — 2. Et sine ipso Pontifice, concilium generale frivolis praetextibus convocarunt. — 3. Verumtamen hi praetextus falsi ostenduntur. - 4. Indictio generalium conciliorum ad Romanum tantummodo Pont. vere spectat.

- 5. Constitutio concilii Constantiensis non obligavit, stantibus Papae legitimis impedimentis, - 6. Et nec votum nec iuramentum, - 7. Negligentiaque huius Papae, non iure praetenditur. — 8. Maledicta perperam in eum proferuntur. -9 ad 13. lus convocandi gen. concilium et quae illud respiciunt ad Sum. Pont. spectat. - 14. Et sic indictio praed, concilii a cardinalibus antedictis praesumpta est nulla. - 15 ad 17. Hic itaque Pontifex praedictam concilii Pısani indictionem damnat et reprobat, nec non complices etc. poenis, et loca interdicto supponit; — 18. Sacrumque et œcumenic. concilium Lateranense Romae celebrandum, of pro-die 19 aprilis 1512 inchoandum, indicit; - 19. Praelatos omnes et alios monet, et ad dictum concilium convocat; — 20. Imperatorem, reges et alios principes hortatur ad favendum venientibus ad dictum concilium; — 21. Securitatem omnibus venientibus, eorumque familiaribus concedit; — 22. Officialibus suis omnibus observantiam dictae securitatis praecipit; — 23. Decretum irritans contrariorum huic bullae apponit; — 24. Et hanc bullam publicari mandat in Urbe; — 25. Transumptis eius credi iubet; — 26. Effectum dictae publicationis declarat. — Papae subscriptio. - Cardinalium subscriptiones. — Publicatio cursorum.

# lulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sacrosanctae Romanae Ecclesiae marty-Proœmium a rum sanguine consecratae, magistrae fidei, Eccl et solli- veritatis alumnae, omnium errorum experestud. petitum tis, unicae et immaculatae, divina institutione, sanctorum auctoritatibus, conciliorum canonumque omnium testimonio ecclesiarum cunctarum primatum tenentis, fidelium matris, regimini superna dispositione praesidentis, circa religionis christianae puritatem, ipsiusque unitatem, pacem et tranquillitatem, quae in conjunctione membrorum ad unum caput, Christum videlicet, cuius vices in terris gerimus, principaliter tendit, divisionem ovilis nostri ex alto commissi, in illoque schisma, per quod Ecclesia scindi et scandalizari, grexque dominicus nobis creditus turbari quoquomodo

possit, quantum cum Deo possumus, prohibentes; ac damna et scandala, quae exinde evenire possent, enervantes; ac palmites futuros infructuosos succidere, et quoscumque aliter quam per ostium ad ovile ingredi cupientes, ac a via Domini, postquam illam semel cognoverant, retrocedentes, ad semitam veritatis reducere, vulpeculasque ex vinea eiusdem Domini, per ministerium summi apostolatus etiam expellere desiderantes, de opportunae provisionis remedio providemus, aliaque ordinamus et mandamus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane, non sine gravi animi nostri Iulio Bononiam molestia, percepimus quod quidam S. R. pergente, non-nulli cardinales E. cardinales, qui nobiscum, dum versus Florentiam pricivitatem nostram Bononien., pro recupe- piam divertunt, ratione nonnullarum terrarum S. R. E., etiam cum nostra Curia, personaliter accederemus, pro recuperandis terris huiusmodi, venire simulaverant, ex nostra licentia ab Urbe recedentes, Florentiam diverterunt, ibique se continuerunt, etiam postquam nos eos per dilectum filium nostrum Franciscum, tituli S. Clementis praesbyterum cardinalem tunc in minoribus constitutum, episcopum Concordien., datarium nostrum, ac per literas nostras ad nos tunc Bononiae existentes vocari feceramus, licet se venturos obtulissent, nihilominus satore zizaniae seminante, per quem morum subversio in clero et populo frequenter obrepit, tamquam membra insana, sine causa legitima a suo capite recedentes, armis, satellitibusque stipati, immo in seipsis armis assumptis, et pro sacerdotalibus vestibus thoracem induti et gladiis armati, Papiam se contulerunt.

§ 2. Quo cum pervenissent, stimulo re sine ipso conscientiae, ut credimus, agitati, per inter- Pontifice, connuncios perque regiorum oratorum inter- praetextib. hic expressis, concessiones, reditum ad nos postularunt, et vocarunt. pro desertionis venia supplicarunt, quam benigne obtulimus. Sed ipsi, qui nobis ex officio tamquam consultores assistere, neque sine licentia a nobis et nostra Curia, veluti

corporis membra, abesse debuissent, ausi tamen sunt os in caelum, ac spiritum blasphemiae, et cum Lucifero Sedem ad aquilonem ponere, altitudinem nubium transcendere, ut se similes Altissimo constituant, pontificalem auctoritatem nostram sibi ipsis adscribere satagentes, convenientes ut locustae, acephali, aggressi sunt sine Romani Pontificis auctoritate oecumenicum, generale atque universale concilium convocare, locum concilii et tempus indicere, et valvis ecclesiarum ac aliis publicis locis per publica instrumenta, etiam falsa, indictionem huiusm. affigere et publicare, eisdemq. instrumentis falsis, publice atque impudenter uti, quosdam S. R. E. cardinales sui propositi socios, in eorum praetenso edicto, falso declarando, qui tamen et publicis et privatis scripturis, eorum propriis manibus scriptis, se illis in huiusmodi proposito, neque verbo, neque scripto umquam iunxisse, seu quomodolibet consensisse protestati sunt; nosque ac venerabiles fratres nostros eiusdem S. R. E. cardinales ac alios tunc expressos vocare et requirere, ut per nos vel alios ad huiusmodi eorum concilium accedere vellemus, non formidarunt, asserentes decennium post ultimum universale concilium, etiam contra constitutionem concilii Constantien. quae incipit Frequens, iamdudum effluxisse, et nos illud convocare neglexisse, maxime cum iuravissemus et voluissemus illud post biennium a creatione nostra tenere, tempusque pro homine interpellare, neque credendum fore nostra auctoritate et voluntate concilium futurum; et cum de gravibus criminibus notoriis durantibus, universalem Ecclesiam scandalizantibus, in capite agendum foret, ad Summum Pontif. concilii congregationem non attinere, sed secundo loco ad cardinales, qui Pontifici in negligentia non adhaeserunt, convocationem concilii spectare. Ac ut huiusmodi eorum convocationem et conventiculum honestare viderentur, eisque auctoritatem adiicere, hoc idem fere per omnia per quosdam assertos

procuratores charissimorum in Christo filiorum nostrorum Maximiliani Romanorum imperatoris electi et Ludovici Francorum regis christianissimi, principum, sub eisdem datis, modo et forma, et similibus schedulis, praeter tamen voluntatem et mentem dictorum principum, ut rationabiliter credi debet, sieri et publicari procuraverunt et ordinaverunt.

§ 3. Sed haec, ut falsa, ficta, commen- Verumtamen hi titiaque sunt, et non ex zelo caritatis et praetextus falsi religionis, sed odii fomite et inimicitiae procedentia, ita omnibus principibus nec non christifidelibus cupimus nota fieri. Quis enim tanti erroris particeps est, qui nos de negligentia erga convocationem concilii redarguere possit? Cum nihil nobis per ultimos undecim annos, quibus cardinalatus officio functi sumus, magis cordi fuerit, quam celebrari videre generale concilium, et Ecclesiae Romanae statum in melius reformari? Quid enim fel. rec. Alexandro Sexto, Romano Pontifici praedecessori nostro, magis nos odiosos fecit, nisi studium et cura generalis concilii celebrandi? Quid nos terra marique iactavit, cum nobis idem Alexander praedecessor esset infensus? Quid toties alpes transcendere, transalpinas Gallias peragrare per aestus, nives et glacies compulit, nisi quod nitebamur ut a Romano Pontifice concilium indiceretur, convocaretur et celebraretur? Nota recensemus et principibus christianis apertissima, immo illis ipsis, qui nos et fratrum nostrorum collegium criminantur, dudum pleneque comperta. Quare, si anteactae vitae ratio, apud prudentes, de praesenti et futuro vitae rationem facit, nulla subest ratio, cur dicti cardinales, qui a nobis recesserunt, desperent nos facturos quod tam longo tempore, tam ardenter, et non sine vitae discrimine, fieri desideravimus et studuimus. Aperiant oculos cordis, et odii obstacula resecent, et cogitent qua voce, quibus oculis, qua facie promiserimus et, ut dicunt, in nostra ad pontificatum assumptione, iuraverimus et voverimus gene-

502

rale celebrare concilium, quoniam nostrae promissioni interfuerunt. Certe palpabunt nos non sola voce, non simulate, sed in cordis simplici veritate id egisse quod praedicant: quod si ea quae diximus attendere nolunt, examinent et inspiciant omne studium in pontificatu nostro circa praemissa. Nonne omnes principes christianos, qui ad obedientiam ex more praestandam miserunt oratores, admonuimus de celebrando generali concilio, deque expeditione in perfidos Turcas conciliariter decernenda, assumenda et prosequenda? Nonne, primo pontificatus nostri toto biennio, christianos potentatus pacare studuimus, ut, conciliatis animis, concilium iniretur? Quid ultra facere debuimus, aut potuimus, ad restituendam Ecclesiae pacem, quod omiserimus? Novit ipse cardinalis, qui edicti seu indictionis huiusmodi, et contentorum in ea, se aurigam profitetur, et clavi moderatorem praedicat, quidnam a nobis habuerit in mandatis, cum ad Romanorum imperatorem electum, per universam Germaniam illum nostrum et sanctae Sedis Apostolicae legatum misimus. Communicet illa fratribus suis, qui cum illo sentire videntur; proferat monita in scriptis illi tradita, certo certius et luce meridiana clarius erit hanc indictionis desperationem de celebrando a nobis concilio, nedum levem et inanem, sed falsam, irrationabilem impossibilemque fuisse. Nulla nostra culpa neque S. R. E. cardinalium, dilata est generalis concilii indictio, convocatio et celebratio. Distulit haec infelicitas temporum, quae sub eodem Alexandro, praedecessore nostro, vexare coepit Italiam et adhuc vexare non cessat, et instans necessitas recuperandi terras et iura eiusdem Romanae Ecclesiae. Nam propositum nostrum semper ad concilii celebrationem promptissimum atque intentissimum fuit. Quare spiritum diffidentiae deponant, et ita huiusm. calumniae auctores, reversiad cor, mordere desinant pastorem et patrem animarum suarum. Desinant

etiam calumniari fratres suos, eiusdem Romanae Ecclesiae cardinales.

- § 4. Quod si tam ardenter illis cordi Indictio geneest se caput et auctores generalis con-ration conciliocilii constituere, quid ad hanc rem facto num tantummodo Pont. vere opus sit, prius discant. Revolvant san- spectat. ctorum patrum et Romanorum vitas Pontificum, et antiquum morem indicendi et convocandi et celebrandi concilium; traditiones et leges super his editas a patribus inspiciant, videbunt huiusmodi concilia a solis Romanis Pontificibus esse indicta, et aliter indicta rata non fuisse.
- § 5. Quod vero attinet ad constitutio- Constitut. connem concilii Constantien., quae incipit cilii Constantiensis non obli-Frequens, huiusmodi, ea ad octuaginta gavit, stantibus annos servata non fuit, et, si servata fuit, impedimentis, teste piae mem. Eugenio Papa IV, etiam praedecessore nostro, ac sacrorum canonum sanctionibns, ex causis praedictis eam licuit nobis transgredi; et, quod fortius est, stante legitimo impedimento, de quo supra, eam locum non habere certo certius est.
- § 6. Votum autem et iuramentum, Et nec votum quod ex praedictis causis de iure nobis nec iurament. transgredi licuisset, transgressi non sumus, quandoquidem, legitimo impedimento detenti, non potuimus observare, et quia votum et iuramentum, quantum ad hanc materiam attinet, in foro conscientiae versantur, de aequitate canonica purgatio morae semper admittitur.
- § 7. Desinant nobis et fratribus no- Negligentiaque stris S. R. E. cardinalibus negligentiam huius Papæ, non jure praetendiimpingere, quae, ut praemittitur, nulla tur. fuit, et, si qua fuisset, ipsis cum Alexandro, praedecessore praefato, et nobiscum manentibus, multo magis imputari posset.
- § 8. Quod autem docentes, iuxta pro- Maledicta perphetas, linguas suas loqui mendacium, et peram in eum contra divinum praeceptum adversus principem populi sui maledicentes, confingunt in nos crimina, et ea quidem, ut asserunt, durantia, gravissima, notoria scandalizantiaque universalem Ecclesiam, dicunt-

que propterea, negligentibus aliis S. R. E. cardinalibus, ad cos devolutam concilii congregandi facultatem non miramur, quoniam, teste Hieronymo, schismatici, cum dubitant causas damnari, in contumelias prosiliunt.

sa agatur.

luta fuit.

- § 9. Dicant praedicti, nomine tantum Ad ipsum etc- cardinales, Dathan et Abiron, Acaciumvocare generale que et Dioscorum repraesentantes, teneconcil., quam- brarum filii, numquid Summo Pontifici spectet et pertineat congregare concilium, etiamsi de sua causa agatur? Legant, ultra antiquos, gesta Constantien. concilii, in quibus se potissimum fundant, ut ex eis, tamquam iudaei ex propriis codicibus, confundantur, reperient Ioannem XXIII, de cuius potissimum causa agebatur, concilium Constantiense huiusmodi indixisse.
- § 10. Cum ergo concilium praedictum Adsupradictos congregare parati simus, satis constat doque cardinales losas eorum linguas locutas fuisse menpotestas devo- dacium. Sed si haec omnia cessarent, stantibus impedimentis praedictis, in qua negligentia dici possunt esse fratres nostri S. R. E. cardinales huiusmodi, non requisiti ad concilium congregandum, ita ut ad paucissimos Romanorum Pontificum, culpa, ambitioneque infensos, schismaticos ac extra domum Dei positos, potuerit potestas universalis Ecclesiae devolvi, immo potius ab eis usurpari.

ab eis assignapetens driudicari potest.

§ 11. Adiiciamus ergo nunc huius-Ner terminus modi potestatis abusum ostendere trium tus acceden, ad mensium et quatuordecim dierum ab eis concilium, rom-tempus in suo, ut volunt, edicto seu convocatione assignatum: et ad oecnmenicum concilium congregandum, hoc tam brevi temporis spatio poterit nationibus christianis a Mediolano remotissimis, legitime innotuisse? Poterunt ne, si innotuisset in termino, dioecesanas et metropolitanas synodos convocare, celebrare et perficere? Poterunt ne, qui venturi decernerentur, ad tantum iter necessaria conquisivisse? Poterunt principes, accedere volentes, populis sibi subditis et status sui securitati decreverint, procuratores aut oratores plene informatos mittere? Vix cursor expeditus, trium mensium et semis spatio, ire et redire posset sine sarcinis. Unde et quo ipsi graves viros et multa secum impedimenta trahentes, sine quibus venire non possunt, putant, immo decernunt accedere posse et oportere? Quare, si nihil aliud, indictionem concilii, guam attentarunt, in tempore praefixo accedendi impossibilitas ipsa penitus enervat.

§ 12. Sed, si possibile fuerit, et aliqua Nec civitas Piratione decretum, hoc ipsum concilii tem- sana locus com- modus concilii pus, loci ratio indictionem ipsam nullam general cogenfacit: locus concilii commodus esse debet scitur, et tutus. Quis ignorat, quod dolenter dicimus, urbem Pisas prope quatuordecim annos continuos obsessam durissime fuisse et ad eam desolationem bello redactam, ut rarissimae domus integris parietibus in illa consistant, et fere nullae sint quae contignationibus et solariis muniantur? Habitarent ne ibi S. R. E. cardinales, patriarchae, archiepiscopi, episcopi, abbates, principes saeculares vel oratores eorum, communitatum item nuncii? Habitarent ne doctores celeberrimi tam divini iuris quam humani ruinosas domos civitatemque penitus desolatam, pro celebrando oecumenico concilio? Nunquam talibus in locis scriptum est concilium generale fuisse celebratum. Revolvantur omnes conciliorum oecumenicorum historiae, apparebit patribus nostris, sanctis sane et prudentibus viris, pro celebrando concilio, ante omnia cordi fuisse eligere civitatem amplam, aedificiis accommodatam, salubris aeris, fertilis soli, convehendis commeatibus facilem, quae omnia, si Pisis adesse quispiam affirmaverit, ruinae civitatis, aedificiorum rudera, villarum et vinearum eversiones redarguent sic dicentem.

§ 13. Haec tamen, si Pisis essent in- Neque tutus. tegra, ut non sunt, neque affirmari possunt sine impudentia, quomodo est ad bene consuluisse? Poterunt, quos mittere | Pisas tutus accessus vel in ea mansio,

cum omnis Thuscia arma nunc tractet, [ et nos, pro pastorali, quod gerimus, officio, nil magis premat, quam Florentinos et Senenses, inter quos fremit bellum, ne se armis invicem impetant, continere? Fidem de re hac facere possunt plerique christiani principes a nobis saepius et instantius requisiti suam per literas et nuncios auctoritatem et gratiam interponere, ut, si inter se hi populi pacem habere noluerint, per inducias saltem ab armis abstineant.

§ 14. Igitur cum, ex praemissis et aliis El su inductio etiam notissimis causis, accessus ad Pisas praed. concilii, a cardinalibus vel ibi mansio secura habenda verisimiantedictis præ-liter credi non possit, cum civitas ipsa, desolatione, habitationibus pro concilio non sit fulta, cum ager vastitate sit desolatus, cum tempus in edicto seu indictione praefixum sufficere non possit, et terminus assignatus ab illis tempori pro generali concilio celebrando dari solito non respondeat, cum insuper indicentes nulla sint auctoritate suffulti, et, si quam habere possent, illa, ut decuit et fieri oportuit, immo debuit, non sint usi, cum edictum ipsum seu convocatio de falsitate se convincat.

§ 15. Nos, considerantes quanta cum Ho itaque Pon- difficultate et temporis diuturnitate, praeconcilii Pisani decessores nostri praefati, in eorum conmdiction. dam-nat et reprobat, ciliis celebratis, priscas haereses et schismata, etiam aliquando imperiali maiestate adiuvante, sustulerunt; quodque illa in totum extinguere nequiverunt, cum eorum aliqua (quod dolentes referimus) usque ad hodiernum diem in sua pertinacia perdurent; quamque calamitosa fuerint praelatis et omnibus christifidelibus schismatum tempora, supradicta omnia, tamquam perniciosissima schismatum atque errorum seminaria, quae aliquandiu conniventibus oculis toleravimus, expectantes eorum ad cor reversionem, ob Christi charitatem zelumque domus suae, dissimulare ulterius non valemus, timentes nobis improperari illud Hieremiae (1): Non ascendistis

(1) Legendum Ezechiae, XIII, 5.

ex adverso, neque opposuistis vos murum pro domo Israel. Verentes etiam ne figmenta erroresque praedicti christifidelium minus eruditorum mentes aliquo infidelitatis laqueo involvant, apud quos saepe, ut inquit Origenes in Cantica, pulchriora videntur mendaciorum sophismata quam documenta veritatis. Et ne error, cui non resistitur, approbari videatur, et veritas Deique causa et iura indefensa opprimantur, habita super his cum venerabilibus fratribus nostris eiusdem S. R. E. cardinalibus matura deliberatione, de eorumdem cardinalium consilio et unanimi consensu, ac de apostolicae potestatis plenitudine, praedictas indictionem, convocationem et publicationem assertas schismaticae conventiculae, synagogae Satanae et Ecclesiae malignantium per Dathan et Abiron, auctores schismatum eorumque socios, et alias supradictas, procuratorio nomine dictorum charissimorum filiorum nostrorum Maximiliani, imperatoris Romanorum electi, et Ludovici, Francorum regis christianissimi, illustrium principum, factas, indictas et publicatas, omniaque et singula in eis et qualibet earum contenta et inde secuta quaecumque, quorum tenores ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, pro sufficienter expressis et insertis haberi volumus, tamquam a non habentibus facultatem et ex minus legitimis causis ac incongruis terminis et loco, nulla, irrita et inania, non legitime, ad sciendum (1) et scandalizandum universalis Ecclesiae unitatem facta, ne cancerosus morbus invalescat, reprobamus, revocamus, cassamus, irritamus et annullamus; revocataque, irrita, cassa, reprobata et annullata haberi volumus, ac, prout sunt, nullius roboris vel momenti fuisse et esse decernimus et declaramus.

§ 16. Districtius, sub excommunica- touciliabilique tionis, anathematis et maledictionis aeter- praedicti vel alnae, ac dignitatum et beneficiorum eccle- complic. et fausiasticorum quorumcumque, saecularium ligat; tores poenis al-

(1) Legimus ad scindendum (R. T.).

vel regularium, feudorum, indultorum, privilegiorum, concessionum, facultatum et gratiarum, privationum, ipso facto, infamiae et aliis in universalem Ecclesiam scandalizantes, et schisma in ea discordiamque suscitantes, eisque consilium, auxilium vel favorem praestantes, tam a iure quam alias promulgatis et indictis poenis, inhibemus. Necnon eisdem cardinalibus, qui a nobis recesserunt, ut praefertur, ac omnibus et singulis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, qualitatis, conditionis, præeminentiae, auctoritatis et nobilitatis existentibus, et quacumque ecclesiastica, etiam cardinalatus, patriarchali, primitiali, archiepiscopali, episcopali, abbatiali seu saeculari, regali, reginali ac etiam imperiali ac aliis dignitatibus et præeminentiis fulgentibus, et quos ab omni vinculo iuramenti, conventionis, obligationis et promissionis per eos forsan factarum, propterea absolvimus et liberamus, ac absolutos et liberatos fore nunciamus, ne indictionibus, publicationibus et convocationibus praedictis, omnibusque aliis et singulis per eorum aliquem, ut praefertur, factis, directe vel indirecte, tacite vel expresse, seu quovis quaesito colore adhaereant, accedant, intersint, obediant, assistant, consilium, auxilium vel favorem praestent, aut quomodolibet intendant, ut pessima facta (1), suis erroribus confusa, tamquam nebula dissolvatur, etiam inhibemus.

§ 17. Omniaque et singula civitates, Loca etiam, in terras et loca quaecumque, ad quae perbula fieri, vel versa concilia, seu potius conciliabula, eorum auctores schismaticas conventiculas, synagogas ac tigerit, eccle- ecclesias malignantium huiusmodi indisiastico suppo-nit interdicto; centes et eis adhaerentes, obedientiam, consilium, auxilium vel favorem aliquem, ut praefertur, praestantes, et eorum quemlibet declinare contigerit, et in quibus concilia seu conciliabula aut ecclesias malignantium huiusmodi celebrari vel coadunari et congregari contigerit, ecclesia-

(1) Secta.

Bull. Rom. Vol. V.

stico subiicimus interdicto.

IULIUS II PP.

§ 18. Et nihilominus, bonam intentio- Sacrumque et nem nostram exequi volentes, ut antiquae oecumen. conhaereses, quae in diversis christianorum nen Romaece-lebrandum, et partibus nondum extinctae sunt, et pes- pro die 19 aprisimum noviter pullulans schisma extin- lis 1312 incho-andum, indicit; guantur, reformationique morum tam ecclesiasticarum quam saecularium personarum, quae de iure et consuetudine, reformationi vel determinationi concilii subiiciuntur, bellorumque imminentium sedationi consulatur, unicuique quod suum est reddatur, iustitia et pax se invicem osculentur, Christique fideles in pace et unitate, in Dei nomine, non ex passionum privatarum fomite, qui, ut ex gestis diversorum conciliorum apparet, pessimos effectus parere consuevit, congregati ad faciendum expeditionem contra infideles iam regnum Siciliae infestantes, meliora ac nobiliora loca christianorum occupantes, praesertim Hierusalem matrem nostram antiquam, et ex antiqua christianorum negligentia deperditam, facilius et promptius intendant; in nomine sanctae et individuae Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, auctoritate omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius, qua in terris fungimur, de simili eorumdem fratrum consilio et assensu, oecumenicum, universale et generale concilium, in alma Urbe nostra, communi omnium patria, loco aptissimo et tutissimo, apud Lateranum, ubi plurima concilia per antiquos patres nostros habita fuerunt, et Altissimus Petri Sedem collocari voluit, literatorumque et peritorum numerus copiosus habetur, post festum Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi proxime futurum inchoandum, anno Domini millesimo quingentesimo decimo secundo, die lunae decimanona mensis aprilis, quae erit feria secunda post octavam eiusdem Resurrectionis, celebrandum, et, ut sequitur, auctore Domino, finiendum, nunciamus, convocamus, statuimus, indicimus et ordinamus, licet nos non lateat hanc novem mensium praefixionem,

506

pro sacro concilio gen. celebrando, ex tot longing, mundi partibus venturis fortassis non sufficere, et de brevitate notari posse ad tantam rem peragendam, praesertim cum a sanctis patribus Romanis Pontificibus, praedecessoribus nostris, assignato tempori ad similia generalia concilia congreganda non respondeat, qui numquam minus quam annum ad hoc inchoandum assignasse reperiuntur. Sed quia ad christianissimum regem praedictum et quosdam alios principes de inchoando generali concilio in tempore praesentibus inserto literas dedimus, et insuper, ne volentibus nos et venerabiles fratres nostros eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales calumniari ansam daremus, si longius tempus statuissemus, visum est nobis hunc terminum assignare.

§ 19. Insuper, praefatis et aliis vene-Praelatos om- rabilibus fratribus patriarchis, archiepisconet et ad die pis, episcopis, monasteriorum abbatibus concilium con- et praelatis, praesertim sub vinculo iuramenti ad visitandum certis temporibus limina apostolorum Petri et Pauli, etiam tempore suae promotionis adstrictis et obligatis, non obstantibus quibusvis concessionibus, privilegiis et indultis, eis eorumque ecclesiis, monasteriis et beneficiis, per dictos praedecessores nostros aut nos concessis, confirmatis et innovatis, quae pro expressis habentes, ex certa scientia et plenitudine praemissis, cassamus, irritamus et annullamus, omnibusque aliis ecclesiasticis vel saecularibus, ctiam regibus et principibus, ceterisque personis, quae de iure et consuetudine in congregationibus generalium conciliorum solent intervenire, cessante legitimo impedimento, de quo legitime docere teneantur, per se vel alios idoneos nuncios, procuratores vel oratores legitima mandata habentes, sub excommunicationis aliisque de iure vel consuetudine, aut alias, non accedentibus ad generale concilium indictum poenis, mandamus ut ad ipsum concilium Lateranensem accedere, et us- | ranensis conclusionem et dissolutionem,

que ad dicti concilii conclusionem et dissolutionem per nos vel auctoritate nostra fiendam, in dicta urbe morari debeant.

§ 20. Necnon carissimos in Christo Imperatorem. nostros et eiusdem Romanae Ecclesiae fi- reges et alios lios, Maximilianum Romanorum impera- tur ad faventorem electum praedictum, caeterosque dum venientichristianorum illustr. reges, duces, mar- cencilium; chiones, comites et alios nobiles, in virtute sanctae obedientiae rogamus, hortamur et monemus ut opem et operam adhibeant efficaces, quod omnes et singulae, tam ecclesiasticae quam saeculares personae, in eorum regnis, ducatibus et dominiis consistentibus, quae in generalibus conciliis, de iure vel consuetudine interesse consueverunt, ad concilium Lateranense huiusmodi, cessante impedimento praedicto, accedant, postpositis odiis, conciliatis animis in Spiritu Sancto, non autem passionibus repleti, veramque domum Dei facientes, et his, quae ad Dei laudem, Ecclesiae exaltationem, unitatem et reformationem, schismatum vero et haeresum totalem extirpationem, fideliumque praedictorum pacem et salutem concernunt, charitate muniti intendant.

§ 21. Et ne ad tantum laudabile et securitat. omnecessarium opus accedere debentes, ali-nihus venientiquibus de causis seu figmentis, ab accessu familiarib. conad dictum concilium Lateranense quomodolihet retrahantur, omnibus et singulis, in congregationibus conciliorum generalium adesse solitis, et ad dictum concilium Lateranense venientibus, eorumque servitoribus et familiaribus, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis vel nobilitatis existentibus, ecclesiasticis et saecularibus, pro se et bonis eorum quibuscumque per civitates, terras et loca terrestria et maritima dictae Romanae Ecclesiae subiecta, ad concilium Lateranense ad Urbem huiusmodi veniendi, et in ea morandi et libere consistendi, et ab ea, quotiens videbitur, recedendi, etiam post quatuor menses post dicti concilii Late-

liberum, tutum et securum salvum conductum ac plenam et omnimodam securitatem, de consilio et potestate praemissis, damus et concedimus, aliosque salvos conductus et securitates habere cupientibus dare pollicemur, eosque benigne et charitative tractabimus et suscipiemus.

cipit;

§ 22. Mandantes, sub indignation is no-Officialib suis strae et aliis arbitrio nostro infligendis vantiam dictae poenis, omnibus et singulis gentibus nosecuritatis præ- stris armigeris equestribus et pedestribus, ac arcium nostrarum castellanis, civitatum, terrarumque et locorum dictae Romanae Ecclesiae subjectorum legatis, gubernatoribus, rectoribus, locatenentibus, potestatibus, officialibus et vassallis, ut, non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, legibus imperialibus, statutis quoque et consuetudinibus (1) municipal., etiam iuramento, confirmatione apostolica, aut quavis firmitate alia roboratis, quae salvoconductui et securitati praemissis in aliquo derogare, seu illos quomodolibet impedire possent, etiam si talia forent, de quibus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per generales clausulas id importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illarum tenores pro expressis habentes, venientes ad concilium Lateranense huiusmodi, libere, tute et secure transire, morari et recedere permittant et permitti faciant, ne tantum tamque laudabile et necessarium concilium Lateranense distrahatur, et ut ad illud venientes tute et in pacis tranquillitate vivere, dicere et expedire valeant quae omnipotentis Dei honorem concernunt, totiusque Ecclesiae sanctae statum.

apponit;

- § 23. Decernentes nihilominus irritum Decretum irri- et inane quicquid contra indictionem conrum huic bullae cilii Lateranensis per nos indicti huiusmodi, seu ad impedimentum, praeiudicium aut dilationem eiusdem, per schismaticam conventiculam et ecclesiam malignantium praedictas seu quemvis a-
  - (1) Constitutionibus.

lium, quavis auctoritate, quovis ingenio aut quaesito colore, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 24. Insuper, ut praemissa omnia et Et hanc bulsingula ad omnium, ad quos spectat, no-lim publ. man-dat in Urbe; titiam et cognitionem deveniant, omniumque, quae in praesentibus literis continentur, certa et indubitata notitia habeatur, nullusque praemissorum ignorantiam iuste praetendere possit, nec se legitime excusare; cum etiam ad intimandum aliquibus personaliter in praesentibus literis comprehensis literas praedictas, tutus non pateat accessus, volumus et decernimus praesentes literas nostras, per aliquos curiae nostrae cursores vel notarios publicos, in basilica Principis Apostolorum et ecclesia Lateranensi, hora divinorum, dum ibi multitudo populi ad divina audiendum convenire et congregari consuevit, publice ac alta et intelligibili voce legi et publicari, et dictarum ecclesiarum portis sive valvis, et in acie campi Florae et Cancellariae Apostolicae affigi, et ibidem per aliquod temporis spatium dimitti debere, ut ad singulorum notitiam publicamque notionem devenire possint.

§ 25. Transumptisque illarum, manu Transump. eipublicorum notariorum factis vel subscri- us credi inbet; ptis, sigilloque alicuius praelati munitis, fidem indubiam adhiberi.

§ 26. Omnesque et singulos in illis Effect. dictae comprehensos, et ad quos pertinet, perinde elarat. arctari et constringi, ac teneri et obligari ad observantiam omnium et singulorum in eis contentorum, cuiuscumque gradus et dignitatis existant, ecclesiasticae vel mundanae, post lapsum unius integri mensis a data praesentium numerandi, in omnibus et per omnia, et perinde ac si personaliter et in propria persona intimatae fuissent et eis personaliter praesentatae, praesentium tenore decernimus, statui-

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam etc.

Si quis autem etc.

mus et declaramus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo undecimo, decimoquinto kalendas augusti, pontificatus nostri anno octavo.

Ego Iulius, Catholicae Ecclesiae epi-Subscriptio PP. scopus, subscripsi.

# Dominus mihi adiutor, non timebo QUOD FACIAT MIHI HOMO.

Ego Raphael, episcopus Ostiensis, car-Cardinal sub-dinalis Sancti Georgii, camerarius, subscriptiones. scripsi.

> Ego Dominicus, episcopus Portuensis, cardinalis Sancti Marci, subscripsi.

> Ego Iacobus, episcopus Albanen., cardinalis Arborensis, subscripsi.

# Cardinales Presbyteri

Ego Nicolaus, cardinalis titulo Sanctae Priscae, subscripsi.

Ego F., cardinalis de Claramonte, manu propria.

Ego Marcus, tituli Sanctae Mariae Transtyberim card. Senogallien.

Ego Robertus, tituli S. Anastasiae presbyter card. Nanneten.

Ego Leonardus, tit S. Susannae presbyter card. subscripsi.

Ego Christophorus, tituli S. Praxedis presbyter card., subscripsi.

Ego Sixtus, tituli S. Petri ad Vincula presbyter card., vice-cancellarius, subscr.

Ego Christophorus Eboracen., tit. S. Petri et Mar. presbyter card., subscripsi.

Ego Antonius, tit. S. Vitalis presbyter card., subscripsi.

Ego Petrus, tit. S. Eusebii presbyter card., subscripsi.

Ego Achilles, tituli Sancti Sixti presbyter cardinalis Bononien., subscripsi.

Ego F., tit. S. Clementis presbyter card., subscripsi.

### Diaconi Cardinales

Ego Io., S. Mariae in Domnica diaconus card. de Medicis, manu propria subscripsi.

Ego Alexander, S. Eustachii diac. card. de Farnesio, manu propria subscripsi.

Ego Ludovicus, S. Mariae in Cosmedin. diac. card. de Aragonia, manu propria subscripsi.

Ego M., S. Mariae in Porticu diaconus card. Cornelius, manu propria subscrip.

Ego B., S. Adriani diac. card., subscripsi.

Ego Alphonsus, S. Theodori diac. card. Petrucius, subscripsi.

Anno a nativitate Domini 1511, indi- Publicatio curctione decimaquarta, die vero Veneris 25 sorum. mensis iulii, pontificatus sanctiss. D. N. Iulii divina providentia Papae II anno 8, retroscriptae literae apostolicae convocationis concilii generalis publicatae et affixae fuerunt in valvis S. Iacobi Hispanorum de Urbe, dum celebrabantur divina, ubi magna multitudo convenerat, tam curialium quam officialium et Romanorum, propter festum solemne, quod in eadem ecclesia celebrabatur. Eadem die in vesperis, dum celebrabantur divina, publicatae et affixae fuerunt in valvis Principis Apostolorum de Urbe; die vero sequenti sabbati, retroscriptam bullam in basilica Principis Apostolorum de Urbe, hora missae, dum celebrabantur divina, et multitudo copiosa assisteret, ego Petrus Mengivar, praefati D. N. Papae cursor, alta et intelligibili voce coram omni populo dictam bullam de verbo ad verbum legi, lectamq. ad valvam dictae basilicae affiximus, et per spatium unius horae affixam dimisimus durante cancellaria. Eodem die, in ecclesia S. Ioannis in Laterano, hora vesperarum. dum celebrabantur divina, ego Petrus Mengivar, S. D. N. Papae cursor, dictam bullam alta et intelligibili voce legi, lectamque ad valvas dictae ecclesiae affiximus et publicavimus, et per spatium unius horae affixam dimisimus. Eadem die retroscriptam bullam publicavimus et affixam dimisimus per spatium duarum horarum in acie Campi Florae, ut moris est, per nos Honuphrium Balestarium, Petrum Mengivar et Ioannem Bernardi, praefati D. N. Papae cursores, et ita fidem facimus et manibus propriis scripsimus et subscripsimus.

Ita est. Honuphrius Balestarii, cursor. Ita est. Petrus Mengivar, cursor. Ita est. Ioannes Bernardi, cursor. Dat. die 18 iulii 1511, pontif. anno viii.

## XXXIV.

Erectio cathedralis ecclesiae Salutiarum in ditione ducis Sabaudiae, cum privilegiorum et indulgentiarum elargitione (1).

### SUMMARIUM

Proœmium. —1. Oppidum Salutiarum insigne, in eoque collegiata ecclesia cum septem dignitatibus. - 2. Oppidum itaque in civitatem, et ecclesiam collegiatam in cathedralem erigit; — Ecclesiam sic erectam in episcopatum Sedi Apostolicae subiicit immediate; — Dotem ei constituit; — 3. Nonnulla supprimit beneficia, et mensae episcopali unit; — 4. Dignitates in nova collegiata ordinat; — 5. Obstantibus derogat.

# Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pro excellenti præeminentia Sedis Apostolicae, in qua, post beatum Petrum apostolorum principem, quamquam imparibus meritis, pari tamen auctoritate constituti sumus, in agro irriguo militantis Ecclesiae novas episcopales sedes ecclesiasque plantare Romani Pontificis dignum arbitramur, ut per novas plantationes populorum augeatur devotio, divinus cultus effloreat, subsequatur animarum salus, et loca humilia illustrentur: idque nos eo libentius agimus in his locis, in quibus, benedicente Domino, incolas et alios christifideles multiplicasse noscuntur, ut propagatione novae sedis et assistentia honorabilis praesulis cum decenti ministrorum numero fideles ipsi in devotione persistentes et etiam de-

(1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

votionis huiusmodi augmentum suscipientes, aeternae felicitatis praemium, Deo eorum pium propositum adiuvante, facilius consequi mereantur.

§ 1. Sane, cum oppidum Salutiarum, Tau- Oppidum Salurinensis dioeccsis, insigne et marchione tiarum insigne, in equue collealiisque nobilibus et populo repletum, et giata eccl. cum in eo collegiata ecclesia, etiam insignis, tibus. sub invocatione Beatae Mariae, in ipsa ecclesia septem dignitates, quarum prima decanatus, inibi dignitas principalis, et duodecim canonicatus et totidem praebendae pro totidem personis canonice fundati, erecti et instituti sunt; in ipso quoque oppido plures aliae ecclesiae, in quibus divina officia celebrantur, et in ipso oppido personae politicae bonisque moribus ornatae sint, adeo ut ipsum oppidum nomine et titulo civitatis decorandum, et ipsa collegiata ecclesia Beatae Mariae in cathedralem ecclesiam erigenda sit; quod etiam dilecta in Christo filia nobilis mulier Margarita de Fuxo, moderna marchionissa Salutiarum, suo et dilecti filii nobilis Michaelis Antonii, marchionis Salutiarum, eius nati et in minori aetate constituti, nominibus, hoc a nobis summe petentes et nobis super hoc humiliter supplicantes.

§ 2. Unde nos, praemissis et nonnullis oppidum itaaliis rationabilibus causis moti, volentes que in civitaoppidum praedictum et illius incolas, eo-siam collegiarum meritis id exigentibus, potioribus fa- tam in cathevoribus attollere et honorabili munere confovere, habita super hoc cum venerabilibus fratribus nostris deliberatione matura, de ipsorum fratrum consilio et de apostolicae potestatis plenitudine ipsum oppidum in civitatem Salutiarum, ac praefatam collegiatam ecclesiam Beatae Mariae in cathedralem ecclesiam, cum præeminentiis, honoribus et privilegiis, quibus aliae cathedrales ecclesiae de jure vel consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, seu uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, ad Dei laudem totiusq. Ecclesiae triumphantis gloriam et fidei catholicae exaltationem, auctoritate apostolica, tenore

mus; ipsumque oppidum titulo civitatis in-

stituit;

Beetesiam sic signimus, ac ecclesiam ipsam, sic in cathescoptum Sedi dralem ecclesiam erectam, nobis et succes-Apostol. Subii- soribus nostris Romanis Pontificibus canonice intrantibus et Sedi Apostolicae immediate subjectam esse volumus et decernimus; eamque et illius episcopum pro tempore existentem a quorumcumque metropolitanorum seu archiepiscoporum iurisdictione, superioritate penitus et omnino eximimus; dictamque civitatem et illius di-Dotem et con- strictum et territorium, ac quinquaginta quinque in dicta Taurinensi, videlicet Carmagnolum, Dragonetium, Revellum, Urezolum, Manta, Villam Novatam, Arpeuscum, Costigliolum, Venascam, Brogasthum, Isacham, Mellum, Fraxinum, Rure, Sanctum Petrum, Vallermolam, Martignana, Rivum Frigidum, Gambastha, Sanctum Frontem, Paysanum, Uncinum, Hortariam, Crizolium, Castellarium, Pagnum, Brondellum, Cervagnascum, Gerbolam, Villare Sanctorum Victoris et Constantii, Roccham Brunam, Sartignanum, Moscherias, Pernes, Castrum Delphinum, Bellinum, Pontem, Cavallem, Sanctum Damianum, Paglerium, Alina, Cellas, Stroppium, Marmor, Taursium, Pratum Uxolinum, Acelium, Sanctum Michaelem, Elenam, Montem Malum, Valgrana, Montem Orovium, Pratum de Leves, Castrum Magnum; et alia decem in Albensi, scilicet Dolianum, Belvedere, Mursaliam, Montem Barcherium, Bonum Vicinum, Rudium, Zissonum, Lequium, Ca meyranam, Castellionum; et alia quatuer castra sive oppida in Astensi dioccesibus respective consistentia, videlicet Valfenariam, Insulam Bellam, Baldeserium, Trenovorium, ad mensas Taurinensem et Albensem ac Astensem, seu episcopos Taurinensem, Albensem et Astensem respective nunc et pro tempore existentes, ut de eorum diœcesibus praedictis, respective pertinentia, ab eisdem mensis episcopalibus, Taurinensi, Albensi et Astensi dismembrantes, penitus et perpetuo separan-

praesentium erigimus, creamus et institui-

tes, eidem ecclesiae et mensae episcopali Salutiarum, pro illius dioecesi, in spiritualibus et temporalibus, prout ad Taurinensem, Albensem et Astensem episcopos pertinebant, perpetuo applicamus et appropriamus; ac clerum et populum civitatis et dioecesis ac ecclesiae Salutiarum praedictarum curae et iurisdictioni episcopi Salutiarum pro tempore existentis, quoad legem dioccesanam et iurisdictionem, perpetuo subiicimus et submittimus.

§ 3. Et quia monasterium monialium Nonnulla sup-Sancti Antonii Cisterciensis Ordinis, dictae primit beneficia Taurinensis dioecesis, campestre existit, et scopali unit; moniales in eo sub regularibus institutis et religiose, prout convenit, non vivunt; ac decanatus in ipsa sic erecta ecclesia dignitas principalis existebat, et decanus pro tempore existens mitra et baculo et aliis pontificalibus insigniis utebatur, ipsum decanatum, tam in eadem collegiata quam in ipsa sic in cathedralem crecta ecclesia, de consensu illius moderni decani, et in ipeo monasterio dignitatem abbatissalem et Ordinem ipsum Cisterciensem penitus et omnino supprimimus et extinguimus: ipsorumque monasterii, qui septingentorum; et decanatus, qui centum florenorum auri de Camera, fructus, redditus et proventus, sccundum communem existimationem, valorem annuum, ut asseritur, non excedunt; ac etiam infrascripta immobilia bona, videlicet praedia praefati Michaelis Antonii marchionis et ad eum spectantia, sive Tecta cum eisdem praediis, cassinis et aedificiis suis superfinibus Carmagnola, ubi dicitur ad Tecta domini marchionis, sive ad podium Sancti Martini Tornaturum, sive Striccorum, quadringentarum mensurae illarum partium, sub suis cohaerentiis ac iuribus et pertinentiis, quae sunt redditus ducatorum ducentorum, pro augmento dotis mensae episcopalis Salutiarum huiusmodi, de consensu dictae Margaritae marchionissae matris, tutricis et administratricis praefati Michaelis Antonii marchionis, cum illorum omnibus iuribus et pertinentiis suis, eidem

mensae episcopali Salutiarum etiam perpetuo applicamus et appropriamus, ita quod liceat ex nunc episcopo Salutiarum, qui erit pro tempore, corporalem possessionem bonorum monasterii et decanatus ac praedictorum et illorum iurium omnium, per se vel alium seu alios, propria auctoritate libere apprehendere; et translatis dilectis in Christo filiabus abbatissa et monialibus dicti monasterii ad aliud vel alia monasteria eiusdem Ordinis, ubi benevolas invenerint receptrices, seu sese transferre voluerint, reservata eis, quoad vixerint in dicto monasterio, et assignata congrua portione ex fructibus dicti monasterii pro earum victu et vestitu ac necessitatibus, ad bonum et pium arbitrium generalis Ordinis ipsorum et dicti episcopi Salutiarum, qui pro tempore erit, reliquos fructus bonorum, tam monasterii quam decanatus et praediorum praedictorum, in suos et mensae episcopalis Salutiarum praedictarum usus et utilitatem convertere, cuiusvis licentia super hoc minime requisita.

nova collegiata ordinal;

§ 4. Et insuper statuimus et decerni-Dignitates in mus quod archidiaconatus, qui in dicta ccclesia collegiata secunda existebat, in ipsa nunc erecta cathedrali, post pontificalem maior, et aliae dignitates ordine suo similiter in ipsa cathedrali ecclesia, duodecimque canonicatus, et totidem præbendae et alia beneficia ipsius collegiatae ecclesiae de cetero sint in ipsa sic erecta cathedrali ecclesia; et archidiaconatus et aliae dignitates ac canonicatus et praebendae ac beneficia ecclesiastica, in ipsa antea collegiata ecclesia, nunc dictae cathedralis ecclesiae erectae nominentur et sint et esse censeantur.

Obstantibus derogat

§ 5. Non obstantibus quibuscumque privilegiis et indultis, monasteriis et Ordini Cisterciensi, necnon Taurinensi, Albensi et Astensi episcopis praefatis, sub quibuscumque tenoribus et expressione verborum concessis privilegiis, quibus etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis corumque totis tenoribus praesentibus specialis et expressa mentio habenda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo undecimo, quarto kalendas novembris, pontificatus nostri anno octavo.

Dat. die 29 octobris 1511, pont. anno VIII.

## XXXV.

Declaratio iurisdictionum Vicarii Papae, Gubernatoris, Auditoris Camerae, Senatoris aliorumque iudicum Curiae Capitolii ac Marescalli Urbis (1).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa huius constitutionis. — 2. Declaratio fori civium et incolarum — 3. Clericorumque Romanorum, — 4. Laicorum etiam delinquentium et curialium. — 5. Appellatur a marescallo ad A. C. — 6. Gubernatoris Urbis iurisdictio. — 7. Officiales Urbis stent syndicatui. — 8. Appellatio in Curia Cap. ad quem detur. — 9. Executorum merces declaratur. — 10. Alia tribunalia iudic. ordinariorum prohibentur. — 11. Clausulae praeservativae. — 12. Poena contravenientium. — 13. Derogatio contrariorum.

# Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, ex debito sui pastoralis officii prospicere, ut ubique, praesertim in hac alma Urbe (ad quam pro iustitia totus orbis confluit), ne, propter varios diversorum iudicum et tribunalium concursus, ad varias et diversas procedendi formas, praesertim pauperes litigantes, in eorum bono iure laedantur, sed ut cuilibet ius suum explicite, quantum possibile sit, reddatur, et iurisdictio-

(1) Edita A. D. 1512.

Exordium.

nes ius reddentium ita distinctae sint, ut nulla confusio et perplexitas oriri possit.

Causa huius constitutionis.

larum

- § 1. Sane, prout ex multorum querela, ac nuper a dilectis filiis nobilibus viris Ludovico de Mattheis et Mariano de Castellanis, ac Lutio de Lutiis, conservatoribus Romanorum civium et camerariorum praefatae urbis, necnon Ludovico de Cencis, priore capitum regionum, et Paulo de Planca, nostri consistorii et ipsorum conservatorum advocato accepimus, adeo, a certis temporibus citra, diversa iudicum tribunalia in Urbe insurrexisse; adeo etiam ipsos iudices, tam ordinarios quam delegatos, inter se concurrere, et in procedendo varium modum observare, ut saepe litigantes ipsi, confusione quadam perterriti, causas ipsas deserere cogantur, aut illas inchoare non audeant, saepe etiam adeo celeri iudicio expediri, ut præcipitari quodammodo videantur, in magnum ipsorum litigantium praeiudicium, ac iustitiae et officii nostri detrimentum.
- § 2. Nos igitur in praemissis provi-Declaratio fori dere volentes, ac cupientes ne litigantes ipsi, tam in confusione tribunalium huiusmodi, quam etiam in expensis et eorum bono iure graventur; quodque etiam quilihet forum suum intelligat et sequatur, inhaerentes etiam vestigiis felicis recordationis Sixti Papae quarti, patrui et praedecessoris nostri, qui, ut etiam accepimus, quasdam desuper constituit ordinationes, in volumine statutorum dictae urbis descriptas, motu proprio, non ad ipsorum conservatorum, vel alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, statuimus et ordinamus quod omnes incolae Romae habitantes (dummodo non sint campsores et notabiles mercatores Roman. Curiam sequentes, oratores principum et aliarum communitatum, familiares cardinalium, continui tamen commensales vel officiales Romanae Curiae, dummodo Romani non existant, aut curiales Romanam Curiam sequentes, et in I neque per alium, sed ad eum venientem,

illius usu existentes), qui omnes in eorum foro, saeculares conveniantur in curia Capitolii, aut coram aliis officialibus saecularibus Urbis, prout ad eorum officium spectat, et non aliter.

§ 3. Quodque omnes clerici Romani Chericorumque conveniantur coram vicario nostro in spiritualibus in Urbe, aut aliis clericis et officialibus ecclesiasticis Urbis, ad quos spectat.

§ 4. Ac quod de omnibus excessibus Laicorum ctiam

- factis in Urbe, ratione territorii, laici pu-deling et cuniantur per officiales laicos Urbis; clerici vero Romani, per vicarium præfatum. Item quod laici qui sequuntur Curiam, tam mares quam foeminae et non alii, conveniantur in curia marescalli, dummodo non sint personae praedictae, videlicet campsores, et notabiles mercatores Romanam Curiam sequentes, oratores principum et communitatum, familiares cardinalium laici, vel officiales Romanae curiae etiam curiales, qui indifferenter conveniantur, dumtaxat coram auditore Camerae, tamquam indice exemptorum, in civilibus; in criminalibus vero, quoad laicos eamdem Curiam sequentes, inter ipsum auditorem et marescallum et gubernatorem sit locus praeventioni, dummodo non agatur de capitali vel mutilat. membri, quo casu auditor non se intromittat, iuxta alias nostras literas desuper expeditas.
- § 5. Volumus etiam, quod ab eodem Appellatur a marescallo appelletur ad praefatum auditorem Camerae, et quod iudex deputandus per ipsum marescallum, non possit stare in officio ultra duos annos, et in fine cuiuslibet anni debeat syndicari per syndicum per nos deputandum, et repertus culpabilis, puniri; in reliquis serventur literae nostrae desuper editae.
- § 6. Insuper, volumus et mandamus Gubern, Urbis quod vicecamerarius sive gubernator in Urbe, nullum tribunal cognitionum causarum privatarum teneat, neque per se

ad suum iudicem remittat, et sit superintendens, ut quilibet in praemissis officiis suos terminos observet, et contrafacientem puniat aut nobis referat, et debeat carceres omnium praemissorum visitare, una cum aliis ad id per nos per alias nostras literas deputatis, et de officialium omnium (maxime notariorum maleficiorum) transgressionibus cognoscere. In concernentibus autem statum aut pacem et quietem civitatis et Romanae Curiae, quantum videat necesse esse, officialem ad quem spectat, iuvare, et omnia pro posse ad pacem reducere necnon causas querelarum contra barones, ac capitales, videlicet mortis naturalis et brigarum, una cum paceriis, iuxta formam statutorum Urbis, et treguarum seu securitatum aut pacis rupturam, etiam per seipsum. Item, mercedem salariorum, quas causas mercedum, sine triennali (1) et scriptura, summarie, manu regia, cognoscere possit et terminare, iuxta formam dictorum statutorum vel iuris communis, ubi statuta deficerent; et in quibus omnibus locus sit praeventioni inter ipsum et senatorem, et si concurrant, senator praeferatur. Notarii vero gubernatoris soli per se ipsos, et non per substitutos, officium exerceant sine tribunali, prout alias Ludovicus Sabinns et Marius Ceretanus, tempore eiusdem Sixti praedecessoris, exercere solebant; qui etiam registra aliqua non faciant; ipseque gubernator unum tantum contestabilem seu capitaneum retineat cum xxv satellitibus, et sine dicto contestabili, executiones ipsius gubernatoris fieri non possint. Volumus etiam quod idem gubernator, vigore obligationum in forma Camerae Apostolicae, non possit aliquem excommunicatum publicare, nec censuris ecclesiasticis in aliquo casu uti, prout antiqui gubernatores non sunt usi, et censurae per eum super hoc latae, sunt ipso iure nullae. Similiter volumus quod baricellus sit merus executor, et nullum iudicare valeat; quodque

(1) Legimus sine tribunali (R. T.).

executiones in capitalibus per eum fiendae, fiant in Capitolio, prout ab antiquo consuetum fuit, nisi aliter, pro temporis et maleficii qualitate et gravitate, visum fuerit expedire. Possit tamen repertos in flagranti crimine punire iuxta formam brevis facultatis suae.

§ 7. Item, volumus quod omnes offi- Officialos Urciales, quicumque sint, etiam gubernato- bis stent syndicatui. ris et auditoris Camerae praedictorum, et reliqui alii et etiam ipse baricellus, in fine cuiuslihet anni, syndicari debeant per aliquos per nos deputandos, iuxta formam earumdem literarum nostrarum; ipseque gubernator teneatur pro se et eius officialibus, et in principio eius officii debeat super hoc cavere. Similiter auditor Camerae praefatae, in fine cuiuslibet anni, teneatur reddere rationem, coram eisdem deputandis, de gestis per se et eius locumtenentem.

§ 8. Volumus etiam, ut litibus finis Appellatio in citius imponatur, quod tam a iudicibus Guria Cap. ad quem detur. Capitolinis quam etiam quibuscumque aliis, in causis quae alias essent de foro Capitolino, appelletur ad capitaneum Urbis vel alium per nos deputandum, dummodo, quoad causas dicti fori, in Capitolio tribunal teneat; quod etiam, in causis in curia gubernatoris eiusdem pendentibus et quae pendere contigerit, habere locum decernimus, a quo iudice appellationis appellari non possit, nisi prout et quantum statuta huiusmodi in causis Curiae Capitolii permittunt.

§ 9. Postremo mandamus in omnibus Execut. merces curiis ordinariis Urbis et in omnibus so- declaratur. lutionibus notariorum, executorum, etiam pro executionibus fiendis per ipsum baricellum, ac pro mercedibus quorumcumque aliorum officialium, servari tabulam marmoream in Capitolio affixam, et ubi in aliquibus casibus illa deficeret, mandamus servari statuta Urbis. Volumus etiam quod pro quibusvis sigillation., praesertim mandati de relaxando incarceratos, et aliis quibusvis apodissis nil solvatur, nisi prout

in dicta tabula continetur, seu in dicta i Curia Capitolii servari consuevit: ita tamen quod pro relaxatione innocentium nil penitus solvatur per ipsum captivum, sed per eum ad cuius instantiam forsan captus fuit, maxime in capturis pro suspecto et fugitivo, quo casu novas reformationes dictae urbis servari volumus.

bentur.

- § 10. Decernentes, in urbe praefata, Ma tribunalia nulla alia ordinariorum iudicum tribunalia riorum prohi- teneri posse, nec iurisdictiones causarum exerceri nisi in locis praedictis. Quodque sententiae tam definitivae quam interlocutoriae, necnon decreta, executiones, mandata, processus, censurae et quicquid secus contra praemissa fieret, nullius fore roboris vel momenti.
- § 11. Praesentibusque derogari non Clausulae præposse, nec derogatum censeri, etiam per servativae. nos aut successores nostros, nisi de nominibus et cognominibus litigantium, iudicum et interesse habentium, ac ipsarum praesentium, de verbo ad verbum, totalis

et specialis mentio fiat.

§ 12. Mandantes gubernatori, senatori, Poena contra- auditori Camerae, marescallo, baricello, corumque iudicibus et executoribus praefatis, necnon quibusvis aliis personis, sub excommunic. latae sententiae ac centum ducatorum poenis, totiens quotiens contra praemissa seu aliquod praemissorum fecerint, incurrendis, et in eorum sindicatibus exigendis, ne contra ordinationes, statuta et voluntatem nostram huiusmodi contravenire aut aliquid attentare audeant.

Contrariorum derogatio.

§ 13. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac quibusvis privilegiis, etiam fori, ac exemptionibus, indultis et facultatibus, quibusvis personis, etiam vicecamerario seu gubernatori praefatis, aut collegiis vel confraternitatibus, etiam quavis causa et motu proprio et ex certa scientia, ac cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis fortissimis, etiam quibus derogari uon posset, nisi sub certis modo et forma, per nos et Sedem Apostolicam concessis et concedendis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo duodecimo, quinto kalen. aprilis, pontificatus nostri anno 1x.

Dat. die 28 martii 1512, pont. anno ix. \*

## XXXVI.

Reintegratio inclyti populi Romani ad iurisdictionem, quam eius conservatores in Urbe et ipsius populi castris, praesertim super consulibus artium et annona, hactenus exercuerunt, necnon et ad superioritatem in civitate Tyburtina (1).

## SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa huius reintegrationis. - 2. Reintegratio superioritatis in civitate Tyburtina — 3. Iurisdictionisque in Urbe et castris populi Romani. — 4. Derogatio contrariorum.

# Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Si nostrarum civitatum et aliorum locorum quorumlibet iurisdictiones ac iura libenter illaesa servamus, eo magis Romani populi iurisdictiones ac iura praedicta non solum servare sed augere debemus, quo peculiarius populus noster existit, cuiusque officia nobis ac Sedi Apostolicae, sincera ac devota fide, continue exhibentur.

- § 1. Exposuerunt siquidem nobis nu- Causa huius per dilecti filii, nobiles viri, Ludovicus de reintegrationis. Matthaeis, Marianus de Castellanis, Lucius de Lucis, Romanorum civium et Camerae Urbis conservatores, ac Ludovicus de Centilis, capitum regionum prior, necnon Paulus de Planca, nostri consistorii et praefatorum conservatorum advocatus, quod, licet a tanto tempore, cuius initii memoria in contrarium non existit, inter
  - (1) Edita A. D. 1512.

Exordium.

aliquas paucas civitates et oppida, civitas Tyburtina magna cum fide sub eorum iurisdictione ac dominio remanserit; habeantque cives dictae Urbis nonnulla capitula cum populo Tyburtino, superioritatem ac gubernium seu iurisdictionem in eos concernentia, quae, licet hactenus observata fuerint, tamen quia bonae memoriae Petrus, tituli Sancti Ciriaci in Thermis presbyter cardinalis Reginus, qui, ob partialitates ipsius civitatis Tyburtinae componendas, se intromiserat, et deinde paulatim progrediendo, se illorum protectorem asserendo, iurisdictionem dictorum civium Romanorum visus est occupare, in non modicam ipsorum Romanorum civium honoris ac dignitatis detractionem: licet etiam praefati conservatores in Urbe praedicta habeant quasdam iurisdictiones ac facultates eorum officium concernentes, maxime circa annonam et consulatus artium, necnon gabellas et alia diversa, prout in eorum consuetudinibus ac statutis per Romanos Pontifices, praesertim fel. rec. Paulum secundum, et in novis reformationibus per piae mem. Alexandrum sextum, praedecessores nostros, confirmatis, continetur; nihilominus, quia saepe per diversa mandata, praesertim dilectorum filiorum clericorum Camerae Apostolicae, in administratione officii eorum impediuntur, etiam citra ipsorum conservatorum dignitatem et honorem, et non sine publicae utilitatis detrimento: ea propter conservatores, prior et Paulus praefati nobis humiliter supplicarunt ut super praemissis, ne de caetero impediri valeant, eis de remedio opportuno providere dignaremur.

§ 2. Nos igitur, qui Romanos cives Reintegr. su- praedictos, etiam dum in minoribus eracivitate Tybur- mus, semper toto corde dileximus; considerantes etiam Summi Pontificis proprium fore, ius atque honorem suum cuilibet illaesum servare, dictorum statutorum, capitulorum ac consuetudinum tenores et formas, praesentibus pro ex-

pressis habentes, eisdem conservatoribus nunc et pro tempore existentibus, ac ipsi populo Romano iurisdictionem, superioritatem et præeminentiam, quas, iuxta eorum consuetudines, statuta seu conventiones et pacta praedicta, habere noscuntur in dicta civitate Tyburtina, apostolica auctoritate, tenore praesentium restituimus et reintegramus, ipsosque cives Tyburtinos eisdem civibus Romanis, ut prius, subiici et subiectos fore.

§ 3. Quodque in dicta Urbe ipsi con- Iurisdictionisservatores curam, iurisdictionem et facul- que in Urbe et tatem, quas, iuxta eorum statuta, prae-mani. sertim novarum reformationum ac consuetudinum praedictarum, habere noscuntur, exercere et exequi libere et licite valeant, auctoritate et tenore praedictis, volumus et declaramus. Decernentes ut conservatores praefati in dicta civitate Tyburtina, per aliquos protectores, etiam si essent sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, ac in dicta Urbe, et extra éam in eorum oppidis et castris, in eorum iurisdictione et officio, per cuiusvis mandata, praesertim praedictorum clericorum Camerae Apostolicae, impediri non posse nec debere; ac mandata huiusmodi, etiam sub excommunicationis et aliis ecclesiasticis sententiis, censuris ac quibusvis poenis, irrita et inania, nulliusque roboris vel momenti fore, nisi ubi dicta mandata manu nostra propria aut camerarii nostri pro tempore subscribi contingat.

§ 4. Constitutionibus et ordinationibus Derogatio conapostolicis, ac privilegiis, facultatibus et indultis, etiam cum quibusvis clausulis derogatoriis fortissimis et insolitis, quibusvis personis concessis et concedendis, caeterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo duodecimo, quinto kalen. aprilis, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 28 martii 1512, pont. anno IX.

## XXXVII.

Gratiae, immunitates et privilegia canonicorum regularium congregationis S. Salvatoris, Ordinis S. Augustini (1).

## SUMMARIUM

Hic Pontifex, dum erat cardinalis, protector fuit huius congregationis. — 1. Nunc ordinationes et privilegia dictae congregationis confirmat; — 2. Eorumque dubia ad favorem dictae congregationis interpretari iubet; — 3. Cuiuscumque monasterii indulta ad alia monasteria extendit; — 4. Et eiusdem observantiae regularis unitatem ubique servari praecipit; — 5. Canonicos veros eos esse declarat; — 6. Privilegia et immunitates aliorum Ordinum huic congregationi elargitur; — 7 ad 11. Capituli generalis, praelatorum, prioris generalis etc. auctoritas, cui standum, declaratur. — 12. Ad Sedem Apostolicam, absque eius licentia, non appellent. — 13. Sed contra eos iuxta formam constitutionum procedatur. — 14. Canonici aliis praelatis extra congregationem non serviant, nec ad alios Ordines, absque licentia, transire valeant. — 15 ad 17. De fugitivis, habitum dimittentibus, vagantibus etc. — 18. Venientes ad istam congregationem non impediantur. — 19. Ingredi eam possint et qui arctiorem Religionem ingredi voverint. — 20. Illiciteque bona incertarum personarum habentes prioribus congregationis assignare valeant. - 21. Choro interesse aliqui excusantur, et alii a recitatione totius divini officii. — 22. Sacris initiari possint a quocumque antistite et absque examinatione. — 23. Definitores capituli generalis, et respective generalis et visitatores cum personis congregationis in nonnullis dispensare possint. — 24. Generalis corporalia et cet. benedicit. — 25 ad 29. Privilegia Ordini concessa. — 30. Confessores bis eligunt, et absolutionem ab omnibus casibus obtinent; - 31. Indulgentias varias consequentur; - 32. Legatorum Sedis Apostolicae mandata, praeter congregationis constitutiones, exequi non coguntur. — 33 ad 35. Exemptiones. — 36. Poenae contra dictam

(1) Edita A. D. 1512. - Alia de hac Religione notavi in Constit. III Gregorii XII, Excitat, pag. 651, tom. IV. Ibi videas.

exemptionem impedientes — 37. Et contra principes et alios quoscumque datium ponentes aut imposita exigentes. — 38. Exemptio dictae congregationis a solutione decimarum etiam solvi solitarum. — 39. Poenae contra desuper congregationem molestantes. — 40. Exemptio a procurationibus legatorum et nunciorum Sedis Apost. et decimarum papalium. — 41. Privilegium quaecumque monasteria et bona acquisita pacifice possidendi, et alia de novo acquirendi. — 42. Praescriptio 60 annorum tantum currit contra congregationem istam. — 43 ad 45. Facultates aliae. — 46. Monasteria congreg. per eius praelatos regantur. — 47. Clausulae huius bullae, et concessionis praeservativae. — 48. Decretum irritans. — 49. Publicatio huius bullae demandatur una cum eius observantia. — 50. Derogatio quorumcumque contrariorum. — 51. Fides danda transumptis huius bullae.

# Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter caeteros in militanti Ecclesia, Hic Pontifex, veluti regina in vestitu deaurato, circum- dum erat cardinalis, protector data varietate, plantatos Ordines, ad di-foit buius conlectos filios congregationem Sancti Sal-gregationis. vatoris, Ordinis Sancti Augustini, canonicorum regularium, qui, sub suavi iugo Religionis et regularium institutionum observatione, sedulum ipsi Salvatori nostro Domino Iesu Christo, in humilitatis spiritu, praebent famulatum, dirigentes nostrae considerationis intuitum, et attendentes quod nos, dum cardinalatus honore fungebamur, ecclesiam Sancti Petri ad Vincula in Urbe cum illi annexa ecclesia Sanctae Agnetis extra muros dictae Urbis, de licentia Sedis Apostolicae, eidem congregationi (cuius protectionem aliquandiu gessimus, et illius profectum salubrem quantum potuimus, procuravimus) concessimus; et multa, pro eiusdem ecclesiae Sancti Petri et aedificiorum eius reparatione et reædificatione, ac pro commoditate prioris et canonicorum inibi pro tempore divinis beneplacitis insistentium, etiam postquam ad Summi Apostolatus apicem fuimus, divina favente clementia,

assumpti, exposuimus, dignum existimamus illa congregationi et canonicis praefatis ipsiusque congregationis monasteriis, locis et personis concedere, per quae possint, ipso Salvatore eis semper assistente, gratum in eius beneplacitis exhibere famulatum.

§ 1. Sane cum, sicut accepimus, alias Nunc ordina-plura immunitates et diversa privilegia, legia dictae con-gratiae, favores et indulta spiritualia et gregationiscon- temporalia per diversos Romanos Pontifices, praedecessores nostros, praefatae congregationi illiusque monasteriis, locis, personis, bonis et rebus concessa fuerint, nos cupientes ut dilectus filius modernus et pro tempore existens prior generalis dictae congregationis et canonici praefati et eorum curae commissi eo potius possint Domino in eius beneplacitis famulari, quo cognoverint huiusmodi privilegia et immunitates, pro illorum subsistentia firmiori, etiam nostrae approbationis robore communiri; ac etiam prioris generalis et canonicorum ac congregationis huiusmodi commoditatibus et augmento statuique prospero et felici, quantum cum Deo possumus adiuvante, salubriter consulere; ipsosque generalem priorem et canonicos et congregationis huiusmodi singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes; ac omnia et singula monasteria, tam dictae congregationi quam beneficia monasteriis dictae congregationis unita, annexa, incorporata et possessa, ac quaecumque alia et singula privilegia, gratias, favores, immunitates, exemptiones et indulta, tam spiritualia quam temporalia, eidem congregationi ac illius monasteriis, locis et personis, sub quibuscumque tenoribus et per quoscumque Romanos Pon-

tifices, imperatores, reges, principes et quoscumque alios christifideles concessa, illorumque omnium tenores ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, eisdem praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad prioris generalis et canonicorum praedictorum vel alicuius alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et deliberatione certaque scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, literas omnes, ordinationes, constitutiones et consuetudines, quibus ipsa congregatio regitur et gubernatur, ac omnia et singula alia privilegia, gratias, favores, immunitates, exemptiones et indulta huiusmodi, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus et innovamus, ac perpetuae sirmitatis robur obtinere, atque omnia et singula inviolabiliter observari decernimus.

§ 2. Volumusque quidquid dubii in Eorumque dudictis privilegiis seu aliquo eorum pro bia ad favorem dictae congretempore emerserit, id, data verborum gationis interambiguitate et varia peritorum interpre- pretari iubet; tatione, in favorem dictae congregationis et locorum particularium eiusdem interpretari debere, et ubi ipsi in aliquibus redderentur dubii seu ancipites, secundum bonam aequitatem, ad favorem salutis animarum suarum, illa etiam largissime intelligantur et interpretentur, non autem secundum iuris rigorem aut doctorum opiniones vel subtilitates.

§ 3. Et cuiusvis particularis monasterii Cuiuscum. moseu loci tam uniti quam uniendi, prae-nasterii indulta sentis et futuri, dictae congregationis steria extendit; privilegia, concessiones, remissiones peccatorum et indulgentiae, quocumque nomine nuncupatae, immunitates et gratiae concedenda tam per Romanos Pontifices quam alios quoscumque, reges, duces, barones, principes, dominia et communitates, in omnibus et per omnia ipsi toti congregationi et aliis eius particularibus monasteriis esse communia et ad illa extendi, prout extendimus per praesentes.

§ 4. Insuper, etiam ultra praedicta pri-Et eiusdem ob- vilegia eidem congregationi, ut praefertur, gular unitatem concessa, hac perpetua et irrefragabili ubique servari constitutione, motu et scientia similibus sancimus quod omnes et singuli dictae congregationis canonici, Ordinem ipsum professi, praesentes et futuri, quamvis in diversis monasteriis sive locis pro tempore maneant, unum tamen corpus et una congregatio existant, ac sub una eademque lege atque observantiae regularis unitate morumque conformitate, eisdem constitutionibus, privilegiis, ordinationibus, consuetudinibus et statutis vivant, ipsaque congregatio, ab Apostolica Sede ultra centum annos instituta et merito totiens approbata, ab universis christifidelibus in reverentia et devotione habeatur.

ros eos esse declarat:

§ 5. Decernentes ut omnibus et singu-Canonicos ve- lis præeminentiis, etiam in publicis actibus ac privilegiis et gratiis, pro veris canonicis regularibus Ordinis et congregationis praedictorum habeantur et reputentur, prout hactenus fuerunt, auctoritate apostolica et ex certa scientia, tenore praesentium habemus et declaramus; mandamusque quorumcumque locorum dioecesanis ut eos pro talibus in dictis singulis publicis et aliis actibus censeri faciant ac etiam reputari. Nos enim eos, ut existentes veros et indubitatos canonicos regulares Ordinis praelibati, quibus a dicta Sede Apostolica scapulare, quod insigne claustralium est, gestandum super rocheto in praefatae congregationis primordiis, ex speciali munere et devotione, donatum extitit, omnibus et singulis præeminentiis, etiam in publicis actibus ac privilegiis et gratiis, quibus quicumque alii canonici potiuntur et gaudent, potiri et gaudere censemus.

Litur;

§ 6. Adiicientes praeterea, quod de ce-Privileg. et im- tero non solum praedictis præeminentiis, rum Ordin, haic privilegiis et gratiis decorentur, quibus gaudent in specie vel in genere universi alii canonici, verum etiam omnibus et singulis immunitatibus, favoribus, indultis

per nos vel per quoscumque praedecessores nostros Romanos Pontifices vel alias quomodolibet, seu Sedem praefatam, tam praefato Ordini canonicorum regularium Sancti Augustini, ac congregationi de Frisonaria, alias Lateranensis, Ordinibusque Eremitarum et Servorum Beatae Mariae, et aliis etiam earumdem congregationum et Ordinum membris et illorum personis, monasteriis et locis in genere concessis et pro tempore concedendis, quam etiam congregationi monacorum Sanctae Iustinae seu S. Benedicti Cassinen. et eius monasteriis, locis, membris et personis hactenus concessis, ac illorum Ordinibus et congregationibus, quibus per eamdem Sedem concessum extitit, dictae congregationis privilegiis posse gaudere, in omnibus et per omnia, absque ulla prorsus differentia, perinde ac si ea ipsi congregationi canonicorum regularium Sancti Salvatoris specialiter et nominatim concessa fuissent; quorum tenores hic pro sufficienter expressis haberi volumus, et non secus ac si praesentibus de verbo ad verbum inserta forent; et quae ad ipsam congregationem Sancti Salvatoris et eius moniales sive sorores ac personas oblatas et commissas utriusque sexus, quae sub illius congregationis cura sunt, in illis videlicet, quae ipsis coaptari possunt, extendi; ac illa eam pari modo cum praedictis comprendere volumus atque decernimus, cum ipsam congregationem Sancti Salvatoris censeamus, meritis et virtutibus suis, non minora promereri quam suprascriptas congregationes et Ordines; quos enim par labor coniungit, paria quoque privilegia coniungere debent. Cuius etiam congregationis Sancti Salvatoris monasteria omnia et loca praedicta et eorum praelati atque personae, quibuscumque eis ac aliis congregationibus et Ordinibus a Sede praedicta vel alias qualitercumque concessis, ac de iure seu consuetudine debitis iuribus, præeminentiis ac dignitatibus inconcusse gaudeant et utanet gratiis spiritualibus et temporalibus, tur, dummodo illa praemissis ac aliis dictae congregationis Sancti Salvatoris institutis et constitutionibus non obsistant.

§ 7. Et dictae congregationis capitulum Capitulo gene- generale, sive in eo vocem pro tempore rali dat facultat. statuta pro habentes, pro felici successu ipsius conregimine congregation s Sancti Salvatoris, statuta, congregation. finiendi et com- stitutiones et ordinationes ac omnia et singula, quae in spiritualibus et temporalibus ipsius congregationis et eius regularis disciplinae statum, observantiam, indemnitatem, et circa divini officii celebrationem, directionem et ordinationem (absque tamen ipsius Regulae in substantia vel in effectu variatione), interpretationem vel declarationem quoquomodo concernere potuerint, auctoritate praedicta instituendi, ordinandi, interpretandi et declarandi; ac ea, quae sic instituta, ordinata, interpretata vel declarata fuerint, in toto vel in parte, prout rerum vel temporum qualitas exegerit, tollendi, alterandi, modificandi, innovandi, corrigendi, emendandi, suspendendi et in melius commutandi, plenam et liberam in omnibus habeant facultatem. Ita tamen quod nullae ordinationes in uno capitulo generali decretae ullam vim et locum habere possint constitutionis, nisi duae saltem ex tribus partibus huiusmodi vocem in ipso capitulo habentium concurrerint, et hoc ordine fuerint per duo alia immediata capitula generalia sequentia comprobatae; quae sic ut comprobatae fuerint, censeantur mox apostolico robore commu-

§ 8. Nolumus tamen quod ad pecca-Peccat quisque tum, nisi contrafiat ex contemptu, aliquem obligent.

nitae. Quibus constitutionibus, decretis, ordinationibus, declarationibus et correctio-

nibus singuli de congregatione huiusmodi,

cuiuscumque dignitatis, status seu con-

ditionis existant, efficaciter parere omnino

§ 9. Et quotiens praelatus aliquis, mo-Quisque prae- nasterium, cui praefuerit, reformare, et ad tioni iuxta Or- ipsius congregationis observantiam reducere decreverit, reformationem ipsam, iuxta decreta, ordinationes et constitutiones huiusmodi, prout convenientius poterit, exequa-

§ 40. Capitulum autem generale nomi- Capituli gonenamus, quod in dicta congregatione sin- ral. correctioni gulis annis celebratur, in quo omnes ele- omnes subsint. ctiones prioris generalis et visitatorum ac abbatum, priorum, praepositorum et aliorum quorumcumque officialium monasteriorum et locorum dictae congregationis; necnon omnia alia statuta et ordinata, ut praemittitur, iunta ritus et constitutiones praefatas, eo ipso quibus de consensu ipsius capituli, seu eius definitorum in formam publicam redacta fuerint, eiusdem apostolici muniminis declaramus robore communiri. Huiusmodi ergo congregationis et capituli generalis dispositioni, ordinationi, reformationi et obedientiae, universa monasteria, prioratus, domus, conventus, loca, necnon res et bona cum suis membris, iuribus et pertinentiis quibuscumque, quae videlicet iustis modis hactenus eis oblata traditaque fuere et, dante Domino, applicari poterunt quomodolibet in futurum, ac eorum personae, tam clerici quam conversi et commissi, in dictis monasteriis, prioratibus et conventibus ac locis sive membris degentes pro tempore, cuiuscumque dignitatis, status aut conditionis fuerint, in omnibus subjecta perseverent.

§ 11. Universi vero praelati eiusdem Priori generali congregationis sub prioris generalis; et alii et eis ceteri ocanonici, conversi et commissi, sub prae-bediant. latorum, in quorum monast. aut aliis locis deputantur seu morantur, obedientiis vivant, et eas illis humiliter praestent.

§ 12. Et nulli praelatorum vel canoni- Ad Sedem Apocorum praedictorum ab institutis, ordina- eius licen. non tionibus, correctionibus et mandatis capi- appellent; tuli seu prioris generalis aut aliorum praelatorum ipsius congregationis, ad quemcumque, etiam ad nos et Sedem praedictam, nisi de speciali Summi Pontificis licentia, appellare liceat; appellationesque desuper pro tempore interpositae et inde secuta, l irrita habeantur.

dinis instit. in-

contrafacit

contemptu.

teneantur.

§ 13. Sed, cum contra aliquem praela-Sed contra 605 tum vel canonicum dictae congregationis stitutionum pro- civiliter aut criminaliter agi contigerit, secundum constitutiones et statuta praedicta, iuris communis apicibus, dilationibus, terminis et litium anfractibus omissis, procedatur.

trans valcant.

§ 14. Ac nullae ecclesiasticae personae Canonici aliis vel saeculares, quacumque auctoritate vel praelatis extra dignitate praeditae, etiamsi patriarchali vel serviant, nec ad cardinalatus honore praefulgeant, aliquem absque licentia, ex praelatis vel canonicis congregationis praedictae obsequiorum vel servitiorum propriorum, vel monasteriorum suorum, seu praetextu cuiusvis officii, etiam cappellanatus, ad eas divertere, vel alia quavis causa, etiam arctioris vitae Ordinis vel observantiae, a dicta congregatione educere, vel sponte venientes recipere et penes se retinere audeant, etiam auctoritate literarum apostolicarum, absque literis dimissoriis dictae congregationis seu prioris generalis et visitatorum eiusdem. Quod si recipientes praefati, intra tres dies postquam eis praesentes innotuerint, praelatum seu canonicum, extra ipsam congregationem existentem huiusmodi, eidem congregationi non restituerint cum effectu vel a se totaliter non abiecerint, excommunicationis sententia, una cum ipsis receptis, innodati existant eo ipso, a qua, nisi in mortis articulo aut a Sede praedicta, absolvi non possint.

gantur.

§ 15. Neque congregationis huiusmodi Praelati con- praelati, quarumcumque literarum apostogreg. fugitivos licarum praetextu, nisi illis praesentibus specialiter et expresse derogetur, ad recipiendum canonicos, qui alias ab eorum propriis monasteriis sive locis, absque suorum superiorum licentia, contumaciter recesserint, a quoquam queant quomodolibet

§ 16. Ut vero exeuntium ab eadem con-Habitum nemo, gregatione motibus occurramus, decerniquovis praetex- mus ut nemo ex ipsa ad aliquem aliorum ty, dimittat, et Ordinum, occasione etiam arctioris Regulae (ut praemissum est) transire, neve ad ali- | tinere, aut per censuram ecclesiasticam et

quam dignitatem seu administrationem ex-sae etiam in Cutra ipsam suam congregationem, sive profes- hit obstet. sus sive ad sacros Ordines promotus (quam rem professionis loco et esse et haberi statuimus), habitum dictae congregationis relinquere aut mutare nulla auctoritate possit, nisi missionem literasque a generali capitulo aut prioris generalis et visitatorum obtinuerit, quod tam de his qui hactenus exierint intelligi volumus, quam de his qui in posterum exituri sunt, etiamsi literas apostolicas obtinuerint. Ne vero protervis relinquatur litigandi repugnandive locus, si quis eorum exeuntium causam in Romana Curia super ea recommitti hactenus obtinuerit vel in posterum obtinebit, ubi ad inhibendum aut alia huiusmodi agendum itum fuerit, motu, scientia potestateque praedictis lites huiusmodi ad nos advocamus atque omnino extinguimus; statuentes aeque valere hoc decretum nostrum, ac si iudicum nomina atque alia omnia, quae supra memorata sunt, hic satis expressa essent, etiamsi sacri Palatii Apostolici causarum auditores existerent. Volumusque ut quicquid super hac re fiet aut factum sit, etiam si causam aut nos aut praedicta commiserit Sedes, pro infectis omnino haberi; irritum praeterea esse atque inane quicquid super his, apostolica sive alia quavis auctoritate, secus contigerit agi aut attentari.

§ 17. Generalis igitur prior et alii ab- Priores contra bates et priores dictae congregationis pro extra claus. vatempore existentes, seu ab eis deputati, gant procedere possint omnes et singulos dictae congregationis huiusmodi canonicos ab illa vagos et fugitivos, aut suis superioribus inobedientes et rebelles, et qui, non habita licentia, se alio transtulerint, vel aliquarum personarum quacumque dignitate, etiam cardinalatus honore fulgentium, servitiis in Romana Curia vel extra eam se adiecerint, vel ab eis literas familiaritatis aut cappellanatus obtinuerint, vel quocumque habitu induti fuerint, capere et in carceribus de-

alia iuris remedia, appellatione remota, etiam invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, ad solitam et debitam obedientiam compellere.

istam congreg.

verint.

- § 18. Nec quisquam personas, quae Venientes ad de iure communi Religionem ingredi non non impedian- prohibentur, ex sacculo fugientes et ad dictam congregationem venire affectantes, verberibus aut violentiis quibuslibet impedire aut prohibere, vel a monasteriis et locis congregationis eiusdem praesentibus vel futuris divertere, aut super hoc illis vel eos recipientibus iniuriam vel molestiam irrogare praesumant; contrafacientes vero praesentium notitiam habentes, vel qui ea ignoraverint, et, postquam ad eorum notitiam pervenerint, a praemissis iniuriis et violentiis non destiterint, excommunicationis sententiam ipso facto incurrant, a qua, praeterquam in mortis articulo constituti, nisi a Sede praefata, absolutionis beneficium nequeant obtinere.
- § 19. Statuimus similiter et ordinamus Ingr. cam pos- ut omnes, qui Religionem, locum vel Orctiorem Religio- dinem alium quemcumq., etiam arctiorem, nem ingredi vo- ingredi vovissent, tali voto non obstante, ad congregationem et Ordinem praedictos illorumque professionem libere et licite ingredi, et inibi recipi et admitti valeant; superque omnibus aliis votis (praefato Religionis dumtaxat excepto), cum illis et cum omnibus aliis ipsam congregationem Altissimo famulaturis ingredi volentibus, etiam dispensari possit; ac a quocumque excommunicationis vinculo, iniuncta eis, iuxta eorum facultates, restitutione et pocnitentia salutari, tamquam uni ex canonicis congregationis huiusmodi, absolutionis beneficium impendi, ita tamen quod, si ante professionis emissionem discesserint, in camdem excommunicationem ipso facto reincidant.

§ 20. Et quia forsan nonnulli congre-Miciteque Do- gationis et Ordinis huiusmodi habitum aspersonarum ha- sumentes, diversis personis, quae ignorari bentes priori-bus congrega- et non reperiri possent, in aliquibus retionis assignare bus seu bonis obnoxii essent, eisdem priori

generali, prioribus et eorum vices gerentibus concedimus ut ipsorum singuli, in locis sibi commissis, bona ipsa in pios usus libere et licite convertere possint, prout secundum Deum melius viderint expedire.

§ 21. Volumusque quod qui ex prac- choro interesfatis canonicis adeo monasteriorum suo- se aliqui excurum officiis occupati, ut in choro inter-recitatione toesse, et officium divinum vix sine labore cii. et taedio dicere, ac ipsa eis, ratione officiorum huiusmodi, incumbentia charitatis opera implere nequeant; et qui ad divinum huiusmodi officium dicendum adeo vel non docti, vel minus experti pro tempore existunt, dummodo in sacris non sint ordinibus constituti, licet professionem emiserint, tamen ad persolvendum totum divinum officium integrum minime teneantur; sed eorum praelati, habita suorum suppositorum consideratione, ultra officium B. Mariae Virginis, ad quod obligati remaneant, iuxta dispensationem eis creditam, si corum animabus expedire videbitur, aliquid dicendum iniungant, quod cum animi alacritate valeant adimplere.

- § 22. Practerea decernimus quod eius- Sacris initiari dem congregationis praesentes et futuri possint a quopossint omnes etiam sacros ordines, ad te et absque equos per corum superiores praesentati fuerint, a quocumque maluerint catholico antistite, gratiam et communionem Apostolicae Sedis habente, recipere; et huiusmodi antistitem in ipsius congregationis monasteriis et locis dumtaxat advocare; ipseque antistes canonicos dictae congregationis a suis superioribus sibi pro tempore praesentatos, apostolica auctoritate, absque alia licentia et contradictione dicecesani, et absque quod alias illi propterea praeiudicium generetur, nulla examinatione praemissa, statutis tamen a jure temporibus, absque ulla promissione aut obligatione ordinare, missas inibi celebrare, ecclesias, altaria et vasa consecrare, vestes benedicere, et alia pontificalia exer-
  - (1) Conc. Trid. sess. vii, cap. 11, De Reformat.

Bull. Rom. Vol. V.

re possint.

§ 25. Et ut canonicis praedictis omnis Definitores ca- vagandi adimatur occasio, definitoribus caet respect, go- pituli generalis, dumtaxat eiusdem conneraliset visita- gregationis, cum quibusvis personis desonis congrega- fectum natalium ex adulterio incestuoso tionis in non-nullis dispensa- et quovis alio genere nefario et illicito coitu provenientem patientibus; necnon generali et visitatoribus cum iis, qui ex quavis causa, praeterquam homicidii voluntarii, bigamiae, mutilationis membrorum irregulares forent, postquam congregationem ipsam ingressi et illam expresse professi fuerint, perpetuo dispensandi, ut, defectu et irregularitat, huiusmodi non obstantibus, ad quoscumque etiam sacros et presbyteratus ordines promoveri; et in illis, etiam in altaris minister, ministrare; et ad quaecumque officia, administrationes seu dignitates praedictae congregationis aut illius ecclesiarum, monasteriorum et locorum recipi et assumi; illaque gerere et exercere libere et licite et absque dispensatione dictae Sedis, quotiens opus fuerit, valeant, licentiam et facultatem similiter concedimus et etiam indulgemus. Similiter, quod praefatus prior generalis et alii abbates, priores et praelati dictae congregationis pro tempore existentes, valeant in omnibus casibus, in quibus de iure communi praelatis et canonicis dictae congregationis auctoritas sive licentia seu dispensatio ordinariorum (si ab eis exempti non essent) foret necessaria, cum eis auctoritate praefata dispensare, eisque dispensandi licentiam et auctoritatem concedere.

§ 24. Et praeterea ipsi priori generali poralia et cet. pro tempore existenti potestatem facimus benedicit. sacrandi benedicendique corporalia, vestes et ea quae sacris usibus necessaria sunt.

Sacerdotes an-

lebrant (1),

- § 25. Impartimur quoque ut huiusmodi te diem etc. co- congregationis sacerdotes, in itinere constituti, aut alia causa subsistente, ante diem et usque ad nonam inclusive, missam celebrare queant.
  - (1) Vide Concil. Trid., sess. xxII, Decret. De observandis et evitandis in celebratione Missae.

§ 26. Et altare portatile, in ipsorum Altarique portatile un valeitineratione cum debita reverentia et ho- ant. nore habere, et super eo, in locis tamen congruis et honestis, missas et alia divina officia celebrare, ac sacramenta ecclesiastica ibidem recipere.

§ 27. Et ubi generale seu in aliquo Celebr. cliam speciali loco interdictum fuerit, in eccle-possint tempore interd. etc. (1). siis suis ac in altari portatili praedictis, et aliis quibuscumque locis honestis huiusmodi, missas et alia divina officia celebrare. Quod si contingat civitates, terras vel loca, in quibus monasteria seu loca dictae congregationis consistunt, ecclesiastico supponi interdicto, ut congregationis praelati, canonici, conversi et commissi, novitii et cappellani, moniales sive sorores et obiatae seu commissae personae utriusque sexus, quarum curam in spiritualibus gerunt, necnon laici infra septa monasteriorum ipsorum seu locorum pro tempore habitantes, et procuratores et syndici et negotia gerentes monasteriorum, a praefatae congregationis canonicis ad id deputatis, ianuis clausis, interdictis exclusis et submissa voce, missas et alia divina officia audire, ac ecclesiastica sacramenta suscipere; ipsique canonici illa celebrare et ministrare; ac eos, cum decedere contigerit, in ecclesiis suis praefatis libere et licite sepelire possint et valeant, plenam licentiam concedimus et facultatem. Necnon praelatis, canonicis et personis congregationis huiusmodi, quocumque nomine censeantur, elargimur ne, propter participationem, etiam in divinis, cum excommunicatis, suspensis et interdictis a iure vel statutis ordinariorum, aliquam excommunicationis vel censurarum aut peccati maculam incurrant, nisi ipsi excommunicati essent specialiter denunciati.

§ 28. Priorique generali et visitatoribus ac singulis praelatis dictae congrega- gregation. postionis, et qui loco eorum constituuntur, sonis illius enpraesentes et futuri, qui nunc sunt et pro ca irregularita-

(1) Vide Concil. Trid., sess. xxv, cap. 12, De Regular.

tem et dispen-tempore erunt, concedimus ut cum canonicis, novitiis, conversis et commissis eiusdem congregationis dispensatione indigentibus, sive prinsquam intraverint congregationem et Ordinem huiusmodi, sive post; ac monialibus sive sororibus et oblatis seu commissis personis utrinsque sexus, quarum curam, ut pracmittitur, gerunt, in casibus quibus excesserint, et pro quibus excommunicationis vel interdicti aut suspensionis sententias, a iure vel ab homine generaliter promulgatas, incurrerint, et huiusmodi sententiis innodati, aut in locis generali vel speciali ecclesiastico suppositis interdicto, divina officia celebrantes vel suscipientes ordinem, sic ligati notam irregularitatis similiter incurrissent; et in omnibus aliis casibus, etiam ex causa cuiuscumque simoniae, qualitercumque, generaliter vel specialiter, Sedi praedictae reservatis (exceptis dumtaxat haereticorum, relapsorum, schismaticorum, deferentium prohibita ad infideles et literas apostol. falsificantium, quos omnino ad eamdem Sedem remitti volumus), absolutionis et dispensationis beneficium, iuxta casuum exigentiam, valeant impartiri; canonici vero et alii, quos pro tempore prior gener., visitatores et praelati praedicti in proprios habuerint confessores, eisdem priori generali, visitatoribus et praelatis, absolutionis et dispensationis huiusmodi beneficium etiam concedere possint.

§ 29. Et cum saepe contingat quod, ob Confitentesque singularem devotionem, quam nonnullae sibus omnibus personae ad canonicos dictae congregahic non exce- tionis gerunt, ad eosdem pro suarum salute animarum recurrant, eiusdem congregationis praelatis seu canonicis a suis superioribus ad audiend, huiusmodi personas ad ipsos accedentes audire; et personae ipsae eis, absque alia corum superiorum licentia, confiteri; necnon dictis prælatis seu canon. confess. huiusmodi audientibus, dictos confitentes, poenitentia et

ab omnibus et singulis peccatis Sedi pracdictae non reservatis, et a quibuscumque suspensionum, excommunicationum et interdicti sententiis aliisque ecclesiasticis censuris et poenis, quas a iure vel ab homine latas incurrisse quomodolibet constiterit, absolvere; et vota per eos pro tempore emissa, in omnibus et singulis casibus locorum ordinariis, etiam per synodales seu provinciales constitutiones, reservatis, in alia pietatis opera commutare, et desuper cum eisdem voventibus dispensare (exceptis tamen censuris, poenis, votis et casibus, super quibus esset Sedes praefata merito consulenda); et ipsis confitentibus ac aliis omnibus, qui ad praefatos canonicos ob huiusmodi devotionem recurrerint, Eucharistiae sacramentum ministrare libere possint. Mandantes expresse ordinariis ac rectoribus parochialium ecclesiarum, ne eorum parochianis, quod canonicis dictae congregationis non confiteantur, aliquo pacto prohibere seu persuadere praesumant, et nullatenus denegent ministrare huiusmodi confitentibus eisdem canonicis quaecumque ecclesiastica sacramenta, dummodo aliquod canonicum impedim, et rationabilis causa non subsistat.

§ 30. Cupientes etiam animarum ca- Confes. bis enonicorum praedictorum saluti salubriter ligunt, et absoconsulere, eis pariter concedimus ut li- nibus casib. obceat ipsis et cuilibet ipsorum, necnon conversis commissis et novitiis suis, ac monialibus sive sororibus et oblatis seu commissis personis praedictis utriusque sexus, praesentibus et futuris, semel in vita et mortis articulo, quemcumque presbyterum ex canonicis praefatae congregationis; in casu vero necessitatis, alium praesbyterum idoneum, tam saecularem quam cuiusvis alterius Ordinis regularem, in suum eligere consessorem, qui, confessionibus huiusmodi diligenter auditis, commissis per eos criminibus, delictis et peccatis, in omnibus et singulis, etiam satisfactione praeviis, quotiens opus fuerit, | Sedi Apostolicae reservatis casibus, de-

bitam absolutionem et plenariam omnium peccatorum suorum remissionem possint auctoritate nostra impendere, et poenitentiam iniungere salutarem. Ita tamen quod quilibet ex confitentibus huiusmodi, postquam congregationem ipsam fuerit ingressus, et antequam ad articulum mortis deveniat, teneatur (si clericus vel presbyter fuerit) septem psalmos poenitentiales; si vero conversus vel commissus fuerit, vel alia persona ex praedictis utriusque sexus, quae ipsos psalmos poenitentiales legere nesciret, quinquagies Orationem Dominicam et totidem Salutationem Beatae Virginis, singulis septimanis, per unum annum dumtaxat, pro conservatione status Romanae Ecclesiae (legitimo tamen cessante impedimento) dicere; et omittentes, alia vice supplere teneantur, ac possint quinquaginta vicibus dictos septem psalmos poenitentiales, communiter vel divisim, huiusmodi debitum in integrum satisfacere: et si interim aliquem, post incoeptam et non perfectam poenitentiam huiusmodi, ab hac luce migrare contingat, ipse nihilominus plenariam remissionem consequatur. dummodo intentionis fuerit illam, si supervixisset, perficiendi.

sequuntur.

§ 31. Concedimus praeterea canonicis, Indulgen, hie conversis, commissis et novitiis, ac monialibus sive sororibus, et oblatis seu commissis personis utriusque sexus praedictis, praesentibus et futuris, qui in diebus, in quibus stationes in nonnullis, tam intra quam extra almam Urbem, ecclesiis consistentibus existunt, quinque altaria ecclesiarum, monasteriorum seu locorum suorum, in quibus tunc eos moram trahere contigerit, devote visitaverint, et psalmum David Miserere mei, videlicet illum scientes; alii vero, quinquies Orationem Dominicam et totidem Salutationem Angelicam, coram quinque altaribus huiusmodi, pro felici statu sanctae Romanae Ecclesiae dixerint, easdem concedimus indulgentias, perinde ac si dicti canonici, conversi, commissi, novitii, moniales et personae per- et 15. De Regular.

sonaliter ecclesias Urbis praefatae et extra visitassent; et in defectu altarium, alia pia et devota loca ad visitationem huiusmodi et alia praemissa faciendum eligere possint, ctiamsi eos extra monasteria et loca huiusmodi esse contigerit.

§ 32. Volumus insuper, quod dictae con- Legatorum Segregationis praelati vel canonici literas Se- mandata, praedis praedictae, aut ipsius legatorum seu ter congr. condelegatorum, super administranda institia, equi non coexecutione facienda, visitatione seu corre-guntur (1). ctione exercenda, aut pro colligendis pecuniis, aut pro denuntiatione sententiarum interdicti et excommunicationis, aut pro recipienda cura monialium seu religiosorum quorumcumque, aut alio quovis negotio peragendo, ac pro tempore impetratas et directas, acceptare, et in illis contenta exequi, et iuramentum de calumnia vel veritate dicenda subire', aut testimonium perhibere, seu extra suas civitatem et dioecesim trahi ad quaevis concilia provincialia et synodalia aut congregationes (quovis nomine censeantur) ecclesiasticarum vel laicarum personarum, cuiuscumque dignitatis aut status existant, etiam apostolica auctoritate indicta, praeterquam ad ipsius congregationis capitulum generale celebrandum, aut alias, iuxta eorum ordinationes, ire vel mittere, aut processionibus publicis aut funeralibus interesse inviti minime teneantur. Sed neque, ipsis invitis, in corum locis et monasteriis, per aliquos episcopos vel eorum ordinarios aut alias quascumque personas, sub excommunicationis poena, quam ipso facto contrafacientes incurrant, missae et alia divina officia, neque mortuorum officium, etiam si apud eos corpora defunctorum sepeliri contingat, quoquomodo celebrentur, ordines conferantur vel agitentur causae civiles vel criminales, processiones convocentur, aut synodus, conventus seu quaevis congregationes, tam ecclesiasticarum quam laicarum personarum, fiant; immo quod neque ipsi episcopi seu ordi-

(1) Vide Concil. Trid., sess. xxv, cap. 11, 12

narii et alii quicumque ad huiusmodi loca accedere, seu in ipsis immorari, ipsis canonicis, ut praemittitur, invitis, ullo modo praesumant. Inhibentes multo magis quod, ut huiusmodi congregationis loca, ad usum, hospitium, habitationem, detentionem et incarcerationem ecclesiasticarum et laicarum personarum deputentur, adstringi seu cogi aliquo modo possint. Testimonia vero praelatorum, canonicorum, conversorum, commissorum et novitiorum dictae congregationis, in causis ipsorum civilibus et criminalibus, in iudicio et extra, legitima seu iuridica sint.

§ 33. Praeterea, ne congregation, ipsam Exemptio con- et illius canonicos, per locorum ordinarios, gregation, a superioritate or- quavis occasione vel causa, et praesertim dinariorum et in locis ubi est cu- ratione ecclesiarum parochialium seu aliora animarum. rum locorum dictae congregationis pro tempore, quibus animarum cura imminet, molestari contingat, et huiusmodi praetextu in congregationem et canonicos praedictos aliquam superioritatem seu dominium habere praetendant; ipsis quoque concedimus et indulgemus ut, in parochialibus ecclesiis huiusmodi, possit congregatio ipsa seu ipsius canonici, per se aut presbyteros saeculares aut cuiuslibet alterius Ordinis (alias tamen habiles et idoneos), ad ipsorum nutum deputandos et amovibiles, animarum curam praedictorum parochianorum, ecclesiarum parochialium huiusmodi libere et licite exercere; quodque ipsi cappellani, dum curam huiusmodi gerent, ea libertate atque exemptione fungantur et ubique fruantur, ac si ex canonicis congregationis et Ordinis praedictorum existerent.

§ 54. Sepulturam quoque in locis, coe-Mortuos in ec- moteriis et ecclesiis dictae congregationis pelire valeant. concedimus, et eam liberam esse decernimus, ita quod devotioni et extremae voluntati eorum, qui in locis huiusmodi sepeliri voluerint, nullus obsistat, salva tamen iustitia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora sumuntur.

> § 55. Et ut dictae congregationis canonici divinis beneplacitis quictius et libe

quisitorum et a-

An. C. 1512

rius insistant, eosdem congregationem et Exemptio a iuillius generalem priorem, visitatores et alios perioritate epipraelatos ac canonicos, conversos, com-scoporum, inmissos, novitios, moniales sive sorores et liorum omnium. oblatas seu commissas personas praedictas utriusque sexus, ac cappellanos etiam curam habentes animarum; necnon familiares et servitores ipsorum, nunc et pro tempore existentes, ac ipsius congregationis monasteria, prioratus et loca, etiam quae in posterum eidem congregationi quandocumque uniri et incorporari, seu subiici vel alias quomodolibet aggregari contigerit; ac omnia et singula dictorum monasteriorum, prioratuum et locorum praesentium et futurorum ecclesias, cappellas (etiam si ipsis cura immineat), oratoria, manualia, membra, castra, fortalitia et aedificia, villas, grangias, vineas, oliveta, hortos, sylvas, nemora, prata, pascua, piscationes, molendina, aquas, aquarum decursus, iura, iurisdictiones, praedia, possessiones et bona quaecumque, quae in praesenti sunt et in futurum erunt dictae congregationis, et quae omnia et singula per corum vocabula, confines, valores, qualitates et quantitates hic haberi volumus pro sufficienter expressis, a quorumcumque legatorum, etiam de latere, et subdelegatorum, necnon nunciorum dictae Sedis, ac vicariorum, rectorum, quorumcumque officialium Romanae Ecclesiae, necnon patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, administratorum, electorum et aliorum quorumcumque iudicum ordinariorum, etiam inquisitorum haereticae pravitatis, quavis auctoritate et potestate, dominio, visitatione, reformatione, correctione et inquisitione, ita quod in dictam congregationem vel eius singulares personas seu benefactores, occasione beneficiorum eiusdem collatorum ab eis, aut, quia subditi eorum, cum eisdem canonicis conversentur, seu ab ipsis recipiant absolutionis et Eucharistiae sacramentum; necnon monasteria, prioratus, loca et personas in eis degentes, ratione delicti, excessus seu contractus aut rei de qua agitur, ubicum-

que ineatur contractus, committatur delictum aut res ipsa consistat, excommunicationis, suspensionis et interdicti aut alias quasvis sententias, nisi de speciali Sedis praedictae commissione, quomodolibet, directe proferre ant promulgare non possint, prorsus eximimus et totaliter liberamus. Eague et eorum quodlibet, in ius et proprietatem B. Petri ac sanctae Sedis et sub eorum speciali protectione atque nostra suscipimus, ita quod de cetero dicta congregatio, cum monasteriis, membris et ecclesiis, locis, personis et iuribus suis suprascriptis et aliis quibuscumque, eidem Sedi immediate subjecta existant, et esse censeantur.

§ 36. Quod si legati, subdelegati aut ordi-Poenae contra narii seu aliae personae praedictae, contra nem impedien- exemptionem et liberationem nostras praedictas, quicquam attentare quomodocumque praesumpserint, ac requisiti vigore praesentium per ipsius congregationis praelatos vel canonicos, infra tres dies a die requisitionis huiusmodi non destiterint, excommunicationis sententiae ipso facto noverint se subiectos; et nihilominus, quod aliter actum fuerit, eo ipso sit irritum et inanc nulliusque roboris vel momenti. Decernentes ex nunc, omnes et singulos processus, ac excommunicationis seu suspensionis et interdicti sententias, censuras et poenas, quas et quicquid contra congregationem seu illius canonicos, personas, monasteria, ecclesias et loca huiusmodi haberi et fieri contigerit, seu etiam promulgari, irritos et inanes nulliusque roboris vel momenti esse, ac pro nullis et infectis haberi debere, etiam exemptione congregationis huiusmodi, quam tamquam notoriam et manifestam haberi volumus, non aliter allegata, seu aliter de ca mentione facta.

exigentes

§ 37. Nulli quoque reges, principes, Et contra prin- duces, marchiones, barones, milites, noquoscumq. da- biles, laici, communitates, universitates, tium ponentes, aut imposita magistratus, rectores et officiales civitatum, terrarum, castrorum et dioccesum quarumcumque, monasteriis, prioratibus, locis, I sexus et illorum ecclesias, monasteria et

cappellis, ecclesiis, manualibus, grangus, possessionibus et bonis, necnon praelatis et canonicis, monialibus sive sororibus ac personis ipsius congregationis gabellas, talias, datia, collectas, etiam pro pontium refectionibus aut viarum reparationibus, aliave onera seu gravamina inferre, indicere vel imponere, aut indicta et imposita exigere, sub excommunicationis et maledictionis aeternae poenis, quas principes, duces, marchiones, barones, milites, laici, communitates, universitates, magistratus, rectores et officiales praedicti (nisi, praesentium habita notitia, prorsus destiterint) ipso facto incurrant, audeant vel praesumant.

§ 38. Nec aliquid ex dictae congrega- Exemptio ditionis et earum monialium sive sororum ctae congregamonasteriis, prioratibus, grangiis, mem-tione decimabris, manualibus et locis praedictis, ad dan-rum, etiam solvi dum seu solvendum aliquam canonicam portionem, sive decimas, aut quicquam aliud, quod eorum loco solvi consueverit, archiepiscopis, episcopis, capitulis, parochiis, collegiis, universitatibus, communitatibus et fabricis et aliis quibuscumque personis, de jure vel de consuetudine aut statutis vel privilegiis quibuscumque, ex quacumque causa hactenus ab eis forsan debita, scu quae deberi praetenderetur quomodolibet in futurum, etiam de relictis, donatis et legatis tam in ultimis voluntatibus, quam etiam inter vivos, seu alias, quacumque occasione concessis et concedendis, ctiam si forte, per nos vel Sedem praedictam, de legatis pie dispositis et relictis in genere vel in specie, decima vel alia portio seu quota alteri piae vel non piae rei, ex quavis causa hactenus, et praesertim ecclesiae S. Petronii civitatis nostrae Bononiensis concessa fuissent aut in futurum concedi seu solvi aut dari, mandari contigerit, quomodolibet teneantur; decernentes congregationem et canonicos huiusmodi ac moniales sive sorores et praedictas personas oblatas utriusque

loca et eis legata atque relicta aut alias l in eorum favorem disposita, in concessionibus et mandatis huiusmodi includi seu comprehendi non debere.

desup. congre-

§ 59. Districtius inhibentes ordinariis Poenae contra locorum, sub interdicti ecclesiae ingressus gationem mole- et suspensionis a divinis ac regiminis; et administrationis ecclesiarum suarum, rectoribus vero parochialium ecclesiarum et quibusvis aliis personis, sub excommunicationis latae sententiae et privationis earumdem parochialium ecclesiarum ac omnium aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, quae obtinent, necnon inhabilitationis ad illa et alia in posterum obtinenda, poenis, quas scienter contrafacientes ipso facto incurrant, ne Ordinem et congregationem Sancti Salvatoris canonicorum regularium huiusmodi, ac illius canonicos, ecclesias, monasteria et loca praedicta ac moniales sive sorores et oblatas personas praedictas utriusque sexus, praeter et contra tenorem ac formam huius praesentis nostri indulti et aliarum concessionum, ut praemittitur, congregationi Sancti Salvatoris praedictorum canonicorum regularium, seu ecclesiis, monasteriis et membris ac locis suis, monialibus sive sororibus et oblatis personis praedictis factarum, quoquomodo inquietare; nec cos, aut testamentorum et ultimarum voluntatum executores, aut testantium hacredes seu quoscumque alios directe vel indirecte ad solutionem alicuius quartae parochialis seu canonicae vel alterius portionis sive oneris compellere quoquomodo, ut pracfertur, praesumant. Sed ipsa monasteria, prioratus, loca, manualia, grangiae, possessiones et bona, ac praelati, canonici, moniales sive sorores et oblatae personae congregationis eiusdem Sancti Salvatoris ab omni impositione, exactione, collecta, decima, charitativo subsidio aut alio quocumque reali ac personali vel mixto onere vel gravamine, quovis nomine censeatur, per nos etiam et successores nostros Ro-

necnon omnibus censibus, redditibus et solutionibus, ratione subiectionis aut visitationis, quocumque iure, quibuscumque ordinariis, capitulis, collegiis, congregationibus, universitatibus aut aliis quibuscumque personis hactenus debitis, quae nos eisdem congregationi et canonicis, de apostolicae potestatis plenitudine, gratiose remittimus, et in futurum debendis, illorumque solutione et praestatione sint, esseque debeant libera penitus et exempta atque immunia; ita quod ad illorum praestationem vel solutionem, per quoscumque et quarumvis etiam apostolicarum literarum vigore, cogi aut desuper inquietari nequeant.

§ 40. Similiter, ut ad praestationem Exemptioaproprocurationum legatorum seu nunciorum curatoribus ledictae Sedis, seu ad solutionem etiam de-ciorum Sedis Acimarum, quas Papales appellant, et quas cimarum papa-Sedes praedicta, pro christianae fidei de-lium. fensione aut aliis imminentibus persaepe necessitatibus, imponit, minime teneantur; dictosque canonicos, moniales sive sorores et oblatas personas ad hoc minime obligatos declaramus, etiam si per quoscumque exemptos persolvi mandarentur, cum quibusvis derogatoriis et fortioribus clausulis; nec eos, ab eorum solutione cessando, censuras et poenas incurrere, nisi praesentibus de verbo ad verbum et earum toto tenore inserto, et non per generales clausulas, specialiter et expresse derogetur, et de ipsis omnimoda et individua mentio fiat. Nullusque ab eisdem, de quibuscumque possessionibus ubilibet constitutis, quae in praesenti sunt vel in futurum erunt monasteriorum, prioratuum et bonorum dictae congregationis Sancti Salvatoris, ac monialium sive sororum et oblatarum personarum huiusmodi utriusque sexus, quae illius praelati, canonici, moniales sive sorores et dictae personae oblatae colunt seu coli faciunt, et in futurum colent seu coli facient, ex hortis, virgultis, piscationibus vel de nutrimentis manos Pontifices pro tempore indictis; | animalium primitias, decimas, quartesia

aut quocumque nomine nuncupata, alia iura exigere vel extorquere praesumat, nec ipsi illa cuiquam solvere sint adstricti.

acquirendi.

§ 41. Praeterea, quascumque posses-Privileg. que-siones, bona, iura et iurisdictiones ad ipsa steria et bona monasteria, loca, ecclesias, cappellas, oraacquisita paci- toria et hospitalia tam praesentia et futura et alia de novo ipsius congregationis et eius monialium sive sororum seu oblatarum personarum, in quibuscumque mundi partibus constituta et pertinentia, quarum nomina et cognomina hic haberi volumus pro expressis, quae in praesentiarum canonici, moniales sive sorores et oblatae personae utriusque sexus huiusmodi congregationis iuste et canonice possident, et in futurum, Pontificum concessione, largitione regum vel principum, oblatione fidelium vel aliis iustis modis, praestante Domino, poterunt adipisci, ipsis monasteriis, cappellis et oratoriis, hospitalibus, praesentibus et futuris, firma, rata et illibata servari volumus: decernentes ut nulli omnino hominum liceat praefata monasteria sive loca, ut praefertur, exempta, res et bona mobilia et immobilia, possessiones, domos, molendina, aquas, piscarias, iura, iurisdictiones temere perturbare, aut illa et illorum aliquod auferre, vel ablata retinere, occupare seu quibuslibet vexationibus fatigare. Quod si aliqua ecclesiastica saecularisve persona, cuiuscumque gradus vel conditionis existat, etiam si pontificali dignitate praefulgeat, contra hoc nostrae exemptionis, liberationis, decreti, concessionis, defensionis, conservationis et libertatis indultum venire, dicta bona, iura, iurisdictiones, exemptiones et indulta, vel aliquid eorum violando, occupando, turbando vel diminuendo, seu indebite fatigare praesumpserint, nec, facta ei notitia de huiusmodi nostro indulto, infra tres dies se correxerit, aut idoneam cautionem de satisfaciendo praestiterit, excommunicationis sententiam ipso facto incurrat, a qua, nisi dicta satisfactione praestita, praeterquam in articulo mortis,

ct tunc de satisfaciendo per se, si supervixerit, aut per suos vel successores idoneos, praestita cautione, nequeat absolutionis beneficium obtinere. Volumus autem quod praefatae congregationis et eius monialium sive sororum ac oblatarum personarum utriusque sexus monasteria et loca haereditates, legata et fideicommissa per medias personas canonicorum, monialium sive sororum et oblatarum personarum huiusmodi, aut alias qualitercumque ad ca delata bona mobilia et immobilia, in quibuscumque civitatibus et locis, quovis titulo acquirere; ipsique canonici, moniales sive sorores et personae illae pro se et corum monasteriis petere et exigere possint, undecumque vel qualitercumque eis debeantur, et quae petendi et exigendi (si in saeculo remansissent) ius haberent.

§ 12. Et contra praefatae congrega- Prescriptio 60 tionis ac illius monialium sive sororum annoru, tantum currit cont. conmonasteria, loca, personas et bona, tam gregationem iin praeteritis quam in futuris, aliqua non currat praescriptio nisi post lapsum sexaginta annorum.

§ 43. Utque circa utilitatem et com- Facultas conmodum monasteriorum ecclesiarum et enandi bona. locorum suorum huiusmodi ac illorum iurium magis intendere valeant, capitulo generali congregationis praedictae, ac illius pro tempore priori generali, cum visitatoribus, per praesentes impartimur auctoritatem concedendi abbatibus, prioribus, praepositis et capitulis ecclesiarum, monasteriorum et locorum suorum ac praefatarum monialium sive sororum, quarum curam gerunt, licentiam permutandi seu alienandi, quotiens opus fuerit, vel in emphyteusim vel libellum et affictum, perpetuo vel ad tempus, quibusvis personis, etiam saecularibus, pro condecenti annuo canone seu censu, quaecumque bona immobilia congregationis praedictae ac illius monasteriorum, ecclesiarum et locorum seu praedictarum monialium sive sororum, pro ipsorum tamen evidenti utilitate.

§ 44. Concedimus insuper, motu, scien-Facultas alia tia et potestate praedictis, ut omnia et loca suscipion- quaecumque loca, ecclesias, etiam parochiales et cuiuscumque Ordinis sint aut conditionis, congregationi et canonicis praedictis per quoscumque oblata, apprehendere et capere possint harum nostrarum vigore, et absque alia Sedis praedictae concessione.

§ 45. Necnon priori generali, visitato-Facultus paci- ribus et aliis abbatibus, prioribus et praescendi in loco-rum sus reptio- latis praefatis aut aliis, per congregationem huiusmodi ad id pro tempore deputatis, in unionibus, annexionibus, incorporationibus et reformationibus seu receptionibus monasteriorum, prioratuum vel aliorum beneficiorum ecclesiasticorum pro ipsa congregatione faciendis, cum praelatis et personis monasteria seu beneficia huiusmodi per eos obtenta, in congregationis huiusmodi seu alicuius illius particularis monasterii commodum dimittere volentibus, conventiones et pacta (quae illicita et, quando apostolica confirmatione carerent, expresse prohibita censerentur) inire; ac monasteria, prioratus et alia beneficia quaccumque, quae hactenus, conditionibus et pactis huiusmodi intervenientibus, acquisierint, retinere; ipsaque conventiones et pacta observare, absque eo quod aliquam propterea simoniae labem incurrant, libere et licite valeant.

reg ntur.

§ 46. Monasteria autem et prioratus, Monasterra con- quae nunc sunt et pro tempore erunt, gregationis per etiam unita praefatae congregationi, per praelatos dumtaxat eiusdem congregationis regantur et gubernentur; et quotiens illa ubicumque, etiam apud Sedem praedictam, et qualitercumq. vacare contigerit, etiam si speciales vel generales de illorum provisionibus seu dispositionibus per dictam Sedem reservationes factae fuerint, generale capitulum, si tunc celebretur, alioquin generalis prior et visitatores, illos, ex eiusdem congregationis canonicis praesentibus et futuris, etiam defectum natalium ex quibusvis personis patientes,

guos ad id idoneos fore crediderint, in praelatos tunc vacantium monasteriorum et prioratuum huiusmodi, alias secundum consuetudines, constitutiones, ordinationes et statuta praedictae congregationis cligere seu nominare, et, ad eorum nutum et beneplacitum, taliter electos seu nominatos a regimine et administratione dictorum monasteriorum et prioratuum, quibus tunc praefuerint, et quae tunc propterea vacare censeantur, absolvere et amovere; praefatique sic electi et nominati, absque alicuius dictae Sedis vel alterius provisionis seu dispensationis adminiculo, etiam praeter hoc, quod eis benedictionis munus impendatur, ipsis monasteriis et prioratibus, ad quae sic electi vel nominati fuerint, præesse, et illa in spiritualibus et temporalibus regere et gubernare, et omnes actus ibidem exercere et insignia deferre, ac si munus huiusmodi suscepissent. Et si continget ut unus sic electus et nominatus aliqua legitima causa abesset a monasterio et prioratu, cui fuerit deputatus, ordinamus quod alteri, eius durante absentia, commissa huiusmodi administratione in spiritualibus et temporalibus, iuxta eorum constitutiones et statuta, praefato ipsi absenti, si fuerit opportunum, praefatæ congregationis aliud monasterium in spiritualibus et temporalibus, auctoritate etiam apostolica, regendum et gubernandum, dictum capitulum seu pro tempore prior generalis cam visitatoribus committere possit et valeat. Nec propterea ex monasteriis ipsis unum alteri censeatur esse subjectum, sed, eis in pristina sua libertate manentibus, ea necessitudinis adminiculo copulata, sub felici dictae congregationis regimine, sibi uniformi regularis observantiae gressu invicem suffragentur. Nihil igitur ex dictis monasteriis vel prioratibus aut aliis dictae congregationis locis, per quascumque literas apostolicas, etiam motu simili et cum reservationibus ac quibuscumque derogatoriis, per quas effectus praesentium quo-

modolibet impediri vel differii possit, clausulis concessas hactenus et in posterum concedendas, per aliquem de dicta congregatione vel extra eam, cuiuscumque status, gradus, ordinis seu conditionis, etiamsi cardinalatus honore aut pontificali vel alia quavis dignitate praefulgeat, in titulum seu commendam aut administrationem vel alias obtineri, seu sibi super alicuius illorum fractibus, redditibus et proventibus, aliqua pensio reservari, concedi vel assignari, seu ius sibi desuper acquiri; vel aliquis contra praesentium tenorem, quovis quaesito colore, etiam praetextu quorumcumque conventorum seu pactorum, tamquam simoniacorum, quempiam de dicta congregatione super aliquo ex monasteriis, prioratibus et locis praedictis, ratione tituli sive commendae vel administrationis aut pensionis huiusmodi vel alias, impetere seu molestare valeat. Nullaque deinceps ex beneficiis ecclesiasticis, cum cura vel sine cura, ad collationem vel provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem abbatum vel priorum ac conventuum, monasteriorum et aliorum locorum dictae congregationis, communiter vel divisim, pro tempore pertinentibus, etiam qualitercumque beneficia ipsa et ubicumque, praeterquam apud Sedem praedictam, vacare contigerit, dummodo dispositioni apostolicae generaliter reservata non fuerint, sub gratiis et expectativis et provisionibus seu aliis dispositionibus dictae Sedis, facultatibus seu indultis de conferendis beneficiis ecclesiasticis, vacantibus vel vacaturis, quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, dignitatis, ordinis vel conditionis fuerint, aut quavis etiam dignitate pontificali praefulgeant, ab cadem Sede quomodolibet concessis et in antea concedendis quomodolibet, cadant seu comprehendantur; sed ipsorum beneficiorum collatio, provisio, praesentatio seu electio et dispositio, illorum occurrente vacatione, praemissis non

ventus praefatos libere et absque aliquo, etiam praefatae Sedis, praeventionis impedimento, pertineant et spectent; ac beneficiis ipsis nullus alius quam abbates seu priores et conventus praedicti, quarumcumque facultatum et indultorum sibi a Sede vel legatis praefatis qualitercumque et sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, etiam motu simili concessorum et concedendorum vigore vel praetextu, disponere valeat quoquomodo; ac omnes et singulae gratiae, expectativae et acceptationes, provisiones, dispositiones, collationes et literae Sedis praedictae et illius legatorum huiusmodi, facultatesque et indulta super collationibus beneficiorum ecclesiasticorum vacantium seu vacaturorum quibusvis, etiam, ut praefertur, qualificatis personis et cum praedietis clausulis pro tempore concessa, processusque desuper pro tempore habiti, etiam excommunicationis, suspensionis et interdicti aliasque ecclesiasticas sententias, censuras et poenas in se continentes, quoad beneficia, ad collationem, provisionem, praesentationem, electionem aut aliam dispositionem abbatum et priorum ac conventuum praedictorum respective spectantia huiusmodi, ac totum id, quicquid in contrarium a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, omni prorsus careant firmitate. Sed neque per quascumque revocationes, cassationes seu annullationes quarumeumque unionum, annexionum, incorporationum et appropriationum de quibusvis monasteriis, prioratibus, ecclesiis sive locis ecclesiasticis, per nos seu successores nostros Romanos Pontifices aut eorum aliquem, in genere vel in specie, sub quibusvis verborum formis vel expressionibus de cetero forsan faciendis, nullum dictae congregationi, super unionibus, incorporationibus, appropriationibus et innovationibus quorumcumque monasteriorum, ecclesiarum, prioratuum aut aliorum beneficiorum ecobstantibus, ad abbates et priores et con- | clesiasticorum, per nos et Sedem praedictam congregationi vel in eius savorem saciendis, praeiudicium inferatur; sed illae omnes, etiam post revocationes, cassaliones et annullationes praedictas, in suo robore inconcussae persistant in omnibus et per omnia, ac si, quoad eas et ipsarum singulas, aliqua revocatio, annullatio et cassatio nullatenus emanassent, nisi dum et quando ipsae super unionibus, concessionibus et appropriationibus seu donationibus confectae literae, in revocationum, cassationum et annullationum literis, constitutionibus et ordinationibus huiusmodi de verbo ad verbum insererentur, ac in eis specialis, expressa et individua de ipsis monasteriis et locis ac congregatione mentio fieret; necnon irritum et inane totum et quicquid in contrarium, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

An. C. 1312

§ 47. Necnon quod deinceps per quas-Clausulae hu- cumque revocatorias seu alias apostolicas concess. prie concessiones vel literas, quibuscumque verborum formis aut tenoribus vel clausulis derogatoriis, etiam si illae motu et scientia similibus emanaverint, nulla ex praedictis concessis, et quae eidem congregationi pro tempore concedentur, exemptionibus, immunitatibus, gratiis, indultis, privilegiis et concessionibus quomodolibet revocari, cassari vel annullari, seu ipsis vel ipsorum, seu quibusvis in eis contentis particulis et clausulis derogari valeat, nisi, in derogatoriis vel aliis literis seu cassationibus huiusmodi, illa vel illae ex literis quae revocari aut cassari seu annullari viderentur, aut cui vel quibus derogari appareret, eorumque totus tenor de verbo ad verbum integre inscrerentur, et de omnibus et singulis congregationis huiusmodi monasteriis nominatim specifica mentio fiat, ac in eisdem revocatoriis, cassatoriis vel aliis literis manifeste et expresse appareat quod Romanus Pontifex privilegiis, indultis et literis, de quibus tunc actum fuerit, voluerit specialiter derogare vel illa revocare aut cassare seu annullare; et tunc demum urgens, sufficiens et rationabilis, per quam l

derogatio, revocatio, cassatio vel annullatio ipsa merito fieri debeat, causa exprimatur, alias derogationes, revocationes, cassationes, irritationes et annullationes et quaecumque exinde subsecuta nullius sint roboris vel momenti, ipsis concessis literis, privilegiis, indultis, gratiis, exemptionibus et libertatibus in suo pristino, plenario atque integro robore duraturis.

§ 48. Et si quando per aliquem aut Decretamirriplures actus contra ea aut ipsorum ali-tans. quod a quocumque, cuiuscumque conditionis, dignitatis, gradus aut status fuerit, ex negligentia vel ignorantia praesentium, quibus haec conceduntur, aut alia quavis causa, scienter vel ignoranter attentari vel pro tempore observari contingat, nullum tamen propterea exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, gratiis, indultis et privilegiis huiusmodi praeiudicium generetur, sed ea omnia et singula in suis robore et firmitate permaneant.

§ 49. Praeterea statuimus et decerni- Publicatio humus quod universae et singulae personae ius bullae de-mandatur una in dignitate ecclesiastica ubilibet consti- cum eius obtutae et alias de iure communi habiles et idoneæ ad causas audiendas, cum aliquae ex eisdem personis, pro parte eiusdem congregationis Sancti Salvatoris seu prioris generalis aut aliorum ex congregatione huiusmodi, ad quos spectabit, fuerint requisitae, per se vel alium seu alios, praemissa, ubi et quando opus fuerit, publicare, ac eidem congregationi et canonicis, illorumque ecclesiis et monasteriis, membris locisque praedictis, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistant, ac faciant congregationem ipsam illiusque canonicos, moniales sive sorores et personas ac eorum monasteria, loca et bona quaecumque pacifica possessione vel quasi privilegiorum et concessionum huiusmodi libere gaudere, et non permittant eos seu testamentorum executores et haeredes praedictos, contra illorum tenores, per ordinarios et rectores parochialium ecclesiarum praedictos seu alios quoscumque, in-

debite molestari, aut eis gravamina, iniurias atque damna inferri seu quomodolibet irrogari; quinimmo dictae congregationi ac illius canonicis praedictis, in quibuscumque casibus seu causis, tam ecclesiasticis quam profanis, per eos coram dictis personis, contra quascumque alias personas, cuiuscumque qualitatis, conditionis, gradus, ordinis, dignitatis, nobilitatis, præeminentiae et status fuerint, etiam quacumque mundana vel ecclesiastica aut patriarchali praefulgeant dignitate seu exemptione, monendis, summarie et de plano ac sine strepitu ac figura iudicii, sola facti veritate inspecta, auctoritate apostolica ministrent iustitiae complementum, denuntientque palam et publice omnes et singulos excommunicatos, quos eis constiterit censuras et alias poenas incurrisse, ac faciant cos ab omnibus arctius evitari, et ubique pro excommunicatis, suspensis et interdictis nuntiari; et legitimis desuper factis processibus, illos, quotiens opus fuerit, iteratis vicibus aggravent sen aggravari procurent, contradictores quoslibet per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad praemissa seu aliquod eorum, si opus fuerit, auxilio brachii saccularis, super quibus omnibus eis facultatem concedimus per praesentes. Volumus autem q<del>u</del>od universae et singulae personae, quibus causae auctoritate literarum apostolicarum delegari possent, dum et quotiens, pro parte prioris generalis et aliorum abbatum, priorum et conventuum ac canonicorum aut monialium seu sororum ac personarum congregationis huiusmodi vel alicuius eorum, fuerint legitime requisiti, ad exequutionem quarumcumque literarum dictae Sedis conservatoriarum nuncupatarum ac praemissarum, praefatae congregationi vel eius monasteriis, prioratibus, membris, abbatibus, prioribus et conventibus aut monialibus seu sororibus et personis, contra illis inferentes molestias, iniurias, gravamina atque damna, concessarum hactenus et in posterum concedendarum, perpetuis futuris temporibus, procedant per se vel alios, iuxta carumdem conservatoriarum literarum continentiam atque formam, in omnibus et per omnia, perinde ac si ipsae conservatoriae literae a principio directae, eisque ut, quamvis alias conservatores esse non possent, illas exequerentur expresse mandatum et super hoc concessa facultas fuisset.

§ 50. Non obstantibus natalium dese- Derogatio quoctu, ac Lugdunen. concilii et piae memo- rumcumq. conriae Innocentii quarti circa exemptos editae, quae incipit Volentes, et Martini quinti, necnon Bonifacii octavi, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, quibus cavetur ne quis extra suam civitatem et dioecesim, nisi certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur; seu ne iudices a Sede praedicta deputati, extra civitatem et dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii et aliis vices suas committere praesumant, et de duabus diaetis in concilio generali, nec non quae incipit Super cathedra, eiusdem Bonifacii Papae, etiam praedecessoris nostri, et aliis literis, constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam quorumcumque aliorum pontificum similiter praedecessorum nostrorum, vel etiam in provincialibus et synodalibus conciliis editis, necnon specialibus vel generalibus ecclesiarum, monasteriorum, prioratuum et aliorum regularium locorum, etiam dictae congregat, unitorum, et illorum ac praedictorum, et quorum ipsa unita monasteria, prioratus et loca extiterint, Ordinum, et inter quoscumque eiusdem congregationis Sancti Salvatoris canonicos ac locorum ordinarios seu rectores praedictos initis et conclusis ac hactenus observatis pactis et conventionibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetu-

dinibus, privilegiis quoque et indultis apostolicis quibusvis communitatibus,

universitatibus, collegiis, ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et aliis locis, capitulis, conventibus et personis, etiam motu et scientia similibus et cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis clausulis irritantibusque decretis, concessis hactenus et in posterum concedendis; aut si patriarchis, episcopis et rectoribus praefatis vel quibusvis aliis, coniunctim vel divisim, a Sede praefata indultum existat quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut ultra vel extra certa loca ad iudicium evocari non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam, praesentibus non expressam vel totaliter non insertam, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, quibus omnibus, etiam si, pro eorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, eorum tenores, etiam si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, eisdem motu et scientia, specialiter et expresse derogamus, necnon omnibus illis, quae praefati praedecessores in singulis per eos congregationi huiusmodi concessis literis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides danda transumptis huius bullae.

§ 51. Et quia difficile foret etc. Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo duodecimo, quarto nonas aprilis, pontificatus nostri anno nono.

Dat. die 2 aprilis 1512, pontif. anno ix.

## XXXVIII.

Iurisdictio et facultates iudicum Curiae Capitolii circa causarum Urbis decisionem (1).

### SUMMARIUM

1. Abusus appellationum et causarum avocationis ad diversa Urbis tribunalia. — 2. Julius, civium Romanorum causas ad se advocans, Curiae Capitolinae cognoscendas decidendasque restituit; — 3. Eas non commissarias sed ordinarias esse declarat. — 4. Causas in Rota pendentes, cidem Rotae reservat. — 5. Inhibitio secus agendi. — 6. Contrariorum derogatio.

## Iulius Papa II, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Ex querelis nostri peculiaris Ro- Abusus appelmani populi accepimus, ob rescripta apo- lation. et caustolica et signaturas commissionum enor nis ad diversa miter gravari, quae passim et maxime in lia. medio litis, contra iuris communis dispositionem, fiunt, advocando a iudicibus ordinariis, tam in prima quam aliis instantiis, etiam per viam appellationis, omissis mediis a nobis ad id officium deputatis, vel etiam simpliciter ab initio in Curia committendo, perinde ac si iudices ordinarios non haberent, quos sine nostris rescriptis adire possent, quo fit ut cives nostri et incolae Urbis, non unum sed infinitos iudices et diversa tribunalia habere videantur; et proinde gravibus, immo intolerabilibus expensis graventur, quae omnia non impetrantur nisi ab iis qui cavillationibus student, vel potentia favorum pollent ad pulsandos in litibus adversarios, ut quos iure superare non possunt, malis artibus et longis litibus ac immensis dispendiis defatigatos et circumventos vincant; et multi ius suum deserere propterea sunt coacti, multique in desperationem ducti, ad facinora brigarum prosiliunt, ex quo seditiones et homicidia frequenter accidunt; hincque fames et annonae caritas, quia, litibus occupati, negotiationes et agriculturam deserunt, eveniunt.

(1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

§ 2. Quibus rebus, ut pastorali nostro Julius, civium incumbit officio, providere volentes, hoc sas ad se advo- praesenti nostro perpetuo edicto, motu procaus, Curia Carprio, ex certa nostra scientia, omnes et sinscendas deci- gulas lites, ubicumque, coram quibuscumque commissariis vel ordinariis, etiam in sacro nostro auditorio pendentes, civium Romanorum et aliorum, qui foro Capitolino subiiciuntur, ad nos, in quacumque instantia vel statu pendentes, harum serie advocamus, et ad Curiam Capitolii et judices suos ordinarios, tam primae quam aliarum instantiarum, illius loci, secundum naturam causarum et modum iurisdictionis cuiusque ipsorum, seu in quem partes convenerint, committimus et mandamus resumendas, in suis statibus audiendas, et fine debito terminandas secundum formam statutorum Urbis, vel alias prout de iure terminari deberent, cum omnibus carum incidentibus, emergentibus, annexis et connexis, ab eis partibus iustitiam ministrando.

§ 3. Declarantes auctoritate apostolica, Eis non com- ac decernentes per praesentes dictas cauesse sas propterea factas non commissarias, dinarias declarat sed intelligi et esse ordinarias, perinde ac si ab initio coram suis ordinariis fuis-

sent inceptae vel agitatae.

§ 4. Volumus tamen quod causae in Causas in Rota Rota pendentes partium communi condem Rothe re- sensu, ibi remaneant, vel si causa in tertia servat. pendeat instantia, quod auditor, coram quo pendet, possit illam cognoscere et terminare, hoc praesenti nostro edicto non obstante.

agendi

§ 5. Et insuper, dilecto filio nostro Inhibitio secus Leonardo, cardinali Agennensi, ac aliis iustitiae signaturam habentibus pro tempore, necnon regenti Cancellariae, qui pro tempore erit, omnibusque et singulis nostris referendariis inhibemus expresse ne ad preces, instantiam et requisitionem cuiusque, qui Capitolino foro subiiciatur, supplicationes aliquas recipere, referendariare seu proponere nobis vel signasumat; et similiter signaturam faciens non signet sive advocatorias, sive simplicis iustitiae, sive appellatorias et similes, neque in initio, neque in medio litis, et signatae, nullius sint roboris vel momenti, nullamque tribuant iurisdictionem; neque ipse iudex, cui suerint commissae, audeat illarum virtute citare, inhibere, quoquomodo procedere, irritum et inane quidquid scienter vel ignoranter secus factum fuerit ipso iure fore decernimus, salva semper nostra manu propria signatura, sine qua omne rescriptum censeatur et sit invalidum, et a nostra voluntate alienum.

§ 6. Constitutionibus et ordinationibus Contration. deapostolicis ac quibusvis commissionibus, rogatio. rescriptis, privilegiis et indultis, etiam fori, quibusvis personis seu collegus concessis et concedendis, ctiam cum quibusvis clausulis derogatoriis fortissimis et insolitis, praemissorum omnium tenores, nomina et cognom., qualitates et alia, quae forsan de verbo ad verbum expressionem requirerent, pro sufficienter expressis habentes, ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die quintadecima aprilis, millesimo quingentesimo duodecimo, pontificatus nostri anno nono.

Dat. die 15 aprilis 1512, pont. anno ix.

### XXXIX.

Damnatio conciliabuli Pisani, cum omnibus in eo secutis (1).

### SUMMARIUM

Approbatio contentorum in aliis bullis, quarum una est indicata hic in nota; aliae autem, uti minus necessariae, sunt praetermissae. — 1. Damnatio conciliabuli Pisani. — 2. Validatio Lateranensis concilii indicti. — 3. Prorogatio eius tertiae sessionis pro die 3 novemb. 1512.

(1) Edita A. D. 1512. - Einsdem damnatio est turam iustitiae habenti audeat vel prae- letiam supra in Constit. Sacrosanetae, pag. 500.

Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante concilio.

missae.

Cum inchoatam huius sacri Lateranen-Approbatio con- sis concilii celebrationem, ad Dei laudem, liis bullis, qua- universalis Ecclesiae pacem, fidelium urum una est in- nionem, schismatis et haeresum eversionota, alia au- nem, morum reformationem ac contra tem, uti minus perfidos fidei hostes expeditionem, Altissunt praeter- simi dextra assistente, prosequi intendamus, ut omnium schismaticorum et pacis hostium latrantium canum ora obtundantur, universi christifideles valeant a tam pestifero et venenoso contagio se immaculatos servare, in hac praesenti secunda sessione, in Spiritu Sancto legitime congregata, dictionis, convocationis et publicationis schismaticae conventiculae et asserti conciliabuli Pisani, ad scindendum et scandalizandum Ecclesiae praefatae unionem emanatarum, citationum, monitionum, decretorum, absolutionum, sententiarum, actorum, legatorum creationum, obedientiarum subtractionum, assertarum censurarum appositionum, ipsiusque conciliabuli translationis ad Mediolanensem vel Vercellensem civitates, aut alia loca quaecumque, omniumque et singulorum in dicto conciliabulo gestorum et conclusorum reprobationes, damnationes, revocationes, cassationes, irritationes et annullationes per nos, habita cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione matura, et de eorumdem fratrum consilio et unanimi consensu, ac ex certa scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, per diversas nostras literas respective, praesertim sub data die xv kalendas augusti, pontificatus nostri anno octavo, ac tertio nonas decembris et idibus aprilis, eiusdem pontificatus anno nono, editas, factas et emanatas; literasque ipsas, cum decretis, declarationibus, inhibitionibus, mandatis, hortationibus et interdictorum ecclesiasticorum appositionibus, et aliis sententiis, censuris et poenis, tam a ca-

nonicis sanctionibus, quam a nobis, maxime in literis indictionis huius sacri universalis concilii, ac omnibus et singulis aliis clausulis in dictis literis contentis, quarum tenores, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, pro expressis haberi volumus, licet, ut firma et valida, nulla alia confirmatione aut approbatione egerent, ad abundantiorem cautelam et veritatis manifestation., hoc sacro approbante concilio, confirmamus, approbamus et innovamus, illaque inviolabiliter observari volumus, statuimus et ordinamus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.

§ 1. Necnon conciliabulum praefatum Damnatio conilliusque translationem, ac omnia et sin- ciliabuli Pisani. gula per ipsum conciliabulum illique assistentes, adhaerentes, fautores et consentientes, directe vel indirecte, quomodocumque et qualitercumque, a die indictionis ipsius conciliabuli usque in praesentem diem, acta, facta, gesta et prolata, ac in posterum gerenda, agenda, facienda et proferenda, etiam si talia sint vel fuerint, de quibus specialis, specifica, expressa ac individua mentio habenda foret, illorum tenores et qualitates, etiam pro expressis habentes, ut alia adulterina et a veritate deviantia concilia, et in eis gesta a iure sacrisque canonibus damnata et reprobata fuerunt, damnamus et reprobamus, ac, prout sunt, nulla, irrita et inania nulliusque roboris vel momenti fuisse et esse nunciamus; et, quatenus opus sit, cassamus, irritamus et annullamus; ac pro cassis, irritis et annullatis haberi volumus.

§ 2. Et nihilominus, hoc sacrum con- Validatio Lacilium oecumenicum, iuste, rationabiliter teranensis concilium oecumenicum, ac ex veris et legitimis causis riteque et recte indictum celebrari incoeptum, omniaque et singula, quae in eo facta et gesta sunt, et de caetero fient et gerentur, justa, rationabilia, firma et valida fore; ac idem robur, eamdemque vim, potestatem, auctoritatem et firmitatem habere et obti-| nere, quae alia concilia generalia, prae-

sertim Lateranensia, a sacris canonibus approbata, habent et obtinent, hoc eodem sacro concilio approbante, decernimus et declaramus.

§ 5. Insuperque, temporum dispositione Prorogatio eius aestivisque caloribus instantibus, ut comnis pro die a moditati et valetudini praelatorum consunovemb. 1312. latur, ultramontanique et transmare existentes, qui hactenus ad hoc sacrum concilium venire non potuerunt, expectentur, propterque alias iustas et rationabiles causas, praefato sacro concilio notas et ab eo approbatas, tertiam sessionem continuationis celebrationis concilii praefati tertio nonas novembris proxime futuri faciendam, hoc praefato sacro concilio similiter approbante, indicimus; omnibusque et singulis praelatis et aliis, in eodem concilio tunc (1) existen., a Romana Curia recedendi, et pro eorum voluntate, ubi eis placuerit, morandi, dummodo dicta tertia nonas novembris, in praefato concilio Lateranense, cessante legitimo impedimento, de quo clare constet, sub poenarum in literis indictionis ipsius concilii et canonicis sanctionibus, contra non accedentes ad concilia indictarum, incursu, praesentes existant, licentiam et facultatem, praefato sacro concilio etiam approbante, concedimus et indulgemus.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae, in publica sessione, in Lateranensi sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae moxii, xvi kal. iunii, pontificatus nostri anno 1x.

Dat. die 17 maii 1512, pontif. anno ix.

## XL.

S. Lateranense Concilium editam iam a Iulio PP. constitutionem super electione Pontificis ratam habet et confirmat (2). SUMMARIUM

Papae electio quam maxime advertenda. — 1. Super quae edita est bulla, — 2. Quae

(1) Nunc. (2) Edita A. D. 1513.

publicata solemniter fuit, - 3. Et modo, ad abundantiorem cautelam, ab eodem Pontif., sacro approbante concilio, confirmatur et innovatur. — 1. Quibuscumque non obstantibus.

Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Con-

Si summus rerum Opifex, terrarum Papae electio coelique sator, sua ineffabili providentia, quam maxime Romanum Pontificem in cathedra præeminentiae pastoralis christiano generi præesse voluit, ut sanctam Romanam universalem Ecclesiam sinceris corde et opere gubernaret, fideliumque omnium profectibus solicitis studiis intenderet; decens et salutare reputamus ut, in electione praefati Pontificis, in quem, ut puritatis et candoris speculum, fideles ipsi intuentur, omnis labes omnisque illius suspicio absit; talesque ad tanti fastigii gradum assumantur, qui, rite et recte et canonice ingressi, modo et ordine convenientibus , naviculae Petri gubernacula substineant, talesque existant in tanto dignitatis culmine constituti, qui bonis et rectis solatio, malis autem formidini sint, et eorum exemplo caeteri fideles ad bene operandum instruantur, et ad viam salutis dirigantur; et ea, quae propterea per nos statuta et ordinata fuerunt, pro rei magnitudine et gravitate, per sacrum generale concilium approbentur et innoventur, et approbata et innovata communiantur, ut et firmius perdurent et tenacius observentur, et adversus diaboli multiplices insidias defendantur, quo fuerint dicta auctoritate saepius circumfulta.

§ 1. Dudum siquidem a nobis magnis super quae eet urgentibus causis, magnaque et matura discussione et deliberatione cum doctissimis et gravissimis viris, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, praecedentibus et praehabitis, emanarunt literae tenoris subsequentis etc. (prout in eadem bulla).

fuit,

§ 2. Quae literae deinde, pro ipsarum Quae pubbli- subsistentia sirmiori et notorietate, dum Bononiae cum nostra Curia essemus, de mense octobris, pontificatus nostri anno septimo, in consistorio nostro secreto, etiam (1) venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus et aliquibus praelatis nostris domesticis, lectae et publicatae et approbatae, et demum in quinterno Cancellariae descriptae et annotatae, et in audientia contradictarum ac aliis locis publicis dictae civitatis, et postremo Romae, in locis designatis, publicatae extiterunt, et eorum exemplaria ad omnes fere christianos principes transmissa.

confirmatur et

§ 3. Nos insuper, attendentes quanti Et modo, ad ponderis quantique exitii Christi vicacautelam, ab e- riorum in terris adulterinae electiones odem Pontifice, essent, quantumque detrimenti christianac bante concilio, religioni afferre possent, praesertim his difficillimis temporibus, quibus diversimode vexatur christiana religio universa; volentes Sathanae dolis et insidiis, humanae praesumptioni et ambitioni, quantum nobis permittitur, obviare, ut literae praedictae eo magis observentur, quo clarius constiterit eas matura et salubri deliberatione dicti sacri concilii approbatas et innovatas, qua statutae et ordinatae fuerunt, licet ad sui subsistentiam et validitatem alia approbatione non indigerent, sed ad abundationem cautelam et ad tollendam omnem doli ac malitiae causam male cogitantibus et tam saluberrimae constitutioni contravenire satagentibus, ut eo tenacius observentur et difficilius tollantur, quo tantorum patrum fuerint approbatione munitae, literas praedictas, cum omnibus et singulis statutis, ordinationibus, decretis, definitionibus, poenis, inhibitionibus aliisque omnibus et singulis clausulis in eis contentis, sacro hoc Laterano concilio approbante, auctoritate et potestatis plenitudine praefatis approbamus et innovamus, easque inviolabiliter et irrefragabiliter observari et custodiri mandamus, roburque perpetuae firmitatis

(1) Leg. coram loco etiam (R. T.).

Bull. Rom. Vol. V.

obtinere; ac cardinales, mediatores, oratores, nuncios et alios in dictis literis contentos, ad ipsarum literarum et omnium et singulorum in eis expressorum observationem, sub censuris et poenis et aliis in eis contentis, iuxta earumdem literarum tenorem et formam, teneri et obligatos fore decernimus et declaramus.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Quibuscumque et ordinationibus apostolicis ac omnibus bus. illis, quae in dictis literis voluimus non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae in basilica Lateranensi, in sacra sessione, anno Domini moxim (1), quartodecimo kalendas martii, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 16 februarii 1513, pont. anno x.

# TEO X

PAPA CCXIX

Anno Domini MDXIII.

Loannes Medices, Florentinus, S. R. E. cardinalis, diaconorum prior, electus est in Romanum Pontificem die 11 martii 1513, et die 19 eiusdem, quae in sabbatum sanctum incidebat, solemniter consecratus est et pontificia redimitus thiara. Sedit in pontificatu temporibus Maximiliani, regis Romanorum, annos viii, menses viii, dies xx, et octo promotionibus XLII creavit cardinales. Obiit die 1 decembris anno 1521, et sepultus est in basilica Vaticana: unde corpus eius translatum est ad sacram aedem S. Mariae supra Minervam. Vacavit Sedes dies xL.

(1) Editio Romana habet in notula 1512; sed perperam. Dies enim sextusdecimus februarii 1512 erat pontificatus anno nono (R. T.).

I.

Reintegratio incliti populi Romani ad sua privilegia, gratias et officia.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Popul. Rom. multas gratias obtinuit a plerisque Pont., quibus tamen non fruebatur, - 2. Quas omnes hic Pont. novat et confirmat, — 3. Officiaque multa eidem populo restituit et donat, -4. Beneficiaque ecclesiastica Urbis Romanis tantum concedi vult; — 5. Redditus gabellae vini forensis Studio Urbis assignat; — 6. Notarios Romanos eximit a contentis in bulla Iulii II; — 7. Gabella vini populo donat; - 8. Conservatores Urbis a dic. gabella eximit; — 9. Pretiumque salis minuit; — 10. Civitatem Veliternam et terram Corae populo restituit; — 11. Executores huius bullae deputat; - 12. Contrariis derogat.

# Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Dum singularem fidei constantiam et eximiae devotionis affectum, quos dilecti filii populus Romanus erga nos et Romanam ab eius exordio gessisse semper et gerere comprobantur Ecclesiam, vigili meditatione pensamus, dignum, quin potius debitum arbitramur ut Ecclesia ipsa sic suae in cos gratiae dona diffundat, ut a quibus praecipue in matrem et dominam divina fuit dispositione recepta, per mutuae benevolentiae ministerium uberioraque in dies largitionis munera, in peculiares ac dilectissimos filios magis adoptasse noscatur.

§ 1. Sane, felicis memoriae Eugenius Popul. Rom. quartus, Nicolaus quintus, Callistus teroblinuit a ple- tius, Pius secundus, Paulus etiam serisq. Pont., qui-bus tamen non cundus, Sixtus quartus, Innocentius octavus, Alexander sextus et Iulius similiter secundus et nonnulli alii Romani Pontifices, praedecessores nostri, diversa eisdem populo privilegia, indulta et gratias concesserunt, quae, sicut dilecti filii, nobiles viri, magister Ioannes Hieronymus

de Benzonibus, decretorum doctor, de maiori praesidentia abbreviator, et Stephanus de Carbonibus ac Marius Particappa, conservatores, et Franciscus Cincius, prior capitum regionum Urbis, necnon magistri Paulus de Planca, Baptista Paulinus, Iulius de Albereschis, aulae nostrae consistorialis advocati, et Marius Salamonius, utriusque iuris doctores, et Franciscus de Lenis et Marcus Antonius de Alteriis et Bernardinus de Militibus ac lacobus de Frangipanibus et Hieronymus Pichus ac Bartholomaeus de Valle, Romani cives, eorumdem conservatorum consiliarii, super id per ipsos conservatores electi, ac Petrus de Semerilis, fisci nostri Romani procurator, nobis, ipsius populi nomine, exposuerunt, ob passim unicuique petenti concessas illorum derogationes, et eorumdem populi negligentiam vel alias, partim numquam in observantiam deducta usuive recepta, partim per dissuetudinem abrogata propemodum sunt.

§ 2. Nos igitur, populum praefatum non Quas omnes hic minoris caritatis affectu, quam praedeces- Pont. novat et sores praefati prosecuti sunt, prosegni volentes; ac omnium et singulorum privilegiorum, indultorum et gratiarum praedictarum et singularum super illis confectarum literarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufticienter expressis habentes, motu proprio, non ad ipsorum conservatorum, prioris et consiliariorum aut aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa scientia, privilegia, gratias, indulta et literas praedicta, etiam quae, in causis ad forum Capitolinum spectantibus, commissiones quaslibet, praeterquam quae Romani Pontificis sint manu propria subscriptae, prorsus excludant, et tribunalia ac causarum, tam civilium quam criminalium, in eadem Urbe, cognitiones distinguunt, necnon statuta et consuetudines dictae Urbis, reformationes illorum, etiam iuramenti validi-

tatem in certis ibi expressis casibus restringentia, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus et innovamus, et perpetuae firmitatis robur obtinere, et etiam si hactenus, ex praemissis vel quibusvis aliis causis, observata non fuerint, ex nunc de cetero, perpetuis futuris temporibus, inviolabiliter observari debere decernimus, potiorique pro cautela ea omnia et singula, prout per dictos praedecessores concessa fuerunt, eidem populo gratiose concedimus.

§ 3. Et ut eidem populo in corum pri-Officiaque mul- vata commoda de alicui subventionis aurestituit et do- xilio consulatur, protonotariatus Curiae Capitolii (quod hospitali nostro Saucti Spiritus in Saxia de Urbe) et notariatus (quod secretariorum nostrorum et marescallatus) extimatoriatus staterae; mandatariatus; et Transtiberinorum Ripae et Ripettae officia (quae praesidentium annonae carumdem Ripae et Ripettae dilectorum filiorum collegiis dicta olim fuere auctoritate perpetuo unita, annexa et incorporata) ab hospitali et quibus pro iis certam tunc expressam recompensam per alias nostras literas concessimus, quibus non intendimus præiudicare, nec solita emolumenta auferre, nisi pro ea summa, pro qua recompensa data fuerit collegiis praedictis, respective segregantes et separantes ea; ac pecuniarum Camerae (sine tamen ipsius exercitio et emolumentis ex ipso exercitio provenientibus, quae capita solidorum appellant) et gabellae vini forensis de cadem Urbe depositariatuum, cum consuetis, ac praefatae Ripae, Ripettae, pecudumque et mercium ac annonae, grasciae nuncupatae, necnon salis ad grossum et ad minutum dohaneriatuum, cum centum viginti pro quolibet dohaneriatu, et omnium eorumdem dohaneriatuum notariatuum, cum quadraginta octo florenorum auri pro quolibet notariatu, salariis, per conductores ipsarum dohanarum, ex earum proventibus, singulis annis, in quatuor terminis, dohaneriis et notariis pro tempore existentibus integre persolvendis: ita tamen quod emptoribus et conducto- stentis Romani Pontificis praesentia, tra-

ribus dictarum dohanarum et gabellarum propterea nullum præiudicium, circa administrationem officii, inferatur, sed solum deferre possint extorsiones indebitas et insolitas, quae fierent Camerae Apostolicae, ct sine præiudicio in illis emptionis aut pignoris vel simplicis ab aliquo ex praedecessoribus nostris concessionis titulis ius habentium, quamdiu tituli ipsi duraverint dumtaxat. Ita quod liceat ipsis conservatoribus et populo, restitutis preciis, pro quibus empta, aut pecuniis, pro quibus pignori obligata sint, illa simul vel successive redimere, extraordinariatus maioris, notariatus etiam maioris et scriptoriae et marescallatus Camerae et gabellariatus maioris Urbis praedictarum et salinarum, portarum et pontium, sive Palatii dictorum conservatorum marescallatus et eiusdem Palatii notariatus, ac camerariatus Ripae et Ripettae, ac alia quaecumque Urbis officia, olim per cives Romanos exerceri solita, portasque et pontes dictae Urbis, cum omnibus corum solitis honoribus, oneribus, salariis et emolumentis, dictis populo donamus et elargimur. Statuentes et ordinantes quod ex nunc de cetero in perpetuum, tam portae et pontes huiusmodi, quam conservatoriatus, capitum regionum, marescallatuum, de tracta nuncupatorum, paceriatus, magistratuum stratarum et iustitiariorum, syndicorum, senatoris et officialium Urbis, reformatorum Studii et paceriorum ac syndicorum, assessoriatuum et notariatuum eorumdem, ac quaecumque alia praefatae Urbis officia, per cives huiusmodi, ut praefertur, exerceri solita, divisis etiam in plures, ad populum, portiones illorum vel aliquorum ex eis, fructibus, redditibus et proventibus, iuxta providam dictorum conservatorum et prioris ac eorum consiliariorum ordinationem desuper faciendam, in pixidem congeri; et deinde, statutis per conservatores et priorem et consiliarios praefatos ad id temporibus, sorte, nostra et pro tempore exi-

henda, nostroque arbitrio restringenda et amplianda, inter cives tantummodo dispensentur. Et quod protonotariatus Curiae Capitolii, notariatus et marescallatus Ripae ct staterae, et Camerae et gabellae Studii huiusmodi depositariatuum et gabellariatus et extraordinariatus praedictorum, ct iudicatus appellationum de eadem Urbe officia, et comitatus Tyburis et Malleani ac Velletri et Corae, civitatum videlicet et oppidorum dictorum, populi Romani temporali dominio immediate subjectorum, potestariae a taxis, quas pro expeditione brevium praefati secretarii ab eis hactenus exigebant, necnon eadem civitas et oppida ac terrae, ad praesens praefatis populo immediate subjecta, si et quamdiu in subjectione huiusmodi fideliter manserint, ab omni onere, quo pro stationibus militum Romanae Ecclesiae gravabantur, libera sint atque immunia. Id vero quod, ex depositariatu huiusmodi, collegio dilectorum filiorum scriptorum archivii Romanae Curiae annuatim debetur, is solvat, qui dicta solidorum capita perceperit.

concedi vult;

§ 4. Et quod Sancti Gregorii intra et Beneficiagno Sancti Sebastiani extra dictae Urbis muros, Romanistantum Sancti Benedicti et Cisterciensis Ordinum et alia monasteria ac prioratus, canonicatus et praebendas, dignitates, personatus, administrationes et officia ceteraque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, in dicta Urbe et illius districtu existentia (venerabilium fratrum nostrorum praefatae Ecclesiae cardinalium titulis et denominationibus, ac basilicae Beatorum Petri et Pauli et Lateranensis et Beatae Mariae Maioris de cadem Urbe ecclesiarum, archipresbyteratus Sancti Laurentii et Sancti Sabae, intra eosdem muros, eorumdem Ordinum, dictis cardinalibus commendari solitis, monasteriis dumtaxat exceptis), non nisi Romanis civibus conferri seu commendari, aut alias de cis, in alios quoquomodo, præterquam si beneficia prædicta ex resignatione alienigenae vacarent, quae etiam alienigenis conferri valcant, l

etiam per nos et Sedem Apostolicam disponi nullo modo possit; collationesque, provisiones, commendae et aliae quaevis dispositiones de illis, etiam per nos et Sedem eamdem, etiam cum expressa praesentium derogatione, etiam motu proprio et ex certa scientia, pro tempore factae, nullius sint roboris vel momenti, nullumque alicui, etiam coloratum, tribuant titulum possidendi.

§ 5. Praeterea quod ex redditibus ga- Redditus gabellae vini forensis huiusmodi, postquam bellae vini forensis huiusmodi, postquam rens. Studio Crlectorum Studii salaria soluta sint, liceat bis assignat; praefatis conservatoribus, in eorum et capitum regionum magistratuum ornatum et decus dumtaxat, quo indigere noscuntur, et non corumdem conservatorum et capitum regionum proprios usus, iuxta ordinationem per conservatores et capita regionum ac consiliarios praefatos desuper faciendam, tantum annuatim exponere ad quantum medietas eorum provisionum seu salariorum ordinariorum respective ascendit, et non ultra.

§ 6. Et quod notarii, in matricula no- Notarios Rotariorum Romanorum pro tempore descri- manos evimit a pti, ab observatione corum, quae in literis la Julii II; apostolicis erectionis collegii dictorum scriptorum archivii Romanae Curiae continentur, quoad cives Romanos quoscumque inter se contrahentes, sint exempti.

§ 7. Donamus quoque cisdem conser- Gabellam vini vatoribus et populo in perpetuum, gabel- populo donat; lam omnem vini forensis huiusmodi, cum onere solvendi, temporibus consuetis, ex proventibus dictae gabellae, salaria dictis lectoribus pro tempore debita, ac facultate residuum proventuum corumdem, in dictum ornatum, et murorum, portarum, aquaeductuum et pontium, aliasque dictae Urbis necessitates pro tempore ingruentes, de consensu consilii Romani, et non in alios usus, convertendi.

§ 8. Et insuper eosdem populum om- Conservatores nesque et singulos dictae Urbis incolas et Urbis a dictae urbis incolas et gabella eximit; habitatores ac alios in eadem Urbe, ad quam christifidelium, de universis mundi partibus, frequens est in dies concursus,

pro tempore residentes, a vini romani et farinae, praeterquam quae a pistoribus seu in eorum usum conficitur, omni tamen fraude cessante, et praesatos ac pro tempore existentes dictae Urbis conservatores a vini, cliam corsi sive graeci, quo pro corum et familiae suae victu utuntur, usque ad vigintiquinque vegetes, anno quolibet, gabellae solutione eximimus et liberamus.

is minuit;

§ 9. Et pretium salis, qui ad minutum Pretiumque sa- venditur, etiam pro pecudibus, in eadem Urbe, ad rationem octo bolonenorum monetae novae cum dimidio unius boloneni similis pro mensura, quam scorzum appellant, reducimus et moderamur.

§ 10. Porro civitatem Velletri et op-Civitatem Ve- pidum Corae praedictae, cum eorum terriram Corae po- toriis omnibus, mero et mixto imperio, pulo restituit; aliisque omnibus iuribus et iurisdictionibus, prout olim sub dictorum Romani populi dominio fuere, eorumdem populi ditioni et potestati, de consensu quorum intersit, libere restituimus et plenarie reintegramus. Mandantes dilectis filiis civitatis et oppidi praedictorum universitatibus, ut de cetero conservatoribus et populo praefatis, uti veris et legitimis corum immediatis dominis, in temporalibus obediant et pareant ac intendant. Volumus demum quod praesentes literae et in eis contenta, a kal. martii proximi praeteriti circa, plenum sortitae sint et esse censeantur effectum. Decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super praemissis vel corum aliquo per quoscumque, etiam nos et Sedem pracfatam, ex quavis causa, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

ius bullae depulit;

§ 11. Quo circa venerabilem fratrem Executores hu- Raphaelem episcopum Ostiensem, et dilectos filios nostros Franciscum Sanctorum Ioannis et Pauli, et Antonium Sancti Vitalis, et Petrum Sancti Eusebii tit., presbyteros, ac Aloysium Sanctae Mariae in Cosmedin diaconum, cardinales, et eorum quemlibet, pro praemissorum omnium observantia, eisdem conservatoribus, priori

speciales constituimus et deputamus, iniungentes eisdem cardinalibus, quatenus ipsi vel eorum aliquis, per se vel alium seu alios, conservatoribus, priori et populo praefatis, quotiens ab eis vel eorum aliquo fuerint requisiti, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant ipsos conservatores, priorem et populum, auctoritate nostra, omnibus et singulis supradictis pacifice frui et gaudere, eaque omnia et singula inviolabiliter observari, non permittentes cos seu corum aliquem per quoscumque desuper, etiam dicta auctoritate fungentes, quomodolibet molestari, contradictores quosvis per censuram ecclesiasticam et alia iuris opportuna remedia, appellatione remota, compescendo, invocato etiam ad id, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 12. Non obstantibus quibusvis in col- Contrariis delegiorum praedictorum erectione et dota-rogat. tione editis, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibuslibet de aliquo seu aliquibus ex praedictis officiis, quibusvis personis, etiam motu simili et ex certa nostra scientia, ex quibusvis urgentissimis et necessariis causis, per nos et Sedem praefatam factis hactenus et in posterum fiendis, quas, quotiens factae fuerint, totiens ex nunc, prout ex tunc, et e contra, revocamus, cassamus, annullamus; et omnibus illis, quae praedecessores praefati in singulis per eos eisdem populo concessis literis voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque. Nostrae tamen intentionis existit quod dohaneriatuum et illorum notariatuum salaria currere incipiant a die, quo contractus super ipsarum dohanarum conductione, inter illorum conductores et Cameram Apostolicam, tempore dicti Iulii praedecessoris initi, respective finierint, et non ante.

Nulli ergo omnino hominum etc. Si quis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, et populo, in conservatores et desensores anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo tertiodecimo, quartodecimo kalendas aprilis, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 19 martii 1513, pont. anno 1.

## II.

Reductio et unio congregationis Eremi Camaldulensis et congregationis S. Michaelis de Murano, monachorum Ordinis S. Benedicti, in unam congregationem; ac plurimae ordinationes pro electione et munere praelatorum et regimine totius congregationis, cum indultorum et gratiarum concessione (1).

# SUMMARIUM Proœmium. — 1. Romani Pontif. ac prin-

cipes indulta Ordini concesserunt. — 2. In capitulo generali, Florentiae acto, unio facta est (de qua in rubrica). — 3. Hic Pontifex modo praedicta omnia confirmat. - 4. Dubia in privilegiis exorienda, ad eorum favorem interpretentur. — 5. Privilegia omnibus monasteriis, etiam monialium, sint communia. — 6. Monachi omnes unum corpus et unam constituant congr., nuncupandam Eremi et S. Michaelis. — 7. Capitulum generale statuta pro regimine Ordinis condere et corrigere potest. — 8. Et iuxta capituli statuta, sunt reformanda monasteria. - 9. Praelati generali obediant, et monachi praelatis. — 10. Appellatio ab eis, etiam ad Sedem Apostolicam, absque licentia prohibetur. — 11. Processus, tam civiles quam criminales, secundum usus et statuta formentur. — 12. Transitus de loco ad locum quando de licentia Sedis Apostol. est permittendus. — 13. Fugitivi non recipiuntur a praelatis invitis. — 14. Translati, iuxta ordinationem capituli, ad alia loca Ordinis, eorum locorum professi censeantur. — 15. Loca et personae omnibus præeminentiis gaudeant, si dic. congreg. institutis non obstant. -16. Loca non unum alteri subiecta esse censeantur, sed ad invicem suffragentur. - 17. Monasteria conferantur praelatis

(1) Vide Constit. xxvm Mexandri II. tomi II, pag. 48.

Ordinis a capitulo generali vel ab ipso generali et maiori parte visitatorum. -18. Sicque electi praesint monasteriis, sine etc. — 19. Et loco absentium praelatorum alii substituantur a capitulo vel generali, ut sup. — 20. Loca et monasteria congregationis in commendam, titulum aut pensionaliter dari non possint. — 21. Beneficiorum omnium collatio libere ad praelatos Ordinis pertinet. — 22. Impedientes eos, qui Ordinem ingredi volunt, sint excommunicati. - 23. Monachi a congregatione nullo praetextu divertantur etc. — 24. Vagantes extra claustra, a generali et praelatis Ordinis coerceantur, quibuscumque non obstantibus. — 25. Exemptio Ordinis ab ordinariorum et aliorum superioritate, iurisdictione et visitatione. — 26. Praelati et monachi non cogantur interesse conciliis, funeralibus, processionibus etc. — 27. Testimonia patrum in corum causis legitima sunt. — 28. Exemptio ab impositionibus saecularium. — 29. Exemptio a decimis et quacumque praestatione danda praelatis etc. — 30. Exemptio pro relictis et legatis Ordini. — 31. Exemptio ab impositionibus Sedis Apostolicae, — 32. Censibus etc., occasione visitationis. — 33. Exemptio omnium possessionum quas colit ipsa congregatio. — 34. Monachi succedunt in haereditatibus pro corum monasteriis. — 35. Praesc. 60 annorum tantum datur contra Ordinem. — 36. Interdicti tempore, patres celebrare possint, ianuis clausis. — 37. Ordinationes per quemcumque antistitem fieri possunt. — 38. Generalis et praelati auctoritas dispensandi cum suis monachis. - 39. Religiosos omnes ad Ordinem admittendi etc. — 40. Monachi confessiones omnium audire et absolvere et vota commutare possunt. - 41. Patres non sunt excommunicati, nisi specialiter denuncientur. — 42. Praelati cum monachis ex legitima causa possunt dispensare a recitatione officii divini. — 43. Sepultura in monasteriis omnibus etc. - 44. Facultas praelatorum contractum ineundi super monasteriis novae erectae congregationis. - 45. Defectus in iis intercedentis validitati non praeiudicant. — 46. Privilegia huius congregationis revocata non censentur etc. — 47. Indulgentia in mortis articulo patribus danda a confessoribus. — 48. Aliae indulgentiae pro personis Ordinis. — 49-51. Alia privilegia. — 52. Conservatores qui eligi possint ab Ordine, et quae sit corum iurisdictio. — 53. Deputatio executorum huius bullae et contentorum in ea. — 54. Derogatio contrariorum. — 55. Beneficiorum unitorum cura et servitium non praetermittatur. — 56 ad 142. Tenor statutorum dic. capituli generalis. — 143. Fides danda transumptis huius bullae.

# Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi a summo rerum omnium Conditore, cuius inscrutabili providentia cuncta reguntur, dispensatores facti in domo Domini, meritis licet insufficientibus, iuxta ministerii pastoralis officium, quibuslibet personis regularem vitam professis teneamur assistere; illorum tamen profectibus animarum propensioribus nos licet auxiliis intendere, et eorum quieti, ut in sancta vocatione, absque impedimenti alicuius dispendio permanere, ac vota sua Altissimo exolvere valeant, nilque ipsos ab oratione et contemplatione retrahat, aut eorum piam intentionem intercipiat, nihilque virtuosis operibus, turbationis cuiusvis praebeat quomodolibet incentivum, paterna caritate prospicere, ac remediis congruentibus providere, qui, diffluentis et fallacis saeculi pessundatis delitiis, vitae integritate praepollent, et laudabilibus actibus continuo inhaerentes, spem suam in altissimis, ubi bona sunt gaudia, collocarunt; ac ea, quae per praedecessores nostros et canonice etiam alios saeculares principes in favorem personarum sub regulari observantia Altissimo famulantium concessa, et pro salubri monasteriorum et locorum ac congregationum directione statuta et ordinata fuisse dicuntur, liberter, cum a nobis petitur, apostolico munimine roboramus, ac alias nostri pastoralis officii partes favorabiliter impartimur, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Sane accepimus quod quamplura privilegia et indulta, tam per Romanos Pon-

tifices praedecessores nostros, quam im- Romani Ponperatores et reges Romanorum, ac alios pes indulta Orsaeculares principes, Eremo et Sancti Mi-dini concessechaelis de Murano et aliis Camaldulensis Ordinis monasteriis et locis, ac congregationi de Murano concessa fuerunt.

§ 2. Ac quod nuper dilecti filii Petrus In capitulo ge-Delfini prior Eremi dicti Ordinis, Are-nerali, Floren-tiae acto, unio tinae dioecesis, ac eiusdem Ordinis gene- facta est conralis, eiusdem Eremi Eremitae, ac moderni gregationis Eremi et S. Miabbates monasteriorum et priores priora- chaelis de Mutuum, ac aliae personae dicti Ordinis in statuta edita, capitulo generali, in civitate Florentina, tam pro erede mandato nostro congregato, velut ze- pro conventulatores divini cultus, pro prospero et felici alem vitam duregimine dicti Ordinis in spiritualibus et bus, et loca Ortemporalibus, nonnulla statuta et ordina- dicta fuerunt. tiones, erectionem novae congregationis Eremi et Sancti Michaelis de Murano nuncupatae, ac institutionem decem et septem locorum principalium monasteriorum et prioratuum, et illis aliorum unionem, ac omnium reformationem et ad observantiam reductionem, ac generalis temporalis electionem, ac normam et modum Eremitarum ac aliorum, tam sub regulari observantia, quam vita conventuali vitam ducere volentium, concernentia, salvo Sedis Apostolicae beneplacito, ediderunt laudabilia et honesta, ac sacris canonibus non contraria, quorum tenorem, illis maturius et diligentius examinatis, ac resecatis quibusdam superfluis, ac in meliorem formam redactis, de verbo ad verbum praesentibus inseri fecimus.

§ 3. Nos, cupientes privilegia per prae- Hic Pontifex decessores nostros ac reges et imperatores modo praedicta confirpraefatos, ut praefertur, concessa, ac sta- mat. tuta et ordinationes, ac congregationis Eremi institutionem, et ex ea ac congregatione de Murano unius novae congregationis erectionem, quae Eremi et Sancti Michaelis congregatio nuncupetur, ac monasteriorum et prioratuum, ac aliorum beneficiorum aliis decem et septem principalioribus locis unionem, annexionem et incorporationem, eo firmius persistere, quo Sedis praedictae

protectione et auctoritate communita fuerint, ac prout expedire arbitramur, salubriter providere volentes; nos igitur, qui dudum, inter alia, voluimus quod semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, et idem observari voluimus in confirmationibus unionum iam factarum; quique religiosarum personarum gesta eo potiori favore prosequimur, quo speramus quod exinde sacrae Religionis vigor accrescat, eaque plurimum in Domino commendantes, ipsorumque generalis et eremitarum ac abbatum, priorum et capituli statum prosperum et tranquillum paterno zelantes affectu, eos et eorum quemlibet, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; ac fructuum, reddituum et proventuum monasteriorum et prioratuum, quorum verus annuus valor non exprimitur, verum annuum valorem praesentibus pro expresso habentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa scientia ac potestatis plenitudine, privilegia et indulta praefatis Eremo et congregationi de Murano, ac aliis dicti Ordinis monasteriis et locis, tam per Pontifices praefatos, et quatenus sint honesta et sacris canonibus non contraria, quam per imperatores ac reges et principes praefatos concessa; necnon statuta et ordinationes in dicto capitulo generali edita et, ut praefertur, reformata, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus et confirmamus, eaque perpetuae firmitatis robur obtinere et inviolabiliter observari debere decernimus. Supplemusque omnes et singulos defectus, tam iuris quam facti, si qui forsan intervenerint in eisdem.

§ 4. Et pro potiori cautela, volumus ut Dubia in priquicquid dubii, in dictis et in hoc etiam rienda, ad eonostro privilegio seu in aliquo eorum, pro rum favorem intempore emerserit, id, data verborum ambiguitate et iurisperitorum interpretatione, in favorem dictae congregationis de novo erectae et locorum particularium eiusdem interpretari debeat, et cuiusvis particularis monasterii dictae congregationis, etiam de novo erectae.

§ 5. Privilegia et omnia, etiam quae in Privilegia omtoto hoc privilegio continentur, universae nibus monastehuic congregationi de novo erectae et om-nialium, sint nibus et singulis particularibus eiusdem congregationis de novo erectae monasteriis, ac omnibus dicti Ordinis monialibus et monialium locis sint communia et ad illa extendantur.

- § 6. Et insuper etiam, ultra privilegia Monachi omeidem Eremo et Sancti Michaelis, ut prae- pus et unum corfertur, de novo erectae congregationi con-constit. congregationi con-constit. cessa, hac perpetua atque irrefragabili con- Eremi et S. Mistitutione, motu, scientia et potestate simi- chaelis. libus sancimus quod omnes monaci Ordinem ipsum professi, praesentes et futuri, quamvis in diversis monasteriis sive locis pro tempore maneant, unum tamen corpus et una congregatio, Eremi et Sancti Michaclis nuncupata, existant. Ipsague congregatio, ab Apostolica Sede merito approbata, ab universis christifidelibus in reverentia et devotione habcatur.
- § 7. Et dictae congregationis capitulum Capitulum gegenerale, sive in eo voces pro tempore ha- pro regimine bentes, pro felici dictae congregationis suc- dere et corricessu, statuta, constitutiones, omnia et sin- sere potest. gula, quae in spiritualibus et temporalibus ipsius congregationis et eius regularis disciplinae statum, observantiam, indemnitatem, et circa divini officii directionem et ordinationem, absque tamen ipsius Regulae, in substantia vel effectu, variatione, interpretationem vel declarationem quoquomodo concernere poterunt, auctoritate praedicta, instituendi, ordinandi, interpretandi et declarandi, ac ea, quae sic instituta, ordinata, interpretata vel declarata

fuerint, in toto vel in parte, prout rerum vel temporum qualitas exegerit, tollendi, alterandi et in melius commutandi plenam et liberam in omnibus habeant facultatem. Quibus institutis, ordinationibus, declarationibus et correctionibus, singuli de congregatione de novo erecta huiusmodi, cuiuscumque dignitatis, status, gradus seu conditionis existant, efficaciter parere omnino teneantur. Ita tamen quod ad peccatum, nisi contrafiat ex contemptu, aliquem non obligent.

nasteria.

- § 8. Et quotiens praelatus aliquis mo-Etiuxta capituli nasterium, cui praefuerit, reformare, et ad statuta, sunt inside de novo erectae congregationis observantiam reducere decreverit, reformationem ipsam, iuxta instituta, decreta et ordinationes congregationis eiusdem, prout convenientius poterit, exequatur. Et eius acta, conventiones et modi, eo ipso quod, de consensu dictae congregationis seu ad id deputatorum, in formam publicam redacta fuerint, apostolico sint robore communita.
- § 9. Universi vero eiusdem congrega-Praelati gene- tionis de novo erectae praelati, sub praefati monachi prae- generalis Ordinis; et alii monaci ac conversi et commissi, sub praelatorum, in quorum monasteriis aut aliis locis ipsi monaci, conversi et commissi morantur, obedientiis vivant, et eas illis humiliter praestent.

§ 10. Et nulli praelatorum vel mona-Appell ab eis, corum praedictorum, ab institutis, ordina-Apostolic., abs- tionibus, correctionibus et mandatis capique licentia pro-tuli sive generalis Ordinis aut aliorum praelatorum congregationis huiusmodi, ad quemcumque, etiam ad nos et Sedem praedictam, nisi de speciali indulto Summi Pontificis, liceat appellare; appellationesque desuper pro tempore interpositae et inde secuta, irrita habeantur.

tuta formentur.

§ 11. Et cum contra aliquem praela-Processus tam tum vel monacum de novo erectae conminales, secun- gregationis huiusmodi civiliter aut crimidum usus'et sta- naliter agi contigerit, secundum consuetudines et statuta praedicta (iuris communis apicibus, dilationibus, terminis et litium anfractibus omissis) procedi debeat.

§ 12. Et ipsius de novo erectae con- Transitus de gregationis praelati suos monacos, qui quando de lilicentiam a Sede praefata habere dixerint centia Sedis Ase ad aliud quodcumque monasterium sive mittendus. locum transferendi, obtentu literarum apostolicarum, transferri non sinant, nisi in ipsis literis specialis, specificata et expressa de congregatione et nostra ordinatione huiusmodi mentio fiat, eique sufficienter derogetur. Ac tunc, si infra tres menses id non compleverint, contra eos, tamquam contra apostatas, agi possit, nisi in ipsis literis apostolicis expressum fuerit tempus infra quod se debeant ad huiusmodi monasteria sive loca transtulisse, eoque casu, non prius contra eos agi liceat, quam dicta tempora sint elapsa.

§ 13. Ac congregat. huiusmodi prae- Fugitivi non relati, quarumcumque literarum apostolica- cipiantur, praerum praetextu, nisi in illis praesentibus specialiter et expresse derogetur, ad recipiendos monacos, qui alias ab eorum propriis monasteriis, absque suorum superiorum licentia, contumaciter recesserunt, a quoquam nequeant quomodolibet

coarctari.

§ 14. Illi vero ex eisdem monacis, quos Translati iuxta de prioratibus, in quibus professi fuerunt, capituli ad alia aut monasteriis sive locis, ad alia dictae loca Ordinis, econgregationis monasteria sive loca, iuxta professi consedicti capituli ordinationem transferri contigerit, aut alias pro conventualibus quomodolibet, ex tunc ab ipsis prioratibus, monasteriis atque locis realiter absoluti extiterint, aliorum monasteriorum locorumque, quamdiu ibi steterint, monaci et suppositi reputentur, et pro conventualibus inibi habeantur, ac si in illis professionem suam emisissent.

§ 15. Ac omnia monasteria et loca Loca et perpraedicta, et eorum praelati atque per- sonae omnibus præeminentiis sonae, quibuscumque eis a dicta Sede gaudeant, dumvel alias qualitercumque concessis, ac de greg. instituta ture seu consuetud. debitis iuribus, præeminentiis ac dignitatibus inconcusse gaudeant et utantur, dummodo illa praemis-

An. C. 1513

sis et aliis dictae congregationis institutis et ordinationibus non obsistant.

§ 16. Nec propterea ex monasteriis Loca non u- ipsis unum alteri censeatur esse subienum alteri su-biecta esse cen- ctum, sed, eis in sua pristina libertate mascantur, sed ad nentibus, ea vicissitudinis adminiculo coinvicem suffrapulata, sub felici dictae de novo erectae congregationis regimine, sibi, uniformi regularis observantiae gressu, invicem suffragentur.

rali vel ab ipso tatorum;

gentur.

§ 17. Monasteria autem et prioratus, Monasteria con- quae nunc Sancti Michaelis sunt et pro ferantur prae-latis Ordinis a tempore erunt, etiam unita Eremi et S. Micapitulo gene- chaelis congregationi de novo erectae hugenerali et ma- iusmodi, per praelatos dumtaxat eiusdem iori parte visi- congregationis regantur et gubernentur; et quotiens illa ubicumque, etiam apud Sedem praedictam et qualitercumque vacare contigerit, etiam si quaevis speciales vel generales de illorum provisionibus seu dispositionibus per dictam Sedem reservationes factae fuerint, generale capitulum, si tunc celebretur, alioquin dicti Ordinis generalis pro tempore existens, una cum maiori parte visitatorum, illos ex ciusdem de novo erectae congregationis monacis praesentibus et futuris, etiam defectum natalium ex quibusvis personis patientes, quos ad id idoneos fore crediderint, in praelatos tunc vacantium monaster, et prioratuum huiusmodi, alias secundum consuetudines, ordinationes et statuta praedicta, eligere seu nominare, et ad eorum beneplacitum, taliter electos seu nominatos a regimine et administratione dictorum monasteriorum et prioratuum, quibus tunc praefuerint, et quae tunc propterea vacare censeantur, absolvere et amovere.

temporalibus ea

§ 18. Praelati sic electi seu nominati, Praetatique sie absque alicuius dictae Sedis vel alterius alia Sedis Apo- provisionis vel dispensationis adminiculo, stolicae dispen-etiam praeter hoc, quod eis munus besteriis praesint, nedictionis impendatur, ipsis monasteriis ritualibus quam et prioratibus, ad quae sic electi vel nominati fuerint, præesse, ac illa in spiritualibus ac temporalibus regere et guber- | cta congregatione, super aliquo ex dictis

nare, ac omnes actus ibidem exercere, et insignia deferre, ac si munus huiusmodi suscepissent.

§ 19. Et si contingat praelatos dictae Et loco absende novo erectae congregationis a mona-tium praelitorum alii substisteriis et prioratibus, ad quae, ut prae-tuantur a capimittitur, electi seu nominati fuerint, aliqua tulo vel generali, ut sup. legitima causa abesse, idque pro dictorum congregationis et monacorum ac illorum praesentium et futurorum monast. ac prioratuum conservat. et statu prospero et felici, quod, absente praelato, ne monasterium sibi commissum ex eius absentia damna sustineat, alius qui monasterium seu prioratum ipsum regat et gubernet, durante absentia huiusmodi, deputetur, utile videatur et expediat; quod quotiens id contigerit, capitulum seu generalis cum deputatis huiusmodi, alias iuxta eorum consuetudines et statuta, curam, regimen et administrationem ipsius monasterii seu prioratus, praelati sui praesentia carentis, in spiritualibus et temporalibus, dicta absentia durante, alteri committere libere et licite possint.

§ 20. Et quod aliquod ex dictis mo- Loca et monanasteriis et prioratibus aut aliis dictae steria congregat, in common de novo erectae congregationis locis, per dam, titulum, quascumque literas apostol., etiam motu ter dari non simili et cum reservationibus ac quibus- possint. cumque derogatoriis, per quas effectus praesentium quomodolibet imped. vel differri possit, clausulis, concessas hactenus et in posterum concedendas, per aliquem dictae de novo erectae congregationis, vel extra cam, cuiuscumque status, gradus, ordinis seu conditionis sit, etiam si cardinalatus honore aut pontificali vel alia quavis auctoritate praefulgeat, in titulum aut commendam seu administrationem vel alias obtineri; seu super alicuius illorum fructibus, redditibus et proventib. aliqua pensio reservari, concedi et assignari, vel ius sibi desuper acquiri; vel aliquis, contra praesentium tenorem, quovis quaesito colore, quempiam de dicta de novo ere-

An. C. 1513

monasteriis, prioratibus et locis, ratione tituli seu commendae vel administrationis ac pensionis huiusmodi, impetere seu molestare valeat.

omnium collatio

§ 21. Quodque deinceps nulla ex be-Beneficiorum neficiis ecclesiasticis, cum cura vel sine libere ad prae- cura, ad collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem abbatum vel priorum, ac conventuum, monasteriorum et aliorum locorum dictae de novo erectae congregationis, communiter vel divisim, pro tempore pertinentibus, etiam qualitercumque beneficia ipsa et ubicumque, praeterquam apud Sedem praedictam, vacare contigerit, dummodo dispositioni apostolicae generaliter reservata non fuerint, sub gratiis, expectativis aut provisionibus seu aliis dispositionibus dictae Sedis, facultatibus seu indultis, de conferendis beneficiis ecclesiasticis, vacantibus vel vacaturis, quibusvis personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, et quavis, etiam pontificali, dignitate praefulgeant, ab eadem Sede quomodolibet concessis et in antea concedendis, quomodolibet cadant seu comprehendantur; sed ipsorum beneficiorum collatio, provisio, praesentatio, electio et dispositio, illorum occurrente vacatione, praemissis non obstantibus, ad abbates et priores ac conventus praefatos, libere et absque aliquo praefatae Sedis praeventionis impedimento pertineant et spectent. Ac de beneficiis ipsis, nullus alius quam abbates seu priores et conventus praedicti, quorumcumque facultatum et indultorum sibi a Sede vel legatis praefatis qualitercumque et sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, etiam motu simili concessorum et concedendorum vigore vel praetextu, disponere valeat quoquo modo. Ac omnes et singulae gratiae expectativae et acceptationes, provisiones, dispositiones, collationes et literae Sedis ac illius legatorum huiusmodi, facultatesque et indulta | gatione educere, vel sponte venientes re-

super collationibus beneficiorum ecclesiasticorum, vacantium seu vacaturorum, quibusvis etiam, ut praesertur, qualificatis personis, et cum praedictis clausulis pro tempore concessa, processusque desuper habiti pro tempore, etiam excommunicationis, suspensionis et interdicti aliasque ecclesiasticas sententias, censuras et poenas in se continentes, quod beneficia ad collationem, provision., praesentationem, electionem aut aliam dispositionem abbatum et priorum ac conventuum praedictorum respective spectantia huiusmodi, ac totum id et quicquid in contrarium a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter attentari contigerit, omni prorsus careant firmitate.

§ 22. Nec quisquam personas, quae de Impedient. eos iure communi Religionem ingredi non qui Ordinem inprohibentur, e saeculo fugientes et ad di- sunt excommuctam de novo erectam congregationem venire affectantes, verberibus aut violentiis quibuslibet impedire vel prohibere, aut a monasteriis vel locis congregationis eiusdem praesentibus vel futuris divertere, aut super hoc illis vel eas recipientibus iniuriam vel molestiam aliquam irrogare praesumat. Contrafacientes vero praesentium notitiam habentes, vel qui eas ignoraverint, et postquam ad eorum notitiam devenerint, a praemissis iniuriis et violentiis non destiterint, excommunicationis sententiam ipso facto incurrant, a qua, praeterquam in mortis articulo constituti, nisi a Sede praefata, absolutionis beneficium nequeant obtinere.

§ 23. Ac nullae ecclesiasticae vel saeculares personae, quacumque auctoritate a congregatione nullo praetextu vel dignitate praeditae, aliquem ex prae-divertantur etc. latis vel monacis congregationis praedictae, obsequiorum vel servitiorum propriorum vel monast. suorum praetextu, etiam si absque licentia suorum superiorum, ad eas divertere, vel alia quavis causa, etiam arctioris vitae, Ordinis vel observantiae, a dicta de novo erecta congre-

cipere, et penes se retinere audeant, etiam auctoritate literarum apostolicarum, in quibus de huiusmodi praelato vel monaco et congregat. nominatim expressa mentio non fiat, absque consensu capituli seu generalis vel maioris partis visitatorum de novo erectae congregationis huiusmodi pro tempore existentium: quod si recipientes praefati, infra tres dies postquam eis praesentes innotuerint, praelatum seu monacum, extra ipsam de novo erectam congregationem existentem huiusmodi, eidem de novo erectae congregationi non restituerint cum effectu, vel a se realiter non abiecerint, excommunicationis sententia innodati existant eo ipso, a qua, nisi in mortis articulo, aut a Sede praedicta, absolvi non possint.

tra claustra a obstantibus.

§ 24. Generalis autem Ordinis ac ab-Vagantes ex-bates et priores de novo erectae congregener. et prae- gationis huiusmodi pro tempore existentes, latis Ord. coer- seu ab eis deputati, possint omnes et sinscumque non gulos eiusdem de novo erectae congregationis monacos ab illa vagos et fugitivos, aut suis superioribus non obedientes et rebelles, et qui, habita licentia, conditionem eis impositam non impleverint, aut, lapso licentiae termino, ad proprium monasterium non redierint, vel alia loca seu monasteria, absque speciali apostolico privilegio praesentibus deroganti aut superiorum suorum licentia, se transtulerint, vel aliquarum personarum, quacumque dignitate, etiam cardinalatus honore fulgentium, servitiis, in Romana Curia vel extra eam, se addixerint, vel ab eis literas familiaritatis aut cappellanatus obtinuerint, capere et in carceribus detinere, aut per censuram ecclesiast. et alia iuris remedia, appellatione remota, etiam invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, ad solitam et debitam reverentiam compellere.

> § 25. Et ut dictae de novo erectae congregationis monaci divinis beneplacitis quietius et liberius insistant, eosdem dicti Ordinis generalem ac de novo erectam

congregationem et illius abbates et visi- Exemptio Ortatores et alios praelatos ac monacos, nariorum et aconversos, commissos, novitios, personas liorum superioritate, iurisdicet cappellanos, etiam curam habentes ani- tione et visitamarum, necnon familiares et servitores tione. (1) eorum, nunc et pro tempore existentes, ac ipsius de novo erectae congregationis monasteria, prioratus et loca, etiam quae in posterum eidem de novo erectae congregationi quandocumque uniri vel incorporari seu subiici vel alias quomodolibet aggregari contigerit, omniaque et singula dictorum monasteriorum, prioratuum et locorum praesentium et futurorum ecclesias, cappellas, etiam si ipsis cura immineat animarum, oratoria, manualia, membra, castra, fortalitia, aedificia, villas, grangias, vineas, oliveta, hortos, sylvas, nemora, prata, pascua, piscationes, molendina, aquas, aquarum decursus, iura, iurisdictiones, praedia, possessiones et bona quaecumque, quae in praesenti sunt et in futurum erunt dictae de novo erectae congregationis, et quae omnia et singula per eorum vocabula, fines, valores, qualitates et quantitates hic haberi volumus pro sufficienter expressis, a quorumcumque legatorum, etiam de latere, et subdelegatorum, necnon nunciorum dictae Sedis ac vicariorum, rectorum et quorumvis officialium Romanae Ecclesiae, necnon patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, electorum, administratorum et aliorum quorumcumqne iudicum ordinariorum, quavis auctoritate, potestate, dominio, visitatione, reformatione et correctione: ita quod in dictam de novo erectam congregationem vel eius singulares personas seu benefactores, occasione beneficiorum eisdem collatorum ab eis, aut quia subditi eorum cum eisdem monacis conversentur, seu ab ipsis recipiant absolutionis et Eucharistiae sacramentum; necnon in monasteria, prioratus, loca et personas in eis degentes, ratione delicti,

(1) Vide Conc. Trid. sess. xxv, cap. 11 et seg., De Regular.

excessus seu contractus, aut rei, de qua agitur, ubicumque ineatur contractus, committatur delictum, aut res ipsa consistat, excommunicationis, suspensionis et interdicti aut alias quasvis sententias, nisi de speciali Sedis praedictae commissione, quomodolibet directe vel indirecte proferre seu promulgare non possint, prorsus eximimus et totaliter liberamus. Eaque omnia et eorum quodlibet in ius et proprietatem B. Petri et Sedis eiusdem et sub eorum et nostra protectione suscipimus, ac nobis et dictae Romanae Ecclesiae annuum censum unius unciae auri, per eamdem de novo erectam congregationem, in festo Beatorum Petri et Pauli apostolorum, annis singulis, Camerae Apostolicae persolvendum, in signum perceptae perpetuae libertatis et exemptionis assignamus. Quod si legati, subdelegati, ordinarii seu aliae personae praedictae, contra exemptionem et liberationem vestras huiusmodi, quidquam attentare quoquo modo praesumpserint; ac requisiti, vigore praesentium, per ipsius de novo erectae congregationis praelatos vel monacos, infra tres dies a die requisitionis huiusmodi, non destiterint, excommunicationis sententiae, ipso facto, noverint se subiectos. Et nihilominus, quod aliter actum fuerit, eo ipso sit irritum et inane nulliusque roboris vel momenti.

§ 26. Volumus insuper quod dictae Praelati el mo- de novo erectae congregationis praelati gantur interes vel monaci literas apostolicas super adconciliis, fune-ralibus, proces- ministranda iustitia, executione facienda, sionibus etc. (1) visitatione exercenda aut alio quovis negocio peragendo, ad eos pro tempore impetratas vel directas, acceptare, et in illis contenta exequi, et iuramentum de calumnia vel veritate dicenda subire, aut testimonium perhibere; seu extra suas civitatem et dioecesim trahi, et ad quaevis concilia generalia, provincialia vel synodalia, aut congregationes, quovis nomine

> (1) Vide Concil. Trid. sess. xxv, cap. 12 et seq., De Regular,

censeantur, ecclesiasticarum vel laicarum personarum, cuiuscumque dignitatis aut status existant, etiam apostolica auctoritate indicta, praeterquam ad ipsius de novo erectae congregationis capitulum celebrandum, aut alias, iuxta eorum ordinationes, ire vel mittere, aut processionibus publicis vel funeralibus interesse inviti minime teneantur. Seu quod in eorum locis missae vel alia divina officia celebrentur, ordines conferantur vel agitentur causae civiles vel criminales, processiones convocentur, aut synodus, conventus seu quaevis congregationes tam ecclesiasticarum quam laicarum personarum fiant, sive quod huiusmodi de novo erectae congregationis loca ad usum hospitum, habitationem, detentionem et incarcerationem ecclesiasticarum vel laicarum personarum deputentur, adstringi seu compelli nullo modo possint.

§ 27. Testimonia vero praelatorum, Testimonia pamonacorum, conversorum, commissorum trum in eorum causis legitima et novitiorum dictae congregationis, in sunt. causis ipsorum civilibus et criminalibus, in iudicio et extra, legitima seu iuridica sint.

§ 28. Nulli quoque reges, principes, Exemptio abimbarones, milites, nobiles, laici, communi-positionib. saetates, universitates, magistratus, rectores et officiales civitatum, terrarum, castrorum et dioecesum diversorum, monasteriis, prioratibus, locis, cappellis, ecclesiis, manualibus, grangiis, castris, possessionibus et bonis, necnon praelatis et monacis ipsius congregationis, gabellas, talleas, datia, collectas, etiam pro pontium refectionibus aut viarum reparationibus, aliave onera seu gravamina inferre, indicere et imponere, aut indicta et imposita exigere, sub excommunicationis ac maledictionis aeternae poenis, quas, nisi, praesentium habita notitia, prorsus destiterint, ipso facto incurrant, audeant vel praesumant.

§ 29. Nec aliquod ex dictae de novo erectae congregationis monasteriis, prio-

Exemptio ade- ratibus, grangiis, membris, manualibus cimis et qua-cumq. praesta- et locis praedictis, ad dandum seu soltione dan. prae-vendum aliquam canonicam portionem sive decimam aut quid aliud, quod eorum loco solvi consueverit, archiepiscopis, episcopis, capitulis, parochianis, collegiis, universitatibus, communitatibus, fabricis et aliis quibuscumque personis, de iure vel consuetudine, aut statutis vel privilegiis quibuscumque, aut ex quacumque causa hactenus ab eis forsan debita seu quae deberi praetendentur quomodolibet in futurum.

§ 30. Etiam de relictis, legatis et do-Exemptio pro natis, tam in ultimis voluntatibus quam tis Ordini. etiam inter vivos, seu alias, quacumque occasione, concessis et concedendis, quomodolibet teneantur.

§ 51. Ipsaque monasteria, prioratus, Erempio al loca, manualia, grangiae, possessiones et Sedis Apostoli- bona, ac praelati, monaci et personae de cae , novo erectae congregationis eiusdem ab omni impositione, exactione, collecta, decima, charitativo subsidio, aut quocumque reali et personali vel mixto onere vel gravamine, quovis nomine censeantur, per nos aut successores nostros Romanos Pontifi-

occasione visitationis

ces, pro tempore existentes, indictis. § 32. Necnon ab omnibus censibus, Censibus etc., redditibus et solutionibus, ratione visitationis aut subiectionis, quocumque iure, quibuscumque ordinariis, capitulis, collegiis, congregationibus, universitatibus aut alus quibusvis personis hactenus debitis, quae nos eidem congregationi, de apostolicae potestatis plenitudine, gratiose remittimus, et in futurum debendis, illorumque solutione praestationeque sint esseque debeant libera penitus et exempta atque immunia: ita quod ad illorum praestationem vel solutionem, per quoscumque et quarumvis etiam literarum apostolicarum vigore, cogi, aut alias desuper inquietari nequeant.

§ 33. Nullusque ab eisdem de quibus-

(1) Vide Concil. Trid. sess. xxv, cap. 12, De Regular.

cumque possessionibus ubilibet consti- Exemptio omtutis, quae in praesenti sunt vel in futurum sion, quas coerunt monasteriorum, prioratuum et bo- lit ipsa congrenorum de novo erectae congregationis huiusmodi, quae illius praelati, monaci vel personae colunt seu coli faciunt, et in futurum colent seu coli facient, ex hortis, virgultis, piscationibus, vel de nutrimentis animalium primitias, decimas, quartesia aut quocumque nomine nuncupata alia iura exigere vel extorquere praesumat, nec ipsi illa cuiquam solvere sint adstricti.

§ 34. Et quod de novo erectae con-Monachi succegregationis huiusmodi monasteria et loca, tatibus pro eohaereditates, legata et fideicommissa per rum monast. medias personas monacorum, aut alias qualitercumque ad ea delata, bona mobilia et immobilia, in quibuscumque civitatibus et locis, quovis titulo acquirere.

Ipsique monaci et personae, illa pro se eorumque monasteriis petere et exigere possint, undecumque vel qualitercumque eis debeant, et quae petendi et exigendi, si in saeculo remansissent, ius haberent.

§ 35. Et contra de novo erectae con-Praescriptio 60 gregationis huiusmodi monasteria, loca, annor. tutum datur contra Orpersonas et bona, tam in praeteritis quam dinemfuturis, aliqua non currat praescriptio, nisi post lapsum sexaginta annorum.

§ 56. Cupientes insuper ut de novo Interdicti temerectae congregationis huiusmodi perso- pore patres cenae, sublatis obstaculis quibuscumque inuis claus.(1). sedulum et devotum Domino exhibeant famulatum, motu et scientia similibus statuimus et ordinamus quod, si contingat civitates, terras vel loca, in quibus monasteria sive loca de novo erectae congregationis huiusmodi consistunt, ecclesiastico supponi interdicto, ipsius de novo erectae congregationis praelati, monaci, conversi, commissi, novitii et cappellani, necnon laici intra septa ipsorum monasteriorum seu locorum pro tempore habitantes, a praefatae de novo erectae congregationis monacis ad id deputatis, ia-

(1) Intellige nisi Papa vel ordinarius aliter iubeat, ex Concil. Trid. sess. xxv, cap. 12, De Regularibus.

nuis clausis, interdictis exclusis et submissa voce, missas et alia divina officia audire, et ecclesiastica sacramenta suscipere, ipsique monaci sic deputati illa celebrare et ministrare.

alio examine, ad

- § 37. Et quod eiusdem de novo Sacros ordines erectae congregationis monaci, praesentes mon. recipiunt a quocumq. an- et futuri, omnes etiam sacros ordines, ad tistite, absque quos per eorum superiores praesentati sol. presentat. fuerint, a quocumque maluerint catholico praelator. Ordi- antistite, gratiam et communionem dictae Sedis habente, recipere, et huiusmodi antistitem, in huiusmodi congregationis monasteriis et locis dumtaxat adnotare (2); ipse antistes monacos dictae de novo erectae congregationis, a suis superioribus sibi pro tempore praesentatos, apostolica auctoritate, absque aliqua licentia et contradictione dioecesani, et absque eo quod aliquod alias illis propterea praeiudicium generetur, nulla examinatione praemissa, statutis tamen a iure temporibus ordinare, missas inibi celebrare, ecclesias, altaria et vasa consecrare, vestes benedicere et alia pontificalia exercere:
- § 38. Necnon quod generalis Ordinis Generalis et et abbates, priores et praelati de novo ritas dispensan- erectae congregationis huiusmodi pro temdi cum suis mo- pore existentes, in omnibus casibus, in quibus de iure communi praelatis et monacis dictae de novo erectae congregationis auctoritas sive licentia seu dispensatio ordinariorum, si ab eis exempti non essent, foret necessaria, cum eis auctoritate praedicta dispensare, eiusque licentiam et auctoritatem concedere:

- § 39. Ac personas volentes eidem de Religiosos om novo erectae congregationi sociari, etiam admittendi etc. si Religionem, locum vel Ordinem alium quemcumque arctiorem ingredi vovissent, tali voto non obstante, ad probationem professionemque recipere, et eos, dicta auctoritate, ab ipso voto absolvere, et cum ipsis, dummodo in tali Religione vel Ordine, quem vovissent, professionem non
  - (1) Hoc revocavit Concil. Trid. sess. xxIII, c. 12, De Reform. (2) Legimus advocare (R. T.).

emiserint et, ante professionem emissam, ab ipsa de novo erecta congregatione non recedant, super omnibus votis (Religionis voto dumtaxat excepto) dispensare; ac omnibus quocumque excommunicationis vinculo innodatis, de novo erectam congregationem huiusmodi Altissimo famulaturis ingredi volentibns, iniunctis eis, iuxta eorum facultates, restitutione et poenitentia salutari, tamquam uni ex monacis de novo erectae congregationis huiusmodi, absolutionis beneficium impendere, eosque etiam ad probationem recipere, ita tamen quod, si inde ante professionis emissionem discesserint, in eamdem ipso facto reincidant.

erectae congregationis gerunt, ad eosdem sunt. monacos, pro eorum salute animarum, recurrant, eiusdem de novo erectae congregationis praelatis sive monacis, a suis superioribus ad audiendum huiusmodi personarum confessiones deputatis, quod personas ipsas accedentes audire, ac personae ipsae eis, absque alia superiorum suorum licentia, confiteri; necnon dictis praelatis sive monacis confessiones huiusmodi audientibus, dictos confitentes, poenitentia et satisfactione praeviis, quotiens opus fuerit, ab omnibus et singulis peccatis dictae Sedi non reservatis, et a quibuscumque suspensionum, excommunicationum et interdicti sententiis aliisque ecclesiasticis censuris et poenis, quas, a iure vel ab homine latis, incurrisse quomodolibet constiterit, absolvere; et vota per eos pro tempore emissa. in omnibus et singulis casibus, locorum ordinariis etiam per synodales seu provinciales constitutiones reservatis, in alia pietatis opera commutare, et desuper cum eisdem voventibus dispensare, exceptis

tamen censuris, poenis, votis et casibus,

super quibus esset Sedes praefata merito consulenda. Ipsisque confitentibus ac aliis

omnibus, qui ad praefatos monacos, ob

§ 40. Et cum saepe contingat quod, ob Monachi consingularem devotionem, quam nonnullae fessiones omnium audire et personae ad monacos huiusmodi de novo absolv. et vota huiusmodi devotionem, recurrent, Eucharistiae sacramentum ministrare libere possint.

incurrant, nisi ipsi excommunicati essent

§ 41. Necnon praelatis, monacis et per-Patr non sunt sonis congregationis huiusm. quocumque nisi cum spe- nomine censeantur, ne, propter participaeialiter denun- tionem, etiam in divinis, cum excommunicatis, suspensis et interdictis a iure vel nicent. statutis ordinariorum, aliquam excommunicationis, censurae aut peccati maculam

specialiter denunciati.

- § 42. Ac quod illi ex praefatis monacis, Praelati cum qui adeo monasteriorum suorum officiis causa occupati sunt, ut in choro interesse, ac possunt dispen- divinum officium vix sine labore et taedio ne officii divini. dicere, ac ipsa eis, ratione officiorum huiusmodi, incumbentia caritatis opera implere nequeant; et qui ad divinum officium huiusmodi dicendum adeo vel non docti vel minus experti pro tempore existunt, dummodo in sacris non sint ordinibus constituti, licet professionem emiserint, tamen ad persolvendum totum integrum officium divinum minime teneantur, sed eorum prælatis, habita suppositorum suorum consideratione (ultra officium Beatae Mariae Virginis, ad quod obligati remaneant), iuxta dispensationem eis traditam, si eorum animabus expedire videbitur, aliquid dicendum iniungant, quod cum animi alacritate valeat adimpleri.
- § 43. Praeterea, omnibus christifideli-Sepult in mo-bus, exceptis excommunicatis aut interbus non excom- dictis vel publicis usurariis, ut in locis et municatis aut monasteriis de novo erectae congregationis huiusmodi, praesentibus et futuris, suam possint eligere sepulturam, salvo tamen iure illarum ecclesiarum a quibus ipsorum decedentium corpora assumuntur.
- § 44. Necnon generali Ordinis et ab-Facultas prae- batibus, prioribus vel praelatis aut aliis, ctum ineundi per congregationem de novo erectam husuper monaste-iusmodi ad id pro tempore deputatis, in unionibus, annexionibus, incorporationibus ac reformationibus seu receptionibus monasteriorum, prioratuum vel aliorum

beneficiorum ecclesiasticorum, pro ipsa de novo erecta congregatione faciendis, cum praelatis et personis, monasteria seu beneficia huiusmodi per eos obtenta, in congregationis huiusmodi seu alicuius illius particularis monasterii commodum dimittere volentibus, conventiones et pacta, quae illicita et, quando apostolica confirmatione carerent, expresse prohibita censerentur, inire; ac monasteria, prioratus et alia beneficia quaecumque, conventionibus et pactis huiusmodi intervenientibus, acquisiverunt, retinere, ipsaque conventiones et pacta observare, absque eo quod aliquam simoniae labem incurrant, libere et licite valeant.

§ 45. Et quandocumque per aliquem Defectus in its aut plures actus, contra ea aut ipsorum intercedent. vaaliquod, a quocumque, cuiuscumque digni- iudicant. tatis, conditionis, gradus seu status fuerit, ex negligentia vel ignorantia praesentium, quibus haec conceduntur, aut alia quavis causa, scienter vel ignoranter attentari vel pro tempore observari contingat, nullum tamen propterea exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, gratiis, indultis et privilegiis huiusmodi praeiudicium generetur; sed ea omnia et singula in suis ro-

bore et firmitate permaneant.

§ 46. Ac quod deinceps, per quascum- Privilegia huque revocatorias seu alias apostolicas con- nis revoc. non cessiones vel literas, sub quibuscumque censentur, per verborum formis et tenoribus aut clausulis disposition., niderogatoriis, etiam si illae motu et scientia si specialiter facta mentione. similibus emanaverint, nulla ex praedictis concessis, et quae eidem de novo erectae congregationi pro tempore concedentur, exemptionibus, immunitatibus, gratiis, indultis, privilegiis et concessionibus, quomodolibet revocari, cassari et annullari censeantur; seu quibusvis in eis contentis particulis aut clausulis derogari valeat, nisi, in derogatoriis vel aliis literis seu cassationibus huiusmodi, illa vel illae ex literis, quae revocari aut cassari vel annullari viderentur, aut cui vel quibus derogari appareret, corumque totus tenor de verbo

ctae congregationis.

publicis usura-

ad verbum integre insereretur, et de omnibus et singulis congregationis huiusmodi monasteriis nominatim et specifica mentio fiat; ac in eisdem revocatoriis, cassatoriis vel aliis literis manifeste et expresse appareat quod Romanus Pontifex huiusmodi privilegiis, indultis et literis, de quibus tunc actum fuerit, voluerit specialiter derogare, vel illa revocare, cassare seu annullare; ac tunc demum urgens, sufficiens et rationabilis, propter quam derogatio, revocatio, cassatio et annullatio ipsa merito fieri debeat, causa exprimatur; alias derogationes, revocationes, cassationes, irritationes et annullationes quaecumque, si quas, aliter quam ut praefertur, a quocumque, etiam Romano Pontifice, fieri contigerit, ac quaecumque exinde secuta nullius sint roboris vel momenti, ipsis concessis literis, privilegiis, indultis, gratiis, exemptionibus et libertatibus in suo pristino, plenario et integro robore duraturis; et quod per quascumque revocationes, cassationes seu annullationes quarumcumque unionum, annexionum, incorporationum et appropriationum, de quibusvis monasteriis, prioratibus sive locis ecclesiasticis, per nos aut successores nostros Romanos Pontifices, aut eorum aliquem, in genere vel in specie, sub quibusvis verborum formis vel expressionibus, de cetero forsan faciendis, nullum dictae de novo erectae congregationi, super unionibus, incorporationibus, appropriationibus et innovationibus quorumcumque monasteriorum, ecclesiarum, prioratuum aut aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, ac per infrascriptas constitutiones factarum unionum confirmationibus, per nos et Sedem praedictam, eidem de novo erectae congregationi vel in eius favorem faciendis, praeiudicium inferatur. Sed illae omnes, etiam post revocationes, cassationes et annullationes praedictas, in suo robore inconcussae persistant in omnibus et per omnia, ac si, quoad eas et ipsarum singulas, aliqua revocatio, annullatio vel cassatio nulla-

tenus emanassent, nisi dum et quando ipsae super unionibus, illarum confirmationibus vel appropriationibus seu donationibus confectae literae, in revocationum, cassationum et annullationum literis, constitutionibus et ordinationibus huiusmodi, de verbo ad verbum insererentur, ac in eis specialis, expressa et individua de ipsis monasteriis et locis ac congregatione mentio fieret; necnon irritum et inane totum et quicquid in contrarium, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

gationis de novo erectae huiusmodi, ut eorum animarum saluti uberius consulatur, ut confessores idonei, quos de suorum voluntate superiorum, aut ipsi superiores pro libito elegerint, omnium peccatorum suoram, de quibus corde contriti et ore confessi fuerint, plenam semel tantum in mortis articulo remissionem eis, in sinceritate fidei, unitate sanctae Romanae Ecclesiae, ac obedientia et devotione nostra vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium persistentibus, auctoritate praefata concedere valeant. Sic tamen quod ipsi confessores, de his, de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, illam congregationis huiusmodi personis, prout ad illas pertinuerit, per se vel alium faciendam iniungant, quam illi facere, prout potuerint, omnino teneantur. Quodque singuli ex eisdem personis clerici, quamprimum concessione absolutionis huiusmodi gaudere voluerint, septem psalmos poenitentiales, cum litaniis et orationibus consuetis; conversi vero et commissi, aut qui

praefatos psalmos dicere commode non

potuerint, quinquagesies Orationem Domi-

nicam et totiens Salutationem Angelicam,

singulis hebdomadis, recitare; idque, legi-

timo cessante impedimento, per annum in-

tegrum, etjam si totidem plus minusve, ex

alia quavis causa, eos dixisse et dicere opor-

§ 47. Necnon generali vel abbatibus, Indulgentia in prioribus, monacis, conversis, commissis mort. articulo patribus danda et novitiis, praesentibus et futuris, congre- a confessorib.

tere contingeret, prosequi et complere teneantur. Occurrente vero impedimento praedicto et postea cessante, quamprimum poterunt commode, impositionem huiusmodi reficiant et adimpleant.

nis Ordinis.

§ 48. Necnon quod, diebus quibus non-Aliae indulgen- nullae Urbis ecclesiae, pro stationibus consequendis, a christifidelibus visitari solent, quinque altaria ecclesiae monasterii seu alterius loci congregationis huiusmodi, ubi singulos ex eis moram trahere contigerit, aut pauciora, si tot ibi non fuerint, devote visitando, semelque psalmum incipientem Miserere mei Deus, apud quodlibet altare, pro felici statu eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae dicendo, easdem indulgentias et peccatorum remissiones consequantur, quas consequerentur, si ipsas Urbis ecclesias tunc personaliter visitarent; si vero aliquis ex personis congregationis de novo erectae huiusmodi, pro ipsius congreg. negotiis aut aliis legitimis causis, extra propria monasteria moram traxerint, ubicumque commodius poterunt, totidem altaria in quacumque ecclesia, dictos psalmos apud quodlibet ex dictis altaribus recitando, ut praemittitur, visitaverint; et si conversi sive commissi forsan dictum psalmum dicere nescientes fuerint, ter Orationem Dominicam et totidem Salutationem Angelicam apud quodlibet altare huiusmodi recitando, eamdem etiam indulgentiam consequantur.

§ 49. Quodque huiusmodi de novo ere-Sacordotes in ctae congregationis sacerdotes in itinere diem celebrare constituti, aut alia causa subsistente, ante possunt. diem et usque ad nonam inclusive missam celebrare.

§ 50. Quodque duo ex eremitis prae-Eremitar. pe- fatis, singulo triennio, Terram et alia Loca do sit permissa. Sancta ac Sanctum Iacobum in Compostella ac Beatorum Petri et Pauli limina, de consensu capituli Eremi, absque alia dictae Sedis licentia visitare.

§ 51. Ac singuli familiares monasteriorum, prioratuum et aliorum locorum contiamiliares e- gregationis de novo erectae huiusmodi, terdicti divinie etiam laici, in illius ecclesiis peccata sua

confiteri, et Eucharist. sacramentum, cu-interesse, et saiusvis licentia minime requisita, recipere; pere possunt. et tempore interdicti ordinaria auctoritate appositi, clausis ianuis, ac excommunicatis et interdictis exclusis, divina officia audire libere et licite valeant, auctoritate et tenore praemissis, de specialis dono gratiae, concedimus pariter et indulgemus.

et singulae personae, quibus causae au-qui eligi possint ctoritate literarum apostolicarum delegari sit corum iurispossint, dum et quotiens, pro parte generalis et abbatum, priorum et conventuum ac monacorum congregationis de novo erectae huiusmodi vel alicuius eorum, fuerint legitime requisiti, ad executionem quarumcumque literarum dictae Sedis conservatoriarum nuncupatarum, S. Michaelis de novo erectae congregationi huiusmodi, vel eius monasteriis, prioratibus, membris, abbatibus, prioribus et conventibus, contra illis inferentes molestias, iniurias, gravamina atque damna, concessarum hactenus et in posterum concedendarum, perpetuis futuris temporibus procedant, per se vel alios, alias iuxta earumdem conservatoriarum literarum continentiam atque formam, in omnibus et

per omnia, perinde ac si conservatoriae

literae eis a principio directae, eisque ut,

quamvis alias conservatores esse non pos-

sent, illas exequerentur expresse man-

datum, et super hoc concessa facultas

§ 53. Quocirca dilectis filiis Sanctae Deputatio exe-Mariae Florentinae, et Sancti Georgii Ma-cutorum huius huius ioris Venetiarum, ac Sancti Iuliani de A. tentorum in ea. rimino monasteriorum abbatibus, necnon subdecano ecclesiae Florentinae, per apostol. scripta, motu simili mandamus, quatenus ipsi, vel tres' aut duo vel unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas, ac omnia et singula in eis contenta, ubi et quando expedierit, ac quotiescumque, pro parte generalis, visitatorum, abbatum, eremitarum, priorum

§ 52. Volumus autem quod universae Conservatores

et aliarum personarum congregationis de novo erectae huiusmodi, fuerint super hoc requisiti, solemniter publicantes, ipsisque generali, visitatoribus, abbatibus, eremitis, prioribus et personis, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant eos, praesentibus literis et in eis contentis privilegiis pacifice gaudere, non permittentes eos super illis seu alias, contra praesentium literarum tenorem, per quoscumque quomodolibet indebite impediri seu etiam molestari, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo.

Derogatio contrariorum

§ 54. Non obstantibus priori voluntate nostra praedicta et natalium defectu, et Lugdunensis concilii, et piae memoriae Innocentii quarti contra exemptos edita, quae incipit Volentes, et Martini quinti necnon Bonifacii octavi, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon monasteriorum, prioratuum et aliorum regularium locorum, etiam S. Michaelis, et de novo erectae congregationi huiusmodi unitorum, et illorum ac praedicti, et quorum ipsa unita monasteria, prioratus et loca extiterint, Ordinum, iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, quibusvis communitatibus, universitatibus, collegiis, ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et aliis locis, capitulis, conventibus et personis, etiam motu et scientia similibus, et cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis clausulis irritantibusque decretis, concessis hactenus et in posterum concedendis, quibus omnibus, etiamsi, pro eorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio, seu quaevis alia expressio habenda foret, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro sufficienter expressis haben-

tes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, eisdem motu et scientia ac potestate, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque etc. Aut si aliqui, super provisionibus sibi faciendis de prioratibus et monasteriis et unitis vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus, speciales vel generales dictae Sedis vel legatorum eius literas impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum, vel alias quomodolibet sit processum; quas quidem literas ac processus habitos per easdem et inde secuta quaecumque, ad monasteria, prioratus et alia beneficia unita huiusmodi, volumus non extendi. Sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem prioratuum vel beneficiorum aliorum, praeiudicium generari et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis. Seu si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 55. Volumus autem quod prioratus Benefic. uniet alia beneficia unita huiusmodi, debitis torum cura et propterea non fraudentur obsequiis, et a- prætermittitur. nimarum cura in eis, si qua illis immineat, nullatenus negligatur; et in monasteriis unitis huiusmodi divinus cultus, et solitus monacorum et ministrorum numerus nullatenus minuatur; sed illorum et dilectorum filiorum illorum conventuum, si conventus habeant, et prioratuum ac beneficiorum unitorum praedictorum congrue supportentur onera consueta. Et insuper, ex nunc irritum decernimus et

inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter con-Tenor statuto- tigerit attentari. Tenor vero statutorum et tuli generali. ordinationum praedictarum talis est.

§ 56. In primis, tam apostolica aucto-Congreg. Ere ritate nobis in hac parte commissa, quam sis sit una, et totius capituli nostri potestate, ordinavocetur Congre-gatiu sacrae Emaldulensis Eremi sit una congregatio, quae loca omnia, tam Eremitarum quam

Observantium et Conventual, ad ipsam pertinent., complectatur, voceturque Congregatio sacrae Eremi Camaldulensis.

ratio.

§ 57. Deinde ex hac congregatione et Monasteriorum alia eiusdem Ordinis Sancti Michaelis de Murano fiat unum corpus, et una nova erigatur congregatio, in qua universa nostrae Religionis loca Eremitarum, Observantium, Conventual, et monialium comprehendantur, quae sacrae Eremi Camaldulensis et Sancti Michaelis de Murano Congregatio nuncupetur. In ea vero particularius infrascripta principaliora loca, cum inferioribus sibi annectendis et uniendis, hoc ordine contineri intelligantur.

§ 58. Sacra Camaldulensis Eremus, A-Erem. Aretina, retinen. dioecesis. dicti Ordinis, cum suis annexis, cui perpetuo unimus hospitale S. Fridiani de Pisis, dictum Sancti Martini, cuius quinquaginta; ac prioratum Sancti Sabini de Chie, prope Castellionem Aretinensem, cuius etiam quinquaginta; nec non monasterium Sancti Andreæ de Puteo, cuius viginti; ac prioratum Scandaloni, Florentinensis dioecesis, cuius quatuordecim; et monasterium Insulae, cum suis annexis, Imolensis seu alterius dioecesis, cuius centum; ac monasterium de Typhi, in Val de Caprese, cuius quinquaginta; ac prioratum de Cortona, cuius vigintiquinque; et prioratum Anguae, Fesulanensis dioecesis, cuius decem; ac prioratum de Pratalea, Fesulanensis dioecesis, cuius sex; ac prioratum de Planetulo, cuius septuaginta; ac prioratum de Valiala, cuius duodecim.

Murano, Torcellanen. dioecesis, cum suis S. Michaelis de annexis, cui unimus prioratum S. Martini annexis, de Opitergio sive de Uderzo, cuius centum; et monasterium Sanctae Mariae de Lemo in Istria, cuius vigintiquinque; ac prioratum Camaldulini de Verona, cuius septuaginta.

§ 60. Prioratum Sancti Matthiae de S. Matthiae de Murano apud Venetias, cum suis annexis, annexis, cui unimus prioratum Sancti Viti de Vicentia, qui nunc in congregatione est, si ita patribus congregationis in futuro capitulo videbitur; ac prioratum Montis Crucum, in agro Patavino, cuius octuaginta; et prioratum Sanctae Mariae de Orbigi, Paduanensis dioecesis, cuius vigintiquinque; prioratum S. Benedicti de Philetto, Tarvisinensis seu Cenetensis dioecesis, cuius vigintiquinque.

§ 61. Ac monasterium S. Mariae de S. Mariae de Carceribus, cum suis manualibus et annexis.

§ 62. Et monasterium Sancti Apolli- S. Apollinaris, naris de Classe, cum suis manualibus et annexis.

§ 63. Ac prioratum Sancti Salvatoris S. Salvatoris de de Forolivio, cum suis annexis, cui uni-Forolivio, cum suis annexis, mus prioratum S. Mariae de Scardavilla, cuius quinquaginta, et prioratum S. Petri de Caesena, cuius septuaginta; ac prioratum Montis Calvarii, una cum prioratu Sanctae Mariae de Fontana, ambo de Caffracaro uniti, quorum viginti; et prioratum de Prodano, in agro Caesenati, cuius

viginti. § 64. Et prioratum S. Ioannis Bapti- S. Ioan. Bapt. stae de Faventia, cum suis annexis, cui suis annexis, unimus prioratum Sancti Ioannis Baptistae de Bagnacaballo, cuius centum; et prioratum Sancti Ioannis Evangelistae de Ricco, cuius quindecim; ac prioratum Sancti Daniani de Bononia, cuius sexaginta.

§ 65. Ac monasterium S. Romualdi de s. Romualdi de Val de Castro, cum suis manualibus et an- Val de Castro, cum suis annenexis, cui unimus prioratum de Podio-xis, § 59. Monasterium Sancti Michaelis de | cuppo, cuius quadraginta; et prioratum

Sancti Georgii, cuius duodecim; ac prioratum de le Parelle, cuius decem; ac eremum dictam la Quadrigaria, cuius qua-

§ 66. Et prioratum Sanctae Mariae de 8. Mariae An- Angelis, Florentiae, cum omnibus suis gelor. Florent., cui unimus prioratum Sanctae Agathae de Valdechiano, in Monte Sancti Sabini, una cum prioratu Sancti Christophori et Sanctae Luciae prope Montem Sancti Sabini illi unito, quorum triginta; et prioratum de Muchio, Vulleranensis dioecesis, cuius quadraginta; et prioratum S. Viciani, Aretinensis dioccesis, cuius sexaginta.

annexis,

§ 67. Et prioratum Sancti Benedicti S Benedic ex- extra muros Florentiae, cum suis annexis, ren., cum suis cui unimus monasterium S. Iucundae, Lucanensis dioecesis, cuius octuaginta; et monasterium de Cintogia, dictae dioecesis, cuius quinquaginta; et prioratum Urticaiae, Fesulanensis dioecesis, cuius triginta; et prioratum Sancti Cipriani, Ulteranensis dioecesis, cuius vigintiquinque; ac monasterium de Castigneto, Pisanensis dioecesis, cuius tredecim; et monasterium de Monte Muro, Florentinensis vel Fesulanensis dioecesis, cuius vigintiquinque; ac monasterium de Titiano, Aretinensis vel Sarsinatensis dioecesis, cuius octuaginta.

§ 68. Ac monasterium Sancti Felicis S. Mariae de in Platea, Florent. dioec. cum suis annexis, cui unimus monasterium Montis Cornarii, prope Balneum S. Mariae, cuius octuaginta.

§ 69. Et monasterium de la Rosa, Se-S. Mustiolæsive nensis dioecesis, cum suis annexis, cui Rosæ, unimus eremum dictam Alvivo, una cum sibi annexo prioratu de Larco, et aliis sibi annexis, Senensis dioeces., cuius cen-

tum quinquaginta.

§ 70. Ac monasterium S. Michaelis de S. Michaelis de Aretio, cum suis annexis, cui unimus mo-Aretio, nasterium S. Clementis Aretii, cuius octuaginta; ac prioratum S. Laurentii prope Arctium, cuius vigintiquinque.

§ 71. Ac monasterium S. Mariae de S. Mariae de Balneo, cum omnibus suis manualibus et annexis, cui unimus prioratum S. Silvestri, qui etiam unus de manualibus eius existit, cuius quadraginta.

§ 72. Et monasterium S. Severi de Pe- s. Severi de rusia, cum prioratu S. Trinitatis illi annexo et eorum annexis, quibus unimus prioratum S. Antonii de Tuderto, cuius vigintiquinque; ac prioratum S. Angeli, dictum

il Massaccio, cuius centum.

§ 73. Et monasterium S. Hippolyti de s. Hippolyti de Faventia, cum suis annexis et manualibus, Faventia. cui unimus ecclesiam S. Andreae et S. Laurentii, eiusdem monasterii manuales, cuius octuaginta; ac prioratum dictum de Feracciano, Foroliviensis dioecesis, cuius centum; ac prioratum S. Mariae Camaldulini prope Forolivium, cuius triginta; ac locum S. Mauri de Solarolo, Faventinensis dioecesis, cuius quinquaginta.

§ 74. Et monasterium de Monte Christo Abbat. de Monin Insula prope Sardiniam, cum suis an- te Christi. nexis, cui unimus monasterium S. Trinitatis in Sardinia, ecclesiam S. Petri in Scano, S. Nicolai de Trulla, S. Mariae et S. Eugeniae in Samnar, S. Michaelis et Laurentii in Vavaci, S. Mariae et Ioannis in Altasar, S. Mariae in Contra, S. Ioannis et Simonis in Salvener, S. Pauli in Controli, S. Petri in Olim eremitarum, in Elba insula; locus in Capolinari et omnia alia nostri Ordinis loca, quae in Corsica, Sardinia, Plumbino et aliis circumiacentibus terris reperirentur, quorum insimul fructus, redditus et proventus, quinquaginta ducatorum auri de Camera, secundum communem extimationem, valorem annuum non excedunt.

§ 75. Quae omnia supradicta loca, si Quorum 1000quovis modo vacant, alioquin per cessum incorporatio favel decessum aut aliam quamvis dimissio - cta conseantur dum ea vacant. nem abbatum, priorum et aliorum quorumvis ea obtinentium, unita, annexa et incorporata perpetuo sint et esse intelligantur.

§ 76. Et haec quidem principaliora decem et septem loca, tamquam magis ido-

tia servetur.

Et in ois mo- nea, in quibus, iuxta monasticam discipliplinæ observan- nam, regularis vita constitui et observari valeat, eligimus, instituimus et deputamus, quibus alia minora loca, ut particulariter supra expressum est, ea ratione annectimus, ut cum monacis simul pluribus alimenta suppeditare abunde valcant, et per socialem vitam atque coenobiticam institutionem perfectius custodiatur observantiae rigor.

§ 77. Quoniam vero et de monialium Monial pau- dicti nostri Ordinis locis, quibus omnia ni Eremus sol- huiusmodi de novo erectae congregationis vat infrascript. annuas portio- privilegia communia esse debent, ratio hanes, videl. flor. benda est, cum nonnulla ex eis intolera-30 monialibus bili, ut accepimus, paupertate premantur, statuimus et definimus ut sacra Eremus, cum primum prioratum Planetuli, iuxta praemissam dispositionem, possederit, annuam triginta florenorum pensionem monialibus monasterii S. Benedicti de Aretio persolvat.

§ 78. Cum prioratum Cortonae, viginti Flor. 20 mo- florenorum monialibus monasterii Sancti nialib. de Prato Ioannis Evangelistae de Prato Veteri. Veteri;

drona:

§ 79. Cum vero prioratus Angelorum Flor. 30 mo- de Florentia prioratum Sancti Viriani acquisiverit, annuam similiter triginta florenorum pensionem monialibus nostri Ordinis de Boldrona persolvat.

ventia

sint.

§ 80. Quando iterum monasterium San-Flor. 23 mo- cti Hippolyti de Faventia locum S. Mauri Trinitatis de Fa. de Solarolo possederit, pensionem annuam vigintiquinque florenorum monialibus monasterii S. Trinitatis de Faventia persolvat.

§ 81. Quas quidem pensiones, perpetuis Pensionesque futuris temporib., de anno in annum, praeistæ perpetuæ fatis monialibus persolvi, et nulla ratione, neque a capitulis nostri Ordinis, neque a praesenti aut futuris generalibus, aut aliis quibuslibet, impediri posse statuimus.

§ 82. Item, statuimus et ordinamus nul-Beneficia prae- lum de cetero nostri Ordinis beneficium, vitam conferan- neque ex principalioribus, neque ex unitis supra nominatis, aut uniendis, posse cuiquam, vel in ipso Ordine nostro vel extra existenti, ad vitam conferri, neque a mo-

derno, neque a successoribus suis generalibus, neque ab Eremitis, neque ab abbatibus et prioribus Ordinis nostri, sub poena excommunicationis latae sententiae his qui beneficium aliquod conferre voluerint; et ut quod nemo, qui Camaldulensis Ordinis sit, beneficium aliquod sive dignitatem ad vitam suscipere valeat, sed in superius praenominatis locis principalioribus, per cessum vel decessum eorum, qui loca ipsa nunc tenent, annuales priores vel abbates aut rectores instituantur, vitaque regularis et observantia custodiatur; minora vero, in vacationis quandocumque eventum, maioribus ordine supra expresso unita sint, ut praefertur, hoc declarato, ut in illis pari ratione nemo possit, nisi annualem, administrationem habere.

§ 85. Hac tamen lege, quod loca quaecumque, quae sic applicari contigerit, de- impleantur. bitis sibi non fraudentur obsequiis, sed per praelatos monasteriorum vel locorum, quibus applicata fuerint et annexa, onera consueta et officia impleantur.

§ 84. Obligenturque praelati antedicti, Prael. de fruqui perpetui sunt, de fructibus huiusmodi ctiaus annevoannexorum, visitatoribus per Observantes reddunt ut hic. et Eremitas deputatis reddere rationem. De quibus quidem fructibus ac proventibus, illud disponi debeat quod per definitores capituli Observantium fuerit ordinatum. Ex nunc, Sedis Apostolicae beneplacito praemisso, decernentes ut quicquid, super collatione beneficiorum et locorum Ordinis nostri, aliter a quocumque fuerit attentatum, sive scienter sive per ignorantiam,

§ 85. Item, statuimus et ordinamus quod Pra lati loca praelati Ordinis nostri perpetui, sive in hac quae tenent, congregatione sive extra ipsam fuerint, dere valeant, ut titulo, regimini et administrationi locorum, quae tenent, ad hoc ut dictae congregationi uniantur et effectualiter aggregentur, in manibus generalis et capituli Eremitarum cedere valeant, et hi potestatem habeant admittendi cessionem, ac loca ipsa congregationi, effectu ipso, adiungendi.

nullius roboris vel momenti esse censeatur.

quaquam.

§ 86. Et nihilominus generalis ipse et Cedentes loca Eremitarum capitulum, qui sic viventes cebates et prio- dere voluerint, in eorumdem locorum abres praesici pos- bates aut priores, secundum loci qualiceteri verone-tatem, per annum praeficere possint, qui quidem annus toto tempore vitae eius, qui sic praefectus fuerit, durare intelligatur. Quod et in aliis pariter observari decernimus, qui beneficia aliqua vel loca Ordinis nostri, quae nunc in commenda sunt, in titulum habere procuraverint, scilicet, titulo atque administrationi locorum, quae sic habuerint, in favorem congregationis in praedictorum manibus cedentes, per eosdem, in priores aut abbates eorumdem locorum per annum praelici possint, qui annus, donec vita illi supererit, non finiatur. Nullum autem alium nostri Ordinis quoquo modo ad aliquod beneficium aut dignitatem, ad vitam aut ad annum tota vita duraturum, praefici posse volumus.

gregentur.

§ 87. Item, statuimus et ordinamus ut Loca quae sunt monasteria et beneficia ac loca omnia et sintionem cum pri- gula nostri Ordinis Camaldulensis, quae momum vac. con- do extra hanc congregationem, sive in Ordine sint sive extra Ordinem, per quoscumque. cuiuscumque dignitatis fuerint, in titulum vel commendam obtenta, cum primum per cessum vel decessum illa obtinentium vacaverint, aut illorum commendae cessaverint, ad Ordinem nostrum effectualiter revertantur, et congregationi de novo erectae huiusmodi pleno iure et cum effectu aggregentur.

ralem.

§ 88. Locorum autem omnium, qui nunc Generalis Or- in nostro Ordine sunt, aut in futurum erunt, greg. caput sit. sive in hac congregatione in praesentiarum sunt, sive illi in posterum aggregabuntur, sive etiam extra congregationem sint, totius scilicet Camaldulensis Religionis caput, generalis censeatur, de anno in annum, prout inferius dicetur, eligendus.

§ 89. Eremi autem prior, propter loci Prior Eremi te-illius dignitatem, post generalem, supra neat primum locum post gene- omnes alios Ordinis abbates et priores semper locum habeat.

§ 90. Modus autem nominandi ac eli-

gendi Ordinis nostri generalem talis sit. Generalis eli-Ut eligatur et deputetur solum de numero ro Observan-Observantium seu Coenobitarum sive Ere-tium seu Coenobitarum Eremimitarum et non Conventualium; fiatque eius tarumve; is vielectio de anno in annum in capitulo Ob- sitet Ordinem, et habeat colservantium, secundum eumdem modum et lectas. formam, quae servari consuevit in electione vicarii dictae congregationis Sancti Michaelis de Murano. Ipseque generalis sic electus possit, ubi opus fuerit, Ordinem universum visitare, et annuas collectas habere debeat a locis, quae illas exolvere tenentur et consueverunt.

An. C. 1513

§ 91. Sacrae autem Eremi prior, per De electione et cessum vel decessum venerabilis religiosi officio prioris sacrae Eremi. Petri Delfini, in praesentiarum prioris et generalis, nominetur et eligatur dumtaxat de numero Observantium, Coenobitarum aut Eremitarum, sitque non perpetuus aut ad vitam, sed temporalis, et eius electio fiat secundum modum et formam qua eliguntur aut eligentur ceteri omnes abbates et priores locorum, quae nunc in dicta congregatione de Murano sunt, aut in futurum erunt.

§ 92. Ipseque sacrae Eremi prior, pro Prior Eremi in tempore sui officii, in Eremo commoretur, Er. semp. comvitamque totaliter ducat eremiticam, non secus ac ceteri omnes eremitae, quos non minus exemplo, quam doctrina instruere debet. Hoc enim, in Regula Beati Benedicti, prioris officium esse legimus.

§ 93. Quoniam vero in obitu aut ces- Petro nunc Esione eiusdem Petri Delfini, moderni prio- remi priore ac generali Ordiris Eremi et Ordinis generalis, non statim nis decend., vicoadunari capitulum poterit, ordinamus et elis vices gen. definimus ut, eo cedente vel decedente, supplet, et priusque ad immediate post futurum capitu- tim ab cius calum, ille qui pro tempore congregationis raturus usq. ad Sancti Michaelis vicarius esse reperiretur, cap. Observansuppleat vices generalis. Prior autem Ere- gulis annis elimi, pro illa dumtaxat vice, a capitulo Eremi statim eligatur, duraturus usque ad proximum futurum capitulum Observantium, in quo postea de anno in annum eligetur, ut praefertur.

§ 94. Item, ordinamus ac definimus ut

pit. eligatur du-

Generalis fa-qui, post cessum aut decessum moderni generalis, pro tempore generalis eligetur, debeat sibi eligere et deputare vicarios pro meliori totius Ordinis regimine et guber-

§ 95. Unum quidem super omnes Con-Unum sup. Con ventuales universalem vicarium, qui super in annum, et de Observantes Coenobitas et Eremitas et sunum. Conven-per moniales nullum ius habere possit: eligaturque de anno in annum ab ipso Ordinis generali, cum consensu Eremitarum et cum consilio aliquorum Ordinis nostri praelatorum, de numero solum Conventualium prælatorum. Qui et usque ad triennium confirmari et infra annum revocari, ad nutum generalis et capituli Eremitarum, possit. Cui, secundum quod eisdem generali et capitulo Eremitarum visum fuerit, de competenti salario provideatur, ut munus suum implere commode valeat.

vantium.

96. Pro regimine autem Observantium Alterum super Coenobitarum et Eremitarum ac monia-Observant. Connobitas, Eremi- lium, unum aut plures vicarios, universales de numero præ- aut particulares, quando et quotiens oplatorum Obser- portunum censebit, ipse solus generalis eligere et confirmare ac revocare possit. Neminem tamen, nisi de numero praelatorum Observantium nostri Ordinis, possit in vicarium supra Observantes aut moniales eligere.

lebrentur.

§ 97. Pro meliori autem huius con-Capit. duo ce- gregationis et totius Ordinis regimine, confirmatione et augmento, volumus in Religione nostra duo capitula celebrari.

lur etc. de anno in annum;

§ 98. Unum quidem de anno in an-Unum, in quo num, in quo solum conveniant Observanservantes Coe- tes Coenobitae et Eremitae, ita ut prior nobitae et Ere-mitae et gene. Eremi, sicuti alii Observantium praelati, ralis prior Ere-mi et Obser- cum uno socio ad eum accedat. In quo vantium loco- per novem definitores, quorum maior priores eligan- pars de numero praelatorum sit, eo modo deputandi et eligendi, quo in capitulis congregationis Cassinensis, alias Sanctae Iustinae eliguntur, prior Eremi et caeteri omnes Observantium locorum abbates et priores et totius Ordinis generalis eligantur, et caetera omnia tractentur et defi-

niantur, quae ad regimen, tam spirituale quam temporale Observantium, tam Coenobitarum quam Eremitarum atque monialium, pertinere videbitur.

🖇 99. Alterum vero capitulum, quam - Alterum sit cadiu in nostro Ordine Conventuales esse pitulum genecontigerit, generale totius Religionis fieri dum, quando et volumus, quando, quotiens et ubi generali Eremi capitulo Ordinis et capitulo Eremitarum visum videb., in quo fuerit, in quo conveniant omnes, qui in cessaria pro togeneralibus nostri Ordinis capitulis vocem tius Ordinis reformatione et uhabere consueverunt. Et per sex defini-tilitate. tores, quorum duo sint Eremitae, sive sacerdotes sive non, a capitulo Eremi eligendi, duo de numero Observantium, et duo de numero Conventualium, ab omnibus vocem in eodem capitulo habentibus deputandi, una cum praesidente, qui semper sit Ordinis generalis aut localis eius Eremi prior, ea tractentur et definiantur, quae ad totius Ordinis reformationem, incrementum atque utilitatem opportuna existimabuntur.

§ 100. Illud quoque, Sedis Apostolicae Definitores caconfirmatione obtenta, definimus, ut quo-pitali eligunt u-num Ordin. protiens nostri Ordinis qualecumque capitu- fossum, pro nolum celebrabitur, possint eiusdem capituli definitores eligere unum nostri Ordinis professum idoneum et fidelem, loco notarii, qui einsdem capituli acta scribere ac in debitas et opportunas formas redigere valeat, cuius quidem scriptis, tam in Romana Curia quam alibi, in iudicio et extra, plena fides adhibeatur, ac si per publicum et authenticum notarium scripta et stipulata essent.

§ 101. Item, statuimus et ordinamus Monachi Obserut nullus de numero Observantium mo-vantes et Ere-mitae ad Connacorum conversorum aut Eremitarum ventuales transpossit ad vitam conventualem transire, tursub inobedientiae poena, qua ligentur, non solum transeuntes sed etiam recipientes, qui etiam beneficiorum suorum privationis poenam incurrant.

§ 102. Conventuales vero ad arctiorem Conventual. ad vitam observantiae transire posse volu- Observ. transmus. Quinimmo eorum singulos, pro ani- recipi debent.

marum suarum salute, Religionisque nostrae reformatione, hortamur atque admonemus hoc facere. Volentesque ut Conventualibus, sic ad meliorem conversationem transire volentibus, locus in observantia denegari sub eadem poena non possit, nisi post tertiam probationem, ut in B. Benedicti Regula scriptum est; sed per Observantium monasteria, secundum beneplacitum visitatorum et definitorum Observantium, deputentur.

§ 103. Item, ut Observantium potius Venientes ad quam Conventualium in nostro Ordine plantur ab Ob- numerus augeatur, et omnes ad nostram servantib. tan- Religionem accedere volentes, in loco observantiae, habitum Religionis suscipiant et professionem emittant, innovamus antiquam nostri Ordinis constitutionem ut nullus Conventualium praelatorum, qui perpetui sunt, possit alicui habitum nostrae Religionis exhibere, et contrafacions poenam privationis beneficiorum suorum eo ipso incurrat.

§ 104. Item, definimus et mandamus Observantesia ut omnes, tam praelati quam monaci de victor, vestitu, Observantia (exceptis Eremitis, quorum fictorum etc. e- vita arctior et locus austerior est), debeant omnes observ. in victu, vestitu, tonsura, divini officii et missarum celebratione et aliis omnibus moribus et caeremoniis, tam extra quam intra monasterium, cumdem modum et normam, sine ulla penitus diversitate, habere et observare.

§ 105. Item, omnes et singulas licen-Licentiae stan- tias, nostri Ordinis monacis aut conversis revocan- concessas, extra claustrum et extra Ordinem commorandi revocamus. Et eisdem, cum licentia aut sine, extra Ordinem commorantibus, sub poena gravissimae culpae mandamus ut, infra terminum trium mensium a praecepto sibi facto, debeant se coram generali aut vicario aut visitatoribus praesentare, qui cisdem de congrua mansione in Ordine nostro providere debeant. Teneanturque perpetui praelati monacos seu conversos huiusmodi, ad eos per generalem vicarium aut visitatores directos, benigne recipere et humaniter tractare, nisi legitimam habuerint excusationem.

§ 106. Item, in virtute sanctae obe- Familiar. predientiae, mandamus ut nullus omnino no- laii vel cardistri Ordinis, sine omnium definitorum Impetranda. capituli et Sedis Apostolicae licentia, literas familiaritatis alicuius cardinalis seu praelati impetrare possit; ac literis desuper per cos hactenus impetratis, sub poena privationis beneficiorum suorum et inhabilitatis ad illa in posterum obtinenda, renunciare habeant. Neque extra loca Religionis seu in aliarum Religionum aut saecularium locis permanere praesumant; neque possint beneficia, ecclesias aut loca alia, ad regimen aut ad affictum aut alio modo, sine eadem licentia et sub eadem poena, suscipere. Neque etiam possint super his generalis aut capitulum Eremi, neque alius quoquo modo dispensare.

§ 107. Item, definimus et statuimus Beneficia obut omnes nostri Ordinis beneficia obti- tinentes et non residentes, eis nentes, in dicto beneficio, aut per se aut privantur et Orper alium, qui nostri Ordinis sit, resideant, iur. et debito modo Deo altissimo deserviant aut deservire faciant. Et quicumque, sine expressa omnium definitorum licentia, hanc institutionem non servaverit, beneficio suo de facto privatus intelligatur. Et loco cui, secundum superiorem dispositionem, uniri debet, pro unito et annexo habeatur.

§ 108. Item, definimus et mandamus, Curata beneficia haben, lamsub cadem poena, ut singula dicti Or-pademante Corpademante Cordinis beneficia, quibus cura imminet ani- pus Christi temarum, quorum singulorum fructus et ram animarum

proventus ad summam vigintiquinque flo- amoveant, ut hie, infra ann. renorum auri ascendant, obtinentes, con-quinque. tinue, die noctuque, ante sacratissimum Christi Corpus, accensam lampadem tenere debeant. Statuimus insuper ac definimus ut tam Eremitae quam Coenobitae, qui tune in observantia sunt aut in futurum erunt, infra terminum quinque proxime futurorum annorum, debeant omnem cu-

ram animarum a locis eorum, tam prin-

neant, et cu-

cipalioribus quam annexis, amovere, aut [ illis omnino cedendo, aut illas per saeculares presbyteros exercendo. Quo termino transacto, illos, quibus hoc onus incumbit, si ordinationem banc non impleverint, gravissimam inobedientiae culpam incurrisse censeantur; ac locum, a quo cura animarum amota non fuerit, debere et posse, secundum generalis et capituli Eremi dispositionem, ab eo, cui unitum erat, separari, et alii uniri volumus. Ac sub dictae Sedis beneplacito volumus ut plebs et populi, quorum curam loca nostri Ordinis habere consueverant secundum dispositionem eorumdem locorum praelatorum, contentae sint a saecularibus presbyteris curari ac gubernari.

§ 109. Item, quoniam multi nostri Or-Pro Ordin. au- dinis probatissimi viri, proxime praeteritis xilio quin. pru-dentes viri in annis, vita functi sunt, nosterque proptelocis observan- rea Ordo aliquo indigere auxilio videatur, annos tenean- sub Sedis Apostolicae beneplacito, volutur, quibus in- mus ut per decem annos proxime futuros possint, quolibet anno, quinque alterius cuiuscumque Religionis, etiam Mendicantium atque Cartusiensium, quos capituli nostri definitores elegerint, habitum nostrae Religionis in quibuscumque observantiae locis recipere. His vero, sic ad nostrum Ordinem accedentibus et Camaldulensium Religionem profitentibus, cupimus, de apostolicae benignitatis largitate, merita laborum Religionis duplicari, plenariam omnium peccatorum indulgentiam concedi, illas insuper easdem indulgentias eadem benignitate consequi optamus, quas, sancta Hierusalem loca, Beatorum Apostolorum in Urbe limina, et S. Iacobi in Galitia ecclesiam visitando, consequerentur.

§ 110. Item, statuimus et definimus ut Loca Ordinis, singula nostri Ordinis loca, ubi coenobiquae transcen-dunt summam tica observantia custoditur, cuius fructus sexcent floren summam sexcentorum florenorum tranptores condu- scendant, debeant praeceptores conducere ac tenere, qui iuniores monacos linguas et doctrinas, maxime sanctarum Scriptu-

rarum disciplinam, doceant, si ea loca studentibus apta et idonea a definitoribus iudicabuntur. Quae autem non id fecerint, secundum eorumdem definitorum arbitrium, illis, quae fecerint, aliquid persolvere teneantur, et gravissime insuper ab eisdem puniantur.

§ 111. Item, statuimus et ordinamus Ingressus ad loquod nullae niulieres, monasteria tam vi- ca Ordinis prororum quam monialium dicti Ordinis, sub poena excommunicationis, ingredi possint, sine expressa generalis dicti Ordinis licentia.

§ 112. Item, statuimus et definimus visitatores Obquod, a praesenti anno incipiendo, semel servantium visitent monial. ad minus in anno, omnia nostri Ordinis monasteria. monialium monasteria per visitatores Observantium visitentur. A nullo vero alio, nisi a generali possint visitari, sine omnium definitorum licentia. Teneantur vero Observantium definitores et visitatores eadem monasteria regere et gubernare, et inter caetera, nullam monialem in eis permittere ut proprii quidquam habeat.

§ 113. Ut eremiticae vitae rigor per Eremiticae vi-Coenobitarum societatem non imminuatur, tae rigor a toto Eremi statuimus et definimus ut Ordinis gene- tantum immutaralis aut prior Eremi non possit, neque ri potest. propria, neque alicuius capituli auctoritate, antiquas Eremi constitutiones, secundum consuetudines, quae in praesentiarum observantur, moderatas, relaxare, aut per laxiorem vivendi modum immutare, sine totius capituli Eremi consensu; et qui tam laudabilem vitam ullo modo immutare attentaverint, Dei et sancti patris nostri Romualdi indignationem timeant.

§ 114. Capitulum autem Eremi et in Capitulum Brepraesentiarum et futuris temporibus esse mi quae personae faciant. et intelligi volumus ipse Eremi prior et omnes qui, post professionem suam in Ordine nostro, per sex continuos menses, in ipsa Eremovitam duxerint eremiticam, et a reliquis Eremitis digni eorum consortio fuerint indicati, sive fuerint in sacerdotio constituti sive non.

§ 113. Item, definimus et statuimus,

563

Officiales om- post obitum vel cessionem moderni prioris eteius locis sin- generalis, omnes, tam in spiritualibus gulis annis, pro quam in temporalibus, ministri, officiales, eligantur a prio- camerarii, dispensatores in Eremo, Fonte re et capítulo. Bono, aliisque locis Eremo annexis atque subiectis, singulis annis, pro die sancti Romualdi, de novo eligantur aut confirmentur per Eremi priorem, non tamen sine expresso consensu capituli ipsius Eremi; electiones autem quaecumque, quae sine huiusmodi consensu fierent, nullae esse intelligantur, et cum gravissimo onere conscientiae illius, qui sine tali consensu eligere attentaverit. Vivente autem et non cedente praefato Petro, qui nunc Eremi prior et generalis est, volumus praedicti omnes, tam in spiritualibus quam in temporalibus, ministri et officiales in Eremo, Fonte Bono Camal. Florent., aliisque locis quibuscumque Eremo annexis et subiectis, eligantur ab ipso Petro priori et generali, cum consilio tamen Eremitarum, aliter autem nequaquam.

cis Eremi removeantur.

§ 116. Item, ordinamus et definimus Qui non sunt ut eos, qui, aut in praesentiarum aut in sationis ex 10- futurum, non bonae conversationis et famae in Fonte Bono Camalduli Florentini. aliisque omnibus locis Eremo annexis et subjectis, a duabus partibus ex tribus capituli ipsius Eremi existimabuntur et tales esse declarabuntur, statim ab illis locis removeantur, prout in dies per Eremitas nominabuntur. Ad quod, si opus fuerit, liceat etiam brachii saecularis auxilium implorare.

mi quid possit.

§ 117. Item, statuimus et definimus Capitulum Ere- ut, post obitum aut cessionem moderni prioris Eremi et generalis, capitulum dicti Eremi, in temporali et spirituali regimine Eremi, Fontis Boni et aliorum locorum Eremo annexorum et subjectorum, eamdem auctoritatem habeant, quam nostri Ordinis capitulorum quorumcumque definitores habent, aut habituri sunt. Et quicquid per Eremi capitulum, in Eremo et locis praedictis, circa modum vivendi, induendi, fabricandi, divinum officium ordinandi et l

circa morum et caeremoniarum observationes terminatum fuerit, maius etiam robur habeat, quam si fuisset per definitores cuiuscumque capituli constitutum.

§ 118. Item, volumus ut, sicut clausis Barbam Eremi-Eremitis, ita apertis, etiam tam monacis tae deferre posquam conversis et sacerdotibus, si ita capitulo Eremi visum fuerit, liceat barbam deferre, ita tamen ut sacerdotes eam circa os tondere teneantur.

§ 119. Item, decernimus ac statuimus Pecuniam vero ut, post obitum vel cessionem huius, qui habere prohinunc Eremi prior et generalis est, nemo in Eremo. in Eremo, neque prior, neque maior sacrista, neque alius eremita, monacus, aut conversus, dum effectualiter in Eremo commoratur, possit sub aliquo colore habere seu tenere, mutuo dare aut recipere aliquam pecuniae, etiam minimam, quantitatem, nisi forte camerarii Fontis Boni coadiutor, socius aut minister sit; sed tam eleemosynae, quae pro dicendis missis Eremo offeruntur, quam singula alia prioratus Eremi temporalia bona, per Fontis Boni camerarium eiusque coadiutorem et ministros tractentur atque administrentur. Et haec quidem constitutio, tamdiu variari non possit, quamdiu omnibus capituli Eremi vocibus aliter visum fuerit.

§ 120. Item, definimus ac statuimus Administratout per Eremi priorem, una cum Eremitis, res bonor, temet in praesentiarum et in futuris tempori- qui sint. bus, super administrationem bonorum temporalium Eremi duo nostri Ordinis deputentur, unus camerarius, qui in Fonte Bono commoretur, alius autem ipsius camerarii coadiutor, qui ex his etiam esse possit, qui in Eremo commorantur. Qui sexies in anno, semel scilicet quibuslibet duobus mensibus, exactam suarum administrationum rationem reddere teneantur illis, sive saeculares sive religiosi, aut unus aut plures sint, quos prior Eremi et Eremitae ad hoc elegerint. Ministros vero et unum et plures, et laicos et religiosos, habere isti possint, neminem tamen sine capituli Eremi consensu.

§ 121. Item, statuimus et sancimus Qui administra- quod per Eremitas deputentur, aut ab cami cogantur ad dem Sede deputari impetrentur, unus aut reddendam ra- plures, qui rationes eorum, qui bona Eremi administraverunt, videant, et plenissima Scdis Apostolicae auctoritate, cum brachii saecularis auxilii imploratione, potestatem habeant cogendi eos ad reddend. rationem administrationum suarum et ad restituendum quidquid per cos restituendum fore iudicaverint. Possintque etiam, cadem auctoritate, omnes, qui bona Eremi minus legitime possident, ad ea restituendum cogere; ac cum eis de fructibus eorumdem bonorum et de summa pro illis exposita, prout iuris fuerit, componere.

§ 122. Item, antiquiorem constitutio-Eremus undi- nem confirmantes, ordinamus ut, quam que claudatur, citius fieri poterit, Eremus circumquaque ditu ad paupe- eo modo, quo Eremitis opportunum videres et peregri-nos relicto. bitur, claudatur, unum solum aditum et ingressum aut duos ad summum dimittendo, ubi abundanter pauperibus et pere-

grinis eleemosynae elargiantur.

§ 123. Item, pro maiori fratrum Ere-Mansio pro hos. mitarum quiete, volumus et definimus ut pitibus seorsum prior Eremi, qui, post obitum aut cessiomitar, construa- nem eius, qui in praesentiarum prior est, in Eremo habitaverit, pro hospitibus, qui ad Eremum accesserint, mansionem seu cellulam construere faciat, sic a cellulis Eremitarum divisam, ut Eremitae, quantum minus fieri possit, ab hospitibus molestentur; quae tamen loco et forma, qua capitulo Eremitarum visum fuerit, construatur.

§ 124. Item, ordinamus et definimus Nemo admitta- ut quicumque, aut devotionis gratia, aut tur in choro, cellulis vel alibi, alia quacumque de causa ad Eremum acsine licen prio cesserint, sive saeculares viri sive religiosi fuerint, neque in choro, neque in cellulis, neque alibi, nisi in prima ecclesiae parte

licentia, non admittantur.

§ 125. Item, statuimus et ordinamus Bremitae etiam ut Eremitae monaci ac conversi, ipseque tinentias ser- Eremi prior, quotiens legitima causa, invare debent, si tentione redeundi, de Eremo exierint, te- consilio pariter et assensu capituli ipsius

et in loco hospitibus deputato, sine prioris

neantur, etiam tempore quo extra Eremum permanserint, in iciuniis et abstinentiis eamdem formam servare, quae in Eremo custoditur, exceptis nonnumquam recreationis aut non bonae valetudinis aut itineris defatigatione aut alterius laboris causis, in quibus extra Eremum commorantes, cum prioris licentia, non teneantur hoc custodire.

§ 126. Item, volumus quod Eremitae Clausuram non clausuram Eremi exire non valeant diebus que soli ab Ereet horis quibus servatur silentium, sine mo recedant. prioris licentia. Nec liceat alicui Eremitarum aut monacorum vel conversorum, ultra sex aut septem milliaria, procul ab Eremo decedere; aut extra Eremum vel etiam Fontis Boni hospitium permanere, sine eadem licentia. Item, volumus et definimus ut nullus omnino monacus vel conversus, qui in Eremo commoretur, possit, ultra hospitium Fontis Boni, aut aequivalentem distantiam ab Eremo, solus recedere. Sed, pro quacumque etiam administratione et necessitate, ultra eam distantiam, bini ire debeant, neque possit super hoc, ullo iure, nisi per omnes capituli voces, dispensari.

§ 127. Item, ordinamus et desinimus Eremitanon acut quotiens aliquis, seu laicus seu religio- coptotur absque sus, aut nostri aut alterius Ordinis, fieri Eremita, sive per se sive per nuncium aut literas petierit, neque Eremi prior, neque aliquis Eremitarum, sub magna propriae conscientiae aggravatione, audeat suo consensu illi determinate respondere, sed ad capitulum Eremi omnia referantur huiusmodi, sine cuius capituli licentia, sub eadem poena, nemo ad eremiticam vitam

admittatur, aut ab ca expellatur.

§ 128. Item, ordinamus ut nullus mo- Neque de Erenacus aut conversus ex Eremitarum nu- mo ad alium lomero possit, neque a generali Ordinis, hatur absque d. neque a priore Eremi, neque a quibuscumque nostri Ordinis capituli definitoribus aut visitatoribus, invitus de Eremo extrahi, aut inde amoveri, aut ad aliquem eiusdem Ordinis locum transferri, nisi cum

An. C. 1515

Eremi: sed inviolabiliter observetur Martini Papae V privilegium, hoc idem statuens.

§ 129. Item, volumus ut fratres ex Mendicantes ad Mendicantibus Ordinibus ad vitam eremitam accedentes ticam in nostro Ordine transeuntes, non in Eremo tan- obstante iuris contraria dispositione, pospraelaturas ha- sint vocem in capitulo, officia et praelaturas in Eremo habere; non autem alibi, in nostro Ordine, hoc eis permittatur.

racipera.

🖇 130. Item, ordinamus quod nullus, Bremita non neque clausus, neque apertus Eremita, per cogatur sacros aliquem nostri Ordinis praelatum aut capilaturae aut vi- tulum, possit ad sacros aliquos ordines aut praelaturas, in Eremo vel alibi, aut visitationis munus suscipiendum adstringi. Nulloque conscientiae onere praegravetur Eremita, qui huiusmodi vocatus, accedere aut assentire recusaverit.

§ 151. Item, volumus quod monacus Bremlta qui et aut conversus Eremita, qui trigesimumquintum suae aetatis annum perfecit, et per unum ad minus annum, post professionem nostri Ordinis, in Eremo permanserit, possit, de licentia capituli ipsius Eremi dumtaxat, sine alicuius alterius licentia, in cellula sua se claudere et ibi reclusorum more vivere.

§ 132. Ut autem reclusi Eremitae atten-Su immunis o- tius solo Deo vacare possint, volumus ut reclusi Eremitae omnes liberi et immunes sint ab omni onere conscientiae, circa regimen et administrationem rerum, tam spiritualium quam temporalium, ipsius Eremi et locorum Eremo annexorum et subiectorum. Et si eisdem sic expedire sibi videbitur, possint etiam, sine conscientiae scrupulo, voci suae, quam in capitulo habere posset, aut in aliquibus aut in omnibus renunciare.

da et audienda a reclusis.

§ 133. Item, totius huius capituli au-Missa celebran ctoritate, clausis sive monacis sive conversis Eremitis, non valentibus missam celebrare, concedimus ut possint plures simul in cellulis nihilominus separatis habitare et abaliquo similiter clauso cum illis habitante missas audire; aut si etiam multum distantes habitaverint, ad alium clausum, aut ad ecclesiam ad audiendas missas accedere, et statim cum silentio ad cellam suam redire; quod si alterius clausi huiusmodi commoditas defuerit, volumus ut ex apertorum numero aliquis ad reclusum, qui celebrare non potest, accedere quotidie teneatur, et in cellula eiusdem missam celebrare et sacratissimum Christi Corpus eidem recluso, quotiens voluerit, ministrare.

§ 134. Item, volumus ut clausi Ere- in quibus remitae, prout quisque magis sibi congruere clusi dispenseaexistimabit, cum capituli Eremitarum licentia, possint aliquid eorum, ad quae pro reclusione tenentur, sive circa psalmodiam sive circa pedum nuditatem et alia huiusmodi, in aliquod aliud aut aequivalens aut maius permutare.

§ 135. Insuper, ne fervor spiritus, qui Aspertoremque in aliquibus divina gratia esse solet, ali-vitam elig. posquorum tepiditate extinguatur, volumus ut reclusus quisque possit vitae observantiam arctiorem atque austeriorem, in quibus sibi visum fuerit, custodire, licentia a priore quaesita, licet non obtenta; relaxare autem, absque necessitate et expressa superioris licentia, non possit.

§ 136. Quod et de ceteris omnibus Et etiam alti apertis monacis et conversis intelligi vo- Erem. qui, post lumus, qui quatuor annos, post professio- annos quatuor nem nostri Ordinis, in Eremo vixerint. in Bremo vixe-

§ 157. Item, antiquam constitutionem Peculium moconfirmantes et de novo statuentes, ordi-rientium extra namus quod, non obstante aliqua contrarii claustra applicatur Frome. iuris dispositione, peculium monacorum et conversorum nostri Ordinis, qui extra claustrum atque extra Ordinem ipsum obierint, sacratissimae Eremo applicetur et eius esse censeatur.

§ 138. Insuper, quoniam tam totius Or- Ordination. andinis nostri, quam Eremitarum constitu- mentur. tiones antiquiores multa continere existimantur, quae propter temporum mutationem, secundum praesentem vivendi consuetudinem, minus observari posse videntur, plurimaque in eis aut confusa aut minus cohaerentia, invicemque contraria

sunt; propterea virtute sanctae obedientiae praecipimus ut illi, quibus per capitulum Eremi hoc onus iniunctum fuerit, debeant, infra triennium, et totius Ordinis ipsius Eremi constitutiones, prout Spiritus Sancti gratia illis concesserit, corrigere, emendare, reformare, superflua aut inutilia resecando, inordinata ad ordinem redigendo, contraria moderando, et omnia in meliorem formam et ordinem sub certis titulis in brevitate redigendo. Quae habeant ad generale nostri Ordinis proxime futurum capitulum appraesentari, a quo, cum fuerint confirmata, ab omnibus nostri Ordinis inviolabiliter observari ac approbari debeant.

§ 139. Item, statuimus ac definimus Statuta Ordinis perpetuo ob quod omnia huius capituli decreta ac stanis perpetuo ob serventur, et il- tuta, inviolabiliter ab omnibus nostri Orlis non deroge- dinis, in virtute sanctae obedientiae custodiantur. Neque possint infringi aut immutari, aut his aliquid contrarium determinari, nisi per dispositionem trium general. se continue subsequent. capitulorum, quae conformiter contrarium determinarent, aliter firma et illibata perma-

non possint.

§ 140. Quicquid autem per capitulum Determinatio-nes cap. Eremi, circa ea quae ad Eremum et loca circa regim. E- illi annexa atque subjecta pertinere videncorum immutari tur, in futurum determinatum ac definitum fuerit, nullo modo possit immutari aut infringi, vel indirecte impediri, sub magna propriae conscientiae aggravatione, neque ea valeat Ordinis generalis aut Eremi prior, neque alii nostri Ordinis definitores, sine capituli totius Eremi consensu, derogare.

Apost. et Papa.

§ 141. Postremo statuimus ac defini-In locis ob- mus ut in omnibus principalioribus huoratio pro Sede ius congregationis locis, in quibus viget aut in posterum vigebit observantia, teneantur omnes fratres orare pro Summi Pontificis et Sedis Apostolicae felicitate, et diebus ferialibus eos psalmos et orationes dicere, quae antiquissima institutione in Eremo dicuntur, eo modo, quo ibi dici consueverunt.

§ 142. Omnes propterea nostri Ordi- Hortatio ad onis viros et mulieres hortamur et admo- randum ubique nemus ut specialiter pro Leone decimo, re. dinis protecto-Pontifice Maximo, magnificoque fratre eius Iuliano, nostri Ordinis protectoribus et benefactoribus praecipuis, continuas ad Deum preces fundere non omittant.

§ 143. Ceterum, quia difficile foret etc. Fides tran-Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo tertiodecimo, quarto nonas iulii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 4 iulii 1513, pontif. anno 1.

## III.

Rotae Romanae Auditorum privilegium. quod literae apostolicae a quibuscumque Romanae Curiae officialibus gratis pro eis expediantur.

## SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa huius constitutionis. — 2. Indultum expediendi literas apostolicas gratis pro auditoribus Rotae. — 3. Praeceptum quod omnes officiales gratis expediant. — 4. Deputatio executorum. — 5. Derogatio contrariorum quorumcumque.

# Leo episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Sedis Apostolicae providentia gratiarum, iuxta singulorum conditiones et merita, distributrix, illos, prout aequum est, ulterioris favoris gratia et amplioris retributionis præmio libenter prosequitur, quos potioribus meritis novit adiuvari, quique grata devotionis obsequia sibi studiosius impendere dignoscuntur.

§ 1. Attendentes igitur operosae sol- causa huius licitudinis studia et assiduos labores, quos dilecti filii collegium et cappellani nostri causarum Palatii Apostolici auditores eo-

rumque locatenentes, pro nostro et dictae Sedis honore, ac iustitia personis ad Sedem ipsam ex omnibus mundi partibus confluentibus ministranda, in causis coram eis pro tempore vertentibus, iugiter perferunt, et nulla exinde stipendia pro incumbentibus illis, iuxta eorum status decentiam, oneribus facilius perferendis percipiunt; ac propterea dignum censentes eis gratiosos favores et opportuna commoditatis auxilia impendere.

ribus Rotae.

§ 2. Motu proprio, non ad ipsorum Indultum expe- auditorum aut locatenentium vel aliorum postolicas gra- pro eis nobis super hoc oblatae petitionis tis pro audito- instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa scientia, auctoritate apostolica, tenore praesentium statuimus et ordinamus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, singuli causarum Palatii huiusmodi auditores eorumque locatenentes, nunc et pro tempore existentes, quascumque literas apostolicas, tam gratiam quam iustitiam, seu mixtim concernentes, quas quilibet ipsorum auditorum et locatenentium pro tempore duxerint expediendas, etiam si gratiae huiusmodi tales fuerint, quae etiam pro illis, qui, iuxta rotulum nostrum et pro tempore existentium Romanorum Pontificum familiarium, continuorum commensalium, de nostro aut illorum mandato pro tempore ordinatum, gratis expedire consueverunt, mandatum speciale a nobis vel successoribus Romanis Pontificibus praefatis, ad effectum illas gratis expediendi, necessarium foret, gratis ubique in singulis dilectorum filiorum scriptorum, abbreviatorum, etiam de maiori praesidentia, secretariorum, sollicitatorum, plumbique et registri scriptorum, ac registratorum correctoris, et procuratorum contradictarum aliorumque Cancellariae Apostolicae ac Romanae Curiae officialium quorumcumque, sine alicuius taxae aut emolumen-

torum, etiam regalium, solutione, expedire possint et debeant.

- § 3. Et nihilominus, eisdem scriptori- Praecep. quod bus, abbreviatoribus, secretariis, sollicita- omnes officiales toribus, magistris, collectoribus, brevium scriptoribus, registratoribus et aliis, ad quos pertinet, in virtute sanctae obedientiae, ac sub excommunicationis sententiae poena, quam, si contra fecerint, eo ipso incurrere volumus, districte praecipimus ct mandamus quatenus literas praedictas, pro singulis ex auditoribus et locatenentibus praedictis, quibusvis exceptione et dilatione ac compositione cessantibus, libere expediant, et expediri faciant et permittant.
- § 4. Quocirca venerabilibus nostris As- Deputatio execulan. et Sign. episcopis, ac dilecto filio in alma Urbe et eius districtu in spiritualibus vicario generali, per apostolica scripta, motu simili mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praefatis auditoribus et locatenentibus, nunc et pro tempore existentibus, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra, statutum, ordinationem, præceptum et mandatum praedicta firmiter observari, ipsosque auditores et locatenentes nunc et pro tempore existentes, illis pacifice gaudere, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis, ac collegio- trarforum quorum huiusmodi officiorum iuramento, confirmatione apostolica etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo tertiodecimo, decimo septimo kalendas octobris, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 15 septembris 1513, pont. anno 1.

tationis

IV.

De munere, auctoritate et privilegiis rectoris et reformatorum lectorumque et scholarium Studii generalis almae Urbis, et officio bidelli (1).

## SUMMARIUM

Causa constitutionis. — 1. Bonifac. VIII instituit Studium Urbis; — 2. Quam institutionem hic Pontif. approbat. — 3. Qui et quales doctores in Studio esse debeant; — 4. Advocationis munus eis interd.; — 5. Lectorum munus indicat; — 6. Observantiam et curam rectori et reformatoribus committit; — 7. Bidelli officium praefinit; — 8. Privilegium fori et exemptionis scholarium servari iubet; — 9. Curam istorum rectori et reformatoribus delegat; - 10. Cardinales Studii defensores deputat; -11. Executoribus obedientiam rectoris præcipit; — 12. Contrariis derogat; — 13. Audire leges pro intelligentia canonum omnibus permittit.

## Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Dum suavissimos atque uberes fructus, Causa constiquos viri literarum, scientia praediti, in agro Domini in dies producunt, animo contemplamur; dumque quam utilis et necessarius, pro spiritualium temporaliumque rerum, in hac plena tenebris et caligine vita, regimine et directione, salubris sit ipsarum literarum usus sedula meditatione perpendimus, inter solicitudines varias, quibus, pro iniuncto nobis desuper apostolicae servitutis officio prospere et feliciter exequendo, undique angimur, illam libenter amplectimus, quam in singulis orbis partibus literarum studio vacare cupientibus, illarum capessendarum occasio et commoditas ministretur: sed ut hoc in Urbe nostra votivos sortiatur effectus, eo propensior cura nos urget, quo Urbs ipsa, vicarii Christi in terris

> (1) De huius Studii institutione totoque eius statu, vide sup. in Bonif. VIII const. xx, tom. IV, pag. 166, In supremac etc. Et de huiusmodi generalium Studiorum privilegiis habetur etiam, ultra ibi notata, in Conc. Trid., sess. xiv, cap. v, De Reformatione; sess. xxv, cap. v, eodem titulo,

regia, anteque eius oculos semper posita, tamquam Apostolicae Sedis validissimum firmamentum, supra ceteras orbis urbes principatum obtinere dignoscitur : dignumque est, ut sicuti eius excellentissima est conditio, sic etiam ipsius incolae et habitatores in omni virtutum genere, et praecipue liberalium artium disciplina, quae ipsarum est nutrix et alumna virtutum, alios antecellat.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Bonifactus VIII tionis etc. (1).

§ 2. Nos igitur irreparabilem lapsi nequidquam temporis huiusmodi iacturam Hic Pont apaegre serentes, cupientesque, sicut provi- probat; dum decet patremfamilias, futuris temporibus consulere, huiusmodi supplicationibus inclinati, et certa nostra scientia, auctoritate apostolica, tenore praesentium, dictas praedecessoris literas approbamus et innovamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus. Decernentes omnia ct singula in cisdem literis contenta, præsertim quod de scholarium exemptione, immunitate et aliis concessionib., praerogativis et gratiis in eis traditur, debere inviolabiliter observari.

§ 5. Et nihilominus, hac irrefragabili Qui et quates et perpetuis futuris temporibus valitura doctores in Stuconstitutione, statuimus, decernimus et ant. ordinamus ut ex nunc de cetero, praeter alios, qui necessarii fuerint, in qualibet facultate lectores, unus saltem in iure canonico, et unus in iure civili doctores, et unus in philosophia seu medicina magistri, eminentis literaturae viri undecumque ad legendum in scholis publicis dictae Urbis, solitis temporibus et diebus, iustis et honestis salariis, arbitrio pro tempore existentium rectoris et reformatorum dicti Studii, iuxta ipsorum doctorum et magistrorum qualitates, de Romani Pontificis licentia moderandis et assignandis per eosdem rectorem et reformatores, communi opportuna in hoc per eos

(1) Omittitur relatio bullae, quia eamdem legere est loco superius indicato.

adhibenda diligentia, annuatim condu-

munus eis interdicit;

§ 4. Et nullus dictorum duorum doctorum, sic conducendorum, interim advocationis aut, praeterquam domi, si voluerit, consulendo, quodvis afiud Curiae vel Urbis praedictarum officium valeat exercere.

nus indicat;

§ 5. Sed tam ipsi quam ceteri omnes, Lectorum mu- ad legendum in huiusmodi scholis pro tempore conducti, solitis temporibus et diebus horisque ad id eis per rectorem et reformatores praesatos statutis, legitimo impedimento cessante, commissum sibi legendi munus obire, et post finitas lectiones, per aliquod conveniens spatium, circulos in eisdem scholis tenere debeant. Et si quis ex eis, non legitime impeditus, a legendo cessaverit, quotiens id fecerit, totiens dupli eius, quod pro qualibet lectione ex constituto ei salario, ipsum attingere discernetur; et quod, pro una, bidellis sive nuntiis dicti Studii id legitime denunciantibus, et tribus reliquis quartis partibus fabricae scholarum earumdem ex nunc applicamus, poena mulctetur, et ei tradenda bulletta seu mandato, defalcandi et denunciandi ac curam dictae fabricae habenti, iuxta applicationem praedictam, persolvendi.

§ 6. Et quoniam inutilis haec provisio Observantiam de facili reddi posset, nisi sint qui eius et curam recto-ri et reforma- transgressores adnotent, et scholas ipsas toribus commit- solicite visitent et frequenter, quod rector, cum duobus saltem dictorum reformatorum, semel in mense, et pluries, ubi cognoverint expedire, diebus atque horis variis et incertis, ad ipsas scholas se personaliter conferant, et eas earumque lectores, dum legunt, dum tenent circulos, visitent; et si qua correctione aut reformatione digna viderint, illa corrigant et reforment; et unus ex eisdem reformatoribus seorsum, bis saltem in hebdomada, visitationis huiusmodi officium subeat per seipsum; et transgressiones aut alia corrigenda vel reformanda cum rectore conferat et colle-

gis, ut, eorum opera sic adhibita (super quo eorum et ipsorum cuiuslibet conscientias oneramus), Studium prædictum votivis proficiat incrementis.

- § 7. Bidelli vero seu nuncii praefati, Bidelli officium aut eorum alter rotuli collationatam copiam praefinit; habeant penes se, in qua scripta sint nomina omnium lectorum et qua quisque hora sit lecturus, et iuxta illius ordinem et tenorem scholas circumeant. Festa Palatii consueta, in scholis ante cathedram, doctorib. et scholaribus nuncient; et si quem ex dictis lectoribus, suo loco abesse repererint, adhibito teste, illum adnotent, et in fine cuiusque hebdomadae, notario dicti rectoris, qui rem ad ipsorum rectoris et reformatorum notitiam fideliter deducat, in scriptis tradant. Et si dicti bidelli in praemissis negligentes fuerint, per pro tempore existentem ipsius Studii rectorem, proprima, eiusdem rectoris arbitrio; pro secunda, vicibus, salarii et emolumentorum omnium unius semestris, in dictam fabricam convertendorum, amissionis poena mulctentur. Quod si tertio in similem inciderint negligentiam, officio bidellatus huiusmodi perpetuo privati, et ad illud ulterius obtinendum inhabiles sint, illudgue vacare censeatur eo ipso etc.
- § 8. Insuper inhibemus, sub excommu- Privilegium fort nicationis latae sententiae et dupli eius in et exemptionis scholarium serquo laesio committetur, si extimationem vari iubet; recipiat, parti damnum vel iniuriam pattenti ex nunc applicati, poena, quotiens contraventum fuerit, ipso facto incurrenda, dilectis filiis modernis, et qui pro tempore fuerint, dictae Urbis gubernatori, senatori, Curiae causarum Camerae A postolicae auditori, ceterisque Curiae et Urbis praedictarum ordinariis et extraordinariis iudicibus, ne super causis contra dictos scholares seu eorum aliquem pro tempore motis; et dohanarum ac aliarum gabellarum quarumcumque, etiam ratione portarum et pontium dictae Urbis, exactoribus, ne in rebus et bonis ad dictos scholares, pro eorum Studio huiusmodi insistentium usu, pertinentibus,

contra exemptionem et immunitatem praedictas, in ipsorum scholarium seu alicuius eorum praeiudicium, directe vel indirecte, quovis quaesito colore, quicquam facere vel attentare praesumant.

legat;

pulat;

- § 9. Quocirca per apostolica scripta Curam istorum mandamus praefato Dominico episcopo moformatorib. de- derno et qui pro tempore fuerit, dicti Studii Urbis rectori, et praedictis modernis ac pro tempore existentibus reformatoribus, ut praemissa omnia et singula, quantum ad eos attinet, observent; et quod per alios, cuiuscumque status, gradus et conditionis fuerint, faciat ipse rector, de dictorum reformatorum consilio, auctoritate nostra firmiter observari: transgressores, contumaces et inobedientes quoscumque, per censuram ecclesiasticam et alia iuris, de quibus sibi videbitur, opportuna remedia, appellatione quavis omnino remota, compescendo.
- § 10. Venerabili vero fratri nostro Ra-Cardinales Stu- phaeli, episcopo Ostiensi moderno, et qui dii defens. depro tempore fuerit collegii venerabilium fratrum nostrorum dictae Romanae Ecclesiae cardinalium decano, ac pro tempore existentibus, primo ex presbyterorum, ac primo ex diaconorum cardinalium huiusmodi ordinibus, quatenus rectori et reformatoribus, doctoribus et scholaribus praefatis, quando et quotiens pro parte ipsorum vel aliculus eorum fuerint requisiti, in praemissis, efficacis assistant praesidio defensionis, faciantque eos et eorum quemque respective auctoritate, facultate, exemptione, immunitate et ceteris supradictis pacifice uti, frui et gaudere, non permittentes ipsos per quoscumque desuper indebite molestari, perturbari aut inquietari.

§ 11. Baricello quoque, connestabilibus, Executorib. o- marescallis et ceteris Curiae et Urbis praectoris præcipit; dictarum executoribus quibus cumque, praesentibus et futuris, ut praefati rectoris mandata contra quoscumque, tam personaliter, quam realiter exequenda, praemissorum occasione et auctoritate praesentium, de

dictorum reformatorum vel saltem duorum ex eis consilio, pro tempore decreta, solicite et fideliter exequantur.

- § 12. Non obstantibus praemissis, ac Contrariis deconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac statutis et consuetudinibus dictae Urbis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, nec non omnibus illis, quae dictus praedecessor in suis literis praedictis voluit non obstare, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, a dicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 15. Ceterum, quia, ob Curiae nostrae in Urbe continuam residentiam, frequens pro intelligenin eadem Urbe est ecclesiasticarum per-tia canon. om-nibus permittit; sonarum concursus, et modernis temporibus, pro clariori canonum intelligentia, legum cognitio non abs re esse dignoscitur, quibusvis archidiaconis, decanis, plebanis, praepositis, cantoribus et aliis clericis saecularibus, etiam personatus habentibus, ac presbyteris, quibus leges audire, sub excommunicationis sententia et aliis poenis, est a iure prohibitum, in Studio Urbis huiusm. dumtaxat, pro clariori dictorum canonum intellectu, leges, sine alicuius censurae sive poenae incursu, audiendi (factae (1) commemorationis Honorii Papae III, similiter praedecessoris nostri, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis nequaquam obstantibus), auctoritate et tenore praemissis, plenam et liberam licentiam elargimur.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo tertiodecimo, nonis novembris, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 5 novembris 1513, pont. anno 1.

(1) Legimus sanctae (R. T.).

V.

Reformatio omnium officiorum Romanae Curiae in Sacro OEcumenico Concilio confirmata.

#### SUMMARIUM

Procemium. — 1. Haec reformatio fuit a Iulio II nonnullis cardinalibus demandata, et deinde a Leone et toto concilio confirmata; — 2. Quae deinde, publicata cum fuerit, servari praecipitur, — 3. Sub poenis infligendis. — 4 ad 41. Taxae pro variis officialibus in Romana Curia, atque eorum munerum designatio. — 42. Sanctio poenalis. — 43. Decretum irritans contraria.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

Pastoralis officii divina providentia nobis iniuncti vigil cura nos admonet ut, diligentis patris familias exemplo, qui in agro suo bonum semen sparsit, et in Evangelio a Domino commendatur, Romanam Curiam, huius sanctae Sedis Apostolicae et Romanorum Pontificum peculiarem agrum, iustitiae ac prudentiae sarculo nocentes quascumque herbas eruentes, a zizaniis, quæ inimicus homo superseminavit, et quae, ambitionis et avaritiae fonte irrigatae, supra modum invaluerunt, purgemus et emundatum reddamus; quod omni solertia et labore facere studentes, dilectos filios Romanae Curiae officiales, qui, nimia superiorum lenitate et mansuetudine, temporum quoque licentia abusi, et ut privatae suae commoditati et avaritiae omnium malorum radici satisfacerent, honestatis ac institiae terminos praefixos iampridem transgressi fuerunt, et antiquas iustasque officiorum suorum institutiones neglexerunt, ad veterem legitimamque observantiae lineam reducere statuimus.

🖇 1. Ac propterea, quae circa praemissa Haec reformatio futurum servare et a quibus abstinere nonnullis car- debeant clare aperteque, all omnes excudinalib. demandata, et deinde sationes tollendas, praescribere; graviores-\* Leone et toto que poenas, si quis ausu temerario ad-

versus constitutiones nostras fecerit, appo- concillo confirnere volentes, venerabilibus fratribus no- mata stris S. R. E. cardinalibus, per literas fe. re. Iulii Papae II, praedecessoris nostri, super eiusmodi reformatione editas, deputatis executoribus, ac aliis insuper, qui a nobis, praef. Iulio, sicut Domino placuit, e medio sublato, divina favente clementia, ad summi apostolatus apicem assumptis, et hanc perquam necessariam officialium reformationem, quam idem Iulius absolvere non valuit, sequi, et hoc, approbante sacro concilio, ad optatum finem perducere volentibus, additi fuerunt, expresse mandavimus ut, iuxta ordinem sibi traditum, officiales, quibus per praefati Iulii literas, quid in futurum servare deberent, declaratum et expressum non fuerat, ad tollendum eis omnes, quas praetendere possint, excusationes, vocarent; eisque et eorum iuribus diligenter auditis et omnibus cognitis, moderationes taxarum et emolumentorum, quas imposterum, absque excusatione, servare, et a quibus abstinere tenerentur, declararent atque decernerent; nobisque postmodum et huic sacro Lateranen. concilio referrent, ut, pro eorum inviolabili ac perpetua observatione, apostolicae auctoritatis et sacri concilii munimine et approbatione corroborarentur, prout in cedula octavae sessionis latius continetur.

§ 2. Per quos cardinales ac eis adiun- Que deinde, puctos praelatos, diligenti investigatione adhi- blicata cum fuebita, et querelis contra officialium exces-cipitur, sus, in quibus peccare dicebantur, necnon ipsorum officialium defensionibus auditis et examinatis, ac super his pluribus congregationibus habitis, quibus nos pro maiori parte personaliter interesse voluimus, et omnibus mature discussis, ac demum in consistorio nostro secreto relatione facta, et in congregatione praelatorum palam, quae facta fuerant, recitatis, infrascriptas reformationes, iuxta eorumdem cardinalium deputatorum moderationes et taxarum reductiones correctionesque ac mandata et prohibitiones, ad Dei omnipotentis laudem,

et nostrum et huius sanctae Sedis honorem, ac fidelium omnium relevamen et exonerationem fecimus, quas in omnibus et per omnia in posterum, perpetuis futuris temporibus, inviolabiliter et inconcusse, ac sine aliqua diminutione vel transgressione, sub incursu poenarum in literis Iulii praedecessoris huiusmodi contentarum, et nostris, sacro approbante concilio, in proxima praecedenti octava sessione lectis ac publicatis, expressarum, prout in illis continetur, servari volumus.

fligendis;

§ 3. Ac si qui transgressores eiusmodi Sub poenis in- nostrarum ordinationum de praesenti fuerint, per eosdem eardinales ac eis adiunctos acerrime puniri volumus, ut illorum exemplo ceteri ab eiusmodi deterreantur excessibus.

§ 4. Qua quidem provisione nostra in Roman con-futurum arbitramur ut omnes christifideles gratia vel iu- ad hanc sanctam Apostol. Sedem, pro grastit consequentiis et iustitia, veluti ad benignam matrem ribus non gra- confugientes, postquam votis suis, nulla indebita exactione vexati, satisfecerint, ad propria, non sine summa huius Sedis laude, remeare valeant. Et ne quispiam, licet absens, callida sollicitatorum fraude decipi aut aliquo modo circumveniri possit, quanta pro umaquaque re mercedis summa officialibus pro labore suo persolvi debeat, omnibus certum ac notum per infrascripta esse volumus.

§ 5. In primis, quod cum magistri cae-Magistri caere- remoniarum hactenus, ratione pallii huius ecclesiae, cuius ratione pallium dari consueverat, unum ducatum pro centenario summae, ad quam ipsius ecclesiae fructus in libris Camerae taxati reperiuntur, hactenus capere consueverint, permittimus; quod ipsi de cetero, pro traditionis dicti pallii rogitu, tres pro ecclesia, cuius fructus ad quingentos; pro ecclesia vero cuius feuctus ad mille ducatos in libris Camerae huiusmodi taxati reperiuntur, quinque; ab inde supra, cuiuscumque taxae fuerint fructus ecclesiae, non ultra decem ducatos

pro quolibet; pro obitu vero cardinalium, quinquaginta ducatos et nihil ultra, in utensilium vel aliis rebus, inter ambos capiant. Pro creatione vero ducis vel capitanei aut confalonerii S. R. E., recipiant quod hactenus recipere consueverunt, et non ultra. Cum miles creatur vel assistens, tres; ab unius regis, quotcumque numero fuerint, non ultra decem; a principis aut communitatis cuiuslibet oratoribus, ultra quinque ducatos, etiam a sponte solventibus, recipere non valeant. Atque ita demum si eos comitati fuerint; quod si in praemissis deliquerint, vel ipsos oratores comitati non fuerint, domus nostrae magister, ex provisionibus per depositarium nostrum eis solvendis, emolumenta unius mensis retineri et sibi solvi faciat. Pro ense vel rosa, ex consuetudine Romanae Ecclesiae principibus tradenda per Romanum Pontificem, antiqua servetur consuetudo. Pro iuramento in manibus primi diaconi cardinalis per praesentes in Romana Curia promotos ad ecclesias et ad monasteria consistorialia, seu per illos, quibus illa commendarentur, praestando, praeter duos ducatos cum dimidio alterius similis ducati nihil omnino exigant. Cardinalibus et praelatis celebraturis debita reverentia et charitate assistant, cosque, quid deceat, quid necessarium sit, quantum esse opportunum viderint, sincere admoneant sine aliqua mercede. Non possit quispiam de caetero, qui episcopus sit, magister etiam esse caeremoniarum, sed statim cum huiusmodi officium obtinens ad cathedralem ecclesiam promovebitur, officium ipsum vacare intelligatur, qui tamen praesidens remanere possit, de consensu nostro vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum et voluntate magistrorum pro tempore existentium. Ut autem sufficienter omnia et cum plena universorum satisfactione regantur, ultramontanum alterum, alterum citramontanum esse magistros volumus in dumtaxat capiant. Pro creatione, centum | futurum, duosque substitutos idoneos re-

tinere, ut caeremoniarum peritiam capientes, qui in cappella nostra et Curia serviant continue, idonei reperiantur, sine tamen magistrorum praeiudicio, sed clerici dictae cappellae existant cum honoribus et emolumentis consuetis, legatisque mittendis ad diversas mundi partes inserviant sine Curiae detrimento. Pro exequiis Pontificis centum inter ambos; pro creatione vero eiusdem, ducentos ducatos et vestes et funalia seu torcias sacrificii dumtaxat capere possint. Ad exequias vero inferiorum praelatorum et oratorum, unus corum dumtaxat, et si vocatus fuerit, accedere, et duos ducatos et quatuor funalia seu torcias, quae in elevatione Corporis C. accenduntur, dumtaxat habere et ulterius exigere non debeant. Et, ut decentius officium eorum exercere et commodius se substentare valeant, archipresbyteratum ecclesiae Sancti Celsi de Urbe, et unum canonicatum et unam praebendam eiusmodi, quorum fructus, redditus et proventus et veros annuos valores haberi volumus pro expressis, eidem officio caeremoniarum perpetuo unimus, annectimus et incorporamus: ita quod, cedentibus vel decedentibus moderno ipsius ecclesiae archipresbytero ac aliquo ipsius ecclesiae canonico, liceat eisdem magistris, per se vel alium seu alios, corporalem archipresbyteratus, canonicatus et praebendae possessionem propria auctoritate apprehendere et perpetuo retinere, illorumque fructus, redditus et proventus in suos et archipresbyteratus, canonicatus et praebendae usus vel utilitates convertere, cuiusvis licentia super hoc minime requisita. Non obstantibus constitutione nostra de unionibus committendis ad partes, ac privilegiis et indultis populo Romano concessis et aliis contrariis quibuscumque.

§ 6. Circa ordinandos ad ordines, etiam Ordinator Ro- sacros et presbyteratus, tam in Curia quam extra, videlicet ultra quadragesimum milliarium ab Urbe, id quod a nobis in Poenitentiariae reformatione provisum est, per

ordinatores volumus observari. Et quoniam fraudes circa huiusmodi ordinationes, re scilicet tam gravi et animabus periculosa, fieri accepimus, ut penitus male agendi occasio omnino tollatur, quascumque facultates quibusvis praelatis, in quorumcumque venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium familiaritate degentibus, concessas, de promovendo familiares eorumdem cardinalium, penitus revocamus; ac illas et quascumque personas ad ordinandum per praedecessores nostros hactenus deputatas et per nos forsan confirmatas etiam cassamus, easque nullas atque abolitas esse decernimus. Et cum de istis ordinatoribus et eorum extorsionibus ac personis minus dignis per eos ordinatis quamplurimae querimoniae ad aures nostras quotidie pervenerint, de caetero unum dumtaxat episcopum ordinatorem in Curia esse volumus, morum nitore et conscientiae puritate conspicuum, qui, ultra salarium ei a Camera Apostolica constitutum, pro qualibet persona, quam etiam ad plures simul ordines promoverit, non ultra carlenum unum pro candelis capiat; et constitutionem praefati Iulii praedecessoris super hoc salubriter editam innovamus, et per eumdem ordinatorem inviolabiliter observari mandamus. Unum vero alium episcopum seu archiepiscopum dumtaxat, timoratae conscientiae et sufficientis doctrinae, esse volumus, qui promovendos ad ordines huiusmodi examinare debeat, assistente uno notario Camerae Apostolicae vel ipsius notarii substituto vel notario altero, qui depositiones testium per examinandum productorum in scriptis redigere, et mandatum solitum, manu propria examinatoris subscriptum, per examinatum ordinatori praesentandum subscribere, et pro mandato huiusmodi, pro qualibet persona examinata, videlicet, pro mandato, unum; et pro prima tonsura, alium; et pro quatuor minoribus simul, unum; pro subdiaconatus, alium; et diaconatus, alium; et pro

An. C. 1513

573

presbyteratus ordinibus reliquum carlenos Cancellariae dumtaxat recipere. Examinator vero, pro huiusmodi mandati subscriptione, unum carlenum, ultra salarium ei a'dicta Camera constitutum, habere debet. Et ut omnes in Romana Curia, tam literarum sacrae Poenitentiariae quam supplicationum per nos seu Romanum Pontificem pro tempore existentem, ac de nostro seu Romani Pontificis pro tempore existentis mandato signatarum vigore, ordinandi ad ordines rite promoveantur, statuimus et ordinamus quod tales ordinandi in dicta Curia, clericis Romanis dumtaxat exceptis, per examinatorem examinari, et per ordinatores supradictos ordinari debeant, alias in dicta Curia examinantes et ordinantes ac ordinati crimen falsi, ac poenam ducentorum ducatorum auri, dictæ fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe applicandorum, eo ipso incurrant.

Protonotarii.

§ 7. Statuimus et ordinamus quod Sedis Apostolicae notarii, perpetuo deinceps futuris temporibus, commune monasteriorum, quorum fructus ducentorum ducatorum auri de Camera, secundum communem extimationem, valorem annuum non excedunt, et quae per supplicationem expediuntur, pro singulis decem ducatis valoris expressi, dimidium ducatum usque ad primum centenarium; et pro secundo centenario, unum ducatum recipiant. Ubi vero ecclesia seu monasterium vigore cedulae concistorialis expeditur sive per Cameram sive per Cancellariam, semel dumtaxat iura sibi debita capiant; et si forte taxa, ad quam fructus ecclesiae sive monasterii in libris Camerae taxati reperiuntur, ob exilitatem, vastationem vel aliam quamcumque causam, per nos vel successores nostros pro tempore reduceretur, iuxta reductionem ipsam percipiant. Clerici autem ipsorum notariorum nihil a partibus ob expeditiones praedictas exigant, sed eis per dictos notarios, quibus inserviunt, satisfiat. Officium eorum in examine unius testis, grossum unum; pro

Cancellaria nostra, iuxta antiquum morem et observantiam et constitutiones eorum, exerceant diebus cancellariae deputatis, horis convenientibus conveniant, et se praesentes exhibeant usque ad finem cancellariae. Incumbentia ad eorum officium non dimittant, sed cum omni solertia et diligentia exerceant.

§ 8. Clerici septem Camerae Aposto- Clerici Camelicae cappellani nostri eorum antiqua et rae. iusta emolumenta capiant, absque querela, sed moderate, prout decet, ex quibuscumque expeditionibus ecclesiarum, monasteriorum et prioratuum in libris Camerae taxatorum, etiam retentionum pro minutis eis debitis. Pro devoluto autem nihil capiant; etiam si literae apostolicae desuper pluries, eadem vacatione durante, pro eadem persona, etiam sub diversis datis expediantur, unica solutione contenti sint; sed loco devoluti, tres pro centenario annatarum et communium eis per nos concessos, et in recompensationem dicti devoluti de annatis vere debitis tempore vacationis, non autem speratis vel eventualibus, quae evenientes casu dumtaxat exigi possint. Idemque in reliquis iuribus eis debitis servari volumus, ut ante conditionis eventum vel fructibus vere debitis peti non possint; sed obligatio principalis cum cautione sufficiat, et pro gratiis faciendis tam communium quam annatarum, non ultra quam ad rationem decem pro centenario a quibuscumque personis, cuiuscumque qualitatis et dignitatis, praeterquam a S. R. E. cardinalibus, a quibus nihil capere possint.

§ 9. Notariorum vero Camerae Apo- Notarii Camestolicae haec sint emolumenta: videlicet, pro obligatione cuiusvis ecclesiae vel monasterii recipienda, cuius fructus ab uno ad quingentos usque in Camera taxati, unum; et a quingentis usque ad mille florenos inclusive, duos; exinde, pro millenario quolibet, unum florenos similes et grossum unum turonen, capiant; pro

registratura literarum apostolicarum, quae in eadem Camera registrabuntur, si bullae vigintiquinque versus seu lineas non excedant, quinque; si excederent, pro quibuscumque decem versibus, carleños duos. Si literae super provisionibus consistorialiter expeditis sub una, duos; sub pluribus bullis cum conclusionibus in forma Cancellariae expediri solitis, tres florenos capiant. Pro exemplis sive copiis bullarum, ex registris ipsius Camerae sumendis, quinquaginta versuum summam non excedentibus, grossos septem; si excedant, pro quibuslibet duobus foliis, grossum unum. Et, ut literarum huiusmodi expeditiones procurantium indemnitati et commodo consulatur, volumus quod notarii antedicti eis, qui annatas et alia iura Camerae pro expeditionibus debita persolverint, quietantiarum et liberationum instrumenta super solutionibus per eos factis, intra triduum, iuxta antiquam consuetudinem, mercede solita recepta, in forma antedicta habere compellantur, seu per eos non stet quominus quietantias ipsas partibus tradant, non scribatur per substitutos tantum; bullas, ratione quarum annata seu alia iura solvi debent Camerae Apostolicae, et illas quae concernunt interesse dictae Camerae aut Sedis Apostolicae quomodolibet, sub poenis in bulla reformationis contentis. Bullae registratae auscultentur per unum ex notariis dictae Camerae, videlicet per mensarium, qui in signum auscultationis manum apponere in registro, et de mala auscultatione teneri debeat. De restitutis servetur consuetudo, capiendo unum grossum pro unaquaque bulla, idest pro quolibet plumbo, et non ultra. Resignationes beneficiorum in albis non scribant nec secrete teneant, sed infra quindecim dies in libro scribere teneantur, iuxta mandatum praefati Iulii praedecessoris alias factum et in dicta Camera registratum, quod innovamus ac etiam observari mandamus in caeteris, excepto dicto termino quindecim dierum

eis dato ex legitima causa, praeter ipsius formam. De obligationibus autem pro monasteriis vel ecclesiis idem servare teneantur, sub praemissis poenis. De caetero emolumenta eis debita, tam ratione examinis promovendorum etiam ad sacros ordines, quam registrationis bullarum et alia quaecumque inter se pro certo pretio aut alias quovis modo arrendari non possint, sub simili poena. De emolumentis pro ordinatis percipiendis, in totum per eos (1) ordinationi per nos factae in capitulo circa ordinatores per nos facto et sint contenti, et ulterius aliquid exigere non debeant, sub dictis poenis. Et pro unaquaque materia ex supradictis, quae superius non esset in specie expressa, tamen dependeret ab eis, possint capere, prout supra est expressum a simili, dummodo, nullo casu non expresso, capiant ultra unum ducatum.

§ 10. Causarum sacri Palatii auditorium, quo lites et controversiae undique ex christianis confluent, rectum, sincerum et purum in primis esse, ac optimae famae titulis insigniri debet, ne unde universis non magis iudicii discrimen, quam morum disciplina et exemplum sumitur; alicuius forte criminis suspectione infectum, aut culpa coinquinatum inveniatur; cum, ut omnium verbo dici solet, omnis plane vitii nota carere debet, qui in alium sententiam dicere paratus est. Enim vero, qualem esse iustitiae effigiem congruit pudicam, constantem, severam, inflexibilem, non precibus, non pretio, non gratiae obnoxiam, non blanditiis, non minis a recti tramite deviam, tales et eius esse ministros decet. Quo circa dilectos filios cappellanos nostros, qui Rotae sacri Palatii tribunal regunt, in Domino hortamur, ac per viscera misericordiae Dei nostri astringimus et mandamus, ut iudicandi munus sibi commissum pie, sancte, incorrupte et sine nota exerceant; saluberrimas constitutiones et Summorum Pontificum extravagantes, circa ipsorum offi-

(1) Add. f. stetur (R. T.).

Rota.

cium iampridem editas, accurate observent; easque, cum audientiarum initio ex laudabili consuetudine quotannis leguntur, attente audiant, et auditas efficaciter observent. Quibus quidem cum omni sagacitatis solertia atque industria, non sine insigni puritate et integritate praecipua obsequantur, sub poenis in eisdem constitutionibus et extravagantibus et insuper in dicta reformatione Iulii II contentis, si contravenerint, innovandi quidem illas et corrigendi supplendique ac extendendi locum relinquentes, prout ex temporum varietate, occasione aut necessitate, nobis et huic saero Lateranensi concilio expedire visum fuerit.

§ 11. Nec minus ad Poenitentiariae of-Poenitentiaria, ficium oculos dirigentes, in quo morum censura et animarum salus praecipue vertitur, cum per eius officiales etiam quaedam taxae literarum, quae expediuntur, ultra solitum auctae dicantur, ipsius exercitium his regulis circumscribimus. In primis, maioris poenitentiarii, qui pro tempore erit, cum sit regentem et auditores ac ceteros officiales, tum sui exemplo, tum congruis monitis et severitate opportuna, intra honestatis terminos continere; et ut a tempore felicis record. Sixti Papae V. praedecessoris nostri, concedi non consuetis abstineant, providere; et officium suum per se vel regentem aut locumtenentem suum in omnibus et singulis casibus, iuxta facultates a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessas. exercere possit. Corrector autem et auditor Poenitentiariae, supplicationes super materiis non permissis, et antiquitus per ipsum officium concedi non solitis, etiam a regente signatas, omnes omnino signaturas et concessiones, quae scandalosae, insolitae vel minus expedientes videbuntur, ac taxationes literarum, praeter antiquum ordinem et nostram modificationem factas, sub excommunicationis sententia non permittant, sed illas vel omnino re-

poenitentiario expresse visum fuerit, et de eius voluntate manifeste appareat. Et taxae quidem antiquae, usque ad ipsius Sixti praedecessoris tempora exigi solitae, iuxta bullam reformationis felicis recordationis Iulii Papae secundi, praedecessoris nostri, et moderationem nostram, sub poenis et ab illo et a nobis positis, observentur. Materiae autem, quarum maior est abusus, et multo maior querela ad nos prolata est, et particularius exprimendae, et specialiter iismodis inhibendae, sunt visae ubi religiosus legitimae aetatis fuerit, et ultra annum in Religione permanserit, et asseruerit se habitum suscepisse, et professionem per vim vel metum emisisse, ad effectum ut ad saeculum redeat et habitum deponat, et super hoc declarateriam petat, de cetero praesente in Curia, si committatur in Curia, alicui praelato committatur, cum clausula Vocato generali vel procuratore Ordinis; si vero in partibus, ordinario, cum clausula Vocato provinciali seu guardiano vel custode conventus in quo impetrans degebat, alias facta commissio non teneat. In foro vero conscientiae, sine clausula Vocatis, et literis laniatis dumtaxat, expediri possint. Cum aliquis, per membri mutilationem vel homicidium commissum, irregularitatem non incurrisse declarari petit, ac ex supplicationis tenore vel casus narratione apparet eum de iure ab irregularitate non excusari, licet clausula illa apponatur: Mortem aliter evitare non valens, supplicatio ipsa nulliter signetur. Super beneficio quocumque modo simoniace obtento non concedatur absolutio et dispensatio, nisi eo modo, quo in facultate sibi apostolica auctoritate concessa continetur; et si fructus fuerint male percepti, literae mittantur ad datarium, prout hactenus mitti consueverunt. Et cum per officium praedictum detur licentia promovendi clericos ad sacros ordines extra Romanam Curiam, ipsique clerici promovendi huiustineant vel reiiciant, nisi aliud summo | modi licentia abutantur, et extra muros

Urbis per aliquem antistitem promoveri procurent, ad huiusmodi abusum tollendum, statuimus et ordinamus quod de cetero in literis, per quas datur licentia promovendi extra Curiam, ponantur haec verba, videlicet: Extra Romanam Curiam, in locis ab Urbe per quadraginta milliaria ad minus distantibus. Si vero in Romana Curia detur talis licentia, tunc in literis licentiae huiusmodi ponantur haec verba, videlicet: Quod promovendi non possint examinari nec ordinari, nisi per examinatorem et ordinatorem, per nos vel Romanum Pontificem pro tempore, ad id deputatos. Et si falso iuratum fuerit super existentia beneficii, quod ordinandus se obtinere asserebat et quod non obtinebat, aut in rerum natura non erat, aut quod ficte per amicos sibi commodatum fuerat, tunc etiam promotus ratione talis iuramenti et testes qui taliter periuraverint non dispensentur per literas Poenitentiariae, nisi in illis ponantur haec verba, videlicet: Quod ille, qui sic dolose promotus fuerit, ab executione ordinum saltem ad biennium suspensus existat, et alias poenitentia salutaris sibi iniungatur, et nibilominus de periurio huiusmodi puniri valeat, dicta absolutione non obtinente. In secundo simplici consanguinitatis vel affinitatis gradu dispensare non possint. Res graviores et importantiae maioris, iuxta antiquum morem et laudabilem institutionem, ad datarium remittant. Corrector Poenitentiariae, vel doctor sit vel saltem in altero iurium peritus, iuxta constitutionum formam antiquarumque reformationum. Scriptores constitutiones antiquas ad unguem servent, et nemo deinceps in Poenitentiaria scriptor admittatur, qui clericus non sit, vel celebs matrimonio non obligatus, nec minus vigintiquinque annis natus, nisi ex apostolica dispensatione aliter concessum fuerit. Procuratores Poenitentiariae unica media taxa, sibi ex constitutione officii competente, contententur, nec partes in ullo plus gravent, nec pro-

hibitas materias et insuetas expediri procurent, nec item a partibus plusquam pro expediendo negotio necessarium fuerit extorqueant: duorum mensium poena, pro prima vice; pro secunda, sex, a summo poenitentiario mulctentur; si tertio item erraverint, officio priventur eo ipso. Et ut omni dolo penitus occurratur, procurator, de pretio per eum in expeditione soluto regenti, per testimonium partis faciat fidem, et instar sollicitatorum literarum apostolicarum, verum totius expeditionis impendium, propria manu implicatum, scribat talibus verbis: Expedita per me N., procuratorem etc., exposui tantum. Hoc nisi fecerit, privationis officii poenae subiaceat. Et quilibet deinceps, quando ad officium recipietur, ita se accurate et sine fraude facturum, sub dicta poena, iuret. Supplicationes contra rei veritatem et casuum contingentiam et informationes habitas de partibus, falsum narrando ad hoc ut negotium expediatur et parte instante, sub simili poena, non forment velscribant. Horum transgressores ipso facto mulctentur, et officio, quo se indignos reddiderunt, careant.

§ 12. De matrimonio contrahendo, sive sequentur taignoranter contracto sive consumato, in sae scriptorum officii saero Poquarto consanguinitatis vel affinitatis gra- nitent. pro disdu, turonen. septem; de scienter contra- pensation. ma-trimonialibus et cto, sive consumato sive non, in quarto primo in quarto consanguinitatis, augetur taxa, ratione absolutionis a generali excommunicationis sententia eis impendenda, de duobus, et sic taxatur ad novem. In tertio gradu, de contrahendo, sive consanguinitatis sive affinitatis, taxatur ad quatuordecim. De contracto vero in eodem gradu, ignoranter, sive consumato sive non, etiam quatuordecim. Si vero scienter sit contractum et consumatum, propter absolution. ratione sententiae excommunicationis iniungendam, huiusmodi taxa de duobus augetur, et taxatur ad sexdecim. Et supradictae materiae expediuntur per officium Poenitentiariae indifferenter, vel de contrahendo

aut contracto, sive scienter vel ignoranter, literis semper apertis, si componitur cum datario Romani Pontificis pro tempore existentis, excepto in quarto de contrahendo, et de ignoranter contracto et consumato, vel scienter contracto et non consumato, quae ad datarium mitti non consueverunt, et in quarto scienter contracto et consumato. In secundo gradu de contracto sive scienter sive ignoranter consumato vel non consumato. In secundo affinitatis gradu conceditur in foro conscientiae tantum, et committitur confessori, et sunt literae clausae, et hoc solummodo quando negotium est penitus occultum et quando provenit ex actu fornicario, et taxatur ad viginti. In primo affinitatis gradu. Non datur per Poenitentiariam dispensatio super primo gradu dumtaxat, nisi in foro conscientiae tantum, ut puta si impedimentum huiusmodi sit penitus occultum et proveniat ex actu fornicario, et additur in fine literarum praesentibus laniatis, et taxatur ad vigintiquatuor. De declaratoriis super praecedentibus gradibus. Literae declaratoriae solent expediri, videlicet, super primo et tertio, vel secundo et tertio, seu super primo et quarto, vel secundo et quarto gradibus, ex eodem stipite provenientibus, solentque taxari ad septem. De declaratoriis super quarto gradu sive consanguinitatis sive affinitatis. Cuiuscumque qualitatis existant, videlicet, de contrahendo sive de contracto, sive scienter sive ignoranter, expediuntur in forma et taxantur ex integro matrimoniales ad septem. Si vero occurrerint aliqua divortia, praemissis aut aliis subsequentibus impedimentis obstantibus, taxantur ad septem; si tales indigeant aliqua absolutione, tunc augetur taxa de duobus, ratione absolutionis, et sic taxatur ad novem. De publica honestate notandum est, quod de contrahendo de publica honestate, seu de ignoranter contracto, sive consumato sive non, publica, inquam, honestate, ex primo, duodecim; aut secundo, decem; vel tertio gradibus proveniente, taxatur ad octo. Et si tales | mile (n. T.).

praedictis impliciti impedimentis scienter contraxerint et consumaverint, tunc taxa augetur de duobus, occasione absolutionis illis impendendae, et sic taxatur: ex primo, ad quatuordecim; aut secundo, ad duodecim; vel tertio gradibus praedictis, ad decem. Et si huiusmodi impedimenta, videlicet publicae honestatis iustitiae ex quarto gradu proveniant, tunc taxa ordinaria est ad septem, et est considerandum quod, si scienter contraxerint et consumaverint, augetur etiam taxa, ratione illius absolutionis, de turonen. duobus, et sic taxatur ad novem. De cognatione spirituali est sciendum quod de contrahendo in cognatione spirituali, quae sit inter levatos, seu de ignoranter contracto, seu consumato sive non, in eodem impedimento semper taxatur ad quatuordecim; et si tales contraxerint scienter, aut consumaverint, tunc, ratione scientiae et absolutionis ab excessibus iniungendae, huiusmodi taxa augetur de duobus, et taxatur ad sexdecim. De absolutionibus ab homicidiis. Si presbyter, aut alias in sacris constitutus ordinibus eius invasorem, vim vi repellendo et se defendendo, nec alias mortis periculum evadere sperans (1), si petierit ad cautelam absolvi et cum eo dispensari, aut alias ad beneficia habilitari, taxatur ad decem et octo. Declaratoria super homicidio: si tales voluerint per viam declaratoriae cum suis limitationibus iuridicis, taxatur ad sex; et si huiusmodi homicidia non possint declarari et si partes petierint per viam absolutionis, ex quo non licet declarare, aut quia dederunt operam rei illicitae, aut quia alias aufugere potuissent, taxatur ad triginta. Presbytericidium autem taxatur ad sex. Pro illo vero, qui intersuit bellis, decem et octo; et si velit super infamia, ad viginti; et si vult ad quaecumque beneficia alias rite obtenta, ad decem et octo.

§ 13. Commutatio voti Religionis sim- De commutaplicis in foro conscientiae tantum taxatur tlonib. votorum. ad duodecim; liminum vero Apostolorum,

(1) Deest fortasse occiderit vel aliud quid si-

decem; Sepulchri autem Dominici, etiam ad decem; Sancti Iacobi in Compostella, similiter ad decem, et literae mittantur ad datarium; non tamen super voto Religionis. Prorogatio autem votorum huiusmodi, legitima causa subsistenté, conceditur ut plurimum ad biennium, et taxatur ad quatuor. Commutatio ieiuniorum taxatur etiam ad quatuor; alterius vero abstinentiae, quae, subsistente causa, servari non potest, ad quatuor; commutatio ultimae voluntatis, ad duodecim; participatio, ad quatuor.

§ 14. Officium Poenitentiariae cum illis Dispensationes dispensat in prima forma tantum, videlicet rum et spurio- ad omnes et sacros presbyteratus ordines, et unum beneficium ecclesiasticum, etiam si illi cura immineat, taxatur ex antiqua consuetudine ad sex; et si tales ob eorum merita uberiorem petierint gratiam, datur ad aliud beneficium, taxatur ad septem; si vero tertio et ultimo illis aliqua gratia fiat, conceditur ad tertium beneficium cum suis consuetis clausulis, et taxatur ad decem; et si tales illegitimi, tacito huiusmodi defectu, aliquid detentaverint, videlicet se ad aliquos ordines, praemisso defectu tacito, promoveri fecerint, tunc augetur prima forma de uno turonen., ratione absolutionis impendendae ab excessibus huiusmodi, videlicet ad unum (1); et si cum illis ordinaria auctoritate dispensatum fuerit, ut est solitum, ad primam tonsuram videlicet et quatuor minores ordines, necnon ad unum simplex beneficium, tunc si datur de uberiori, videlicet ad secundum beneficium cum debitis limitationibus suis consuetis, taxatur ad decem; si vero tales petierint ad tertium, cum quibus similiter eadem auctoritate ordinaria, primo, et deinde secundo apostolica auctoritate successive dispensatum fuerit, prout in suis solitis formis, taxatur ad decem; et si tales illegitimi secum dispensari petierint ut obtinere possint beneficia alias per eorum genitores obtenta, cum suis debitis limitationib. conceditur, videlicet dummodo in eisdem beneficiis genitoribus immediate non succedant,

(1) Legimus undecim (R. T.).

nec in altaris ministerio cum illis concurrant, et taxatur ad sex.

§ 15. De promovendo ad ordinem sub- De promotis et diaconatus in sextodecimo, taxatur ad de- promovendis. cem; de promovendo vero ad huiusmodi ordinem subdiaconatus in decimo octavo, ad sex; de promovendo vero ad ordinem diaconatus in decimoctavo, ad decem; si vero in decimonono ad huiusmodi ordinem diaconatus, ad sex. Licentia promovendi ad presbyteratus ordinem in vigesimotertio, vel cum primum vigesimumtertium annum attigerit, taxatur ad duodecim; ad huiusmodi autem ordinem in vigesimoquarto, ad sex. Licentia promovendi a quocumque antistite extra Romanam Curiam residente, ad duodecim; et extra tempora a jure statuta, ad decem; a quocumque ad primam tonsuram, ad sex. Licentia promovendi a viciniori suo ordinario, ad sex. Absolutio pro promotis minoribus annis, sive ignoranter sive scienter, ad septem. Absolutio pro promotis absque literis dimissorialibus, ad sex; ad fictum titulum, ad septem. Relaxatio iuramenti ad effectum agendi dumtaxat et non excipiendi, ad septem. Absolutiones ab iniectione, ad sex; etiamsi in loco sacro. Laicidium taxatur ad tres.

§ 16. Confessionalia taxantur ad sex. De confessio-

Sed si concedantur religiosis sine licentia nalibus. superioris, ad duodecim; alias cum limitationibus consuetis et iuxta facultates eis concessas, ad quatuor; et quando huiusmodi solum conceduntur ad quinquennium, tunc taxantur ad duos. Altare portatile, ad octo. Licentia celebrandi in locis interdictis, ad sex. Licentia eodem tempore interdicti recipiendi ecclesiastica sacramenta, cum suis etiam limitationibus, ad sex. Licentia etiam eodem tempore interdicti sepeliendi, ad sex. Lacticinium taxatur ad sex. Licentia dicendi horas secundum Romanae Curiae usum taxatur ad sex. Licentia huiusmodi horas anteponendi et postponendi, urgenti tamen et subsistente causa legitima, ad sex. Licentia celebrandi ante diem, circa

580

tamen diurnam lucem, ad duodecim. Licentia celebrandi ubique, ad novem. Licentia celebrandi in aliena dioecesi, ad sex. Licentia de monasterio ad monasterium, ad quatuor; de Ordine ad Ordinem, dummodo in eo par vel arctior vigeat observantia regularis, ad duodecim; pro translatis de facto ad latiorem, ad viginti. Si vero tales volunt esse capaces administrationum, dummodo detur, nisi per signaturam Papae fuerit data translatio sine spe beneficiorum, ad triginta. Licentia standi extra monasterium, de sui superioris licentia et ea durante ex legitimis causis, ad duodecim. Licentia exeundi tempore infirmitatis, ad duodecim; et si praecedentibus licentiis addatur assistentia iudicum, ad sex. Licentia celebrandi in cappella cum aliquo altari portatili, ad duodecim. Licentia ingrediendi monasterium monialium, etiam Sanctae Clarae, quater in anno, dummodo non pernoctent, ad duodecim.

§ 17. Absolutio a simonia, ad sex; cum De simoniis. dispensatione super irregularitate, ad decem et octo; et si cum retentione, ad viginti; et si cum rehabilitatione ad alia obtinenda, ad triginta. Si in evidentem utilitatem, dummodo census annuus non transcendat ducatos quinque, ad septem. Pro Haeticis scismaticis, filiis aut nepotibus marranorum nuncupatorum taxantur secundum eorum petitiones, et moderantur pro arbitrio eiusdem correctoris huiusmodi taxae, videlicet, pro laicis, ad vigintiquatuor; et pro clericis volentibus promoveri et presbyteris, ad triginta sex; et mittantur literae ad dictum datarium. Et omnes aliae materiae, quae expediuntur per Poenitentiariam de speciali, ad sex; et de speciali et expresso, ad duodecim. Postremo, cum alii plures casus in dies emergant, iuxta et ad rationem praecedentium, per eiusdem officii correctores taxae moderentur, et officium ex sua benignitate et clementia, et saepissime, ut plurimum taxarum rigorem temperet, et praecipue ac signanter pro praesentibus ac miserabilibus personis, l

etiam hibernicis: ita quod illis, prout eorum paupertas indigentiaque expostulet et requirat, diligentissime subveniatur.

§ 18. Poenitentiarii minores, in quo- Poenitentiarii rum negligentia, fraude vel imperitia apertum et grave periculum est animarum, ne pariter cum se adeuntibus in gehennam ruant, ab intolerabili abusu et perversa licentia revocandi, et intra pudoris ac modestiae septa coercendi sunt. Nemo igitur ex eis, nisi plane sufficiens et qualitatibus per constitutiones requisitis praeditus, ad officium de cetero recipiatur, et ex omni quidem natione hoc. Si qui forte ex praesentibus non erunt tales, diligenti per maiorem poenitentiarium examine habito, vel removeantur omnino vel per annos aliquot, quantum expedire visum fuerit, ab exercitio huiusmodi suspendantur; et si deinceps contigerit aliquem non idoneum eligi, etiam si mandatum habeat, a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus importunitate extortum, tamen illum poenitentiarius maior admittere non teneatur, nisi nobis vel successoribus praedictis ante consultis. Abstineant iidem a vilibus et saecularibus exercitiis, ne, dum pecuniae studeant et sordidis inhiant lucris, animam turpi et infraena aviditate commaculent; habitu, verbis, incessu debitam gravitatem pracdecessorum suorum referant et observent; pauperes non aversentur, nec confitentibus praeter modum succenseant, sed patienter auditos in optimam spem Dei misericordiae erigant, nec pecunias pro missis celebrandis ab eis recipiant, nec quidquam omnino ab eisdem petant vel exigant, sub excommunicationis poena et privationis; sed oblata sibi in fine confessionis qualicumque eleemosyna contenti existant; a casibus eis non permissis confitentes minime absolvant, et in publice poenitentibus absolvendis antiquas consuetudines et ritus severe observent. Substitutos, praeter paucos illos qui pro linguis et nationibus variis assidue necessarii sunt, nullo pacto deputent, nisi in principalibus festis et hebdo-

mada sancta, quorum tamen deputatio fiat ! ante per mensem, et approbentur primum per ipsorum priores et praelatos, deinde per collegium poenitentiariorum, postremo per maiorem poenitentiarium, nec numero sint ultra sexaginta. Verum, si turbae multitudo aut necessitas aliqua dictet, requirente collegio poenitentiariorum, possit a maiori poenitentiario augeri numerus usque ad centum, a quibus tamen poenitentiarii nil exigant, sed parte tertia vel quarta eleemosynarum, prout substitutis videbitur, sponte oblata, sint contenti, quae quidem in aliqua certa capsa pro usu et necessitatibus domus Poenitentiariae ponatur; si secus fecerint, suspensionis et triplici fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe inferendae poenae subiaceant. Substitutis autem poena superius in poenitentiariis expressa suspensionis et remotionis ab exercitio irrogetur, si a confitentibus quidquam petere, aut pro missis dicendis aliquid, etiam a sponte offerentibus, recipere ausi fuerint. Et ne illius ignorantiam praetendere valeant, eis per eosdem poenitentiarios in eorum deputatione, sub eadem poena, significari debeat. Poenitentiarii solitas congregationes non intermittant, sed, missa summo mane de more audita, ad conferendum inter se super occurrentibus conscientiae casibus conveniant, ita ut peccator nullo verbo, signo vel nutu manifestetur; nec interim, aut abesse, aut confessiones etiam audire praesumant, sub suspensionis poena. Tanto tempore in sedibus et locis suis resideant, quanto per constitutiones veteres obligantur, ne ullo unquam tempore peccator obvios non inveniat praeparatos. Possint unum fidum sibi eligere, etiam qui poenitentiarius non sit, ut, in Plumbaria manens, tertiam partem plumbi emolumentorum eis obvenientem procuret et illius computum teneat, cum ipsos ad hoc intendere minime deceat. Processus, qui per eos de peccatis secretis fiunt, apud ipsos conserventur et custodiantur, nec ad alium transferri locum, aut alteri

ostendi possint. Prior ipsorum domum Poenitentiariae, quasi sacrarium, ab omni immunda conversatione custodiat, portas horis debitis claudat atque aperiat, suspectas personas excludat vel non admittat. Cameras illorum aliis quam poenitentiariis habitare non sinat, nec alia prorsus, quam si religiosa domus esset, cura gubernet, poenas horum trangressoribus authoritate nostra imponens congruas. Sint praeterea undecim tantum numero, iuxta antiquas consuetudines et constitutiones, nec ad receptionem supranumerariorum, ante vacationem, cogantur, nec mandata in eventum mortis illorum ulla signentur, ac signata non teneant, exceptis his, qui nunc actu officium exercent, vel qui hactenus a nobis literas apostolicas sub plumbo obtinuerunt, quibus praeiudicare non intendimus. Et cum officium huiusmodi personalem residentiam in Romana Curia maxime et necessario requirat, circa absentes ad praesens, cuiuscumque nationis sint, et qui absentes ultra annum vel biennium ab Urbe et Curia steterunt, sine causa legitima et nostra licentia, constitutiones eorum circa privationem talium exacte et rigorose servari volumus et mandamus, aliosque eorum loco deputari vel surrogari, iuxta constitutionum officii tenorem. In nullo autem supra expressorum casuum facultas dilecti filii nostri Leonardi, tituli Sanctae Susannae presbyteri cardinalis, maioris poenitentiarii, laesa vel immutata intelligatur, sed in suo robore firma penitus et inviolata permaneat; et omnia supradicta, regenti correctori et auditori prohibita, per seipsum exercere valeat, quando conscientiae et prudentiae suae videbitur.

§ 19. Literarum apostolicarum sollici- Sollicitatores litatores pro universis bullis ecclesiae titu-licarum. laris provisionem concernentibus, videlicet pro bulla provisionis et absolutionis, exercendi pontificalia, pensionis ducentorum ducatorum, seu retentionis beneficiorum, quae omnes ei, de cuius persona ecclesiae titulari providetur, necessaria

sunt, ultra decem ducatos auri de Camera non recipiant; si contrafecerint poenae duodecim ducatorum, supradictae fabricae inferendae, subiaceant. Pro bullis, tam super ecclesiis quam monasteriis concistorialibus post primam expeditionem pro eadem persona et eadem vacatione, ultra duos ducatos et duos carlenos similes, sub poena proxime expressa, non recipiant. Cappellanus ipsorum, pro concistorialibus et obligationibus, duos tantum grossos ex officii emolumentis percipiat, et nihil a partibus exigat; partibus autem petentibus, sollicitare literas teneantur sine ipsorum onere, sub poenis in bulla institutionis officii contentis, et intra congruum tempus illas expeditas partibus consignari facere.

§ 20. Magistri plumbi pro pari bulla-Magistri plum- rum ultra carlenos duos non capiant, videlicet, pro qualibet plumbata, carlenum unum, inxta tenorem literarum felicis recordationis Sixti Papae IV, praedecessoris nostri; ex arbitrariis vero et regalibus, nihil ultra summam per nos inferius moderatam percipiant, videlicet de ecclesiis concistorialibus taxatis usque ad quingentos, non capiant ultra florenos sex; usque ad mille, florenos decem; usque ad mille et quingentos, florenos quatuordecim; usque ad tria milliaria, florenos vigintiunum; usque ad quatuor millia, florenos vigintiquinque; abinde vero supra, usque ad sex millia, florenos vigintiocto; exinde supra, usque ad quamcumque summam, ducatos triginta sex auri non excedant, sub incursu poenarum in bulla reformationis dicti Iulii praedecessoris contentarum. De titularibus vero ultra ducatos quinque percipere non valeant. De retentione ecclesiarum et monasteriorum concistorialium ubi sunt cedulae protonotariorum, per eos idem servetur quod supradictum est. De monasteriorum expeditis per supplicationem, non capiant ultra unum ducatum, si sint valoris ducentorum ducatorum vel infra. De officiis capere non possint ultra sex carlenos pro qualibet bulla, exceptis scriptoribus, cum

quibus servetur antiqua consuetudo, ceteris emolumentis solvi eis solitis et consuetis, ut prius, eis salvis remanentibus.

§ 21. Fratres barbati seu plumbatores Fratres barbati. sua emolumenta cum hac similiter limitatione percipiant. De bullis Cancellariae, grossum unum; de bullis per Cameram, grossos duos pro quolibet plumbo recipiant; de bullis taxatis per Cancellariam capiant grossum unum in singulos ducatos; et pro magistris plumbi, grossum unum pro quolibet plumbo, per bullam Sixti, praedecessoris huiusmodi, eisdem magistris concessam, ut supra dictum est. Si bulla expediatur in forma quinterni, et sit taxata, carlenum unum pro quolibet ducato capiant; si gratis fuerit, unum pro se, et unum carlenum pro magistris dumtaxat percipiant. De bullis provisionum concistoralium, carlenos capiant iuxta numerum ducatorum taxae magistrorum; de non taxatis per magistros plumbi, carlenum unum sibi et unum magistris pro quolibet plumbo dumtaxat capiant. Quod si bullae huiusmodi gratis expediantur, unum sibi et unum magistris pro qualibet bulla similiter sumant et non ultra; pro singulis literis clausis ad dominos temporales, habeant quatuor carlenos; de forma iuramenti, ducatum unum pro collectoribus, et pro se grossos tres et unum pro magistris. In expeditionibus ecclesiarum et monasteriorum concistorialium pro regalibus usque ad quingentos ducatos, capiant ducatos duos; usque mille, ducatos tres; et exinde supra, ducatum unum cum dimidio pro quolibet milliare; pro famulis vero usque ad quingentos, dimidium ducatum; exinde supra, non excedant ducatum unum; de monasteriis per supplicationem expeditis, ducatum unum, tam virorum quam mulierum. Pro devoluto non exigatur ultra unum ducatum; de bullis ob rasuram vel aliam causam rescriptis, sive per Cameram sive per Cancellariam sint expeditae, ultra duos carlenos pro quolibet plumbo non capiant. De literis protonotariatus et aliorum officiorum, si taxatae erunt, carlenos habeant iuxta numerum ducatorum; de non taxatis vero, carlenos quinque; de literis indulgentiarum, unum ducatum; pro literis vero privilegiorum non habeant nisi carlenum unum. In non taxatis ex bullis, quatuor. Quae pro palliis expediuntur, pro duabus apertis, carlenos sumant iuxta numerum ducatorum taxae; pro duabus clausis, carlenos sex, videlicet tres in singulas. Pro literis iustitiae, nisi materiae sint duplices, unum carlenum. De expectativis in forma pauperum, pro bulla pauperum unum carlenum. Poenitentiariis portionem sideliter restituant, prout tenentur. In Plumbaria familiares deputatos dumtaxat et non extraneos admittant sub excommunicationis poena; in aliis superioribus vel eorum aliquo contrafacientibus, poenis in bulla reformationis contentis subjaceant.

§ 22. Abbreviatores de maiori, cum su-Abbreviatores, per supplicationibus conficiendae sunt diversae minutae, quae quidem duplices, triplices quadruplicesve appellantur, tunc taxae receptor, semper existis dimissis prius quinque integraliter, abinde supra, pro duplici, triplici vel quadruplici, dimidium eius, quod receptum fuerit per abbreviatorem de maiori, parti dimittere teneatur. Item, ubi, ratione unius bullae concistorialis, diversi turni eisdem persolvi debent, veluti cum minori coadiutor datur, et usque ad vigesimum septimum annum administrator deputatur, ac deinde de eius persona ecclesiae providetur in eadem bulla, quo casu turni tres abbreviatoribus competunt, taxae receptor duos pro primo turno, unum pro secundo, unum pro tertio ducatum solum dimittat; in reliquis antiquas constitutiones per praedecessores nostros editas servare teneantur. Abbreviatores de minori, pro bulla quae inseritur executoriali, de cetero nihil capiant; pro bulla autem, quae expeditur in forma quinterni, in singulas cartas non nisi grossum unum capiant; pro aliis, quae in forma quinterni non erunt, praeter unum grossum nihil omnino recipiant. In bullis ad perpetuam rei memoriam, gros-

sos quinque sicut in ceteris restituant. Regens abbreviatores de prima visione non nisi expertos atque eruditos in officio ponat. Cappellanus eorumdem nihil prorsus a quoquam praetextu bullarum exigat. Custodis cappellanus et familiares nihil a quoquam capiant.

§ 23. Scriptores apostolici de cetero in scriptores apodistribuendis minutis et literis de taxa scri-stolici. bendis, excepto uno grosso romano pro qualibet prima carta, nihil pro scriptura aut ultra taxam capiant, sed fe. re. Eugenii PP. IV constitutionem, et confirmationem Nicolai PP. V, praedecessorum nostrorum, ad unguem observent, quod nisi fecerint, ultra poenas in constitutionibus ipsis contentas, poenae duodecim ducatorum auri de Camera, basilicae Principis Apostolorum de Urbe fabricae ipso facto applicandae, contravenientes vice qualibet subjacere volumus, ultra poenas in bulla reformationis fel. recordationis Iulii Papae II, praedecessoris nostri contentas. Pro literis scribendis, quae gratis expedientur, ultra grossum unum romanum in singulas cartas pro litera vigintiquinque lineas continentes, ita ut in qualibet vigintiquinque ad minus sint dictiones, unum ducatum auri pro labore capiant; a vigintiquinque vero usque ad quadraginta lineas, pro quibuslibet quatuor lineis habeant grossum unum; exinde supra, si intra scriptorem et partem discordia fuerit, rescribendarii et defensorum pro tempore existentium vel vicecancellarii seu regentis iudicio stetur. Litera provisionis ecclesiae parochialis, pro eo quod aliam quoque parochialem obtineat, si in illa dispensatio ad duo et cum clausula permutandi posita fuerit, ad grossos quinquaginta taxetur; et idem in similibus gratiis fiat, quae in bulla eadem pro uno congeminantur. In consistorialibus ex Francia venientibus, litera quae expeditur sine clausula generalis reservationis per Cameram sub eadem data, sive in illa sint modi vacandi, sive non, taxetur ut taxantur aliae conclusiones. Si ecclesia metropolitana, vigintiquatuor; si ecclesia cathedralis, viginti; si monasterium consistoriale, sexdecim; si vero sub diversa data fuerit et si in ea contineantur vacandi modi, si metropolitana vel cathedralis ecclesia, grossis quadraginta; si monasterium consistoriale sit, triginta taxetur.

stri bullarum.

§ 24. Quoniam magistri registri bul-Magistri regi- larum, in arbitriis componendis ac taxandis, gravius excedebant, et tamen unam taxam instar scriptorum eis deberi ex literis felicis recordat. Ioannis PP. XXII, praedecessoris nostri, manifeste ostendebatur, ad quam, dimissis omnibus, reduci cupiebant, visum est nobis, habita super hoc matura deliberatione per pracdictos cardinales ad hoc deputatos, incerta illa ita recidere et coarctare ut ad minus dimidiam vel tertiam saltem partem eius, quod capere sunt soliti, adimeremus, prout infra, ex ordine ascriptarum limitationum, ne arbitraria praedicta ulterius incerto fluctuent, patebit, et intra hos quidem terminos se continere mandamus, ita ut, si illos excesserint, prima vice, trium; secunda, sex mensium emolumentis praedictae fabricae applicandis; tertia vero, officii privatione mulctentur. Taxarum itaque ad certam formam redactarum ordo erit talis. Officium eorum, iuxta iuramenta per cos praestita, circa auscultationem bullarum registratarum, fideliter et diligenter exerceant, et moram faciendi in registro, et subscriptionem in bullis faciendam incontinenti quod requisiti fuerint, et de eorum debitis iuribus satisfacti et soluti, absque excusatione vel dilatione aliqua, facere, absque partium querela, observare teneantur et debeant, sub excommunicationis poena et aliis in bulla praedicta contentis. Curent postremo ut officium scriptorum fideliter et recte gubernetur et regatur, et absque partium et sollicitatorum querela exerceatur.

> § 25. Absolutio ad effectum gratiae vel ad effectum agendi. Pro ea praefati l

magistri nihil capiant; pro absolutione Emolumenta orvero ab haeresi vel ab homicidio vel ir- traria magistroregularitate vel a simonia, et generaliter, rum regist. bullarum. pro quacumque alia absolutione, pro una persona, grossos duos. Si vero in cadem bulla sint plures personae et comprehendantur plura capita, pro unoquoque capite capiant duos grossos, non tamen ultra duos ducatos. Pro absolutione cum rehabilitatione pro haeretico seu filio haeretici, si fuerint plures non expressi, octo; pro absolutione vero pro civitate et dioecesi, quadraginta; pro civitate vero tantum seu universitate castri vel villae, etiam triginta grossos; pro abbate et conventu, seu capitulo aut clero unius civitatis vel dioecesis, ducatos duos capiant. Abbati si conceditur quod annulo et baculo pastorali, duos; si vero quod pontificalibus uti, quinque; et quod minores ordines conferre, duos; et quod privilegiis ad instar aliorum gaudere, decem; et quod vestes benedicere, duos; et ecclesias reconciliare, duos; et benedictionem dare, duos; et coemeteria reconciliare, decem; et decimare, decem; et corrigere et reformare possit, etiam decem grossos capiant; pro corrigere ex defectu partis, sex; in minuta reverendissimi Sanctorum Quatuor, est octo; ex defectu vero Cancellariae, quia tunc per regentem in bulla dicitur Et gratis, unum grossum capiant; pro coadiutoria ecclesiae aut monasterii consistorialis, decem; beneficii vero, quinque grossos capiant; pro commenda cuiuslibet beneficii, duos; monasterii vero non consistorialis, quatuor; consistorialis vero, decem; et si in eadem bulla plura beneficia essent, pro quolibet ultra primum, quinque grossos capiant; et idem servetur, ubi mandantur commendari beneficia, seu monasteria comprehendi; super incertis si datur facultas, decem grossos capiant; conferendi beneficia ubi datur facultas, pro quolibet beneficio, duos grossos capiant; charitativum subsidium imponendi ubi datur facultas, quatuor grossos

capiant; coemeterium, ubi conceditur! quod cappella illud habere possit, duos grossos capiant. Confraternitatis erectio, pro qualibet persona, duos; et sine expressione personarum, decem; et idem servetur in confirmatione illius erectionis; concordiae confirmationis ratione, duos grossos capiant; confessores deputandi licentia in indulgentiis plenariis si datur, quindecim; in aliis vero, novem grossos capiant; copia ex registro quando datur, sex grossos capiant. Canonicis ecclesiae collegiatae ubi conceditur quod possint uti almutia, pro quolibet, grossos duos, dummodo pro omnibus, ultra duos ducatos non capiant. Doctorandi in altero iurium, ubi datur licentia, duos; si in utroque iure, quatuor grossos capiant. Decimandi facultas si datur laicis, viginti grossos capiant. Decimae unius villae concessionis occasione, quatuor; ratione vero plurium villarum, octo; unius autem castri, octo; plurium vero castrorum, quindecim; civitatis vero unius et dioecesis eius, viginti; unius autem provinciae, quadraginta grossos capiant. Dispensandi cum illegitimis facultas, pro qualibet persona, duos grossos capiant; pro dismembratione beneficii ad vitam, pro quolibet, duos; et si perpetua fuerit, pro quolibet, tres, dummodo pro omnibus contentis in una bulla, ultra ducatum unum non capiant; pro duplicata, unum ducatum; pro erectione castri in civitatem cum ecclesia cathedrali vel metropolitana, ac dignitatibus, canonicatibus et praebendis ac beneficiis, centum quinquaginta; dignitatis vero maioris post pontificalem, quatuor; canonicatus et praebendae, duos; et cappellaniae, duos; et altaris, duos; beneficii vero simplicis, duos; plurium vero beneficiorum, decem; oratorii, duos; parochialis ecclesiae, duos; fontis baptismalis, duos; collegiatae ecclesiae cum canonicatibus, dignitatibus et praebendis, viginti; hospitalis, quatuor;

tur quod gauderet privilegiis, pro monasteriis virorum, viginti; pro monasteriis autem monialium, decem; pro creatione capituli, quatuor. Collegii vero, pro quolibet, etiam quatuor, dummodo, pro omnibus personis, non recipiant ultra viginti; Studii vero generalis cum privilegiis et aliis solitis, viginti; vicariatus autem fratrum, duos grossos capiant. Erectionis unius beneficii confirmationis ratione, si ad vitam, duos; si perpetua fuerit erectio, quatuor; et si fuerit sine numero et sine expressione beneficiorum, viginti grossos capiant; pro exemptione episcopi a metropolitano ad vitam, duos; pro perpetua, quatuor; pro capitulo vero ab episcopo ad vitam, vigintiquinque; pro perpetua, triginta; pro unius personae ad vitam, duos; plurium vero personarum, viginti; pro perpetua vero unius personae, pro abbate et superiore ad vitam, duos; pro perpetua, quatuor; pro abbate vero et conventu ad vitam, vigintiquinque; pro perpetua, quadraginta; pro monasterio et membris ad vitam, quindecim; pro perpetua, viginti; pro episcopo, capitulo et clero civitatis et dioecesis ab archiepiscopo, quinquaginta. Expectativa de commendando beneficia, pro quolibet beneficio, grossos duos capiant; fructus percipiendi in absentia, pro qualibet persona et pro quolibet beneficio, grossos duos; et si non esset expressus numerus, viginti; pro hospitalis commissione, grossos sex. Iuspatronatus ubi derogatur, pro uno beneficio, duos; pro pluribus, novem grossos; ubi vero reservatur iuspatronatus ad unum beneficium, pro una persona, grossos duos; si vero ad plura beneficia, decem; et reservatio etiam pro successoribus, ubi personae non sint nominatae, pro quolibet beneficio, quinque grossos capiant; pro infeudatione perpetua unius, triginta; plurium vero civitatum, centum; si vero unius provinciae, centumquinquaginta; si unius villae, quatuor; si vero monasterii virorum, sex; et si concedere- | plurium villarum, decem; si unius oppidi, decem; si plurium, viginti; ubi vero ad tempus fieret, tunc pro medietate. Pro lacticiniorum usu, cum datur in confessionali, nihil capiant; alias vero pro usu lacticiniorum, pro civitate et dioecesi, quinquaginta; pro provincia vero, centum grossos capiant, si perpetua fuerit concessio; si vero ad longum tempus, pro medietate. Legitimatio, si fiat, pro qualibet persona, grossos duos capiant; pro mandato cassando ex registro per bullam literam concessam, ducatos duos capiant; notarios creandi facultas ubi datur, pro quolibet, grossos duos. Ratione officiorum Romanae Curiae, super quibus literae expediuntur, pro quolibet, grossos duos capiant. Pallium vero archiepiscopo, unum; et ubi episcopo conceditur, etiam ducatum unum capiant. Pontificalia exercendi pro episcopo titulari, pro qualibet dioecesi, grossos duos. Pontificalibus utendi, pro abbate sive priore ad vitam, viginti; et, si perpetua fuerit, triginta grossos capiant. Perinde valere super commenda, duos. Pensionis cassatio, pro ea, duos. Pensionis translatio, pro ea, etiam duos grossos. Pro pensione ecclesiae cathedralis, unum; pro pensione monasterii consistorialis, etiam unum ducatum; pro ministratus vero provisione, duos grossos; privilegiorum confirmatione, pro quolibet, duos grossos, dummodo pro omnibus contentis in una bulla, quot numero fuerint, ultra duos ducatos non capiant, si non exprimantur; pro extensione vero, quadraginta; pro illorum vero communicatione unius congregationis alteri, cum illorum insertione sive narrativa et nova concessione, grossos centum capiant. Resignandi et permutandi licentia, pro quolibet beneficio, duos grossos; reconciliandi seu reconciliari faciendi unam ecclesiam, grossos duos; plures vero, viginti; et coemeterium, grossos duos; plura vero, decem; regressus ad cathedralem ecclesiam, novem; ad mona-

fuit, pro quolibet, quinque; ad monasterium vero, quod in commendam obtinuit, pro quolibet, septem; pro quolibet vero beneficio, quod in titulum obtinuit, duos; pro illis vero, quae in commendam obtinuerat, quatuor; pro regressu vero ad hospitale, quinque grossos capiant; pro retentione cuiuslibet beneficii in titulum, duos; in commendam vero obtentis, quatuor; pro plurium vero, decem; pro retentione vero monasterii non consistorialis, cui præest, quatuor; si vero illud in commendam obtineret, quinque; hospitalis vero, quatuor; et si in retentione conceditur quod possit uti regressu, quem habet, ad monasterium vel hospitale, quatuor; si vero ad beneficia, pro quolibet, duos grossos capiant; pro rehabilitatione unius personae, ex quacumque causa rehabilitetur, pro qualibet persona, duos; pro pluribus vero personis, decem; pro reintegratione cuiuslibet beneficii, duos; pro reservatione iuris conferendi beneficia pro una vice, pro quolibet, duos, dummodo pro omnibus, quot fuerint, non capiant ultra viginti grossos. Separatio unius beneficii, duos; plurium vero beneficiorum ad tempus, pro quolibet, duos; et si perpetua fuerit, quatuor grossos; pro suppressione unius monasterii vel hospitalis, quinque; dignitatis vero, duos; et beneficii, duos; plurium vero beneficiorum sine numero, decem; si vero Ordinis vel capituli, quindecim; collegii vero, viginti; standi extra monasterium licentia, proqualibet persona, duos. Statuta condendi licentia, pro quolibet statuto, duos; si vero non exprimantur, viginti; pro statutorum vero confirmatione, pro quolibet, duos, dummodo pro omnibus contentis in una bulla, etiam si nullum exprimatur, duos ducatos non capiant; sumptus cum datur ex registro, ducatum unum; pro signanda bulla, etiam unum grossum capiant. Transactionis confirmatio, duos; pro testandi facultate, pro qualibet persona, duos; pro testatoris vosterium, unum; concistoriale, cui prae- l'untatis mutatione, duos; pro translatione

monialium vel virorum, pro qualibet persona, duos; pro cuiuslibet beneficii translatione, duos grossos capiant. Trahi cives extra civitatem et dioecesim non possint ubi conceditur, quindecim; et si extra ducatum est et plures civitates, triginta; si vero extra unum castrum, decem; et hoc si perpetuo; ubi vero ad tempus, pro medietate; visitandi licentia, duos; ubi vero sine expressione locorum, decem; unum ducatum ecclesiarum cathedralium, ad vitam, unum; perpetua, duos; monasterii vero aut hospitalis ad vitam, pro quolibet, sex; pro perpetua, octo grossos; et idem inde vacaturo. Quaestuarum unio perpetua, ducatum unum; pro plurium hospitalium ad vitam, viginti; pro perpetua, triginta; pro monasterii consistorialis congregatione tenendi, iuxta mores et ritus illius, et quod gaudeat privilegiis, quinquaginta; pro unione cuiuslibet beneficii ad tempus, duos; et si plurium, non ultra decem; pro perpetua cuiuslibet beneficii, quatuor; pro pluribus, non ultra viginti grossos capiant; pro unionis factae beneficiorum confirmatione, sine expressione, viginti; pro dissolutione vero cuiuslibet beneficii ad vitam, duos; pro monasteriis vero, sex, dummodo ultra duos ducatos non capiant; pro perpetua vero unius beneficii, quatuor; pro monasterii autem unionis dissolutione, octo grossos recipiant; pro deputatione abbatum, abbatissarum et priorum ac operariorum ad triennium, pro quolibet, grossos tres; deserviri faciendi benesicio per cappellanum ad vitam, pro qualibet persona, duos; si vero ecclesiae vel hospitali per plures personas, sine expressione numeri, in genere et absque nominatione personarum, quindecim grossos capiant, et quod scriptores teneantur solvere capserio pro lectionibus singulis mensibus id, quod hactenus solvere consueverunt. Ab omni autem alia exactione, ratione istorum extraordinariorum emolumentorum, abstineant, sub poena vigintiquinque ducatorum fabricae dictae basilicae pro | curate observent, sub poenis in bulla re-

qualibet vice applicandorum; et pro unaquaque materia ex supradictis, quae superius non esset in specie expressa, tamen dependeret ab eis, possint capere prout supra est expressum, dummodo nullo casu non expresso capiant ultra unum ducatum cum dimidio; et in casibus supradictis, in quibus datur licentia eis quod capiant decem grossos, volumus quod unum ducatum capere possint pro singulis decem grossis.

§ 26. Scriptores autem registri bulla- scriptores rerum recte et ea litera, quae faciliter legi gistri bullarum. valeat, scribere curent, et circa auscultationem, tempus registrandi, locum registrationis et huiusmodi, tam ipsi quam magistri, antiquas officii constitutiones et consuetudines, usque ad praefati Sixti quarti praedecessoris tempore servari solitas, diligenter custodiant; et in his, quae ad officii ipsius exercitium pertinent, non vicecancellarii solum, sed etiam magistrorum correctioni subiiciantur, ut olim consuevit fieri etiam per constitutiones; non autem super minutis, sed super bullis originalibus registrent, sub poena in eisdem constitutionibus explicata; pro registratura unius bullae, quae etiam cum executoria non excedet numerum vigintiquinque linearum, quinque carlenos Cancellariæ; ab inde supra, usque ad quinquaginta lineas, iulios quinque; dum excedant vero usque ad quascumque lineas, ultra iulios decem eis capere non liceat; pro quinternis vero, trium ducatorum mercede contenti sint; pro registratura literarum omnium provisionum consistorialium in totum, videlicet pro omnibus bullis provisionis, retentionis, absolutionis, commissionis, receptionis iuramenti et aliis huiusmodi registrandis, ducatos tres cum dimidio non excedant, quas taxas, etiam sub poenis in literis reformationis praefati Iulii praedecessoris contentis, servare teneantur; ducatum pro regalibus eis dari solitum, ut prius solvant eis.

§ 27. Auditor contradictarum cum suis Auditor et proofficialibus constitutiones officii ipsius ac- curatores con-

formationis Iulii praedecessoris huiusmodi l contentis, nec materiis ad se non pertinentibus manum mittant. In contradictis legendis debita utantur diligentia et fide, nec in eis rasuras faciant ullas, praesertim in datis et nominum mutationibus; legant eas alta et intelligibili voce tribus saltem praesentibus, et lectas in filza saltem per horam teneant, et antequam parti tradantur, videre eas cupientibus, illae eis ostendantur ad tollendas fraudes. Lectores deputati per scipsos non autem per substitutos legant, nisi sint officiales aeque idonei per auditorem approbati. Pro lectura contenti sint antiqua mercede, nec plus omnino petere aut exigere possint, sub poena viginti ducatorum, pro qualibet vice et quolibet supradictorum casuum, supradictae fabricae eo ipso applicandorum. In arrestatione literarum et lectura instrumentorum officium suum fideliter et diligenter exerceant, sub praescripta poena. Procuratores materias iniustas et indebitas, per viam correctionis expediri solitas, non procurent, nec minutas literarum forment contra vel praeter continentiam literarum et veritatem habitam per informationem, ut frequenter fieri dicitur, ne, veritate in memoriali contenta immutata, literas expediant, quae alias expediri non poterant. Contrafaciens vero, pro prima vice, poena viginti ducatorum auri fabricae praedictae applicandorum et suspensionis ab officio persex mensespoena mulctetur; si vero secundo culpabilis fuerit, excommunicationis et quinquaginta florenorum similiter applicandorum poena puniatur; tertio vero delinquens, officio ipso iure privatus existat; item, volumus quod omnia brevia et literae Poenitentiariae, in quibus committuntur causae in partibus, sive signaturae, quae habent clausulam Vocatis vocandis, ad tollendum scandala et fraudes, quae quotidie committuntur in Curia per callidos sollicitatores, et advocantur causae de Curia et de Rota, legi debeant ante expeditionem in contradictis,

contradictas leguntur, sine aliqua solutione vel mercede, in quantum id commode fieri possit.

§ 28. Concistoriales advocati pro peti- Advocati contione pallii, et fructus ecclesiae pro qua cistoriales. petitur pallium in libris Camerae Apostolicae ad quingentos, tres; si vero ad mille taxati reperiuntur, quinque; exinde supra, cuiuscumque taxae ipsius ecclesiae fructus fuerint, decem ducatos de ceteró capiant. Quod idem super commissionibus in publico concistorio proponendis observent, quas, iuxta distributiones sibi factas, proponere obligentur, sub poena decem ducatorum supradictae fabricae applicandorum. Commissiones vero pauperum gratis, sub eadem poena, proponere teneantur; et haec tam de prophanis, quam de heneficialibus causis dicta intelligantur. Stipendia modeste, nec ultra meritum capiant, vel secundum taxas, iuxta constitutiones eis debitas, servent; de quota litis vel parte fructuum vel expensarum, in quibus adversarii condemnantur, vel praemio in eventum victoriae nullatenus paciscantur, vel cum parte conveniant. Propinas auditoribus largiendas non procurent, nec arctas familiaritates et conversationes nimias cum eisdem exerceant. Officium procuratorum vel sollicitatorum non exerceant. Auditores non informent, nisi in iure vel super dubiis datis per auditorem in causis, et ultra quam unum aureum pro quolibet dubio non capiant, pro scriptura et informatione usque ad tria dubia; abinde supra, quinque ducatos in totum non excedant; contenti sint stipendiis honestis et licitis, tenore constitutionum eisdem concessis ut supra, quas transgredi circa mercedes nullatenus liceat, nec post sententiam latam aliquid bibalium nomine a partibus exigant. Pauperum vero et unde solvant non habentium etiam gratis suscipiant causas, atque defendant, nec eis in bono iure pronunciari renuant. Doctores, qui in Curia promovebuntur, per ipsorum collegium dumtaxat promoveri posprout aliae literae similes expeditae per sint, et aliter promoti iuxta eorumdem privilegia nullis praerogativis gaudeant; revocamusque omnia privilegia, cuiuscumque tenoris existant, super hoc alias tradita; et ex nunc, ad effectum huiusmodi, prohibemus per supplicationes aliis, quam collegio advocatorum huiusmodi committi, decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, etiam per nos, contigerit attentari.

§ 29. Procuratores non omnes passim, Procuratores. sed hi solum ad procurandum in Rotae auditorio admittantur, qui doctrinae, praticae et morum examen subiverint, et per cappellanos nostros Rotae ipsius auditores, adhibitis duobus vel tribus antiquis procuratoribus vel etiam a procuratorum collegio deputatis, super his universis approbati fuerint: unde, si qui tales in praemissis idonei reperti non erunt, et ab auditoribus et procuratorum collegio approbari non mereantur, a procuratoris officio repelli volumus, pro quo examine aliquid exigi vel solvi debere expresse prohibemus. Non possint autem partes, in quavis instantia, maioribus exactionibus vexare, quam eis per constitutiones concessum fuerit, nec multas simul causas regendas suscipiant, quibus, cum pariter omnibus satis esse non possint, tum confusio ingens atque intricatio nascitur, tum partes intollerabili mora et expensa torquentur, et multæ causae male defensae periclitantur. De propinis seu bibalibus dandis, sub poena vigintiquinque ducatorum fabricae Sancti Petri applicandorum, se non impediant; sed curam hanc partibus vel earum sollicitatoribus relinquant; possint tamen, post latas sententias, partibus ad memoriam reducere ut laborum auditoris sint memores: quod si secundo in hoc errare praesumpserint, ultra poenam antedictam, sex mensibus ab officio suspendantur; si tertio, ab eiusdem exercitio penitus amoveantur. Registra postquam in domibus auditorum erunt, ultra non astringant, aut videant dicta registra extra domum auditoris portando, nisi | Nemo deinceps ad notariatus Rotae offi-

de consensu auditoris, et tunc copias de registro extrahere non debeant, et illa in tempus eis praefixum restituere, sub poena ducatorum vigintiquinque applicandorum fabricae Sancti Petri. De quota litis, fructibus vel expensis, aut aliis emolumentis, ut hactenus fieri dicitur, cum partibus non conveniant. Pauperibus sine pecunia patrocinium praestent, et unum præceptorem idoneum per eorum collegium cum competenti salario ad id singulis annis deputent inter se. Cum notariis auditorum vel aliis de gratiis registrorum, praeterquam in partium principalium utilitatem et commodum, ita quod evidenter appareat per instrumentum publicum, non paciscantur, ne ad omnes actus legitimos inhabiles reddantur. Officia notariatus in Rota vel alibi coram commissariis, procuratores non emant, neque etiam in illis partem aliquam habeant, sub pœna amissionis ipsius officii, quam etiam incurrant, si qui ad praesens dictum officium vel partem eius tenent, nisi intra duos menses a publicatione praesentium vendant vel alienent; item inhibeatur advocatis ut sententias contra eorum principales a Curia absentes, in quibus licet provocare, in rem iudicatam transire non permittant; sed appellare et causam committere facere teneantur, et principalibus suis significare, et prorogatione fatalium semel petere. Postquam alicuius causae patrocinium susceperunt, et onus procurationis receperunt, indefensas causas non dimittant, sed causas ipsas pro viribus defendant; secreta causarum eis nota adversariis non revelent aliquo praetextu vel causa, sub infamiae nota.

§ 30. Notarii Rotae auditoribus suis Notarii Rotae. sint obsequentes et eis pareant; si intra recti et honesti terminos non constiterint. et per cappellanos nostros Rotae auditores moniti, non se emendaverint, in eorumdem arbitrio sit, cognita inter se ac bene discussa culpa, pro delicti qualitate, etiam usque ad privationem ipsos punire.

cium admittatur, qui vere non sit tabellio et exercitatus, ac fungi officio et scribere per se sciat, unde, si qui nunc sunt notarii minus idonei, quorum neque voluntas, neque professio est in causis scribere aut tabellionatum exercere, vel quia maioris sint loci seu dignitatis, vel quia fortasse literarum ignari, hac solum ratione officium adepti, ut arrendarent, nisi intra tres menses illud alienaverint, per auditores alii ipsorum statuentur loco, non tamen eorum propinqui vel familiares, usque ad semestre spatium, quo elapso, nisi opportune provisum fuerit, sit in arbitrio eorum, ad quos pertinebit, alteri de officio ipso in perpetuum providere; neque enim per substitutos officium hoc de caetero exerceri volumus neque arrendari, sub poena privationis, excepto infirmitatis vel necessariae absentiae casu, veluti ob Rotae negotium vel alias legitimas causas ab auditoribus approbandas abfuerint, vel etiam licentiam a nobis sint consecuti, quibus casibus de substitutis idoneis per auditores ipsos examinandis atque approbandis provideatur; ideo quicumque notariatus officium ad praesens per substitutum exercet, nisi intra trimestre per se exercere incoeperit, emolumentis omnibus supradictis, fabricae applicandis, privetur; et auditor, coram quo scribit, alium eius loco idoneum deputare valeat, non tamen attinentem suum vel familiarem, ut supra, qui pro illo scribat, donec vel per se exerceat vel alteri alienet: et hoc usque ad sex menses, quibus praeteritis, officium ipsum notario alteri vendere valeat, qui doctrina et practica sit sufficienter praeditus. Possint tamen antiqui notarii, qui modo in Urbe sunt, et aptos et approbatos domi substitutos habent, terminos et manuale Rotae per illos scribi et gubernari facere, cum ipsi assidue ministris suis assistentes, etiam hoc per se ipsos facere videri valeant. Causas in Rota coram suo proprio

ipsi non possint, sub poena suspensionis officii per unum mensem et duodecim ducatorum eidem fabricae applicandorum, quoties contravenerint. Nemo simul duos notariatus vel etiam partem in altero habere valeat, et si quis in praesentia talis reperitur, nisi intra tres menses alteri alienaverit, auditor, coram quo scribitur, alium eius loco deputet ordine, quo scriptum est supra; in confectione registrorum et copiarum; item, in remissoriis, compulsoriis, executorialibus, notis sententiarum diffinitarum, testium examine et huiusmodi, Rotae constitutiones accurate observent, sub poenis in eisdem contentis, quas innovamus; pro notis vero interlocutoriarum nihil accipiant; quod idem de moderatis solutionibus in copiis et publicatione testium servetur. Testium vero examen per seipsos expediant, mercedibus contenti antiquitus dari solitis, videlicet quatuor carlenis pro quolibet teste, ubi multi articuli non erunt; nam interrogatoriorum quidem numerum resecari volumus, videlicet ut neque ultra viginti fiant interrogatoria, nec ipsorum aliquod lineas tres excedat; ubi autem multi articuli forte fuerint, quinque carlenis, et ad summum uno ducato, pro egregia persona examinanda, contenti sint. Bibalia, pro registro ad auditoris domum vel in Rotam vel quocumque necesse fuerit portando, nulla exigant; nec, praeter unum carlenum vel duos, etiam tempore expeditionis causarum, capere possint, licet pluries registrum huc illuc ferendum fuerit; pro relationibus socio faciendis derogatis per eos, capiant nihil. Registra bona et legibilia accurate faciant, tantum literarum numerum continentia, quantum antiqua, ante felicis recordationis Sixti Papae IV, praedecessoris nostri, tempora, consueverunt, videlicet quatuordecim sillabas vel duodecim ad minus pro qualibet linea, et vigintisex lineas pro quolibet latere, in carta bona, non infecta, nec biauditore procurare vel solicitare notarii | bula; nec qualis perversus usus huc usque

inolevit, lineam de uno verbo vel sillaba ( facere non audeant; et auditores, qui registri folia aliter scripta invenerint, ea lacerare, expensis notarii refacienda, obligentur. Quod si moderationi huic notarii non acquieverint, constitutiones ipsas suas exacte observent, et lineam similiter quatuordecim dictionum sive verborum, et vigintisex lineas pro quolibet latere faciant, et nunc pro carta qualibet unum turonen. cum dimidio eis capere liceat; quam vero ex his dispositionibus eligere malint, ipsorum arbitrio relinquimus. Rubricationes per se fideliter faciant, ita quod textui contraire non inveniantur, nec ultra quam per constitutiones licet, accipiant; non rubricentur autem processus de partibus rubricati, nisi quantum illis deesse fuerit visum, nec registra de illius ullatenus fiant, sed post registra de Curia, ut moris est, legentur; et si interpretationem fieri necesse fuerit, ob idioma a latino diversum, in quo processus forte rescriptus erit, non fiat in registri forma, sed processus de partibus, ita ut una carta registri illius importet dimidiam ad minus processus de partibus, nisi partium consensu hoc fieri convenerit. Venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, necnon Romanae Curiae officialibus, item pauperibus et quibuscumque omnino gratis vel extraordinarie habere debentibus nihil prorsus extorqueant ultra solitum et aequum, sub poena vigintiquinque ducatorum dictae fabricae applicandorum, quoties contrafecerint: ita tamen quod non teneantur extraordinarie dare cardinali in persona sua pro familiaribus et ad eorum commodum litiganti, de quo quidem stetur iuramento cardinalis, nec similiter dare gratis obligentur familiaribus vicecancellarii, nisi usque ad numerum quinquaginta descriptorum. In registris autem superflua non ponantur, veluti Pontificum cardinaliumve obitus aut creationes, legatorum oratorumve ingressus, consistoria publica et huiusmodi, | registro facere intendunt, veluti de dando

nisi servandum terminum impediverint, et tunc etiam in forma brevissima, iuxta tenorem constitutionum. Idem de subrogatione iurisdictionalium commissionum intelligi volumus, ut non ponantur ultra quam semel, neque iterentur. Idem de iteratione terminorum, ut, postquam videlicet semel pro qualibet parte extensa fuerit, deinde ad computum partis non ultra ponatur. Omittatur etiam registratio præinsertarum commissionum, de quo tantum arbitrio auditoris stetur, registranda vel non præinserta videatur. Maiusculae quoque literae iuxta antiquam formam fiant, nec monitoria procuratoribus de solutione registri facta apponantur in registro, nisi ad effectum docendi de censuris. Mercedis vero nomine, pro registro in ordinariis, ultra octo ducatos, ad rationem decem carlenorum pro ducato, pro quolibet foliorum centenario, capere nequeant. In extraordinariis vero, quorum multitudo est maior, ut rectius servire possint, liceat eis sumere vigintiquinque carlenos pro centenario, si registra iuxta antescriptum modum confecta fuerint, et non aliter; copiae quoque, instar registri praesentium temporum, minori sillabarum aut linearum numero praebeantur, quia illae vero sunt copiae; commissiones vel causas auditoribus suis committi non sollicitent; praefectis signaturis commissionum iustitiae assistentes vel regenti notarii officium suum infra bimestre spatium alienent, aliter ab eius emolumentis de caetero suspendantur, dictae fabricae, quotcumque fuerint, applicandis; nec item sibi mutuo fraudes nectant, commissiones intervertendo, ut nonnulli faciunt, sed tam ordinariarum quam extraordinariarum turnus servetur inter eos. De parte lucri registrorum vel testium vel copiarum, antequam causae sint suis auditoribus commissae, cum solicitatoribus, advocatis vel procuratoribus non paciscantur, nec de gratia, quam de

quindecim vel viginti folia pro ducato, ita ut personae, cum quibus agunt, de lucro participent, sub poena privationis, sed totum, quidquid post causam commissam convenietur, in partis beneficium penitus cedat, et de hoc per notarii publici instrumentum constet. Pauperes omnes qui, iuxta constitutionum formam, admitti debent ad iuramentum paupertatis, etiam per procuratorem admittant; et si ille, pro quo iuratur, praesens non erit, ultra notarii vel procuratoris assertionem, per duos testes de paupertate doceri conveniet, ita tamen, ut quicumque fuerit admittendus, non sine iuramento et obligatione pignoris fortunae, ut moris est, admittatur, et hoc nisi evidens sit atque notorium, qui paupertatem iurare volens sit opulentus, quo casu illum admittere non teneantur. Quae omnia et singula inviolabiliter observari mandamus, sub poena vigintiquinque ducatorum supradictae fabricae inserendorum, ultra poenas expressas, necnon suspensionis ad sex menses pro prima vice; et si secundo erraverint, eo ipso, in poenam privationis officii et alias in bulla dicti Iulii praedecessoris contentas incidant; quo circa duos etiam correctores quotannis ab auditoribus praedictis ex ipsorum collegio eligi volumus, ad quos, ultra defensoris notariorum querelae, omnes pauperum et oppressorum deferantur, et his omnibus opportunis remediis provideant, tum ne opprimantur partes, tum ut opprimere ausi puniantur, et supradicta exacte serventur. Ut autem vicissim ipsorum quoque iniustis oneribus succurratur, ad solutionem pro domo auditoris, invitos compelli nolumus, nec etiam ad solutionem viginti ducatorum auditori pro admissione facienda, nec ad alia quaelibet, ante felicis recordationis Sixti quarti, praedecessoris nostri, tempora insueta; et si, per obitum auditoris, provisio novi ultra trimestre differri contingat, volumus per regentem eis de commissionibus distriauditores audiendis, saltem protertia parte, donec de novo auditore subrogando provideatur; ut corum indemnitati subveniatur, ducatum auri capere non teneantur, nisi ad instar Cancellariae, videlicet duodecim carlenos pro quolibet, et non ultra.

Subdiaconi.

§ 51. Ex subdiaconis nostris unum in Camera Apostolica sedere et divisionibus interesse, cum bullae concistoriales expediantur et divisiones fiunt, permittimus, si hocipsum in usu aliquando fuisse docuerint. Et cum hactenus praefati subdiaconi quinque, pro centenario, pro pallio unius ecclesiae recipere consueverunt, et aliquid dari pro pallio canones prohibebant, variaeque querelae ad nos propterea perlatae fuerint, ad tollendum huiusmodi querelas, eisdem subdiaconis, ne de cetero aliquid pro pallio petere aut exigere praesumant, sub poenis in bulla reformationis Iulii contentis, omnino prohibemus; et ne propterea eorum officium, quod pro maiori parte in huiusmodi emolumentis fundatum erat, nimium foedatur, ipsique subdiaconi eorum statum decentius tenere, et nobis et successoribus nostris commodius servire valeant, loco dictorum quinque ducatorum, qui pro pallio huiusmodi eis dari consueverant, infrascripta emolumenta eis, per eos perpetuis futuris temporibus libere exigenda, assignamus; videlicet cum fructus ecclesiae, cuius ratione pallium dari debet, in libris Camerae usque ad quatuor millia ducatorum taxati fuerint, tres; abinde supra, usque ad quamcumque summam, duos pro quolibet centenario capere possint, ita tamen quod ratione unius ecclesiae, ultra ducentos ducatos similes exigere non valeant; mandantes venerabili fratri Raphaeli episcopo Ostien., Camerario nostro, et dilectis filiis Thesaurario et clericis Camerae, ut bullas, quae in futurum super ecclesiis huiusmodi expedientur, partibus non restituant, nec restitui faciant, nisi prius de summa trium vel duorum ducatorum pro quolibet centenario eisdem subdiaconis inbuendis partem aliquam fieri per alios tegre satisfactum, aut alias cum eis concordatum fuerit, et cedulam de receptis desuper ab eis habuerint. Volumus tamen quod dicti subdiaconi, antequam eis de pecuniis huiusmodi satisfiat, pallium ipsum eis a quibus, ratione materiæ et confectionis dicti pallii, de summa trium vel duorum ducatorum huiusmodi satisfieri debet, libere et simpliciter, sine aliqua pecuniarum exactione, tradere et consignare teneantur, vel pactione.

Cantores.

§ 32. Cappellae nostrae cantores, qua convenit modestia et morum disciplina vivant, et honesti sacerdotis mores observent, sub excommunicationis et privationis emolumentorum poena, si contrafecerint; possint autem, pro suis obsequiis et in laborum remunerationem, a fratribus nostris S. R. E. cardinalibus celebraturis ducatos quatuor, pro qualibet missa, loco collationis recipere. Ab assistentibus et praelatis inferioribus celebraturis, ducatos duos, nec possint aut illi dare, aut isti recipere ultra, sub excommunicationis poena et amissione salarii unius mensis pro qualibet vice, quae applicetur dictae fabricae; de emolumentis in celebratione exequiarum cardinalium capiendis, id, quod in capitulo de exequiis cardinalium statutum est, servetur.

morum.

§ 33. Servientes armorum ab oratori-Servientes ar- bus regum, principum vel communitatum ad Curiam venientibus aliquid non petant vel importune extorqueant, sub excommunicationis poena; sed liceat ipsis a sponte dantibus capere aliquod honestum munus, prout antiquitus fieri consueverat, in quorum beneficium clericis Camerae Apostolicae inhibemus ne bullas concistorialium expeditionum ante dimittant, quam eis de rata sua, iuxta mandata apostolica, satisfactum sit; in divisionibusque faciendis eos interesse permittant vel eorum aliquem, eisdemque rationem fidelem reddant et assignent, ne eorum debita portione fraudentur; de gratiisque factis in eorum praeiudicium non admittendis, felicis recordationis Sixti IV et Alexandri VI, et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum

nostrorum mandata exacte servent et servari faciant; et, cum literae praefati Sixti, praedecessoris nostri, per quas mandatur retinere bullas sub clavibus, non serventur ad praesens, ut eorum indemnitati consulatur, volumus quod, ubi portio eis debita est certa, liceat tunc eis, per aliquem per eos deputandum, etiam antequam bullac mittantur ad Cameram, portionem eis debitam petere et exigere. Si vero dubium aliquod exoriretur, tunc stetur iudicio Camerae, cuius declarationi eo casu stari volumus.

§ 34. Registri supplicationum tam ma- Magistri, clogistri, quam clerici et scriptores reforma- rici et scriptotionem felicis recordationis Innocentii VIII, plicationum. cum additionibus et modificationibus Alexandri VI, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, super ipsorum officio editam, ac quaecumque mandata, praecepta, constitutiones et ordinationes dilecti filii magistri Silvii Passarini, clerici Cortonen., notarii et datarii nostri et aliorum pro tempore existentium datariorum et successorum nostrorum, quibus pro fraudibus, dolis, rapinis et oppressionibus occurratur, ac oppressis et querelantibus succurratur, eosdem magistros, clericos et scriptores de dolo, fraudibus, rapina, negligentia et inobedientia suspectos et culpabiles, et male scribentes, et infames excommunicationis latae sententiae, ac pecuniariis et aliis suo arbitrio imponendis et infligendis poenis, secundum personarum, criminum, offensionum et delictorum qualitates, mulctare; ac ipsos ad tempus, de quo sibi videbitur, a suorum officiorum exercitio ac emolumentorum perceptione suspendere, et ut infra eis praefigendum terminum eorum officium vendant, compellere; ac officiis ipsis realiter et cum effectu, ut aliis cedat in exemplum, privare et deponere, ac eorum loco alios probos, habiles, fideles et bonae famae viros substituere et surrogare semel vel pluries liceat, accurate observent, sub praedictis et aliis in bullis Innocentii, Alexandri et Iulii praedecessorum

praedictorum contentis sententiis, censuris et poenis, a quibus absolvi non possint, nisi a nobis et successoribus nostris praefatis et ad supplicationem datarii pro tempore existentis, aut in mortis articulo constituti. Quoniam vero octo scriptorum numerum, in huiusmodi registro supplicationum, ad registrandum supplicationes intra triduum, ut obligantur, non sufficere fide dignorum testimonio percepimus, unde partes non solum longa torquentur mora, sed damnum quoque, ut plurimum, non leve incurrunt: nam, cum unum carlenum de Cancellaria solvere obligentur, qui valet vigintiquinque quatrenos novos, alios quinque quatrenos similes clerico et totidem scriptori registranti ex consuetudine iam tradunt, praeter alias graviores extorsiones, quae celerem expeditionem desiderantibus fieri asseruntur; nos, ad sollicitantium literarum apostolicarum expeditionem, atque abusus tollere satagentes, quatuor scriptores novos pristinis adiungimus et ipsorum numerum usque ad duodecim augemus, quibus aequaliter supplicationes distribuantur intra triduum registrandae, ut constitutiones inbent, et pro qualibet supplicatione de cetero nihil ultra iulium unum solvant, de quo antiquis ipsis scriptoribus et clericis quatreni vigintiquinque remaneant, et quinque reliqui quatuor istis scriptoribus novis, inter eos aequaliter dividendi, applicentur; qui quidem quatuor scriptores adaucti omnibus officii privilegiis non aliter quam scriptores veteres gaudeant, ut olim, ob non dissimilem necessitatem, in registro quoque bullarum ordinatum scimus, in quo novi quatuor pari modo scriptores aliis veteribus octo adiuncti fuerunt, ut negotia occurrentia citius expediri possent, non obstantibus circa hoc ullis privilegiis aut indultis apostolicis in officii ipsius erectione concessis, praesertim ubi de certo numero scriptorum exprimitur aliisve quibuscumque in contrarium facientibus, quibus, ac si præsentibus de verbo ad verbum inserta essent, expresse

derogamus. Volumus autem ut dicti octo antiqui scriptores, in recompensam praemissorum, et eorum successores sint et vere esse intelligantur familiares nostri, veri et continui commensales, et in tinello nostro comedere valeant, iuxta ordinem eis datum, omnibusque gratiis et praerogativis verorum nostrorum familiarium et continuorum commensatium gaudeant perpetuis futuris temporibus et potiantur. Magistri autem supplicationum totam supplicationem vel pro maiori parte, substantialia praesertim, auscultent, sub poena in institutione et reformationibus contenta. Clerici supplicationum inveniendarum gratia nihil capiant, sub poena excommunicationis, pro prima vice; pro secunda, privationis officii, omni excusatione cessante; pro sumptis et copiis dandis, solito et antiquo stipendio sint contenti et sub eisdem poenis nihil capiant ultra; et ut praemissa per eos diligentius observentur, praefatus datarius qualibet hebdomada bis vel semel ad minus registrum visitet, ac diligenter inquirat an officium ex ordine regatur et constituta observentur, transgressoresque et delinquentes sine mora puniat, severe eorum frivolis excusationibus rejectis.

§ 55. Secretarii pro brevibus super quibuscumque materiis expediendis, quorum taxa in literis quinterni eorum non est notata, et quorum emolumenta Innocentius ipse in institutione officii secretariatus per eum erecti eis concessit et assignavit, deinceps ultra taxam recipere nequeant, quae sequitur et est talis, videlicet: breve super absolutione ab apostasia, cum licentia transeundi ad alium Ordinem, seu remanendi in Ordine ad quem se transtulerat, et deserviendi alicui beneficio ecclesiastico, ad duos. Super absolutione vero ab homicidio. ad unum. Super absolutione autem a censuris, pro una persona, ad unum; pro pluribus vero personis, quotquot numero fuerint, ad duos; pro capitulo autem seu communitate, ad tres ducatos et non ultra taxetur. Super arrendandi licentia, etiam

ecretarii.

anticipata solutione, infra triennium, ad unum; si vero ad maius tempus, ad duos ducatos, et non ultra. Super altare portabile, ad unum; et super confessionale, ad unum; et super confirmatione capitulorum concessorum communitati seu universitati, ad unum; et pro confirmatione testamenti, ad unum; et super simplici causae commissione, etiam cum illius advocatione et nova commissione et illius extensione simul, ad unum; super dispensatione vero in vigesimo vel vigesimotertio, ad unum; super dispensatione autem de promovendo extra tempora, ad unum; et si ista tria in eodem brevi cumulentur, illud ad duos tantum. Et si super dispensatione super defectu oculi ad sacros ordines, ad unum; super dispensatione vero de non promovendo ad biennium, ad unum; super prorogatione vero, una vel pluribus quot fuerint, ad duos ducatos et non ultra taxetur. Breve vero super exemptione ab ordinario, pro una persona, ad unum; pro capitulo autem vel universitate, ad tres ducatos et non ultra taxetur. Et breve super habitus per fratres Sancti Iacobi vel alterius militiae gestari soliti exhibitione, ad unum; super indulgentia vero plenaria pro uno die, ad duos; pro non plenaria, ad unum; super lacticiniis, etiam ad unum; super licentia vero eundi ad Sepulcrum Dominicum, etiam pro episcopo, ad unum; super licentia autem recipiendi gradum doctoratus, pro regulari, ad duos; pro saeculari vero, ad unum; super licentia autem studendi in iure civili, ad unum ; super licentia intrandi monasteria, pro mulieribus, ad unum; super licentia autem testandi, etiam pro fratre alicuius militiae, ad unum; super licentia transeundi de Ordinead Ordinem, ad unum; super mutatione vero voluntatis testatoris, infra centum, ad unum; ultra vero, ad duos ducatos dumtaxat taxetur. Breve autem super moratoria, etiam pro duobus, ad unum; super privilegiis vero et indultis, etiam congregationibus et universitatibus

ducatos; super represaliis autem, etiam pro pluribus civibus, non ultra duos; super salvoconductu, unum; super tracta trecentarum salmarum grani, non ultra duos ducatos breve taxetur, et si plures diversae materiae in eodem brevi cumulentur, prima gratia integre, aliae vero gratiae in eodem brevi comprehensæ, pro dimidio taxentur. Et quia nimis laboriosum esset omnes et singulas gratias, quae per breve concedi consueverunt, enumerare, volumus, statuimus et ordinamus quod taxa unius brevis, cuiuscumque gratiae tam perpetuae quam temporalis ultra supranumeratas, non excedat tres ducatos pro registratura unius bullae; si trigintaquinque linearum numerum non excedat, quatuor dumtaxat; si excesserit, sex; pro mandatis vero, quae sub duabus bullis in Francia expediuntur, quinque carlenos Cancellariae, nec etiam ultra a sponte solventibus, recipere valeant; si contrafecerint, duodecim ducatorum poenam, supradictæ fabricæ applicandam, qualibet vice persolvant; pro sumptu cuiuslibet bullae cum illius scriptura, nihil ultra unum ducatum et unum carlenum simile, etiam a præbente ultro, recipere non possint, sub praemissa poena: et propter supradictam taxae brevium moderationem eisdem secretariis, ut quintam taxam bullarum, quae per Cameram expediuntur, eis in officii institutione concessam per se capere, sine barbatorum ministerio, et antequam bullae ad plumbum mittantur, ita tamen ne novum aliquod onus parti imponant, nec aliqua insolita angaria inducatur, propterea quodque taxas alias, in compensatione officiorum eis ablatorum et populo Romano concessorum, per nos eis concessas percipere et illis libere frui valeant indulgemus; ac volumus quod cardinales reformatores praefati taxas officiorum terrarum Ecclesiae et arcium, quae per malam informationem ultra debitum in quinterno eorumdem secretariorum annotatae reperiantur, revidere, et infra sex menses proconcessis, nunquam taxetur ultra quatuor | xime futuros ad debitum modum et honestatem redigere, et reductionem aliis taxis minus debito gravatis addere possint et valeant, ita tamen quod summa taxarum in dicto eorum quinterno annotata non diminuatur.

§ 36. Cursorum officium antiquum, utile Cursorum offi- et Romanae Curiae admodum necessarium existit, ut cognosci potest de facili a considerantibus dicti officii exercitium, utilitates et labores; ideo ad eorum institutiones et laudabilia instituta reducendi sunt, et antiquam observantiam statutorum officii, et consuetudinem usque ad ipsius Sixti IV tempora, tam circa citationes et executiones faciendas, quam intimationes ac publicationes literarum apostolicarum, pensionum et sententiarum seu executorialium Rotae et aliorum tribunalium, videlicet ut fideliter et recte fiant et contra personas comprehensas et pro debito et convenienti pretio et mercede eis antiquitus statutis et praestari solitis et consuetis, absque extorsione et angariis indebitis et insolitis. Et quia ab aliquibus annis citra aliquae querelae contra dictos cursores venerunt ad aures superiorum, ideo, sub poenarum in bulla reformationis fel. recordationis Iulii PP. II, praedecessoris nostri, incursu contentarum, monemus et ipsis expresse mandamus ut in futurum ab infrascriptis abstineant, et eorum officium fideliter et cum ea, qua decet, integritate et diligentia exerceant, et cum peritia et discretione. In primis, non admittantur ad dicta officia personae suspectae de falsitate vel ignorantes penitus, et qui nesciant scribere vel legere latine; et qui ad praesens inhabiles reperiuntur, facta experientia per reformatores cogantur infra quatuor menses officium vendere vel resignare personis habilibus et idoneis; similiter non dentur personis infirmis, ambulare propriis pedibus non valentibus, vel senibus excedentibus sexaginta annos, cum illud officium, propter sui exercitium, requirat homines sanos et robustos et aetatis recentis; et qui ad praesens, ut supra, inhabiles repe-

riuntur, de illo disponere in personis habilibus sine eorum iactura, inducantur et moneantur; quod si facere recusant, per datarium nostrum vendantur aliis, pretio eis restituto et sine eorum damno. Officium eorum circa assistentiam continuam et moram in Palatio Apostolico et. Camera, signatura iustitiae et gratiae, ac regentis, irreprehensibiliter exerceant; consistoria publica et privata et alias solemnitates et divina officia intimari solita, fideliter et in tempore debito intiment dominis cardinalibus et aliis, quibus tenentur; similiter facere teneantur de ingressu oratorum in Romana Curia et exequiis celebrandis, absque praemii et mercedis alicuius expectatione, nisi solita antiquitus et consueta; citationes et intimationes personales vel ad domum, vel in valvis et locis publicis, circa quod plurimum consistit dicti officii pondus et importantia, fideliter et mature faciant, et factas referant, etiam contra proprias personas, non suppositas vel falsas aut non cognitas per éos, prout aliquando et saepius factum est cum querela curialium, sub pœna perditionis officii; et quando personae citandae eis notae non sunt, non assertioni partis, ut frequenter fit, sed duorum testimonio de citandorum qualitate veram notitiam habentium stare debeant; alias executionem citati facere vel factam referre non debeant, sub simili poena, et habeantur pro falsariis contrarium facientes; mercedis solutione, pro illis faciendis et commissionibus praesentandis, contenti sint, iuxta antiquum stilum et consuetudinem usque ad Sixti tempora et per dicti Sixti tempora servari solitum; nec novas angarias in posterum faciant, sub poena in literis reformationis contenta. Pro praesentatione commissionis cardinali vel consistoriali, quinque carlenorum; pro aliis indifferenter, decem et septem bononenorum salario sint contenti, et ultra non exigant; pro citatione regulariter, duos bononenos non excedant, exceptis personis qualificatis, in quibus antiqua consuetudo servetur. Pro

extra, literarum executorialium vel pensionis, consueta mercede sint contenti. Com-

missiones redemptas partibus non dent

vel ostendant, nec ad illarum instantiam

praesentare different, sub poena perditionis

officii. Commissiones non celent vel lace-

rent, sed infra spatium quatuor horarum

postquam redemptae fuerint, praesentare cardinalibus vel auditoribus, vel aliis prae-

latis aut officialibus, quibus diriguntur,

obligati sint et teneantur; ad partis adver-

sae instantiam vel alterius quam eius, qui

impetravit dictas commissiones, si eis con-

stiterit, etiam si per illos redemptae fuerint, altera parte impetrante, illa invita vel

eis, qui dictas commissiones porrexerint,

praesentare non debeant; relationes de cita-

tionibus personaliter executis, nisi persona cognita et apprehensa personaliter vel con-

tumaciter se subtrahente, ne citari possit,

facere non debeant, sub poena in bulla re-

formationis contenta et falsis cursoribus

imposita. Officia pro alio vel aliis in arren-

dam capere vel exercere non debeant aut

possint, vel exercere permittant; pro citationibus aut intimationibus quarumcum-

que literarum, extra Curiam et in partibus

faciendis, statuta et debita eis mercede antiquitus sint contenti, et ultra exigere non

audeant. Diem praesentationis in commis-

sionibus appellationum vel principalibus in

causis manu propria, antequam praesen-

tent, vere et fideliter ponere teneantur, ad

tollendum fraudes, quae quotidie in his

committuntur, et notariorum et partium ci-

tationes; in exequiis pontificum, cardina-

lium vel aliorum, alias faculas vel ceram

non capiant, quam pro praesentibus et servientibus et interessentibus actu tantum,

prout per nos statutum et ordinatum est,

executione vel intimatione, in Curia vel | tione utili nil videretur innovandum, nisi De officio guquod remittantur et remaneant in refor-bernatoris, aumationis observatione factæ, et distinctionis et vicarii Papæ. officiorum et iurisdictionis inter se per praefatum Iulium praedecessorem nuperrime factae post longam discussionem, cum additionibus per nos factis, quas ex nunc innovamus, quibus servatis, iurisdictiones recte procedant et cum debita distinctione et sine scandalo, ita tamen quod circa punitionem maleficiorum per Romanos commissorum pro tempore gubernator semper intendat, et repertos culpabiles puniat vel puniri procuret, ut quieti dictae urbis, quam desideramus, consulatur, et facinorosi retrahantur a malis formidine poenae. § 38. Notarii gubernatoris servent illud Notarii guberquod in dicta bulla fuit statutum et or- natoris. dinatum circa exercitium officii eorum et solutiones et illorum qualitates, quarum causarum, in quibus se intromittere possunt et a quibus se abstineant; transgressores poenis in bulla reformationis contentis puniantur.

§ 59. Quod in registro quodlibet fo- Reformatio nolium contineat saltem vigintitres lineas pro tariorum audi-toris Cam. Apoquolibet latere, et quaelibet linea decem stolicae. sillabas, et non possint notarii pro mercede capere ultra ducatos quinque pro centenario foliorum, ad rationem decem carlenorum pro quolibet ducato, iuxta tenorem bullae felicis recordationis Pauli Papae II, praedecessoris nostri. Item, quod notarii recipientes obligationes personarum eis tamen ignotarum teneantur recipere duos testes, qui medio iuramento dicant illum esse talem, qualem se asserit, et in eorum manuali notare nomina talium testium et recognitionem, nisi auditor vel locumtenens pro tempore ex aliqua rationabili causa aliter eis pro aliqua obligatione specialiter ordinaverit, quo casu, ipsam ordinationem in manuali notare teneatur notarius, alias possit dictus notarius puniri ut falsarius. Item, quod nemo ex notariis possit nec debeat capere, pro examine testium in cau-

An. C. 1513

quod in omnibus aliis officialibus servari volumus, quacumque contraria corruptela non obstante. § 37. Quoad gubernatorem et eius notarios, et vicarium Papae et notarios suos, et auditores Camerae pro brevi reforma- sis commissariis et appellationis ac ordinariis, summam quinquaginta ducatorum excedentibus, ultra carlenos quatuor pro quolibet teste, dummodo examinentur in domo notarii, et non sint ultra vigintiquinque articuli et triginta interrogatoria; si vero examinentur in domo testium, seu sint personae egregiae aut impeditae, capi possint carleni decem; si sint ultra vigintiquinque articuli et triginta interrogatoria, capi possit aliquid ultra carlenos quinque, iuxta honestatem et discretionem auditoris examinantis; in causis vero summariis, ut puta a quinquaginta ducatis infra et in quibus non erunt ultra vigintiquinque articuli et vigintiduo interrogatoria, non capiantur nisi carleni duo pro uno teste; et similiter pro testibus qui examinantur pro monitoriis parvis et pro monitoriis decernendis et pro instructione Curiae; si vero excedunt dictam summam articulorum et interrogatoriorum, capiantur carleni quinque; in domibus testium, pro egregiis, duplicatur salarium, salvis tamen, moderatione auditoris, miserabilibus personis, a quibus non recipiant nisi illud, quod eis datur ab ipsis pauperibus, et quod consuetum est antiquitus; iuramenta paupertatis pro litigantibus admittere teneantur, prout in notariis Rotae factum est, absque replicatione vel contradictione. Item, cum in obligationibus in forma Camerae solum coram auditore Camerae procedatur, iuxta antiquum stilum Curiae et bullam per nos nuper editam, idem auditor et eius officium teneatur in talibus obligationibus a quindecim ducatis de carlenis decem infra dare mandatum executivum loco literarum petentibus partibus, pro quo mandato non exigatur ultra carlenos quinque pro tali ipsius mandati expeditione. Item, volumus quod dicti notarii non exerceant officium per substitutos regulariter, nisi in casu necessitatis et quando auditori videbitur ex causa honesta, et tunc non possint dicti notarii habere plures quam unum notarium substitutum, pro quolibet ipsorum, qui possit recipere acta et instrumenta, et qui sub- | tenti sint; et si contingat, pro transporta-

stitutus sit idoneus et approbatus per dominum auditorem et locumtenentem pro tempore existentem et alios notarios, et pro quo principalis de fideli et recto exercitio, sub poena perditionis officii, teneatur solemniter promittere et se obligare apud auditorem vel alias idonee cavere; qui substitutus teneatur solemniter se obligare et iurare in manu auditoris de officio suo fideliter exercendo, et de creatione sua in notarium docere et ostendere ante omnia. Item, quod nullus ipsorum notariorum possit officium alteri arrendare, nec portionem aliquam in officio alterius ipsorum notariorum habere; et habentes ad praesens, infra duos menses de illis disponant. Item, quod nullus ipsorum notariorum possit aliquas commissiones sibi procurare, nec sollicitare apud regentem vel cardinalem, sub poena notariis Rotae pro simili excessu imposita. Item, ad evitandas fraudes, quod nullus ipsorum notariorum intromittat se in causis alterius notarii, nisi forte capiat aliquem actum ad referendum notario, cuius est talis causa, et tunc infra triduum talis actus notario ipsius causae referri debeat; quod si contrarium continget, quaecumque acta huiusmodi nulla existant et irrita, et nihilominus notarius, qui illa recipiet, arbitrio auditoris puniatur, et parti ad refectionem expensarum propterea teneatur. Item, quod non detur per dictos notarios nec alios quarumcumque curiarum ordinariarum Urbis mandatum aliquod de capiendo aliquem tamquam de fuga suspectum, nisi prius de credito saltem summarie, et de suspectione fugae saltem per unum testem arbitrio iudicis, quantum sufficiat, constiterit, et per actorem fiat actuale depositum de expensis capturae: ita quod illae solvi debeant executori, si captura reperiretur indebita et malefacta aliqua ex causa, et non aliter. Item, quod in causis, in quibus summarie proceditur in Curia auditoris Camerae, fiat extractus, non registra, pro quibus antiqua et convenienti mercede con-

tione actorum coram alio iudice in prima vel ulteriori instantia, quod sit necesse fieri registrum, in confectione et solutione registri computetur iam solutum pro scriptura et pro extracto, ex quo notarius idem, pro registro, cogebatur illud facere suis sumptibus in registri confectione. Item, quod auditor et notarii, quoad literas per eos expediendas, teneantur servare taxas tempore praefati Pauli praedecessoris servari solitas, et in constitutionibus officii eorum contentas, et pauperibus, non valentibus solvere, gratiam facere, ut ex antiqua dicti officii institutione cavetur, et consuetum est fieri. Item, ratione massae, in obligationibus in forma Camerae vel registris solvendis, aliquas indebitas exactiones vel insolita gravamina partibus facere non debeant, sub infrascriptis poenis. Item, de parte seu quota lucri cum procuratoribus vel sollicitatoribus non paciscantur vel conveniant in damnum partium. Item, quod scribi faciant registra legibilia in carta hona, non bibula, nec ponantur superflua, nec concistoria publica vel creationes cardinalium, nisi in brevi forma, non nisi quando impeditur audientia vel cadit terminus, quae omnia supradicta et eorum quodlibet servare teneantur sub incursu poenarum contentarum in bulla reformationis Iulii II edita, et quae notariis Rotae transgredientibus in eorum reformatione supra posita est.

Papae.

§ 40. Notarii vicarii Papae, quoad re-Notarii vicarii gistra, servent ordinem notariorum coram commissariis ordinatum in constitutione officii archivii scriptorum, nec possint capere pro causis commissariis, nisi quatuor ducatos ad rationem decem carlenorum pro quolibet ducato, pro centenario foliorum, quorum quaelibet linea decem sillabas ad minus; pro examine testium non capiant nisi quatuor carlenos, exceptis egregiis personis, pro quibus capiant unum ducatum de carlenis decem pro quolibet tantum. Non faciant monitoria generalia vel specialia extra Curiam et Urbis districtum, cum non sit eorum officii; nec dent cen-

suras super obligationibus in forma Camerae contra formam et prohibitionem bullae per nos nuper editae. Non capiant, pro examine vel literis ordinandorum in Curia vicarii, nisi duos carlenos pro qualibet persona, 'etiam si ordinarentur ad plures ordines simul, in totum; pauperibus gratis dent, ut tenentur; non scribant per substitutos, nisi impediti, et tunc uno tantum idoneo et approbato per vicarium sint contenti; pro quo ipsi, sub perditione officii, teneantur et obligari debeant. Officium eorum non arrendent; vel eorum emolumenta hactenus arrendata revocentur. Ad observantiam praemissorum teneantur, sub incursu poenarum contentarum in bulla reformationis praefati Iulii praedecessoris.

§ 41. Et cum in institutione officii scriptorum brevium fuerit, inter alia, statutum et ordinatum quod scriptores brevium tenerentur registrare omnia brevia, quae expedirentur; fueritque praeterea addita taxa, quod pro quolibet brevi carlenus unus pro registro caperetur; multaque brevia, absque illorum registratione, expediantur, statutum huiusmodi innovamus, ac mandamus, sub poena duodecim ducatorum fabricae dictae basilicae applicandorum, quod brevia omnia registrentur, et unum carlenum Cancellariae, et non iulium, capiant pro quolibet regulariter.

§ 42. Officiales archivii, tam correctores Pro archivio. quam scriptores, eorum officia iuxta laudabiles constitutiones eorum et regulas eis traditas exerceant, ut tenentur, sub poenis in literis reformationis contentis, ultra contentas in eorum institutionis bulla. Correctores auscultent et locum officii fideliter continuent et visitent, quando sunt ad hoc deputati, notasque instrumentorum reportatas registrari faciant infra tempus statutum: ita quod in fine mensis nil restet registrandum, sub poena praedictorum emolumentorum dicti mensis amissionis. Errantes scriptores in scribendo vel aliter, iuxta eorum officii naturam corrigantur et castigentur. Scriptores notas non matricu-

Scriptores brevium.

latorum recipiant, et alias acceptas intra tempus debitum fideliter registrent; mercede eis statuta contenti sint, tam pro rogitu, quam pro registratura, quam pro scribendis confessionalibus. Scripta confessionalia sine manu correctoris partibus non tradant; in illis scribendis formam eis traditam non excedant et clausulas inconsuetas non apponant; literas legibiles et bene compositas scribant, et in registris similiter diligentia utantur; secreta instrumenta vel testamenta non revelent partibus non habentibus interesse. Instrumenta acceptationum vel alia non edant, sed partibus dumtaxat recognitis per duos testes, quando aliter non essent notae scriptoribus. Notarios inhabiles et insufficientes non creent, sed idoneas personas et sufficientes. Quia experientia compertum est quod nonnulli, ad fraudandas solutiones annatarum et solutiones taxarum plumbi etregistri bullarum, expediunt bullas usque ad plumbum et inibi faciunt decerni processum, de quo dicti scriptores rogantur, contra praefati Iulii praedecessoris reformationem, bullis in plumbo perpetuo dimissis, et cum huiusmodi processu accedunt ad possessionem beneficiorum, cum Camerae et aliorum officialium praeiudicio, ea propter constitutionem dicti Iulii praedecessoris, super hoc editam, inviolabiliter observari mandamus, et sub poena vigintiquinque ducatorum per delinquentes incurrenda, et fabricae dictae basilicae applicanda; et nihilominus ad solutionem iurium Camerae et officialium huiusmodi compelli possint, ac si ad id specialiter se obligassent: ita quod nullus possit sumere rogitum et publicare huiusmodi processum, nisi sit scriptor archivii et cum sigillo officii, vel alias notarius Rotae aut Camerae vel auditoris Cameræ, et talis processus non possit dari, nisi bulla fuerit ex omnibus officiis redempta; et notarius contrarium servans vel scriptor poena falsi puniatur, praeterquam de peccatis occultis conscientiam concernentibus et poenitentiam, quo-

cessus super his non expediuntur, nisi per pænitentiarios minores, literæque Iulii prædecessoris huiusmodi et nostrae in reliquis, prout concessae sunt, serventur. Ad tollendum autem fraudes, quae committi possent per sollicitatores, volumus quod de expeditionibus in concistorio expeditis nullus sollicitatorum mittere possit computum expensarum factarum principalibus suis ad partes, nisi prius suscriptum et approbatum per relatorem et camerarium collegii, qui pro tempore fuerit: contrafacientes excommunicati sint eo ipso.

§ 43. Quo circa, per apostolica scripta Sanctio poemandamus praefatis omnibus officialibus nalis. nunc existentibus et qui pro tempore fuerint, ut praemissa omnia et singula, quantum ad eos et corum singulos attinet, sub supradictis poenis inviolabiliter observent, ac venerabili fratri Raphaeli episcopo Ostiensi, camerario nostro, et dilectis filiis nostris Sixto, tituli Sancti Petri ad Vincula presbytero cardinali, eiusdem sanctae Romanae Ecclesiæ vicecancellario, et Leonardo, tituli Sanctae Susannae etiam presbytero cardinali maiori poenitentiario, modernis et pro tempore existentibus, quatenus ipsi, per se vel alium seu alios, praesentes literas ubi et quando expedierit solemniter publicantes, omnia et singula supradicta etiam inviolabiliter observari, et illos ex officialibus eis subiectis, quos poenas supradictas incurrisse cognoverint, poenas ipsas incurrisse declarent, et ad illas solvendas per opportuna iuris remedia compellant, potestate tamen et facultate, per literas praedictas fel. re. Iulii II praedecessoris nostri et nostras aliis cardinalibus reformatoribus data et eorum cuilibet, in suo robore permanentibus, quoad transgressores et delinquentes circa praemissa: invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, au-

§ 44. Non obstantibus constitutionibus Decretum irriet ordinationibus apostolicis, nec non qui- tans contraria. busvis privilegiis et indultis apostolicis, colrum absolutio secreta teneri debet, et pro- legiis praedictorum officialium quomodo-

xilio brachii saecularis.

libet concessis, quibus nolumus eis, quoad praemissa, in aliquo suffragari, contrariis quibuscumque; ac si officialibus praefatis vel quibusvis aliis eorum, communiter aut divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. declarantes per praemissa officiis praedictis reformatis nullam confirmationem vel approbationem aut improbationem dedisse tacite vel expresse, aliter quam ipsa habuerant hactenus a tempore institutionis illorum, sed in eodem statu et terminis, quibus erant, exceptis sapradictis modificationibus et reformationibus, remansisse et remanere, salva etiam nobis potestate remanente ulterius reformandi, quando prædictae non sufficere vel nimis faciles fuisse et maiori reformatione indigere et praesertim aliqua officia praesentibus non comprehensa, et ad praesens aliqua ex causa omissa, quae omnino reformare intendimus.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo tertiodecimo, idibus decembris, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 13 decembris 1513, pont. anno 1.

## VI.

Asserentes animam esse mortalem et unicam in cunctis hominibus, uti haeretici plectendi sunt. Et catholica veritas, circa dogmata philosophorum fidei adversantia, a philosophiae professoribus explicanda est.

## SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa constitutionis. — 2. Asserentes animam esse mortalem etc., sicut haeretici puniri debent. - 3. Philosophiae professores catholicam veritatem huius articuli discipulis explicent. — 4. In sacris constituti, theologiae vel sacris canonibus studeant. — 5. In Studiis generalibus haec publicentur.

Bull. Rom. Vol. V.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

Apostolici regiminis sollicitudo nos assidue pulsat, ut medendis animarum languoribus, quarum nos exalto omnipotens Auctor curam habere voluit, iis potissimum, qui instantius fideles nunc urgere cernuntur, salutifero olei et vini medicamine, ad instar Samaritani in Evangelio, solicitam operam impendamus, ne nobis illud Ieremiae obiiciatur: Numquid resina non est in Galaad, aut medicus non est ibi?

§ 1. Cum itaque diebus nostris, quod Causa huius dolenter ferimus, zizaniae seminator, antiquus humani generis hostis, nonnullos perniciosissimos errores a fidelibus semper explosos in agro Domini superseminare et augere sit ausus, de natura praesertim animae rationalis, quod videlicet mortalis sit, aut unica in cunctis hominibus, et nonnulli temere philosophantes, secundum saltem philosophiam, verum id esse asseverent, contra huiusmodi pestem opportuna remedia adhibere cupientes.

§ 2. Hoc sacro approbante concilio, Asseren. anidamnamus et reprobamus omnes asseren- mam esse mortes animam intellectivam mortalem esse, cut haeret. puaut unicam in cunctis hominibus, et haec in dubium vertentes; cum illa, non solum vere per se et essentialiter humani corporis forma existat, sicut in canone felicis recordationis Clementis Papae V, praedecessoris nostri, in Viennensi concilio edito continetur, verum et immortalis, et pro corporum, quibus infunditur, multitudine singulariter multiplicabilis et multiplicata et multiplicanda sit. Quod manifeste constat ex Evangelio, cum Dominus ait: Animam autem occidere non possunt, et alibi: Qui odit animam suam in hoc mundo, in vitam aeternam custodit eam. Et cum aeterna praemia et aeterna supplicia pro merito vitae iudicandis repromittit, alias Incarnatio et alia Christi mysteria nobis minime profuissent, nec Re-

Exordium.

surrectio expectanda foret, ac sancti et iusti miserabiliores essent, iuxta Apostolum, cunctis hominibus. Cumque verum vero minime contradicat, omnem assertionem veritati illuminatae fidei contrariam omnino falsam esse definimus, et ut aliter dogmatizare non liceat districtius inhibemus: omnesque huiusmodi erroris assertionibus inhaerentes, veluti damnatissimas haereses seminantes, per omnia, ut detestabiles et abominabiles haereticos et infideles catholicam fidem labefactantes, vitandos et puniendos fore decernimus.

§ 3. Insuper, omnibus et singulis phi-Philos. profes- losophis in universitatibus Studiorum gecam veritatem neralium et alibi publice legentibus, dishuius artic. di- tricte praecipiendo, mandamus ut cum philosophorum principia aut conclusiones, in quibus a recta fide deviare noscuntur, auditoribus suis legerint seu explanaverint, quale hoc est de animae mortalitate aut unitate, et mundi aeternitate, ac alia huiusmodi, teneantur eisdem veritatem religionis christianae omni conatu manifestam facere, et persuadendo pro posse docere, ac omni studio huiusmodi philosophorum argumenta, cum omnia solubilia existant, pro viribus excludere atque resolvere.

deant.

§ 4. Et cum non sufficiat aliquando tri-In sacris con- bulorum radices praescindere, nisi, et ne giae vel sacris iterum pullulent, funditus evellere, ac eorum semina originalesque causas unde facile oriuntur, removere, cum praecipue humanae philosophiae studia diuturniora, quam Deus, secundum verbum Apostoli, evacuavit et stultam fecit absque divinae sapientiae condimento, et quae sine revelatae veritatis lumine in errorem quandoque magis inducunt, quam in veritatis elucidationem; ad tollendam omnem in praemissis errandi occasionem, hac salutari constitutione ordinamus et statuimus ne quisquam de cetero in sacris ordinibus constitutus, saecularis vel regularis, aut alias ad illos a iure arctatus, in Studiis generalibus vel alibi publice audien-

do, philosophiae aut poesis studiis ultra quinquennium post grammaticam et dialecticam, sine aliquo studio theologiae aut iuris pontificii incumbat. Verum dicto exacto quinquennio, si illis studiis insudare voluerit, liberum sit ei, dum tamen simul aut seorsum, aut theologiae aut sacris canonibus operam navaverit, ut in his sanctis et utilibus professionibus sacerdotes Domini inveniant unde infectas philosophiae et poesis radices purgare et sanare valeant.

§ 5. Et hos canones per ordinarios lo- In Studiis gecorum ubi generalia Studia vigent, et publicentur. rectores universitatis eorumdem Studiorum, singulis annis in principio studii, in virtute sanctae obedientiae publicari mandamus.

Nulli ergo etc.

Datum Romae in publica sessione, in Lateranensi sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo tertiodecimo, 14 kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 19 decembris 1513, pont. anno 1.

### VII.

Quod fratres Ordinis Minorum de Observantia habere possint domos amplas et magnifica ornamenta ecclesiastica.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa huius constitutionis. - 2. Petitio fratrum Minorum de Observantia. — 3. Declaratio quod liceat ipsis fratribus uti amplis domibus magnificisque ornamentis ecclesiasticis. - 4. Derogatio contrariorum.

Leo Papa X, dilectis filis generali et provincialibus vicariis, guardianis et fratribus Ordinis Fratrum Minorum de Observantia.

Merentur vestrae devotionis sinceritas et Religionis honestas, ut ea vobis gratiose concedamus, quae vestrarum conscientia-

Exordium.

rum serenitatem et quietem respicere dignoscuntur.

Causa huius constitutionis.

§ 1. Cum itaque, sicut nobis nuper exponi fecistis, licet felicis recordat. Nicolaus III, Clemens Papa V ac alii Romani Pontifices, praedecessores nostri, pro consolidatione ambiguarum mentium, et timoratarum conscientiarum fratrum Ordinis vestri serenitate, domos et loca et alia bona vestra, tam mobilia quam immobilia, in ius et proprietatem Romanae Ecclesiae susceperint; nihilominus nonnulli vestrum adhuc haesitant, cum eis domos amplas et spatiosas, quae in praesentiarum in vestro Ordine et familia, tam per fratres speciali ad hoc facultate sive auctoritate suffultos, quam per saeculares ad hoc pia devotione ductos, construuntur et aedificantur, ut potius palatia magistratuum reputari posse videantur, quam habitationes pauperum, inhabitare et colere; et simili modo paramentis et vasis ecclesiasticis, quae in numero et pretio evangelicae paupertati, quam professi estis, derogare videntur, et aliis, quibus tam Ordo quam fratres utuntur communiter vel divisim, uti, et in vestris conventibus illa retinere liceat: ac propterea nonnulli conventus relinguere, et ad loca eremitoria se transferre et fugere moliantur, in divini cultus detrimentum et scandalum plurimorum, ac Ordinis et familiae perturbationem; et cum interdum, ob magnificentias plurimorum principum et aliorum dominorum, qui non secundum quod vestrae congruit paupertati, sed secundum quod eorum congruit excellentiae, volunt et vestras domos construere, et pro divino cultu capsas et planetas, dalmaticas et alia paramenta, et calices ac alia vasa ad ministerium sacramenti altaris, pro summi Dei honore et gloria, pie erogare et elargiri, talia respuere non possitis, necnon possibilem resistentiam de non accipiendo faciatis, et non sinant isti tales donantes iam acceptata alienari, nec demoliri iam constructa permittant.

§ 2. Nobis humiliter supplicari fecistis Petitio fratrum ut, pro pace conscientiarum vestrarum, et servantia. ut sine stimulo gratum Altissimo famulatum exhibere, et in vestro laudabili officiandi ritu continuare possitis, statui vestro super his opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, attendentes quod do- Declaratio quod morum et aliarum rerum, tam pro divino liceat ipsis fracultu quam pro communi usu vestro vo- plis domib. mabis concessarum, solum ad usum et non gnificisque oi-namentis ecclefructum nec possessionem cedunt; nec ea, siasticis. sine speciali Sedis Apostolicae mandato, alienare possitis; ac ad eamdem Sedem illa omnia, quae de novo, ut nostri praedecessores fecerunt, in proprietatem dictae Sedis recipimus, pertinent; et quod, ex domorum amplitudine aut paramentorum multiplicit., nihil magis vestris commoditatibus corporalibus adiiciatis, vestris in hac parte supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica tenore praesentium declaramus et decernimus, vos illorum tantum esse custodes et non possessores, et propterea, absque vestrae professionis macula aut violatione, cum deceat, iuxta celebritatem solemnitatum, et solemnioribus officiis et decentioribus paramentis divinam honorare Maiestatem, et ipsius cultum munificare, et aliis quibus tam Ordo quam fratres utuntur, communiter vel divisim, uti et potiri libere et licite posse, prout etiam felicis recordationis Iulius Papa II, praedecessor noster, fratribus eiusdem Ordinis et familiae regni Angliae, ad instantiam carissimae in Christo filiae nostrae, modernae reginae Angliae illustris, concessisse dicitur. Et sic perpetuis futuris temporibus in Ordine et familia vestris ab omnibus illius fratribus teneri et observari debere volumus et mandamus.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac ipsius Ordinis statutis, etiam iuramento sive professione firmatis, et aliis in contrarium facientibus quibuscumque.

An. C. 1514

Derogatio

Dat. Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die secunda ianuarii, millesimo quingentesimo decimoquarto, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 2 ianuarii 1514, pont. anno 1.

### VIII.

Reformatio generalis praelatorum ecclesiasticorum, eorumque officialium ac familiarium et aliorum.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa huius reformationis. - 2. Praefinitio reformationis. — 3. De qualitatib. promovend. ad episcopatum etc. — 4. Ætas in eis requirenda. — 5. Praemittenda examen, processus et relatio in concistorio. — 6. Promoti visitent cardinales. — 7. Episcopus et abbas, etiam in notoriis criminibus, habeant defensiones. — 8. Prælatus invitus non transferatur. — 9. Reformatio de commendatione monasteriorum etc. — 10. Onera eorumdem circa eleemosynas etc. — 11. Reformatio de pensionibus reservandis. — 12. Quae beneficia cardinalibus non commendanda sint. -13. Reformatio de beneficiis separandis — 14. Uniendisque. — 15. Reformatio de beneficiorum pluralitate et reservatione. — 16. Reformatio cardinalium circa vitam et mores, — 17. Nempe quod cum episcopis honorifice se gerant; - 18. Omnium negocia pie promoveant, absque partialitate; - 19. Titulorum loca et eorum personas visitent et adiuvent, et eorum vitam diligenter explorent; — 20. Consanguineis subveniant moderate; - 21. In commendis vicarios et alios necessarios religiosos teneant; - 22. Bona ecclesiarum conservent et restaurent; - 23. De familiarium numero, qualitatibus, impensis, etc. optime curent. - 24. Reformatio de familiarium servientiumque habitu et aliis qualitatibus, — 25. Familiariumque Papae. — 26. Cardinales de conservanda et propaganda fide praecipue curare debent; — 27. Legatique et gubernatores provinciarum deputati, personaliter gubernent; — 28. Resideant alii in Curia Romana, et Papae

inserviant. — 29. Reformatio de impensis funeralium cardinal., - 30. Votis non revelandis, — 31. Silentioque a Papa indicto observando. — 32. Reformatio de magistris in eruditione scholarium, — 33. Blasphemantibusque Deum et Mariam Virginem et alios sanctos. - 34. Clericorum incontinentium poenae. — 35. Sodomitorum poenae. — 36. Concubinariorum poenae. — 37. Simoniacorum poenae. — 38. Officium recitare omittentium poenae. — 39. Principum saecularium et ipsorum officialium in fructibus beneficiorum se ingerentium poenae. — 40. Contra violantes libertatem ecclesiasticam innovat constitutiones RR. Pontificum. — 41. Reformatio de malesicis et incantatoribus. — 42. Reformatio de haereticis perquirendis et puniendis. -43. Haec bulla omnes et ubique ligat. — 44. Aliisque constitutionib., quoad poenas, non detrahit. — 45. Post duos menses a die publicationis ligat, et interpretari non potest.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

Supernae dispositionis arbitrio, quo cœlestia pariter et terrena ineffabili providentia disponuntur, in sublimi beati Petri solio, Christi unigeniti Dei filii gerentem vices in terris Romanum Pontificem decet in primis, pro cura et salute dominici gregis sibi divinitus commissi, providi exercere pastoris officium.

§ 1. Quare, pro dicti pastoralis officii Causa hutus resolicitudine, cum ecclesiasticam discipli- formationis. nam ac per omnes fere christifidelium gradus bene recteque vivendi regulam, temporum difficultate ac hominum malitia licentiaque et impunitate, in deterius ita labi, defluere aberrareque longius a recta via animadvertimus, ut nisi provida corrigatur emendatione, in varios errores, securitate peccandi, quotidie magis incidere, moxque obortis publice scandalis prorumpere sit verendum.

§ 2. Cupientes igitur, quaternus nobis Praesinitio reex alto permittitur, ea iam nimium inva-formationis. lescentia mala corrigere, ac pleraque in

pristinam sacrorum canonum observantiam reducere, ac in melius, iuxta sanctorum patrum instituta, dante Domino, reformare, eaque omnia, sacro approbante Lateranensi concilio, a felicis recordationis Iulio Papa secundo, praedecess. nostro, inter alia propterea incoepto et per nos continuato, salubriter moderari, ut ab his sumamus exordium, quae pro nunc magis expedire videntur, et in Ecclesia Dei maxima scandala pepererunt, a promotionibus scilicet ad ecclesiasticas dignitates constituimus exordiri.

scopatum etc.

- § 3. Cum piae memoriae Alexander De qualitati- Papa tertius, praedecessor noster, etiam dorum ad epi- in Lateranensi concilio decreverit ut ætas, morum gravitas ac literarum scientia in personis promovendis in episcopos et abbates diligenter inquirantur; nihilque magis Dei Ecclesiae officiat, quam cum immeriti assumuntur praelati ad regimen ecclesiarum: propterea, in promotionibus praelatorum, quarum a Romanis Pontificibus magna ratio haberi debet, eo praesertim quod de promotis per eos ad ecclesias seu monasteria, in extremo iudicio, rationem reddituri sunt, statuimus et ordinamus ut deinceps, perpetuis futuris temporibus, patriarchalibus, metropolitanis ac cathedralibus ecclesiis et monasteriis pro tempore vacantibus, de personis, iuxta praefati Alexandri constitutionem, aetate matura, gravitate morum literarumque scientia praeditis, non ad alicuius instantiam, per commendam et administrationem seu conservationem aut alio quovis modo provideatur, nisi ratione utilitatis ecclesiarum, prudentiae, nobilitatis, probitatis, experientiae atque curialitatis antiquae, cum competenti literatura, et in Sede Apostolica meritorum, aliter visum fuerit faciendum. Idemque in electis et postulatis, quorum electiones et postulationes per Sedem Apostolicam admitti consueverunt, volumus observari.
  - § 4. Et si de minoribus aetate xxx

modi contigerit provideri, non dispense- Ætas in ois retur cum eisdem, ut ecclesiis citra xxvII quirenda. aetatis annum; monasteriis vero, citra xxII præesse valeant.

An. C. 1514

- § 5. Quinimmo, ut accuratius diligen- Præmittenda etiusque idoneæ personae promoveantur, xamen, processus et relatio in statuimus ut cardinalis, cui electionis, po-concistorio. stulationis aut provisionis Ecclesiae seu monasterii relatio committetur, antequam in sacro consistorio, ut moris est, referat commissionem examinis ac relationis huiusmodi sibi datam, uni cuiuslibet Ordinis antiquiori cardinali, in ipso consistorio per seipsum, vel, si ea die, qua sibi commissionis onus iniunctum fuerit, consistorium non fuerit, per secretarium suum aut alium quemlibet ex suis domesticis familiaribus notam illam facere debeat, qui tres priores aliis quam primum sui Ordinis cardinalibus eam significare teneantur; negotiumque electionis, administrationis postulationisve aut promotionis summarie et de plano per seipsum dictus relator examinet; et si qui contra dixerint, his vocatis, idoneos, graves et fide dignos testes et, si expediens opusve fuerit, alios ex officio assumere, processusque et iura eiusmodi relationis, una cum dictis testium, die faciendae relationis secum ad consistorium deferre debeat, neque ullo modo referat, si praesens in Curia promovendus maiorem cardinalium partem antea non adiverit, ut quae a referente collega sint cardinales audituri, oculata fide, quantum ad personam promovendi attinet, cognoscere possint.
- § 6. Promotus vero, eosdem cardina- Promoti visiles, qui praesentes in Curia fuerint, ex tent cardinales. antiquo more consuetudineque laudabili, quamprimum visitare teneatur, quem quidem morem laudabilemque consuetudinem innovamus ac inviolabiliter observari mandamus.
- § 7. Et quoniam episcopalem dignita- Episcopus et tem tueri illaesam, et, ne improborum im- notoriis crimipugnationibus aut accusantium calumniis nibus, habeant defensiones. annorum ecclesiis aut monasteriis huius- | passim pateat, muniri par est, statuimus

ut nullus episcopus aut abbas, quovis instante ac requirente, nisi sibi copia et facultas legitimae defensionis permittatur, etiam si crimina fuerint notoria, diligenterque partibus auditis, causa plenarie probata fuerit, privari valeat.

tus non transferatur.

§ 8. Neque aliquis praelatus invitus, Praelatus invi- nisi aliis iustis efficacioribusque rationibus et causis, transferatur, iuxta formam ac decretum concilii Constantiensis.

§ 9. Et quoniam ex commendis mo-Reformatio de nasteriorum, ut magistra rerum experiencommendatione monaster. etc. tia saepius docuit, monasteria ipsa, tam in spiritualibus quam in temporalibus graviter laeduntur, quippe quorum aedificia, partim commendatariorum negligentia, partim avaritia vel incuria collabuntur, et in dies divinus cultus in his magis diminuitur, passimque obloquendi materia personis, praesertim saecularibus, praebetur, non absque dignitatis Apostolicae Sedis diminutione, a qua commendae huiusmodi proficiscuntur; ut eorum indemnitati salubrius consulatur, volumus ac sancimus ut, cum illa per obitum abbatum, qui illis præerant, vacaverint, nullo pacto cuiquam possint commendari (nisi pro conservatione auctoritatis Apostolicae Sedis, et ad occurrendum malitiis illam impugnantium, pro temporum qualit., aliter nobis, de fratrum nostrorum consilio, visum fuerit expedire), sed de persona idonea, iuxta pracscriptam constitutionem, eis ita provideatur, ut illis idonei abbates, prout decet, praefuturi sint.

mosynas elc.

§ 10. Ea vero monasteria, quae com-Onera corum- mendata fuerint, cum per eorum cessum vel decessum, quibus erant commendata, commendae huiusmodi cessaverint, cardinalibus dumtaxat ac personis qualificatis et benemeritis commendari possint, ita tanien quod eorum monasterior. commendatarii, quibus ea de cetero commendata fuerint, cuiusvis dignitatis, honoris et præeminentiae existant, etiamsi cardinalatus honore et dignitate fungantur, si mensam habuerint separatam, ac seorsum a mensa conventuali, quartam suae mensae partem pro instauratione fabricae, seu pro ornamentis, vestibus ac paramentis emendis sarciendisque, aut pauperum alimonia aut sustentatione, ut maior exiget ac suadebit necessitas; si vero mensa fuerit communis, tertiam omnium fructuum dicti monasterii sibi commendati partem, pro supradictis oneribus supportandis et substentatione monachorum, omnibus aliis deductis oneribus, impartiri teneantur. Ac literae quae super monasterior. huiusmodi commendis expedientur, cum clausula hoc ipsum specifice exprimente debeant expediri; alioquin, si aliter expediantur, nullius sint roboris vel momenti.

§ 11. Et quoniam ecclesiis huiusmodi, Reformatio de absque aliqua fructuum diminutione, pro-pensionibus revideri decet, ut tam dignitati praesidentium, quam ecclesiarum et aedificiorum necessitati consulatur, decernimus pariter ac statuimus ut, super earumdem ecclesiarum fructibus, pensiones minime reserventur, nisi ex resignationis causa, aut etiam alia, quae in secreto nostro consistorio iusta, probabilis et honesta habita fuerit.

§ 12. Statuimus quoque ut de cetero Quae benoucia parochiales ecclesiae ac dignitates maio - comment. sint. res et principales aliaque beneficia ecclesiastica, quorum fructus, redditus et proventus ducentorum ducatorum auri de Camera, secundum communem extimationem, valorem annuum non constituunt vel attingunt, necnon hospitalia, leprosariae, xenodochia cuiuscumque valoris, quae ad pauperum usum et alimonia instituta sunt, sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus non commendentur, aut alio quovis titulo conferentur, nisi per obitum familiarium nostrorum (1) vacaverint; quae illis commendari possint, ut illa ad illarum personarum sibi gratarum et idonearum commodum infra sex menses dimittere teneantur, quibus etiam, quoad beneficia, ad

(1) Suorum.

quae haberent regressum, praeiudicare non intendimus.

§ 13. Ordinamus etiam ne ecclesia-Reformatio de rum ac quorumcumque monasteriorum et militiarum membra a suo capite, quod est absurdum, absque legitima et rationabili causa, disiungantur aut separentur.

§ 14. Uniones perpetuae, praeterquam Uniendisque, in casibus a iure permissis vel sine rationabili causa, nequaquam fiant.

res (2),

§ 15. Dispensationes autem ad plura Reformatio de incompatibilia ultra duo, nisi qualificatis ralitate et re- iuxta formam iuris communis, non concedantur, nisi ex magna et urgenti causa. Et personis, cuiuscumque dignitatis, parochiales ecclesias et earum perpetuas vicarias ac dignitates maiores et principales, etiam per viam unionis vel commendae ad vitam, ultra quatuor obtinentibus, ex nunc terminum duorum annorum praefigimus ut interim, quatuor tantum ex eis retentis, reliquas dimittere teneantur, et beneficia dimittenda huiusmodi resignari valeant in manibus ordinariorum, ad effectum ut de illis provideatur personis per eos nominandis, quacumque reservatione, etiam generali, etiam ex qualitatibus resignantium personarum resultante, non obstante: quo elapso termino, nisi dimiserint, omnia vacare censeantur, ac possint libere, ut vacantia, impetrari; talesque praeterea retinentes poenas extravagantis recolendae memoriae Ioannis PP. XXII (1), etiam prædecessoris nostri, incurrant. Item statuimus ut speciales reservationes quorumcumque beneficiorum ad cuiusvis instantiam minime concedantur.

§ 16. Et cum sanctae Romanae Ec-Reformatio car- clesiae cardinales, ceteros omnes in ipsa vitam et mo- Ecclesia, post Summ. Pontificem, honore ac dignitate praecedant, conveniens ac debitum est ut vitae munditia ac virtutum splendore cunctis praefulgeant. Quapropter non modo hortamur eos ac mone-

> (1) Ioan. XXII Extravag. 1, De praebend. (2) Vide Concil. Trid., sess. xxiv, decr. De Reform., c. 1; et sess. xxv, eod. decr., c. 1.

mus, verum etiam statuimus et ordinamus ut de cetero quilibet cardinalium pro tempore existens, iuxta doctrinam Apostoli, ita sobrie, caste ac pie vivat, ut non solum a malo, sed ab omni etiam specie mali abstinens, coram hominibus luceat, Deumque in primis operibus honorificet. Sint omnes vigiles ac divinis officiis missarumque celebrationibus intenti, habcantque cappellas suas in loco honesto, prout facere consueverunt. Sitque eorum domus, familia, mensa suppellexque non fastu aut pompa, neque superfluis rebus, neque aliquo modo reprehensibilis, ne peccandi excedendique modum licentia inde nascatur, sed, ut aequum est, modestiae et frugalitatis speculum dici mereantur. Illis itaque sint contenti, quae sacerdotalem praeseferant modestiam. Ac praelatos et quoscumque alios insignes viros ad Romanam Curiam venientes, benigne honorificeque, tam publice quam privatim, tractent, et apud nos et successores nostros gratiose liberaliterque eorum negotia commendata suscipiant.

§ 17. Præterea, ministerium indecorum Nempe quod episcoporum praelatorumque in domibus cum episc. honorifice se genon habeant, ne ceteris præesse instituti rant; et sacro charactere insigniti in vilia descendant ministeria, passimque pastoralis officii contemptum inducant. Eos itaque, quos vel nunc habent vel in posterum sunt habituri, honorifice, ut fratres, ac iuxta eorum status condecentiam tractent.

§ 18. Cumque Romano Pontifici, com- Omnium negomuni omnium christifidelium patri, assi- cia pie promostant, personarum acceptatores vel advo-partialitate; catos eos fieri valde inconveniens est; propterea statuimus ne partialitatem suscipiant aliquam, neque principum aut communitatum vel quorumcumque aliorum contra quemquam, nisi quantum iustitia et aequitas postulat, eorumque dignitas et conditio requirit, promotores aut defensores fiant; sed, a privata omni passione seiuncti, sedandis et componendis inter quoscumque litibus omni diligentia vacent incumbant-

que; principum et quorum cum que aliorum ac praesertim pauperum et religiosorum iusta negocia pio promoveant affectu; oppressos et iniuste gravatos, iuxta vires suas et officii debitum, adiuvent.

- § 19. Tituli sui loca, si praesentes in Titulorum loca Curia fuerint, personaliter; si vero absentes, ton. visitent et per vicarium idoneum semel saltem sinatiuvent, et eo-gulis annis visitent; clericos et populos ecgen. explorent; clesiarum titulo suo subiectarum cum diligentia inquirant, vigilentque circa cultum divinum et bona dictarum ecclesiarum, moresque in primis et vitam clericorum et parochianorum solerter explorent, eosque omnes et singulos ad recte honesteque vivendum paterno moneaut affectu. Pro augmento autem divini cultus et salute animae suae, quilibet cardinalis vel in vita donet, vel in mortis articulo relinquat suo titulo quantum sit satis ad presbyterum unum commode ibi substentandum; vel, si ecclesia indigeat reparatione vel alia subventione, tantum illi relinquat vel donet, quantum conscientiae suae videbitur. § 20. Et cum minime deceat, affines
- Consanguineis et consanguineos, praesertim henemeritos subveniant moet ope indigentes, negligere, sed illis providerate; dere iustum et laudabile sit; non propterea tamen vel beneficiorum multitudine, aut ecclesiasticis redditibus ita eos impleri convenire arbitramur, ut ceteri damnum ex huiusmodi largitionis intemperantia patiantur et inde scandalum nascatur. Statuimus itaque ut ecclesiarum bona temere non ef-

dinati fuerunt.

§ 21. Volumus etiam ut ecclesiis eis-In commendis dem cardinalibus commendatis, etiam si necessarios re- cathedrales abbatialesve aut prioratus vel quaecumque alia beneficia ecclesiastica fuerint, absque omni prorsus excusatione procurent, ac omni conatu suo provideant debite inserviri; cathedralibus dignos et idoneos vicarios seu suffraganeos, prout consuetudo fuerit, cum digna et competenti |

fundant, sed ea in pils et sanctis operibus exponant, quorum causa magni et optimi

redditus per sanctos patres statuti et or-

mercede apponentes; reliquis autem sibi commendatis ecclesiis aut monasteriis, de iusto clericorum vel cappellanorum, seu religiosorum aut monachorum Deo sufficiente et laudabiliter servientium numero providentes.

§ 22. Ædificia quoque, possessiones Bona ecclesiaet iura quaecumque in statu convenienti et restaurent; conservent, et diruta instaurent, sicut ad bonorum praelatorum et commendatariorum officium spectat.

nales, circa numerum familiarium equo-numero, quall-tatibus, impenrumque suis impensis alendorum, magna sis, etc. optime utantur circumspectione ac diligenti providentia, ne maiorem numerum, quam sua facultas, conditio ac dignitas patiatur, habentes, luxus ac prodigalitatis vitio notari possint; neve rursus avari sordidique habeantur, si in magnis et amplis redditibus, paucissimis victum praebeant, cum domus card. patens hospitium portusve ac refugium proborum et doctorum maxime virorum et pauperum nobilium honestarumque personarum esse debeat. Sint igitur circa modum et numerum tenendi prudentes, ac de familiarium qualitate in primis curiosi, ne ex alienis vitiis turpem sibi contrahant infamiae notam, vulgoque obloquendi calumniandique iustas praebeant occasiones. Et cum maxime providendum sit ut non solum coram Deo, cui primum placere debemus, sed etiam coram hominibus opera nostra probentur, ut ceteris exemplo ad imitandum possimus esse, ordinamus ut quilibet card. se domus ac familiae suae optimum rectorem praefectumque ostendat esse, tam circa ea quae extrinseca omnibus apparent, quam quae

§ 23. Statuimus etiam ut dicti cardi- De samiliarium

§ 24. Habeat itaque eorum quisque sa- Reformatio de cerdotes et levitas honestis vestimentis in- familiarium serdutos, attenteque provideat ne quis in fa-bitu et aliis quamilia sua quoquomodo beneficiatus et in sacris ordinibus constitutus vestes portet versicolores, nec eo habitu utatur, qui ordini ecclesiastico parum conveniat. Quare,

intus latent abscondita.

ligiosos tene-

valeant.

in presbytératus ordine constituti vestes colorum, quae clericis a iure non prohibeantur, deferre debeant, usque ad talos saltem dimissas; et habentes dignitates in cathedralibus et canonici etiam dictarum cathedralium, ac primam dignitatem in collegiatis habentes, et cardinalium cappellani missas celebrantes, caputium deferre in publico teneantur, scutiferis vero paulo supra talos concedantur. Parafrenarii, quia in assiduo sunt motu, ministerioque funguntur laboriosiore, brevioribus ac magis expeditis vestibus uti possint, etiam si fuerint clerici, dummodo in presbyteratus ordine non sint constituti, ita tamen ut ab honestate non discedant, sed ita vivant, ut mores ecclesiasticis suis ordinibus non discrepent. Reliqui vero clerici temperate ac modeste omnia faciant; et tam ipsi clerici beneficiati, quam in sacris ordinibus constituti, comam aut barbam non nutriant neque mulas aut equos cum phaleris ornamentisque ex velluto aut serico factis habeant, sed eiusmodi rebus ex panno tantum aut corio simpliciter utantur. Si quis autem familiarium praedictorum contrafecerit, aut post tres menses, legitima monitione praecedente, a praesentium publicatione, huiusmodi vestes probibitas gestaverit, in excommunicationem incurrat. Si vero infra tres alios menses non se correxerit, a perceptione fructuum ex beneficiis quae obtinct, suspensus intelligatur. Ouod si per alios sex menses in huiusmodi pertinacia obstinatus permanserit, legitima similiter monitione praecedente, beneficiis omnibus, quaecumque habet, privatus sit et esse censeatur; eaque sic vacantia a Sede Apostolica libere impetrari valeant.

Papae.

§ 25. Quae omnia et singula in nostris Familiariumque et cuiuscumque Rom. Pont. pro tempore existentis familiaribus et similiter in omnibus, etiam curialibus, locum habere volumus. Hoc uno tantum excepto, quod dicti nostri et Rom. Pont. familiares rubri coloris vestimenta gestare possint, pro decentia et consuetudine dignitatis pontificalis.

Bull. Rom. Vol. V.

§ 26. Et quoniam ad cardinales maxime Cardinales de spectat operum optimorum cura, pro viri- propaganda fide bus laborabunt scire quae regiones hae-praecipue curaresibus erroribusque ac superstitionibus contra veram et orthodoxam fidem infectae sint, et ubi divinorum mandatorum ecclesiastica deficiat disciplina, quique reges ac principes seu populi bellis infestentur vel infestari timeant. Haec et huiusmodi scire, ac nobis et Rom. Pontifici pro tempore existenti referre operam dabunt, ut opportuna et salutaria talibus malis ac pestibus remedia vigilanti studio excogitari

§ 27. Et cum frequenti ac prope quo- Legatiq et gutidiana experientia notum sit, provinciis vinciarum depuac civitatibus, propter suorum legatorum tati, personade latere absentiam, multa saepius contingere mala, variaque, non sine Apostolicae Sedis praeiudicio, scandala oriri, statuimus et ordinamus ut nullis cardinalibus provincias et civitates legationis titulo obtinen. eas per locumtenentes aut officiales quoscumque administrare liceat, sed personaliter ipsi pro maiori parte temporis adesse, atque eas omni vigilantia regere et gubernare teneantur. Et qui nunc titulum legationis obtinent aut pro tempore obtinebunt, si in Italia, intra tres menses; si extra Italiam, quinque a die praesentis publicationis ad suas provincias ire, ac maiorem temporis partem ibi residere teneantur, nisi, de nostro et successorum nostrorum mandato, pro aliquibus gravioribus negotiis in Romana Curia retineantur, vel ad alia loca, prout necessitas postulat, mittantur; et tunc in dictis provinciis ac civitatibus vicelegatos, auditores et locumtenentes ceterosque consuetos officiales cum debitis provisionibus ac salariis habeant. Qui praemissa omnia et singula non servaverit, emolumentis quibuscumque legationis careat. Quae quidem propter hoc antiquitus ordinata et instituta fuerunt, ut opportuna legatorum praesentia populis esset salutaris, non ipsi laborum et curarum penitus expertes, lucro tantum suaeque legationis titulo inhiarent.

§ 28. Et cum card. officium in primis Resideant alsi versetur in frequenti Rom. Pont. assistenna et Papae in- tia et Sedis Apostolicae negotiis, propterea statuimus ut omnes card. in Romana Curia resideant, et qui sunt absentes, si in Italia, intra sex menses; si extra Italiam, infra annum a die publicationis praesentis constitutionis, revertantur. Alioquin fructus beneficiorum et omnium officiorum suorum emolumenta amittant, omnibusque privilegiis generaliter et specialiter card. concessis, quamdiu abfuerint, omnino careant; exceptis tamen illis, quos, ratione officii ab Apostolica Sede iniuncti vel de Romani Pontificis mandato aut licentia, vel iusto metu, aut quavis alia legitima causa impediente, vel aegrotationis, abesse contingat, privilegiis, indultis et immunitatib., eisdem cardinalibus concessis, et in bulla nostra sub data coronationis nostrae contentis et expressis, in suo robore nihilominus permanentibus.

§ 29. Statuimus insuper, ut expensae Reformatio de funebres card., computatis omnibus, CL ralium eardin., florenor. summam excedere non debeant, nisi executorum providentia, iustis allegatis causis ac rationibus, plus expendendum esse duxerit. Exequiae et castrum doloris, prima et nona die fiant; infra octavam vero, missae de more celebrentur.

velandis,

§ 30. Pro-reverentia autem Sedis Apo-Volis non re- stolicae, utilitateque et honore communi ipsius et ipsorum cardinalium, ut scandalorum, quae nasci possent, occasio tollatur; maiorque in sacro Senatu libertas votorum fiat; liceatque, ut par est, cardinali cuique, secundum Deum et conscientiam suam, libere et impune quodcumque sentiat dicere, statuimus ne quis cardinalium vota in concistorio data et quaecumque ibi gesta aut dicta, quae in odium aut praeiudicium aut scandalum alicuius redundare possint, scripto aut verbo vel quovis alio modo revelet, sub poena periurii et inobedientiae.

§ 31. Et quotiescumque a nobis et Ro-Silontioque a Papa indicto obmano Pontifice pro tempore existente, spe-servando. cialiter et expresse, ultra praemissa, indictum fuerit super aliqua re silentium, si quis contrafecerit, ultra dictas poenas, excommunicationem latae sententiae incurrat, a qua non possit absolvi nisi a nobis vel praefato Pontifice Romano et cum expressione causae, præterquam in mortis articulo.

§ 32. Et cum omnis aetas ab adolescen- Reform. de matia prona sit ad malum, et a teneris assue-gistris in eruditione scholafieri ad bonum magni sit operis et effe-rium, ctus, statuimus et ordinamus ut magistri scholarum et praeceptores pueros suos sive adolescentes, ne dum in grammatica et rhetorica ac ceteris huiusmodi audire et instruere debeant, verum etiam docere teneantur ea, quae ad religionem pertinent, ut sunt praecepta divina, articuli fidei, sacri hymni et psalmi ac sanctorum vitae; diebusque festivis nihil aliud eos docere possint, quam in rebus ad religionem et bonos mores pertinentibus; eosque in illis instruere, hortari et cogere in quantum possunt teneantur, ut nedum ad missas, sed etiam ad vesperas divinaque officia audienda, ad ecclesias accedant, et similiter ad praedicationes et sermones audiendos impellant, nihilque contra bonos mores aut quod ad impietatem inducat eis legere possint.

§ 33. Ad abolendam vero execrabilem Blasphemantiblasphemiam, quae in maximum divini no- busque Deum et Mariam Virgiminis et sanctorum contemptum supra mo- nemetalios sandum invaluit, statuimus et ordinamus ut clos. quicumque Deo palam seu publice maledixerit, contumeliosisque atque obscoenis verbis Dominum nostrum Iesum Christum vel gloriosam Virginem Mariam eius genetricem expresse blasphemaverit, si munus publicum iurisdictionemve gesserit, perdat emolumenta trium mensium, pro prima et secunda vice, dicti officii; si tertio deliquerit, illo eo ipso privatus existat: si clericus vel sacerdos fuerit, eo ipso quod de delicto huiusmodifuerit convictus, etiam beneficiorum, quaecumque habuerit, fruc-

tibus, applicandis ut infra, unius anni mulctetur, et hoc sit pro prima vice, qua blasphemus ita deliquerit. Pro secunda vero, si ita deliquerit et convictus, ut praesertur, fuerit, si unicum habuerit beneficium, eo privetur; si autem plura, quod ordinarius maluerit, id amittere cogatur. Quod si tertio eius sceleris arguatur et convincatur, dignitatibus ac beneficiis omnibus, quaecumque habuerit, eo ipso privatus existat, ad eaque ulterius retinenda inhabilis reddatur, eaque libere impetrari et conferri possint. Laicus vero blasphemans, si nobilis fuerit, poena xxv ducatorum mulctetur; et pro secunda vice, L, fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe applicandorum, et aliis, ut infra deducitur. Pro tertia vero, nobilitatem perdat. Si vero ignobilis ac plebeius fuerit, in carcerem detrudatur; quod si ultra duas vices publice blasphemans deprehensus fuerit, mithra infami per integram diem ante fores ecclesiae principalis mithratus stare cogatur; si vero pluries in hoc ipsum peccatum lapsus fuerit, ad perpetuos carceres vel ad triremes damnetur, ad iudicis deputati arbitrium. In foro autem conscientiae, nemo blasphemiae reus, absque gravissima poenitentia, severi confessoris arbitrio iniuncta, possitabsolvi. Qui vero reliquos sanctos blasphemaverit, arbitrio iudicis, rationem personarum habituri, mitius aliquanto puniri volumus. Statuimus etiam ut saeculares iudices, qui contra tales blasphemiae convictos non animadverterint, eosque iustis poenis minime affecerint, quantum in eis fuerit, quasi eidem sceleri obnoxii, eisdem quoque poenis subiiciantur. Qui vero in illis inquirendis puniendisque diligentes et severi fuerint, pro qualibet vice, decem annorum indulgentiam consequantur et tertiam partem mulctae pecuniariae habeant. Quicumque vero blasphemantem audierint, eum verbis acriter obiurgare teneantur, si citra periculum suum id fieri posse continget, eumdemque deferre vel notificare apud iudicem

ecclesiasticum seu saecularem intra triduum debeant. Quod si plures dictum blasphemantem simul audiverint, singuli eum accusare teneantur, nisi forte omnes convenerint ut unus pro cunctis tali fungatur officio. Quos omnes in virtute sanctae obedientiae hortamur, et monemus in Domino ut, pro divini nominis reverentia et honore, in suis dominiis ac terris praemissa omnia servari et exactissime exegui mandent ac faciant, uberrimam ab ipso Deo tam boni ac pii operis mercedem habituri, similemque annorum decem indulgentiam ab Apostolica Sede consecuturi, cum tertia parte mulctae, qua dictus blasphemus plectetur, quotiens tale scelus puniendum curaverint, quam quidem indulgentiam et reliquam tertiam mulctae partem accusatori blasphemi nomen deferenti similiter concedi et assignari volumus, aliis poenis, contra huiusmodi blasphemos per sacros canones expressis, nihilominus in suo robore manentibus.

§ 34. Ut clerici praesertim caste con- Clericorum in tinenterque, iuxta canonum praecepta, vi-continen. poe vant, statuimus ut contrafacientes acriter secundum canones puniantur.

§ 55. Si qui vero, tam laicus quam sodomitorum clericus, de crimine propter quod venit ira Dei in filios diffidentiae convictus fuerit, poenis per sacros canones aut ius civile respective impositis puniatur.

clerici fuerint, eorumdem canonum poenis rum poenas. mulctentur, neque superiorum tolerantia seu prava consuetudo, quae potius corruptela dicenda est, a multitudine peccantium, aliave quaelibet excusatio eis aliquo modo suffragetur, sed iuxta iuris censuram severe puniantur. Ad bonum vero et quietum regimen civitatum ac locorum omnium Romanae Ecclesiae subjectorum, constitutiones bonae memoriae Ægidii episcopi Sabinen., olim editas, innovamus, easque inviolabiliter servari praecipimus et man-

§ 56. Concubinarii autem, sive laici sive Concubinario-

§ 37. Et ut nefariae simoniae labes ac

damus.

Simoniacorum pestis non solum a Romana Curia, sed ex omni etiam christiana ditione in perpetuum eiiciatur, constitutiones per antecessores nostros, etiam in sacris conciliis contra huiusmodi simoniacos editas, innovamus, easque inviolabiliter servari praecipimus, ac poenas in eis contentas pro expressis et insertis haberi, et delinquentes, etiam auctoritate nostra, affici volumus.

§ 58. Statuimus quoque et ordinamus Officium reci- ut quilibet habens beneficium, cum cura vel sine cura, si post sex menses ab obtento beneficio divinum officium non dixerit, legitimo impedimento cessante, beneficiorum suorum fructus suos non faciat pro rata omissionis recitationis officii et temporis: sed eos, tamquam iniuste perceptos, in fabricam huiusmodi beneficiorum vel pauperum eleemosynas erogare teneatur. Si vero ultra dictum tempus in simili negligentia contumaciter permanserit, legitima monitione praecedente, beneficio ipso privetur, cum propter officium detur beneficium. Intelligatur autem officium omittere, quoad hoc ut beneficio privari possit, qui per quindecim dies illud bis saltem non dixerit, Deo tamen, ultra premissa, de dicta omissione redditurus rationem. Quae poena in habentibus plura beneficia reiterabilis toties sit, quoties contrafacere convincantur.

tium poenae.

§ 39. Et cum fructuum ecclesiarum ca-Principum sae thedralium et metropolitan. monasteriocularium et ipsorum officia- rumque et aliorum quorumcumque benelium in fructi-bus beneficio- ficiorum ecclesiasticorum plenaria disporom so ingeren- sitio et administratio ad nos et Rom. Pont. pro tempore existen, et illos etiam, qui eiusmodi ecclesias, monasteria et beneficia iure et canonice obtinent, solum pertineant; saecularesque principes, omni etiam divino iure id prohibente, dictis ecclesiis, monasteriis ac beneficiis intromittere se nullatenus debeant, statuimus et ordinamus ut fructus, redditus et proventus ecclesiarum, monasteriorum ac beneficiorum per saeculares ullos principes, etiam si imperatores, reges reginaeve seu respublicae | tari debere volumus atque mandamus.

vel potentatus fuerint, aut per eorum officiales seu iudices, etiam ecclesiasticos, vel quascumque alias personas publicas vel privatas, de eorumdem imperatoris, regum, reginarum ac principum, rerumque publicarum vel potentatuum mandato, sequestrari occuparive aut modo aliquo detineri; ipsique huiusmodi ecclesias, monasteria ac beneficia obtinentes, sub praetextu fabricae instaurationisque, sine Romani Pontificis pro tempore existentis expressa licentia, aut eleemosynarum, seu quovis alio colore aut fuco, impediri non debeant quominus de illis ut antea libere ac sine impedimento disponere valeant. Et si sequestrati fuerint occupative aut detenti, integre libereque ac sine exceptione vel mora, praelatis, ad quos de iure legitimeque spectant, restituantur, de quibus, si dissipati nusquam reperiri possint, eorum iusta aestimatione facta, dictis praelatis satisfieri volumus per eos, qui dictas sequestrationes, applicationes dissipationesque fecerint aut fieri mandaverint, sub poena excommunicationis aut interdicti ecclesiastici a talium principum terris et dominio eo ipso incurrendis. Et ut eorum ac eiusdem subiectorum bona ubicumque reperta, si moniti parere noluerint, capi et retineri possint. Ipsi vero contrafacientes, tam supradictis poenis, quam privationis feudorum et privilegiorum, quae a nobis et Romana vel aliis ecclesiis, nunc et pro tempore obtinuerint, et aliis contra violatores et oppressores libertatis ecclesiasticae, etiam per extravagantes et alias constitutiones, etiam incognitas et forsan in usu non existentes, impositis, quarum omnium tenores, pro expressis et insertis habentes, innovamus, ac perpetuum firmitatis robur habere decernimus et declaramus, ac secundum eas per quoscumque iudices, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata et adempta eis aliter iudicandi declarandique potestate, sententiari, iudicari et interpre-

§ 40. Et cum a iure, tam divino quam Contra violan- humano, laicis potestas nulla in ecclesiaclesiasticam in. sticas personas attributa sit, innovamus omnoval constitutiones fel. rec. Bottones RR. Ponnifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, quae incipit Felicis, et Clementis V quae incipit Si quis suadente, necnon quascumque alias apostolicas sanctiones in favorem libertatis ecclesiasticae et contra eius violatores quomodolibet editas; et poenis etiam contra talia praesumentes, in bulla quae legitur in Coena Domini contentis, in suo robore permansuris. Et cum in Lateranensi pariter ac conciliis generalibus, sub excommunicationis poena, prohibitum fuerit ne reges, principes, duces, comites, barones, respublicae et alii potentatus quicumque, regnis, provinciis, civitatibus ac terris quoquomodo praesiden., collectas, decimas et alia huiusmodi onera clericis, praelatis et aliis quibuscumque personis ecclesiasticis imponant exigantque, neve a sponte etiam dantibus et consentientibus etiam recipiant; atque in praemissis auxilium, favorem consiliumve palam vel occulte praestantes in excommunicationis latae sententiae poenam eo ipso incidant; et ipsae quoque respublicae ac communitates et universitates, circa hoc quomodolibet delinquentes, ecclesiastico eo ipso subiiciantur interdicto; praelati etiam praemissis, absque Rom. Pont. expressa licentia, ultro consentien. excommunicationis et depositionis poenam ipso facto incurrant, statuimus et ordinamus ut de cetero talia praesumentes, etiam si, ut praefertur, qualificati fuerint, ultra supradictas poenas, quas contravenien, eo ipso incurrere volumus et innovamus, quod ad omnes actus legitim. inhabiles et intestabiles habeantur.

§ 41. Et cum secundum leges civiles Reformatio de et sacrorum canonum censuras, sortilegia per invocationem daemonum, incantationes ac divinationes superstitionesque prohibitae sint, statuimus, decernimus et ordinamus ut clerici, qui in praemissis culpabiles inventi fuerint, arbitrio superiorum

infamia notentur; si vero non destiterint, deponantur, atque in monasterium ad tempus arbitrio superioris praefiniendum detrudantur; beneficiisque et officiis ecclesiasticis priventur. Laici vero utriusque sexus excommunicationis et aliis poenis iuris, tam civilis quam canonici, subiaceant.

§ 42. Et ut omnes ficti christiani ac Reformatio de de side male sentientes, cuiuscumque ge- haereticis perneris aut nationis fuerint, necnon haere-niendis. tici seu aliqua haeresis labe polluti vel iudaizantes, a christifidelium coetu penitus eliminentur, et a quocumque loco, et praesertim a Romana Curia expellantur ac debita animadversione puniantur, statuimus ut contra eos diligenti inquisitione ubique, et in dicta Curia maxime, procedatur per iudices per nos deputandos, et eius criminis reos et legitime convictos, debitis poenis puniri; relapsos vero, absque ulla spe veniae aut remissionis, debitis poenis affici volumus.

§ 45. Et cum constitutiones et ordi- Haec bulls omnationes nostrae huiusm., quas pro nunc nes et ubique ordinamus, vitam, mores ecclesiasticamque disciplinam concernant, tam officiales nostros quam alios, tam in Romana Curia quam extra ubique locorum commorantes, imitari convenit, illis ligari, eosque ad earum observationem inviolabiliter teneri volumus atque decernimus.

§ 44. Et ne constitutiones ipsae aliis Ahisque concensuris ac poenis in contrafacientibus per stitution., quoantiqua iura et constitut. impositis de-detrahit; rogare in aliquo videantur, cum ad augmentum editae atque excogitatae fuerint, etiam declaramus per earum dispositiones ordinationesq. nihil prorsus iuri communi vel decretis aliorum Romanorum Pontific. ullatenus derogatum esse. Quinimmo, si qua in eis, propter perversam temporum aut locorum vel hominum corruptelam vel abusum aut quamcumque aliam causam minime probandam, vigorem suum amiserint, ea ex nunc innovamus, confirmamus et inviolabil. observari mandamus.

non potest.

§ 45. Quas nostras consultissimas con-Post duos men- stitutiones, post duos menses ab earum blication, ligat, publicatione, ligare debere etiam deceret interprotari nimus et declaramus; districtius inhibentes ne quis eas glossare vel super eis commentaria interpretationesve facere, absque speciali nostra vel Sedis Apostolicae licentia, praesumat. Si quis autem ausu temerario contravenerit, excommunicationis latae sententiae poenam eo ipso incurrat.

> Nulli ergo omnino hominum etc. Si quis autem etc.

Datum Romae in publica sessione, in Lateranensi sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quartodecimo, tertio nonas maii, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 5 maii 1514, pontif. anno 11.

### IX.

Iurisdictio et facultates Gubernatoris almae Urbis eiusque districtus, ac Vicecamerarii.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Deputatio gubernatoris cum infrascriptis facultatibus: — 2. Causas civiles et criminales cognoscendi; — 3. Summarie, etc. procedendi; — 4. Excommunicandi et brachium saeculare exercendi; - 5. Delinquentes puniendi, privandive, quoad alios, in poenis ab eo indictis, vel data praeventione; — 6. Domique citandi; — 7. Poenas augendi et minuendi. — 8. Statutis derogandi; — 9. Edicta proponendi. - 10. Nullitates in hac Curia non attendendae. - 11. Appellatio quando danda. — 12. Causae non avocandæ. — 13. Offic. omnes ei pareant. — 14. Syndicatui stare non tenetur; - 15. Irregularitatem non incurrit. — 16. Decretum irritans. — 17. Omnes exequutores eius mandata exequantur. - 18. Haec bulla capit praesentia et futura. — 19. Contraria non obstant. - 20. Hortatio fideliter officium exercendi.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, dilecto filio magistro Amadaeo Berruto notario nostro, pro nobis et Romana Curia sive Ecclesia in alma Urbe nostra gubernatori, salutem et apostolicam benedictionem.

Etsi, pro cunctarum civitatum tempo- Prommlum. rali dominio sanctae Romanae Ecclesiae subjectarum prospero ac felici regimine, quantum nobis ex alto conceditur, curam solertem et vigilem gerere debeamus, de nostrae tamen almae Urbis beatorum Petri et Pauli apostolorum cruore Domino nostro Iesu Christo consecratae, ac incolarum eius et Camerae Apostolicae officiorum diligenti administratione tanto accuratius cogitare nos convenit, quanto urbs ipsa caput est orbis, et in ea altissimus Sacerdos principalem ac præcipuam sedem, ad quam de diversis mundi partibus christifideles confluent in numero copioso, voluit collocari, et quae in eadem Camera peraguntur, inter graviora dictae Ecclesiae negotia solita sunt reputari, eaque expedit solerti cura et diligentia pertractari.

§ 1. Cupientes igitur ut Urbs ipsa ac Deputatio guillius cives et incolae, peculiares nostri et bernatoris cum infrascriptis fapraefatae Ecclesiae filii, providi guberna - cultatibus: toris potiantur regimine, et quae ad camerariatus officium in Camera praefata pertinent, et per camerarii nostri locumtenentem seu vicecamerarium ibidem exerceri solita sunt, ea quae expedit solerti cura expediantur, ac de te, qui praelatus noster domesticus existis, et in quo tamdiu tam doctrinam singularem quam fidei constantiam, magnanimitatem, circumspectionem ac vitae integritatem atque alias virtutes, auctore Domino, cumulatas esse cognoscimus, sumentes in Domino fiduciam specialem quod omnia, etiam ardua et difficilia, quae ad honorem et felicem ac prosperum statum nostrum ac Ecclesiae et Sedis praedictae pertinere cognoveris, divina favente clementia, laudabiliter exequeris: motu proprio, non ad tuam

vel alterius pro te nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa scientia, te in urbe ipsa eiusque districtu et pertinentiis generalem gubernatorem ac in Camera Apostolica vicecamerarium, ac camerarii praefatae Camerae locumtenent., cum cura, arbitrio, potestate, honoribus, oneribus, pertinentiis et emolumentis consuetis, ad nostrum et dictae Sedis beneplacitum, auctoritate apostol., tenore præsentium constituimus et deputamus, quascumque alias commissiones de dictis vicecamerariatus et gubernatoratus officiis alias factas harum serie penitus revocan-

et criminal. co-

§ 2. Ac tibi omnes et singulas causas Causas civiles commissas, ac negotia per nos nostrasque in forma brevis literas sive alias commissiones quomodolibet in genere vel in specie gubernatori praedecessori tuo commissas, iuxta illarum literarum expressionem et tenorem prosequi. Ac in omnibus aliis et singulis causis, etiam per nos et venerabilem fratrem nostrum Raphaelem, episcopum Ostiensem, camerarium nostrum, tamquam vicecamerario commissis pro tempore et committendis auditoribus, locatenentibus tuis ac aliis de quibus tibi videbitur, vices tuas, etiam usque ad sententiam diffinitivam inclusive, et cum potestate exequendi, quotiens tibi placuerit, committendi. Ac tam per te ipsum quam per tuos auditores seu locatenentes, exercentes vices tuas in eisdem, et tam in civilibus quam in criminalibus, et tam spiritualibus quam temporalibus causis et aliis quibuscumque negotiis, tam contra cives Romanos quam forenses ecclesiasticos et laicos et incolas, necnon religiosos, cuiuscumque Ordinis, status, gradus, conditionis seu dignitatis existant, active et passive concernentibus; et tam in Palatio Apostolico et in burgo S. Petri, ac in castro nostro Sancti Angeli, necnon in Capitolio, quam alibi.

§ 3. Et ad reprimendum litium anfra- Summarie, etc. ctus necnon partium litigantium expen-procedendi; sas, indemnitatibus et dispendiis parcendum, in causis et negotiis huiusmodi procedendi, etiam nullo penitus iuris ordine seu dictae Camerae et Curiae Romanae stylo vel consuetudine servatis, sed sola facti veritate inspecta, de bono et aequo et pro contingentia rerum et qualitate facti, quandocumque tibi visum fuerit, etiam de facto, manu regia ac velo levato, etiam secundum voluntatem et beneplacitum et dispositionem tuam, procedendi et iudicandi et iusdicendi.

§ 4. Necnon occasione coram te liti- Excommun. et gantium, excommunicationem seu alias culare exercencensuras et poenas contra eos promulgandi di; et relaxandi; et brachium etiam saeculare exercendi, etiam contra Romanos et alios supradictos, quacumque auctoritate et dignitate fungentes; et generaliter omnia alia et singula faciendi, dicendi, gerendi,

procurandi, quae in praemissis et quae ad officium ipsum de iure vel consuetudine aut alias quomodolibet pertinere dignoscuntur, et quae nos ipsimet in omnibus et singulis praemissis facere possumus; et omnia alia et singula quae vicecamerarii et gubernatores, qui pro tempore fuerunt, facere, mandare, ordinare, corrigere, exequi soliti sunt, faciendi,

mandandi, ordinandi, disponendi.

§ 5. Et contra quascumque praedictas Delinquen. pupersonas, etiam nulla praecedente infa- niendi privanmia nulloque processu, inquirendi, easque lios, in poenis corrigendi, castigandi et etiam usque ad vel data praeultimum supplicium inclusive puniendi; ventione, ita quod quamprimum citationem contra aliquem civem Romanum vel alium quemcumque ex praedictis, quomodolibet delinquent., ac eius domum factam, quoscumque alios iudices praevenisse censearis, ita quod alii nullatenus contra eumdem, ut supra citatum, quomodolibet procedere possint; nec etiam per eos, super poenis contra deferentes arma et alios delinquentes per te indictis vel comminatis,

post illarum incursum possit intromitti, j sed absolutio vel condemnatio aut remissio dumtaxat ad te pertineant.

§ 6. Necnon delinquentes quoscumque homiq citandi; citandi et citari faciendi, etiam pro prima vice ad domum solitae habitationis eorum, quae citatio perinde valeat ac si fuissent personaliter apprehensi.

§ 7. Ipsosque delinquentes vel rebelles Poenas augen aut inobedientes, pecuniarum ac privationis officiorum, et aliis, de quibus tibi videbitur et placuerit, poenis condemnandi, mulctandi; et poenas ipsas, tam a iure communi quam ex statuto vel consuetudine aut alias quomodolibet impositas, et tam corporis afflictivas, usque ad ultimum supplicium inclusive, quam pecuniarias, pro modo culpae qualitateque delicti, causae, loci et personae, augendi et minuendi.

Statutis derogandi;

§ 8. Statutis Urbis, totiens quotiens tibi videbitur et placebit, derogandi.

nendi.

§ 9. Edictaque ac decreta, proclamata Edicta propo- seu bannimenta et statuta, quotiens tibi placuerit, et sub quibuscumque poenis ac contra quoscumque, faciendi; et quaecumque alia per quoscumque, etiam per nos editas et edenda, interpretandi, mutandi et alterandi, pro bono pacis et utilitate subditorum, et correctione delictorum ac inductione bonorum morum, plenam, liberam et omnimodam, auctoritate apostolica, tenore praesentium concedimus facultatem.

Curia non attendendae

danda.

§ 10. Statuentes, processus tuos vel Nullitat. in hac auditorum seu locatenentium tuorum, in causis praemissis vel sententiis ferendis, ob iuris ordinem telamque iudiciariam, dictaeque Camerae et Romanae Curiae stylum aut consuetudinem, illis non servatis, per viam nullitatis vel alias quomodolibet impugnari seu revocari non posse.

§ 11. Nec a processibus et sententiis Appell qua do huiusmodi in causis civilibus, usque ad summam decem ducatorum auri, et in causis criminalibus et mercedum nullatenus per aliquem appellari vel reclamari posse.

§ 12. Nec causae a te vel locatenen- Causae non atibus seu auditoribus tuis avocari possint, nisi motu proprio nostro, et te prius accersito et audito.

§ 13. Mandantes praefato camerario officiales omnostro, necnon dilectis filiis praelatis, nes el pareant. praesidentibus et clericis Camerae praedictae. Urbis senatori et conservatoribus et aliis ad quos spectat et pertinet, ac spectare et pertinere poterit quomodolibet in futurum, ut te ad dictum officium eiusque liberum, ut praemittitur, exercitium necnon honores, onera et emolumenta huiusmodi recipiant et admittant, ac in omnibus quae ad officium ipsum pertinent, tibi, veluti personae nostrae propriae, efficaciter pareant, obediant et intendant.

§ 14. Volentes pariter et statuentes ac syndicatul etade apostolicae potestatis plenitudine de-renon tenetur; cernentes quod in iis, quae per te vel alium seu alios per te deputandos et subdelegandos tuo nomine in officio huiusmodi gerentur, ab aliquo, cuiuscumque conditionis seu auctoritatis existat, ullo umquam tempore, ullave occasione vel causa molestari aut quomodolibet inquietari non valeas, nec tu aut ipsi de praemissis ullo umquam tempore rationem reddere aut syndicatui stare tenearis.

§ 15. Et quod officium huiusmodi per Irregularitatem te vel alios exercendo, et per quascumque captionem, detentionem seu torturam quorumcumque clericorum vel privilegiatorum, contra quos etiam nulla praecesserit infamia, sed sola indicia, nullas censuras vel poenas per comminationem, commissionem vel impositionem poenae corporalis, mutilationis membrorum aut capitalis, ubi etiam sanguinis effusio fuerit facienda vel fieri contigerit, aut si fortuitu vel alias quavis causa occurreret, vel in tortura seu punitione per te vel de mandato tuo facienda, aliqua membra mutilari, aut aliquem ab hac luce migrare, seu sanguinis effusionem fieri, ullam propterea irregularitatis vel infamiae maculam sive notam tu et tui praedicti non incur-

rant, nec incurrere valeant, sed perinde sit, ac si talia comminatus non fuisses vel imposuisses, aut talibus non interfuisses, ac tui auditores et mandatarii non interfuissent.

§ 16. Ac sic per quoscumque repu-Decretum irri- tari, tractari et iudicari debere, decernentes ex nunc irritum et inane quidquid secus super praemissis omnibus et singulis a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 17. Volumus etiam, certis bonis re-Omnes execu- spectibus moti, et ita, sub excommunicadata exequan-tionis poena latae sententiae, mandamus quod barisellus et ceteri executores in causis criminalibus, in quibus veniet mors inferenda, vel corporis poena seu sanguinis imponenda, teneantur mandata tuorum locatenentium seu auditorum, qui in dictis causis sententiam tulerint, de tuo tamen mandato ac commissione facta, indilate exequi iuxta illorum tenorem, quamvis per te ipsum manu propria non fuerint subscripta.

§ 18. Mandantes ulterius omnia et sin-Haec bulla ca-gula praemissa in omnibus et singulis pit præsentia et causis et negotiis, tam pendentibus, pracfutura. teritis et praesentibus, quam futuris, locum sibi vindicare et effectum suum sortiri.

Contraria non obstant.

çendi.

§ 19. Non obstantibus etc.

§ 20. Tu igitur officium ipsum sic so-Hortatio ado-licite, sideliter et prudenter studeas exercere, ut tua possit apud nos fidelitas et prudentia non immerito commendari, et ad maiora tibi committenda promptius invitemur.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimoquarto, quarto kalendas iulii, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 28 iunii 1514, pontif. anno II. Bull. Rom. Vol. V.

# X (1).

Iurisdictio ordinariorum ecclesiasticorum cognoscendi quascumq. causas ad forum ecclesiasticum spectantes in prima instantia, in omnes personas, etiam exemplas, si iudices eis dati sunt negligentes; et innovatio constitutionum editarum contra impedientes libertatem ecclesiasticam (2).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causa huius constitutionis. — 2. ludices exemptorum diligenter causis incumbant; - 3. Alioquin ordinarii in eos procedant. — 4. Protonotarii apostolici et alii Sedis Apostolicae officiales actu servientes exempti sunt a jurisdictione ordinariorum. — 5. Familiares cardinalium sunt etiam exempti, si actu serviunt. - 6. Dioecesani semel in anno visitent monasteria monialium. — 7. Exemptiones irrationabiles damnantur. — 8. Causae in prima instantia coram ordinario cognoscantur. -9. ludices non doctores judicent cum voto assessoris. — 10. Impedientes iurisdictionem ecclesiasticam poenis subiiciuntur. -11. Innovatio quarumcumque constitutionum editarum contra impedientes libertatem ecclesiasticam. — 12. Concilium provinciale quolibet triennio celebretur. -13. Innovatio constit. concilii Viennen. in Clem. V. De elect. — 14. Decretum irritans.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

Regimini universalis Ecclesiae, disponente Domino, praesidentes, iuxta pastoralis officii debitum, libenter intendimus utilitatibus subditorum; ad conservandam libertatem ecclesiasticam et removenda scau-

(1) Undecimum locum in Ed. Rom. haec obtinet constitutio (R. T.). (2) Constitutiones alias editas contra impedientes libertatem ecclesiasticam vide in Innocentio III, Constit. LXXXV, tom. III. pag. 264; Honorio III, Const. xtviii, ibid., pag. 374; Bonifacio IX, Const. vi, tom. iv, pag. 614; Martino V, Const. xxi. ibid., pag. 728. Circa vero iurisdictionem ordinariorum, vide Conc. Trid., sess. VII, cap. 14; sess. XIV, cap. 4 et seg.; sess. xxiv, cap. 20; Bullamque quot annis legi solitam in die Coenae Domini.

Exordium.

dala, ponendam concordiam et nutriendam quietem inter ecclesiarum prælatos et eorum subditos, propensius apostolicae solicitudinis studium adhibemus, quo dissensionem talium fore dispendiosam experimento comprobatur, necnon indulta pariter et privilegia eisdem subditis in ipsorum praelatorum dispendium, tam per praedecessores nostros, quam Sedem Apostolicam concessa, ita libenter moderamur, ne exinde scandala procedant, neve ex eis ulli detur materia malignandi, et personae ecclesiasticae a bono obedientiae, necnon a divini perseverantia servitii nullaten, retrahantur.

Causa huius constitutionis.

cumbant.

§ 1. Sane, nuper ad nostrum relatio fide digna perduxit auditum quod canonici patriarchalium metropolitanarum et cathedralium et collegiatarum ecclesiarum, et alii clerici saeculares plura praesumunt, quae ipsis infamiam non parvam pariunt et aliis inferent laesionem; praetextu exemptionis et libertatis a dicta Sede obtentae, ordinariorum correctiones et ordinationes subterfugiunt, ac eorum forum sive indicium declinant; nonnulli etiam impunitatem suorum excessuum per privilegium exemptionis obtinere sperantes, excessus ipsos committere non verentur, quos nisi per exemptionem, qua gaudent, crederent se defendi, nullatenus fuissent commissuri. Hinc itaque accidit ut, propter eorum audaciam, ipsi, praetextu privilegii exemptionis, impunitatem excessuum obtinere confidentes, nonnulla multotics committant enormia, per quae plurimum diffamatur Ecclesia, et scandala gravia generantur, potissime autem cum talia per eos, ad quos eorum spectat correctio, incorrecta remaneant; seu illi, ad quos spectat illa punire, negligunt.

§ 2. Nos volentes, ne eo praetextu de-Indices exem- licta remaneant impunita, morbo huiusptorum diligenter causis in- modi necessariam adhibere medelam, sacro approbante concilio, statuimus ut de cetero illi, quibus exemptorum correctio et punitio a dicta Sede demandata est, circa officii sibi commissi debitum exequantur; et quamprimum eis exemptos ipsos deliquisse legitime constiterit, ita eosdem exemptos delinquentes puniant, quod iidem exempti metu poenae a suis arceantur insolentiis, et alii, corum exemplo perterriti, prosilire ad similia merito perhorrescant.

§ 3. Et si circa hoc negligentes fue- Alloquin ordirint, dioecesani et alii locorum ordinarii narli in ets preeosdem, quibus exemptorum correctio huiusmodi competit, personaliter, si illorum copia et notitia haberi poterit; alioquin, vel si nullus in partibus exemptorum ipsorum certus iudex fuerit, eos, quorum sua in praemiss's interesse putaverint, per edictum publicum, cathedralium seu aliarum ecclesiarum locorum, in quibus exemptorum iudices huiusmodi residere; seu, nullis eorumdem exemptorum iudicibus existentibus, ipsos exemptos deliquisse contigerit, valvis affigendum, moneant ut ipsi tales exemptos delinquentes et criminosos puniant et castigent infra competentem terminum, monentium ipsorum arbitrio moderandum. Et si ipsi moniti in hoc negligentes fuerint, et id adimplere neglexerint seu recusaverint, tunc in eo in quo deliquerint puniantur, cognitione huiusmodi ea vice sint privati, et se non intromittant ullatenus de eisdem; sed dioecesani et alii locorum ordinarii huiusmodi, contra tales exemptos delinquentes et criminosos, auctoritate nostra, ad inquisitionem vel per accusationem, sive aliquibus tormentis, procedere, et testes per scipsos examinare possint; ac processum ipsum, ratione solemnitatis iuris, praeterquam ratione citationis omissae, dummodo delictum alias rite probatum fuerit, nullum allegari vel dici posse prohibemus, sed per eos habitum, clausum et eorum sigillo munitum, ad Sedis Apostolicae examen, ipsorum exemptorum delinquentium expensis, etiam in ipso processu factis, ad quarum solutionem ordinarii ipsi possint eosdem inquisitos et accusatos comillam vigilanter intendant, et diligenter | pellere, per proprium vel alium nuntium,

quantocitius destinare procurent apud eamdem Sedem per Romanum Pontificem vel alium, cui duxerit committendum, diligenter examinandum; et ita culpabiles repertos, quod ad condemnationem vel propter sufficientia indicia, propter quae ad torturam pro veritate exquirenda procedi valeat, ad ipsos dioecesanos seu ordinarios, per eos, auctoritate nostra, in causa inquisitionis seu accusationis ulterius legitume procedendum, et causam ipsam, prout iustum fuerit, terminandam, remittendum.

§ 4. Notarii autem dictae Sedis, quo-Protonotarii a- rum officium, in ipsis primitivae Ecclesiae Sedis Apostoli- initiis, a fel. rec. Clemente Papa I, ad sancae officiales a- ctorum gesta perquirenda atque conscriexempti sunt a benda noscitur institutum, ad protonotariaturisdiction. or- tus officium assumpti, habitum et rochettum deferentes, et alii nostri et dictae Sedis officiales actu sua officia exercentes, tam in civilibus, quam in criminalibus, ab omni ordinariorum iurisdictione sint exempti. Alii vero notarii habitum protonotariatus non deferentes, nisi illum infra trimestre post praesentium publicationem assumpserint, et ipsi ac alii in posterum assumendi, habitum et rochettum huiusmodi continue non gestantes, atque alii nostri et dictae Sedis officiales officia sua actu non exercentes, tam in criminalibus, quam in civilibus, ratione causae summam xxv ducatorum auri de Camera non excedentis dumtaxat, eorumdem dioecesanorum et ordinariorum iurisdictioni subiaceant. In civilibus vero causis summam huiusmodi excedentibus, plena gaudeant exemptione, et a dictorum dioecesanorum et ordinariorum iurisdictione penitus sint exempti.

dinalium sunt esi actu serviunt (1).

§ 5. Dignum quoque et etiam congruum Familiares car- arbitrantes quod ex S. R. E. cardinalium tiam exempti, familiaribus illi dumtaxat privilegio exemptionis gaudeant, qui actu domestici et continui sunt commensales, velabeisdem cardinalibus ad ipsorum exequenda negotia missi, vel qui recreationis causa ad tempus a Rom. Curia absentes fuerint; ceteris

(1) Intellige iuxta d. Concil.

vero, etiam familiaritatis literas habentibus, quominus correctioni dinecesanorum et ordinariorum corumdem subiaceant, familiaritatis huiusmodi privilegium nullatenus suffragetur.

§ 6. Et cum eisdem dioecesanis, ut mo- Dioecesani senasteria monialium Sedi Apostolicae im- mel in anno vimediate subjecta, in corum dioecesibus con- ria monialium. sistentia, semel in anno visitare possint, per constitutionem in Concilio Viennen. editam, quae incipit Attendentes, plena fuerit data facultas, illam innovamus ac, exemptionibus et privilegiis quibuscumque non obstantibus, districte servari praecipimus et mandamus. Per praemissa quoque eisdem dioccesanis et ordinariis, casibus quibus in exemptos a iure iurisdictio concessa est, nullatenus praeiudicium generetur.

§ 7. Exemptiones autem de cetero, absque rationabili causa et quorum interest irrationab. damminime citatis, pro tempore concessas, nullius roboris vel momenti esse decernimus.

§ 8. Et cum ecclesiasticus ordo con- Causae in prifundatur, si sua unicuique iurisdictio non ma instantia coservetur, ordinariorum iurisdictioni (quan- guoscantar (1). tum cum Deo possumus) favere, ac litibus finem celerius imponi, et litigantium immoderatis sumptibus et expensis parci satagentes, staturmus et ordinamus quod singulae causae, tam spirituales quam civiles et mixtae, ac forum ecclesiasticum quomodolibet concernentes, et beneficiales (dummodo beneficia ipsa generaliter reservata non fuerint, et ipsorum singulorum beneficiorum fructus, redditus et proventus xxiv ducatorum auri de Camera, secundum communem aestimationem, valorem annuum non excedant) in prima instantia extra Romanam Curiam et in partibus coram ordinariis locorum dumtaxat cognosci et terminari; ita quod nulli ante definitivam sententiam liceat appellare, nec appellatio, si fuerit emissa, ullatenus admitti, nisi ab interlocutoria, quae vim habeat definitivac, vel a gravamine minime concernente negotium principale; quod appellationem a

(1) Consonat Concil. Trid., sess. xxiv, c. 20, De Reform.

definitiva sententia reparari non possit, nisi alter collitigantium, adversarii sui potentiam merito perhorrescens, seu alia probabili et honesta causa, aliter quam per proprium iuramentum saltem semiplene probata, coram ordinario non auderet litigare. Eo enim casu, causae piae, etiam appellationum, in dicta Curia, etiam in prima instantia, committi et cognosci et terminari possint. Alioquin appellationes et illarum etiam aliarum causarum huiusmodi commissiones in posterum et quidquid inde secutum fuerit, nullius sint roboris vel momenti.

§ 9. Iudices autem et conservatores a Iudic. non do. Sede Apostolica deputati, si in altero iucum voto asses- rium graduati non fuerint, assessorem partibus non suspectum, ab ipsis partibus vel earum altera requisiti, assumere et secundum eins relationem indicare teneantur.

subliciuntur.

§ 10. Et quia saepius et multiplici Impedientes ia- relatione percepimus quamplurimas ecrisdictionem ec-cles ast. poenis clesias et illis praesidentes episcopos, tam citra quam ultra montes, vexari in eorum iurisdictionibus, iuribus et dominiis, ac turbari a domicellis, principibus et nobilibus corumdem, qui, sub colore iuris patronatus, quod in beneficiis ecclesiasticis habere confingunt, nullo privilegio apostolico suffulti, sine ordinariorum collationibus et literis, et absque aliquo saltem colorato titulo, beneficia non solum clericis sed etiam laicis conferre, sacerdotes et clericos delinquentes ad eorum libitum punire, decimas omnium rerum, ad quarum solutionem de iure tenentur, ac cathedralium et alia, quae legis dioecesanae et iurisdictionis sunt, et ad ipsos episcopos dumtaxat pertinent, temere auferre, fraudare, usurpare seu ut praemissa fiant mandare; ac ipsa et fructus quoscumque ne a civitatibus, terris et locis corum extrahantur prohibere; feuda, possessiones et praedia occupare et indebite detinere, seu ad feuda et bona ipsarum ecclesiarum eis concedendum ac beneficia ecclesiastica personis per eos | Reform.

nominatis conferendum, minis et terroribus ac aliis viis indirectis inducere et compellere, et alia quamplurima damna, iacturas, iniurias ecclesiis et earum praelatis ac clericis praefatis inferri non modo permittere, sed etiam expresse mandare praesumant.

§ 11. Attendentes igitur quod laicis in Innovatio quaclericos et personas ecclesiasticas ac bona rumcumq. conecclesiastica non est attributa facultas, tar. contra imalque aequum et iustum esse ut in eos tatem ecclesia. iura insurgant, qui illa offendere praesu-sticam 1. munt; nec non considerantes quantum ex eis tam nostro et Apostolicae Sedis honori quam personarum ecclesiasticarum quieto et prospero statui, non sine damnanda pernicie, derogetur; ac copientes eos, quos ad observantiam iurium virtutum praemia non inducunt, tam adiectarum exaggeratione poenarum quam adiiciendarum de novo formidine, a temerariis ausibus refraenare, omnes et singulas constitutiones, quae super decimarum solutione et contra violatores et raptores ecclesiarum et incendiarios, agrorum depopulatores, et tam S. R. E. cardinales quam venerabiles fratres nostros episcopos et alias personas ecclesiasticas, saeculares et regulares, capientes et detinentes, et eorum iurisdictionem et iura quomodolibet indebite occupantes, aut eos in eorum iurisdictionis exercitio perturbantes seu molestantes, eos quoque ad conferendum beneficia ecclesiastica personis per eos nominatis, aut alias de illis pro eorum libito voluntatis disponendum, et feuda ac bona ecclesiastica in emphiteusim concedendum aut alias vendendum temere compellentes; necnon statuta contra libertatem ecclesiasticam facientes, et ad praemissa auxilium, consilium vel favorem praestantes hactenus emanarunt, innovamus. Et cum ea, nedum iuri contraria, sed etiam ecclesiasticae libertati opprobriosa sint quamplurimum et adversa, ut de officio nobis credito dignam Deo

(1) Vide Concil. Trid., sess. xxv, cap. 20, De

possimus reddere rationem, affectibus et monitis paternis, imperatorem, reges, principes, duces, marchiones, comites, barones et quoscumque alios alterius cuiuscumque nobilitatis, præeminentiae, potentiae seu potestatis, excellentiae vel dignitatis existentes, attente hortamur in Domino, eisdem in virtute sanctae obedientiae mandantes ut ipsi constitutiones praedictas observent et faciant a suis etiam subjectis inviolabiliter observari, quacumque consuctudine contraria non obstante, si divinam offensam et Sedis Apostolicae debitam vitare voluerint ultionem. Ac collationes, de dictis beneficiis sic factas, nullas et irritas nihilominus esse decernimus, ac illis utentes reddantur inhabiles ad alia beneficia ecclesiastica obtinenda, donec cum eis super hoc per Sedem praedictam fuerit dispensatum.

§ 12. Mature quoque considerantes Concilium pro- quod, post Christi ad coelos ascensionem, bet triennio ce- apostoli per singulas urbes et dioeceses episcopos distribuerunt, sicut sancta Romana Ecclesia per orbem constituit eosdem episcopos, in partem solicitudinis vocando, onera gradatim distribuendo per patriarchas, primates, archiepiscopos, episcopos, sacris etiam canonibus fuerit definitum per eos, pro morum correctione et contraversiarum decisione et determinatione, ac mandatorum Domini observatione, fieri debere concilium provinciale ac synodum episcopalem, ut depravata corrigerentur, et illa facere negligentes canonicis poenis subiacerent. Cum conveniat nos circa ea, quae rempublicam christianam concernunt, esse intentos; desiderantes canones ipsos firmiter observari, eisdem patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis districte iniungimus, ut de officio eis commisso dignam Deo possint reddere rationem, canones, concilia et synodos huiusmodi sieri mandantes, quocumque privilegio non obstante, inviolabiliter observent, praeterquam, quoad concilium provinciale, quod | tur (R. T.).

de cetero singulis trienniis sieri mandamus, ad illaque etiam exemptos accedere debere decernimus, privilegio ac consuctudine quacumque contraria non obstante. Circa hoc autem negligentes, poenas in eisdem canonibus contentas se noverint incursuros.

§ 13. Et constitutione in concilio Vien. Innovatio connensi edita, quae incipit In plerisque, ut cilii Viennensis Pont. dignitatis honor servaretur, statu- in Clem. V, De tum fuerit ne ecclesiis cathedralibus, bonis temporalibus (sine quibus spiritualia diu esse non possunt) privatis ac clero et populo christiano carentibus, de aliquibus personis, praesertim religiosis, provideretur, constitutionem ipsam innovamus, illamque inviolabiliter observari debere volumus atque mandamus, nisi aliqua iusta causa, in concistorio nostro secreto approbanda, aliter duxerimus faciendum.

§ 14. Nos enim quidquid contra prae- Decretum irri-

missa vel aliquod praemissorum contigerit attentari irritum decernimus et inane, contraria quacumque constitutione

vel privilegio non obstantibus.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Dat. Romae, in publica sessione in Lateranensi sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimoquinto, quarto nonas maii, pont. nostri anno m.

Dat. die 4 maii 1515, pontif. anno III.

# XI (1).

Montes Pietatis, christiana charitate instituti, pecunias licite mutuant, aliquo pro impensis et indemnitate, et quidem moderate, recepto.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Montes Pietatis huiusmodi licitos non esse propter mutui lucrum nonnulli asserebant; — 2, 3. Alii vero necessarios

(1) Haec sub num. xII in Rom. editione habe-

dicebant, licitumque ex mutuo lucrum. — 4. Pontifex ideo declarat Montes esse licitos, si nihil ultra necessarias impensas recipiatur. — 5. Contrarium praedicantes vel disputantes excommunicationis poenam incurrant. — 6. Derogatur contrariis.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Con-

Exordium.

Inter multiplices nostrae solicitudinis curas, illam in primis suscipere pro nostro pastorali officio debemus, ut quae salubria et laudabilia ac catholicae fidei consona et bonis moribus conformia, nostro tempore non solum enucleentur, verum etiam ad posteros propagentur; et quae materiam scandali praebere possent, penitus succidantur et radicitus extirpentur, nec pullulare usquam sinantur, ea in agro dominico et vinea Domini Sabaoth dumtaxat conseri permittendo, quibus fidelium mentes pasci spiritualiter possint, eradicatis zizaniis, et oleastri sterilitate succisa.

crum nonnu. asserebant;

§ 4. Sane, cum olim inter nonnullos Montes Pietatis dilectos filios sacrae theologiae magistros hulusm. licitos non esse pro- ac iuris utriusque doctores controverpter mutui lu- siam quamdam, non sine populorum scandalo et murmuratione, exortam et nuper his diebus innovatam esse comperimus, circa pauperum relevationem in mutuis eis publica auctoritate faciendis, qui montes pietatis vulgo appellantur, quique in multis Italiae civitatibus, ad subveniendum per huiusmodi mutuum pauperum inopiae, ne usurarum voragine deglutiantur, a civitatum magistratibus ac aliis christifidelibus sunt instituti, atque a sanctis viris, divini verbi praeconibus, et laudati et persuasi, ac a nonnullis etiam Summis Pontificibus praedecessoribus nostris probati et confirmati, sint ne praefati montes a christiano dogmate dissonantes vel non, utraque parte diversimode sentiente atque praedicante. Nonnullis enim magistris et doctoribus dicentibus eos montes non esse licitos, in quibus !

aliquid ultra sortem pro libera, decurso certo tempore, per ministros huius montis, ab ipsius pauperibus, quibus mutuum datur, exigitur, et propterea ab usurarum crimine iniustitiave, seu ab aliqua certi specie mali mundos non evadere: cum Dominus noster, Luca evangelista attestante, aperto nos praecepto obstrinxerit ne ex dato mutuo quidquam ultra sortem sperare debeamus. Ea enim propria est usurarum interpretatio, quando videlicet ex usu rei, quae non germinat, nullo labore, nullo sumptu nullove periculo lucrum foenusque conquiri studetur; addebant etiam iidem magistri et doctores, in its montibus neque commutativae, neque distributivae institiae sieri satis, cum tamen iustitiae terminos contractus huiusmodi excedere non debeant, si debeant approbari. Idque praeterca probare nitebantur, quia impensae pro huiusmodi montium conservatione, a pluribus, utaiunt, debitae, a solis pauperibus, quibus matuum datur, extorqueantur; pluraque interdum ultra necessarias et moderatas impensas, non absque specie-mali ac incentivo delinguendi, quibusdam aliis personis, inferre videntur, exhibeantur.

§ 2. Aliis vero pluribus magistris et Alli vero nedoctoribus contra asserentibus et in multis cessarios dice-Italiae gymnasiis verbo et scripto con- ex mutuo tuclamantibus, pro tanto bono, tamquam respublicae pernecessario, modo ratione mutui nihil petatur neque speretur, pro indemnitate tamen eorumdem montium, impensarum videlicet ministrorum eorumdem ac rerum omnium ad illorum necessariam conservationem pertinentium, absque montium huinsmodi lucro, idque moderatum et necessarium, ab iis qui ex huiusmodi mutuo commodum suscipiunt, licite ultra sortem exigi et capi possit, non nihil licere, cum regula iuris habeat: Quod qui commodum sentit, onus quoque sentire debeat, praesertim si apostolica accedat auctoritas.

§ 5. Quam quidem sententiam, a fel. record. Paulo secundo, Sixto quarto, In-

nocentio octavo, Alexandro sexto et Iulio secundo, Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, probatam, a sanctis quoque ac Deo devotis et in magna, ob sanctitatis opinionem, existimatione habitis, evangelicae veritatis praedicatoribus, praedicatam esse ostendunt.

Pontifex ideo sas recipiatur.

§ 4. Nos super hoc (prout nobis est ex declarat montes alto concessum) opportune providere voesse licitos, si lentes, alterius quidem partis iustitiae zecessar. impen- lum, ne vorago aperiretur usurarum, alterius pietatis et veritatis amorem, ut pauperibus subveniretur, utriusque vero partis studium commendantes, cum haec ad pacem et tranquillitatem totius reipublicae christianae spectare videatur, sacro approbante concilio, declaramus et definimus, montes pietatis antedictos per respublicas institutos, et auctoritate Sedis Apostolicae hactenus probatos et confirmatos, in quibus, pro corum impensis et indemnitate, aliquid moderatum ad solas ministrorum impensas et aliarum rerum ad illorum conservationem, ut praefertur, pertinentium, pro corum indemnitate dumtaxat, ultra sortem, absque lucro corumdem montium, recipitur, neque speciem mali praeserre, nec peccandi incentivum praestare, neque ullo pacto improbari, quinimmo meritorium esse, ac laudari et probari debere tale mutuum, et minime usurarium putari, licereque illorum pietatem et misericordiam populis praedicare, etiam cum indulgentiis a sancta Sede Apostolica eam ob causam concessis. Ac deinceps, alios etiam similes montes cum Apostolicae Sedis approbatione erigi posse. Multo tamen perfectius multoque sanctius fore, si omnino tales montes gratuiti constituerentur, hoc est, si illos erigentes aliquos census assignarent, quibus, si non omni, saltem vel media ex parte, huiusmodi montium ministrorum solvantur impensae, ut ad leviorem aeris solvendi portionem medio hoc pauperes gravari contingat, ad quos, cum huiusmodi census assignatione, pro impensarum supportatione erigendos, chri- in Edit. Rom. (R. T.).

stisideles maioribus indulgentiis invitandos esse decernimus.

§ 5. Omnes autem religiosos et eccle- Contrar pracsiasticas ac saeculares personas, qui con-putan. excomtra praesentis declarationis et sanctionis munication poformam de cetero praedicare seu disputare verbo vel scriptis ausi fuerint, excommunicationis latae sententiae poenam, privilegio quocumque non obstante, incurrere volumus.

dicantes vel dis-

§ 6. Non obstantibus praemissis ac con- Contrarits dostitutionibus et ordinationibus apostolicis rogatur. ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Si quis autem etc.

Dat. Romae in publica sessione, in Lateranen, sacrosaneta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae MDXV, quarto nonas maii, pontif. nostri anno tertio.

Dat. die 4 maii 1515, pontif. anno III.

# XII (1).

Prohibitio imprimendi libros, absque examine et approbatione vicarii Papae et magistri sacri Palatii Apostolici in Urbe, et episcoporum haereticaeque pravitatis inquisitorum in aliis locis.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Causae huius constitutionis. — 2. Libri non imprimantur nisi praevia superiorum licentia et examine. — 3. Contravenientium poenae.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Con-

Inter solicitudines nostris humeris incumbentes perpeti cura revolvimus ut errantes in viam veritatis reducere, ipsosque lucrifacere Deo (sua nobis cooperante gratia) valeamus, hoc est quod profecto desiderantes exquirimus, ad id nostrae mentis

(1) Sub num. xiii hanc habes Constitutionem

Exordium.

sedulo destinamus affectum, ac circa illud studiosa diligentia vigilamus.

Causas huius corstitutionis.

§ 1. Saue, licet literarum peritia per librorum lectionem possit faciliter obtineri, ac ars imprimendi libros, temporibus potissimum nostris, divino favente numine, inventa seu aucta et perpolita, plurima mortalibus attulerit commoda, cum parva impensa copia librorum maxima habeatur, quibus ingenia ad literarum studia percommode exerceri, et viri eruditi in omni linguarum genere, praesertim autem catholici, quibus sanctam Romanam Ecclesiam abundare affectamus, facile evadere possunt, qui etiam infideles sciant et valeant sacris institutis instruere, fideliumque collegio per doctrinam christianae fidei salubriter aggregare. Quia tamen multorum querela nostrum et Sedis Apostolicae pulsavit auditum quod nonnulli huius artis imprimendi magistri, in diversis mundi partibus, libros, tam graecae, hebraicae, arabicae et caldeae linguarum in latinum translatos, quam alios, latino ac vulgari sermone editos, errores, etiam in fide, ac perniciosa dogmata, etiam religioni christianae contraria, ac contra famani personarum, etiam dignitate fulgentium, continentes imprimere ac publice vendere praesumunt, ex quorum lectura non solum legentes non aedificantur, sed in maximos potius, tam in fide quam in vita et moribus, prolabuntur errores, unde varia saepe scandala (prout experientia rerum magistra docuit) exorta fuerunt, et maiora in dies exoriri formidantur.

rom licentia et examine.

§ 2. Nos itaque, ne id, quod ad Dei Libri non im- gloriam et sidei augmentum ac bonarum prævia superio- artium propagationem salubriter est inventum, in contrarium convertatur, ac christisidelium saluti detrimentum pariat, super librorum impressione curam nostram habendam fore duximus, ne de cetero cum bonis seminibus spinae coalescant, vel medicinis venena intermisceantur. Volentes igitur de opportuno super his remedio pro-

videre, hoc sacro approbante concilio, ut negotium impressionis librorum huiusmodi eo prosperetur felicius quo deinceps indago solertior diligentius et cautius adhibetur, statuimus et ordinamus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, nullus librum aliquem seu aliam quamcumque scripturam, tam in Urbe nostra, quam in aliis quibusvis civitatibus et dioecesibus, imprimere seu imprimi facere praesumat, nisi prius, in Urbe, per vicarium nostrum et sacri Palatii magistrum; in aliis vero civitatibus et dioecesibus, per episcopum vel alium habentem peritiam scientiae libri seu scripturae huiusmodi imprimendae, ab eodem episcopo ad id deputandum, ac inquisitorem haereticae pravitatis civitatis sive dioecesis, in quibus librorum impressio huiusmodi fieret, diligenter examinentur, et per eorum manus propriae subscriptionem, sub excommunicationis sententia, gratis et sine dilatione imponendam, approbentur.

§ 5. Qui autem secus praesumpserit, contravenionultra librorum impressorum amissionem tium poenae. ct illorum publicam combustionem, ac centum ducatorum fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, sine spe remissionis, solutionem, ac anni continui exercitii impressionis suspensionem, excommunicationis sententia innodatus existat; ac demum, ingravescente contumacia, taliter per episcopum suum vel vicarium nostrum respective per omnia iuris remedia castigetur, quod alii, eius exemplo, similia minime attentare praesumant.

Nulli ergo etc.

Si quis etc.

Datum Romae in publica sessione, in Lateranen, sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quintodecimo, 1v nonas maii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 4 maii 1515, pontif. anno III.

An. C. 1515

# XIII (1).

Contra occupantes vel invadentes terras et loca S. R. E. eorumque complices et fautores.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Iulius II multa loca et bona Sedi Apostolicae recuperavit. — 2. Pontifex iste Parmam et Placentiam recuperavit. — 3. Et modo pro conservatione bonorum dictae Sedis innovat omnes constitutiones editas contra detinentes loca ad Romanam Ecclesiam spectant, et eorum fautores; - 4. Poenasque multas imponit; — 5. Civitates et loca, in quibus illi permanserint, interdicto subiicit; - 6. Fautoribus quoque poenas imponit; — 7. Absolutionem Romano Pontifici reservat. - 8. Prohibitio recipiendi milites in terris S. R. Eccl., absque licentia Papae. — 9. Derogatio contrariorum. — 10. Fides transumptorum. — 11. Iussio publicandi. — 12. Effectus publicationis. — Publicatio.

### Leo episcopus servus servorum Dei. ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Inter graves solicitudines et curas, quibus, pro pastoralis officii et apostolicae servitutis debito, continue premimur, una est peculiaris, qua semper angimur, ut defensioni et custodiae civitatum et terrarum et locorum nobis et S. R. E. subjectorum assidue invigilemus; ac ne perversorum temerariis ausibus, a quibusvis gentium armorum ductoribus, qui sine iustitiae ministerio, sed hostili manu et propria temeritate procedunt, occupentur et dissipentur, omnibus remediis et iuris auxilio opportune prohibere; quod tanto periculosius negligitur, quando exinde turbatio et confusio civitatum et terrarum ecclesiastici Status de facili causaretur, et pontificalis auctoritas minuerctur.

loca et bona Serecuperavit.

- § 1. Cum itaque operam efficacem ad-Inline II multa hibere debeamus ut omnes christifideles, di Apostolicae praesertim in terris et locis nobis et dictae Sedi mediate vel immediate subjectis exi-
  - (1) Haec in Rom. Edit. xiv per errorem habet sedem (R. T.).

79

Bull. Rom. Vol. V.

stentes, sublatis quibuscumque armorum strepitibus et impedimentis, quiete et pacifice vivere valeant, omnibus inris remediis (ubi etiam perversorum audacia exigit, vibrato apostolicae potestatis mucrone) per censuras ecclesiasticas providere volentes. Sane, cum mente revolvimus quot et quantos labores fel. rec. Iulius Papa II, praedecessor noster, pro recuperatione civitatum, terrarum et locorum ad Romanam Ecclesiam canonico titulo pertinentium, quae a diversis ducibus, principibus et potentatibus longo tempore occupata et detenta fuerant, passus sit, praesertim cum adductus fuerit consilium capere de adeundis per se ipsum, visitandis et reformandis aliquibus Romanae Ecclesiae civitatibus et illarum statu, assumptis etiam aliquibus copiis, ut contumaces compescere posset, iter matura deliberatione, cum S. R. E. cardinalibus ipsis eum comitantibus, arripere, illaque felici et prospero successu, dextera Domini sibi etiam assistente, recuperaverit et dictae Romanae Ecclesiae reintegraverit.

§ 2. Nos etiam, post nostram ad summi Pontif. isto Parapostolatus apicem, divina favente clemen- tiam recuperatia, assumptionem, Parmam et Placentiam vit civitates, quibus Apostolica Sedes, ca tunc vacante, spoliata fuerat, summa diligentia restitui curavimus; et omnia quaeque per eumdem lulium praedecessorem recuperata, pro nostro et dictae Sedis honore, non minori diligentia ac opportunis iuris remediis conservare intendimus, quam idem Iulius praedecessor, cum in humanis ageret, recuperare studuerit; animo etiam semper gessimus, reges et principes ac potentatus, quos tempore assumptionis nostrae huiusmodi inter se bello dissidentes audivimus, non armis, sed concordia eorum differentias et lites, Domino concedente, terminari; et inter fideles quoslibet, controversias super quacumque etiam maxima importante re, via iuris et non armis decidi et terminari; ipsaque arma regum et principum ac potentatuum praedictorum

unanimi consensu contra immanissimos Christi nominis hostes, ad fidei exaltationem converti, summo studio concupivimus.

§ 3. Et cum a quampluribus praede-Et modo, pro cessoribus nostris Romanis Pontificibus conserv. bono-rum dictae Se- constitutiones, diversas censuras et poenas dis, innovation- in se continentes, contra occupantes civines editas con- tates et terras et loca huiusmodi, aut illa tra detinentes hostiliter invadentes, emanaverint, et sinnam Ecclesiam gulis annis censurae huiusmodi contra talia rum fautores; praesumentes in die Coenae Domini innoventur; ea propter, ne terrarum aut locorum ac iurium seu bonorum S. R. E. curam negligere videamur, necnon ad tollendam super praemissis ignorantiae aut cuiuslibet alterius generis excusationem, omnes et singulas constitutiones et literas apostolicas ac processus, qui singulis annis publice promulgantur in die Coenae Domini, ex more Romanorum Pontificum, ac alias quascumque constitutiones seu canonicas sanctiones quomodolibet editas, excommunicationis ac alias sententias, censuras et poenas contra civitates et terras, loca et iura ad dictam Romanam Ecclesiam pertinentia occupantes, aut illa hostiliter invadentes vel ad id, per se vel alium seu alios, auxilium, consilium vel favorem, directe vel indirecte, aut alias, quovis quaesito colore, praestare praesumentes, cuiuscumque ordinis, præeminentiae et conditionis et status, etiam si cardinalatus aut patriarchali, regali, reginali aut alia quavis ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate, continentes, approbamus et innovamus, illasque inviolabiliter observari debere decernimus.

Poenasq. multas imponit.

§ 4. Ac omnes et singulos reges, duces, principes, marchiones, comites, barones ac communitatum, universitatum, tam in Italia, quam extra Italiam existentium singulas personas, civitates, terras et loca, præsertim Parmam et Placentiam, ad dictam Romanam Ecclesiam mediate vel immediate pertinentia, seu in quarum vel quorum, aut cuiuslibet earum vel eorum possessione quomodolibet eadem S. R. E., | ecclesiasticis aut alias quomodolibet, etiam

per se vel alium, extiterit, hostiliter invadentes, aut stipendiariis equestribus vel pedestribus aut sine, etiam advocatione populorum, seu factionum aut privatarum personarum, aut alias qualitercumque et quomodocumque et quovis quaesito colore aut ingenio, absque nostra speciali licentia occupantes; necnon stipendiarios, equestres aut pedestres, quomodolibet contra praesentes literas nostras et in eis contenta militantes, aut auxilium, consilium vel favorem praestantes, ex parte omnipotentis Dei, Patris et Filii et Spiritus Sancti, auctoritate beatorum Petri et Pauli apostolorum ac nostra et de potestatis, plenitudine excommunicamus, anathematizamus ac maledictionis et damnationis aeternae mucrone percutimus, ac omnium ecclesiasticarum censurarum laqueis ligatos et irretitos esse, vigore praesentium decernimus, ac reos criminis laesae maiestatis, et a Sede Apostolica et a S. R. E. ac omnibus dictae Romanae Ecclesiae devotis, cum eorum bonis, perpetuo diffidatos, infames et inhabiles ad omnes ecclesiasticas vel mundanas dignitates omnesque actus legitimos, et ecclesiastica sepultura indignos esse, auctoritate et potestate praedictis etiam decernimus.

§ 5. Et generaliter civitates, terras, op- civitates et lopida et loca quaecumque, ad quae aliquem illi pormaneseorumdem excommunicatorum declinare rint, interdicto contigerit, quamdiu ibidem permanserit, etiam triduo post recessum eiusdem, ecclesiastico interdicto subiicimus; necnon excommunicatos, anathematizatos et maledictos, titulis, dignitatibus et honoribus, in quibus constituti existunt; et tam ipsos quam communitates, castra, oppida et loca praedicta, omnibus privilegiis, indultis, etiam Studii generalis, concessionibus et gratiis, dignitatibus, honoribus, quibus utuntur et gaudent seu muniti sunt; nec non bonis omnibus, quae in feudum vel in emphiteusim seu alias a praefata Romana vel aliis ecclesiis, monasteriis et locis

indubitata notitia habeatur, nullusque praemissorum ignorantiam iuste praetendere possit, nec se legitime excusare valeat, volumus et decernimus praesentes literas nostras, per aliquos Curiae nostrae cursores vel notarios publicos, in basilica Principis Apostolorum et ecclesia Lateranensi, hora divinorum, publice, alta et intelligibili voce legi et publicari, et dictarum ecclesiarum portis sive valvis, ac in acie Campi Florae et Cancellariae Apostolicae affigi, et ibidem per aliquod temporis spatium dimitti debere.

§ 12. Quae sic publicatae et affixae, Effect . s Mi-tunc a die publicationis praedictae immecal onis. diate ligent, et effectum sortiantur, et eos, quos concernunt, ita arctent, perinde ac si

Nulli ergo hominum etc.

personaliter eisdem intimatae essent.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimoquinto, octavo kalen. iunii, pontificatus nostri anno tertio.

Publicatio.

Anno a nativitate Domini 1515, indictione tertia, die vero 26 mensis maii, pontificatus sanctiss, in Christo patris et D. N. D. Leonis, divina providentia Papae X, anno III, retroscriptae literae apostolicae, ut ad omnium notitiam citius deveniant, alta et intelligibili voce de verbo ad verbum lectae fuerunt in valvis basilicae Principis Apostolorum ac ecclesiae S. Ioannis Lateranen, dum ibidem divina celebrarentur et multitudo populi adesset; nec non earumdem ecclesiarum et Cancellariae Apostolicae valvis seu portis, acacie Campi Florae affixae et publicatae, ac congruo temporis spatio dimissae fuerunt per nos Hubertum Iacobi et Ioannem Valtrini praefati Sanctiss. D. N. Papae cursores.

Ita est. Ioann. Valtrini qui supra, cursor. Ita est. Hubert. Iacobi qui supra, cursor. Dat. die 25 maii 1515, pontif. anno ur.

# XIV (1).

Declarationes quorumdam dubiorum super prima et secunda Regula sororum seu monialium S. Clarae. et licentia duplici officio celebrandi festa B. Agnetis et Undecim Millium Virginum (2).

### SUMMARIUM

Moniales aliquas dubitationes habebant sup. Regula, et supplicant pro declaratione. -1. Prima dubitatio circa recitationem divini officii; — 2. Secunda dubitatio super necessitate, quae excuset a choro; - 3. Tertia dubitatio circa indulgentias. — 4. Hic Pontifex eas explicat. — 5. Explicatio primae dubitationis; - 6. Explicatio secundae dubitationis. - 7. Licentia duplici ritu celebrandi festa B. Agnetis et undecim millium virginum. — 8. Causae praedictarum declarationum. — 9. Derogatio contrariorum.

Leo Papa X, dilectis in Christo filiabus universis abbatissis et monialibus ac conventibus monasteriorum quorumcumque Ordinum S. Clarae, sub perpetua clausura ac regimine fratrum Minorum de Observantia Altissimo famulantibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum (sicut nobis nuper exponi fecistis) Moniales aliin Regula S. Clarae, sub qua et suavis quas dubitatio-Religionis iugo ac cura fratrum Minorum, Regula, et supde Observantia nuncupatorum, gratum claratione. Domino redditis famulatum et divinis beneplacitis insistitis, nonnulla contineantur quae mentibus vestris dubia existunt, et declaratione apostolica indigere noscuntur; nobis propterea humiliter supplicari fecistis ut, circa huiusmodi Regulae observantiam, sine aliqua haesitatione ac mentium et conscientiarum vestrarum perturbatione et scrupulo, insistere pos-

(1) Constitutionem hanc sub num. x in Rom. Edit. habes (R. T). (2) Primam Regulam, traditam a B. Francisco, confirmavit Innocentius IV, in constitutione ix, tomo iii, pag. 519. Et secundam Regulam, vel potius primam mitigatam edidit Urbanus IV, const. xxi, ibid., pag. 709, aliasque declarationes edidit Eugenius IV, constit. xxxvII, pag. 90 huius tomi.

sitis, quae ambigua sunt, per nostrae declarationis ministerium, vobis plana et aperta reddere, de benignitate apostolica dignaremur.

e:hcii;

§ 1. Et, sicut eadem expositio subiun-Prina dubita- gebat, circa observantiam divini officii, ex tationem divini prima Regula B. Clarae contineatur quod sorores literatae faciant divinum officium secundum consuetudinem fratrum Minorum, legendo sine cantu; et quae literas nesciunt dicant Pater noster, et pro defunctis dicant etiam in vesperis septem Pater noster et Requiem aeternam; pro matutino xII; et sorores literatae teneantur dicere officium mortuorum: et ex secunda Regula Ordinis S. Clarae huiusmodi per fel. rec. Urbanum Papam IV, praedecessorem nostrum, cum prima satis obscura videretur, declarata, contineatur quod de divino officio, tam in die quam in nocte Domino persolvendo, taliter observetur: videlicet quod hae, quae legere et canere noverint, secundum consuetudinem Ordinis fratrum Minorum, divinum officium debeant celebrare; illiteratae vero dicant Pater noster, et pro defunctis dicant vii Pater noster cum Requiem aeternam; pro matutino xii Pater noster, tempore quo sorores literatae faciunt officium mortuorum. Et quia, etiam ex declaratione per Urbanum praedecessorem huiusmodi facta, ut praefertur, mentibus vestris adhuc plene satisfactum non est, cum tam ex prima quam secunda Regula huiusmodi sorores literatae teneantur dicere officium mortuorum, tamen circa officium mortuorum huiusmodi certam declarationem, an vesperas aut vigilias mortuorum dicere in choro semper et quotidie debeatis, cum fratres Minores officium mortuorum huiusmodi, nisi temporibus ex Ordinario Romano et eorum constitutionibus statutis non persolvant, non habetis propter quod in magna conscientiarum fluctuatione et mentium vestrarum perturbatione existitis.

§ 2. Et insuper, cum difficile semper ]

sit esse in choro in omnibus horis et Secunda dubinumquam deficere, aliquando occupatione cessitate, quae satis levi, aliquando taedio, aliquando excuseta chore; alia negligentia et aliquando vos aliquam horam vobis eligatis per vos ipsas aut cum socia horas huiusmodi persolvere; cumque multum difficile sit conscientiis timoratis interpretari quae sit illa necessitas, quae excuset a choro, propterea utrum monialis sana, sub poena peccati, horas in choro semper persolvere teneatur, posito quod in choro dicatur officium ordinarie, ut consuetum est, a competenti numero monialium, iuxta copiam inibi residentium, et quod propterea, quae in choro non interest, non omittit per seipsam aut cum socia omnino officium persolvere, petatis declarari.

§ 5. Praeterea, cum asseratur piae me- Tertia dubitamoriae Innocentium PP. VIII seu alium tio circa indul-Romanum Pontificem, praedecessorem nostrum, ad tollendos discursus fratrum Ordinis huiusmodi, quod fratres ipsi, dicendo quinque Pater noster cum Ave Maria coram Sacramento altaris, infirmi in grabatis suis pro felici statu sanctae Matris Ecclesiae dicendo, ut supra, habeant camdemmet indulgentiam, quae est secunda die augusti in Sancta Maria de Angelis, sive de Portiuncula apud Assisium, prout illa die a devotis populis lucratur. Item, quod dicendo alia quinque Pater noster et Ave Maria, cum Gloria Patri in fine cuiuslibet Pater noster, et ipsi fratres stationes Urbis, subiungendo unum Pater noster et Ave Maria pro intentione domini concedentis; et insuper piae memoriae Pius II, etiam praedecessor noster, eisdem fratribus ultramontanis, ut, Septem Psalmos Poenitentiales dicendo cum Litaniis, indulgentias stationum Urbis haberent et consequerentur, indulserit; et ipsis fratribus toties quoties Coronam Domini Iesu Christi et Virginis Mariae dicerent, plenariam haberent indulgentiam, concessum fuisse asseratur.

§ 4. Quare, ut praemissa vobis ex

ab imperatore, regibus, seu aliis principibus ac saecularibus potestatibus obtinent, penitus privamus, dictaque bona feudalia vel emphiteutica, ut praefertur, obtenta, ad dominos suos reverti debere, ita ut de illis libere disponere possint, decernimus.

que poenas imponit;

§ 6. Et si aliqui, excommunicatis, ana-Fautorib. quo- thematizatis et maledictis praedictis, clerici, saeculares vel praelati, etiam in archiepiscopali, episcopali vel alia dignitate, etiam cardinalatus honore et beneficiati fuerint (1), illos dignitate ac titulo cardinalatus, necnon praelaturis, administrationibus regimineque, ac omnibus et singulis beneficiis, dignitatibus, personatibus, officiis, canonicatibus et praebendis aliisque beneficiis ecclesiasticis ac ordinibus, etiam sacerdotalibus, ad quos promoti forent, sine ulla spe restitutionis et absque alia citatione seu declaratione, privamus, et ex nunc privatos esse per praesentes decernimus.

fici reservat.

licentia Papae.

§ 7. Absolvi autem a praedictis censu-Absolutionem ris, sententiis ac poenis nullus ex supradictis per alium quam per Romanum Pontificem, nisi dumtaxat in mortis articulo constitutus, possit; nec etiam tunc, nisi quantum fieri potest, satisfactione praevia et de stando sanctae matris Ecclesiae mandatis et similia ulterius non committendo, legitima cautione praestita; aliter autem absolvere, aut indignos sepultura ecclesiastica, ut praefertur, sepelire praesumentes supradictis omnibus et singulis poenis eo ipso subiicimus. Quodque de beneficiis praedictis possit et debeat, per Sedem praedictam dumtaxat seu ab illa specialem facultatem habentes, absque alia declaratione incursus poenae huiusmodi, libere illico provideri, auctoritate praedicta et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine.

§ 8. Ac omnibus et singulis civitatum Prohibitio re- et terrarum nobis et Romanae Ecclesiae eipiendi milites in terris S. R. mediate vel immediate subjectarum per-

Eccles., absque (1) Desunt forte verba consilium et auxilium praestiterint (R. T.).

sonis, sub eisdem poenis, quas eo ipso, si contrafecerint, absque alia declaratione, incurrant, et a quibus, ut praefertur, nonnisi a nobis et successoribus nostris, praeterquam in mortis articulo constituti et debita satisfactione praemissa, absolvi possint, in virtute sanctae obedientiae, districte praecipiendo mandamus ne aliquas gentes armigeras, praeterquam ad nostra et dictae S. R. E. stipendia militantes, quovis quaesito colore, in civitatibus, terris, castris, oppidis et locis nostris subjectis, sine nostra speciali licentia admittere, retinere, illisque victualia aut aliquod subsidium quoquomodo praestare præsumant; eosque, etiam si cardinalatus honore vel archiepiscopali, episcopali aut quavis alia ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate, si contrafecerint, ipso facto eisdem poenis subiacere; civitates quoque, terras, castra, oppida et loca praedicta, ad quae inobedientes huiusmodi declinare et in quibus moram trahere contigerit, ecclesiastico sint supposita interdicto, tamdiu firmiter observando, donec, compuncti corde, huiusmodi interdicti relaxationem, debita satisfactione praemissa, meruerint obtinere, ac ibidem permanserint, et per triduum post eorum discessum, auctoritate apostolica, scientia et potestate praedictis, decernimus.

§ 9. Non obstantibus praemissis ac perogatio conconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quibuscumque privilegiis et indultis sive indulgentiis et literis apostolicis, generalibus vel specialibus, a praedicta Sede, sub quavis forma vel tenore, quibusvis ex supradictis, etiam cardinalibus, concessis, quod excommunicari vel anathematizari non possint, consuetudinibus quoque, observantiis, scriptis ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 10. Et quia difficile foret etc.

§ 11. Insuper, ut praemissa omnia et jussio publisingula ad omnium, ad quos spectat, notitiam et cognitionem deveniant, omniumque in praesentibus literis contentorum certa et

Fides transum.

explicat.

Bic Pontif. eas officio pastoralis officii nostri, pro quiete conscientiarum vestrarum, ne, contra conscientiam agendo, ad gehennam aedificare videamini, plena et aperta facere atque declarare, et super officio huiusmodi persolvendo quomodo vos habere debeatis, ac in facultatibus, quoad participationem gratiarum fratribus Minoribus huiusmodi, sub quorum cura et regimine vivitis, concessarum, qualiter participetis; et in facultate absolutionis peccatorum vestrorum, quae forma servanda sit, more pii patris et ex benignitate apostolica, qua vos tamquam peculiares in Christo filias prosecuti sumus et prosequimur, aperire et discernere dignaremur, nobis supplicare fecistis; nos itaque, praemissis et infrascriptis supplicationibus paterna benevolentia annuentes, ac super praemissis omnibus, vobis taliter per nostrae declarationis oraculum providere et sic plana facere volentes, ut Ei, cui jugiter inservitis, cum conscientiarum et mentium vestrarum quiete et pace, gratum et acceptum reddere valeatis famulatum, circa praemissa omnia, quae petitis, habita matura deliberatione, omnibus prius diligenter pracmeditatis et consideratis, auctoritate apostolica, ex nostra scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium duximus declarandum et concedendum, ut sequitur.

nis :

§ 5. Primo videlicet, quoad officium Explicatio pri- defunctorum, declaramus vos dumtaxat teneri sicut fratres Ord. Minor., quorum ritui in divinorum persolutione vestra vobis praecipit Regula conformari; quod satis declarasse videtur Urbanus, praedecessor noster, ubi dicit sorores illiteratas non teneri ad dicendum Pater noster pro mortuis, nisi eo tempore quo in choro choristae officium faciunt mortuorum, et verbum illud teneantur dicimus referri ad obligationem vigiliarum et vesperorum, prout in Breviario adnotatur, et non ad Pater noster, quae illiteratis sororibus pro tali suffragio per Regulam indicuntur.

§ 6. Quo vero ad obligationem per- Explicatio sosolvendi officium in choro, decernimus tionis. etiam sanas non teneri semper officium divinum in choro persolvere, humana considerata fragilitate et sexus foeminei debilitate, quia difficulter conscientia timorata sciret discernere necessitatem excusantem: consideratis diversis ac variis occupationibus et impedimentis, quae superveniunt continue in administratione rei familiaris monasteriorum vestrorum, attento quod die noctuque bene et solemniter ac sine intermissione collegialiter in choris vestris officium divinum persolvitur et, iuxta formam per Regulam vobis traditam, cum reverentia decantatur; exonerantes tamen conscientiam vestram, discretioni abbatissarum pro tempore existentium committimus ut, quando et quomodo, sive cum quibus sit haec remissio sive exemptio toleranda, solerter invigilent, et diligenter advertant et prudenter concedant, ne, sub colore pietatis, ex nimia indulgentia permittant in aliquam sororum seu monialium habitum generari divinae offensionis. Quantum vero attinet ad participationem in gratiis fratribus Minoribus, sub quorum regimine vivitis, concessis, simili declaratione decernimus, tanto magis vobis esse concessas, quanto minor occasio datur discurrendi; quo fit ut indulgentia S. Mariae de Angelis, sive Portiunculae in Assisio, secundi diei augusti, et de quinque Pater noster cum Gloria Patri coram Sacramento altaris recitandis, et de Psalmis Poenitentialibus pro stationibus Urbis, quae fratribus dicuntur esse concessae, ad vos extendimus, et vobis, prout eis, suffragari volumus, et quatenus opus sit, de novo, pro vestra et eorumdem fratrum consolatione, concedimus. Insuper vero, quantum ad facultatem absolutionis concernit, concedimus vobis ut in omn bus solemnitatibus Domini Sabaoth, Virginis Mariae, Omnium Sanctorum, patris vestri S. Francisci ac matris vestrae S. Clarae,

confessores vestri possint in absolutionibus vestrarum confessionum, eis de peccatis vestris factarum, vos plenarie absolvere, et poenitentiam salutarem iniungere; et quoties sacram sumitis communionem, ea die plenariam indulgentiam consequi.

lium virginum.

§ 7. Praeterea, quia accepimus abba-Licentia dupli- tissas et moniales Parisiens. et Albianens. sta B. Agnetis monasteriorum S. Clarae huiusmodi, ad et undecim mil- beatam Agnetem et gloriosissimas undecim mille virgines singularem gerere devotionis affectum, eis nunc et pro tempore existentibus et quibusvis aliis abbatissis et conventibus monasteriorum dicti Ordinis S. Clarae hunc ritum observare volentibus, quodammodo in antea beatae Agnetis et undecim millium virginum huiusmodi festa perpetuis futuris temporibus, sub ritu duplicis maioris celebrare libere et licite possint et valeant concedimus pariterque indulgemus.

rationum.

trariorum.

§ 8. Praemissas autem declarationes, Causae prae- allestationes, decreta, concessiones et indulta vobis et vestrum singulis perpetuo facimus, ut, omni semota ambiguitate et puriori conscientia, sub suavi Religionis iugo, cui estis perpetuo addictae, preces ad Dominum liberiori mente fundere et perpetua pace et spirituali consolatione gaudere possitis, sperantes eo acceptiores preces vestras apud Eum, cui proprium est misereri semper et parcere, futuras, quo omni soluto fluctuationis obstaculo, intentius illas persolvere, et pro nobis et Sancta Romana universali Ecclesia sedulius et ferventius orare poteritis, prout vos, quas in visceribus charitatis habemus, et tamquam peculiares ac dilectissimas in Christo filias paterna benevolentia et cura amplectimur, facturas non dubitamus.

§ 9. Non obstantibus praemissis ac con-Derogatio con- stitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon monasteriorum et Ordinis praedictorum, etc.

Ceterum, quia difficile esset praesentes literas in singulis locis et monasteriis vestris et alibi, etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 29 maii 1515, pont. nostri anno tertio.

Dat. die 29 maii 1515, pontif. anno III.

### XV.

Ampliatio indultorum et gratiarum colleqii abbreviatorum literarum apostolicarum(1).

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Approbatio omnium gratiarum, etiam a praedecessoribus Pontificibus collegio abbreviatorum concessarum. — 2. Annullatio omnium literarum apostolicarum per abbreviatores deputatos non subscriptarum. — 3. Poenarum inflictio eas sollicitantibus eisque utentibus. — 4. Abbreviatores omnes nobiles comitesque palatini fiunt, et etiam Sedis Apostolicae notarii, si clerici sint; — 5. Familiaresque et continui commensales censentur; — 6. Eorumque indultis potiuntur et gaudent; - 7. Quinimo praeserendi sunt, ut hic; — 8. Expectativarum gratiis donantur; — 9. Exemptio a quorumcumque iurisdictione et superioritate eis conceditur; — 10. Docto res notariosque creandi, et bastardos legitimandi auctoritas datur. — 11. Familiaris abbreviatorum arma gestare potest; — 12. Indultis scriptorum apostolicorum, etiam quoad expeditiones literarum apostolicarum, et beneficiorum assecutionem, gaudent. — 13. Clausulae praeservativae. — 14. Clausula sublata etc. — 15. Executorum deputatio et auctoritas. - 16. Transumptorum fides. — 17. Clausulae derogatoriae. — 18. Declaratio praedictarum gratiarum. — 19. Aliae gratiae.

# Leo episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Summi bonorum omnium largitoris Dei, qui laborum participes, praemiorum etiam censuit esse consortes, verbo atque exem-

(1) Innovationem huius collegii cum privilegiis, in Sixti IV constit. xvii, pag. 251 huius tomi; officia autem et qualitates vide in Martini V const. l Iv, pag. 679 tomi Iv.

Exerdium.

plo instructus verus eius vicarius Romanus Pontifex, et in substinendis pro universae reipublicae christianae, cuius cura sibi imminet generalis, gubernatione laboribus continue assistentes, ac in requisitis ad hoc officiis indefessis viribus laborantes, privilegiis specialis praerogativae prosequi, et distributione gratiarum debet quibusvis ceteris anteferri.

§ 1. Cum itaque dilecti filii literarum Approbatio om- apostolicarum abbreviatores sint nobis et nium gratiarum, etiam a prae- apostolicae Sedi, in literis eiusdem dictandecessor. Pon- dis atque formandis, nedum utiles sed etiam gio abbreviato- necessarii, nos ipsos et eorum quemlibet rum concessa- specialibus favoribus et gratiis prosequentes; ac a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad eorumdem abbreviatorum velalicuius alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa scientia ac potestatis apostolicae plenitudine, tenore praesentium omnes et singulas, tam a fel. rec. Sixto IV, Innocentio VIII, Alexandro VI et Iulio II, ac aliis Rom. Pontificibus praedecessoribus nostris et dicta Sede, ad ipsorum abbreviatorum seu officii eorumdem favorem, utilitatem vel commodum, principaliter vel accessorie, aut alias quomodolibet emanatas literas, illarum omnium tenores praesentibus pro sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, approbamus et confirmamus, supplentes omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, etiam substantiales, si qui forsan intervenerint in eisdem, ac omnibus inviolabiliter observari et secundum eas ubique iudicari debere decernimus atque mandamus.

§ 2. Et nihilominus, potiori pro cautela, Annullatio om- omnia et singula in eisdem literis contenta nium literarum de novo, ac eiusdem Sixti praedecessoris mentia, assumpti fuimus et successores no-

vestigiis inhaerentes, et ut falsitatibus ma- apostolicar. per gis aditus praecludatur, omnes et singulas putat. non subliteras minoris aut etiam absque signatura scriptarum. maioris iustitiae et illis ex quibus ipsis abbreviatoribus nihil, et dilectis filiis secretariis nostris aut Cancellariae Apostolicae senescallo, alias custodi, integra, sicut dilectis literarum earumdem scriptoribus, secunda taxa debetur, dumtaxat et nullis aliis exceptis, literas apostolicas per abbreviatores ad id deputatos non subscriptas viribus omnino carere et de nihilo suffragari; nulliusque roboris vel momenti, tam ipsas quam in eis ac supplicationibus et signaturis desuper factis quomodolibet contentas gratias ac signaturas ipsas, penitus et omnino existere.

§ 3. Ac omnes et singuli, quicumque Poenarum insint, illas solicitantes, ac illis quomodolibet dictio eas solliutentes, omnes et singulas sententias, cen- utentibus. suras et poenas, in apostolicarum literarum falsarios quomodolibet promulgatas, incurrere eo ipso decernimus, statuimus et ordinamus; ac omnes et singulos modernos et pro tempore, tam de maiori praesidentia, quam de minori parco et prima visione.

§ 4. Abbreviatores huiusmodi, clericos Abbreviatores veros nostros et dictae Sedis (sine prae-omnes nobiles comitesque paiudicio tamen de numero participantium latini fiunt, et notariorum) notarios et, tam clericos quam etiam Sedis Alaicos abbreviatores eosdem, nobiles ac tarii, si clerici sacri Palatii Apostolici et aulae nostrae Lateranen. comites et milites creamus, facimus, constituimus, deputamus ac gratiose recipimus nobilitamusque et nobilitatis titulo, insigniis et armis decoramus; ac aliorum nobilium, ac nostrorum et Palatii ac aulae necnon dictae Sedis comitum, militum et notariorum numero et consortio huiusmodi, quoad vixerint, etiam postquam abbreviatores esse desierint.

§ 5. Necnon dictae Sedis ac nostros Familiaresque et successorum nostrorum Roman. Ponti- et continui commensales conficum antiquos, ab eodem momento quo sentur; ad apostolatus apicem, divina favente cle-

stri huiusmodi assumentur, familiares, continuos commensales, essentialiter ac omni fictione semota, vere et indubitanter esse.

dultis potiuntur et gaudent;

§ 6. Ac omnibus et singulis exemptio-Borumque in- nibus, exceptionibus, privilegiis, praerogativis, antelationibus, favoribus, facultatibus, indultis et gratiis, quibus alii de nobili, etiam militari, ac comitum et illustrium genere ex utroque parente essentialiter procreati, ac nostri et successorum nostrorum ac Palatii et aulae ac Sedis huiusmodi milites et comites ac notarii; necnon etiam vere et essentialiter nostri et successorum eorumdem familiares, continui commensales antiqui et qui, omni privilegio, fictione, lege et gratia cessantibus, nedum post, sed etiam ante assumptionem nostram et successorum nostrorum huiusmodi actu nobis et successoribus nostris huiusmodi, non tantum in Romanae Curiae seu Ecclesiae officiis, sed in propriis, etiam immediate nostris et successorum nostrorum huiusmodi rebus privatis et domesticis actu servierint, ac in domibus habitationum nostrarum et successorum eorumdem personaliter habitarunt et habitaverint, et propterea ad effectum, ut quibuscumque ceteris praeserantur, per nos et successores nostros huiusmodi, in certis nostris et successorum nostrorum huiusmodi literis, in primaeva eorum confectione characteribus et signis, ac per singulorum eorumdem nomina et cognomina ac alias designationes speciales actualiter descripti fuerint, et quicumque alii, etiam amplioribus privilegiis, praerogativis, exemptionibus, gratiis et antelationibus fungentes, de iure, consuetudine, privilegio vel alias, tam quoad assecutionem beneficiorum ecclesiasticorum, in gratiis expectativis, earumque collationum mutationibus, extensionibus ac revalidationibus eis pro tempore concessis comprehensorum, quam quoad quaecumque alia, etiam longe maiora et quae nisi in individuo exprimantur non venirent, quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, ipsos quoque abbreviatores, et etiam singulos, etiam ante literarum descriptionum huiusmodi confectionem, pariformiter et absque ulla penitus differentia, in omnibus et per omnia, ac quibusvis fictione et diversitate semotis, aeque, principaliter, vere et essentialiter uti, potiri et gandere.

§ 7. Ac omnibus et singulis personis, Quinimo pracetiam si veri familiares nostri, continui hic; commensales ac cuiuscumque generis gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae existant; ac quibuscumque, tam ecclesiasticis, quam mundanis dignitatibus et excellentiis praefulgeant, ac praerogativis, descriptionibus, exceptionibus, gratiis et antelationibus quantumcumque efficacissimis et insolitis, ac ex quibusvis etiam iustissimis, et quae necessario exprimendae essent, causis fungantur, illis, qui nobis huiusmodi, ut praefertur, etiam cardinalatus ac vacationis beneficiorum huiusmodi temporibus servierunt, ac omnino tales in dictis habitationibus habitarunt et habitaverint, ac in dictis descriptionum literis descripti, ut praefertur, fuerint dumtaxat, et nullis aliis, etiam eis omnino adaequatis, parificatis, ac etiam longe magis privilegiatis et praerogativatis et dignis, ac individuam et certis modis, quos necnon omnia alia ad effectum praesentium, etiam praecise et de necessitate exprimenda, praesentibus pro sufficientissime expressis habemus, qualificatam expressionem requirentibus, exceptis, anteferri posse atque debere; ac in dictis descriptionum literis, quotiens eas confici contigerit, inter sic servientes, inhabitantes, descriptos et exceptuatos huiusmodi, videlicet post eorum primum et ante ultimum describi et adnotari debere declaramus, decernimus et mandamus. Ac potiori pro cautela nos eosdem abbreviatores et eorum singulos, in ipsis descriptionum literis, inter primum et ante ultimum praedictos, in praecisae, omnimodae et totalis paritatis ac fraternizationis signum, harum serie, etiam quoad

successores nostros huiusmodi eorumque gratias quascumque, perpetuo describimus et adnotamus; necnon descriptionem et adnotationem per praesentes huiusmodi easdem vim, efficaciam atque essentiam, quas descriptio et adnotatio servientium, inhabitantium, descriptorum et exceptuatorum praedictorum dictis literis descriptionum pro tempore factae habent et habere poterunt quomodolibet, in omnibus et per omnia, absque ulla penitus differentia, diversitate seu fictione habere, et einsdem naturae atque essentiae esse; ipsosque abbreviatores ubicumque eisdem modis ac formis et clausulis, in omnibus et per omnia, quibus servientes et inhabitantes, ac descriptos et exceptuatos esse et censeri debere perpetuo declaramus.

§ 8. Quodque abbreviatores ipsi et eo-Expectativarum rum quilibet gratias expectativas ad tres gratiis donan-collationes per eos ubilibet, etiam extra eorum nationem, eligendas et totidem beneficia, ac etiam ad praestimonia, praestimoniales portiones vel simplicia beneficia, cuiuscumque annui valoris illorum fructus, redditus et proventus existant, etiam si beneficia ipsa parochiales ecclesiae, vel earum perpetuae vicariae ac canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes vel officia, etiam curata et electiva in cathedralibus, etiam metropolitanis, vel collegiatis ecclesiis, seu dignius quam ut praefertur qualificata fuerint; dummodo inter illa ultra duo curata, seu alias invicem incompatibilia ac dignitates maiores et principales non existant, quotiens illa per nos et successores praedictos concedi contigerit, eo ipso, absque alia signatura desuper obtinenda, habere, ac literas apostolicas desuper expedire seu expediri facere possint, ac processus desuper formulari et haberi possint; ac processus pro tempore habiti huiusmodi, sub quacumque data decernantur, de prima expeditione vere et non ficte decreti esse censeantur. Ipsi abbreviatores et eorum singuli, tam gratiarum expectativarum quam |

illarum mutationum, collationum, extensionum et revalidationum, eis per nos et successores praefatos pro tempore concessarum vigore, unum ex beneficiis huiusmodi, etiam, ut praefertur, qualificatum, etiam si illud in mentibus ordinariis collatoribus vel aliis, per constitutiones nostras aut successorum eorumdem, seu literas alternativas, privilegia vel indulta quaecumque, aut alias, quovis modo, etiam cum declaratione et decreto, quod vim statuti et pacti perpetui et contractus stipulati habeant, aliisque etiam derogatoriarum derogatoriis, quantumcumque fortissimis et efficacissimis clausulis irritantibusque decretis, a nobis successoribusque praedictis pro tempore concessis, vacare contigerit; ipsumque beneficium ex quavis causa, etiam de necessitate exprimenda et alias qualitercumque, praeterquam ratione vacationis illius apud Sedem praedictam, aut maioritatis vel principalitatis, seu nostrae vel alicuius S. R. E. huiusmodi cardinalis viventis, in dicta Curia praesentis et cuius consensus de necessitate ante omnia requirendus foret, familiaritatis, continuae commensalitatis generaliter reservatum, aut ex generali reservatione affectum, dummodo illius fructus, redditus et proventus quatringentorum ducatorum auri de Camera, secundum communem extimationem, valorem annuum non excedant, fuerint; necnon illud ac reliqua duo beneficia huiusmodi, per se vel procuratorem suum, etiam in genere acceptare et de illis sibi provideri; ac alias diligentias ad id quomodolibet requisitas et opportunas, etiam per se vel alios facere; et instrumenta in specie ex generalibus notis acceptationum et provisionum ac aliarum diligentiarum praedictarum extrahi facere et obtinere; ac notarii desuper sic in genere rogati instrumenta in specie ex suis notis generalibus desuper receptis, ad instantiam abbreviatorum eorumdem, extrahere et publicare respective libere et l'cite possint et valeant, statuimus et ordinamus.

An. C. 1515

perioritate eis conceditur :

§ 9. Ac ipsos abbreviatores et corum Exemp. a quo- singulos, quoad vixerint, eorumque famirisdictio, et su- liares, vicarios et officiales, necnon clericos, subditos quosvis, ac beneficia et bona quaecumque ad eos in totum vel in partem aut alias quomodolibet spectantia, ac in omnibus et singulis, et in quibus, nec non prout dictos scriptores exemimus et liberavimus, ac scriptores ipsi exempti et liberi quomodolibet existunt, eximimus et liberamus, ac exemptos et liberos nec non nobis et successoribus nostris huiusmodi immediate subjectos esse declaramus. Ac quibusvis personis, etiam si ordinaria, delegata vel mixta, ac parochiali, archiepiscopali, episcopali, imperiali, regali, reginali et alia quavis ecclesiastica vel mundana auctoritate, dignitate et excellentia praefulgeant et fungantur, sub excommunicationis latae sententiae et privationis omnium et singulorum ecclesiarum, monasteriorum, prioratuum et aliorum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, ac regnorum, dominiorum, terrarum et bonorum, quae a Romana et quibusvis aliis ecclesiis, monasteriis et locis ecclesiasticis aut piis, in titulum vel commendam seu feudum, vicariatum vel alias quomodolibet obtinent et in posterum obtinebunt, poenis, quas contrafacientes, eisque ad haec auxilium, consilium vel lavorem quomodolibet praestantes incurrere; ipsaque beneficia aliis libere posse conferri, et bona concedi volumus eo ipso, ne ipsos abbreviatores et alios, quorum favorem praesentes quomodolibet concernunt, vel eorum aliquem modo aliquo molestare, inquietare aut perturbare; nec aliquid intentare contra earumdem praesentium tenorem praesumant, aut aliquis eorum praesumat, districtius inhibemus.

§ 10. Quodque omnes et singuli ab-Doctores no-tariosq. crean- breviatores praefati, similiter quoad vixedi, et bastardos rint, in utroque vel altero iurium, ac in legitimandi auctoritas datur; artibus, medicina theologiaque promovere, |

ac notarios huiusmodi investire; ac illegitimos et ex quovis illicito coitu, tam simpliciter quam mixtim procreatos, viventibus seu defunctis eorum parentibus, ad pristina naturae iura penitus et omnino restituere, necnon quascumque personas, in literis per nos desuper, sub dat. videlicet kal. maii, pontif. nostri anno 11 dietis scriptoribus concessis comprehensas; ipsisque promovendis iuramenta, per eos de non recipiendis gradibus extra universitates in quibus studuerunt praestita, relaxare; eosque ad iuramentorum eorumdem observantiam non teneri decernere; necnon eis, ut omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, exceptionibus, antelationibus, commoditatibus, favoribus, libertatibus et gratiis, quibus, si in dictis universitatibus, iuxta eorum statuta et consuetudines, gradus huiusmodi suscepissent, uti, frui et gaudere possint et debeant, concedere.

§ 11. Ac unus ex familiaribus singu- Familiaris ablorum eorumdem abbreviatorum ensem per breviat. arma per gestare potest; Urbem, ad patroni sui libitum, deferre libere et licite valeat.

§ 12. Omniaque et singula, in eis ac Indultis scriexemptionis, liberationis et subiectionis ptorum apostopraedictarum, necnon quibusvis aliis literis quoad expediapostolicis scriptorum eorumdem, eo quod tiones literarum apostolicar. et scriptores existunt, honorem, exemptio- beneficior. asnem, præeminentiam, praerogativam, com-dent. modum, favorem vel utilitatem guomodolibet concernentibus, a nobis et quibusvis aliis Roman. Pontificibus, prædecessoribus et successoribus nostris, ac Sede huiusmodi pro tempore emanatis contenta, illarum omnium et singularum totos tenores praesentibus pro sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, eisdem abbreviatoribus et eorum singulis, iuxta omnium et singulorum literarum earumdem continentiam et tenorem; ac ut, absque aliqua alia signatura desuper obtinenda, omnes et singuli abbreviatores huiusmodi, nulla signatura aut compositione seu quavis re alia desuper requisita, sed pro eorum libito libere, super omnibus et

656

singulis hic contentis simul vel seorsum, etiam super corum quolibet; necnon tot et tales, quot et quales, et prout scriptores ipsi, eo quod scriptores existunt, possunt et in futurum poterunt quomodolibet expedire, ac pro eis confici facere literas apostolicas, cum omnibus et singulis clausulis et aliis in eis contentis de verbo ad verbum, scriptoris in abbreviatoris, ac nomine et cognomine dictorum, et qualitatibus personarum, quae mutanda fuerint, dumtaxat mutatis, expedire et confici facere libere et licite possint et valeant concedimus. Ac omnibus et singulis, ad quos literarum apostolicarum expeditio quomodolibet spectat et spectare poterit, ut illas, quotiens desuper per aliquem ex ipsis abbreviatoribus requisiti fuerint, absque mora aut excusatione aliqua, totaliter expedire debeant et expediant sub dictis poenis mandamus. Necnon ut etiam omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, praerogativis, exemptionibus, exceptionibus, indultis, favoribus et gratiis quovis modo nuncupentur, quibus dicti scriptores, eo quod scriptores existunt, quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, ipsos abbreviatores et eorum singulos pariformiter, aeque, principaliter et absque ulla penitus differentia, diversitate aut fictione, uti, potiri et gaudere (sine tamen eorumdem scriptorum praeiudicio), quoad illos de minori; quoad alios vero de maiori parco abbreviatores, non minus eis, quam dictis scriptoribus, per praesentes et alias quascumque literas nostras, quoadantelationum praerogativas, concessum fuisse, aut concedere noluisse, vel concedere; sed privilegia et antelationum praerogativas per Rom. Pont. praedecessores nostros, tam abbreviatoribus de maiori parco quam scriptoribus huiusmodi, eorumque collegiis hactenus concessis, eis hinc inde salva fore, illasque per easdem singulas literas nostras, eisque minime derogatum fuisse aut esse decernimus et declaramus. Ac

ubicumque scriptores ipsos quomodolibet excipi contigerit, etiam dictos abbreviatores exceptuatos esse. Necnon eorumdem abbreviatorum, quibus qui praemissis, quoad assecutionem beneficiorum ecclesiasticorum, in propriis personis gaudere non poterunt seu noluerint singuli ad singulas, seu unum ad duas vel omnes tres collationes praedictas ecclesiarum vel dictorum, quem vel quos maluerint, loco sui nominare; et sic nominatos pro tempore, omnibus et singulis antelationum praerogativis et gratiis, quibus in assecutione beneficiorum huinsmodi, si abbreviatores actu essent, gaudere possent, gaudere in omnibus et per omnia perinde ac si abbreviatores etiam scriptores et nominati huiusmodi abbreviatores literarum apostolicarum huiusmodi essentialiter et vere, omni fictione semota, essent, libere et licite valere atque debere.

§ 13. Necnon praemissa omnia et singula vim praecisae obligationis et stipulati contractus hinc inde obligatorii et omnino irrevocabilis, inter nos et successores nostros et Sedem huiusmodi, ac abbreviatores ipsos initi et facti, ad cuius observantiam, nos successoresque nostros huiusmodi obligatos testamur semper habere. Ac sub nullis revocationibus, cassationibus, annullationibus, suspensionibus, modificationibus aut limitationibus, sub quibusvis verborum formis et clausulis, quantumcumque efficacissimis et insolitis, a nobis et successoribus nostris et Sede huiusmodi pro tempore quomodolibet emanatis, nisi de eorumdem abbreviatorum consensu et concistorialiter editae fuerint, et in eis nomina et cognomina, gradus et qualitates, ac beneficia et officia omnium et singulorum tunc existentium abbreviatorum actualiter et individualiter et nominatim sint scripta, comprehendi; nec dissuetudine seu inobservantia quavis vel aliter aboleri, tolli, minui aut abrogari, seu eis in aliquo derogari posse neque debere; et quotiens ea revocari et annullari, aut eis in aliquo, etiam quantumcumque minimo, derogari

Clausulae praeservativ**a**  contingat, totiens ea in pristinum, et eum in quo de praesenti existunt et ante revocationem et derogationem huiusmodi existebant, statum plenarie et absque ullis diminutione aut defectu, reposita, restituta atque reintegrata, prout nos harum serie reponimus, restituimus et plenarie reintegramus, esse. Ac praemissa omnia et singula ex nunc, nulla probatione morae utentium vel alias introducta, seu publicatione et promulgatione, aut re aliqua alia desuper requisita aut expectata, plenum effectum sortita esse.

Clausula sublata -etc.

§ 14. Ac omnes et singulos, quos concernunt, ad horum observantiam omnino obligare, et non aliter quam secundum præsentibus contenta, omnia et singula per quoscumque, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac sacri Palatii Apostolici causarum auditores et alios, tam ordinaria quam delegata et mixta auctoritate fungentes, iudices et personas, sub excommunicationis sententia per contravenientes eo ipso incurrenda, ullo umquam tempore cognosci, iudicari et decidi debere, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi, cognoscendi, decidendi et interpretandi facultate. Necnon irritum et inane quicquid secus super praemissis seu corum aliquo a quoquam, quavis auctoritate, etiam per nos, scienter velignoranter contigerit attentari, decernimus ac statuimus et ordinamus.

putatio et auctoritas.

§ 15. Et nihilominus universis et sin-Executorum de- gulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, eorumque vicariis et officialibus, et aliis quibusvis personis in dignitate ecclesiastica constitutis, ac canonicis cathedralium, etiam metropolitan. ecclesiarum, ubilibet existentibus praesentium tenore mandamus quatenus ipsi et eorum quilibet, per se vel alium seu alios, etiam si sint extra loca, in quibus deputati fuerint, eisdem abbreviatoribus, quoad vixerint, et per eos nominatis, necnon eorum familiaribus, vicariis, officialibus ac clericis subditis huiusmodi et eorum singulis, in praemissis, quotiens per eos seu pro eorum

parte fuerint quomodolibet requisiti, efficacis defensionis praesidio assistentes, non permittant eos contra praesentium tenorem quomodolibet molestari, inquietari aut perturbari. Ac quibus eis videbitur, etiam sub censuris et poenis quibusvis, inhibeant, et citandos citent, ac causas super contentis praesidentibus (1) pro tempore occurrentes, cum suis annexis, connexis, dependentiis, incidentiis et emergentiis, audiant, decidant et fine debito terminent et exequantur, facientes quod decreverint firmiter observari. Contradictores quoslibet, quos, etiam si dignitate et excellentia praemissis praefulgeant ac fungantur, excommunicationis sententiam eo ipso incurrisse decernimus, etiam per declarationem incursus huiusmodi et aliarum sententiarum et poenarum, ac alia iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, quotiens et quando eis videbitur, auxilio brachii saecularis. Et nihilominus, legitimis super eis habendis servatis processibus, contra illos, quos censuras et pœnas huiusmodi incurrisse eis constiterit, eas, totiens quotiens opus fuerit, iteratis vicibus aggravare procurent. Ceterum, si per summariam super iis per eos habendam informationem eis constiterit quod ad loca, in quibus contradictores, molestatores, perturbatores seu inquietatores huiusmodi existunt, pro monitionibus de ipsis faciendis, tutus non pateat accessus vel eorum copia commode haberi non possit, nos eis citationes et monitiones quaslibet per edicta publica locis publicis affigenda et in partibus illis vicinis, de quibus sit verisimilis coniectura, quod ad eorumdem citatorum et monitorum notitiam pervenire valeat, faciendi plenam et liberam concedimus facultatem. Ac volumus et decernimus quod citationes et monitiones huiusmodi perinde ipsos monitos et citatos arctent, ac si eis personaliter insinuatae et intimatae fuissent.

§ 16. Et quia difficile foret praesentes et illarum vigore conficiendas literas ad Transumptorum

(1) Legimus in praesentibus (R. T.).

singula loca, in quibus de eis fides forsan facienda foret, deferre, etiam volumus et decernimus quod ipsarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius praelati vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae, aut Curiae ecclesiasticae munitis, in iudicio et alibi, ubicumque opus fuerit, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur eisdem originalibus literis, si forent exhibitae vel ostensae.

Clausulae derogatoriae.

§ 17. Non obstantibus de certo notariorum numero, etiam si ad eum deventum non sit, cui per hoc alias non intendimus derogare; ac quibusvis Cancellariae Apostolicae regulis, etiam circa privilegia, praerogativas et antelationes, editis et etiam per successores nostros huiusmodi edendis; necnon piae memoriae Bonifacii Papae octavi, illa praesertim, qua cavetur ne quis extra suam civitatem et dioec., nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diætam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne indices a Sede deputati praedicta, extra civitatem et dioec., in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et de duabus diactis in concilio generali edita; ac Innocentii quarti, Romanorum Pontificum etiam praedecessorum nostrorum, contra exemptos, quae incipit: Volentes, et quibusvis aliis apostolicis, necnon tam in provincialibus, quam synodalibus conciliis editis generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; ac legibus imperialibus et municipalibus; statutisque et consuetudinibus quarumcumque civitatum et locorum ac ecclesiarum, etiam cathedralium et metropolitan., ac monasteriorum, hospitalium, militiarum et aliorum locorum ecclesiasticorum et piorum, eorumque Ordinum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; necnon privilegiis, indultis et literis apostolicis, ac quibuscumque praerogativis, antelationibus, facultatibus aut

descriptionibus et gratiis a Sede praedicta in quorumcumque commodum, ac motu, scientia et potestate similibus et quibusvis aliis, ctiam totiens quotiens restitutoriis, reintegratoriis, derogatoriarum derogatoriis fortioribus, efficacioribus, efficacissimis et insolitis, ac cum plena facultate illas latissime extendendi clausulis, irritantibusque decretis, ac per viam legis, ordinationis ac statuti perpetui, ac pacti et stipulati etiam, ut praefertur, contractus; aliisque etiam longe efficacioribus viis, modis ac verborum formis et clausulis quomodolibet, et ex quibusvis etiam fidei catholicae, ac magis et quantum cumque piis, urgentissimis et efficacissimis causis emanatis et in futurum emanandis quomodolibet, quibus, etiam si in illis caveatur expresse quod illis nullatenus, etiam concistorialiter vel alias, in aliquo derogari possit, ac pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus, necnon certis nominibus, cognominibus et aliis individua ac de verbo ad verbum et litera ad literam, nullis signis aut characteribus vel aliis omissis, mentio et expressio habenda, aut exquisita et specialis forma servanda et insertio facienda foret, tenores ac omnia, quae exprimenda essent, huiusmodi praesentibus pro sufficienter ac de verbo ad verbum et eisdem modis, quibus exprimenda et inserenda forent, expressis et insertis habentes, hac vice dumtaxat, illas alias in suo robore permansuris, harum vigore specialiter et expresse derogamus; et quae ex ea parte, qua ipsis abbreviatoribus, praesentibus et futuris, aut alicui eorum in praemissis vel aliquo ex eis praeiudicent, aut praeiudicarent, seu aliquando in futurum quoquo modo praeiudicare possent vel videantur, omnino revocamus, cassamus et annullamus ac viribus vacuamus, nulliusque roboris vel momenti esse; ac quotiens aliquid praemissis in aliquo obiiciens, aut contrarium pro tempore emanare, apparere aut reperiri contigerit, totiens, absque signatura alia

desuper obtinenda, sub praesentium vel alterius, qua eisdem abbreviatoribus placuerit, data, literas apostolicas, in quibus eisdem contrariis et obstantibus latissime derogetur, et quicquid praemissis in nullo obstent faciendum fuerit, ctiam per omnes et singulos, ad quos id quomodolibet spectat et spectare poterit, siat, ad simplicem eorumdem abbreviatorum et eorum cuiuslibet instantiam et libitum, confici ac totaliter expediri posse atque debere declaramus; ac omnibus illis, quae in singulis scriptorum praedictorum favorem vel commodum concernentibus pro tempore literis expressum est et pro tempore fuerit non obstare, contrariis quibuscumque. Aut si omnibus et singulis praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum vel in posterum indulgeri contingat, quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca ad iudicium trahi, seu contra eos modo aliquo procedi non possit, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis, quorum cumque tenorum existant, per quæ, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus praesentium impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumcumque totis tenoribus de verbo ad verbum sit in nostris literis facienda mentio specialis.

dictarum gratia-

§ 18. Volumus autem quod, vigore unius Declaratio præ- gratiae expectativae, illiusque mutationis, collationis, revalidationis et extensionis ultra unum beneficium reservatum obtinere non possint. Quodque nominandi per scriptores vel abbreviatores huiusmodi, in assecutione beneficiorum, eisdem abbreviatoribus postponantur.

§ 19. Et quod quilibet ex abbreviato-Aliae gratiae. ribus praedictis ensem et alia arma per nobiles et milites deferri solita, etiam per Urbem, libere deferre, et tres per eum eligendas personas nobilitatis et militari titulo

decorare, ac nobiles et milites aureatos creare et facere, eisque insignia et arma in similibus dari solita dare atque concedere, ac eos numero et consortio aliorum nobilium et militum aureatorum favorabiliter aggregare, omniaque alia et singula in similibus fieri solita et opportuna facere, libere et licite possit et valeat etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo quintodecimo, decimoseptimo kal. augusti, pontific. nostri anno tertio.

Dat. die 16 iulii 1515, pontif. anno III.

## XVI.

Hospitalis B. Mariae de Populo et S. Iacobi in Augusta de Urbe erectio in archihospitale pauperum infirmorum incurabilium, cum privilegiorum elargitione.

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Confratres hospitalis B. Mariae de Populo et S. Iacobi in Augusta in Urbe statuerunt in eo de cetero recipi debere infirmos incurabiles, et ipsum hospitale denominari Hospitale incurabilium insirmorum. — 2. Eiusque regimen sit quatuor custodum et duodecim consiliariorum. — 3. Duo eligantur syndici ad videnda computa et alia ad officium syndicatus spectantia; — 4. Notarii etiam duo ad conscribenda quae ad hospitale spectant; — 5. Visitatoresque quatuor ad perquirendos et recipiendos infirmos incurabiles in dicto hospitali, et alios ad alia Urbis hospitalia transmittendos. — 6. Hic autem Pontifex, ad promovendum hoc pium hospitalis opus, — 7. Statuta praedicta approbat, et dic. hospitale erigit in archihospitale et caput omnium hospitalium similium; — 8. Syndicis et visitatoribus d. facultatem pauperes infirmos incurabiles per Urbem vagantes suscipiendi concedit; — 9. Exemptionem a datiis et gabellis hospitali elargitur; — 10. Privilegiaque aliorum Urbis hospitalium tribuit; — 11.

Facultatem omnibus clericis disponendi de bonis suis ad favorem hospitalis concedit; - 12. Indulgentiamque dat cuicumque aliquid hospitali donanti; — 13. Notariis mandat ut infra certum tempus officialibus hospitalis renuncient donationes et ultimas voluntates eius utilitatem concernentes; — 14. Confratribus dat facultatem eligendi confessorem, qui eos absolvat; — 15. Indulgentiamque eisdem concedit,

si decem ducatos archihospitali donaverint;

— 16. Et alias indulgentias hic enunciatas;

- 17. Indulgentias statis diebus hospitale

visitantibus, et eleemosynas subministran-

19. Declaratio quoad facultatem confesso-

tibus. — 18. Clausulae derogatoriae. -

# ris supradicti. — 20. Alia declaratio. Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Preomium.

Salvatoris nostri Domini Iesu Christi. qui nos ad pietatis cultum et caritatis zelum in pauperes, ceterasque miserabiles personas misericorditer exercendum, quotidianis per totum eius in hac vita progressum exemplis hortatus est, vices, licet immeriti, gerentes in terris, inter curas multiplices, quibus pro negociorum assidue occurrentium cumulo et varietate distrahimur, illam libenter amplectimur, per quam pauperum et aliarum miserabilium personarum, quas non solum rerum fatigat egestas, verum etiam incurabilium morborum calamitas devorat et humanis oculis reddit molestos, necessitatibus consulatur; et piis fidelium institutis, quae huic nostro desiderio inhaerere conspicimus, ut firma perpetuo et inconcussa permaneant, nostrae approbationis adiicimus firmitatem, utque votivos sortiantur effectus, opem et operam quantum nobis ex alto conceditur, impendimus efficaces; ipsosque et ceteros christifideles, ne sanctissimum opus rerum intermittatur penuria, ad conferendum sua illi caritativa suffragia, indulgentiis et remissionibus invitamus, aliasque desuper providemus, prout et temporum qualitatibus bene pensatis cognoscimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Accepimus siquidem quod nuper Confratres hosdilecti filii antiqui et moderni confratres riae de Populo confraternitatis hospitalis Beatae Mariae et S. Iacobi in Augusta in Urbe de Populo et S. Iacobi in Augusta de statuerunt in 60 Urbe, pie attendentes, ab aliquot citra annis, de cetero recipauperes infirmos variis morborum incu- mosincurab., et rabilium generibus infectos, de diversis denominari Hosmundi partibus in Urbem, communem fide- pitale incurabilium omnium patriam, ee in numero confluisse, ut tum hominum multitudine, tum morborum visui et odoratui molestorum fastidio, loca illis in ipsius Urbis hospitalibus, non sine difficultate paterent, quo fiebat ut dicti pauperes, morbo incurabili laborantes, per Urbem victum quaerentes tota die, etiam parvis curribus et vehiculis discurrere, seque et alios eis obiectos tædio et impedimento afficere; pluresque ex eis, nullo adiuti in corum vita regimine, in graviores morbos incidere, et omnium christifidelium auxilio destituti, praematuram mortem subire cogerentur; ac cupientes desuper de aliquo opportuno remedio provideri, statuerunt et ordinaverunt quod, ex nunc de cetero in perpetuum, dictum hospitale infirmorum incurabilium denominaretur, et in eo omnes et singuli utriusque sexus infirmi, quovis etiam gallico nuncupato (praeterquam epidimiae et leprae) morbo infecti, ad illud pro tempore confugientes vel alias ducti, reciperentur, alerentur et curarentur; et illis extantibus, nisi ipsius hospitalis facultates ad id evidenter suppeterent, alii infirmi curabiles ibi recipi non possent, cum pro talibus multa et locupleta essent in Urbe hospitalia. Et ne ex huiusmodi nova et necessaria dictorum incurabilium infirmorum receptione, aliquod dicto hospitali, circa celebrationem anniversariorum pro animabus defunctorum, ad quam dicta societas tunc tenebatur et pro tempore obligaretur, et aliorum piorum operum, per eosdem antiquos confratres exerceri solitorum praeiudicium inferretur, quod duorum proborum virorum de communi consensu dictorum antiquorum et moderno-

rum confratrum, et in eventum discordiae. tertii ad hoc eligendorum arbitrio, omnia et singula bona stabilia, quae dictum hospitale tunc possidebat, aestimarentur; et totum illud quod ex illis proveniebat annuatim, et quod, si terrae ad ipsum hospitale pertinentes, prout aliae illis contiguae locatae fuissent, provenisset, colligeretur in unam certam summam, quae tam ex praedictis, quam aliis quibusvis per dictum hospitale acquirendis bonis, annis singulis deduceretur, ex qua dicta pro tempore anniversaria in primis celebrarentur; et quod inde superesset, in maritagium pauperum honestarum puellarum in festo sancti Iacobi approbandarum converteretur; et quod omnia donanda, relinquenda et leganda, tam inter vivos quam ex causa mortis, dicto hospitali vel societati, pro anniversariis huiusmodi dumtaxat celebrandis, dictae summae accrescerent, et ad illam seu illius massam pertinerent.

men sit quatuor riorum.

spectantia;

- § 2. Necnon quod regimini et gubernio Einsque regi- dicti hospitalis custodes quatuor præescustod. et duo- sent annuatim deputandi, quorum duo esdecim consilia- sent Romani et duo forenses, adderenturque duodecim consiliarii, de quorum gremio dicti custodes eligerentur, quorum quidem consiliariorum sex essent Romani, et sex forenses. Et quod dicti quatuor custodes et duodecim consiliarii potestatem haberent omnia faciendi, quae tota societas facere posset, dummodo de alienatione loci dicti hospitalis et illius bonorum immobilium, praesentium et futurorum, absque ipsius societatis consensu, quovis quaesito colore, se nullatenus intromitterent.
- § 3. Praeterea duo syndici eligerentur Duo eligantur unus Romanus et alius forensis, qui comsyndici ad videnda computa puta et rationes dicti hospitalis viderent, et ana ad om- et alia facerent, quae ad syndicatus officium, iuxta dicti hospitalis antiqua statuta, spectabant.
- § 4. Et similiter duo notarii practici in Notaril etiam causis forensibus pertractandis, unus Robenda quae ad manus et alter forensis, qui ea, quae dicti hospitale spehospitalis utilitatem concernebant, fideliter ctant;

scriberent et adnotarent, et alia facerent, quae ad notariatus officium, iuxta eadem statuta, pertinebant.

- § 5. Ac demum quatuor probi viri, Visitatoresque visitatores dictorum insirmorum incura- quirendos et rebilium nuncupandi, deputarentur, duo Ro-cipiendos infirmani et duo forenses, qui, una cum dictis in dic. hospiduobus syndicis, a nobis super hoc fa- tali, et allos ad cultatem et auctoritatem habituri, omnes pitalia transmitet singulos pauperes infirmos, quocumque tendos. morbo laborantes, vagos per Urbem atque dispersos diligenter perquirerent; et curabiles ad hospitalia, in quibus infirmi curabiles recipi consueverint; incurabiles vero, etiam renitentes, ad dictum hospitale S. Iacobi duci, eosque in illis respective recipi; et in dicto hospitali S. Iacobi receptis, iuxta hospitalis facultates et receptorum qualitatem, necessaria ministrari facerent, prout in quodam publico instrumento desuper confecto dicitur plenius contineri.
- § 6. Nos igitur, pium et laudabile di- Hic autem Ponctorum confratrum propositum huiusmodi tifex, ad promoplurimum in Domino commendantes, et hospitalle opue, ut ex eo optati fructus proveniant intimo desiderantes affectu, considerantesque ad hospitalitatem huiusmodi tanto hominum numero, tot morborum generibus laboranti, congrue exhibendam, magna esse opus impensa; et propterea volentes eidem hospitali de Apostolicae Sedis peculio partem conferre, et alios ad piae memoriae aliquid Eius intuitu conferendum, a quo
- § 7. Motu proprio, non ad dictorum Statuta pradiconfratrum vel aliorum quorumvis pro eis cta approbat, et nobis super hoc oblatae petitionis instan- git in archibostiam, sed de nostra mera liberalitate et omnium hospiex certa scientia, statuta et ordinationes huiusmodi rata habentes et grata, auctoritate apostolica, tenore praesentium, hospitale praedictum in archibospitale caputque omnium hospitalium pauperum infirmorum incurabilium, ubilibet constitutorum et constituendorum, erigimus et

cuncta, quae possident, acceperunt, spi-

ritualibus donis invitare.

pitale et caput talium similium;

Bull. Rom. Vol. V.

instituimus, illique omnia et singula constructa et construenda incurabilium infirmorum huiusmodi hospitalia immediate subiicimus et facimus ab eo dependentia membra, sine tamen eorum praeiudicio.

§ 8. Ac syndicis et visitatoribus prae-Syndicis et vi- fatis, qui pro tempore fuerint, quoscumfacultatem pau- que pauperes infirmos utriusque sexus per peres infirmos Urbem vagantes, si curabili, ad sub imaincurabiles per Urbem vagan- gine Salvatoris vel Sancti Spiritus in Saxia, tes susciplendi aliave in quibus tales recipi solent; si concedit; vero incurabili morbo laborent, ad S. Iacobi hospitalia huiusmodi, etiam renitentes atque invitos, conduci, eosque in dictis hospitalibus recipi; et in dicto archihospitali receptis, iuxta illius facultates, necessaria ministrari faciendi, et alia omnia et singula, ad id quomodolibet opportuna,

§ 9. Et dictum archihospitale, in om-Exemptionem nibus et singulis suis bonis praesentibus bellis hospitali et suturis et rebus ad eius manutentionem et incrementum, ac pauperum, in co pro tempore degentium, victum et sustentationem necessariis et opportunis, ab omnibus datiis et gabellis, nunc et pro tempore impositis, prorsus eximimus et liberamus.

cultatem.

gerendi et exercendi, etiam per alium vel

alios, plenam et liberam concedimus fa-

§ 10. Et eidem archibospitali, quod Privilegiag. a- ipsum et ab eo dependentia membra, quillorum Urb.hos-pitalium tribuit; bus id per illius custodes et consiliarios, pro tempore existentes, specialiter concedetur dumtaxat, illorum ecclesiae seu cappellae, infirmi, confratres, ministri, servitores, familiares, res et bona quaecumque omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, gratiis, favoribus et indultis spiritualibus et temporalibus, in genere et in specie, sub imagine Salvatoris et Sancti Spiritus prædictis ac Sancti Iacobi in Compostella hospitalibus, eorumque confraternitatum confratribus, infirmis, ministris, servitoribus, familiaribus, rebus et bonis, apostolica aut quavis alia auctoritate concessis et pro tempore concedendis, non solum ad instar, sed acque, principaliter et absque ulla penitus differentia, perinde ac si eis a principio sigillatim concessà fuissent, utantur, potiantur et gaudeant, indulgemus.

§ 11. Et insuper, quod clerici, etiam facultatemomin sacris ordinibus constituti, abbates, nibus cler. disepiscopi, patriarchae et aliarum ecclesia- nis suis ad farum praelati, etiam S. R. E. cardinales, vorem hospitapossint de bonis per eos, etiam per ecclesias, monasteria et beneficia ecclesiastica acquisitis, tam inter vivos quam ex causa mortis et in eorum ultimis voluntatibus, quantum cumque eis placuerit, dicto archihospitali donare et legare vel etiam illud in omnibus eorum bonis huiusmodi seu eorum parte universalem haeredem instituere.

§ 12. Et quod quilibet christifidelis Indulgentiamutriusque sexus, in Urbe pro tempore re- que dat culcum- que allquid hossidens, qui in eius testamento vel alia pitali donanti; ultima voluntate de bonis suis aliquid, non tamen infra quinque ducatorum auri valorem, eidem archihospitali donaverit seu legaverit, plenariam omnium peccatorum

missionem consequatur.

§ 13. Teneanturque notarii et scribae Notariis mande donationibus vel legatis dicto archi- dat ut infra cerhospitali pro tempore faciendis, ac testa- ficialibus hospitalis renuncient mentis, codicillis vel aliis ultimis volun- donation. et ultatibus, archihospitalis et illius pauperum timas voluntahuiusmodi utilitatem quomodolibet con-tem concernencernentibus, pro tempore rogatis, infra 168; mensem post diem rogitus, si dispositio fuerit inter vivos; et si ex causa mortis, post diem obitus donantis, legantis vel testantis aut alias, ut praemittitur, disponentis immediate sequentem, legata, donata aut alias dispositiones huiusmodi, alicui ex eiusdem archihospitalis custodibus et consiliariis pro tempore existentibus fideliter nunciare. Alioquin, dicto mense elapso, excommunicationis latae sententiae, a qua nonnisi de custodum

suorum, de quibus corde contritus atque

ore confessus fuerit, indulgentiam et re-

et consiliariorum huiusmodi pro tempore existentium consensu, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi nequeant, et ab officio ac exercitio notariatus suspensionis poenam incurrant eo ipso; qui si, suspensione huiusmodi durante, in dicto exercitio quomodolibet se ingesserint, falsum committant: actus tamen, de quibus inter suspensionem camdem ignorantes rogabuntur, detrimentum aliquod propterea non substineant.

solvat;

§ 14. Liceatque singulis dicti archi-Confratrib. dat hospitalis confratribus, praesentibus et fufacultatem eli-gendi confesso, turis, aliquem presbyterum saecularem vel rem, qui cos ab- cuiusvis Ordinis regularem in suum eligere confessorem, qui, vita eis comite, corum confessionibus diligenter auditis, ab omnibus et singulis eorum peccatis, excessibus, criminibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiani si talia fuerint, propter quae Sedes Apostolica sit merito consulenda, videlicet Apostolicae Sedi reservatis (offensae ecclesiasticae libertatis, criminum haeresis, rebellionis aut conspirationis in personam vel statum Romani Pontificis seu Sedis praedictae, falsitatis literarum, supplicationum et commissionum apostolicarum, invasionis, depraedationis vel occupationis aut devastationis terrarum et maris eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, offensae personalis in episcopum vel alium praelatum, prohibitionis devolutionis causarum ad Romanam Curiam, delationis armorum et aliorum prohibitorum ad partes infidelium, dumtaxat exceptis), semel in vita; in aliis vero casibus, quoties fuerit opportunum, pro commissis debitam eis absolutionem impendat, et iniungat poenitentiam salutarem. Necnon vota quaecumque (ultramarino, liminum Apostolorum Petri et Pauli de Urbe ac eiusdem S. Iacobi in Compostella et S. Mariae de Loreto, Religionisque et castitatis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera comnium peccatorum, de quibus corde contriti atque ore confessi fuerint, semel in vita, et in mortis articulo quotiens illi occurrisse videbitur, etiam si mors tunc non sequatur.

§ 15. Illis autem ex eiusdem archi- Indulgentiamhospitalis confratribus pro tempore exi-que eisd. constentibus, qui dicto archihospitali decem ducatos archiducatos auri, vel eorum valorem, in pecunia verlat, vel aliis rebus, propter hoc specialiter donaverint, semel singulis annis plenariam remissionem, ipsis in sinceritate fidei, unitate dictae Romanae Ecclesiae ac obedientia et reverentia nostra et successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium persistentibus, eadem apostolica auctoritate concedere possit.

§ 16. Et quod iidem confratres, qui, Et alias indulquadragesimalibus et aliis totius anni tem- nunciatas; poribus, quibus nonnullae in dicta Urbe et extra illius muros consistentes ecclesias, pro stationibus consequendis, visitari solent, ecclesiam dicti archihospitalis devote visitaverint, et manus in dicti archihospitalis subsidium, quantumvis modice, porrexerint adjutrices, easdem indulgentias et peccatorum remissiones consequantur, quas consequerentur si dictas stationarias ecclesias personaliter visitarent, auctoritate apostolica et tenore praemissis, statuimus et ordinamus.

§ 17. Praeterea, ut archihospitale et Indulgen. staillius ecclesia congruis frequentetur ho-tis diebus hos-pitale visitanti. noribus, et infirmi in eodem archihospi- bus et eleemotali pro tempore recepti, charitativis fide-strantibus. lium visitatione et consolatione recreentur; fidelesque ipsi ad hoc eo libentius se conferant, et erga dictum archihospitale et illius pauperes infirmos largius suae liberalitatis dona diffundant, quo exinde pro temporalibus bonis, quae erogaverint, aeternae vitae praemia se noverint adipisci, de omnipotentis Dei misericordia ac eorumdem Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et sinmutare; idemque vel alius confessor om- | gulis utriusque sexus christifidelibus, qui

archihospitale seu illius ecclesiam praedictam, diebus sabbati, tertiae partis iniunctarum eis poenitentiarum; et qui in eiusdem S. Iacobi et Conceptionis gloriosissimae Dei Genitricis Mariae festivitatibus et earum qualibet, a primis vesperis usque ad occasum solis singularum festivitatum earumdem, annuatim devote visitaverint, et pro dictorum archihospitalis et illius pauperum subsidio, alimonia et sustentatione, prout sua cuique conscientia dictaverit, manus porrexerint adjutrices, quotiens id fecerint, totiens plenariam omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti atque ore confessi fuerint, indulgentiam et remissionem in Domino elargimur.

rogatorias.

§ 18. Non obstantibus constitutionibus Clausulas de- et ordinationibus apostolicis, ac fundatione dicti archihospitalis, etiam si laicorum sit, ac aliis statutis et consuetudinibus archihospitalis et confraternitatis eiusdem, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 19. Volumus autem quod confessor, Declaratio quo- quem quilibet dictorum confratrum dufessoris supra- xerit eligendum, de his, de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, eam sibi per se, si supervixerit, vel alios, si forte de hac vita transierit, faciendam iniungat, quam ipse vel illi facere omnino teneantur.

§ 20. Et ne, quod absit, propter huius-Alla deslaratio, modi facultatem eligendi confessorem, reddatur quisque proclivior ad illicita in posterum committenda, quod illi ex eisdem confratribus, qui a sinceritate fidei, unitate dictae Romanae Ecclesiae ac obedientia et devotione nostra vel successorum praedictorum destiterint, aut, ex confidentia concessionis vel remissionis huiusmodi, aliqua forsan commiserint, de concessis et remissis praedictis, quoad illa, praesentes literae nullatenus suffragentur.

Nulli ergo omnino hominum ecc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimoquinto, xiv kalend. augusti, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 19 iulii 1515, pontif. anno 111.

Subsequitur alia privilegiorum concessio.

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Summaria enarratio contentorum in praeinserta constitutione. — 2. Hospitalis confratres apud Pontificem conquesti sunt de molestiis eis eorumque servitoribus etc. illatis in eorum personis et hospitalis bonis; — 3. Supplicaruntque pro opportuna desuper provisione. — 4. Hic ideo Pontifex omnes a iurisdictione, correctione et visitatione quorumcumque praelatorum eximit, et Sedi Apostolicae immediate subjicit; — 5. Confratribus bona hospitalis et membrorum, in evidentem utilitatem, permutandi etc. facultatem concedit; — 6. Executores huius bullae et defensores horum privilegiorum deputat; -7. Contrariis omnibus derogat; — 8. Facultates conservatorum ampliat; — 9. Transumptis credi lubet.

# Leo episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

versalis Ecclesiae regimini, gregique dominico praesidentes, inter varias curasque multiplices et solicitudines, quae ex ministerio pastoralis officii nobis incumbunt, illam totis affectibus et desideriis libenter amplectimur, per quam Christi pauperibus et egenis, miserabilibusque personis, in quibus Redemptor noster summi Patris Unigenitus Iesus Christus se praesentare dignatus est, inopiae et indigentiae subvenitur; et ut singula pia loca, praesertim hospitale Sancti Iacobi in Augusta de Urbe, nuper per nos in archihospitale erectum et institutum, a quibusvis iniuriis, molestiis et violentiis, ac perversorum conatibus conserventur, et iuxta cordis nostri affectionem feliciter gubernentur,

partes nostras, quantum ex alto permitti-

tur, impendimus efficaces.

De supernae dispositionis arbitrio, uni- Promutum.

§ 1. Dudum siquidem, ex certis pernesummaria e- cessariis causis, motu proprio et ex certa torum in præin- scientia, hospitale Sancti Iacobi in Augusta serta constitu- de Urbe in archihospitale et caput omnium hospitalium pauperum infirmorum incurabilium, ubilibet constructorum et construendorum, ereximus et instituimus, et illi omnia et singula instituta incurabilium infirmorum huiusmodi hospitalia immediate, sine tamen illorum praeiudicio, subiecimus; et eidem archihospitali et illius membris, eorumque confratribus, tunc et pro tempore existentibus, et in ipsis degentibus personis, eorumque singulis nonnullas indulgentias et peccatorum remissiones elargiti sumus, prout in nostris dein confectis literis plenius continetur.

§ 2. Cum autem eorumdem confratrum Hospitalis con- archihospitalis huiusmodi conquestione peruncem conque- ceperimus quod nonnulli archiepiscopi, sti sunt, de mo- episcopi aliique ecclesiarum praelati et rumque servi- clerici et ecclesiasticae personae, tam retoribus etc. il- ligiosi, quam saeculares, necnon duces, personis et hos- marchiones, comites, barones, nobiles, milites et laici, communia civitatum, universitatum, oppidorum, castrorum, villarum et aliorum locorum et aliae singulares personae nonnullarum civitatum, dioecesum et partium diversarum occuparunt et occupari fecerunt castra, villas et alia loca, terras, domos et possessiones, iura, iurisdictiones, necnon fructus, redditus et proventus beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, ad archihospitale et membra huiusmodi, illorumque servitores et alias saeculares et quorumvis etiam Mendicantium Ordinum regulares personas et in illis pro tempore degentes spectantia et pertinentia, et ea detinent occupata, seu ea detinentibus praestant auxilium, consilium et favorem; nonnulli etiam civitatum et dioecesum ac partium praedictarum, qui nomen Domini in vanum recipere non formidant, eisdem archihospitali, membris, servitoribus et aliis personis huiusmodi, super praedictis castris,

villis et locis aliisque terris, domibus, possessionibus, iurisdictionibus, fructibus, redditibus, censibus et proventibus eorumdem, ac bonis mobilibus et immobilibus, spiritualibus et temporalibus, aliisque rebus ad archihospitale, membra, servitores et alias personas in archihospitale et membris degentes huiusmodi, pro tempore spectantibus, multiplices molestias et iniurias inferunt et iacturas.

§ 3. Quare confratres praedicti nobis supplicaruntq. supplicarunt ut, cum eisdem ac dictorum pro opportuna desuper provimembrorum, praesentium et futurorum sione. confratribus, syndicis, custodibus, servitoribus et personis valde reddatur difficile pro singulis querelis ad Sedem Apostolicam habere recursum, providere eis super hoc paterna diligentia curaremus.

§ 4. Nos igitur adversus occupatores, Hic ideo Pon-ct iniuriatores huiusmodi, illo volentes rectione et vieisdem archihospitali, membris et personis statione quoin eis degentibus ac servitoribus remedio latorum eximit, et Sedi Apostosubvenire, per quod ipsorum compescatur licae immediatemeritas, et aliis aditus similia commit-te sublicit; tendi praecludatur, confratres, syndicos, custodes, servitores ac personas huiusmodi, et eorum singulos, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, archihospitale, membra et in eis degentes personas, durante servitio, et actu in archihospitale et membris praedictis deservientes huiusmodi, praesentes et futuros, ac eorum singulos, ipsorumque et cuiuslibet ipsorum beneficia ecclesiastica, etiam si canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes vel officia in cathedralibus, etiam metropolitanis, aut collegiatis, et dignitates ipsae in cathedralibus, etiam metropolitanis, post ponti-

ficales maiores, aut collegiatis ecclesiis huiusmodi principales fuerint, per eosdem servitores et personas in titulum vel commendam aut alias nunc et pro tempore obtenta, ac res et bona quaecumque mobilia et immobilia, praesentia et futura, ab omni iure quarumcumque parochialium ecclesiarum, infra quarum limites existunt, seu quarum parochiani pro tempore extiterint, iurisdictione, dominio, potestate, visitatione et correctione patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum et aliorum ordinariorum eorumque officialium, vicariorum, commissariorum et aliorum quorumcumque, etiam apostolicorum iudicum et delegatorum, tam ecclesiasticorum, quam saecularium, etiam si mixtim ordinarii et delegati et alias qualitercumque qualificati fuerint, eximimus et totaliter liberamus, et sub B. Petri patrocinio, ac nostra et Sedis Apostolicae projectione suscipimus, ac nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti immediate subiicimus. Ita quod patriarchae, archiepiscopi, ordinarii, officiales, vicarii, commissarii, rectores et iudices praedicti, praesentes et futuri, nullam iurisdictionem, superioritatem, auctoritatem, dominium, potestatem, visitationem aut correctionem in archihospitale, membra et personas ac, huiusmodi servitio durante, servitores, eorumque beneficia, res et bona huiusmodi, praesentia et futura, utpote prorsus exemptas et exempta, etiam ratione cuiuscumque delicti aut contractus seu rei de qua ageretur, ubicumque committatur delictum, ineatur contractus aut res ipsa consistat, exercere, seu excommunicationis, suspensionis et interdicti seu alias sententias, censuras et poenas ecclesiasticas promulgare nequeant.

§ 5. Ac confratribus archihospitalis et Confratrib. bo- membrorum huiusmodi, eorumdem archina hospitalis et membrorum bona mobilia et evidentom uti- immobilia, etiam loca Comperarum Sancti tandi etc. facul- Georgii Ianuen. nuncupata, praesentia et futura, pro quibuscumque aliis, mobilibus ctantium et pertinentium occupatores et

et immobilibus, quorumcumque valorum existant, cum quibuscumque personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, cuiuscumque qualitatis vel præeminentiae existentibus, ac ecclesiis, etiam cathedralibus, metropolitanis, parochialibus, hospitalibus vel aliis quibusvis piis locis permutare; seu bona archihospitalis et membrorum huiusmodi, cum praedictis et quibusvis aliis personis, etiam ecclesiasticis vel saecularibus, ac ecclesiis et locis praedictis, cum quibus archihospitalis et membrorum huiusmodi conditionem efficere potuerint meliorem, in emphyteusim perpetuam, et sub annuo canone sive censu, seu ad tempus vel alias, totiens quotiens opus fuerit, concedendi, et eorum pretia in fabricas et sustentationem pauperum achihospitalis et membrorum huiusmodi convertendi, liberam licentiam et facultatem concedimus.

§ 6. Quocirca, venerabilibus fratribus Executores hunostris, universis et singulis archiepiscopis, ius bullae et deepiscopis ac dilectis filiis abbatibus, prio- privilegior. deribus et aliis personis in dignitate ecclesiastica constitutis, ac cathedralium et metropolitan, ecclesiarum canonicis, necnon eorumdem archipresbyterorum, episcoporum officialibus seu vicariis in spiritualibus generalibus, ubilibet constitutis, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, etiam si sint extra loca, in quibus deputati fuerint conservatores et iudices, archihospitali, membris ac in illis degentibus personis et, huiusmodi durante servitio, servitoribus et eorum cuilibet, ac confratribus, syndicis et custodibus praefatis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes; ipsosque et eorum singulos, etiam contra quoscumque bonorum suorum, spiritualium et temporalium, ac archihospitale et membra, ac in illis degentes et servitores huiusmodi, illorumque beneficia praedicta, per eos nunc et pro tempore obtenta, tam ratione personarum suarum, quam alias legitime spe-

detentores, ac super eis iniurias inferentes et jacturas, perpetuo defendentes, faciant, auctoritate nostra, archihospitale, membra et personas ac, huiusmodidurante servitio, servitores exemptione et liberatione, et confratres, syndicos et custodes licentia et facultate huiusmodi ac aliis praemissis, pacifice frui et gaudere. Non permittentes, cos vel corum aliquem, per patriarchas, archiepiscopos, episcopos, ordinarios, illorumque officiales, vicarios, rectores, commissarios, ac etiam iudices ecclesiasticos et saeculares ac alios supradictos, etiam, ut praesertur, qualificatos, per communia civitatum, universitatum, oppidorum et aliorum locorum et quascumque alias personas huiusmodi, indebite molestari; vel eis super eisdem bonis gravamina seu damna ant iniurias irrogari, facturi ipsi archihospitali, membris ac personis et servitoribus, cum ab eis vel procuratoribus suis aut eorum altero fuerint requisiti, de praedictis et aliis personis quibuslibet super restitutione huiusmodi castrorum, villarum, terrarum et aliorum locorum, iurisdictionum, iurium et bonorum, mobilium et immobilium, reddituum et proventuum et aliorum quorumcumque bonorum, necnon de quibusvis molestiis, iniuriis et damnis, praesentibus et futuris, in illis videlicet, qui iudicialem requirunt indaginem, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, in aliis vero, prout qualitas negociorum exegerit, iustitiae complementum; occupatores seu detentores, praesumptores, molestatores et iniuriatores huiusmodi, necnon contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis extiterint, quandocumque et quotiescumque expediet, auctoritate nostra per censuram ecclesiaticam, appellatione postposita, compescendo, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis; et nihilominus, legitimis super his habendis servatis processibus, contra illos, quos censuras et poenas huiusmodi per eos pro tempore

latas incurrisse constiterit, illas, totiens quotiens opus fuerit, iteratis vicibus aggravare procurent.

§ 7. Non obstantibus fel. rec. Bonifacii Contrariis om-Papae VIII, qua cavetur ne quis extra nibus derogat; suam civitatem et dioecesim ad iudicium evocetur, nisi in certis exceptis casibus, et in illis non ultra unam diaetam a fine suae dioecesis; seu ne iudices et conservatores a Sede deputati praedicta, extra civitatem et dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere, aut aliquos ultra unam diactam a fine dioecesis eorumdem trahere praesumant; et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo non ultra quatuor diaetas aliquis a fine suae dioecesis, vigore praesentium, non trahatur; seu quod de aliis quam de manifestis iniuriis et violentiis et aliis, quae iudicialem requirunt indaginem, poenis in eos, si quas egerint, et in id procurantes adiectis, conservatores se nullatenus intromittant; et Innocentii quarti conta exemptos, Volentes, ac Pauli secundi, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, Ambitiosae cupiditatis incipientibus, quam aliis quibuscumque, a praedictis et quibusvis aliis Romanis Pontificibus, praedecessoribus nostris, quam, a iudicibus delegatis et conservatoribus, de personis ultra certum numerum ad iudicium non vocandis, et aliis editis constitutionibus et ordinationibus, quae eorumdem conservatorum per praesentes deputatorum possent, in hac parte, iurisdictioni aut potestati eiusque libero exercitio quomodolibet obviare; quodque dicti vicarii seu officiales ac canonici praedicti, per praesentes deputati, non sint de personis, quae in conservatores deputari non possint; privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis, etiam cum similibus conservatorum deputationibus, ac aliis conservatoriis, quibusvis personis ecclesiasticis, membris, hospitalibus seu aliis piis locis, sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, et aliis quantumcumque fortissimis et insolitis clausulis per nos et praedecessores ac successores nostros Romanos Pontifices et Sedem eamdem hactenus concessis et in posterum concedendis; quibus omnibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua exquisita forma ad haec servanda foret; et illis nullatenus, aut nonnisi de apostolicae potestatis plenitudine derogari possit; illorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus contrariis quibuscumque. Aut si patriarchis, archiepiscopis et aliis ordinariis, eorumque officialibus et vicariis, canonicis, et occupatoribus, detentoribus et iniuriatoribus praefatis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca ad iudicium evocari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi et eorum personis, locis et Ordinibus, militiis et nominibus propriis mentionem, et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam praesentibus non expressam vel totaliter non insertam, dictorum archiepiscoporum et aliorum conservatorum per praesentes deputatorum iurisdictionis expeditio in hac parte valeat quomodolibet impediri, et de qua cuiusque toto tenore de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis.

Transumptis credi iubet.

§ 8. Caeterum volumus, ac auctoritate Facultates conet tenore praedictis decernimus quod qui-pliat; libet conservatorum per praesentes deputatorum prosequi valeat articulum, etiam per alium inchoatum, quamvis idem inchoans nullo fuerit impedimento canonico praepeditus; quodque a data praesentium sit eisdem conservatoribus, per praesentes deputatis, et eorum cuilibet, in praemissis omnibus et eorum singulis, coeptis et non coeptis, praesentibus et futuris, et pro praedictis procedere, ac si praedicta omnia et singula coram eis coepta fuissent, et iurisdictio eorum et cuiuslibet eorum in praedictis omnibus et eorum singulis per praeventionem vel modum alium perpetuata legitime extitisset, constitutione praedicta super conservatoribus et alia quomodolibet in genere edita non obstante.

§ 9. Et quia difficile foret etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sextodecimo, 14 kalendas iulii, pontificatus nostri anno 1v.

Dat. die 18 iunii 1516, pontif. anno iv.

## XVII.

Contra offendentes aliquem ex S. R. E. cardinalibus vel eius domum invadentes, etiam tempore conclavis, aut bona eiusdem diripientes, eorumque complices et fautores.

## SUMMARIUM

Exordium. — Causa constitutionis. — 2. Innovatio constitutionis Honorii III et Bonifacii VIII. — 3. Extensio ad invadentes domos cardinal. — 4. Derogatio contrariorum. - Sanctio poenalis.

Leo episcopus servus servorum Del, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

Temerariorum quorumdam, qui S. R. E. praecipuas catholicae Ecclesiae co-

An. C. 1516

vari.

lumnas ea, qua convenit, reverentia observare contemnunt, et in eorum res et bona manus violentas, ausu sacrilego, inncere non verentur, effraenata libido nos admonet et inducit ut, ad eorum audaciam, antequam longius prorepat, comprimendam, ea, quae a praedecessoribus nostris in dictorum cardinalium dignitatis conservationem provida sunt consideratione statuta, pro illorum observantia firmiori, nostrae innovationis munimine roboremus, extendamus et ampliemus, prout temporum qualitas exigit, et tam eminenti in Ecclesia Dei dignitati conspicimus in Domino salubriter expedire.

tutionis.

- § 1. Sane, ab aliquibus citra tempori-Causa consti- bus, damnabilis quidam in Urbe inolevit abusus et licentia delinquendi; quo, dum, Apostolica Sede vacante, per card. in conclavi existentes de futuri Romani Pontificis electione tractatur, si qua de uno ex eisdem cardinalibus, quod in Pontificem sit electus, vox prodeat, etiam non vera, illius domum vulgus armis aggreditur, et super ea diripienda, cum ipsius card. conclave nondum egressi familiaribus eam custodientibus, vi contendit; et si, etiam effractis foribus aut pariete effosso, aditus pateat, in praedam omnium bonorum, quae ibi extant, hostiliter corruit, nisi armatorum praesidio defendatur; nonnullique quandoque reperiuntur ita temerarii et audaces, ut, aliis etiam temporibus, praetextu rixarum, domos cardinalium hostiliter et cum armis aggredi non verentur, in eisque morantes offendere, vulnerare, ex quibus cardinalatus honori, quibus sacrosancta militans Ecclesia tamquam purpureo tota decoratur amictu, non parum detrahitur, et eorum generatur contemptus, et homicidiorum et aliorum scandalorum occasio exhibetur.
  - § 2. Nos igitur, huiusmodi temerarios conatus debita volentes animadversione

reprimere, sacro approbante concilio, fel. Innovatio conrec. Honorii III et Bonifacii VIII, Roma- et Bonif. VIII, norum Pontificum praedecessorum nostrorum, contra aliquem dictae Ecclesiae card. hostiliter insequentes, et illis praesentia, consilio aut favore assistentes, eosve scienter receptantes aut defendentes, et eorum domos et aedes, ut supra, invadentes et eorum posteros et bona, editas constitutiones, auctoritate apostolica, tenore praesentium, innovamus. Decernentes eas ubique debere perpetuis futuris temporibus inviolabiliter obser-

- § 3. Et nihilominus constitutiones eas- Extensio ad indem, cum omnibus et singulis in eis con-cardinal. tentis censuris et poenis, ad omnes et singulas personas, cuiuscumque status, conditionis et excellentiae existentes, quae alicuius dictorum card. domum, tam tempore dicti conclavis, etiam si in Romanum tunc Pontificem sit electus, quam alias quandocumque et ex quacumque causa, armata manu invadentes, et in ea violenter, hostiliter aliquid diripientes, aut quempiam ex inibi existentibus vulnerantes, et eorum socios et qui id fieri mandaverint vel factum eorum nomine ratum habuerint, ac ipsis invasoribus consilium, in praemissis, vel favorem praestiterint, et defenderint, extendimus et ampliamus.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Sanctio poe-

Datum Romae in publica sessione, in Lateranen, sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sextodecimo, xvII kalendas aprilis, pontificatus nostri anno ıv (1).

Dat. die 16 martii 1516, pont. anno IV.

(1) A die electionis computando (R. T.).

ius Pontificis ad

salubria.

## XVIII.

Confirmatio sacri et OEcumenici Concilii Lateranensis quinti, et indictio expeditionis contra infideles (1).

## SUMMARIUM

Vigilantia huius Pont. ad multa egregia et salubria. — 1. Iulius II convocavit concilium Lateranense, quo durante, decessit. — 2. Pont. iste tunc creatus fuit, et concilium prosequi mandavit; — 3. Et venientibus ad concilium salvum conductum dedit. — 4. Concilium fuit principaliter congregatum ex tribus causis, videlicet: pro concordia princip. christianorum; pro reformatione Curiae; pro abrogatione Pragmaticae sanctionis. — 5. Imperator et reges concilio consenserunt, — 6. Conciliabulumque Pisanum damnatum fuit. — 7. Concilium Lateranense absolutum fuit. - 8. Pax et concordia inter principes christianos conclusa fuit. — 9. Hic Pontifex dictum concilium Lateranen. confirmat; — 10. Executores illius deputat; — 11. Expeditionem contra Turcas indicit; — 12. Hortatur principes ad observantiam pacis et defensionem fidei; — 13. Praelatos, qui concilio interfuerunt, dimittit. - Sanctio poenalis.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

Constituti, iuxta verbum prophetae, me-Vigilantia hu- ritis licet imparibus, super gentes et remulta egregia et gna, officii nostri debitum decenter exequimur, cum universi Status ecclesiastici ac universalis Ecclesiae, eorumque negotiorum reformationem per nos utiliter factam innovamus, et pro illius inviolabili observatione opportuna remedia adhibere, ecclesiis et cathedralibus ac etiam metropolitanis, ne diutius suis pastoribus careant, providere cogitamus; ac ad illa curis assiduis vigilamus et operibus intendimus indefessis, per quae dominicum gregem, curae nostrae commissum, in conspectu

> (1) Concilium istud ex urgentissimis causis indixit Iulius II, ut sup. in eius Const. xxxIII, Sacrosanciae, pag. 500.

divinae Maiestatis acceptum et obsequentem reddere valeamus: Turcas vero et infideles alios, tam in orientalibus quam in meridionalibus partibus consistentes, qui, veri luminis veraeque salutis iter pertinacissima mentium caligine contemnentes, vivificae cruci, in qua Salvator noster mortem ultro suscipere voluit, ut mortem nostram moriendo destrueret, ac vitam sacratissimae vitae suae ineffabili mysterio repararet, insidiantes, et hostes Deo odibiles ac christianae religionis persecutores acerrimos sese reddunt, reprimere; ac infestissimis crebrisque eorum insultibus, quibus in christianum sanguinem crudeliter debacchantur, non solum spiritualibus verum etiam temporalibus muniti praesidiis, possimus, auctore et fautore Domino, contraire.

§ 1. Sane, cum fel. rec. Iulius Papa II, Iulius II conpraedecessor noster, sacrum generale La-vocavit concilium Lateranenteranense concilium, de venerabilium se, quo duranfratrum suorum S. R. E. cardinalium, te, decessit. de quorum numero tunc eramus, consilio et assensu, laudabiliter, legitime et ex rationabilibus causis, Spiritu Sancto cooperante, convocasset, et in eo quinque sessiones tenuisset, ac sextam sessionem indixerit:

§ 2. Nos, quibus, etiam in minoribus Pontifer iste constitutis, insitum cordi desiderium sem- tunc creat. fuit, per fuerat generale concilium, utpote agri sequi mandavit; dominici culturam praecipuam, celebrari videndi, dicto Iulio praedecessore humanis rebus exempto, divina favente clementia, ad summi Apostolatus apicem assumpti, honesto utilique desiderio nostro debitum, ex iniuncto nobis curae pastoralis officio, accessisse conspicientes, rem hanc ardentiori voto et tota animi alacritate suscepimus; ac in dicta sessione illius prorogationem, ex tunc expressis et aliis causis nostrum et dictorum fratrum animum moventibus, de eorumdem fratrum consilio et assensu, ad certum tunc expressum tempus per nos factam, approbante eodem sacro Lateranensi concilio, appro-

bavimus; et concilium ipsum, usque ad perfectionem causarum, propter quas indictum extiterat, et praesertim ut inter principes et potentatus christianos, bellis atrocibus pacatis, hostilibusque armis depositis, universalis et firma pax componi valeret, pro qua, tamquam pro saluberrimo bono, intactum nihil relinquendo, conatus omnes nostros adhibere intendebamus. prosequi et fine debito terminare velle, nostrique incommutabilis animi et intentionis fore et esse declaravimus, ut his, quae ad Dei laudem Ecclesiaeque praefatae exaltationem et christifidelium concordiam pertinent, absolutis, sancta et pernecessaria expeditio contra catholicae fidei hostes fieri, feliciterque de illis, Altissimo favente, triumphari posset.

§ 3. Et ut ad tam perutile concilium Etvenientib. ad accedere debentes ab accessu huiusmodi conductum de nullatenus retraherentur, nullamque omnino causam praetendere possent, omnibus et singulis, ad celebrationem concilii per Iulium praedecessorem convocatis, et ad dictum concilium Lateranense venientibus, ipsorumque venientium servitoribus, ad concilium Lateran, ac Urbem huiusmodi veniendi et in ea libere commorandi salvum conductum, dicto sacro Lateranense approbante concilio, dedimus et concessimus; ac reges et principes hortati fuimus ut, pro Sedis Apostolicae reverentia, venientes huiusmodi non molestarent, sed eos libere venire permitterent.

christian.; pro

§ 4. Ac septimam sessionem indiximus, Concilium fuit in qua, cum nihil magis affectaremus quam principal. con-gregatum ex tri- ut causae utiles et necessariae, propter hus causis, vi-delicet: pro con- quas dictum concilium Lateran. indictum cordia princip. fuerat, ut desiderii nostri erat, ad finem reform. Curiae; debitum perducerentur, trium cardinalium pro abrogatione Pragmati. san- aliorumque praelatorum, qui causas huiusmodi et alias conciliares materias audirent et discuterent, auditaque et discussa in codem concilio referrent, particulares deputationes fecimus atque mandavimus, quarum quidem deputationum, una pacis universalis componendae inter reges ac saecularium et aliarum personarum mores, lutum fuit.

principes christianos, quae una ex principalioribus congreg. concilii praefati causa, fuerat, et schismatis extirpationis; altera generalis reformationis etiam Curiae; reliqua vero discussionis et abrogationis Pragmaticae sanctionis et rerum orthodoxam fidem concernentium, peculiarem curam haberent. Et cum unaquaeque deputation quamplura utilia et necessaria diligenter examinaverint et accurate nobis retulerint, ac per eos discussa et examinata in aliis quinque sessionibus successive per nos tentis, sacro approbante concilio, per nos favente Domino, absoluta et terminata fuerint, procul dubio cognoscimus, Deum ipsum, bonorum datorem, piis nostris et non nisi ad commune bonum tendentibus desideriis, pro sua immensa pietate et misericordia, plurimum favisse; ac nobis, ut quae mente nostra gessimus et circa quae plurimum laboravimus, videlicet ut concilium ipsum, causis, propter quas indictum fuerat, iuxta votum terminatis, feliciter claudi et absolvi posset, concessisse.

§ 5. Carissimus namque in Christo fi- Imperat. et relius noster Maximilianus, in imperatorem ges concil. conelectus Iulii praedecessoris praefati, nostro vero tempore clarae mem. Ludovicus Francorum et ceteri reges et principes christiani, summo cum omnium gaudio, Lateranensi concilio, in Spiritu Sancto legitime congregato, adhaeserunt.

- §6. Ac Pisanum conciliabulum, per quos- Conciliabulumdam nullam potestatem habentes indictum, que Pisan, dam-natum fuit. et per eumdem Julium prædecessorem damnatum, iuxta ipsius Iulii praedecessoris sententiam, pro damnato habuerunt, et schisma ex eis pullulare coeptum (quod semper, dum viguit, quam plurimas calamitates praelatis et aliis christifidelibus, ex diversis schismatum temporibus et aliis generalibus conciliis hactenus celebratis, attulisse constat) extinctum, ac universalis Ecclesiae pax et unio secuta extitit.
- § 7. Necnon tam ecclesiasticarum quam Concilium La-

652

quantum expedire visum fuit, reformati; et nonnullae causae ortodoxam fidem concernentes terminatae, ac nonnullae aliae materiae a dictis tribus deputationibus cardinalium et praelatorum diligenter examinatae et discussae, in dicto concilio solerti cura expeditae et terminatae fuerunt; nobisque per cardinales et praelatos deputationum huiusmodi pluries relatum fuit nulla negotia eis discutienda examinandaque remansisse, et, a pluribus mensibus citra, nulla prorsus de novo a quoquam ad eos prolata fuisse; episcoposque in partem solicitudinis ad curam gregis dominici nobiscum perferendam vocatos, ac alios praelatos in dicta Urbe, praeter sacrorum conciliorum consuetudinem, cum eorum et ecclesiarum suarum incommodo ac damno diutius permansisse.

conclusa fuit.

§ 8. Itaque ex praemissis omnibus, quae Pax et concor- per nos et dictas deputationes in ipso conpes christianos cilio expediri desiderabantur, sola regum et principum pax et animarum concordia restare videbatur, pro qua qualis mens nostra semper fuerit, quantumque omni studio nostro circa illam componendam laboraverimus, cunctis literas a nobis emanatas legentibus apertissime constare potest; novitque Deus ipse, qui summa est omnium rerum lux et veritas, quot precibus, quamve assiduis orationibus ab eo petere et implorare numquam destiterimus, ut christianum gregem, cuius custodiam nobis, licet immeritis, commisit, mutuo caritatis fervore accensum, ad firmam ac perpetuam pacem ineundam, pro sua clementia inducere dignaretur; et nihilominus tam nunciis nostris, quos apud Maximilianum imperatorem electum ac eosdem reges et principes habemus, quam literis eos multis et efficacissimis rationibus, praesertim si religioni christianae et catholicae fidei, in grave periculum acdiscrimen, propter tyranni Turcarum potentiam nuper dilatatam et auctam, deductae, ut par est, consulere et providere vellent, in Domino, cuius causa praecipue agitur, hortati fui-

mus; ac ex eorumdem nunciorum regumque et principum ipsorum literis percepimus exhortationes nostras tantae apud eosdem reges et principes auctoritatis et efficaciae fuisse, illorumque corda et animos adeo flexisse et commovisse, ut fere inter omnes pax, tamdiu a nobis pro reipublicae christianae universali bono desiderata, omnino conclusa fuerit, et si quid superest, propediem componendum (ipso Deo favente) speretur; quod mente animoque nostro subinde nobis revolventibus, exultat cor nostrum in Domino nostro Iesu Christo, ipsique super hoc gratias agimus omnium gratiarum largitori, quod ipsos ad optatam nobis concordiam induxerit; ac per omnes christifideles ea signa laetitiae, quae in similibus fieri consueverunt, et gratias Deo agendas, ipsumque Deum, ut pax conclusa perduret, rogandum esse censemus.

§ 9. Solum itaque superest ut sancta His Pontif. dicac pernecessaria contra infidelium rabiem tum concil. Lachristianum sanguinem sitientium expedi- mat; tio capiatur; necnon omnia et singula, quae in xi sessionibus, partim per nos, partim per Iulium praedecessorem huiusmodi hactenus tentis, gesta et facta, potiori pro cautela, approbentur et innoventur ac inviolabiliter observari mandentur. Habita igitur super his cum fratribus nostris et aliis praelatis matura deliberatione, sacro approbante concilio, omnia et singula in dictis x1 sessionibus gesta et facta, ac literas desuper editas, cum omnibus in eis contentis clausulis (exceptis quibusdam, quae certis personis, pro universalis Ecclesiae pace et unione, duximus concedenda, nection executorum in illis deputatione), apostolica auctoritate approbamus, illaque perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari debere decernimus atque mandamus.

§ 10. Et illorum executores, ad illa et Executores 11in eis contenta observari faciendum, in lius deputat; Romana Curia gubernatorem almae Urbis nostrae et vicarium nostrum pro tempore

existentes, ac Camerae Apostolicae generalem auditorem, qui personas sibi respective subjects ad id cogere et compellere valeant; extra vero eam, omnes et singulos locorum ordinarios deputamus. Inhibemus, sub excommunicationis latae sententiae poena, omnibus et singulis christifidelibus, ne in praesenti concilio gesta et facta, sine nostra et dictae Sedis licentia speciali, glossare aut interpretari praesumant.

contra Turcas indicit;

§ 11. Ac, fidei urgente nos zelo, dictam Expeditionem contra infideles expeditionem, per nos et dictum Iulium praedecessorem, dictis causis conciliaribus expeditis, totiens in dictis sessionibus propositam et promissam, et cum oratoribus regum et principum apud nos existen, pluries communicatam et discussam, piae mem. Nicolaum Papam V, etiam praedecessorem nostrum, qui, post Constantinopolitan. urbis calamitosum excidium, ad vindicandas Christi iniurias et infidelium furorem reprimendum, generalem contra eos expeditionem indixit, et quem solerti studio rec. me. Callistus, III ac Pius II, Rom. Pont. etiam praedecessores nostri, imitati fuerunt, imitantes, ad triennium proxime futurum, cum facultate per nos, una cum eisdem fratribus nostris, decimas fructuum ex ecclesiis et monasteriis ac aliis beneficiis in universo orbe consistentibus imponen. et exigen., ac omnia et singula alia, quae ad huiusmodi expeditionem necessaria sunt, et quae in similibus expeditionibus fieri consueverunt faciendi, sacro approbante concilio, sumendam, faciendam et prosequendam decernimus; et ut felicem sortiatur effectum, pias, humiles ac devotas ad omnipotentem Deum preces iugiter fundimus, idemque omnibus utriusque sexus christifidelibus faciendum mandamus.

§ 12. Eosdem Maximilianum in impe-Hortatur prin- ratorem electum ac reges, principes et vantiam paciset potentatus christianos, quorum virtutem defensionem fi- Deus excitare nos iubet, hortantes, ac per viscera misericordiae Dei nostri Iesu Chri- I

sti obsecrantes, perque tremendum eius iudicium obtestantes, ut ipsi memores se de ipsa Ecclesia Christi sanguine redempta, et per eos, etiam propriae vitae non parcendo, tuenda et conservanda, rationem reddituros esse, omnibus invicem posthabitis odiis, mutuisque dissentionibus ac simultatibus oblivioni perpetuae demandatis, ad defensionem christianae fidei, sicut proprio et necessario eorum incumbit officio, fortiter et potenter exurgant; et in tantae necessitatis articulo, prout eorum fuerint facultates, prompta auxilia praebere studeant; eosdem nihilominus paterno affectu monentes ac requirentes, ut, pro summi Dei et Apostolicae Sedis reverentia, pacem per eos initam, saltem dicta expeditione durante, inviolabiliter observare procurent, ne tantum bonum, quod, dextera Domini assistente, secuturum speramus et optamus, aliqua interveniente discordia et dissensione, valeat impediri.

§ 13. Et ne praelati ac alii ad prae- Praelatos, qui sens concilium, quod fere quinquennium concilio interduravit, laboribus et expensis ulterius fa- iii. tigentur, et ut corum ecclesias visitare et consolari possint, ac aliis certis rationabilibus et iustis causis, praesens concilium absolvimus, et benedictione Domini dimittimus, omnibusque et singulis in eo existen. ad propria remeandi, sacro eodem approbante concilio, licentiam concedimus; et ut ad propria, aliquibus spiritualibus muneribus refecti, cumulatiori gaudio remeare possint, illis eorumque familiaribus plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam semel in vita et in mortis articulo elargimur.

Nulli ergo etc.

Datum Romae in publica sessione, in Lateranensi sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae moxvi, xvii kal. aprilis, pontificatus nostri anno iv (1).

Dat. die 16 martii 1516, pont. anno IV.

(1) Vide notulam in praecedenti (R. T.).

Sanctio poe-

## XIX.

Facultas visitatorum congregationis monachorum Beatae Mariae Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, circa locationes et alienationes bonorum immobilium dictae congregationis in evidentem eius utilitatem (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Iulii II constitutio. — 2. Petitio congreg. — 3. Facultas unius visitatoris circa alienationem bonorum congregationis. — 4. Validatio alienationum ab eo fiendarum. — 5. Derogatio contrariorum.

Leo Papa X, dilectis filiis abbati generali et visitatoribus congregationis monacorum Beatae Mariae de Monte Oliveto, Ordinis Sancti Benedicti, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Ex debito pastoralis officii ad ea providere nos convenit, ut monasteriorum et aliorum regularium locorum utilitati et commoditati valeat provideri.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda-Iulii constitu- tionis Iulio Papae II, praedecessori notio. stro etc. (2).

§ 2. Cum autem, sicut exhibita nobis Petitio congre- nuper pro parte vestra petitio continebat, gationis. dictae congregationis visitatores, a multo tempore citra, esse consueverint sex praelati, quorum consilio et consensu generalis eiusdem dictae congregationis abbas pro tempore existens congregationem ipsam gubernat, et qui bini, saltem bis in anno, ad visitandum omnia et singula monasteria dictae congregationis mitti solent; et saepe contingat, sive propter multitudinem monasteriorum visitandorum, sive propter aliquorum ex eisdem visitatoribus adversam valetudinem aut alios

> (1) Haec facultas hactenus erat duorum praelatorum congregationis, ut sup. in Iulii II Const. xiv, Ex iniuncto, pag. 442. Institutionem vero, et statum ipsius congregationis indicavi tom. IV, in Constit. III Clem. VI, Solicitudinis, pag. 471. (2) Omittitur insertio huius Bullae, quae est superius, pag. 442.

> sinistros eventus, quod duo simul dicto-

rum visitatorum omnia monasteria huiusmodi incedendo visitare non possunt, sed multoties singuli ad visitandum mittantur; ordinaverintque praeterea quod, quando unus solus visitator mittitur, ipse, sic pro tempore missus, unum sacerdotem de gremio vestro sibi in socium assumere possit, qui, dicta visitatione durante, omni visitatoris auctoritate fungatur; et cum grave admodum et dispendiosum monasteriis, prioratibus et locis visitandis foret, si, ob unius visitatoris defectum, abbates seu priores aut alii, obtinendi licentiam vendendi seu alias alienandi, iuxta formam singularum literarum praedictarum, commoditate carerent, pro parte vestra nobis fuit humiliter supplicatum ut monasteriorum, prioratuum et aliorum congregationis huiusmodi locorum utilitati consulere, aliasque in praemissis opportune providere, de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur vos et singulares per- Facultas unius sonas ex vobis a quibusvis excommuni- visitatoris circa alienation. bocationis, suspensionis et interdicti aliisque norum congreecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existitis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, vobis, ut etiam unus ex dictis visitatoribos, qui solus fuerit ad visitandum pro tempore missus, una cum socio sacerdote, qui tamen praelatus ex dicta congregatione existat, per eum in convisitatorem pro tempore electo, in omnibus et singulis venditionibus et aliis alienationibus, per abbates, praelatos, priores et conventus huiusmodi, iuxta dictarum literarum continentiam, faciendis, consensum praestare, et licentiam vendendi et alias alienandi, ut praefertur, dictis abbatibus, praelatis, prioribus et conventibus respective, servata alias singularum literarum earumdem forma, concedere libere et licite valeant,

auctoritate apostolica, tenore praesentium, de specialis dono gratiae indulgemus.

nationum ab eo fiendarum.

§ 4. Decernentes et declarantes totum Validatio alio- id quod per visitatorem cum socio, sic per eum pro tempore electo, circa venditiones et alias alienationes huiusmodi actum et gestum fuerit, valere, plenamque roboris firmitatem obtinere, ac abbatibus, praelatis, prioribus et conventibus praefatis et cum eis contrahentibus suffragari debere in omnibus et per omnia, perinde ac si electus per nos et generale capitulum ipsius congregationis deputatus et missus visitator foret.

Derogatio contrariorum. S Non obstantibus praemissis etc. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimosexto, iv kalendas septembris, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 29 augusti 1516, pont. anno iv.

## XX.

Confirmatio et extensio iurisdictionis S. R. E. camerarii et magistrorum viarum almae Urbis, et declaratio circa appellationes ab eorum sententiis interponendas.

## SUMMARIUM

Exordium. — 1. Sixtus IV edidit constit. hic indicatam. — 2. Iulius II dictam constitutionem approbavit. - 3. Hic modo Pontifex innovat et confirmat constitutionem Sixti et Iulii; — 4. Confirmat constitutionem Alexandri VI, necnon iurisdictionem magistrorum extendit etiam ad bona locorum piorum; - 5. Praeventionem permittit inter aedificare volentes. — 6. Habitare non relevat, post requisitionem volentium aedificare. — 7. Extendit bullam Sixti IV etiam extra Urbem. — 8. Clausulæ derogatoriae.

## Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter curas multiplices, quae, pro pastorali officio laudabiliter exequendo, no-Exordium.

bis incumbunt, illam libenter amplectimur, per quam Romanae urbis, in qua apostolorum Princeps sibi et suis in Christi vicariatu successoribus sedem statuit, et ad quam de universis orbis provinciis frequens assiduusque hominum est accessus, conditio, non minus in urbanorum rusticorumque praediorum amplitudine et excellentia, quam virorum insignium numero et ornatu, nostrae provisionis opere, praeclarior in dies atque illustrior fiat, et qui in ea pro tempore degerint aut Romani Pontificis Curiam sequentur, certiore in suorum dispositione bonorum li– bertate fruantur; et quae propterea a nonnullis ex praedecessoribus nostris provida consideratione emanarunt, ut eo firmius illibata permaneant, quo fuerint crebrius apostolico circumfulta praesidio, nostrae approbationis munimine roboramus extendimusque et ampliamus, prout, temporum ratione habita, nostro et eiusdem urbis ac Curiae decori cognoscimus expedire.

§ 1. Dudum, siquidem fel. rec. Sixtus sixt. IV odi-Papa IV, praedecessor noster, cupiens dit constit. hic indicatam. dictae urbis decori et venustati in structuris et aediticiis, etc. (1).

§ 2. Et successive piae mem. Iulius Iulius II dic-Papa II, etiam praedecessor noster, motu tam constit. approbavit. et scientia similibus, dictas priores literas cum inhibitionis ac singulis aliis in eis contentis clausulis approbavit et confirmavit, ac perpetuum firmitatis robur obtinere, et observari debere decrevit, voluit et mandavit.

§ 3. Nos igitur, considerantes quantum Hic modo Pondecoris et dignitatis urbi et Curiae su-tifex innovat et pradictis, et in aedificiorum et praediorum stitutionem Sixampliatione, et salubrioris aeris amoenitate et hominum in omni virtutum et dignitatum genere illustrium copia et cultu, a tempore quo dictae literae emanarunt, accessit; et quod, pro conservatione et in melius progressu Curiae et urbis prae-

(1) Omittitur insertio huius Bullae, quia totam habes sup., pag. 273.

dictarum status, necessaria est perpetua et inviolabilis dictarum usus et observantia literarum, earumque in aliquibus, quae ipsarum, etiam in suburbiis et aliis locis dictae urbis, ut praemittitur, circumvicinis effectum passim impedire noscuntur, extensio et ampliatio; cupientesque in praemissis, pro virili nostra, opportunum adhibere remedium, motu simili, non ad aliculus nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera et matura deliberatione ac certa scientia, auctoritate apostolica, tenore praesentium, omnes et singulas literas praedictas, cum omnibus in eis contentis clausulis, approbamus et innovamus, et praesentis scripti patrocinio communimus. Decernentes eas in singulis ipsarum partibus, etiam in quibus forte hactenus in usum receptae non sint, debere ab

omnibus, perpetuis futuris temporibus, in-

violabiliter observari.

rum;

§ 4. Et nihilominus dictorum praede-Confirmat con- cessorum inhaerendo vestigiis, cupientes stit. Alexandri ipsorum civium et curialium et aliorum iurisdictionem aedificare volentium commoditatibus promagist. extendit etiam ad bona videre, ut quanto citius urbs ipsa ac prae-Pio- dia, nostris praesertim temporibus, aedificiis ac praediis instauretur; considerantes quod in eadem urbe et eius districtu sunt multae domus et loca, sub proprietate tam diversarum basilicarum et ecclesiarum quam hospitalium et aliorum quorumcumque piorum locorum, in casum in quem domini, quibus in censum aut emphyteusim seu alias quomodolibet locata aut domus concessae sunt, in illis aedificare vellent; vel cum aliis ad hunc effectum tantum, prout melius potuerint, concordare, iuxta seriem et tenorem literarum fel. record. Alexandri Papae VI, etiam praedecessoris nostri, super via Alexandrina emanatarum, quas cum omnibus illarum inhibitionibus, decretis, clausulis et mandatis approbamus et innovamus, ac ad quaecumque Urbis et praediorum loca, ad hunc effectum, extendimus et amplia-

(1) V. pag. 377 huius tomi.

mus. Earumdem tamen basilicarum, ecclesiarum et aliorum quorumcumque etiam piorum locorum non solum indemnitati, sed utilitati providere volentes, prout per praesentes providemus; et ut dicti domini vel alii ad aedificandum facilius et libentius inducantur, volumus et decernimus quod, si census vel responsio et pensio annua erit in emphyteusim perpetuam alicuius familiae, quod tali casu liceat, illis de familia tantumdem, censum sive similem responsionem in aliam domum sive domos aut possessionem aut quaecumque alia bona stabilia, ad dictum censum vel responsionem convenientia, transferre, etiam permutare, aucta tamen decima parte. Quod etiam volumus et decernimus de domibus et locis, tam intra quam extra ipsam Urbem infra milliaria praedicta huiusmodi consistentibus, et caeteris bonis dictarum basilicarum, ecclesiarum et aliorum etiam piorum locorum, diversis inquilinis, pro annua responsione vel aliter, etiam ad plures annos, quibusvis locatariis locatis, seu ad plures vitas aut cum facultate denominandi unam vel plures personas concedere solitis seu concessis aut in futurum concedendis, quo possint in illis aedificare; seu illa quoquo modo ampliare volentes dare et consignare dictis dominis et proprietariis alias domos seu possessiones vel quæcumque alia bona, stabilia tantumdem, diversis inquilinis pro annua pensione, cum augmento tamen decimae seu maioris partis, arbitrio camerarii et magistrorum stratarum huiusmodi, quod honestum visum fuerit, ac alias; seu illarum et illorum pretia, cum dicto augmento, iuxta formam et tenorem dictarum literarum Alexandri, et pecunias inde provenientes in alias possessiones et bona vel necessitates ipsarum ecclesiarum, prout in dictis literis latius continetur, convertere. Quod si quis id efficere recusabit, possint camerarius et magistri praefati, iuxta facultates in dictis literis Sixti et Alexandri concessas, cogere quaecumque capitula, conventus, hospitalia et l alia quaevis etiam pia loca ad faciendum dictam permutationem cum augmento dictae decimae partis.

§ 5. Et, si inter duos aut plures aedi-Praeventionem ficare volentes lis aut controversia oriri permittit Inter sadificare volen- contingat, volumus et decernimus quod praeventio habeat locum; quod qui primus negocium incoeperit et dictos dominos proprietarios primus interpellaverit, ille sit potior, nec ab aliquo postea molestari vel quoquo modo impediri possit et valeat, quinimmo ex tunc sit illi ius quaesitum. Et tamen, ad tollendum scandala seu controversias, quae exinde oriri contingeret, ne quis postea dolose et fraudulenter (quod, ob proterviam aliquorum et invidiam, seu ipsorum commodum, plerumque fieri posset), etiam si plus offerret, et aliis, ut praemittitur, esset impedimentum, volumus et decernimus quod permutatio huiusmodi, cum augmento decimae partis et ultra, prout arbitratum fuerit, ut praefertur, censeatur et sit in evidentem utilitatem. Et ne, ob huiusmodi interpellationem, domini et proprietarii prædicti aliqua damna seu incommoda patiantur, quod liceat ipsis easdem suas domos, loca et bona retinere, donec sit illis cum effectu assignata dicta recompensa cum augmento huiusmodi.

§ 6. Et quoniam, sicut accepimus, Habitare non nonnulli ad habitandum domos, quibus relevat, postre-quisitionem vo- illarum vicinos, pro ornatu et ampliatione lentium aedifi- praedictis, indigere conspiciunt, de novo se conferunt, vel illas instaurari aut refici faciunt, ut, quod eis directo non licet, hac saltem via obliqua dictae urbis decori et utilitati obvient, illas augere desiderantes, ad domos ipsas longe plus iusto pretio emendum necessitate compellant, auctoritate et tenore praemissis declaramus, omnes et singulos, qui, postquam pro parte dictorum magistrorum super domibus eorum per eos tunc non habitatis, pro commoditate in illis et apud illas aedificare volentium, ut praefertur, vendendis |

requisiti fuerint, domos vendendas huiusmodi de novo habitare aut instaurari vel refici, non tamen a fundamentis facere incoeperint, ad illas vendendum, iuxta dictarum Sixti praedecessoris posteriorum literarum tenorem, perinde ac si ad eas de novo habitandum se non contulissent, illasve instaurari aut refici facere non incoepissent, per camerarium et magistros praefatos cogi et compelli posse atque debere, tam in practeritis quam in futuris.

- § 7. Ac volumus ea omnia, quae per Extendit bul-Sixtum praedecessorem praefatum, super lam Sixti IV evenditionibus et divisionibus domorum, bem. arearum sive platearum intra Urbem consistentium, in favorem personarum de novo aedificare aut constructa aedificia et praedia ampliare volentium, ab invitis dominis seu etiam eorum nomine faciendis, provide sunt disposita, etiam extra Urbem, in locis ultra praedicta milliaria non distantibus, in quibus, ab aliquot citra annis, multa et speciosa viridaria, vineæ et alia non minus pulchra quam usui humano utilia et necessaria, secessus et aedificia surgere incoeperunt, vim sibi vendicare et effectum sortiri debere, ubi et quotiens eisdem camerario et magistris videbitur utilitati vel ornatui publico expedire.
- § 8. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis ac quibusvis rogatoriae. facultatum et licentiarum testandi et alias disponendi inter vivos vel in ultima voluntate de bonis et rebus per ecclesias et alia ecclesiastica et pia loca, illorumve fructus, redditus et proventus pro tempore acquisitos, personis ecclesiasticis, saecularibus et regularibus per Sedem Apostolicam quomodolibet concessarum, revocationibus, reductionibus, modificationibus, suspensionibus et aliis contrariis constitutionibus, etiam per viam perpetuae constitutionis, ex quibusvis, etiam in fidei ac Terrae Sanctae contra infideles et fabricae dictae basilicae subsidium, aut aliis quantumlibet maximis et urgentis-

hahentur.

simis ac necessariis causis, etiam motu et scientia ac potestatis plenitudine similibus, et de dictorum cardinalium consilio, etiam concistorialiter habito, et cum aliis etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sextodecimo, iv nonas novembris, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 2 novembris 1516, pont. anno iv.

## Sequitur extensio dictae bullae.

## SUMMARIUM

1. Hae literae sunt quae hic supra habentur. — 2. Appellatio non datur a sententiis magist. viarum. Immo servatur dari appellationem ad clericum praesidentem Cam. - 3. Extensio dictae bullae ad vineas et viridaria. — 4. Executorum deputatio. -5. Clausulae derogatoriae. — 6. Fides transumptorum.

## Leo Papa X, motu proprio, etc.

§ 1. Cum, sicut accepimus, non obstante Has liters sunt quod, iuxta formam literarum super libequae hic supra ratione domorum et aliorum quorumcumque locorum, rerum, bonorum, etiam sub proprietate alicuius ecclesiae aut piorum locorum existentium, soluta seu aucta decima parte, a nobis emanatarum; tam per camerarium nostrum et magistros stratarum quam etiam alios per nos deputatos, super liberatione censuum, canonum sive responsionum super eisdem domibus, locis et bonis consistentium, pronunciari seu declarari contingat; tamen patroni domorum aut proprietarii dictarum ecclesiarum et piorum locorum a dictis pronunciis et sententiis appellare, et appellationis huiusmodi causas in infinitum protrahere non verentur, contra mentem nostram.

§ 2. Nos igitur, attendentes quod, pro-Appellatio non pter praemissa, cives et curiales et alii, tiis magist. via- constructionibus et ampliationibus aedificiorum, quae non solum ad commodum privatum sed etiam publicum et maximum

ornamentum almae Urbis nostrae cedunt, penitus retrahuntur; ac super his opportune providere volentes, motu simili et ex certa nostra scientia, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus quod praetendentes se ex huiusmodi sententiis indebite gravari, non debeant, sub poena mille ducatorum auri Camerae nostrae Apostolicae, ipso facto, sine aliqua declaratione, applicandorum, et damnorum ac interesse, per partem, ob inobservantiam literarum praedictarum, quovis modo supportandorum, ab ipsis sententiis et ordinationibus appellare, querelare seu aliquo modo conqueri: sed possint ad Cameram Apostolicam Immo servatur habere recursum et querelam super prae- dari appellationem ad clerimisso augmento, et praesid. dictae Ca- cum praesidenmerae de eo cognoscere; et partes fecisse postolicae. debeant quod cognoscatur et terminetur infra quindecim dies a die latae sententiae huiusmodi, quae in ipsa Camera infra tres dies porrigi debeat, quibus elapsis, si non fuerit aliquid determinatum, sententiam, de qua porrecta fuerat querela, etiam pro dicto augmento decimae partis, prout declaratum fuerit, executioni debitae, omni exceptione remota, demandent. Si vero fuerit in aliquo reformata, reformationi huiusmodi, omni appellatione remota, stari; et exequi debeat, omni sublata appellatione vel exceptione.

§ 3. Et quia etiam intelleximus in du- Extensio dicte bium revocari an literae nostrae praedi-bullae ad vineas ctae ad vineas et viridaria se extendant, ea propter, ad omne dubium tollendum, literas praedictas, etiam ad vineas, viridaria et alia praedicta, tam in urbe quam extra et in locis in dictis literis comprehensis existentia, extendi debere decernimus et declaramus. Decernentes irritum et inane quidquid contra praemissa, scienter vel ignoranter, attentatum fuerit aut in futurum attentari contigerit.

§ 4. Mandantes eidem camerario et Executorum de-Camerae Apostolicae ac legatis respective putatio. ut omnia in dictis literis ac praesentibus

contenta omnino et effectualiter observari | faciant.

Clausulae derogatoriae.

§ 5. Constitutionibus et ordinationibus apostolicis, stylo Palatii, caeterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

ptorum.

§ 6. Volumus autem quod literarum Fides transum- apostolicarum praedictarum ac praesentium transumptis manu unius clerici, et notarii Camerae subscriptis, quemadmodum praedictis, ubique fides adhibeatur.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, die decima ianuarii, millesimo quingentesimo decimonono, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 10 ianuarii 1519, pont. anno vi.

## XXI.

Damnatio pragmaticae sanctionis in regno Franciae editae in detrimentum Sedis Apostolicae, et concordia cum Ludovico rege circa provisiones beneficiorum ecclesiasticorum.

### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Iulius II indixit concilium Lateranense, ut sup.; — 2. Monuitque et citavit Gallos super revocatione pragmaticæ. - 3. Hic Pontifex (Iulio interim defuncto) monitionis terminum prorogavit; — 4. Quo elapso, ad abrog. dic. pragmaticae devenire censuit. — 5. Leo I revocavit acta contra fidem in 11 ephesina synodo. — 6. Ideo hic Pontifex iure revocat d. pragmaticam, quamvis confirmatam in conciliabulo Basileensi; — 7. Eamque nullam esse decernit et damnat; — 8. Bonifacii VIII extravag. 1, De maior, et obedien, ac Clementis V extravag. II, De privilegiis, confirmat et innovat; - 9. Usum d. pragmaticae hic idem Pontifex omnibus prohibet; — 10. Contrariis derogat.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

Pastor aeternus gregem suum, usque ad consummationem saeculi, numquam [

deserturus, ita, Apostolo teste, obedientiam dilexit, ut, pro expiando primi parentis inobedientiae peccato, se ipsum humiliaverit, factus obediens usque ad mortem; migraturus vero ex mundo ad Patrem, in soliditate petrae, Petrum eiusque successores vicarios suos instituit, quibus, ex libri Regum testimonio, ita obedire necesse est ut, qui non obedierit, morte moriatur; et, ut alibi legitur, in Ecclesia esse non potest qui Romani Pontificis cathedram deserit: quoniam, Augustino Gregorioque auctoribus, sola obedientia est mater custosque omnium virtutum, sola fidei meritum possidens, sine qua quisque infidelis convincitur, etiam si fidelis esse videatur. Itaque nos, eodem Petro docente, soliciti esse debemus ut quae a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, praesertim in sacris conciliis, pro obedientiae huiusmodi, auctoritatis libertatisque ecclesiasticae et Sedis Apostolicae defensione mature et ex legitimis causis inchoata sunt, nostris studio, cura et diligentia debite absolvantur, et ad optatum finem perducantur; simplicium quoque animae (quarum etiam rationem Deo reddituri sumus) a dolis et laqueis tenebrarum principis liberentur.

§ 1. Sane, fel. rec. Inlius Papa se- Iulius II indicundus, praedecessor noster, post indi-xit concil. La-teran, ut sup., ctum, ex legitimis tunc expressis causis, de venerabilium fratrum suorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, de quorum numero tunc eramus, consilio et assensu, sacrum Lateranense concilium, provide considerans, cum codem sacro Lateranensi concilio, Bituricen, regni Franciae corruptelam, quam illi Pragmaticam sanctionem vocant, cum maximo animarum periculo et scandalo ac dignitatis Sedis Apostolicae detrimento et vilipendio, retroactis temporibus vigui-se et adhuc vigere, eiusdem pragmaticae sanctionis negotium, eodem approbante concilio, discutiendum certis tunc nominatim deputatis cardinalibus et praelatis certae congregationis commisit.

§ 2. Et quamquam sanctio praefata ex Monuit et ci- multis nullitati notoriae subiaceret, schisper revocatione maque manifestum foveret et contineret; et propterca, citatione aliqua minime praecedente, per se irrita, nulla et invalida declarari potuisset; ex abundanti tamen cautela, idem Iulius praedecessor Gallicos praelatos, capitula ecclesiarum et monasteriorum, parlamenta et laicos illis faventes et dicta sanctione utentes, omnesque et singulos alios in praemissis sua, communiter vel divisim, interesse putantes, per edictum publicum, cum ad partes illas tutus tunc non pateret accessus, in Mediolan., Astensis et Papiensis ecclesiarum valvis affigendum, monuit et citavit ut, infra tunc expressum terminum, coram eo et dicto concilio comparerent, causasque dicerent, quibus sanctio praefata illiusque corruptela et abusio in concernentibus auctoritatem Romanae Ecclesiae et sacrorum canonum, ac ecclesiasticae libertatis violationem nulla et invalida declarari non deberet.

§ 3. Cum, dicto Iulio praedecessore in Bic Pontifex humanis agente, diversis impedimentis defuncto) moni- causantibus, citatio exegui et reproduci ac tionisterminum negotium abrogationis huiusmodi plene discuti, ut intentio ipsius Iulii praedecessoris fuerat, non potnisset; sed, eodem Iulio praedecessore rebus humanis exempto, citatio ipsa legitime executa, et per procuratorem fiscalem sacri concilii promotorem reproducta, ipsorumque citatorum non comparentium contumacia accusata, et ad ulteriora procedi petitum fuisset, nos, divina favente clementia, ad summi apostolatus apicem assumpti, omnibus rite pensatis, petitioni praedictae, ex certis causis, nullum tunc responsum dedimus; ac deinde, cum per dictos monitos et citatos diversa impedimenta allegarentur, quare in termino eis, ut praefertur, praefixo comparere non potuissent, ut omnis iustae excusationis et querelae occasio eis auferretur, terminum citationis et monitionis huiusmodi praefixum, Pontifices, praedecessores nostri praefati,

eodem sacro approbante concilio, ad alium tunc expressum terminum, iam diu effluxum in diversis sessionibus pluries prorogavimus.

§ 4. Cum autem moniti et citati prae- Quo elapso, ad dicti, sublatis iam omnibus impedimentis, maticae deveeffluxisque omnibus terminis, coram no-nire censuit. bis et dicto concilio non comparuerint nec comparere curaverint ad allegandum causam, quare sanctio praedicta nulla declarari non debeat; ita ut excusationi ultra locus non sit, possintque merito contumaces reputari, prout eos, exigente iustitia, reputamus; nos, mature attendentes pragmaticam sanctionem vel potius, ut dictum est, corruptelam schismatis tempore a non habentibus potestatem editam, reliquae christianae reipublicae Ecclesiaeque sanctae Dei nullatenus conformem, et a clar. mem. Ludovico XI, Francorum rege christianissimo, revocatam, cassatam atque abolitam, auctoritatem, libertatem ac dignitatem dictae Sedis violare ac diminuere; facultatemque Romani Pontificis pro tempore existentis, de sanctae Romanae Ecclesiae card., pro universali Ecclesia assidue laborantium, virorumque doctorum personis, quibus abundat Curia, et quorum consiliis Sedis Apostolicae et Romani Pontificis atque universalis Ecclesiae auctoritas et potestas conservantur, negotiaque diriguntur et in prospero statu confoventur, ecclesiis et monasteriis, eisdemque personis de reliquis beneficiis ecclesiasticis, iuxta eorum status exigentiam, providendi, penitus auferre; praelatis vero ecclesiasticis illarum partium causam praebere ut ipsi nervum ecclesiasticae disciplinae et obedientiae sanctum frangant et violent, ac contra nos et Sedem praedictam, eorum matrem, cornua erigant, et eis ad praemissa audendum viam aperire; ipsamque notoriae nullitati subiacere, nulloque, nisi alicuius temporis, seu potius tolerantiae cuiusdam adminiculo fulciri, etsi Romani

prout ipsi suo tempore summopere optare demonstrarunt, corruptelam et abusionem huiusmodi, vel malignitate temporum vel alias, illi providere et in totum occurrere non valentes, suis temporibus tolerasse visi fuerunt; considerantes tamen, ab ipsius Bituricensis sanctionis editione, vix annos septuaginta fluxisse, nullumque, infra hoc temporis spatium, praeter hoc Lateranense, concilium legitime fuisse celebratum, quo cum, disponente Domino, constituti simus, ab eiusdem improbae sanctionis extirpatione, totali annullatione, sine nostra et tantorum patrum in praesenti concilio congregatorum nota, ac nostrae et dictorum illa utentium animarum periculo abstinere seu desistere non posse, Augustino teste, iudicamus atque censemus.

sina synodo.

§ 5. Et sicut piae mem. Leo Papa I, Leo I revoca- praedecessor noster, cuius in hoc libenter, fidemin it Ephe- quoad possumus, vestigia imitamur, ea, quae in secunda Ephesina synodo temere contra iustitiam et catholicam fidem gesta fuerunt, postmodum in Chalcedonen. concilio mandavit ac fecit, pro dictae fidei firmitate, revocari; ita et nos a tam nefariae sanctionis et contentorum in ea revocatione retrahi aut desistere, salva conscientia ac nostro et ipsius Ecclesiae honore, non posse aut debere censemus.

sileensi;

§ 6. Nec illud nos movere debet quod Ideo hic Pon-sanctio ipsa et in ea contenta, in Basitilex lure revo-cat d. pragma- leensi concilio edita et, ipso concilio inticam, quamvis stante, a Bituricensi congregatione recepta conciliabulo Ba- et acceptata fuerunt, cum ea omnia, post translationem eiusdem Basileen. concilii, per rec. mem. Eugenium Papam IV, etiam praedecessorem nostrum, factam, a Basileen. conciliabulo seu potius conventicula, quae, praesertim post huiusmodi translationem, concilium amplius appellari non merebatur, facta extiterint, ac propterea nullum robur habere potuerint, cum etiam solum Rom. Pont. pro tempore existen., tamquam auctoritatem super omnia concilia habentem, conciliorum indicendorum, transferendorum ac dissolvendorum plenum ius et potestatem habere, ne dum ex sacrae Scripturae testimonio, dictis sanctorum Patrum ac aliorum Romanorum Pontificum, praedecessorum nostrorum, sacrorumque canonum decretis, sed propria etiam eorumdem conciliorum confessione manifeste constet, quorum aliqua referre placuit, reliqua vero, utpote notoria, silentio praeterire. In Alexandrina enim synodo, Athanasio ibidem existente, Felici Romano Pontif. ab eadem synodo scriptum fuisse legimus, Nicaenam synodum statuisse non debere, absque Romani Pontificis auctoritate, concilia celebrari. Neque nos latet etiam eumdem Leonem Pontif. Ephesinam secundam synodum ac Chalcedonen. statuisse; Martinum etiam Papam V praesidentibus suis in concilio Senen. potestatem transferendi concilium, nulla consensus ipsius concilii mentione habita, dedisse; Ephesinam quoque primam synodum Cœlestino, ac Chalcedonen. eidem Leoni sextam, Agathoni septimam, Hadriano octavam, Nicolao octavam etiam, Constantinopolitanam synodum Hadriano, Roman. Pontif. praedecessoribus nostris, maximam reverentiam exhibuisse, eorumdemque Pontif. institutionibus et mandatis in sacris conciliis per eos editis et factis reverenter et humiliter obtemperasse. Unde Damasus Papa et caeteri episcopi Romae congregati, scribentes de concilio Ariminensi episcopis in Illyrico constitutis, praeiudicium aliquod per numerum episcoporum Arimini congregatorum fieri non potuisse testantur, quandoquidem constet Roman. Pontif., cuius, ante omnia, dicebat spectari decretum, talibus non praebuisse consensum; eumdemque Leonem Pontificem, universis Siciliae episcopis scribentem, idem voluisse apparet; consueveruntque antiquorum conciliorum patres, pro eorum, quae in suis conciliis gesta fuerunt, corroboratione, a Rom. Pontifice subscriptionem approbationemque humiliter petere et obtinere, prout

ex Nicaena et Ephesina ac Chalcedonen. huiusmodi, et sexta Constantinopolitana et septima eadem Nicaena ac Romana sub Symmacho synodis habitis, earumque gestis, necnon in Aimari libro de synodis manifeste colligitur: quod etiam novissime Canstantien, patres fecisse constat. Quam laudabilem consuetudinem si Bituricen, et Basileen, secuti fuissent, huiusmodi molestia procul dubio careremus.

esse decernitet damnat;

§ 7. Cupientes quoque huiusmodi ne-Eamque nullam gotium ad debitum finem perduci, ac tam vigore citationum hactenus a nobis et praefato Iulio praedecessore ex abundanti emanatarum, quam aliorum praemissorum, quae ita notoria sunt, ut nulla valeant excusatione aut tergiversatione celari; etiam ex nostro pastorali officio procedentes, omnesque et singulos, tam iuris quam facti, defectus, si qui forsan in praemissis intervenerint, supplentes, ex certa nostra scientia et de apostolicae potestatis plenitudine (codem sacro approbante concilio), tenore praesentium, praefatam pragmaticam sanctionem seu corruptelam, eiusque approbationem quomodolibet emanatam, omniaque et singula decreta, capitula, statuta, constitutiones sive ordinationes in eadem quomodolibet contentas seu etiam insertas, ac ab aliis prius editas; necnon consuctudines, stylum, usum sive potius abusum ex ea in hanc usque diem quomodolibet emanatos seu observatos, nullius roboris vel momenti fuisse et esse decernimus et declaramus. Necnon, ad abundantiorem cautelam, eamdem Bituricensem sanctionem sive corruptelam eiusque approbationem tacitam vel expressam, ut praesertur, et in ea contenta omnia et singula etiam inserta quaecumque revocamus, cassamus, abrogamus, irritamus, annullamus ac damnamus, et pro infectis, revocatis, cassatis, abrogatis, irritatis, annullatis et damnatis haberi volumus, decernimus et declaramus.

> § 8. Et cum de necessitate salutis existat omnes christifideles Romano Ponti-

fici subesse, prout divinae Scripturae et Bonifacii VIII sanctorum Patrum testimonio edocemur, extravag. , De ac constitutione sel. memoriae Bonifacii dien.; ac Cle-Papae VIII, similiter praedecessoris no- travag. 11, De stri, quae incipit Unam sanctam, decla-privilegiis, confirmat et innoratur, pro eorumdem fidelium animarum vat; salute ac Romani Pontificis et huius sanctae Sedis suprema auctoritate, et Ecclesiae sponsae suae unitate et potestate, constitutionem ipsam, sacro praesenti concilio approbante, innovamus et approbamus, sine tamen praeiudicio declarationis sanctae mem. Clementis Papae V, quae incipit Meruit.

§ 9. Inhibentes, in virtute sanctae obe- Usum d. pragdientiae et sub poenis et censuris infra matica hicidem Pontifex omnidicendis, omnibus et singulis christifide. bus prohibet; libus, tam laicis quam clericis, saecularibus et quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium, regularibus et aliis quibuscumque personis, cuiuscumque status, gradus et conditionis existant, etiam S.R.E. cardinalibus, patriarchis, primatibus, archiepiscopis et episcopis et quibusvis aliis, ecclesiastica vel mundana vel quavis alia dignitate fulgentibus, omnibusque aliis et singulis praelatis, clericis, capitulis et conventibus saecularibus et Ordinum praedictorum regularibus, etiam monasteriorum abbatibus, prioribus, ducibus, comitibus, principibus, baronibus, parlamentis, officialibus, etiam regiis, iudicibus, advocatis, notariis, tabellionibus ecclesiasticis vel saecularibus, et quibusvis aliis personis ecclesiasticis, regularibus et saecularibus, ut praefertur, quacumque dignitate fulgentibus, in praefato regno Franciae, Delphinatus et ubicumque praedicta pragmatica, directe vel indirecte, tacite vel expresse vigeret, quomodolibet existentibus vel pro tempore futuris, ne de caetero, praefata pragmatica sanctione, seu potius corruptela, quomodolibet vel quavis causa, tacite vel expresse, directe vel indirecte aut quovis alio quaesito colore vel ingenio, in quibuscumque actibus iudicialibus vel extraiudicialibus uti, seu etiam

eam allegare, vel secundum eam iudicare; aut quosvis actus iudiciales vel extraiudiciales, secundum dictae pragmaticae tenorem vel capitula in ea contenta, per se vel alium seu alios, nullatenus facere praesumant, aut per alios fieri permittant seu mandent; nec praefatam pragmaticam sanctionem aut in ea contenta capitula seu decreta ulterius in domibus suis aut aliis locis publicis vel privatis teneant; quinimmo illam ex quibusvis archiviis, etiam regiis seu capitularibus, et locis praedictis, infra sex menses a data praesentium computandos, deleant seu deleri faciant, sub maioris excommunicationis latae sententiae; necnon, quoad ecclesiasticas et regulares personas praedictas, omnium etiam patriarchalium, metropolitan, et aliarum cathedralium ecclesiarum, monasteriorum quoque et prioratuum, etiam conventualium, et quorum cumque dignitatum aut beneficiorum ecclesiasticorum saecularium et quorumvis Ordinum regularium privationis et inhabilitatis ad illa in posterum obtinenda; quo vero ad saeculares, praefatae excommunicationis, necnon amissionis quorumcumque feudorum, tam a Romana quam alia ecclesia ex quavis causa obtentorum, ac etiam inhabilitatis ad illa in posterum obtinenda, inhabilitatisque ad omnes et singulos actus legitimos quomodolibet faciendos, infamesque ac criminis laesae maiestatis in iure expressis poenis, eo ipso et absque ulteriori declaratione, per omnes et singulos supradictos, si, quod absit, contrafecerint, incurrendis, a quibus, vigore cuiuscumque facultatis aut clausularum, etiam in confessionalibus, quibusvis personis, sub quibusvis verborum formis concessis, contentarum, nisi a Romano Pontifice canonice intrante vel alio ab eo ad id in specie facultatem habente, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi nequeant.

Contrariis derogat.

§ 10. Non obstantibus praemissis, necnon constitutionibus et ordinationibus, decretis ac statutis, apostolica seu quacumque alia, etiam conciliari auctoritate, quomodolibet, etiam ex certa scientia et apostolicae potestatis plenitudine, editis et emanatis et saepius innovatis, repetitis, confirmatis et approbatis, quibus, illorum omnium et singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, ad effectum praemissorum pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, scientia, potestate et tenore praemissis, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque: aut si communitatibus, universitatibus et personis singulis supranominatis, etiam cardinalibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis, marchionibus et ducibus praefatis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari aut propterea privari et inhabiles reddi non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuscumque privilegiis, indulgentiis et literis apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae praesentibus non expressa vel totaliter non inserta effectum earumdem impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris literis mentio specialis.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae in publica sessione, in Lateranensi sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sextodecimo, xiv kalendas ianuarii, pont. nostri anno iv.

Dat. die 19 decembris 1516, pont. anno IV.

Concordia super provisionibus beneficiorum ecclesiasticorum.

### SUMMARIUM

Unitas S. R. Eccl. praeservari debet, — 1. Cuius gratia concordia cum regibus Franciae tractata fuit, pro abrogatione pragmaticae ibi vigentis. — 2. Ludovic. XI illam abrogavit tempore Pii II, sed non fuit observata haec abrogatio. — 3. Iulius ideo II conc. Lateran. indixit, ibique de huius pragmaticae abrogatione agi iussit. — 4. Eo defuncto, hic Pontifex ad ulteriora processit, ut in constitut. praeced.; — 5. Sed Franciscus I rex personaliter cum hoc Pontifice haec tractavit. - 6. Constitutiones hic enunciatae, inter eos initæ fuerunt: — 7. De electionibus ad cathedrales et metropolitanas ecclesias, — 8. Et ad Ecclesias vacantes, per obitum, apud Sedem Apostolicam, — 9. Electionibusque consanguineorum regis aut sublimium personarum aut Mendicantium reformatorum, — 10. Monasteriisque et beneficiis electivis; — 11. De expectativis et reservationibus, — 12. Collationibusque fiendis per ordinarios; - 13. De collatione Ecclesiarum parochialium; — 14. De literis Papae in forma mandati; — 15. De vero valore exprimendo; — 16. De causis in partibus Franciae cognoscendis et carum appellationibus, -17. Earumdemque instantiis, — 18. Appellationibus, — 19. Triennali pacifico possessore, - 20. Beneficia sine titulo possidentibus. — 21. Concubinariorum pænis. — 22. Concubinarii publici qui sint. — 23. Concubinarii non permittendi. — 24. De conversatione cum excommunicatis, — 25. Interdictisque ecclesiasticis, — 26. Resignationibus beneficiorum. — 27. Stabilimentum dictae concordiae cum ipsomet rege, qui Bononiae personaliter huic Pontifici obedientiam praestitit, — 28. Cui derogari non possit decernit. - 29. Pactumque ut rex, infra certum tempus, hanc concordiam in suo regno acceptari faciat. — 30. Declaratio dictae concordiae. — 31. Observantia concordiae per regem executioni demandanda. — 32. — Clausulae derogatoriae. - 33. Forma mandati apostolici de quo supra. — 34. Forma alterius mandati apostolici, de quo supra.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

Primitiva illa Ecclesia in angulari petra Unitas S. R. E. a Salvatore nostro Iesu Christo fundata, praeservari deapostolorum praeconiis elata, martyrumque sanguine consecrata et aucta, ubi primum, iuvante Domino, per orbem terrarum lacertos movere incoepit, provide attendens quantum oneris humeris impositum haberet, quot oves pascere, quot custodire, ad quot, etiam remotissima, loca oculos intendere oporteret, divino quodam consilio, parochias instituit, dioeceses distinxit, episcopos creavit et metropolitanos praefecit, ut, tamquam membra capiti obseguentia, cuncta, secundum eius voluntatem, salubriter in Domino gubernarent, et tamquam rivuli a perenni fonte, Romana videlicet Ecclesia, derivantes, ne angulum quidem dominici agri-non irrigatum dimitterent. Unde, sicut alii Romani Pontifices praedecessores nostri, suo tempore, omni studio curarunt ut dicta Ecclesia uniretur, et in sancta unione sine ruga et macula conservaretur, et omnes vepres ab eadem Ecclesia abolerentur, cui proprium est, divina opitulante gratia, virtutes colere et vitia radicitus extirpare; et ita nos, tempore nostro et praesenti durante concilio, ea facere et curare debemus, quae unioni et conservationi eiusdem Ecclesiae conducere videntur. Ea propter omnes spinas, quae unionem huiusmodi pullulare non sinunt, tollere prorsus et extirpare, ac virtutes in vinea Domini inserere satagimus.

§ 1. Sane, inter arcana mentis nostrae Cuius gratia revolventes quot tractatus inter piae me- concordia cum regibus Francis moriae Pium II, Sixtum IV, Innocen-tractata fuit, pro tium VIII, Alexandrum VI et Iulium II, ticae ibi vigon-Romanos Pontifices praedecessores no-tis. stros, et clarae memoriae reges Franciae christianissimos, super abrogatione certae constitutionis in dicto regno Franciae vigentis, quae Pragmatica vocatur, habiti fuerunt:

§ 2. Et licet Pius II praesatus, nun-

Ludovic. XI il- ciis ad clarae memoriae Ludovicum XI, lam abrogavit, Franciae regem, destinatis, tantis eidem sed non fuit ob-persuaserit rationibus, ut rex ipse pragmaticam sanctionem huiusmodi, tamquam in seditione et schismatis tempore natam, suis patentibus literis abrogaverit. Tamen huiusmodi abrogatio, nec etiam literae apostolicae praefati Sixti super concordata cum oratoribus praefati regis Ludovici ad praefatum Sixtum praedecessorem destinatis habita, expeditae, per praelatos et personas ecclesiasticas dicti regni receptae fuerunt; nec ipsi praelati et personae ecclesiasticae illis parere, nec monitis Innocentii et Iulii praedicti aures praebere, sed eidem pragmaticae constitutioni inhaerere voluerunt.

§ 3. Unde praefatus Iulius praedecessor, Iulius ideo II in praesenti concilio Lateranensi, univerindixit, ibique salem Ecclesiam repraesentante, per eum de buius prag- legitime indicto, abrogationis pragmaticae tione agi iussit. sanctionis huiusmodi negotium et illius discussionem venerabilium fratrum suorum cardinalium, de quorum numero tunc eramus, et aliorum praelatorum congregationibus, relationemque discussorum sibi et eidem concilio faciendam commisit; Gallicosque praelatos, capitula ecclesiarum, monasteriorum conventus ac parlamenta et laicos illis faventes, cuiuscumque dignitatis, etiam si regalis existerent, sanctione praedicta utentes seu illam approbantes, omnesque et singulos alios sua, communiter vel divisim, interesse putantes, per edictum publicum, cum ad partes illas tutus non pateret accessus, in certis ecclesiis tunc expressis affigendum moneri et citari infra certum competentem terminum praefigendum ad comparendum coram eo in concilio praefato, causasque dicendum, quare sanctio praefata, in concernentibus auctoritatem, dignitatem et unitatem Ecclesiae Romanae et Apostolicae Sedis, sacrorumque canonum et ecclesiasticae libertatis violationem, nulla et invalida declarari, decerni et abrogari non deberet.

§ 4. Et cum super iis, in forma iuris, Bo defun., hic in praefato concilio Lateranensi procede- teriora procesretur, dictusque Iulius praedecessor (sicut sit, ut in con-Domino placuit) rebus fuisset humanis exemptus; nosque, divina favente clementia, ad summi apostolatus apicem assumpti fuissemus, et contra praelatos, capitula, conventus et personas huiusmodi ad nonnullos actus processissemus.

An. C. 1516

stitut. praeced.

§ 5. Tandem, considerantes pacem esse Sed Francisc. I vinculum charitatis et spiritualem virtu- rexpersonaliter tem, qua salvamur, dicente Domino: Qui hac tractavit. biberit aquam, quam ego dabo ei bibere, non sitiet in aeternum; et quod in pace consistat salus universorum, Cassiodoro testante, omni quippe regno desiderabilior debet esse tranquillitas, in qua et populi proficiunt, et utilitas gentium custoditur, matura deliberatione cogitavimus, non per nuncios aut legatos nostros, sed in praestatione obedientiae filialis, quam carissimus in Christo filius noster Franciscus, Francorum rex christianissimus, personaliter nobis praestitit, haec cum maiestate sua coram discutere, eumque paternis hortari monitis, ut ad landem Dei et sui honorem, prompto animo, libens ac volens dictae pragmaticae sanctioni abrenunciare, et secundum canones et constitutiones S. R. E., quemadmodum caeteri christiani, vivere, mandatis apostolicis et provisionibus, quae a Sede Apostolica pro tempore emanarent, parere et obedire vellet.

§ 6. Et cum ex electionibus, quae in constitutiones ecclesiis cathedralibus et metropolitanis hic enunciatae, inter eos initae ac monasteriis dicti regni multis annis fuerunt. citra fiebant, grandia animarum pericula provenirent, cum pleraeque per abusum saecularis potestatis, nonnullae vero praecedentibus illicitis et simoniacis pactionibus, aliae particulari amore et sanguinis affectione et non sine periurii reatu fierent, cum electores ipsi, etiam si, ante electionem per eos faciendam, magis idoneum, et non eum, quem promissione aut datione alicuius rei temporalis, seu prece

vel precibus per se vel per alium interpositis, electionem procurare didicissent, eligere sponte iurarent, iuramentum huiusmodi non servarent; sed, contra proprium huiusmodi iuramentum, in animae suae praeiudicium venirent, ut nobis notorie constat ex crebris absolutionibus et rehabilitationibus a nobis et praedecessoribus nostris petitis et obtentis, idem Franciscus rex nostris paternis monitis, tamquam verus obedientiae filius, parere volens, tam pro bono obedientiae, in qua magnum meritum vere consistit, quam pro communi et publica regni sui utilitate, in locum dictae pragmaticae sanctionis ac singulorum capitulorum in ea contentorum, constitutiones infrascriptas invicem tractatas et cum fratribus nostris S. R. E. cardinalibus diligenter examinatas, et de eorum consilio cum praefato rege concordatas, per dilectum filium Rogerium Earnæ reg. advocatum, oratorem suum, ad hoc ab eodem Francisco rege ad nos destinatum, habentem ad hoc speciale et sufficiens mandatum, acceptavit; de eorumdem fratrum consilio et unanimi consensu, ex certa nostra scientia et potestatis plenitudine statuimus et ordinamus quod de caetero, perpetuis futuris temporibus, loco dictae pragmaticae constitutionis ac omnium et singulorum capitulorum in ea contentorum, in dicto regno, Delphinatu, comitatu Dien. ac Valentinen., infrascriptæ observentur constitutiones, videlicet.

bus ad cathetropolitanas ecclesias,

§ 7. Quod cathedralibus et metropoli-De electioni- tanis ecclesiis, in regno, Delphinatu et codrales et me-mitatu praedictis, nunc et pro tempore, etiamsi per cessionem in manibus nostris et successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium sponte factam, vacantibus, illarum capitula et canonici ad electionem seu postulationem inibi futuri praelati procedere non possint; sed illarum occurrente huiusmodi vacatione, rex Franciae pro tempore existens, unum gravem magistrum seu licentiatum in theologia, aut in utroque seu

in altero iurium doctorem aut licentiatum in universitate famosa et cum rigore examinis, et in vigesimo septimo suae aetatis anno ad minus constitutum et alias idoneum, infra sex menses a die vacationis ecclesiarum earumdem computandos, nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus seu Sedi praedictae nominare, et de persona per regem huiusmodi nominata, per nos et successores nostros seu Sedem praedictam provideri; et si contingeret praefatum regem personam taliter non qualificatam ad dictas ecclesias sic vacantes nominare, per nos et successores seu Sedem huiusmodi de persona sic nominata eisdem ecclesiis minime provideri debeat, sed teneatur idem rex, infra tres alios menses, a die recusationis personae nominatae non qualificatae, solicitatori nominationem non qualificatam prosequenti consistorialiter factae intimandae, computandos, alium supradicto modo qualificatum nominare; alioquin, ut dispendiosae ecclesiarum huiusmodi vacationi celeriter consulatur, ecclesiae tunc sic vacanti per nos et successores nostros seu Sedem huiusmodi de persona, ut praefertur, qualificata;

§ 8. Necnon ecclesiis per obitum apud Et ad eccle-Sedem praedictam vacantibus, semper, sias vacantos, per obitum, anulla dicti regis praecedente nominatione, pud Sodom Apolibere provideri possit, decernentes electiones contra praemissa attentatas, ac provisiones per nos et successores nostros seu Sedem huiusmodi factas, nullas et invalidas existere.

§ 9. Consanguineis tamen praefati re- Electionibusq. gis ac personis sublimibus, ex causa ra-consanguin. re-gis aut sublitionabili et legitima, in nominatione et mium personaapostolicis literis exprimenda, necnon re- dican. reformaligiosis Mendicantibus reformatis eminentis scientiae et excellentis doctrinae, qui, iuxta sui Ordinis regularia instituta ad gradus huiusmodi assumi non possint, sub prohibitione praemissa minime comprehensis, sed de eorum personis, dictis ecclesiis pro tempore vacantibus, ad dicti

regis nominationem, per nos et successores nostros seu Sedem huiusmodi libere provideri possit.

et beneficiis e-

§ 10. Monasteriis vero et prioratibus, Monasteriisque conventualibus et vere electivis, videlicet in quorum electionibus forma capituli, Quia propter, servari, et confirmationes electionum huiusmodi solemniter peti consueverunt, in regno, Delphinatu et comitatu huiusmodi, nunc et pro tempore, etiam per similem cessionem, vacantibus, illorum conventus ad electionem seu postulationem abbatis seu prioris procedere non possint; sed idem rex, illorum occurrente huiusmodi vacatione, religiosum eiusdem Ordinis in aetate viginti trium annorum ad minus constitutum, infra simile tempus sex mensium a die vacationis monasteriorum et prioratuum huiusmodi computandorum, nobis et successoribus nostris aut Sedi huiusmodi nominare, et de persona, per regem huiusmodi monasterio vacanti nominata, per nos et successores nostros seu Sedem huiusmodi provideri; prioratus vero personae ad illum per eumdem regem nominatae conferri debeat. Si vero idem rex presbyterum saecularem vel religiosum alterius Ordinis aut minorem viginti trium annorum vel alias inhabilem nobis aut successoribus nostris, infra dictum semestre, seu Sedi huiusmodi nominaret, talis nominatus recusari et nullatenus sibi provideri debeat; sed rex ipse, infra trimestre a die recusationis supradicto modo intimandae computandum, alium modo supradicto qualificatum monasterio seu prioratui tunc vacanti nominare, et de persona ad monasterium nominata illi provideri, ac prioratum vere nominato, prioratus ipse per nos et successores nostros seu Sedem praedictam conferri debeat. Alioquin, dictis novem mensibus effluxis, nulla seu de persona minus idonea et modo praemisso non qualificata facta nominatione, ac etiam vacantibus apud Sedem praedictam, semper,

tione, per nos et successores nostros seu Sedem praedictam monasteriis provideri; prioratus vero personis, ut praefertur, qualificatis dumtaxat conferri libere possint. Electiones autem et illarum confirmationes nec non provisiones, per nos et successores nostros et Sedem praedictam contra praemissa pro tempore factas, nullas, irritas et inanes esse decernimus. Per praemissa tamen non intendimus in aliquo praeiudicare capitulis ecclesiarum et conventibus monasteriorum et prioratuum, huiusmodi privilegia a Sede Apostolica proprium eligendi praelatum obtinentibus, quominus ad electionem episcoporum ac abbatum et priorum, iuxta formam in privilegiis contentam; et si in eorum privilegiis forma aliqua expressa non fuerit, tunc formam concilii generalis, Quia propter, servare teneantur, dummodo de privilegiis sibi concessis huiusmodi per literas apostolicas seu alias authenticas scripturas docuerint, omni alia specie probationis eis in hoc adempta.

§ 11. Volumus quoque et ordinamus De expectatiquod, in regno, Delphinatu et comitatu vis et reservapraedictis, de caetero non dentur aliquae gratiae expectativae, ac speciales vel generales reservationes ad vacatura beneficia per nos et Sedem praedictam non fiant; et si de facto per importunitatem aut alias a nobis et successoribus nostris et Sede praedicta emanaverint, illas irritas et inanes esse decernimus. In cathedralibus tamen, metropolitanis et collegiatis ecclesiis, in quarum statutis caveretur expresse quod nullus ibidem dignitatem, personatum, administrationem vel officium obtinere possit, nisi in illis actu canonicus existat, canonicos (ad effectum dumtaxat inibi obtinendi dignitatem, personatum, administrationem vel officium huiusmodi, et non consequendum primam praebendam vacaturam) creari posse intendimus.

§ 12. Statuimus insuper quod ordina- Collationibusetiam nulla dicti regis expectata nomina- | rius collator, in unaquaque cathedrali ac ordinarios;

etiam metropolitana ecclesia, canonicatum et praebendam theologalem inibi existentem conferre teneatur uni magistro seu licentiato aut baccalaureo formato in theologia, qui per decennium in universitate Studii generalis privilegiata studuerit, ac onus residentiae, lecturae et dicationis actu subire voluerit, quique bis aut semel ad minus per singulas hebdomadas, impedimento cessante legitimo, legere debeat; et quoties ipsum in huiusmodi lectura deficere contigerit, ad arbitrium capituli, per subtractionem distributionum totius hebdomadae puniri possit; et si residentiam deseruerit, de illis alteri provideri debeat; et, ut liberius studio vacare possit, etiam si absens fuerit a divinis, habeatur pro praesente, ita ut nihil perdat. Praefatique ordinarii collatores seu patroni ecclesiastici, quicumque fuerint, ultra dictam praebendam theologalem, quam, ut praefertur, qualificato conferre tenentur, tertiam partem omnium dignitatum, personatuum, administrationum et officiorum caeterorumque beneficiorum ecclesiasticorum, ad eorum collationem, provisionem, nominationem, praesentationem seu quamvis aliam dispositionem quomodolibet spectantium, viris literatis, graduatis et per universitates nominatis hoc modo, videlicet, primo mense post praesentium acceptationem et earumdem publicationem, praefati ordinarii collatores dignitates, personatus, administrationes et officia ad eorum collationem, provisionem, nominationem, praesentationem seu quamvis aliam dispositionem, ut praefertur, spectantia, graduatis huiusmodi, qui literas suorum graduum cum tempore studii debite insinuaverint, conferre teneantur. Beneficia vero, quae in duobus sequentibus mensibus vacare contigerit, illa, iuxta iuris communis dispositionem, personis idoneis libere conferre, seu personas idoneas ad illa praesentare possint. Beneficia autem, quae in quarto mense va-

versitatem nominatis, qui gradus et nominationis literas cum tempore studii debite insinuaverint, conferre seu praesentare teneantur. Beneficia vero, quae quinto mense et sexto vacare contigerit, simili modo personis idoneis libere conferre seu personas ad illa praesentare possint. Beneficia autem, quae septimo mense vacare contigerit, graduatis, qui simili modo literas gradus cum tempore studii debite insinuaverint, conferre teneantur. Beneficia vero, quae octavo et nono mensibus vacare contigerit, pari modo personis idoneis conferre seu personas idoneas ad illa praesentare teneantur. Beneficia autem, quae mense decimo vacare contigerit, graduatis nominatis, qui gradus nominationis literas cum tempore studii debite insinuaverint, per eosdem ordinarios conferri, seu ipsi ad illa praesentari debeant. Beneficia autem, quae undecimo et duodecimo mensibus vacare contigerit, per eosdem ordinarios personis idoneis, iuxta iuris communis dispositionem, conferri, seu ipsi ad illa praesentari debeant. Si quis vero, cuiuscumque status, etiam si cardinalatus, patriarchalis, archiepiscopalis aut pontificalis vel alterius cuiuslibet dignitatis, contra praedictum ordinem et qualificationes superius ordinatas, de dignitatibus, personatibus, administrationibus vel officiis seu quibusvis aliis beneficiis ecclesiasticis huiusmodi aliter quam modo praemisso disposuerit, dispositiones ipsae sint ipso iure nullae, collationesque et provisiones ac dispositiones illorum ad immediatum superiorem devolvantur, qui eisdem personis modo praemisso qualificatis providere teneatur; et, si contravenerint, ad alium superiorem devolvatur provisio et praesentatio huiusmodi gradatim, donec ad Sedem Apostolicam fiat devolutio. Praeterea volumus quod collatores ordinarii et patroni ecclesiastici praefati, qui dignitates, personatus, administrationes et officia ac becare contigerit, viris graduatis per uni- | neficia in mensibus graduatis et nomisimplicibus aut nominatis illa conferre, aut ad illa eos dumtaxat praesentare teneantur, qui per tempus competens in universitate famosa studuerint. Tempus autem competens: decennium in magistris seu licentiatis aut baccalaureis in theologia; septennium vero in doctoribus seu licentiatis in iure canonico, civili aut medicina; quinquennium autem in magistris seu licentiatis in artibus, cum rigore examinis, logicalibus inclusive, aut in altiori facultate; sexennium autem in baccalaureis simplicibus in theologia; quinquennium vero in baccalaureis iuris canonici aut civilis, in quibus baccalaureis iuris canonici aut civilis, si ex utroque parente nobiles fuerint, triennium sufficiens esse decernimus; praefatique graduati et nominati collatoribus ordinariis sive patronis ecclesiasticis, semel ante vacationem beneficii, de literis gradus seu nominationis, et de praefato tempore studii, per literas patentes universitatis, in qua studuerint, manu scribae et sigillo universitatis signatas, fidem facere teneantur. Cum vero probatio nobilitatis fieri deberet ad effectum ut nobiles ipsi gaudere possint beneficio minoris temporis studii, tunc nobilitas ipsa per quatuor testes deponentes in iudicio coram iudice ordinario loci, in quo est natus ille de cuius nobilitate ex utroque parente constare debet, etiam in partis absentia, probari possit; teneanturque praefati graduati, tam simplices quam nominati, patronis ecclesiasticis aut collatoribus ordinariis, quibus gradus aut nominationis literas huiusmodi insinuare deberent, literas suorum gradus et nominationis, certificationis de tempore studii et attestationis nobilitatis duplicatas dare; ac in singulis annis, tempore quadragesimae, per se vel procuratorem suum, collatoribus, nominatoribus seu patronis ecclesiasticis ant eorum vicariis, eorum nomina et cognomina insinuare; et eo anno, quo praefatam insinuationem | ctorem in civili doctori in medicina prae-

natis, assignatis vacantia, illis graduatis | facere omiserint, beneficium, in vim gradus aut nominationis huiusmodi, petere non possint; et si collatoribus ordinariis aut patronis ecclesiasticis in mensibus deputatis, graduatis simplicibus, aut graduatis nominatis, non esset graduatus aut nominatus, qui diligentias praefatas fecerit, collatio seu praesentatio per collatorem seu patronum ecclesiasticum, etiam eisdem mensibus facta alteri quam graduato vel nominato, non propter hoc irrita censeatur; si tamen graduatus simplex aut nominatus beneficium, post insinuationem gradus aut nominationis in mensibus eis assignatis, vacans petierit, et inter suam insinuationem et praefatam requisitionem non supervenerit quadragesima, in qua nomen et cognomen insinuare debuerit, ad beneficium sic vacans eum capacem, ipsumque illud consequi posse debere decernimus. Statuimus quoque et ordinamus quod collatores ordinarii et patroni ecclesiastici praefati, inter graduatos, qui literas gradus cum tempore studii et attestatione nobilitatis debite insinuaverint, quoad beneficia in mensibus deputatis vacantia, gratificare possint illum ex eis, quem voluerint; quo vero ad beneficia in mensibus graduatis, nominatis, deputatis, antiquiori nominato conferre, seu antiquiorem pominatum, qui literas nominationis, temporis studii et attestationis nobilitatis debite insinuaverit, praesentare seu nominare teneantur. Concurrentibus autem nominationibus eiusdem anni, doctores licentiatis, licentiatos baccalaureis (demptis baccalaureis formatis in theologia, quos, favore studii theologici, licentiatis in iure canonico, civili aut medicina praeserendos esse decernimus), baccalaureos iuris canonici aut civilis magistris in artibus praeferri volumus. Concurrentibus autem pluribus doctoribus in diversis facultatibus, doctorem theologum doctori in iure, doctorem in iure canonico doctori in iure civili, do-

ferendos esse decernimus; et idem in iure per ipsos ordinarios libere conferri poslicentiatis et baccalaureis servari debere volumus; et, si in eisdem facultate et gradu concurrerent, ad datam nominationis seu gradus recurrendum esse volumus; et, si in omnibus his concurrerent, tunc collator ordinarius, inter eosdem concurrentes, gratificare possit. Volumus autem quod nominati literas nominationis ab universitatibus, in quibus studuerint, obtinentes, in nominationum literis, beneficia per eos possessa et eorum verum valorem exprimere teneantur, alioquin literae nominationis huiusmodi, eo ipso, nullae sint et esse censeantur. Si quis vero ex dictis qualificatis, graduatis simplicibus aut nominatis, tempore vacationis beneficii in mensibus eis deputatis vacantis, duas obtineat praebendas in cathedralibus, etiam metropolitanis, aut collegiatis, seu dignitatem vel praebendam vel aliud beneficium seu alia beneficia quorum insimul, vel cuius fructus, redditus et proventus tempore residentiae, et horis divinis interessendo, ad summam ducentorum florenorum auri de Camera ascenderent, beneficium, in vim gradus seu nominationis huiusmodi, tunc petere seu consequi non possit. Et insuper, quod tam graduati simplices quam nominati beneficia in mensibus eis assignatis vacantia petere et consequi possint, secundum propriae personae concedentiam et conformitatem, videlicet saeculares saecularia, et religiosi regularia beneficia ecclesiastica: ita quod saecularis nominatus beneficia regularia in mensibus deputatis vacantia, praetextu cuiusvis dispensationis apostolicae; et, e contra, religiosus beneficia saecularia petere aut consequi minime possit. Quodque beneficia simpliciter vel ex causa permutationis in mensibus graduatis simplicibus et nominatis assignatis vacantia eis non sint affecta nec debita, sed ex causa permutationis cum permutantibus dumtaxat, simpliciter vero vacan-

§ 13. Statuimus quoque quod paro- De collatione chiales ecclesiae in civitatibus aut villis ecclesiarum pamuratis existentes, non nisi personis modo praemisso qualificatis, aut saltem qui per tres annos in theologia vel altero iurium studuerint, seu magistris in artibus, qui in aliqua universitate privilegiata studentes magisterii gradum adepti fuerint, conferantur. Monemus autem praefati regni universitates, sub poena privationis omnium et singulorum privilegiorum a nobis et Sede Apostolica obtentorum, ne collatoribus seu patronis ecclesiasticis habeant aliquos nominare, nisi eos, qui secundum praesata tempora studuerint, et secundum dictarum universitatum statuta ad gradus et non per saltum provecti fuerint. Quod si secus fecerint, ultra nullitatis poenam, quam in praefatarum nominationum literis declaramus, universitatis ipsius nominandi privilegium ad tempus, secundum culpae qualitatem, suspendimus. Si quis autem graduatorum aut nominatorum, in mensibus deputatis, a collatoribus ordinariis aut personis ecclesiasticis benelicium vacans, in vim gradus aut nominationis, petierit, et collatorem ordinarium, in vim praefati gradus aut nominationis, in processu posuerit et aliter molestaverit, illum, ultra expensarum, damnorum et interesse condemnationem, a fructibus sui gradus et nominationis privandum esse decernimus; eodemque vinculo collatores ordinarios et patronos ecclesiasticos, quibus graduati et nominati, debite, ut supra, qualificati, suos gradus et nominationis literas insinuaverint, adstringimus, ut beneficia ad eorum collationem vel praesentationem spectantia, in mensibus graduatorum simplicium et nominatorum vacantia, stantibus praefatis graduatis aut nominatis, debite qualificatis, illa prosequentibus, aliis quam graduatis aut nominatis conferant, sub poena sustia beneficia huiusmodi personis idoneis pensionis potestatis conferendi beneficia

in octo mensibus, illo anno, ad collatio- J nem eorum ac praesentationem liberam spectantibus.

§ 14. Statuimus quoque et ordinamus De literis Pa- quod quilibet Romanus Pont., semel dumpae in forma taxat tempore sui pontificatus, literas in forma mandati, iuxta formam inferius adnotatam, et non ultra, dare possit, hoc modo videlicet: unum collatorem habentem collationem decem beneficiorum, in uno; habentem autem collationem quinquaginta beneficiorum et ultra, in duobus beneficiis dumtaxat gravare possit, ita tamen quod in eadem ecclesia cathedrali vel collegiata collatorem unum pro tempore in duabus praebendis non gravet. Et, ut obvietur litibus, quae occasione literarum mandatorum huiusmodi oriri possent, mandata huiusmodi, sub forma quae est inferius adnotata, dari volumus, quam, ad perpetuam rei memoriam, in Cancellaria Apostolica publicari, et illius quinterno registrari mandamus. Declarantes prosequentes huiusmodi mandata, quoad beneficia sub illis comprehensa, ordinariis collatoribus et graduatis simplicibus et nominatis praeferendos esse; nosque et successores nostros, iure praeventionis, dignitates, personatus, administrationes et officia caeteraque beneficia ecclesiastica et saecularia et quorumvis Ordinum regularia, quaecumque et quomodocumque qualificata, tam in mensibus graduatis simplicibus et nominatis, quam ordinariis collatoribus praefatis assignatis vacantia, ac etiam sub dictis mandatis comprehensa libere conferre.

lore exprimendo (2);

- § 15. Statuimus insuper quod in pro-De vero va- visionibus, quas personis quibusvis de beneficiis vacantibus seu certo modo vacaturis, per nos et successores nostros ac Sedem praedictam, etiam motu proprio, etiam promotis ad ecclesias cathedrales et metropolitanas ac monasteria, ut ob-
  - (1) Forma dicti mandati mox infra ponitur.
  - (2) Ad hoc vide declarationem hic in fine huius ultimae constitutionis.

tenta per eos beneficia retinere possint, fieri contigerit, illorum fructus annui, per florenos aut ducatos auri de Camera aut libras turonen. seu alterius monetae, valor, secundum communem extimationem, exprimi debeat, alioquin gratiae ipsae sint ipso iure nullae.

§ 16. Statuimus quoque et ordinamus De causis in quod, in regno, Delphinatu et comitatu partibus Franpraedictis, omnes et singulae causae, ex-dis et earum ceptis maioribus in iure expresse denominatis, apud illos iudices in partibus, qui, de iure aut consuetudine praescripta vel privilegio, illarum cognitionem habent, terminari et finiri debeant. Et ne, sub umbra appellationum, quae nimium et nonnumquam frivolae interponi consueverunt, atque etiam in eadem instantia, ad prorogationem litium, saepe multiplicari, iniustis vexationibus materia praebeatur; volumus quod, si quis offensus coram suo iudice iustitiae complementum habere non possit, ad immediatum superiorem, etiam ad nos et successores nostros vel Sedem praedictam, omisso medio; nec a gravamine, in quacumque instantia, ante definitivam sententiam quomodolibet appelletur, nisi forsitan tale gravamen extiterit, quod in definitiva reparari nequiret; et, eo casu, nonnisi ad immediatum superiorem liceat appellari. Si quis vero immediate subjectus Sedi Apostolicae ad eamdem Sedem duxerit appellandum, causa committatur in partibus per rescriptum usque ad finem litis, videlicet usque ad tertiam sententiam conformem inclusive; si ab illis appellari contigerit, nisi propter defectum denegatae iustitiae aut iustum metum, et tunc committi debeat in partibus convicinis et cum causarum expressione, quae etiam de illis, etiam legitime, alias quam per iuramentum coram iudicibus a Sede Apostolica deputandis constare debeat. Processus autem contra praemissa attentatos, nullos et irritos esse volumus; ac rescripta contra praemissa impetrantes, in expensis, damnis

appellationibus,

et interesse condemnari debere decernimus atque declaramus; sanctae vero Romanae Ecclesiae cardinales, qui pro universali Ecclesia continue laborant, necnon dictae Sedis officiales officia sua actu exercentes, sub praesenti decreto non intendimus comprehendi.

§ 17. Statuimus etiam et ordinamus Earumdemque quod iudices causas, quae in partibus terminari debent, coram eis pro tempore pendentes, sub poena excommunicationis et privationis beneficiorum per eos obtentorum eo ipso incurrenda, infra biennium terminare debeant; pars vero diffugiens et expeditionem ipsius causae malitiose impediens, gravissime per eosdem iudices mulctetur, etiam usque ad privationem iuris in huiusmodi processu praetensi, si eis visum fuerit, super quo eorum conscientias oneramus; ab interlocutoriis autem, secundo; definitivis vero, tertio dumtaxat provocare licere decernimus.

§ 18. Volumusque, secundam senten-Appellationib., tiam interlocutoriam conformemet tertiam definitivam etiam conformem, omni mora cessante, executioni debitae demandari debere, quacumque appellatione interposita non obstante.

§ 19. Statuimus quoque quod quicum-Triennali paci- que, dummodo non sit violentus, sed haficopossessore, bens coloratum titulum, pacifice et sine lite praelaturam, dignitatem, personatum, administrationem vel officium seu quodcumque beneficium ecclesiasticum triennio proximo hactenus possidet vel pro tempore possidebit, in petitorio vel possessorio, a quoquam, etiam ratione iuris noviter reperti, molestari nequeat, praeterquam praetextu hostilitatis aut alterius legitimi impedimenti, de quo protestari, et illud, iuxta concilium Viennense intimari debeat; lis autem, hoc casu, quoad futuras controversias, intelligatur, si ad executionem citationis iurisque sui in iudicio exhibitionem ac terminorum omnium observationem processum fuerit.

§ 20. Monemus etiam ordinarios ut Beneficia sine diligenter inquirant, ne quis sine titulo tibus, beneficium possideat, et si quem beneficium sine titulo possidere repererint, declarent illi ius non competere, cuiusvis temporis detentione non obstante; de ipsoque beneficio possit illi (dummodo non sit intrusus vel violentus aut alias indignus) vel alteri idoneo provideri.

§ 21. Et insuper statuimus quod qui- Concubinariocumque clericus, cuiuscumque conditionis, status, religionis, dignitatis, etiam si pontificalis vel alterius præeminentiae fuerit, qui, post habitam praesentium notitiam, quam habere praesumitur post duos menses post earumdem praesentium publicationem in ecclesiis cathedralibus factam, quam ipsi dioecesani omnino facere teneantur, postquam praesentes ad eorum notitiam pervenerint, publicus concubinarius a perceptione fructuum omnium beneficiorum suorum trium mensium spatio sit ipso facto suspensus, quos suus superior in fabricam vel aliam evidentem ecclesiarum utilitatem, ex quibus ii fructus percipiuntur, convertat; necnon huiusmodi publicum concubinarium, ut primum talem esse noverit, mox suus superior monere teneatur ut infra brevissimum terminum concubinam dimittat, et si illam non dimiserit, vel dimissam seu aliam publice resumpserit, iubemus ut ipsum in omnibus suis beneficiis omnino privet. Et nihilominus ii publici concubinarii, usque quo cum eis, per suos superiores, post ipsarum concubinarum dimissionem manifestamque vitae emendationem, fuerit dispensatum, ad susceptionem quorumcumque bonorum, dignitatum, beneficiorum officiorumve sint inhabiles; qui si, post dispensationem, recidivo vomitu ad huiusmodi publicum concubinatum redierint, sine spe alicuius dispensationis ad praedicta prorsus inhabiles existant; quodque si hi, ad quos talium correctio per-

(1) Vide concil. Trid., sess. xxiv, De Reform., c. 8; et sess. xxv, De Regular., cap. 14.

tinet, eos, ut praedictum est, punire neglexerint, eorum superiores, tam in ipsos de neglectu, quam in illos pro concubinatu, modis omnibus, digna punitione animadvertant. In conciliis etiam provincialibus et synodalibus, adversus tales punire negligentes vel de hoc crimine diffamatos, etiam per suspensionem a collatione beneficiorum vel alia condigna poena, severiter procedatur; et si ii, quorum destitutio ad nos et Sedem praedictam spectat, per concilia provincialia aut suos superiores, propter concubinatum publicum, reperiantur privatione digni, statim cum processu inquisitionis ad nos deferantur: eadem diligentia et inquisitio in quibuscumque generalibus capitulis, etiam provincialibus, quoad eos servetur, poenis aliis contra praedictos et alios non publicos concubinarios a iure statutis in suo robore permansuris.

blici qui sint.

§ 22. Publici autem intelligendi sunt Concubia. pu- non solum ii, quorum concubinatus per sententiam aut confessionem in iure factam seu per rei evidentiam, quae nulla possit tergiversatione celari, notorius est, sed etiam qui mulierem de incontinentia suspectam et diffamatam tenent, et, per suum superiorem admoniti, ipsam cum effectu non dimittunt.

permittendi.

§ 23. Quia vero in quibusdam regio-Concubin non nibus nonnulli iurisdictionem ecclesiasticam habentes pecuniarios quaestus a concubinariis percipere non erubescunt, patientes eos in tali foeditate sordescere, sub poena maledictionis aeternae praecipimus ne deinceps, sub pacto, compositione aut spe alterius quaestus, talia quovismodo tolerent aut dissimulent; alioquin, ultra praemissam negligentiae poenam, duplum eius, quod propterea acceperint, restituere et ad pios usus omnino convertere teneantur et compellantur. Ipsas autem concubinas aut suspectas, praelati omnibus modis curent a suis subditis, per auxilium et brachii saecularis invocationem (si opus fuerit), penitus arcere; qui etiam | tergiversatione celari aut aliquo iuris suf-

filios ex tali concubinatu procreatos apud patres suos cohabitare non permittant. lubemus insuper quod in praedictis synodis et capitulis praemissa publicentur, et ut quilibet suos subditos ad ipsarum concubinarum dimissionem moneat diligenter. Iniungimus praeterea omnibus saecularibus viris, etiam si regali praefulgeant dignitate, ne ullum qualecumque inferant impedimentum, quocumque quaesito colore, praelatis, qui, ratione officii sui, adversus subditos suos pro huiusmodi concubinatu et aliis casibus sibi a iure permissis procedunt. Et cum omne fornicationis crimen lege divina prohibitum sit, et sub poena peccati mortalis necessarie evitandum, monemus omnes laicos, tam uxoratos quam solutos, ut similiter a concubinatu abstineant; nimis enim reprehensibilis est qui uxorem habet, et ad aliam uxorem seu mulierem accedit; qui vero solutus est, si continere nolit, iuxta Apostoli consilium, uxorem ducat; pro huiusmodi autem divini observantia praecepti, hi, ad quos pertinet, tam salutaribus monitis quam aliis canonicis remediis omni studio laborent.

§ 24. Statuimus insuper, ad evi- De conversatandum scandala et multa pericula, sub-tione cum exveniendumque conscientiis timoratis, quod nemo deinceps a communicatione alicuius in sacramentorum administratione vel receptione aut aliis quibuscumque divinis, vel etiam praetextu cuiuscumque sententiae aut censurae ecclesiasticae, seu suspensionis aut prohibitionis ab homine vel a iure generali promulgatae, teneatur abstinere, vel aliquem vitare, vel interdictum ecclesiasticum observare, nisi sententia, prohibitio, suspensio vel censura huiusmodi fuerit vel contra personam, collegium, universitatem, ecclesiam aut locum certum aut certam a iudice publicata et denunciata specialiter et expresse; aut si notorie in excommunicationis sententiam constiterit incidisse, quae nulla possit

fragio excusari, eum a communione illius abstinere volumus, iuxta canonicas sanctiones. Per hoc tamen huiusmodi excommunicatos, suspensos, interdictos seu prohibitos non intendimus in aliquo relevare, nec eis quomodolibet suffragari.

ecclesiasticis,

§ 25. Et quoniam ex indiscreta inter-Interdictisque dictorum promulgatione multa consueverunt scandala evenire, statuimus quod nulla civitas, oppidum, castrum, villa aut locus ecclesiastico supponi possit interdicto, nisi ex causa sive culpa ipsorum locorum aut domini seu rectoris vel officialium; propter culpam autem seu causam alterius cuiuscumque privatae personae huiusmodi loca interdici nequaquam possint, auctoritate quacumque ordinaria delegata, nisi talis persona privs fuerit excommunicata ac denunciata seu in ecclesia publicata, aut domini seu rectores vel officiales ipsorum locorum, auctoritate iudicis requisiti, huiusmodi personam excommunicatam, infra biduum, inde cum effectu non eiecerint, aut ad satisfaciendum compulerint; qua, etiam post biduum eiecta, recedente vel satisfaciente, mox ad divina resumi possit, quod etiam in pendentibus locum habere decernimus.

beneficiorum.

§ 26. Necnon constitutionem, de eo-Resignationibus rumdem fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio editam, quam cum irritanti decreto statuimus et decrevimus et ordinamus quod ex tunc, de caetero, perpetuis futuris temporibus, de cessione regiminis et administrationis ecclesiarum et monasteriorum facta per eos, qui ecclesiis, monasteriis ipsis præerunt, seu illa in administrationem seu commendam, aut ut aliis unita, aut alias obtinebant, seu resignatione aliorum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum seu cessione iuris in eis vel ad ea quomodolibet competentis, aut privationis vel depositionis aut censurarum fulminatione, etiam literis apostolicis a nobis et Sede Apostolica, etiam motu proprio pro temPontificis factae dicerentur, contentis, etiam si super illis narratis fundaretur intentio, constare et apparere deberet per publica instrumenta vel documenta authentica; alioquin, tam in iudicio quam extra illud, narrativae et assertioni huiusmodi in praeiudicium tertii minime stari, nec ex illis alicui praeiudicium afferri debere, nisi de huiusmodi narrativa et assertione, etiam in literis apostolicis facta, altero ex praemissis modis doceretur, innovamus, illamque perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari mandamus.

§ 27. Et quia ad supradictam concor- stabilimentum diam cum praefato rege, ob illius since-dictae concorram devotionem erga nos et Sedem prae- met rege, qui dictam ostensam, cum ad praestandam Bononia personalit. huie Ponnobis reverentiam et filialem obedientiam tifici obedienad civitatem nostram Bononiae personaliter accessit, consentimus, illamque inviolabiliter observari desideramus, illam veri contractus et obligationis inter nos et Sedem Apostolicam praedictam ex una, et praefatum regem et regnum suum ex altera partibus, legitime initi vim et robur obtinere.

tiam praestitit,

§ 28. Ac illi et praesentibus in aliqua cui derogari sui parte, per quascumque literas et gra-non posse detias per nos et successores nostros desuper concedendas, derogari, clausulamque cum earumdem derogatione praesentium latissime extendenda, ac quod eædem praesentes literae et earum tenor pro expressis habeantur. in quibusvis supplicationibus pro tempore signatis appositam, nihil penitus operari; et illius vigore in literis apostolicis, super ipsis supplicationibus conficiendis, quicquam, per quod praesentibus aut alicui particulae de contentis in eis derogaretur seu derogari videretur, narrari non possit, et sic, per quoscumque iudices, etiam commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et praefatae Romanae Ecclesiae cardinales, in quibusvis causis super praemissis vel eorum aliquo pro tempore motis iudicari, pore emanatis, quae in manibus Romani | definiri et sententiari debere, sublata eis

LEO X PP.

aliter sententiandi et definiendi omnimoda facultate et auctoritate; necnon irritum et inane quidquid secus super iis vel eorum aliquo, a quoquam, quavis auctoritate, etiam per nos et successores nostros praefatos, scienter vel ignoranter contigerit attentari, decernimus.

§ 29. Volumus autem quod, si prae-Pactumque ut fatus rex praesentes literas ac omnia et tum temp. hanc singula in eis contenta, quae in prima concordiam in futura sessione praesentis concilii Lateceptari faciat. ranensis approbari et confirmari facere promisimus, infra sex menses a die approbationis et confirmationis computandos, non approbaverit et ratificaverit, et ea perpetuis futuris temporibus in regno suo et omnibus aliis locis et dominiis dicti regni, per omnes praelatos et alias etiam ecclesiasticas personas ac curias parlamentorum, legi, publicari, iurari et registrari ad instar aliarum constitutionum regiarum; et de acceptatione, lectione, publicatione, iuramento et registratione praedictis infra praedictum tempus, omnium et singulorum supradictorum patentes literas aut authenticas scripturas nobis non transmiserit, aut nuncio nostro, apud ipsum regem existenti, per eum ad nos destinandas, non consignaverit, et deinde singulis annis etiam legi, prout alias ipsius Francorum regis constitutiones et ordinationes, quae in viridi sunt observantia, observari debent, inviolabiliter observari cum effectu non fecerit, praesentes literae, et inde secuta quaecumque sint cassa et nulla, nulliusque roboris vel momenti.

ctae concordim.

§ 30. Et cum de omnibus, quae in Declaratio di- regno, Delphinatu et comitatu praedictis aguntur, notitiam non habeamus, consuetudines, statuta seu usus libertati ecclesiasticae et auctoritati Sedis Apostolicae quomodolibet praeiudicantia, si qua in regno, Delphinatu et comitatu praedictis alias quam in praemissis existant, non intendimus nobis et eidem Sedi in aliquo praeiudicare, seu illa tacite vel expresse quomodolibet approbare.

§ 31. Et nihilominus praefato Fran-Observan. concisco et pro tempore existenti Francorum gem executioni regi, in virtute sanctae obedientiae, man-demandanda. damus quatenus per se vel alium seu alios in dignitate ecclesiastica constitutos, praesentes literas ac omnia et singula in eis contenta, quando et quoties opus fuerit, publicari et ea inviolabiliter observari faciant. Contradictores, cuiuscumque dignitatis et præeminentiae fuerint, per censuras ecclesiasticas et pecuniarias poenas, aliaque iuris et facti quaevis opportuna remedia, appellatione qualibet omnino postposita, compescendo.

§ 52. Non obstantibus omnibus supra- Clausulae dedictis, aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentio-

nem.

Forma vero supradicti mandati apostolici sequitur et est talis.

Leo episcopus servus servorum Dei, venerabili fratri episcopo N. et dilectis filiis capitulo singulisque canonicis Ecclesiae N., salutem et apostolicam benedictionem.

🖇 53. Vitae ac morum honestas aliaque Forma mandati laudabilia probitatis et virtutum merita, su-apost. de quo per quibus dilectus filius N. apud nos fide digno commendatur testimonio, nos inducunt ut sibi reddamur ad gratiam liberales. Hinc est quod nos, cupientes ut eidem N., iuxta illius, quae olim per felicis recordationis Gregorium Papam IX, praedecessorem nostrum, ad tunc episcopum Noviomensem directa extitit, quae incipit Mandatum, et aliarum duarum illam immediate sequentium decretalium formas, de canonicatu et prebaenda aut dignitate, personatu, administratione vel officio vestrae vel alterius ecclesiae aut alio beneficio, cum cura vel sine cura, etiam si

parochialis ecclesia vel eius perpetua vicaria aut cappella sive perpetua cappellania ad vestram collationem, nominationem seu praesentationem et aliam quamcumque dispositionem provideri possit; ac volentes praefato N., meritorum suorum intuitu, gratiam facere specialem, ipsumque N. a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes; nec non omnia et singula beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, quae praefatus N., etiam ex quibusvis apostolicis dispensationibus, obtinet et expectat, ac in quibus et ad quae ius sibi quomodolibet competit, quaecumque, quotcumque et qualiacumque sint, eorumque fructuum, reddituum et proventuum veros annuos valores, ac huiusmodi dispensationum tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad ipsius N. vel alicuius alterius pro eo nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, discretioni vestrae per apostolica scripta mandamus quatenus, si vobis pro alio non scripserimus, qui simile mandatum aut similem gratiam prosequatur, canonicatum et praebendas aut dignitatem, personatum, administrationem vel officium vestrae vel alterius ecclesiae, aut aliud beneficium ecclesiasticum, cum cura vel sine cura, etiam si parochialis ecclesia vel eius perpetua vicaria aut cappella vel perpetua cappellania fuerit, ad vestram collationem, provisionem, praesentationem, nominationem seu quamvis aliam dispositionem pertinens, etiam si dignitati, personatui, administrationi vel officio huiusmodi cura immineat animarum, dummodo talis dignitas electiva non existat, cum creatione in canonicum vestrae vel alterius ecclesiae, etiam si in ea statuto |

et privilegio expresse caveatur quod nulli de dignitate, personatu, administratione vel officio provideri possit, nisi cum effectu illius ecclesiae canonicus existat, canonicatum huiusmodi ecclesiae, cum plenitudine iuris canonici, et non obstante de certo canonicorum numero, ad effectum huiusmodi dignitatem, personatum, administrationem vel officium dumtaxat obtinendum et non alias, auctoritate apostolica, tenore praesentium conferimus, et de illo etiam providemus, si quem, quam vel quod, post mensem postquam praesentes literae vobis praesentatæ fuerint, extra Romanam Curiam vacare contigerit, cum plenitudine iuris canonici, ac omnibus iuribus et pertinentiis suis, eidem N. conferatis, et de illo aut illa provideatis, seu ipsum ad illum, illam vel illud praesentetis aut nominetis; ipsumque N. in canonicum et in fratrem vestrae vel alterius ecclesiae, ad effectum tantum obtinendi dignitatem, personatum, administrationem vel officium huiusmodi, recipiatis; stallum sibi in choro, et locum in capitulo, cum plenitudine iuris canonici, assignetis, inducentes eumdem N. vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem canonicatus et praebendarum aut dignitatis, personatus, administrationis vel officii seu beneficii huiusmodi iuriumque et pertinentium universorum praedictorum, defendentesque inductum, ac facientes N. vel pro eo procuratorem praedictum ad praebendas aut dignitatem, personatum, administrationem vel officium seu beneficium huiusmodi, quodcumque fuerit, ut moris est, admitti, sibique de illius vel eorum fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obventionibus universis integre responderi. Non obstante de certo canonicorum numero, ut praefertur, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictae vestrae vel alterius ecclesiae, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque. Aut si vobis ab Apostolica sit Sede indultum quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneamini, quodque de canonicatibus et praebendis seu dignitatībus, personatibus, administrationibus vel officiis vestrae vel alterius ecclesiae aut aliis beneficiis ecclesiasticis quibuscumque, ad vestram collationem, provisionem, praesentationem, nominationem seu quamvis aliam dispositionem, communiter vel divisim, pertinentibus, nulli valeat provideri per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam, praesentibus non expressam vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi gratiae impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris literis mentio specialis. Seu si dictus N. praesens non fuerit ad praestandum de observandis statutis et consuetudinibus vestrae vel alterius ecclesiae solitum iuramentum, dummodo in absentia sua per procuratorem idoneum, et cum ad ecclesiam ipsam accesserit, corporaliter praestet. Data etc.

§ 34. Dilectis filiis N. et N. ac N., Forma alterius officialibus, salutem et apostolicam benemandati apost. dictionem. Hodie cupientes ut dilecto filio N. Clerico N. dioecesis, iuxta illius, quae olim per felicis recordationis Gregorium Papam IX praedecessorem nostrum ad tunc episcopum Noviomensem directa extitit, quae incipit Mandatum, et aliarum duarum illam immediate sequentium decretalium formas, de canonicatu et praebendis aut dignitate, personatu, administratione vel officio ecclesiae N. aut alio beneficio ecclesiastico, cum cura vel sine cura, provideri posset, motu proprio, venerabili fratri nostro episcopo N. et dilectis filiis capitulo singulisque canonicis ecclesiae N. per alias nostras literas mandavimus quatenus, si eis communiter vel divisim pro alio non scripsissemus, qui simile manda-

tum aut similem gratiam prosequeretur, eidem N. canonicatum et praebendas aut dignitatem, personatum, administrationem vel officium aut beneficium ecclesiae N. aut aliud beneficium ecclesiasticum, ad eorum collationem, provisionem, praesentationem, nominationem seu quamvis aliam dispositionem communiter vel divisim pertinens, si quem, quam vel quod, post mensem post praesentationem earumdem literarum, vacare contingeret, cum plenitudine iuris canonici, omnibus iuribus et pertinentiis suis, prout ad eos communiter vel divisim pertineret, conferrent et assignarent; aut eum ad illa praesentarent, eligerent, nominarent, seu de illis providerent, prout in eisdem literis plenius continetur. Quocirca discretioni vestrae per apostolica scripta motu simili mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, si episcopus, capitulum et canonici praedicti canonicatum et praebendas aut dignitatem, personatum, administrationem vel officium aut beneficium huiusmodi eidem N. conferre et assignare, ac de illis etiam providere recusaverint seu distulerint, aut negligentes fuerint, canonicatum, praebendas aut dignitatem, personatum, administrationem vel officium huiusmodi, cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinentiis supradictis, eidem N. conferre et assignare, necnon eumdem N. ad illa, ut moris est, admittere et in canonicum recipere et in fratrem, stallo sibi in choro et loco in capitulo assignatis, omniaque et singula alia in dictis literis contenta, alias iuxta earumdem continentiam et formam, in omnibus et per omnia facere et exequi curetis. Contradictores, prout iustitia suadebit, ad hoc compescendo. Non obstantibus omnibus quae in dictis literis voluimus non obstare. Data etc.

Pro regularibus autem similis forma illis conveniens detur etc.

Nulli ergo etc. Si quis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sextodecimo, xv kalendas septembris, pont. nostri anno IV.

Dat. die 18 augusti 1516, pont. anno IV.

Seguitur eiusdem Pontificis alia dictae concordiae confirmatio, sacro Lateranensi Concilio approbante.

#### SUMMARIUM

Causae huius constit. — 1. Concordia inita fuit cum rege Franciae, ut in bulla praeinserta. — 2. Et nunc illa per Pontificem, cum approbatione concilii, iterato approbatur, quatenus rex pro parte sua eamdem observet. — 3. Clausulae derogatoriae.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

Causa huius constitutionis.

Divina disponente clementia, per quam reges regnant, et principes imperant, in eminenti apostolatus specula et supergentes et regna, meritis licet imparibus, constituti, animo revolventes quod, etsi ea, quae pro salubri et quieto regimine regnorum, et ad apicem et iustitiam populorum, perpetua eorumdem regnorum stabilitate, regibus praesertim de fide catholica et de republica christiana et Apostolica Sede benemeritis, laudabili et provida nostra ordinatione cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus concessa ac ad effectum huiusmodi gesta, statuta, ordinata et decreta factave sunt, plenam roboris obtineant firmitatem; illis nihilominus interdum, sacro approbante concilio, nostrae innovationis et approbationis robur adiicimus, ut eo firmius illibata perdurent, quo saepius erunt nostra auctoritate ac etiam generalis concilii praesidio communita; efficacemque operam circa eorumdem conservationem liberter adhibemus. ut reges et ipsorum regnorum personae, concessionibus, privilegiis, statutis et ordinationibus huiusmodi in Domino plene gaudentes, in pacis et tranquillitatis ac amoenitatis dulcedine conquiescant, et in eorum solita erga eamdem Sedem devotione ferventius perseverent.

§ 1. Nuper siquidem, ut Ecclesia sponsa Concordia ininostra in sancta unione conservaretur, et Franciae ut in per christifideles sacris canonibus a Ro-bulla praeinsermanis Pontificibus et sacris generalibus conciliis dumtaxat editis uteretur, quasdam constitutiones, quae de cetero loco pragmaticae sanctionis et contentorum in ea in regno Franciae, pro bono pacis et concordiae, ac illius communi et publica utilitate, cum carissimo in Christo filio nostro Francisco Francorum rege christianissimo, dum Bononiae cum nostra Curia essemus, tractatas, et cum eisdem fratribus nostris diligenter examinatas, et de eorum consilio cum praefato rege concordatas, et per ipsius regis legitimum procuratorem acceptatas, de eorumdem fratrum consilio et unanimi consensu, statuimus, ordinavimus, prout in nostris literis desuper confectis plenius continetur, quarum tenor sequitur, et est talis (1).

§ 2. Nos igitur, ut literae ipsae, quae ob Et nunc illa id praecipue editae fuerunt ut in corpore cumapprobatiomystico, sancta videlicet Ecclesia, perpetua ne concilii, itecaritas et pax inviolata perdurent, et si qua quaten. rex pro membra dissentiant, ea commode suo rein- dem observet. serantur corpori; eoque magis observentur, quo clarius constiterit ipsas literas ea matura et salubri deliberatione a nobis, dicto sacro Lateranensi approbante concilio, approbatas, innovatas, qua statutae et ordinatae fuerunt; licet ad earumdem literarum subsistentiam et validitatem, alia approbatione non indigerent, ad abundantiorem tamen cautelam, ut eo tenacius observentur et difficilius tollantur, quo tantorum patrum fuerint maiore approbatione munitae, literas praedictas cum omnibus et singulis statutis, ordinationibus, decretis, definitionibus, pactis, conventionibus, promissione, voluntate ac poenis, inhibitione aliisque omnibus et singulis clausulis in eis contentis, illa praesertim, qua voluimus quod, si praefatus Francorum rex supradictas literas ac omnia et

(1) Bulla ipsa est quae praecedit, ideo non inseritur.

singula in eis contenta, intra sex menses a data praesentium computandos, non approbaret et ratificaret, et ea perpetuis futuris temporibus, in regno suo et aliis locis et dominiis dicti regni, per omnes praelatos et alias ecclesiasticas personas ac curias parlamentorum acceptari, legi, publicari, iurari et registrari ad instar aliarum constitutionum regiarum, et de acceptatione, lectione, publicatione, iuramento et registratione prædictis, intra praedictum tempus, omnium et singulorum supradictorum patentes literas aut authenticas scripturas, nobis non transmitteret, aut nuncio nostro, apud ipsum regem existenti, per eum ad nos destinandas non consignaret, et deinde singulis annis etiam legi, prout alias ipsius Francorum regis constitutiones et ordinationes, quae in viridi sunt observantia, observari debent, inviolabiliter observari cum effectu non fecerit, literae ipsae et inde secuta, quaecumque essent, cassa et nulla nulliusque roboris vel momenti, sacro Lateranensi concilio approbante, apostolica auctoritate et potestatis plenitudine approbamus et innovamus, easque inviolabiliter et irrefragabiliter observari et custodiri mandamus; roburque perpetuae firmitatis in eventum dictarum approbationis et ratificationis, et non aliter nec alio modo obtinere; omnesque in dictis literis comprehensos, ad ipsarum literarum ac omnium et singulorum in eis expressorum observationem, sub censuris et poenis ac aliis in eis contentis, iuxta earumdem literarum tenorem et formam, teneri et obligatos esse decernimus et declaramus.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Clausulas de- et ordinationibus apostolicis ac omnibus illis, quae in dictis literis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

rogatorias.

Si quis autem etc.

Lateranensi sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sextodecimo, xiv kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 19 decembris 1516, pont. anno IV.

Sequitur dictae constitutionis declaratio.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. In concordatis Franciae habetur quod verus valor beneficiorum exprimatur. — 2. Ex causis autem hic expressis, — 3. Conceditur facultas illum valorem exprimendi infra annum a die datae literarum. — 4. Impetrationes aliter factae invalidantur.

## Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, cui tot tantaque in spiritualibus et temporalibus providenda incumbunt, rerum et temporum qualitate pensata, nonnulla, prout ad cunctorum clericorum beneficia ecclesiastica a Sede Apostolica pro tempore impetrantium commoda et utilitates, ac litibus et fraudibus obviandum oportere conspicit, salubriter ordinat et disponit.

§ 1. Nuper siguidem, inter constitutio- In concordation nes ad laudem Dei et christifidelium pa- Franciae habecem et quietem, de fratrum nostrorum valor beneficioconsilio, cum carissimo in Christo filio tur. exprimanostro Francisco Francorum rege christianissimo, matura deliberatione concordatas, statuimus quod, in provisionibus, per quas personis quibusvis regni Franciae ac Delphinatus et comitatus Diensis et Valentinensis de beneficiis vacantibus seu certo modo vacaturis, per nos et successores nostros et Sedem praedictam, etiam motu proprio, etiam promotis ad ecclesias cathedrales et metropolitanas et monasteria (ut obtenta per eos beneficia retinere possent) fieri contingeret, illorum verus annuus per florenos aut ducatos auri de Camera aut libras turonenses seu alterius Datum Romae in publica sessione, in monetae valor, secundum communem æsti-

Exerdium.

mationem exprimi deberet, alioquin gratiae ipsae essent ipso iure nullae.

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, saepe Ex causis au- contingeret personas regni et Delphinatus ac comitatus huiusmodi, vacatione beneficiorum in locis remotis regni ac Delphinatus et comitatus eorumdem, per obitum pro tempore vacantia intellecta, eorum veri valoris notitiam haberi non posse, et veri valoris huiusmodi notitia non habita, ad illa a Romano Pontifice impetrandum, celerem nuncium ad Sedem praedictam destinare, et signaturam supplicationis super illorum impetratione, cum facultate verum annuum valorem beneficiorum huiusmodi in literarum super huiusmodi supplicationibus expeditione augendi, obtinere, ad effectum possessionem beneficiorum huiusmodi assequendi, literas super huiusmodi impetrationibus, cum minus vera valoris beneficiorum eorumdem expressione expedire, et absque eorum culpa, diligentia et expensis, pro impetratione huiusmodi obtinenda factis, et gratia eis a nobis concessa et illius effectu frustrari, ac per posteriores (qui, nulla habita diligentia, expressione veri valoris, eadem beneficia a Sede praedicta impetrarunt) excludi, ac desuper propterea molestari.

die datae literarum.

§ 3. Nos, qui subditorum nostrorum Conceditur fa- commoda libenter procuramus, ac eos a eultas illum va- litibus et expensis, quantum cum Domino infra, annum a possumus, relevamus, motu proprio ac ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, statuimus et ordinamus quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, impetrantes beneficia ecclesiastica in regno, Delphinatu et comitatu praedictis, per obitum dumtaxat vacantia, si verum annuum valorem beneficiorum in literis apostolicis, quae super dictis beneficiis expeditae fuerunt, non expresserint infra annum a die datae literarum earumdem computandum, valorem ipsum male expressum corrigi per officiales, ad quos expeditio literarum huiusmodi pertinet et

sueverunt, petere; ipsique officiales, ipsarum literarum expeditioni praesidentes, ad eorumdem simplicem petitionem, valorem ipsorum impetrantium ad verum annuum valorem, iuxta petentium voluntatem, in eisdem literis reducere et corrigere; ipsique impetrantes, pro augmento valoris expressi dumtaxat, annatam Camerae Apostolicae solvere debeant et teneantur.

§ 4. Decernentes quascumque impetra- Impetrationes tiones posteriores de dictis beneficiis, ra-aliter factae intione non expressionis veri valoris huiusmodi infra dictum annum factas, nullius roboris vel momenti esse et pro infectis haberi debere.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae moxvi, kalendis octobris, pont. nostri anno 1v.

Dat. die 1 octobris 1516, pont. anno iv.

### XXII.

De praedicatorum verbi Dei munere, examine et approbatione (1).

#### SUMMARIUM

Praedicationis munus valde necessarium et utile est. - 1. Praedicatores tamen aliqua scandalosa quandoque proponunt. -2. Ideo S. Gregorius praedicatores hortabatur etc. - 3. Et hic Pontifex iubet praedicatores debere prius examinari et approbari; — 4. Admissosque, Evangelium iuxta sensum DD. approbatorum praedicare teneri. — 5. Futura praedicere, etc. non debent. - 6. Const. Clem. V de privilegiis observent. — 7. Inspirationes divinae, antequam praedicentur, Sedis Apost. aut loci ordinarii examini reserventur. — 8. Contravenientium poenae. — 9. Contrariorum derogatio.

(1) Approbatio et examen huiusmodi regulariter spectat ad ordinarios locorum, ita disponente Concil. Trid., sess. v, cap. 2, De Reform.; et sess. xxiv, cap. 4, eodem decreto. Quo vero ad eorum officium, habes Concil. Trid., sess. v, cap. 2; sess. correctiones literarum earumdem fieri con- | xxiv, cap. 4; et sess. xxv, in cap. De Purgatorio.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Concilio.

tile est.

Supernae Maiestatis praesidio, per cuius Praedicationis ineffabilem providentiam coelestia simul cessarium et u- et terrena diriguntur, super gregem dominicum nobis commissum speculatoris officium (quantum imbecillitati nostrae conceditur) exercentes, totaque mente nobiscum ipsi revolventes, inter alia complura et magna, ad nos pertinere ut munus praedicationis, quod in Ecclesia Dei praecipuum ac pernecessarium magnique fructus atque utilitatis, dummodo recte et ex sincera caritate erga Deum et proximum, praeceptisque et exemplis sanctorum Patrum, qui haec profitentes cum fidei fundatione et propagatione plurimum Ecclesiae contulerunt, exerceatur; quippe quod Redemptor noster primus fecit et docuit, et eius praecepto et imitatione duodenus ille apostolorum numerus, quasi totidem coeli Dei veri gloriam enarrantes per orbem terrarum, universum genus humanum, quod sub peccati iugo vetusta servitute continebatur, sensim ab eorum tenebris educentes, et ad perpetuae salutis lucem excitantes, verbum ipsum in omnem terram et in fines orbis terrae, tum ipsi prius, tum deinde sui successores longe lateque propagaverunt altissimeque fundaverunt, ut qui nunc tantum subeunt onus meminisse debeant, creberrimeque secum revolvere, praeter auctoris ipsius ac fundatoris Iesu Christi pientissimi Redemptoris, Petri etiam et Pauli ceterorumque apostolorum et Domini discipulorum se vices, quoad hoc officium, subire ac sustinere.

ponunt.

§ 1. Sane fide dignorum relatione per-Praedic tamen cepimus quod nonnulli praedicatores noquandoque pro- stris temporibus (quod dolenter referimus), non attendentes se eorum, quos diximus, et insuper sanctorum Ecclesiae doctorum aliorumque sacram theologiam profitentium, qui assistendo iugiter christianis, ac se falsis prophetis rectam fidem subvertere annitentibus opponentes, Ecclesiam

militantem illaesam prius, per se talem eam esse manifestarunt, officium exercere, et non nisi utilia concurrenti eorum sermonibus populo, ad vitiorum extirpationem, virtutum laudem, animarum denique salutem fidelium, meditanda et perficienda debere assumere; multa tamen et varia contra institutiones et exempla, quae diximus, quandoque etiam scandalosa, populis praedicare; quod mentem certe nostram mirum in modum commovit dum nobiscum ipsi mente volvimus quod illi, officii immemores sui, in suis sermonibus non ad utilitatem audientium, sed ad suam potius ostentationem laborantes, vanis quorumdam auribus blandiuntur, qui ad hoc iam devenisse apparent ut verificetur dictum Apostoli ad Timotheum ita scribentis: Erit enim tempus cum sanam doctrinam non substinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes auribus, et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Quorum falsas et inanes mentes, praedicantes ipsi praefati non modo in rectam veramque viam reducere minime student, sed illas maioribus etiam erroribus implicant, dum, sine ulla canonum attestatione vel reverentia, immo contra ipsas canonicas sanctiones, sacrae Scripturae sensum multifariam pervertentes, temereque ac perperam plerumque interpretantes, contra veritatem praedicare, terroresque ac minas multaque mala propediem affutura, iamque ingruentia, nulla prorsus legitima ratione muniti, sed suo dumtaxat sensui obsequentes, comminantur, representant, adesseque asseverant; plerumque etiam vana quaedam et inania et alia huiusmodi populis ingerere, et (quod enormius est) ab aeternitatis lumine et Sancti Spiritus admonitione aut infusione illa se habere asserere audent. Cumque ii, sub confictorum miraculorum mendaciis, varios errores fraudesque disseminent; denique populos, quos in evangelica doctrina sedulo instruere, et in vera fide retinere et conservare deberent, per sermones suos a sensu et praeceptis universalis Ecclesiae retrahentes, a sacrisque constitutionibus, quas maxime sequi deberent, deviantes, auditores suos amovent, ac longe faciunt a salute. Per haec namque et alia huiusmodi, simpliciores homines et ad deceptionem procliviores a via salutis et obedientia Romanae Ecclesiae deviantes, in errores varios perfacile inducuntur.

BULLARIUM ROMANUM

§ 2. Propterea Gregorius, huius muneris Ideo s. Gre- peritissimus et servore caritatis incensus, gorius praedicatores vehementer hortatur et monet ut, dicturi ad populum, prudentes cautique accedant, ne, dicendi impetu rapti, verborum erroribus, quasi iaculis, audientium corda configant, et cum sapientes fortasse videri desiderant, decepti, speratae virtutis compagem insipienter discindant. Saepe namque verborum effectus amittitur, cum loquacitate importuna vel incauta audientium corda levigantur. Et sane in nullo alio rudem ii plebem maiori damno scandaloque afficiunt, quam cum vel tacenda praedicant, vel falsa et inutilia docendo, eam in errorem inducunt. Quae, quoniam huic sacrae religioni divinitus institutae, nova et aliena, omnino contraria esse noscuntur, gravi certe accuratoque sunt examine digna, ne scandalum populo christiano et suorum auctorum, ac aliorum animabus interitum pariant.

approbari;

§ 5. Nos igitur, sanctae Dei Ecclesiae Bt hic Pontifex (cui, disponente Domino, praesidemus, quæ tubet praedica- quidem una est, et Deum unum praeus examinariet dicat, colit, ac unam fidem firmiter et sincere confitetur, juxta illud prophetae vaticinium: Qui habitare facit unius moris) uniformitatem, quantum cum Deo possumus, posthabitam reducere, et retentam conservare; quique populo verbum Dei praedicant tales esse cupientes ut eorum praedicatione Ecclesia nullum scandalum patiatur; et si qui corrigibiles sunt ab his, quae proximis nostrisque temporibus praesumpserunt, cum nonnullos eorum, praeter

illa quae diximus, in praedicationibus non viam amplius Domini in virtute docentes, non Evangelium, ut deberent, explanantes, sed conficta miracula et nova ac falsa vaticinia, aliaque levia et ab anilibus fabulis parum distantia, magnumque scandalum parientia, nulla devotionis et auctoritatis, eiusque improbantis ac repellentis haec habita ratione, vastis clamoribus imprimere ac suadere ubique conantes; et ne pontificali quidem dignitate fulgentibus et aliis Ecclesiae praelatis parcentes, quibus potius honorem ac reverentiam exhibere deberent, sed in eorum personas ac statum audaciter ac temere invehi consuevisse, et alia huiusmodi commisisse constat, in futurum abstineant; ut tam periculosum contagiosumque malum ac mortilera pestis radicitus evellatur, et arefactum ita penitus deleatur, ut nec memoria eius remaneat, sacro approbante concilio, statuimus et ordinamus ut nullus tam clericus saecularis, quam cuiuscumque etiam Mendicantium Ordinis regularis, aut quivis alius, ad quem facultas praedicandi, tam de inre, quam de consuetudine vel privilegio aut alias, pertinet, ad huiusmodi officium exercendum admittatur, nisi prius per superiorem suum respective diligenter examinatus (in qua re conscientiam ipsius superioris oneramus), ac morum honestate, doctrina, probitate, prudentia et vitae exemplaritate ad illud aptus et idoneus reperiatur; et hic, quocumque postea praedicaturus accesserit, de huiusmodi examine et idoneitate sua per literas authenticas scu alias sui examinatoris approbatorisque episcopis et aliis locorum ordinariis fidem legitime faciat.

§ 4. Mandantes omnibus, qui hoc onus Admissosq. Esubstinent, quique in futurum substine- vangelium iuxta bunt, ut evangelicam veritatem et sanctam probator. prae-Scripturam, iuxta declarationem, interpretationem et ampliationem doctorum, quos Ecclesia vel usus diuturnus approbavit, legendosque hactenus recepit et in poste-

rum recipiet, praedicent et explanent: nec quidquam eius proprio sensui contrarium aut dissonum adiiciant, sed illis semper insistant, quae ab ipsius sacrae Scripturae verbis et praefatorum doctorum interpretatione, rite et sane intellectis, non discordant.

cere, etc. non debent.

- § 5. Tempus quoque praefixum futu-Futura praedi- rorum malorum vel Antichristi adventum aut certum diem iudicii praedicare vel asserere nequaquam praesumant; cum Veritas dicat: Non est vestrum nosse tempora vel momenta, quae Pater posuit in sua potestate; ipsosque, qui hactenus similia asserere ausi sint, mentitos, ac corum causa reliquorum etiam recte praedicantium auctoritati non modicum detractum fuisse constet; inhibentes omnibus et singulis clericis saecularibus vel regularibus praefatis, ceterisque, cuiuscumque status, gradus et ordinis existant, qui hoc onus assument, ne de cetero, in sermonibus suis publicis, alia quaeque futura ex Literis sacris constanter praedicere, nec illa a Spiritu Sancto vel divina revelatione se habuisse affirmare, et alienas inanes divinationes asseverando, aut alio quocumque modo tractanda assumant; sed, ex divinae vocis praecepto, Evangelium omni creaturae cum vitiorum detestatione et virtutum commendatione enucleent; et pacem ac dilectionem mutuam, a Redemptore nostro tantopere commendatam, ubique foventes, non scindant vestem inconsutilem Christi, sed ab episcoporum et praelatorum ac aliorum superiorum, eorumque status scandalosa detractione, quos coram vulgo et laicis non modo incaute, sed etiam intemperanter reprehendunt et mordent, et ab eis male gestorum, expressis quandoque nominibus, aperta et manifesta redargutione abstineant.
- § 6. Denique constitutionem felicis reconst. Clem. V cordationis Clementis Papae V, quae inde privileg, obcipit Religiosi, quam tenore praesentium servent. innovamus et approbamus, inviolabiliter observari debere decernimus, ut hac ratio-

ne ad utilitatem populi praedicantes et eum Domino lucrifacientes, talentum, quod ab Illo acceperant, superlucrari et eiusdem gratiam et gloriam consequi mereantur.

- § 7. Ceterum, si quibusdam eorum Inspiration. di-Dominus futura quædam in Dei Eccle-vina, antequam sia inspiratione quapiam revelaverit, ut dis Apostol. aut per Amos prophetam Ipse promittit, et amini reserven-Paulus apostolus, praedicatorum princeps, tur-Spiritum, inquit, nolite extinguere, prophetias nolite spernere; hos aliorum fabulosorum et mendacium gregi connumerari, vel aliter impediri minime volumus. Extinguitur namque ipsius gratia Spiritus, Ambrosio teste, si incipientibus loqui fervor contradictione sopitur, et tunc Spiritui Sancto iniuria certe fieri dicitur. Et quoniam res magni momenti est, eo quod non de facili credendum sit omni spiritui, sed sint probandi spiritus, teste Apostolo, an ex Deo proveniant, volumus ut lege ordinaria tales assertae inspirationes, antequam publicentur aut populo praedicentur, ex nunc Apostolicae Sedis examini reservatae intelligantur; quod si sine morae periculo id fieri non valeret, aut urgens necessitas aliud suaderet, tunc, eodem ordine servato, ordinario loci notificentur, ut ille, adhibitis secum tribus aut quatuor doctis et gravibus viris, huiusmodi negotio cum eis diligenter examinato, quando id expedire videbunt (super quo eorum conscientias oneramus) licentiam concedere possint.
- § 8. Si qui autem contra praemissorum contravenienaliquod committere quidquam ausi fuerint, tium poenae. ultra poenas contra tales a iure statutas, excommunicationis etiam sententiam, a qua non nisi a Romano Pontifice, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi possint, eos incurrere volumus. Et ut eorum exemplo alii attentare similia minime audeant, eis praedicationis etiam officium interdictum esse perpetuo decernimus.
- § 9. Non obstantibus constitutionibus contrariorum et ordinationibus ac privilegiis et indultis et literis apostolicis, Ordinibus et personis

derogatio.

tum praestent fi-

delitatis.

praefatis, etiam in Mari Magno comprehensis, ac etiam a nobis forsan approbatis, innovatis vel etiam de novo concessis, quae, quoad hoc, nolumus eis in aliquo suffragari.

Nulli ergo etc.

Datum Romae in publica sessione, in Lateranensi sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimosexto, xiv kalendas ianuarii, pontif. nostri anno iv. Dat. die 19 decembris 1516, pont. anno IV.

#### XXIII.

De fidelitatis iuramento per promotos ad quascumque ecclesias et dignitates praestando, poenisque contra non praestantes infligendis (1).

### SUMMARIUM

4. Perpetuus in Ecclesia mos, ut ad beneficia promoti iuramentum praestent fidelitatis. — 2. Poenae contra illud praestare negligentes. — 3. Ab eo praestando non excusat literas apostolicas provisionis non fuisse expeditas. — 4. Literae non expediendae nisi prius constet de praestito iuramento. - 5. Exequatores huius constitutionis designati.

## Leo Papa X.

- § 1. Inter alia laudabilia et necessaria Perpetuue in Sedis Apostolicae decreta, a Summis Pon-Ecclesia mos, ut tificibus praedecessoribus nostris edita et moti iuramen- omni tempore observata, illud videtur praecipuum, quod ad ecclesias patriarchales, metropolitanas, cathedrales et abbatiales dignitates promoti vinculo iuramenti astringantur, ut Pontifici pro tempore existenti et successoribus suis canonice intrantibus fideles esse et alia observare teneantur, quae in forma eiusmodi iuramenti continentur.
  - § 2. Nuper ad notitiam nostram pervenit aliquos, ut praemittitur, vincu-
    - (1) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

lum ipsius iuramenti, quod indissolubile Poenae contra est, declinasse, in decretorum praedicto-negligentes. rum contemptum; cupientes autem tali absurditati opportune providere, motu proprio et ex certa nostra scientia, hac praesenti nostra in perpetuum valitura constitutione ordinamus atque decernimus quod quicumque ad aliquam ex dictis dignitatibus in titulum, commendam, administrationem, unionem temporalem et coadiutoriam cum successione, seu quamvis aliam dispositionem, etiam ad ecclesiam titularem in partibus infidelium constitutam, promotus fuerit, et ipse praesens in Romana Curia extiterit, teneatur et debeat, sub mille ducatorum, pro medietate Camerae Apostolicae, et una quarta parte dilectis filiis clericis caeremoniarum magistris, altera vero quarta parte dispositioni praesidentis ipsius Camerae applicandorum, necnon excommunicationis latae sententiae poenis, in manibus dilecti filii nostri prioris diaconorum S. R. E. cardinalium pro tempore existentis, infra mensem a die promotionis computandum, vocato uno ex dictis caeremoniarum magistris, iuxta consuetudinem hactenus servatam, in forma solita iuramentum antedictum praestare, et ultra, si facere neglexerit, omnibus fructibus ecclesiae seu abbatiae, ad quam promotus fuerit, careat, donec iuramentum ipsum praestiterit et poenam incursam cum effectu persolverit.

§ 3. A quibus iuramento et poenae so- Ab eo praelutione minime se excusare valeat, quod stando non exliteras promotionis suae non expediverit, postolicas proseu ad illas expediendas aliquam forsan vision. non fuisa nobis vel successoribus nostris dilationem obtinuerit, qua dilatione gaudere minime possit, nisi obligatio in Camera praedicta bancharii idonei de bullas expediendo, et iura sua Camerae et officialibus Romanae Curiae solvendo praecesserit, vel quod possessionem non fuerit assecutus, nec assequi forsan posse confidat.

§ 4. Et nihilominus dilectis filiis cu- Literae non exstodi Cancellariae nostrae ac summistae pediendae, nisi

prius constet de literarum nostrarum et notariis Camerae Apostolicae, in virtute sanctae obedientiae, districte mandamus quatenus nullas literas super praemissis expediri permittant, et expeditas minime tradant, nisi eis prius, de iuramento huiusmodi praestito, fides per alterum ex clericis caeremoniarum magistris facta fuerit, sicut hactenus consuetum erat.

§ 5. Volumus autem quod hoc prae-Exequator. bu- sens decretum nostrum, tam promovenius constitutio-nis designati. dos quam etiam promotos comprehendat, ita ut ipsi promoti teneantur, infra mensem a die requisitionis, iurare; quod iuramentum recipi non debeat, nisi constito de obligatione bancharii praedicti aut de alia in eadem Camera facta, pro quorum omnium et singulorum praemissorum efficaci executione venerabili fratri nostro Raphaeli episcopo Ostiensi, ac pro tempore existenti camerario, nec non dilectis filiis praesidentibus Camerae praenominatis, praesentium tenore committimus et mandamus ne habita fide promotionis alicuius ad aliquam ex dignitatibus ante dictis, ex neglectu praestationis praedicti iuramenti, postquam ad id monitus fuerit, contra eum ad declarationem poenarum praedictarum, veluti contra debitores ipsius Camerae, in coobligatos procedant, in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque.

> Placet, et ita motu proprio mandamus. I.

> > (Papae subscriptio)

#### XXIV.

Moderatio et declaratio indultorum quibuscumque Mendicantium et aliorum religiosorum Ordinibus et eorum Tertiariis concessorum.

#### SUMMARIUM

Causae huius constitut. — 1. Episcopalis dignitas est ceteris eminentior, et Mendicantium opera fructuosa nimis sunt. - 2. Hic

episcopos et Mendicantes moderatur privilegia in infra dicendis. — 3. Episcopi eos visitent et corrigant in concernentibus parochianorum curam et sacramentorum administrationem. — 4. Quisque in eorum ecclesiis celebrare possit. — 5. Ad processiones ire cogantur. — 6. Confessores ab ordinariis approbentur. — 7. Sacramenta ministrare possint. - 8. Pacta inita inter episcopos et Mendicantes serventur. — 9. Mendicantes quando mortuos levare possint. — 10. Volentes sepeliri cum eo rum habitu, sepulturam eligere possunt. — 11. Ordines ab episcopo recipiant — 12. Etecclesiarum consecrationes; — 13. Sponsos non benedicant; — 14. Campanam die Sabbati Sancti post cathedralem pulsent; — 15. Censuras ordinariorum servent et publicent; - 16. Decimarum solutionem suadeant; — 17. Conservatores habeant. — Excommunicati ad Religionem non recipiantur. — 19. Tertiarii in propriis domibus degentes uti laici reputentur. — 20. Secus, si claustraliter vivant, etc. — 21. Derogatio contrariorum. — 22. Ordinarii et Mendicantes benigne se tractent. — Sanctio poenalis.

Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, sacro approbante Con-

Dum, intra mentis arcana revolvimus, Causae buius et diligenti consideratione pensamus operosa solicitudinis studia continuosque labores, pro divini nominis gloria, exaltatione catholicae fidei, Ecclesiae unitate servanda, et institutione ac salute fidelium animarum per coepiscopos eorumque superiores in diversis partibus ad regimen suarum ecclesiarum a Sede Apostolica constitutos, necnon per fratres diversorum Ordinum, praesertim Mendicantium, indefesse et indesinenter impensos, tanta ex eorum in vinea Domini fructuosis operibus et opportune ac laudabiliter gestis cordi nostro provenit satisfactio, ut his, quae ad pacem et quietem inter eos conservandam conducere cognoscimus, omni studio intendamus.

§ 1. Novimus enim episcopos ipsos in Episcopalis diitaque Pontifex ex concordia horum inter | partem solicitudinis nostrae assumptos guitas est cete-

ris eminentior, fuisse, quorum honor et sublimitas, teet Mendican. o-pera fructuosa stante Ambrosio, nullis potest cooperationibus adaequari. Religiosos etiam in agro dominico, pro christianae religionis defensione et ampliatione, complura fecisse, ac uberes fructus protulisse et in dies singulos proferre, ita ut eorumdem episcoporum ac religiosorum bonis operibus orthodoxam fidem incrementa sumpsisse, et per orbem terrarum undique dilatatam fuisse, fidelium nullus ignoret. Et sicut ipsi saepenumero, vigilantissima et solerti cura, schismata in Dei Ecclesia extinguere, et Ecclesiae unitatem reddere, et, ut eidem Ecclesiae pacis tranquillitas daretur, innumeros labores subire non dubitarunt; ita quoque par est, eos inter se, nostris provisionibus, pacis vinculo ac fraterna charitate et unitate coniungi, ut eorum concordi doctrina et mutuis operibus uberiores in Ecclesia Dei fructus proveniant.

gia in infra di-

§ 2. Sane, cupientes ut iura spiritualia, Ricitaque Pon-quae ad Dei laudem et christifidelium dia horum in-animarum salutem pertinent, et quorum ter episcopos et Mendican, mo- exercitium praefatis episcopis et eorum deratur privile- superioribus in suis dioecesibus (cum ipsi in partem solicitudinis, ut praefertur, assumpti, ac dioeccses distinctae et cuilibet corumdem episcoporum assignatae fuerunt) commissum extitit, per ipsos episcopos exerceantur, et ius illa libere exercendi, quantum fieri potest, cis illaesum praeservetur. Et si aliqua dict s fratribus Mendicantibus, in eorumdem episcoporum laesionem, per Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem Apostolicam concessa fuerint, concessiones huiusmodi, eisdem religiosis factas, in subsequentibus duximus moderandas, ut ipsi fratres potius ab eisdem episcopis omni cum charitate foveantur, quam aliquo modo molestentur et inquietentur. Una enim est regularium, saecularium, praelatorum et subditorum exemptorum et non exemptorum universalis Ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur; eorumque om- | lar., cap. 15.

nium unus Dominus, una fides. Et propterea decet eos, qui eiusdem sunt corporis, unius etiam esse voluntatis, et sicut fratres nexu invicem charitatis adstricti sunt, sic non convenit alterum in alterius iniuriam seu iacturam prosilire, dicente Salvatore: Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.

§ 3. Ad conservandam igitur inter Episcopi eos episcopos et eorum superiores ac prae-visitent et corrigant in conlatos et fratres huiusmodi mutuam cha-cernentibus paritatem et benevolentiam, divini quoque rochianor. cucultus augmentum, pacemque et tran-mentorum adquillitatem universalis Ecclesiae status, quod ita demum fieri posse cognoscimus, si unicuique, quantum fieri potest, sua iurisdictio conservetur, sacro approbante concilio, statuimus et ordinamus quod episcopi et eorum superiores et alii praelati praefati, parochiales ecclesias ad eosdem fratres, ratione locorum suorum, legitime spectantes, quoad ea, quae ad parochianorum curam et sacramentorum conservationem administrationemque pertinent (sine tamen visitatorum insolito gravamine vel impensa), visitare; et illarum curam gerentes et circa illam delinquentes, si religiosi fuerint, iuxta ipsius Ordinis regularia instituta, intra septa regularis loci; saeculares vero presbyteros et fratres huinsmodi beneficia obtinentes, libere, tamquam suae iurisdictioni subjectos, punire.

§ 4. Ac tam praelati quam presbyteri Quisque in eosaeculares, qui vinculo excommunicationis rum eccles. celigati non fuerint, missas in ecclesiis domorum corumdem, devotionis causa celebrare volentes, celebrare possint; ipsique

recipere debeant.

§ 5. Ac ab eisdem praelatis ad pro- Ad processiocessiones solemnes pro tempore faciendas nes ire cogan-tur (1). requisiti (dummodo eorum loca suburbana ultra unum milliare a civitatibus respective non sint remota) accedere.

fratres tales celebrare volentes, libenter

🖇 6. Necnon superiores eorumdem fratrum, fratres, quos ad audiendas confes-

(1) Vide Concilium Trid., sess. xxv, De Regu-

bentur (1).

Confessores ab siones subditorum eorumdem praelatorum tempore elegerint, eisdem praelatis personaliter exhibere ac praesentare (si cos sibi exhiberi et praesentari petierint), alioquin eorum vicariis (dummodo ad praelatos ultra duas diaetas accedere non cogantur) omnino teneantur. Possintque illi per eosdem episcopos et praelatos super sufficienti literatura et aliqua saltem huiusmodi sacramenti peritia dumtaxat examinari. Talibusque praesentatis admissis vel etiam indebite recusatis confitentes, constitutioni, quae incipit Omnis utriusque sexus, quoad confessionem dumtaxat, satisfecisse censeantur.

nistr. possint.

- § 7. Ipsique fratres etiam forensium Sacramentami- confessiones audire valeant, laicos tamen et clericos saeculares a sententiis ab homine latis nullatenus absolvere possint. Eucharistiae vero et Extremae Unctionis aliaque ecclesiastica sacramenta, illis, quorum, etiam infirmorum ac decedentium, confessiones audierint, docentibus proprium sacerdotem sibi dare denegasse, dare nequeant, nisi denegatio sine legitima causa facta, vicinorum testimonio probata, aut requisitio coram notario publico facta doceretur. Eorumdem vero fratrum obseguio insistentibus sacramenta huiusmodi nullatenus ministrare valeant, nisi illorum durante obsequio.
- § 8. Pacta autem et conventiones in-Pacta inita in- ter eosdem fratres et praelatos atque cuter episcopos et ratos, pro tempore inita, valeaut: nisi per subsequutum capitulum proximum generale vel provinciale refutata, ac per eos refutatio huiusmodi intimata debito tempore fuerit.
- mortuos levare possint.
- § 9. Parochias autem cum cruce ad Mendic. quando levanda funera eorum, qui apud ecclesias domorum et locorum eorumdem suam elegerint sepulturam, intrare non possint, nisi prius praemonito et requisito ac non recusante parochiano presbytero, et tunc sine eius ac ordinarii praeiudicio, nisi
  - (1) Hoc idem, ultra dictum Concilium, statuit Pius V in constitutione Romani.

eisdem fratribus super hoc antiqua consuetudo, quae sit in viridi observantia, et cum pacifica possessione, suffragetur.

§ 10. Volentes quoque sepeliri in ha- volentes sebitu eorumdem fratrum, in claustro non peliri cum eodegentes, sed in propriis domibus habi-pulturam eligetantes, in corum ultima voluntate sepul- re possunt. turam sibi eligere possint.

§ 11. Quodque fratres ipsi ad ordines Ordines ab epromovendi, per ordinarios de gramma-pisc. recipiant tica et sufficientia examinari, et dummodo competenter respondeant, per eosdem ordinarios libere admitti; ac nullatenus in eorum ecclesiis seu domibus aut aliis eorum locis, ab alio quam a dioecesano episcopo vel eius vicario, super hoc cum debita reverentia requisito, et absque rationabili causa contradicente, vel eo a dioecesi absente, ad dictos ordines promoveri debeant.

§ 12. Nec ab alieno episcopo conse- Et ecclesiarum crationem ecclesiae vel altaris, aut coemeterii benedictionem petere, seu in ecclesiis per eos pro tempore aedificandis, primum lapidem per alienum episcopum poni facere possint, nisi ubi ordinarius, bis aut ter cum debitis reverentia et instantia requisitus, sine legitima causa id recusaverit.

§ 15. Et absque curatorum consensu, Sponsos non sponsum et sponsam benedicere nequeant.

- § 14. Et ut dehitus honor matrici ec- Campanam die clesiae reddatur, tam ipsi fratres quam Sabbati Sancti alii clerici sacculares, etiam super hoc lem pulsent; Apostolicae Sedis privilegio muniti, die sabbati maioris hebdomadae, antequam campanam cathedralis vel matricis ecclesiae pulsaverit, campanam in ecclesiis suis pulsare minime possint; contrafacientes poenam centum ducatorum incurrant.
- § 15. Censuras autem per eosdem or- consuras ordidinarios latas et promulgatas, ac in ma narior. servent et publicent; trice ecclesia civitatum, necnon in collegiatis et parochialibus ecclesiis castrorum et oppidorum respective solemniter publicatas, quando super hoc ab eis-

688

dem ordinariis requisiti fuerint, in ecclesiis domorum suarum publicare ac servare.

§ 46. Et ut animarum utriusque sexus Decimarum so- christifidelium saluti uberius consulatur, illos, quorum confessiones pro tempore audierint, cuiuscumque status et conditionis fuerint, ad solvendum decimas sive aliam bonorum seu fructuum quotam, in locis, in quibus decimae ipsae aut similia solvi consueverunt, etiam sub onere conscientiarum suarum monere et hortari; ipsisque etiam illas solvere recusantibus absolutionem denegare, et super hoc requisiti, id populo etiam publice praedicare et persuadere teneantur.

habeant.

§ 17. Conservatores autem eisdem fra-Conservatores tribus pro tempore a Sede Apostolica deputandi, doctrina et probitate praestantes et in ecclesiastica dignitate constituti esse debeant, et coram eis per eosdem fratres, quibus dati fuerint, ultra duas diaetas a loco suae solitae habitationis nullus trahi possit, privilegiis super hoc alias eis concessis nullatenus suffragantibus.

ad Religion. non recipiantur.

§ 18. Excommunicati quoque Ordinem Excommunicati Mendicantium profiteri volentes, ubi de interesse tertii ageretur, absolvi non possint, nisi praevia satisfactione. Procuratores quoque et negotiorum gestores ac operarii, eorumdem fratrum servitiis insistentes, sententiis excommunicationis promulgatis illaqueati sint et esse censeantur, si illis causam dederint, aut dantibus consilium, auxilium vel favorem praestiterint.

reputentur.

§ 19. Fratres autem et sorores Tertii Tertiarilin pro- Ordinis, necnon Mantellati, Corrigiati, Pingentes uti laiel zocharae, Cordellati et alii, quocumque nomine nuncupati, in propriis domibus habitantes, sepulturam, ubi voluerint, eligere valeant. Sed die Paschatis tantum Eucharistiam, necnon Extremam Unctionem caeteraque ecclesiastica sacramenta (Poenitentiae sacramento dumtaxat excepto) a proprio sacerdote recipere, et ad onera, quae laicis incumbunt, perferenda tenean- | cumque. Decernentes etc.

tur; ac in foro saeculari, coram iudicibus saecularibus, conveniri possint. Et ne censura vilescat ecclesiastica, et minoris auctoritatis interdicti sententia reputetur, iidem dicti Tertii Ordinis, ad divina auin ecclesiis suorum Ordinum, dienda tempore interdicti, nullatenus admittantur, si causam dederint interdicto, vel causam ipsam nutriant seu foveant, aut dantibus auxilium, consilium vel favorem quoquomodo praestiterint.

§ 20. Collegialiter autem viventes seu Secus, si claucum claustralibus habitantes, ac mulieres etc. virginalem seu caelibem aut castam vidualem, expresso voto et sub dicto habitu, vitam ducentes, privilegiis, quibus fratres Ordinis, cuius Tertiae Regulae habitum gestant, gaudere debeant. Omnia etiam et singula supradicta ad reliquos religiosos Ordinum quorumcumque extendi et per eos etiam servari debere volumus atque decernimus; salvis tamen, in reliquis desuper non expressis, tam episcoporum quam fratrum et aliorum religiosorum praedictorum iuribus, quibus per praemissa in aliquo praeiudicare seu quidquam innovare non intendimus.

§ 21. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac statutis et consuetudinibus dictorum Ordinum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, privilegiis quoque et indultis ac literis apostolicis, contra praemissa seu aliquod praemissorum, eisdem Ordinibus concessis, etiam in Mari Magno contentis; quibus (etiam si ad illorum derogationem, de eis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, illorumque tenores praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes) specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibus-

Derogatio contrariorum.

§ 22. Eosdem insuper fratres, in vir-Ordin. et Men- tute sanctae obedientiae, monemus ut eos-

dem episcopos loco sanctorum apostolorum subrogatos, pro debita et nostra ac Apostolicae Sedis reverentia, congruo honore et convenienti observantia venerentur. Ipsos quoque episcopos hortamur ac per viscera misericordiae Dei nostri requirimus ut fratres ipsos affectu benevolo prosequentes, charitative tractent ac benigne foveant, seque illis minime difficiles aut duros vel morosos, sed potius faciles, mites, propitios piaque munificentia liberales exhibeant; ac in omnibus praedictis, tamquam in agro dominico cooperatores, eorumque laboris participes, propria benignitate recipiant, eorumque iura omni cum charitate custodiant atque defendant, ut tam episcopi quam fratres praefati (quorum operae, veluti lucernae ardentes supra mensam positae, omnibus christifidelibus lumen praebere debent) ad Dei laudem, fidei catholicae exaltationem populorumque salutem, de virtute in virtutem proficiant, ac exinde a largissimo bonorum retributore Domino perennis vitae praemium consequi mereantur.

Sanctio poe-Dalis.

Nulli ergo etc.

Datum Romae in publica sessione, in Lateranensi sacrosancta basilica solemniter celebrata, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sextodecimo, xiv kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno 1v.

Dat. die 19 decembris 1516, pont. anno IV.

Sequitur declaratio dictae bullae quoad Tertiarios.

### SUMMARIUM

Relatio dictae bullae. — 1. Causa huius declarationis. — 2. Declaratio. — 3. Derogatio contrariorum.

#### Leo Papa X ad futuram rei memoriam.

Nuper in sacro Lateranensi concilio, in Relatio dictae reformationem privilegiorum religiosis concessorum, inter alia statuimus quod fra- | neorum et affinium suorum aut propriis

Bull. Rom. Vol. V.

in propriis domibus habitantes, sepulturam, ubi voluerint, eligere valeant, sed die Paschatis tantum Eucharistiam ac Extremam Unctionem caeteraque ecclesiastica sacramenta (Poenitentiae sacramento dumtaxat excepto) a proprio sacerdote recipere, et ad onera, quae laicis incumbunt, perferenda teneantur. Et ne censura vilescat ecclesiastica, et minoris auctoritatis interdicti sententia reputetur, iidem dicti Tertii Ordinis ad divina audienda nullatenus admittantur, si causam dederint interdicto, vel ipsam causam nutriant aut foveant, aut dantibus auxilium, consilium vel favorem quoquo modo praestiterint. Collegialiter vero viventes seu in claustralibus habitantes, ac mulieres virginalem seu coelibem aut castam vidualem, expresso voto et sub dicto habitu, vitam ducentes, privilegiis, quibus fratres Ordinis, cuius Tertiae Regulae habitum gestant, gaudere debeant, prout in constitutione dicti Lateranensis concilii, eodem approbante concilio, desuper edita plenius continetur. quibusdam nimium curiosis vertatur in

tres et sorores Tertii Ordinis, necnon

Mantellati, Corrigiati, Pinzocharae, Cordel-

lati et alii quocumque nomine nuncupati,

§ 1. Cum autem, sicut accepimus, a Causa huius dubium, an votum praedictum de voto solemni Religionis intelligatur, cum illud tria substantialia comprehendat, obedientiam scilicet, paupertatem et castitatem, et circa dictas mulieres, virginalem seu castam vidualem vitam ducentes, de virginitate et castitate tantummodo mentio fiat.

§ 2. Nos, ad tollendum omne dubium, motu proprio, et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, barum serie decernimus et declaramus quod in praemissis, de voto solemni Religionis minime intelligi debeat, ita ut mulieres virginalem aut coelibem vitam simpliciter viventes, etiam in consangui-

Declaratio.

domibus vel seorsum habitantes, privilegiis et immunitatibus praedictis, in omnibus et per omnia frui et gaudere debeant.

Teregatio contrariorum.

tutionis.

§ 3. Non obstantibus illis, quae in dicta constitutione nostra voluimus non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae sub annulo Piscatoris, die prima martii, anno millesimo quingentesimo decimoctavo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 1 martii 1518, pontif. anno v.

## XXV (1).

Contra mentientes personas in literis apostolicis ut earum expeditionem gratis assequantur, officialesque eorum complices (2).

#### SUMMARIUM

Causa constitutionis. — 1. Mentientes se in literis apost. coercentur. — 2. Officiales eorum complices puniuntur. — 3. Literae expeditae nullae sunt. — 4. Decretum irritans. — 5. Iussio publicandi — 6. Derogatio contrariorum. — Publicatio.

Leo episcopus ad perpetuam rei memoriam, motu proprio etc.

Inhaerendo vestigiis praedecessorum Causa consti- nostrorum Romanorum Pontificum, sicut non absque gravi displicentia accepimus, nonnulli animae suae prodigi, et avaritiae morbo laborantes, ut literas apostolicas gratis expediant et Romanae Curiae officiales debita eorum portione defraudent, in eisdem literis nonnumquam venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae vicecancellarii et aliorum cardinalium aut dilectorum filiorum abbreviatorum de maiori praesidentia seu literarum praedictarum scriptorum, necnon aliarum personarum quarumcumque, ex

> (1) Haec constitutio sub numero xxx per errorem in Edit Rom. legitur (n. T.). (2) Hoc fere voluit etiam Innoc. VIII contra praedictos mentientes, ut sup. in eius constit. xiv, Cum sicut, pag. 329.

quarum qualitatibus et privilegiis sive antiqua consuetudine literas ipsas gratis expedire solent, nepotes et quandoque germanos, interdum vero familiares, continuos commensales fuisse et esse affirmare, et ut tales in dictis literis inscribi facere et fecisse non verentur, cum re vera tales non fuerint, in animarum suarum periculum, officiorum eiusdem Romanae Curiae non modicum praeiudicium et gravamen.

§ 1. Nos igitur, fraudibus et deceptio. Mentientes se nibus huiusmodi, prout nostro incumbit in literis apost. officio, de remedio opportuno providere volentes, motu proprio, et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulos, cuiuscumque status, gradus vel conditionis fuerint, et quocumque nomine nuncupentur, qui se vicecancellarii aut aliorum cardinalium vel abbreviatorum seu scriptorum eorumdem aut aliarum personarum quarumcumque, ex quarum qualitatibus et privilegiis sive ex antiqua consuetudine huiusmodi literas ipsas in toto vel in parte gratis expedire solent, nepotes, fratres aut familiares, continuos commensales, in eisdem literis, etiam motu proprio concessis, nominaverint, si re vera tales nepotes aut fratres

vel familiares, continui commensales non

fuerint.

§ 2. Necnon officiales praemissa fieri officiales coprocurantes seu permittentes, excommu-rum complices puniuntur. nicationis sententiam, a qua non nisi per Romanum Pontificem pro tempore existentem (articulo mortis excepto, ac debita satisfactione praevia) absolvi possint, auctoritate apostolica, per praesentes innodamus, eosque excommunicationis sententiam huiusmodi in dictum eventum, ex nunc, prout ex tunc, et e contra, incurrisse declaramus, et pro talibus publice iudicari mandamus. Ac ipsos officiales procurantes seu permittentes huiusmodi a suorum officiorum perceptione emolumentorum per annum continuum, ultra alias poenas, quas propterea incurrent.

omnino suspendimus.

§ 3. Et nihilominus concessiones et Literae expedi- gratias in eisdem literis contentas quascumque, ipsasque literas hactenus, tam per Cameram quam Cancellariam expeditas et expediendas, viribus omnino carere, eisque, quos concernunt, et eorum singulis in aliquo suffragari non potuisse neque in futurum posse, sed omnino subreptitias, invalidas et nullas fuisse, esse et fore.

- § 4. Sicque per quoscumque iudices, Decretum tril- etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac sacri Palatii Apostolici auditores, in quacumque instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter interpretandi et iudicandi facultate, interpretari et iudicari debere; ac irritum et inane quidquid secus super iis, quavis auctoritate, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices, qui pro tempore fuerint, scienter vel ignoranter contigerit attentari, motu et scientia similibus decernimus et declaramus.
- § 5. Ac volumus quod mandatum, de-Iussio publi- cretum et declaratio nostra huiusmodi in candi. Cancellaria Apostolica publicentur, et in illius libro describantur, ac perpetuis futuris temporibus observentur.

trariorum.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac Derogatio con quibuscumque privilegiis et indultis, eisdem vicecancellario et aliis cardinalibus ac quibusvis personis, sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriis, concessis et in posterum concedendis, quae eis aut eorum alicui, quoad praemissa, nullatenus volumus suffragari, caeterisque contrariis quibuscumque.

Placet, publicetur et describatur. I. (Papae subscriptio).

Pubblicatio.

Lectum et publicatum fuit suprascriptum mandatum Romae in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimoseptimo, die vero vigesima mensis februarii, pontificatus sancti domini nostri Leonis Papae X anno v (4).

Dat. die 20 febr. 1517, pont. anno iv.

(1) Legendum pontif. anno IV (R. T.).

## XXVI (1).

Carolus rex Hispaniarum eiusque coniux catholicorum titulo decorantur (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Catholici titulus Hispaniarum regibus ab Alexandro VI concessus. - 2. Eodem nomine Carolus Rex eiusque coniux decorantur. — 3. Obstantibus de-

## Leo episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Pacificus et aeternus Rex, qui cuncta regit, simul et terrena mirabili providentia composuit, ac reges et principes super populum suum disposuit, eisdem regibus et principibus honorem et reverentiam per ipsum populum exhiberi praecepit; convenit etiam nos, qui eiusdem aeterni Regis vices, licet immeriti, gerimus in terris, eosdem reges et principes, praesertim illos, quorum progenitorum gloriosa memoria manet in saeculo, dignioribus titulis et honoribus, quantum nobis ab eodem aeterno Rege conceditur, decorare, ut, in regimine populorum eis commissorum, eorum humeri efficiantur fortiores.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- catholici titutionis Alexander Papa VI, praedecessor lus Hispaniarum regibus ab Alexander noster, ad praeclara virtutes et merita xandro VI conclarae memoriae Ferdinandi regis et Elisabeth reginae Hispaniarum; ad immensos quoque labores, quos in expugnatione regni Granatae adversus perfidos Saracenos, fidei catholicae inimicos, pugnando pertulerat; ac quod, provida ordinatione eorum regis et reginae, Iudaei, quorum conversatio et in eorumdem regis et reginae regnis et dominiis habitatio valde contagiosa erat, ab eis denuo regnis et dominiis expulsi; insuper ordines utriusque sexus religiosi ad observantiam regularem informati fuerant, debitum respectum habens; ac volens propterea eosdem regem et reginam dignioris nominis ti-

(1) Bulla haec in Rom. Edit. numerum xxv habet (R. T.). (2) Ex Regest. in Archiv. Vatic.

tulo decorare, eis nomina catholicorum concessit, ac voluit quod ex tunc in antea Ferdinandus rex catholicus, et Elisabeth regina catholica intitularentur et denominarentur, prout in literis desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Nos sperantes quod, gratia divina Bodem nomine assistente, carissimus in Christo filius Carolus rex et noster Carolus Hispaniarum rex, qui, ut accepimus, in decimo octavo suae aetatis anno constitutus existit, succedentibus annis, ne dum virtutes eorumdem Ferdinandi regis et Elisabeth reginae imitabitur, sed, divina favente clementia, in virtutum earumdem exercitio per amplius proficiet; ac volentes propterea dictum Carolum regem et eius legitimam coniugem pro tempore existentem titulo catholicorum regum decorare, motu proprio, et ex certa scientia, et potestatis plenitudine, dicto Carolo regi et eius legitimae coniugi, pro tempore existenti, nomen et titulum regum catholicorum in Dei nomine assignamus; eisque et eorum cuilibet, quod de caetero Carolus rex et eius coniux regina praefati, cum eorum nominibus propriis vel sine illis, rex et regina catholici denominari et intitulari possint; seu quod, dum et quoties verbo vel scriptis de rege catholico aut regina catholica simpliciter, nomine proprio non adiecto, mentio facta fuerit, solum et dumtaxat dictus Carolus rex et eius coniux regina praefati, et nullus alius rex sive princeps saeculi intelligi debeat, auctoritate apostolica, tenore praesentium indulgemus.

Obstantibus derogat.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac omnibus illis, quae dictus Alexander praedecessor in dictis literis voluit non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimoseptimo, kalendis aprilis, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 1 aprilis 1517, pontif. anno v.

## XXVII (1).

De electione praelatorum Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia, eorumque a fratribus Conventualibus seiunctione (2).

#### SUMMARIUM

Commendatio Ordinis S. Francisci. — 1. Discordia orta inter fratres de Observantia et conventuales dicti Ordinis. — 2. Pro cuius terminatione princip. institerunt apud Pontif. — 3. Qui sic providendum censuit, videlicet quod - 4. Minister generalis unus eligatur totius Ordinis, eiusque officium sex annos duret; — 5. Et eligatur de fratribus Observantiae et per eos; — 6. Ac per vota ministrorum provincialium et custodum. — 7. Alternativeque fiat electio, semel de ultramontanis, et semel de cismontanis. - 8. Qui minister gen. quolibet triennio commissarium deputet de ultramontanis, si ipse sit cismontanus, et e contra. — 9. Vicarii autem de Observantia veri ministri censeantur. — 10. Ministrorumque provincialium officium triennio expleatur. — 11. Ipsique et custodes a capitulo provinciali deponi possint, — 12. Et de Observantia sint. — 13. Observantes qui censeantur. - Quodque, dimissis aliis denominationibus, omnes fratres Minores S. Francisci vocentur. — 14. Vetera nomina, maxime in contemptum, adhibere vetitum, sub poenis etc. — 15. Observantes autem ad conventuales non transeant. — 16. Novae reformationes non inducantur. — 17. Conventuales eos desuper non molestent. — 18. Praeservatores huius reformationis in capit. generali eligantur. — 19. Executorum deputatio. — 20. Contrariorum derogatio. — 21. Transumptorum fides.

## Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ite et vos in vineam meam, ait homo commend. Orille paterfamilias, qui plantaverat vineam. dinis S. Fran-Mundi Salvator atque Redemptor Dominus noster Iesus Christus, qui, etsi curam gerat de omnibus, cunctaque dirigat quae ipse fecit; attamen, inter caeteras plantationes, quas per ipsum Pater coelestis

(1) Haec numerum xxvi in Rom. Edit. (R. T.). (2) Ordinis huius institutionem aliaque ad eundem spectantia videre est in constitutionibus praedecessorum Pontificum.

in solo plantavit militantis Ecclesiae, vi- | neam quamdam, tam ardenti prosecutus est amore, ut suam velut propriam ubivis illam appellet: hanc siquidem vineam sic assiduis, solertibus ac fidelibus excoluit agricolis, ut alios primo mane, alios hora tertia, sexta, nona, decima vero et undecima, quasi incessanter cultores transmiserit. Haec est sacra illa Minorum fratrum Religio, quae, virentibus caeremoniarum foliis, per viros apostolicos, tamquam per palmites extensos a mare usque ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum, vino sapientiae et scientiae irrigavit montes, et implevit terram. Haec est Religio sancta et immaculata, in qua, per speculum sine macula, Redemptoris contemplatur praesentia, vitae Christi et apostolorum inspicitur forma, per quam primorum Ecclesiae fundatorum ante oculos christianae plebis reducitur norma; quae demum nihil nisi divinum, angelicum, omni perfectione refertum Christoque nil nisi conforme, ut non immerito sua dicatur, repraesentat. Ad hanc vineam excolendam primo mane, oriente iam sole, misit ipse Paterfamilias angelum illum ascendentem ab ortu solis, habentem signum Dei vivi, beatum Franciscum, qui, comitantibus mirae sanctitatis viris, prima vitis huius duceret fundamenta; iis successerunt viri religiosi, qui, duce beato Bonaventura, muros vineae, iam utrinque ruinam minantes, hora tertia, Trinitatis sanctae virtute et adiutorio, reparaverunt. Post hos, veluti hora sexta, prodierunt spiritu ferventes fratres nonnulli, qui a sacro Viennensi concilio, tamquam a Deo, missi et confortati, enervatam pene disciplinae censuram, ad sua principia revocaverunt. Hora vero nona, moriente Domino, surgentibus in dies malis et scandalosis huius vineae agricolis, suscitavit Dominus spiritum adolescentiae paucorum videlicet fratrum, qui, signifero nominis Iesu beato Bernardino ductore et praeside, sacri concilii Constantieusis | usque hodie apud nos postulare.

freti praesidiis, languentem, immo pene mortuum, per orbem universum Ordinem vivificarunt. Novissime vero diebus istis, quasi hora ultima, apparuerunt viri alii, qui, zelantes pro domo Israel, succiderunt lucos, et demoliti sunt delubra; ac, ubi abundabat peccatum, adiuvante Domino, curaverunt per introductam reformationis normam, ut superabundaret et gratia. Sed, veluti inter parabolicos et evangelicos illos viticolas, quia novissimi aequabantur prioribus, murmur surrexit non parvum, sic acclamantibus regibus, principibus, communitatibus et populis; graves lites et iurgia ac dissensiones, occasione superioritatum et praesectionis graduum, inter aliquos huius Religionis professores per totum mundum, magis ac magis augeri dietim accepimus.

§ 1. Quare nos, cuius animus, ab aetate Discordia orta tenera, ardenti devotione efferbuit ad interfratres do Observantia et huius Ordinis professores et Ordinem Conventu, dicti ipsum totum, nunc vero ex communi cura procurationis et pastoralis regiminis, quam immeriti sustinemus, ad componendas huiusmodi agricolarum lites et sedandas murmurationes, illius evangelici procuratoris more, tanto provocamur ardentius, quanto frequentius intenta mente recolimus fructus uberes, quos ex eorum exemplari vita et salubri doctrina universali Ecclesiae continue cernimus provenire.

§ 2. Nec minus continuis principum Pro cuius terchristianorum, praesertim carissimorum in minatione princip. institerunt Christo filiorum nostrorum Maximiliani in apud Pontif. imperatorem electi, et Francisci christianissimi Francorum, ac Caroli catholici Hispaniarum, Henrici octavi Angliae, ac Emanuelis Portugalliae et Algarbiorum, et Ludovici Ungariae et Bohemiae, ac Sigismundi Poloniae, necnon Christiani Daciae, regum illustrium, ac nonnullorum principum aliorum, ducum, comitum, populorum et communitatum, piis provocamur supplicationibus et precibus, quibus, pro pacandis huiusmodi divisionibus in Ordine divi Francisci exortis, non cessant

§ 3. Deputatis igitur a nobis in secreto Qui sic provi- nostro concistorio aliquibus ex venerabidend. censuit, libus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, causas et seminaria huiusmodi iurgiorum et divisionum diligenter perquirere, ac de remediis opportunis, pro sedandis praefatis litibus, pertractare commisimus et iniunximus; qui, longo maturae discussionis examine, diligentissime ac fidelissime iussa complentes, relatione per ipsos nobis facta, necnon pensatis per nos acutius, quae per ipsos, pro huiusmodi concordia, tractata et examinata fuerunt; habita etiam super iis in dicto concistorio nostro cum eisdem ac reliquis eiusdem Romanae Ecclesiae cardinalibus matura deliberatione, et de eorum unanimi consilio, praefato Ordini modo infrascripto iudicamus providendum.

- § 4. Quia in primis compertum habe-Minister gene- mus praelatorum diversitatem, quorumdam gatur totius Or- perpetuitatem, ceterorum vero fratrum vidinis, eiusque tam non reformatam huiusmodi litibus et nos dures (1); divisionibus plurimum causae praebuisse, ea propter volumus et ordinamus, prout in dicta Regula Beati Francisci, unum ministrum generalem totius Ordinis de cetero, omnibus et singulis fratribus eiusdem Ordinis, cum plenaria potestate, quae ex Regula sibi competit, praefici, cui omnes et singuli praedicti fratres, in omnibus, quae non sunt contra Deum, animam suam et Regulam, firmiter teneantur obedire; qui quidem minister generalis per sex annos ad plus generalatus fungetur officio; infra quem terminum, si aliquo tempore appareret universitati ministrorum provincialium et custodum praedictum ministrum generalem non esse sufficientem ad servitium et communem utilitatem fratrum, teneantur praedicti fratres, quibus electio dicti ministri generalis data est, in nomine Domini alium sibi eligere, quibuscumque sex annis, quibus (ut praefertur) expletis. ipso facto sit absolutus a generalatus officio, et pro tali ab omnibus habeatur.
  - (1) Scias hoc non servari, cum quisque Ordo suum eligat generalem.

- § 5. Electio vero successoris fieri de- Et eligatur de beat a solis ministris provincialibus et cu- vantiae et per stodibus reformatis, tam cismontanis, quam eos; ultramontanis, in capitulo generali dicti Ordinis, in festo Pentecostes, in loco, quem minister generalis cum capitulo generali proximo praecedenti, duxerint assignandum. Ad quod capitulum omnes ministri et custodes sive vocales, tam cismontani quam ultramontani, accedere teneantur. Et ne caput suis membris difforme appareat, volumus et etiam ordinamus quod nullus frater possit eligi in ministrum generalem, nisi vitam ducat reformatam, et pro reformato a communitate reformatorum habeatur. In praefata vero electione ministri generalis, nullus penitus vocem habeat nisi reformatus et pro reformato a congregatione reformatorum habeatur; quod si in futuro quicquam in contrarium attentatum fuerit, irritum penitus et inane habeatur.
- § 6. Quo vero ad electionem futuri mi- Ac per vota nistri generalis, in proximo festo Pente- ministror. procostes, in conventu de Ara Caeli de Urbe, \*10dum (1); iuxta aliam nostram ordinationem, in literis in forma brevis contentam, celebrandam, statuimus omnes ministros et custodes reformatos, ac vicarios et discretos fratrum de Observantia seu de Familia dictam electionem debere celebrare. Et ut praefata electio ministri generalis, quae, secundum praedictam Regulam, a ministris, provincialibus et custodibus fieri deberet. libere, secundum intentionem eiusdem Regulae, et absque quovis scrupulo celebretur, declaramus omnes provinciales, vicarios fratrum de Familia seu Observantia veros ministros esse, ipsosque, ad effectum electionis huiusmodi, in ministros ordinamus et instituimus. Discretos etiam ipsorum similiter declaramus esse custodes; quo vero ad alios fratres reformatos, volumus quod in provinciis, in quibus ministri pro nunc non sunt reformati, nec pro reformatis habiti, sub quibus sunt
- (1) Haec vota secreta esse debent, ut iubet Pius V.

de ultramonta-

An. C. 1517

aliqui conventus reformati, duo fratres electi a praefatis conventibus reformatis, secundum aliarum literarum nostrarum tenorem sub forma brevis, voces ministrorum non reformatorum, quantum ad praefatas provincias, pro hac vice dumtaxat suppleant. Fratribus vero de congregatione fratris Amadei, de Clarenis, de Sancto Evangelio, seu Capucio, pro singulis provinciis, in quibus habent conventus, ultra suorum vicariorum voces, duas pro hac solum vice concedimus, Quam quidem electionem, a praefatis fratribus de huiusmodi generali ministro faciendam, canonicam, secundum Minorum fratrum Regulam et formam a beato Francisco in Regula traditam, esse diffinimus et etiam declaramus.

tanis.

- § 7. Et ut in Ordine ipso, quantum cum Alternative que Deo fieri potest, pax conservetur, et caritas mel de ultra- per amplius inter cismontanos et ultramontanis, et se- montanos fratres eiusdem Ordinis nutriatur, ordinamus quod si minister generalis, ut praefertur, per sex annos de cismontanis fratribus electus fuerit, sequentibus sex annis de ultramontanis fratribus eligi debeat; quem modum, alternatis vicibus, in perpetuum volumus ab ipsis observari. Verum, quia conspicimus ipsum Ordinem per universam christianitatem mirum in modum dilatatum esse, ne, ob huiusmodi amplitudinem, debito pastoralis regiminis careat beneficio, decernimus quod si minister generalis de cismontanis electus fuerit, instituat in partibus ultramontanis unum generalem commissarium, ab eisdem ultramontanis fratribus eligendum, cui minister generalis super praefatos fratres ultramontanos vices suas committat, prout capitulo generali expedire videbitur. Ita tamen quod commissarius praefato ministro generali commode subiiciatur, ut caeteri dicti Ordinis praelati subiiciuntur, ac illi per omnia secundum Regulam obedire teneatur.
  - § 8. Dum vero minister generalis fuerit ex ultramontanis fratribus electus, tunc

pariter commissarium generalem cismon- Qui minis getanum instituere debeat pari modo, quo ennio commisde ultramontano commissario superius di- sarium deputet ctum et statutum est. Qui quidem gene- nis, si ipse sit ralis commissarius per triennium solum cismontanus, et generalis commissionis fungetur officio; quo triennio elapso, novus commissarius per ministrum generalem in capitulo generali, ut supra eligendus, secundum quod ultramontanis de commissario fuerit providendum institui debeat; minister vero generalis in partibus, in quibus suis sex annis fuerit, et ad alias partes se conferre voluerit, pro eo tempore, quo absens fuerit, commissarium loco sui, de consilio et assensu diffinitorum capituli generalis huiusmodi dumtaxat, relinquere possit. Et in partibus, quibus dictis sex annis non erit commissarius generalis, tenebitur minister generalis primo triennio dictorum sex annorum celebrare unum capitulum generale, ad quod convenient vocales illarum partium, a quibus assumptus fuerit; et similiter aliud capitulum in partibus, a quibus assumptus non fuerit, per se vel suum commissarium, ad quod omnes vocales dictarum partium accedere teneantur, celebrare habebit; aut super hoc fiat quod generalis minister cum capitulo generali iudicaverit faciendum.

§ 9. Porro, quantum ad ministros pro- Vicarii autem vinciales in provinciis, in quibus ministri de Observantia pro nunc non sunt reformati, seu pro vere seantur. reformatis non habentur, declaramus, ordinamus et decernimus, vicarios fratrum de Observantia seu Familia illarum provinciarum respective, ex nunc et in perpetuum, veros et indubitatos earumdem provinciarum esse ministros, illoque de cetero nomine debere appellari; quibus omnes et singulos fratres, necnon domos et loca eorumdem, in dictis provinciis, ut praesertur, consistentes, plenarie submittimus; ac generali et aliis provincialibus ministris auctoritatem et potestatem, antea generali et aliis provincialibus, vica-

(1) Quoad electionem commissarii, vide Pium V.

riis, de Familia nuncupatis, attributam et | concessam, perpetuo concedimus, ac concessam et attributam esse decernimns. Mandantes praefatis fratribus, etiam Regulam B. Francisci pure et simpliciter observantibus, ut dictis ministris sic per nos declaratis et ordinatis, ut veris illarum provinciarum ministris, secundum Regulam, per omnia obediant.

pleatur.

§ 10. Denique, ne ex ministrorum pro-Ministrorumg vincialium perpetuitate Ordinem ipsum cium trienn. ex- in ruinam iterum collabi contingat, volumus et ordinamus praefatos provinciales ministros ultra triennium in suis non posse continuari officiis; quo triennio elapso, pro absolutis ab officio a cunctis fratribus habeantur.

§ 41. Poterunt tamen infra dictum trien-Ipsique et cu- nium a suis capitulis provincialibus, prout tulo provinciali secundum Regulam et consuetudinem celedeponi possint. brabuntur, si minus utiles inventi fuerint, ab officiis provincialibus absolvi; et idem iudicium de custodibus per omnia habeatur.

vantia sint.

§ 12. Nullus vero in ministrum pro-Et de Obser- vincialem aut custodem eligi, aut in ipsorum electione vocem habere poterit, nisi vitam ducat reformatam, et in communitate reformatorum illius provinciae, cui praeliciendus est, pro tali habeatur; quicquid autem in contrarium attentatum fuerit ipso facto irritum sit et inane.

qui censeantur.

§ 13. Praeterea, quia de Reformatis ac Observantes pure et simpliciter Regulam beati Francisci huiusmodi observantibus saepe saepius in praecedentibus et sequentibus mentio habetur, volumus et declaramus, sub nomine Reformatorum ac pure et simpliciter Regulam beati Francisci huiusmodi observantium comprehendi omnes et singulos infrascriptos, videlicet observantes, tam de Familia, quam Reformatos sub ministris, ac fratres Amadei, de Coletanis, de Clarenis, de Sancto Evangelio, seu de Caputio, ac Discalceatos nuncupatos, aut alios, similesque quocumque alio nomine nuncupatos et Regulam ipsam beati Francisci

bus omnibus supradictis unum corpus insimul facientes, eosdem ad invicem perpetuo unimus, ita quod de cetero, omissa Quodque, didiversitate nominum praedictorum, fratres missis aliis denominationibus, Minores sancti Francisci regularis Obser- omnes fratres Minores sancti vantiae, vel simul vel disjunctive, nuncu-Francisci pentur et nuncupari possint et debeant. centur. Omnesque et singulos, ut praefertur, unitos generali ministro praedicto ac provincialibus ministris et custodibus, in quorum provinciis et custodiis respective morantur, in omnibus et per omnia secundum Regulam subiici debere. Conventuales vero secundum privilegia viventes, quomodo eisdem ministris generalibus et provincialibus subiici et obedire debeant, per alias nostras desuper edendas literas declarabimus.

§ 14. Ceterum, ut dissensionum, scan- Vetera nomina, dalorum et partialitatum fomes penitus ab temptum, adhiipso Ordine tollatur, praecipimus firmiter bere vetitum, sub poenis etc. et mandamus, sub pœua excommunicationis latae sententiae ipso facto incurrenda, a qua nullus, practerquam in mortis articulo, nisi a nobis aut a Sede Apostolica possit absolvi, ne aliquis frater Ordinis sancti Francisci appellet alium fratrem eiusdem Ordinis malitiose, irrisorie seu improperiose, privilegiatum coletanum, bullistam, amadeitam, clarenum, de Evangelio, seu Capucio, bigotum aut alio quovis nomine, etiam de novo reperto, seu forte in futurum, occasione priorum divisionum ipsius Ordinis vel huius nostrae sanctae institutionis et unionis, Spiritus Sancti gratia compositae, a quocumque imponendo, seu alio quovis irrisorio, iniurioso seu improperioso nomine, aut quod pro improperioso a patientibus habetur: necnon omnibus, tam clericis quam laicis, ne fratres huiusmodi aut eorum fautores, praefatis nominibus, irrisorie seu malitiose appellent, sed omnes fratres ipsius Ordinis fratres Minores, ut praefertur, seu sancti Francisci, a se ipsis et omnibus aliis nominentur.

§ 15. Item, statuimus quod de cetero pure et simpliciter observantes; et ex qui- | nullus frater reformatus possit per quem-

Observan. au- cumque praelatum Ordinis, etiam minituales non tran- strum generalem, mitti ad morandum ad aliqueni conventum non reformatum aut pro reformato non habitum; excepto quod si capitulis provincialibus videretur minus malum aliquem fratrem licentiare ad nondum reformatos, quam ipsum cum reformatis retinere; tali casu possint praelati mittere fratrem seu fratres reformatos ad nondum reformatos. Inhibentes, sub excommunicationis latae sententiae poena, omnibus et singulis conventualium secundum privilegia viventium praelatis ac fratribus ne aliquem ex praefatis reformatis, nisi modo praedicto, recipere audeant. Similiter et dictis reformatis fratribus, sub eadem poena, ne ab obedientia suorum ministrorum ullatenus, quam modo praedicto, recedant. Et ne, ex novarum sectarum in dicto Ordine forsan introductione facienda, Ordinem iterum in rixas devenire oporteat, volumus, et in virtute sanctae obedientiae firmiter praecipimus et mandamus quod de cetero nullae novae sectae vel reformationes in dicto Ordine introducantur aut fiant, absque ministri generalis aut provincialium ministrorum reformatorum in suis provinciis respective expresso assensu. Ita tamen quod dictae reformationes ipsi ministro generali et provincialibus reformatis per omnia, iuxta Regulam, subiiciantur, ut supra expressum est de aliis reformatis.

mationes non

§ 16. Quapropter omnes domos, loca Novae refor- et eremitoria, quae fratres de Observantia seu de Familia, seu alii reformati sub ministris, quocumque nomine appellati fuerint, hactenus tenuerunt et possederunt, ipsi ministro generali ac provincialibus ministris reformatis et per nos sic institutis et declaratis in suis provinciis respective perpetuo subiicimus et incorporamus. Volentes loca ipsa per ipsos ministros ac eorum successores reformatos perpetuo teneri et possideri, regi et gubernari. Quascumque lites desuper exortas, coram quibuscumque iudicibus ordinariis vel dele-

gatis, etiam S. R. E. cardinalibus et dicti Ordinis protectore aut sacri Palatii nostri auditoribus sive commissariis apostolicis, tamin Romana Curia quam extra eamdem et tam inter subditos, in quibuscumque statu vel instantia, tam super possessorio quam petitorio, seu etiam spolio, si quomodolibet praetendi possit, desuper pendentes, etiam si huiusmodi loca de Obedientia et de capitulis fratrum conventualium dicti Ordinis prius fuissent, ad nos advocamus penitus et extinguimus, silentium perpetuum partibus imponentes. Sententias quoque et processus per quoscumque iudices in eis habitos et latas, ac inde secuta quaecumque, etiam si lites ipsae, ratione locorum, fratrum et bonorum hinc inde receptorum, aut cuiuscumque alterius rei occasione vel causa, motae fuissent, cassamus et annullamus.

§ 47. Et nihilominus dictis fratribus convent. 608 conventualibus, necnon quibusvis iudici- desup. non mobus ac aliis quibuscumque, ne quicquam contra huiusmodi nostram declarationem, institutionem, innovationem, unionem et incorporationem, in iudicio vel extra, attentare, procurare, iudicare vel pronunciare, etiam si eis per nos commissum existat, seu in futurum committatur, praesumant, sub poena excommunicationis latae sententiae ac privationis beneficiorum, quae obtinent, ac etiam inhabilitationis ad alia in posterum obtinenda eo ipso incurrenda, inhibemus, praecipimus et man-

§ 18. Demum, ut, secundum exigentiam Praeservatores locorum, personarum et morum cuncta, tionis in capiquae conducere videbuntur pro manute-tulo generali e-ligantur. nentia reformationis, per totam christianitatem in dicto Ordine iam divina gratia introductae, iuste, provide et discrete valeant statui et ordinari, volumus capitulum generalissimum proxime celebrandum teneri per deputatos, ex probatioribus, doctoribus ac magis expertis fratribus, nonnullos ex diversis regionibus assumptos, qui omnia et singula, quae, pro manute-

698

nentia reformationis et vera Regulae observantia ac huius nostrae constitutionis debita executione, accommoda iudicaverint, in unum recolligant, approbanda per totum capitulum, vel maiorem partem eiusdem, ac tandem per nos apostolicae confirmationis patrocinio munienda.

tatio.

§ 19. Et nihilominus moderno et pro Execut. depu- tempore existenti Camerae Apostolicae generali auditori, necuon universis archiepiscopis et ecclesiarum praelatis, ac quibuscumque in dignitate ecclesiastica constitutis personis, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi et eorum singuli praesentes nostras literas et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quotiens pro parte dicti generalis ac provincialium ministrorum reformatorum seu alicuius eorum super hoc requisiti fuerint, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant eos omnibus et singulis praedictis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque, quavis auctoritate fungentes, quomodolibet indebite molestari. Contradictores per censuras ecclesiasticas et alia iuris remedia, invocato ad hoc etiam, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, appellatione postposita, compescendo.

derogatio.

§ 20. Non obstantibus quibuscumque Contrariorum literis apostolicis et indultis, etiam sacri concilii Constantiensis, dictae Religionis fratribus, familiis, congregationibus aut alicui corum, sive illarum auctoribus et institutoribus, conventualibus sive reformatis aut de Familia fratribus, sub quibusvis verborum formis, solemnitatibus et clausulis fortioribus et insolitis, concessis seu forsan in futurum concedendis, etiam si tales forent, quod de illis eorumque totis tenoribus specialis, expressa, individua ac de verbo ad verbum mentio esset habenda, quibus, quoad praemissa, expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 21. Ceterum, quia difficile foret has | pag. 32 eiusdem tomi.

nostras praesentes literas ad quaelibet loca, Transumptorum ubi opus fuerit, deferre, etc.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Si quis autem hoc attentare etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimo septimo, iv kalendas iunii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 29 maii 1517, pontif. anno v.

## XXVIII (1).

Iurisdictio camerarii et clericorum R. Camerae Apostolicae in causis et contractibus cameralibus et guberniis locorum eis commissorum. Necnon et confirmatio ordinationum per eosdem clericos pro feliciori Camerae regimine editarum (2).

#### SUMMARIUM

Eug. IV et Innoc. VIII declararunt camerarium et clericos magnam iurisdictionem habere. — 1. Sed tamen aliqui excitarunt dubium hic relatum. — 2. Hic modo Pontifex, dic. dubium submovet et decernit eorum iurisdictionem esse quascumque causas summarie etc. cognoscendi et decidendi; - 3. Officialibus contravenientibus poenas infligit; — 4. Clericis praedictis gubernium quarumdam terrarum Sedis Apost. approbat et iterato committit; - 5. Emolumenta dicti gubernii indicat et concedit; — 6. Iurisdictionem super omnibus dohaneriis, appaltatoribus etc. eisdem tribuit; — 7. Facultatem singulis annis terras, arces et officia Sedis Apost. visitandi etc. confirmat; — 8. Solam bullae signaturam sufficere decernit.

# Leo Papa X, motu proprio, etc.

Licet felicis recordationis Eugenius IV Eugen. IV et et Innocentius VIII, Romani Pontifices Innoc. VIII depraedecessores nostri, provida dispositione rarium et cledeclaraverint totius christiani orbis et iurisdiction. ha-

ricos magnam

(1) Haec Const. numerum in Rom. Edit. xxvII habet (R. T.). (2) De clericorum iurisdictione dixi in constitutione xvi Alexandri VI, Etsi, pag. 397 huius tomi. Alias Camerae ordinationes attende in Eugenii IV constitutione xvII, Inter.

ecclesiarum et monasteriorum et omnium civitatum, terrarum et locorum, S. R. E. mediate vel immediate subjectorum, personas quaslibet, ex quocumque loco, etiam exempto, oriundas, ad Cameram Apostolicam, pro eorum causis et negociis peragendis recurrentes, summariae iustitiae implementum reportare debere, ac camerarium nostrum et dilectos filios clericos praesidentes in easdem personas superioritatem et omnimodam iurisdictionem passim habere.

§ 1. Nihilominus, nonnulli, rigorosis Sed tamen ali- iuris apicibus innixi, frequenter in dubium bium hic rela- revocare nituntur, an camerarius et clerici praefati in privatorum causis et negociis huiusmodi iurisdictionem exercere potuerint sive possint, prout habere et exercere consueverunt in fiscalibus ecclesiarum et monasteriorum quorum cumque.

cumque causas

§ 2. Nos, ne de caetero super prae-Hic modo Pon- missis et infrascriptis dubitari contingat, bium submovet, opportune providere volentes, auctoritate et decernit eo-rum iurisdictio- apostolica, tenore praesentium, decerninem esse quas- mus et declaramus camerarium, praesisummar. etc. co- dentes et clericos praesatos omnimodam gnoscendiet de superioritatem et iurisdictionem in quascumque personas, tam publicas quam privatas, quarumcumque ecclesiarum et monasteriorum, piorum locorum et fiscalium, ac almae Urbis aliarumque civitatum, terrarum et locorum S. R. E. mediate vel immediate subiectorum, ipsarumque personarum negocia semper habnisse et nunc in futurum habere, cum ampla et irrefragabili potestate et auctoritate omnes earum causas et querelas, summarie, simpliciter et de plano, sola facti veritate inspecta, audiendi, cognoscendi et fine debito terminandi; necnon ius inter quoscumque civitatum, terrarum et locorum huiusmodi dicendi; ac illis praecipiendi ac mandandi, prout hactenus facere consueverunt, perinde ac si causae piae, coram nobis seu Romanis Pontificibus pro tempore existentibus, agitarentur. Praemissaque omnia et singula eisdem Camerae l

Apostolicae praesidentibus et clericis alias concessa, quatenus opus sit, de apostolicae potestatis plenitudine, ex certa nostra scientia et animi deliberatione, motu simili innovamus ac perpetuae firmitatis robur obtinere decernimus.

§ 3. Districtius inhibentes quibuscum- Officialib. conque iudicibus et S. R. E. cardinalibus, travenien. poocoram quibus causas huiusmodi agitari contigerit, ne contra declarationem et determinationem huiusmodi iudicare praesumant, adempta eis aliter iudicandi et interpretandi facultate.

§ 4. Et cum gubernium terrarum Ar- Clericis praenulphorum et Tulphae, Civitatis Vetulae, dictis gub. qua-Massae, Aquaspartae et Sancti Gemini et rum Sedis Apoaliorum castrorum et terrarum Spoletanae, bat et iterato Tudertinensis et Narniensis dioecesis eis- committit; dem clericis specialiter sit commissum; et terrae, castra et loca huiusmodi a iurisdictione Spoletanae, Tudertineusis et Narniensis civitatum et comitatum sint penitus separata, illa, quatenus opus sit, etiam de novo separamus, et illorum gubernium eisdem clericis confirmamus.

§ 5. Ac eisdem concedimus quod in Emolumenta castris, terris ac locis praedictis iurisdi-indicat et conctionem per se vel alium seu alios exer-cedit; cere, ac subsidia per homines castrorum, terrarum ac locorum huiusmodi Camerae Apostolicae solvi solita, per eos exigere; ac illa et alia emolumenta in dictis locis per eos haberi solita recipere, et custodiam arcium dictae Tulphae et oppidi Caesarum, cum eorum subditis, pagis, salariis et emolumentis, habere, ac inter se dividere licite possint et valeant; et quod equi in dictis locis ponendi ad stallones, per eosdem clericos, habito respectu ad alia eisdem Romanae Ecclesiae subiecta, poni debeant. Necnon tritellorum tractas et alia eorum consueta emolumenta etiam concedimus.

§ 6. Quodque curam et gubernium ac Iurisdictionem auctoritatem, tam in Urbe quam extra super omnibus dohaneriis, apeam, tam circa datia quam gabellas, do-paltatoribusete. banas et appaltus, eorumque officiales

dohanerios, conductores et appaltatores, ctiam circa dohanam Ripae, mercium, grasciae, salis, aluminum, patrimonii, et zeccham, carceres, stratas, tam Urbis quam caeterarum civitatum et locorum, nobis et eidem Ecclesiae subjectorum, quam etiam circa singulos thesaurarios et depositarios in dictis locis consistentes, quam hactenus habere consueverunt, habere et exercere. Ac septingenta cantaria aluminum, pro residuo milleducentorum cantariorum similium, quae per appaltatorem pro decimis vel alias fabricari debent, singulis annis fabricare et fabricari facere, ac illa libere exigere, vendere, et pretium inde proveniens inter se dividere, libere et licite valeant, concedimus.

§ 7. Cum facultate visitandi quolibet Facultatem sin- anno terras Ecclesiae, illarumque arces et ras, arces et of officia, necnon reformandi, corrigendi et ficia Sedis Apo-stolicae visitan-emendandi ea, quae reformatione indigedi etc. confir- rent, iuxta alias, tam per recolendae memoriae Urbanum, Martinum, Innocentium, Iulium et alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, quam per camerarios, qui pro tempore fuerunt, concessa; quas concessiones et in eis contenta quaecumque tenore praesentium confirmamus et approbamus. Non obstantibus etc.

§ 8. Volentes quod desuper literae in Solam bullae forma gratiosa, ad perpetuam rei memoficere decernit riam, expediri possint, etiam sub plumbo vel per breve. Et etiam quod sola signatura sufficiat, et quod, tam in iudicio quam extra illud, plenam fidem faciat.

Datum Romae die duodecima iunii, millesimo quingentesimo decimoseptimo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 12 iunii 1517, pontif. anno v.

Sequitur alia constitutio confirmatoria præcedentis et aliarum hic relative insertarum, ordinationumque a clericis Camerae pro eius gubernio feliciori editarum.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Eug. IV quasdam Cam. Ap. ordinationes a clericis firmatas approbavit. I ipsa diligenter, accurate et decenter exer-

- 2. Hic modo Pontifex illa omnia approbat una cum bullis hic infra mox inserendis, et omnia privilegia camerarii et clericorum confirmat; — 3. Iteratoque omnia statuit. - 4 ad 6. Constitutiones Innocentii, Iulii et Leonis. — 7. Ultra quas pontificias constitutiones, clerici alia condiderunt statuta, quae confirmat hic Pontifex. - Sequitur tenor statutorum a clericis Cameræ editorum, de quibus supra. — 8. Iulii II mandati observantia. - 9. Notarii mensarii officia circa expeditionem bullarum - 10. Et circa resignationum et cessionum registrationem. — 11. Camerarii decretum ad evitandas fraudes notariorum in eiusmodi registrationibus. — 12. Providet circa resignationes praeteritas — 13. Et circa futuras; — 14. Resignationes aliter factas irritat; — 15. Clericis, ut notarios contravenientes coerceant, iniungit. — 16. Statutorum Camerae tenor sequitur, super expeditionum cuiuscumque clerici registratione, — 17. Mandatisque procuratorum registrandis in causis interesse Camerae concernentibus, — 18. Clericis absentibus, vel ad Cameram per mensem non accedentibus, — 19. Clericorum et notariorum admissione, — 20. Causarum clericorum defensione, — 21. Infirmorumque visitatione, — 22. Morientium quoque funeralibus, — 23. Praedictorum omnium observantia, — 24. Et singulis annis in prima Camera publica lectione.

## Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sicut prudens paterfamilias cuncta, quae in eius domo sunt, ad illius honorem et gloriam, provida moderatione disponit et ordinat; ita et nos, qui, meritis licet imparibus, ab ipso supremo Patrefamilias illius domi dispensatores effecti sumus, eius curam studiosa solicitudine sic convenit attendere ut in illa, praesertim quoad ea, quae Romanae Curiae illiusque officialium, potissime Camerae Apostolicae, cui, pro status Romanae Ecclesiae conservatione, diversa onera incumbunt, salubrem statum, regimen et profectum conspiciunt, rectus ordo servetur, ac officia

Procmium.

ceantur; et ad eamdem Curiam, pro negociis tractandis, pro tempore accedentes, votiva expeditione laetentur; necnon ea, quae propterea provide facta et ordinata comperimus, ut executioni demandentur et firmius perpetuo illibata observentur, nostrae approbationis munimine roborare et de novo statuere et ordinare debemus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

approbavit.

§ 1. Sane, cum accepimus nuper, post-Eugenius IV quam felicis recordationis Eugenius Papa quasdam Came- IV, praedecessor noster, attendens ad ordinationes a praefatam Cameram, ecclesiarum et monasteriorum omnium, necnon etiam urbium, civitatum, terrarum, castrorum, oppidorum, villarum et locorum dictae Romanae Ecclesiae immediate vel mediate subjectorum spiritualia et temporalia negocia peragenda devenire, nonnulla statuta, ordinationes et capitula, per tunc praesidentes dictae Camerae edita, per suas literas, ex certa scientia, confirmaverat, dilecti filii moderni praesidentes eiusdem Camerae, circa illius ac officialium eiusdem statum feliciter conservandum et prospere dirigendum intenti, cupientes, quantum cum Deo possunt, quae in dicta Camera gerunt, iuste et laudabiliter, ad omnipotentis Dei laudem, et status Romanae Ecclesiae conservationem, ac omnium, quorum intererit quomodolibet, sublevamen fieri, matura super hoc inter eos deliberatione praehabita, statutis et ordinationibus praedictis ac mandatis, tam per piae memoriae Innocentium Papam octavum et Iulium secundum, etiam praedecessores nostros, quam per nos in forma motus proprii concessis, inhaerendo, nonnullas constitutiones et ordinationes, inter caetera, ea, quae tam per clericos quam alios officiales ipsius Camerae pro tempore existentes fieri et exerceri debeant, concernentes et disponentes, ac alias rationabiles et honestas unanimiter secerunt et ediderunt, prout in literis Eugenii ac mandatis Innocentii, praedecessorum, ac no-

stris, necnon constitutionibus et ordinationibus huiusmodi, quorum omnium tenores de verbo ad verbum praesentibus inseri fecimus, plenius continetur.

§ 2. Nos, cupientes ut literae, man- Hic modo Pondata, constitutiones et ordinationes ipsae approbat una inconcussae persistant, et clerici et alii cum bullis hic infra mox inseofficiales praefati eorum officia cum de-rendis, et omnia centia et tranquillitate exercere valeant, privilegia ca-merarii et clemotu proprio, non ad ipsorum clericorum ricorum confirvel aliorum pro eis super hoc oblatae pe-mat; titionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa scientia, literas, mandata, constitutiones et ordinationes praedicta et in eis contenta quaecumque, necuon omnia et singula privilegia, facultates, gratias, concessiones et indulta camerario et clericis ipsius Camerae pro tempore existentibus, ac eorum collegio alias per felicis recordationis Bonifacium, Urbanum, Martinum, Callistum, Sixtum quartum et per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem praedictam ac etiam per nos quomodolibet concessa et confirmata, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, haberi volumus pro expressis, auctoritate apostolica, tenore praesentium approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus, supplentes omnes et singulos defectus iuris et facti, si qui forsan intervenerint in eisdem.

§ 3. Et nihilominus, pro potiori cau- Iteratoque o tela, omnia et singula per ipsos modernos mnia statuit. clericos statuta et ordinata, ac eisdem camerario, clericis et eorum collegio concessa et indulta, ut praefertur, auctoritate et tenore praedictis, de novo statuimus et ordinamus, concedimus et indulgemus, ac illa perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari volumus et mandamus. Non obstantibus etc. Tenores vero literarum et mandatorum Innocentii et Iulii, praedecessorum, et nostrorum, necnon constitutionum et ordinationum prae-

dictarum sequuntur et sunt tales, vide-

Constitutiones Innocentii, Iulii et Leonis.

§ 4. Innocentius Papa VIII etc. Cum sicut (1).

§ 5. Iulius Papa II etc. Ex iniuncto (2). § 6. Leo Papa X etc. Licet felicis (3).

§ 7. Et quia, ut scriptum est, propter Ultra quas pon- temporum varietatem, novas etiam licet tutiones, clerici edere sanctiones, dilecti filii moderni eiusalia condide-runt statuta, dem Camerae clerici, cupientes, quantum quae confirmat cum Deo possunt, quae in Camera ipsa geruntur, juste, integre et laudabiliter fieri, Christi Salvatoris nostri, qui est sapientia Patris et sol iustitiae, numine invocato, ut, quae inferius constituerentur, ad eius laudem et S. R. E. statum, et omnium, quorum quomodolibet intererit, iustum sublevamen prospiciant, infrascriptas constitutiones in ipsa Camera perpetuo va-

Nulli ergo etc.

lituras unanimiter ediderunt.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimoctavo, tertio nonas ianuarii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 3 ianuarii 1518, pont. anno v.

Sequitur tenor statutorum a clericis Camerae editorum, de quibus supra.

#### CAP. I.

Quoniam scriptum est: Primum quae-De missa in rite regnum Dei et omnia bene adiicien-Camera audientur vobis, cunctis diebus cameralibus clerici et omnes camerales, nisi iusto impedimento detineantur, in solita eorum cappella missam devote audiant; et cappellanus in missa currenti semper de Spiritu Sancto unam orationem addat, ut, eius gratia, clericorum mentes ad iustitiam recte administrandam illuminentur.

#### CAP. II.

Post cuius quidem missae finem, duobus primis simul, successive caeteris, ser-

- (1) Omittitur, quia ipsa bulla est sup., pag. 515. (2) Omittitur bulla, quia habes eam sup. pag. 418.
- (3) Ipsae bullae sunt quae praecedunt.

vando ordine eodem modo procedentibus, Accessu exinde ad eorum tribunal publicae audientiae cum merae, gravitate ascendant.

#### CAP. III.

Ubi proposita per recurrentes ad eos Audientia et benigne audiant, notentque in eorum libro diligenter; et diebus, quibus fuerint sacra consistoria, tam in missa, quam supra in eorum publica et secreta audientia, cappis pontificalibus induantur, praeterquam tempore vacationum; et quando concistorium non fuerit, satis sit eorum honestis palliis uti. In audientia autem secreta, ea honestas et ea gravitas servetur, quae loco et personis conveniat, ut qui administrandae iustitiae ac regimini praepositi sunt, aliis præesse merito censeantur.

#### CAP. IV.

Intus vero, cum clerici ad utilitatem Expeditione ne-Camerae Apostolicae sint instituti, ante gociorum Intus omnia, bullae, ex quibus iura Papae, Camerae et collegii solvenda sunt, una cum clericis ipsius collegii, expediantur. Deinde illis recedentibus, aliae bullae et negocia ipsius Camerae proponantur, et cum ipsius Camerae utilitate, absque tamen iuris tertii præiudicio, determinentur; et ibi omnia huiusmodi collegialiter tractentur, neque extra bullae per alium mensarium liberentur. Alia vero ad ipsam Cameram pertinentia, in eius praesertim praeiudicium, per aliquem ex clericis expediri non possint, nisi ad executionem manifestae eius utilitatis; et in contrarium gesta viribus non subsistant.

#### CAP. V.

Et cum dicitur, ubi non est ordo, con- Ordine in profusio omnia subruit, ideo negocia, tam positionib. cau-Camerae quam privatarum personarum, per illum proponantur, cui illorum iura demandata fuerint; et inter proponendum nemo proponentem interrumpat, sed omnes silentio utantur, ut propositio bene intelligatur; et quia cameralis consessus ex

collegio personarum literatarum deducitur, quilibet, tam in proponendo causas pendentes in Camera aut materias camerales, quam respondendo et argumentando, latine loquatur, ut a consortio mecanicorum clarissimus iste locus differre videatur. Et ne causarum et negociorum cognitio confundatur, cum alicui ex clericis alicuius causae examen commissum fuerit, nullus ex aliis in ea se intromittat, nisi talis primo deputatus impeditus fuerit, et tunc nova ipsius Camerae cum commissione et in impediti locum alicuius subrogatione.

#### CAP. VI.

COSSU.

Et quoniam Camera Apostolica in de-Summario pro terminationibus causarum manu regia uti potest, dummodo iustitiam faciat, in omnibus causis in Camera cognoscendis, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, procedatur, et absque registrorum confectione, si qualitas causae id non exigat. Cum autem registrum fieri necesse fuerit, ad obviandum querelis, quae hactenus factae fuerunt, conficiatur eo modo quo per constitutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII, quae singulis annis, dum Rota aperitur, legi et publicari consuevit, tam in numero versuum et dictorum quam literatura et cartis, ordinatum est. A pauperibus autem nihil contra eorum possibilitatem exigatur.

#### CAP. VII.

Et quia ex iustitiae administratione a Propinarum ta- Deo iusto iudice, qui iustis copiosam mercedem praeparat in coelis, praemia expectanda sunt, in causis pauperum nullae propinae accipiantur, nec in causis divitum, nisi sint commissariae, in quibus, cum registra et dicta testium non possunt sine magno labore videri, aequum est ut tunc propina moderata, idest in exculentis et poculentis dumtaxat consistens, accipi possit, ut omnis infamiae et avaritiae nota penitus evitetur.

## CAP. VIII.

Cumque praefecti fisci apostolici, non Participationisolum ab omni fraude, labe et ex lucro prohibitis, illicito abstinere, sed etiam omni suspicione carere debeant, ut ex eis Camera nullam prorsus iacturam seu damnum patiatur, nullus clericus seu notarius, sub duorum millium ducatorum eidem Camerae applicandorum poena eo ipso incurrenda, contrahat aliquam societatem publicam vel occultam in conducta alicuius gabellae, dohanae seu thesaurariae ad Cameram Apostolicam pertinentis; qui vero de hoc convictus fuerit, ultra dictam poenam, biennio privetur emolumentis clericatus et notariatus, quae protribus illorum partibus accrescant aliis clericis et notariis, reliqua vero illorum quarta revelanti detur.

### CAP. IX.

Et quia clerici omni studio et industria Forma in eis tenentur, cum iustitia tamen et honestate, intendere et consulere, quantum possunt, commodo et utilitati Camerae, in subhastatione et locatione cuiuscumque dohanae, gabellae, sive thesaurariae ad ipsam Cameram pertinentis, fiant publica proclamata sive publica significatio in locis debitis, ita ut intelligatur ubi et quando talis subhastatio fieri debeat, et Camerae utilitati bene sit et omni ex parte consultum; inter cetera, in stabilium locationibus, dicti clerici diligenter et accurate provideant quod illi, quibus fient tales locationes, bonum bancum, fide et facultatibus sufficientem, eidem Camerae praestent, ita ut Camera per conductorem pro-

## CAP. X.

Et quia persaepe contingit quod the-computorum visaurarii, dohanerii et alii tractantes pro-natione, ventus et res Camerae Apostolicae, computa et rationem eorum administrationis reddere defugiunt, tales thesaurarii, dohanerii et alii rerum Camerae ministri, ad talem effectum, debitis temporibus, ad red-

missa facile assequi possit.

dendum rationem praemissam adstriugantur; quorum computis in Camera ex se illa per eos, quibus per praefatam Cameram commissa fuerint, diligenter et fideliter examinentur, vocato, quando opus est, computista praefatae Camerae, qui ad talem clericum commissarium, quotiens opus fuerit, sub poena amissionis salarii sex mensium, venire teneatur, et officium suum diligenter impendere. Post vero ipsorum computorum opportunum examen, idem commissarius in Camera ceteris collegis suis illa fideliter et diligenter referat, ut, sine aliquo affectu, Camerae utilitati, cum iustitia tamen, consuli possit.

#### CAP. XI.

Et quoniam thesaurarii Camerae Apo-

The saurarii iu- stolicae, ut saepe querelae audiuntur, cavendis salariis stellanis arcium et aliis officialibus terin pecunia nu- rarum S. R. Ecclesiae aut sero satisfamerata, ciunt, aut illis eorum stipendia et salaria, non in pecunia numerata solvunt, sed in pannis et aliis rebus, quas pro maiori pretio quam valeant eis computant, propter quod ipsi castellani et officiales non levi damno afficiuntur, et dicta Camera etiam ex hoc iacturam gravem patitur, cum praedicti officiales, ex diminutione eorum stipendiorum et salariorum, opportune de-

### CAP. XII.

qui ipsis castellanis stipendia persolvunt,

ut ultra visitationem, quam facit visitator |

servire non possint; propterca moneantur

thesaurarii, etiam sub iuramento in prin-

cipio suorum officiorum, quod eisdem ca-

stellanis et officialibus in pecunia nume-

rata et non in aliqua alia rerum specie

Quia vero castellani arcium S. R. E. Thesaurani mu- numerum stipendiatorum eis designatum nere in corri-gendis castel- aliquando non retinent, et, pro eorum satisfactione, Camera gravissimas subit imlanis arcium, pensas, ad evitandum periculum occupationis alicuius arcis, ex defectu stipendiatorum et necessariarum munitionum, Camera ipsa Apostolica moneat thesaurarios,

satisfaciant.

a S. D. N. pro tempore deputatus, ipsi saepe et, si fieri potest, omni mense curent intelligere an castellani pagas ordinatas retineant; et si in hoc deficere reperti fuerint, eis de eorum stipendio non satisfaciant; alias, ipsi thesaurarii in tantumdem a Camera mulctentur.

#### CAP. XIII.

Item, quia dicitur quod impunitas ma · Officialium Staleficiorum incentivum praebet delinquendi, tus Ecclesiastici si habeatur notitia quod aliquis officialis lignitate coerterrarum Ecclesiae, ignavia sua vel malignitate, delicta relinquat impunita, unde et mala exempla et scandala inter subditos Ecclesiae, cum iactura etiam Camerae, frequenter oriuntur; tali officiali, si post monitionem se non correxerit, de salario debito non satisfaciat; et ultra hoc alia pecuniaria poena arbitrio Camerae puniatur.

## CAP. XIV.

Item, quia subditi Ecclesiae, tamquam Eisdemque de filii liberae et filii ancillae, cum caritate iniustitiis et exet pietate tractandi sunt in eorum grava-niendis, minibus, sacros pedes S. D. N. non facile adire valent, neque aliud quam Camerae Apostolicae refugium habent; quod nonnumquam a plerisque, velut diaboli membris, non Ecclesiae filiis, malignitate quadam impediri videmus, si de aliquo rectore, etiam locumtenente alicuius reverendissimi legati, aut alio officiali provinciarum sive terrarum Romanae Ecclesiae mala fama de iniustitia, extorsionibus aut malo regimine ad Cameram Apostolicam allata fuerit, et ex monitionibus ipsius Camerae incorrigibilem se demonstraverit, et talis legatus de suo locumtenente opportune non providerit, significetur saltem per duos clericos S. D. N., et habita venia a sua Sanctitate, justo Camerae arbitrio provideatur; et Ecclesiae populi, se lupis lacerandos nou relinqui, sed sibi tamquam filiis opportunum patrocinium praestari cogno-

(1) Ad hoc vide etiam supra constitutionem hic in principio insertam.

scant; et ultra hoc, huiusmodi improbo officiali, inter alia, salarium adimatur.

### CAP. XV.

Item, quia scriptum est Omnia cum Consultatione in consilio, et non poenitebit, clerici aut aliarduis cum Pa-pa aut came- qua eorum pars, saltem semel in mense, rario. S. D. N. aut reverendissimum camerarium adeant, et cum Sanctitate et dominatione reverendissima, de rebus arduis occurrentibus, consulant; et deinde talem consultationem et responsiones sive deliberationes in Camera referant.

#### CAP. XVI.

Et quia officium administrandae iusti-Iustitiae sin-tiae satis grave est et periculosum, superfluum non videtur saepe illud replicare, stratione, ut omnes clerici moniti sint et animo frequenter revolvant quod in omnibus causis, quas in Camera Apostolica verti continget, tam pro ipsa Camera, quam pro privatis personis, institiam sincere administrare convenit, semper Deum prae oculis habendo, atque illam horrendam sententiam assidue memoriae repetendo, quod durissimum iudicium his, qui praesunt, retribuetur.

## CAP. XVII.

Deveniendum est praeterea ad ea, quae Decani officio ad singulos clericos ad se pertinent, inter Eugenii IV, de quos reverendus dominus decanus ipsius qua supra, Camerae illa agat diligenter, quae ex ordinatione felicis recordationis Eugenii IV ei incumbunt, prout in literis apostolicis eiusdem Eugenii supra expressis continetur, quae literae semper et inconcusse serventur.

### CAP. XVIII.

Item, ut res camerales eo diligentius per-Clerici mensa- tractentur, quo curae unius quolibet mense rii munere, quoad bullas ex- commissae fuerint, constituatur singulo pediendas, et annatas exigen- mense unus mensarius, qui, nisi iusto impedimento fuerit impeditus, singulis diebus non feriatis, ad Cameram accedat, I intromittunt.

tibus restituendas; et illas, pro quibus fuerit solvenda annata, nulli permittat consignari, nisi, annata ipsa debito et consueto loco soluta, de eius solutione cedulas depositariorum videat; et si aliqua iusta causa fuerit, quare tunc annata ipsa solvi non debeat, in eo casu de opportuna cautione provideat, ut res, absque Camerae detrimento, pertranseat, partibus nihilominus iustitiam ministrando. Et quoniam, ad evitandas solutiones annatarum, plurimi intrusiones allegant, et eas probare nituntur per testes; cum in hoc grave Camerae interesse versetur, ne fraude et dolo tales intrusiones contingat probari, consultum opportunitati Camerae videretur, si tale examen coram mensario clerico fieret, et propterea ipse mensarius tale onus omnino subeat. Item, quia bullae, ex quibus annatae et iocalia solvi debent, aliquando, sive ex negligentia, sive per errorem, omnes non transmittuntur ad Cameram, ut tali inconvenienti occurratur, mensarius omnibus diebus cancellariae vadat ad plumbum, ad providendum quod omnes bullae, tam pro debita annata quam pro iocalibus, mittantur ad Cameram, illis in dicto plumbo per eum in uno libro adnotatis; et qui non iverit aut non miserit unum ex collegis, careat provisione sex ducatorum, qui ad eumdem effectum omni mense ordinati sint, ac etiam participatione iocalium illius mensis. Et quia plurium quam unius tantum iudicio omnia melius determinantur, praefatus mensarius proponat in camera tunc proxima omnes bullas, in quibus aliquod dubium fuerit, ut Camerae et partibus pro iustitia satisfaciat.

et ibi videat et indicet omnes bullas par-

### CAP. XIX.

Item, cum inter alias curas, quae Ca- Examine promerae Apostolicae demandantur, illa prae-movendorum ad sacros ordicipua, gravior et onerosior existat, per nes (1),

(1) In hoc ipsi clerici Camerae non amplius se

quam examen ad sacros ordines promovendorum eidem Camerae committitur; nam, cum ex bonis membris bonum corpus Ecclesiae conficiatur, nisi sacerdotes, quorum officium est de lege divina recte respondere, moribus et doctrina idonei aptique fuerint, presbyteralis ordo in ludibrium efficitur laicis, qui a sacerdotibus doctrinam et bonos mores videre desiderant, ignorantiam et vitae improbitatem manifeste conspiciunt; attendant diligenter et accurate dicti clerici examinatores ne Deo optimo tales admittant ministros, quorum victimae, propter ruditatem insufficientis scientiae ac vitae inhonestatem. Maiestati divinae abominabiles fiant, et examinatorum simul damnationes causentur; exquiratur itaque sufficiens titulus beneficialis, competens doctrina et praesentia et loquela promovendi, bonorum morum compositio; illud praeterea et constanti memoria cum timore et tremore prospiciant, ne pro tali examine pecuniam aut munus aliquod accipiant, cum in sacris canonibus nihil tantopere prohibeatur, quantum sacrorum ordinum collatio simoniaca. Notarii quoque ipsius Camerae pro scriptura collationis ordinum praedictorum nihil accipiant, nisi quantum de iure licet. Vae autem illis antistitibus. qui ex ipsorum ordinum collatione locu. los implent, ut sibi aedificent in gehennam! Cura autem examinandi non alterius sit, quam clerici, qui in locum suum non possit nisi collegam substituere; et si quando acciderit quod in supplicatione promovendi insertum sit quod ipse promovendus examinetur in Camera Apostolica per clericum sive notarium eiusdem, nullus notariorum audeat illum examinare, cum talis clausula per notarium inadvertenter admissa fuerit, et numqua:n solita sit poni, nisi cum examinandus, literarum ignarus, censuram Camerae clerici vult effugere.

#### CAP. XX.

Item, quia omni collegio tunc bene Clericorum husuccedunt omnia, cum caput et membra manitate orga charitatis officio devincta sunt, propterea clerici omni studio advocatos, procuratores, notarios et alias personas Camerae deservientes benigne et charitative prosequantur et tractent, eorumque honestis utilitatibus et honoribus, quantum possunt, faveant et assistant.

#### CAP. XXI.

Advocatus vero pauperum ad causas Advocati paumiserabilium personarum in Camera Apo- perum munere, stolica tractandas diligenter advertat, illasque, quantum licet, sine respectu tueatur et curet, ne contra iustitiam vexentur.

### CAP. XXII.

Advocatus et procurator fiscalis, tam Advocati et in Camera Apostolica quam extra, inte-procuratoris firesse ipsius Camerae studiose curent; et cum in ea vel alibi de praedicto interesse sermonem haberi audierint, illud, quantum iustitia expostulaverit, sine aliquo respectu tueantur, etiam si super hoc, extra Cameram, aliqua causa sive iudicium civile vel criminale intentatum fuerit; et quando fiet aliqua declaratio incursus poenarum eidem Camerae applicatarum vel absolutio ab eisdem, de omnibus per ipsos advocatum et procuratorem detur Camerae Apostolicae opportuna notitia, ut possit in omnibus providere. Et quia eorumdem advocati et procuratoris iudicium in omnibus et per omnia, et praesertim in causis fiscalibus, utile est, a Camera non discedant, nisi causis fiscalibus terminatis, quae, post examen bullarum, ante omnes alias causas terminentur.

# CAP. XXIII.

Notarii autem Camerae Apostolicae, in Notariorum Caquorum fide et diligentia magna cura tione, rerum cameralium reposita est, infra notata servare teneantur.

# CAP. XXIV.

scripturarum merae concernentium,

Et primo, in libris ipsius Camerae ad Registratione id deputatis registrent extense et ad loninteresse Ca-gum omnes et singulos contractus inter eam et quamcumque personam, collegium vel universitatem initos, et quascumque scripturas ad ipsam Cameram pertinentes, infra sex dies a die stipulationis sive revisionis illorum per clericum, cui id commissum fuerit, computandos; qui contractus et scripturae per notarios ipsius Camerae et non per alios registrentur, sub poena ducentorum ducatorum auri pro qualibet vice, qua transgressus aliquis eorum fuerit, pro medietate eidem Camerae, et pro alia medietate collegio clericorum applicandorum, etiam si pars, cum qua contractus fuerit initus, notario rogato non satisfecerit; pro cuius tamen mercede consequenda, clerici praestent eidem notario omnem favorem, ut ipsam mercedem cum effectu consequatur.

### CAP. XXV.

Item, quia bullae apostolicae sideliter Bullarumque, tractandae et registrandae sunt, neque ante illarum registrationem alicui extra collegium ipsorum notariorum credendae, omnes bullae in praefata Camera registrandae, per ipsos notarios Camerae et non per aliquem alium registrentur; ipsaeque bullae, ut praemittitur, registratae et sumpta, quae de eis fieri continget, per unum ex clericis cum eodem registro fideliter ac de verbo ad verbum auscultentur, et si quid in registro omissum, superfluum vel mendosum reperiatur, corrigatur manu eiusdem clerici; talisque correctio per ipsum clericum, nomine suo apposito, approbetur, prout fit in aliis registris Curiae.

## CAP. XXVI.

Et quia omnis labor optat praemium, Registrationum praedictaque registratio admodum necesmercede,

quia visum saepe fuit, quando accidit ex registris Camerae aliquod sumptum extrahi, repertos fuisse in eisdem registris plurimos defectus et errores, etiam substantiales, praedictus clericus auscultator a parte unum iulium recipiat pro quolibet pari bullarum, gratiosa scilicet et executoriali simul, aut pro una bulla, quando simplex fuerit, et similiter pro uno sumpto. Notarius vero pro labore suae registrationis tantum capiat et non ultra, quantum in registro Cancellariae sive praefatae Camerae antiquitus capiebatur, in quo ipsi notarii modestiam servent, ne partes de ipsis iuste conquerantur; et similis auscultatio fiat de instrumentis, capitulis, patentibus et aliis in eisdem libris Camerae registrandis.

#### CAP. XXVII.

Item, ut semper possit videri causa, Bullarum, abspropter quam bullae, absque annatae so-que solutione exlutione, partibus allegantibus intrusionem peditione ac traduntur, notarii eiusdem Camerae con-ne, ficiant et in eadem Camera conscruent unum librum, in quo, in praesentia notarii, describant omnes attestationes testium examinatorum in praesentia mensarii per ipsum notarium Camerae super intrusionibus ecclesiarum, monasteriorum et aliorum quorumcumque beneficiorum, cum interrogatoriis per procuratorem fiscalem compositis et in Camera Apostolica registratis; alias, testibus super similibus alio modo examinatis nulla praestetur fides, et bullae non tradantur, etiam sub obligatione, nisi intrusio plene per testes, ut praefertur, examinatos probetur; et notarius habeat, pro examine unius cuiuslibet testis, ut praemittitur, examinati, carlenos duos antiquos, et tantumdem capiat pro examine in similibus causis, praeterquam in commissariis, in quibus servetur stylus Romanae Curiae.

#### CAP. XXVIII.

Item, quia libri, qui sunt in archivio Librorum Casaria est et in partium utilitatem redundat, Camerae Apostolicae, sunt magni pon-

deris, tam quoad interesse Sedis Apostolicae et ipsius Camerae quam etiam partium, et propterea fideliter et diligenter sunt custodiendi ne aliquis extraneus aliquos ex dictis libris subripiat, aut aliquod folium ex eis laceret, vel aliquo modo vitiet, notarii non admittant intra cancellum eiusdem archivii aliquem extraneum, sed faciant extra expectare illos, qui eorum operam exquirunt; neque etiam permittant quod aliquis ex familiaribus ipsorum notariorum intret vel maneat intra dictum cancellum, nisi quando aliquis ex ipsis notariis ibidem praesens fuerit, et tunc etiam ipse notarius bene circumspiciat ne dictus familiaris aliquid mali faciat in dictis libris; atque etiam quando libri praedicti aut a domino thesaurario aut ab aliquo ex dominis clericis extra dictum cancellum extrahuntur, tune ipsi notarii conficiant unum alium librum, in quo describatur extractio uniuscuiusque libri cameralis, cum subscriptione receptionis illius, qui librum ipsum extraxerit, ut sciatur apud quem talis liber possit reperiri, et, circa hoc, servetur mandatum per felicis recordationis Iulium Papam II super hoc editum, cuius tenor sequitur, et est talis.

Julii II mandati observantia.

§ 8. Cum, sicut accepimus, in nostra Camera etc. (1).

§ 9. Item, ad evitanda monopolia et Notarii mensa- quascumque extorsiones, ipsi notarii nullo expedition, but modo possint vendere sive arrendare inter se aliquod membrum emolumentorum eorum officii notariatus, sed labores et proventus omnes inter eos sint communes, et quaelibet cura, praeterquam registrandi bullas, quae semper debet esse communis omnium, solum ad mensem et non ultra, per unum ipsorum notariorum, et utilitas inter omnes aequaliter dividi debeat; et ut partes commodius expediantur, notarius mensarius bullarum et obligationum, non in domo suae habitationis, sed in Camera

(1) Omittitur quia ipsa bulla est sup. pag. 457.

Apostolica, ea, quae circa illas occurrunt, agere et expedire teneatur, ubi etiam clericus mensarius pro expediendis iis, quae circa id ad eum pertinent, adesse debet, ita ut bullae recipiantur et retineantur solum per notarium ad id deputatum et non per alium; qui notarius sic deputatus non recipiat aliquas bullas ab officialibus registri bullarum Cancellariae, nisi per manus solius scriptoris eiusdem registri, et non famulorum ipsius vel quorumvis aliorum; bullas vero per Cameram expeditas, solum recipiat per manus summistae vel eiusdem summistae officium exercentis.

§ 10. Item, ut resignationes et cessio- Et circa resines beneficiorum, quae in manibus nota-gnationum et reriorum fiunt, omni dolo et fraude careant, gistrationem. et nemo propterea decipiatur, prout quotidie clamores audiuntur, de cetero notarii praedicti, in adnotandis ipsis resignationibus et cessionibus in libris Camerae, infrascriptam ordinationem servare debeant, cuius tenor talis est, ut sequitur.

§ 11. Raphael, episcopus Ostiensis, car- Camerarii dedinalis S. Gregorii, S. D. N. Papae came- cretum, ad evirarius. Cum fide dignorum relatione intel-notariorum in lexerimus consuevisse dilectos filios no-strationibus. tarios Camerae Apostolicae, per quamdam corruptelam, negligentiam sive abusum et malitiam, resignationes beneficiorum, quae in Curia Romana et Camera Apostolica fieri consueverunt, et in ordinariis libris et authenticis einsdem Camerae notari et scribi, ne fraus aliqua fieri sive excegitari possit, et ad hoc ut semper de veritate doceri possit, quando opus esset, non in dictis libris, ut rationabile statutum erat, amplius scribi, pro maiori parte, sed a tergo supplicationum, quarum praetextu dictae resignationes admitti debent, simpliciter notare et scribere manu propria, et deinde partibus restituere, nulla retenta copia vel nota, absque eo quod in protocollis vellibris Camerae Apostolicae scriptæ sint; vel si scribantur, id ex intervallo plurium mensium fit, et id non aliter quam parte instante, ex quo fit ut veritas repe-

riri non possit in libris, dum de illarum admissione quaeritur et tractatur; et sic in potestate partis in fraudem et deceptionem nostram et impetrantium, ad eorum propositum, illis uti vel eas celare, prout eis magis expedire videtur, in maximum scandalum curialium et aliorum impetrantium, et pessimum exemplum.

teritas

§ 12. Nos igitur, ad quos ex nostro ca-Providet circa merariatus officio pertinet et spectat in primis, quantum possumus, providere, de mandato S. D. N. Papae, vivae vocis oraculo super hoc nobis facto, et auctoritate nostri camerariatus officii, praecipimus et mandamus quatenus dictas resignationes beneficiorum iam factas et admissas usque in praesentem diem, sic notatas in margine supplicationum dumtaxat, etiam si partibus restitutae forent, infra terminum octo dierum proxime futurorum, in libris authenticis Camerae Apostolicae, ubi scribi et notari solent, scripsisse et posuisse debeant, omni mora et excusatione cessantibus.

ras.

aliter factas ir-

ritat;

- § 13. Resignationes vero, quas fieri con-Et circa fata- tinget in futurum et in posterum admittendas et faciendas, sub officii privationis poena et excommunicationis, quam quilibet contrafaciens eo facto incurret, infra tres dies a die resignationis factae et notatae sive stipulatae, in dictis libris Camerae Apostolicae, in forma authentica et legali, admittere et solemniter apponere teneantur et debeant, omni prorsus excusatione cessante; nec prius liceat eis in margine supplicationis scribere vel notare, nisi in libris authenticis notatae fuerint.
- § 14. Decernentes ex nunc resignatio-Resignationes nes aliter factas nullius momenti existere, nec alicui suffragari, beneficiaque taliter resignata, non per resignationem, sed per obitum vacare.
- § 15. Mandantes RR. patribus dominis Clericis ut no- praesidentibus et clericis Camerae Apostovenientes coor- licae ut omnia et singula supradicta inceant intungit. violabiliter observari mandent et faciant, ac ad declarationem et executionem dictarum

poenarum ipso facto incursarum effectualiter procedere debeant et teneantur, ut quos a malo Dei timor non revocat, temporalis coerceat disciplina, sub poenis in dicto mandato contentis, in omnibus et per omnia observent; ac cessiones et resignationes easdem continuatim in libro resignationum describant, nullo spacio inter illam et praecedentem, nisi forte unius lineae, dimisso, ut tollatur occasio aliquid in medio scribendi.

§ 16. Item, ut omni tempore de gestis Statutorum Caper clericos Camerae ratio reddi valeat, merae tenor sequilibet notarius habeat unum librum, in peditionum cuquo registret omnes literas camerales, quae rici registraper manus suas expediuntur, postquam a tione, clerico visae fuerint, et conetur unusquisque illas eleganter componere.

§ 17. Item, quia saepe contingit man- Mandatisque data procuratoria in Camera super nego- procuratorum registrandis in ciis fiscum et interesse Camerae concer- eausis interesse nentibus, exhiberi, ac illa ex incuria vel cornentibus, dolo alicuius deperdi, et sine illorum ostensione, acta inter Cameram et exhibentes pro nullis reputantur, statuerunt ut omnia instrumenta et mandata procuratoria huiusmodi, cum recognitionibus illorum, in libris eiusdem Camerae per ipsos notarios omnino registrentur, ut de illorum tenore per libros eosdem perpetuo doceri possit; quorum registrationi fides adhiberi debeat, sine alia originalium exhibitione, cum per clericum sint videnda et conferenda cum originalibus.

§ 18. Item, sicut scriptum est, Qui non Clericis absenlaborat non manducat, et in Camera Apo-tibus, vel ad Cameram per stolica continui et intolerabiles labores mensem existunt, ne qui incommodum non sentiunt commoditates capiant et lucra, constituerunt quod clericus Camerae, in Curia praesens et legitimo impedimento non impeditus, ad Cameram per unum mensem non accedens, careat participatione iocalium et utilitate mensariatus; si vero extra Curiam degerit, absque collegarum licentia, sive habuerit aliquod publicum officium sive commissionem, cum salario et lucro,

accedentibus,

de proventibus clericatus non participet; et idem observetur quoad notarios eiusdem Camerae.

§ 19. Circa vero admissiones clerico-Clericorum et rum et notariorum, tam in solutione admissionis et iocalium, quam in perceptione missione, fructuum et emolumentorum, servetur id quod observatum fuit.

§ 20. Et quia omnes leges et prophe-Causarum cle- tas in sola radice caritatis pendere et solidari Veritas affirmat, constituerunt praesione, fati clerici ut, in quibuscumque occasionibus alicuius collegae eorum sive alterius personae cameralis, collegium ipsum clericorum debeat patrocinium et defensionem causae eiusdem assumere, et omni via et modo illam tutari et defendere.

§ 21. Atque etiam in infirmitate, cle-Infirmorumque ricos et alias personas camerales visitare, visitatione, et si opus fuerit, suis necessitatibus subvenire.

Morientium quoque fumeralibus,

lectione.

§ 22. In morte etiam providere ut sumptibus defuncti, si facultates reliquerit, sin autem, communi omnium cameralium impensa, funus decenter efferatur, et ipsi camerales omnes illud collegialiter comitentur; in octava depositionis, in loco sepulturæ, curent exequias, ipsis ibidem assistentibus et ipsorum impensa, celebrari, ut in eo pictatis opere Deo optimo placeatur, et cuicumque ipsorum, qui in hoc operam praestiterit, ut in eius morte idipsum a superstitibus rependatur.

§ 25. Quae omnia et singula supradi-Praedictorum cta et ordinata in praesentium constituomnium obsertionum volumine, RR. DD. Camerae Apovantia, stolicae clerici unanimiter statuerunt et constituerunt, ac per quascumque camerales personas et alios, ad quos spectat, in-

tegre servari mandaverunt.

§ 24. Et ut de praedictis iugis memo-Et singulis an- ria omnibus, quorum interest, maneat, incamera publica stituerunt omnes et singulas constitutiones praedictas, singulis annis in prima audientia mensis octobris, per unum ex notariis ipsius Camerae, ad mandatum D. decani in tribunali publicae audientiae ip- | numero xxviii leges (n. T.).

sorum dominorum clericorum, alta et intelligibili voce perlegi, ut quilibet eorum ad iustitiam ministrandam ferventior reddatur, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, qui pro iustitiae administratione magna praemia redditurus est. Amen.

# XXIX (1).

Quod audientes missam in ecclesiis fratrum Mendicantium, in dominicis et festis diebus, satisfaciunt praecepto Ecclesiae de missa audienda.

### SUMMARIUM

Causa huius constitut. — 1. Declaratio (de qua in rubrica). — 2. Contrariorum derogatio. — 3. Transumptorum fides.

Leo Papa X universis et singulis praesentes literas inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.

Intelleximus quosdam in dubium revo- Causa huius care, et perinde timoratis conscientiis scru- constitutionis. pulum iniicere, si christifideles, qui, dominicis et festis diebus, extra ecclesias suas parochiales, missas audiunt in ecclesiis fratrum Ordinis Mendicantium, Ecclesiae praecepto de missa andienda satisfaciant.

§ 1. Nos enim, ambiguitatem huinsmodi Declaratio (de penitus tollere volentes, ut cum sinceriori qua in rubrica). conscientia fideles quique Deo creatori suo serviant, auctoritate apostolica, tenore praesentium notum facimus, omnes christifideles utriusque sexus qui (non contempto proprio sacerdote parochiali) in ecclesiis fratrum Ordinum Mendicantium, dominicis et festis diebus, missas audiunt, satisfacere praecepto Ecclesiae de missa audienda, nec in aliquam labem mortalis peccati poenamve incurrere.

§ 2. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque.

§ 3. Et quia difficile foret etc.

Contrariorum

rum fides.

(1) Hanc in Editione Romana constitutionem sub

derogatio. Transumpto-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die decimatertia novembris, millesimo quingentesimo decimoseptimo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 13 novembris 1517, pont. anno v.

### XXX (1).

Fratres Minores Ordinis S. Francisci de Observantia, in processionibus et actibus publicis, fratribus Conventualibus praecedunt, digniorique loco crucem deferunt.

### SUMMARIUM

Fratres de Observantia digniorem locum habent, quam Conventuales in processionibus et aliis actibus publicis, ex bulla huius Pontificis, sub die 12 iunii huius anni. - Et in ea permissa fuit utrique Ordini sui generalis electio. - 1. Possunt tamen Conventuales solitam crucem deferre. — 2. Quia eam volunt deferre in loco digniori, - 3. Pontifex ideo contrarium servari mandat; — 4. Eosdemque fratres de Observantia veros B. Francisci fratres declarat; — 5. Perturbatoribus poenas imponit; — 6. Contrariis derogat; — 7. Transumptis credi iubet.

Leo Papa X universis et singulis praesentes literas inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.

Licet alias, postquam statueramus et or-Fratres de Ob- dinaveramus quod de cetero perpetuis servantia di-gniorem locum temporibus fratres B. Francisci, puritate habent, quam eius Regulae et sub regulari Observantia processionibus viventes ac reformati, ministrum; fratres et aliis actibus vero dicti Ordinis Conventuales nuncupati la huius Ponti- magistrum generales habere deberent, ne iunii huius an- inter Reformatos et Conventuales fratres huiusmodi super praecedentia dissensio et Et in ea per- contentio oriri posset, voluerimus et staque Ordini sui tuerimus quod, in processionibus et aliis generalis ele- actibus publicis, fratres Conventuales fratribus regularis Observantiae, ministrum

> (1) Hanc in Rom. Edit. leges sub numero xxix (R. T.). (2) Quam, uti hic sufficienter relatam, praetermisi.

habentibus, locum digniorem relinquere tenerentur.

§ 1. Quodque fratres ipsi Conventua- Possunt tamen les semper eorum crucem et vexillum, per Conventuales solitam crucem eos deferri solitum, deferre libere et licite deserre. valerent.

§ 2. Quia tamen, ut ex nonnullorum Quia cam vorelatione accepimus, fratres ipsi Conven-lunt deferre in tuales praetendunt crucem ipsorum Conventualium deferre in loco digniori.

statuimus, ut omnis dissensio et conten- vari mandat;

- § 3. Nos autem, qui praemissa omnia Pontifex ideo tio inter eosdem fratres de Observantia et Conventuales tolleretur, mentisque nostrae fuerit, prout etiam id expressimus, quod in omnibus actibus fratres de Observantia haberent locum magis dignum, quam ipsi Conventuales, et propterea mentis nostrae incommutabilis fuerit, prout existit, quod ipsi fratres de Observantia crucem suam in loco digniori deferant; ad huiusmodi tamen ambiguitatis dubium de mentibus omnium tollendum, motu proprio et certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine declaramus, mentis nostrae fuisse quod tam Conventuales quam de Observantia et reformati fratres praedicti, in quibuscumque processionibus et aliis actibus, in quibus crux deferenda foret, crucem suam deferre possint: ita tamen quod crux ipsorum fratrum de Observantia et reformatorum loco digniori deferatur.
- § 4. Quodque ipsi fratres de Obser-Eosdemque fravantia et reformati veri et indubitati fra- ires de Obsertres Ordinis B. Francisci et eius Regulae Francisci fratres declarat; observatores semper fuerint, ac, divina favente gratia, sint futuri, sine aliqua interruptione seu divisione, a tempore editæ Regulae per B. Franciscum usque ad praesens; ac sub ipsius B. Francisci Regula militaverint et etiam ad praesens militent; sicque in omnibus teneri et observari ac decidi debere decernimus ac mandamus.
- § 5. Mandantes nihilominus omnibus Perturbatoribus et singulis patriarchis, archiepiscopis et poenas imponit;

episcopis ac ecclesiarum capitulis, sub interdicti ingressus ecclesiae ac suspensionis a divinis; inferioribus vero praelatis ac parochialium rectoribus, necnon Mendicantium et aliorum Ordinum professoribus, sub excommunicationis latae sententiae poenis ipso facto incurrendis, a quibus nisi per Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterquam in mortis articulo, absolvi nequeant, quatenus declarationem et decretum huiusmodi inter Conventuales ac de Observantia et reformatos fratres huiusmodi inviolabiliter observent observarique faciant; necnon ne eosdem fratres Conventuales, de Observantia et reformatos huiusmodi super his molestent aut perturbent, seu per quoscumque, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis existentes, seu etiam inter se quomodolibet molestari, perturbari vel inquietari permittant.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac Contrariis de- constitutionibus et ordinationibus apostolicis etc.

§ 7. Volumus autem quod praesentium Transumptis transumptis, manu publici notarii subcredi iubet. scriptis et sigillo ministri generalis pro tempore existentis dicti Ordinis Minorum aut alterius praelati in dignitate ecclesiastica constituti munitis, in iudicio et alibi, ubi opus fuerit, eadem sides adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus literis, si illae forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die sexta decembris, millesimo quingentesimo decimoseptimo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 6 decembris 1517, pont. anno v.

#### XXXI.

Contra barones et communitates non custodientes eorum territoria a bannitis, furibus, etc.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Iulius II edidit constitutionem. — 2. Hic Pontifex eam confirmat.

- 3. In probandis huiusmodi furtis et valore bonorum stetur declarationi clericorum Camerae Apostolicae, praecedente iuramento damni passi. — 4. Damnum passi contra dominos et communitates locorum agere possint. — 5. Viae, ut sint securae, latibula hinc inde amoveantur. — 6. Decretum irritans. — 7. Executores. — 8. Fides transumptorum.

## Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circumspecta praedecessorum suorum gesta, quae praecipue pro venientium ad almam Urbem, totius orbis caput, et recedentium ab ea, securitate et commodo facta sunt, pensatis opportunis occasionibus, innovat atque extendit, prout conspicit in Domino salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem a felicis recor- Iulius II edidit dationis Iulio II, praedecessore nostro, constitutionem. emanarunt literae in forma brevis, tenoris subsequentis (1).

- § 2. Nos itaque cupientes literas prae- Hic Pontifex dictas, pro venientium ad almam Urbem cam confirmat. et ab ea recedentium tutela et commodo, inviolabiliter observari, motu proprio et ex certa nostra scientia literas praedictas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, innovamus ac praesentis scripti patrocinio communimus, illasque perpetuis futuris temporibus inviolabiliter observari debere decernimus.
- § 5. Et insuper, cum huiusmodi furta, In proban. hudelicta et derobationes fiant in sylvis, ne valore bonorum moribus, latebris et in locis occultis et stetur declarasecretis, non adhibitis nec praesentibus Camerae Apotestibus, adeo quod, sine maxima diffi-stolicae, prae-cedente iuracultate, per ipsos spoliatos et derobatos, mento passi. furta et valor rerum subtractarum et ablatarum probari non possint, statuimus et ordinamus quod, quoad probationem bonorum subtractorum et eorum valorem. stetur declarationi praefatorum praesidentium et clericorum ipsius Camerae Apo-
- (1) Omittitur tenor istius constitutionis, quam habes sup. pag. 599.

stolicae, qui, diligenter considerata qualitate personarum spoliatarum et derobatarum, exposita quantitate furtorum et aliis circumstantiis et coniecturis, recepto iuramento ipsarum personarum derobatarum seu mercatorum, quorum bona ablata existebant, super quibus praefatorum praesidentium et clericorum conscientiam oneramus, furtum et eius valorem declarare debeant.

securae, latibu-

- § 4. Et quod si derobatio seu furtum Damnum passi in confinibus diversorum territoriorum et communita- diversarum communitatum seu dominiotes locorum a- rum, vel iuxta huiusmodi confines fiat, derobatus contra dominum territoriorum praedictorum et communitatem, quam et quem elegerit ad recuperationem rerum sibi ablatarum, agere possit; et valeat ab actione, quam ipse derobatus intentaverit, discedere, si ei placuerit, et contra alium agere licite possit (cum domini confinium praedictorum, illos non custodiendo, in praemissis culpa non careant), reservato tamen solventi iure agendi contra conterminos.
- § 5. Et ut, quantum fieri potest, omnis Viae ut sint occasio crassandi et derobandi sublata esse la hine inde a- videatur, eisdem motu et scientia ac tenore praecipimus et mandamus, sub duorum millium ducatorum Camerae Apostolicae applicandorum poenis similibus, omnibus et singulis antedictis, ne fures, latrones et crassatores in sylvis et sepibus latibula faciant, ne ibi se abscondere possint, ut prope vias publicas, utrinque ad medium milliare, arbores et sepes et quaecumque latibula incidere seu incidi, ac amovere seu amoveri et extirpari facere infra duos menses a die publicationis praesentium computandos, et sic incisas conservare et manutenere omnino teneantur et debeant.

§ 6. Sicque per clericos dictae Came-Decretum ir- rae ac quoscumque alios iudices et commissarios, etiam S. R. E. cardinales et sacri Palatii Apostolici causarum auditores, iudicari ac definiri et exequi facere, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudi-

candi et interpretandi facultate, decernimus summarie et absque iudicii tela.

§ 7. Mandantes propterea eisdem Ra- Executores. phaeli, episcopo et camerario, ac praesidentibus et clericis pro tempore existentibus, ut praemissa omnia et singula ab omnibus inviolabiliter observari faciant, et contrafacientes ad illorum observationem per supradictas poenas, iuxta stylum ipsius Camerae, compellant.

§ 7. Volumus autem quod praesen- Fides transumtium transumptis, manu unius clerici et ptorum. unius notarii eiusdem Camerae subscriptis, eadem prorsus fides indubia adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimo octavo, kalendis septembris, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 1 septembris 1518, pont. anno vi.

### XXXII.

Inquisitorum haereticae pravitatis facultas suo arbitrio puniendi et curiae saeculari tradendi testes falsidicos in causis fidei.

#### SUMMARIUM

Causa constitutionis. — 1. Inquisitorum facultates coercendi eorum arbitrio et curiae saeculari tradendi testes falsidicos in causis fidei. — 2. Derogatio contrariorum.

Leo Papa X dilecto filio Hadriano tituli Ss. Ioannis et Pauli, presbytero cardinali.

Intelleximus quod in Hispania ceteris- Causa constique regnis et dominiis carissimae in Christo filiae nostrae Ioannae reginae et carissimi in Christo filii nostri Caroli regis Hispaniae catholicorum ditioni subiectis, in quibus tu haereticae pravitatis inquisitor generalis, per Sedem Apostolicam deputatus, existis, multi perditi ingenii homines in testimoniis, quae perhibent super dic-

tae pravitatis veritate inquirenda, falsitatem, quandoque prece, precio, odio vel amore, et quandoque metu committere, aut se eamdem falsitatem commisisse publice, licet falso, fateri non verentur; sicque huiusmodi diabolicae artis ministerio, plerumque vel damnantur insontes, vel divinae maiestatis Dei et orthodoxae fidei sub christiano nomine derisores veniam consequuntur. Ad quae facinora perpetranda ipsi falsi testes, tam propria improbitate et inconstantia, quam audacia et impunita temeritate eorum, qui illos ad talia committenda minis cogunt aut pecunia alliciunt, impelluntur.

§ 1. Nos igitur, scelestum hoc hominum Inquisitorum genus, qui in divinam humanamque sicondi corum ar mul naturam conspirant et, in nefandi cribitrio et curiae minis causa, vel iniustae absolutionis vel denditestes fal- iniquae condemnationis actores existunt, sidicos in cau- acriori longe supplicio, quam ceteri falsidici testes plecti soleant, dignum censentes, circumspectioni tuae et universis et singulis aliis, per te et pro tempore existentem generalem dictae pravitatis in regnis et dominiis praedictis inquisitorem, ad ipsum inquisitionis officium pro tempore deputatis, contra omnes et singulas personas, cuiusvis status, gradus, ordinis, dignitatis et conditionis existant, quas tibi aut aliis inquisitoribus praedictis in crimine haeresis scienter deposuisse, aut alium ad falsum deponendum aut verum tacendum induxisse; vel quempiam, ob perhibitum veritatis testimonium, vel propter falsum non attestatum, occidisse aut membro aliquo mutilasse, aut bonis suis omnibus vel maiori parte illorum spoliasse vel spoliari fecisse, seu atrocissima iniuria affecisse, legitime constiterit, tuo aut a te deputando seu deputandis et subdelegandis arbitrio, procedendi, et eos poenis, de quibus tibi vel illis videbitur, condemnandi, super quo tuam et illorum, quibus negocia huiusmodi commiseris, conscientiam oneramus, absque alicuius poenae seu censurae ecclesiasticae metu aut irregularitatis nota, tradendi vel relaxandi, etiam curiae saeculari, plenam et liberam concedimus facultatem.

§ 2. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis ceterisque trariorum. contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die decimaquarta decembris, millesimo quingentesimo decimo octavo, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 14 decembris 1518, pont. anno vi.

#### XXXIII.

Contra quoscumque, etiam praetextu indulti Urbani VI, quoquo modo impedientes executionem literarum apostolicarum (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Bonifacius IX literas apostolicas exequi iussit, praevia revocatione indulti Urbani VI, quibusdam praelatis concessi, quod eas prius ipsi viderent, et exequi mandarent. — 2. Iste Pontifex, ex causa hic expressa, dictam constit. Bonifac. IX innovat et observari mandat; - 3. Quascumque contrarias constitutiones ubicumque editas irritat; — 4. Praelatis et ceteris liberam executionem literarum apostolicarum praecipit. — 5. Non obstantibus quibuscumque. — 6, 7. Iussio et effectus publicationis in Urbe. - Publicatio in Cancellaria Apost. — Et in Urbe.

# Leo episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam,

In supremo Apostolicae Sedis solio, meritis licet imparibus, constituti, ad ea libenter intendimus, per quae debitus honor et reverentia dictae Sedi, a subditis et inferioribus, praesertim pontificali dignitate praeditis, impendantur; et si quid perverse aut minus recte per eosdem inferiores factum aut gestum reperiatur, quod in dictae Sedis depressionem, ac malum exemplum et scandalum plurimorum ce-

(1) Eiusmodi sanctionem edidit etiam Martin. V in constitutione II, Quod, tom. IV huius editionis, pag. 677.

Exordium.

dat, id per nostrae providentiae ministerium revocetur, et ad debitam normam reducatur, ne membra a capite, cui obedientiam debitam et devotam praestare tenentur, discordare videantur.

LEO X PP.

mandat;

§ 1. Sane, licet felicis recordationis Bo-Bonifacius IX nifacius Papa nonus, praedecessor noster literas aposto- (ad quem fide dignorum relatione pervesit, praevia re- nerat quod certi praelati, quibus piae medulti Urbani VI, moriae Urbanus Papa VI, etiam praequibusdam præ-latis concessi, decessor noster, concesserat ut in eorum quod eas prius civitatibus et dioecesibus executio literarum et exequi man apostolicarum fieri non posset, nisi literae ipsae praelatis ipsis aut eorum officialibus prius exhibitae et per eos approbatae forent, et eorumdem praelatorum officiales in consuctudinem deduxerant; aliqui vero, praetextu statutorum provincialium seu synodalium, etiam servabant quod nullus literas apostolicas huiusmodi exequi auderet, nisi postquam praelati seu officiales ipsi, per suas literas, quas Vidimus nuncupabant, mandarent et concederent ut iudices, in ipsis literis apostolicis deputati, illa exequi possent), provide attendens quod, propter tales literas, Vidimus seu Placet nuncupatas, impetrantes apostolici saepe literarum apostol. (1) consequi nequiverant, concessionem Urbani huiusmodi ac statuta quaecumque super his facta revocavit, cassavit et annullavit; ac decrevit quod iudices et executores quicumque, in literis apostolicis pro tempore deputati, etiam sine licentia vel consensu quorumcumque praelatorum vel superiorum aut officialium eorumdem, literas apostolicas exequi possent et deberent.

🖇 2. Tamen nuper in publica signatura Iste Pontifex, coram nobis nonnullae supplicationes proex causa hic expressa, dictam positae fuerunt continentes quod in Toconstit. Bonifa- letana et Carthaginensi ecclesiis, sub observari colore falsitatibus obviandi, editae fuerant constitutiones synodales, quibus caveri dicebatur ut tabelliones et notarii, etiam a partibus requisiti, literas apostolicas nullatenus recipere possent, nisi illae prius per archiepiscopum Toletanensem et episcopum

(1) Deest fortasse exsecutionem (R. T.).

Carthaginensem, pro tempore existentes, aut eorum officiales examinatae forent, a nobisque earumdem constitutionum confirmatio peteretur. Nos petitionem huiusmodi, uti ratione carentem, cum Romani Pontificis gesta per inferiores sibi et subditos, sine eius speciali licentia, examinari non debeant; indecens et absurdum, quinimmo temerarium esse censentes quod aliquis, quavis occasione, literas apostolicas, sine Romani Pontificis speciali commissione examinare velle praesumat; propterea supplicationes ipsas, prout merito reiiciendae erant, reiecimus, et coram nobis lacerari fecimus. Ac constitutiones edentium temeritatem tali castigatione reprimere, ac super his tale remedium adhibere volentes, ut aliis in posterum committendi similia aditus praecludatur, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, literas Bonifacii praedecessoris huiusmodi, tenore praesentium, approbamus et innovamus, ac perpetuae firmitatis robur obtinere, illasque inviolabiliter observari debere decernimus.

§ 3. Necnon quascumque constitutiones synodales, tam in dictis Toletanensi et Car-contrarias conthaginensi quam quibusvis aliis ecclesiis cumque editas per universum orbem constitutis super irritat; his factas, motu, scientia, auctoritate et potestate praedictis, cassamus et annullamus; ac statuimus et ordinamus quod iudices et executores, in literis apostolicis pro tempore deputati, ac notarii et tabelliones super his requisiti, literas ipsas apostolicas, sine alicuius personae, cuiuscumque ecclesiasticae vel mundanae dignitatis fuerit, licentia vel consensu, exequi possint et debeant.

§ 4. Et insuper universis patriarchis, Praelatis et coarchiepiscopis, primatibus, episcopis et aliis teris liber.m praelatis et personis ecclesiasticis, necnon terarum aposto-licarum praecidilectis filiis communitatibus civitatum et pit. universitatibus castrorum, oppidorum, terrarum et locorum, sub interdicti; singularibus vero personis eorum, etiam saecularibus, sub excommunicationis et anathe-

Quascumque

matis poenis, quas eo ipso, si contrafecerint, absque alia declaratione, incurrant, et a quibus, non nisi a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus canonice intrantibus, praeterquam in mortis articulo constituti et debita satisfactione praemissa, absolvi, et interdicti huiusmodi relaxationem obtinere possint, in virtute sanctae obedientiae, districte praecipiendo mandamus ne iudices et executores literarum apostolicarum ac notarios et tabelliones super his requisitos, quo minus literas apostolicas huiusmodi exequi possint, quoquo modo impedire praesumant; ac eos, qui executionem literarum huiusmodi impedientibus auxilium, consilium vel favorem, quovis modo, directe vel indirecte, publice vel occulte praestare praesumpserint, etiamsi patriarchali, archiepiscopali, primatiali, episcopali et quavis alia ecclesiastica vel mundana, etiam imperiali, regali, reginali aut ducali vel alia praefulgeant dignitate, eidem excommunicationis et anathematis sententiae, a quo non nisi ut praefertur absolvi possint, subiacere; ac civitates, terras, castra, oppida et loca praedicta, et ad quae inobedientes et contrafacientes declinare, et in quibus moram trahere contigerit, ecclesiastico supposita interdicto, tamdiu firmiter observando, donec, compuncti corde, huiusmodi interdicti relaxationem, debita satisfactione praemissa, meruerint obtinere, ac ibidem permanserint, et per triduum post eorum inde discessum, motu, scientia, auctoritate et potestatis plenitudine similibus decernimus. Ac sub dictis poenis, etiam mandamus illis, in quorum libris constitutiones synodales et provinciales huiusmodi descriptae reperiuntur, ita deleri et cassari faciant, ut amplius legi non possint.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac Non obstanti- constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis, quae idem Bonifacius praedecessor in suis literis voluit non obstare, contrariis quibuscumque. Aut si patriarchis, archiepiscopis, det (n. T.).

primatibus, episcopis et aliis personis praefatis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, indultis et literis apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non insertis, effectus eorum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum sit in nostris literis specialis mentio habenda, quae, quoad hoc, cuiquam nolumus aliquatenus suffragari.

§ 6. Ut autem praesentes literae ad om- Iussio et effecnium notitiam deducantur, volumus et man- tus publicatiodamus, illas in Cancellaria Apostolica et valvis basilicae Principis apostolorum de Urbe nostra affigi, ut ii, quos huiusmodi literae concernunt, quod ad ipsos non pervenerint, aut illas ignoraverint, nullam possint excusationem practendere vel ignorantiam allegare, cum non sit verisimile quoad ipsos remanere posse incognitum quod tam patenter fuerit publicatum.

§ 7. Verum, quia difficile foret *etc*. Nulli ergo etc.

Si quis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimo octavo (1), kalendis martii, pontificatus nostri anno vi.

Lecta et publicata suit haec constitutio Publicatio in Romae, in Cancellaria Apostolica, anno Cancellaria A-Incarnationis dominicae MDXIX, die vero XVIII mensis iunii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Leonis, divina providentia PP. X., anno vII.

Melchior de Campagnia, custos.

Anno Domini moxix, indictione vii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D.N.D. Leonis, divina providentia Papæ X,

(i) Legendum millesimo quingentesimo decimo nono, ut cum ceteris chronologicis notis concor-

que.

anno vii, diebus xviii, xix et xx mensis iunii, in basilica Principis apostolorum de Urbe; et xxII, xxv et xxVIII eiusdem mensis iunii successive, etiam in Cancellariae Apostolicae valvis seu portis, diebus cancellariae, istae literae apostolicae affixae et publicatae fuerunt, per nos Henricum Bousmardi, sauctissimi D. N. Papae cursorem, et per me Cirardum Dubier, praefati sanctissimi D. N. Papae et Romanae Curiae cursorem.

Dat. die 1 martii 1519, pontif. anno vi.

# XXXIV (1).

Canonizatio sancti Francisci de Paula, Ordinis fratrum Minorum institutoris, eiusque adscriptio catalogo sanctorum confessorum, et institutio festivitatis pro die secunda mensis aprilis, una cum octava.

#### SUMMARIUM

Deus Ecclesiam suam pretiosissimis lapidibus construxit. — 1. Cuius primi fundatores fuerunt patriarchae et prophetæ, — 2. Apostoli deinde, — 3. Martyres, — 4. Doctores postea, - 5. Confessores etiam, - 6. Virginesque et viduae. — 7. S. Franciscus Religionem fundavit. — 8. Origo S. Francisci de Paula. - 9. A puerilibus annis religionem dilexit; — 10. Semper orabat aut laborabat; — 11. Affabilis erat; — 12. Ordinem suum appellavit Minimorum; — 13. Super ignem, spinas, etc. ambulabat; - 14. Claruit miraculis; - 15. Ob quorum famam a cubiculario PP. visitatus fuit; — 16. Illo praesente, ignem manib. accepit; — 17. Apostema incurabile lacobi de Tarsia sanavit; — 18. Paraliticum et leprosum curavit; — 19. Mutum a nativitate liberavit; - 20. Puellae caecae visum reddidit; — 21. Obrutos illaesos reperiit; — 22. Fabas sine igne coxit; - 23. Lampadem absque igne accendit; - 24. Filium viduae mortuum fere sanavit; — 25. Oculi albuginem abstulit; — 26. Mortuum in

(1) Bulla canonizationis in Rom. Edit. reperitur sub. numero xLI, ratione temporis non habita (R. T.).

sepulcrum mittendum vitae restituit; -27. In fornacem ignis intravit, et exinde incolumis exivit; — 28. Alium ab evidenti mortis periculo liberavit; — 29. Ardentes titiones manibus propriis ad proximi salutem accepit; — 30. lussu Sixt. IV, ad regem Franciae accessit, qui benigne eum recepit et ecclesiam edificavit. - 31. Regulas tres B. Franciscus instituit; — 32. Romanique Pontif. plurima illi privilegia concesserunt. — 33. Is, praeviso suae mortis die, sacris susceptis, obdormivit in Domino in die Veneris Sancti. — 34. Miracula post eius obitum Deus edidit. - 35. Rex Franciae ac alii institerunt pro canonizatione. — 36. Hic ergo Pontifex, annuens canonizationi petitae, examen et processum fieri mandavit. — 37. Eiusque relatio facta fuit in publico consistorio. — 38. Post quam Papa preces ad Deum emitti praecipit, et deinde vota pro canonizatione recipit; — 39. Modo B. Franciscum Ss. catalogo adscribit; — 40. Festumque die II aprilis celebrari iubet; — 41. Orationes proprias de Sancto decrevit. — 42. Oratio prima. — 43. Secreta. — 44. Postcommunio. — 45. Transumptorum fides. — Sanctio poenalis.

# Leo episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Excelsus Dominus militantem Eccle- Deus Roclesiam pretiosorum lapidum vivorum, ipsi siam suam presummo angulari lapidi Christo Iesu uni-dibus construtorum, ornatissima varietate decoratam, xit. structura mirabili fundare disposuit.

§ 1. Hinc processere beati patriarchae, Cuius primi funqui in fide praeclari, sanctorum etiam datores fuerunt patriarchae et angelorum susceptores effecti, facie ad prophetae, faciem videre Deum meruerunt. Hos sequuti sunt sancti prophetae, quibus ostendit Deus secreta sua, ut ventura, quasi praesentia, Spiritu Sancto illuminati, agnoscere atque enunciare potuerint.

§ 2. Postquam autem venit plenitudo Apostoli delntemporis, et nos in assumpta sibi huma- 40, nitate Oriens ex alto visitare, nostraeque salutis mysteria (iuxta quod praedixerant prophetae) adimplere dignatus est, constituti fuere beati apostoli, divinae legis

promulgatores et praedicatores, qui, per orbem universum, genus humanum, quod sub diabolicae potestatis iugo tenebatur, ad salutem excitantes, Dei verbum in omnibus terrae finibus praedicarunt.

Martyres,

§ 3. Hos subsequuti sunt martyres splendidi, qui, fidei loricam induti, et inconcussae stabilitatis baltheo succincti, stolas suas in sanguine innocentis Agni lavantes, candidato exercitu Christum lesum imitati, supernae civitatis Hierusalem, hoc est triumphantis Ecclesiae, cum gloriosa victoria palmas manibus gestantes, se dicto vivo lapidi Christo adiunxerunt, sempiternam sui memoriam et exemplum venerabile militanti Ecclesiae relinquentes.

stea.

§ 4. Progressi sunt et doctores lucidi, Doctores po- qui suis doctrinis et exemplis catholicam et orthodoxam fidem defensantes, falsisque prophetis ac iniquis doctoribus, fidem ipsam subvertere satagentibus, se opponentes, dictam Ecclesiam militantem multipliciter illustrarunt, quibus eadem Ecclesia conjuncta progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata.

Confessores

§ 5. Sequentur postea sancti confessores, qui, virtutum gemmis coruscantes, Domino rationem de talentis creditis deposcenti (utpote fideles et boni servi) multiplicatum de suis laboribus fructum attulerunt, et in arcem coelestem deposuerunt; omniaque mundi blandimenta (ut venenum aspidum) fugientes, latibula in terris fecerunt, a terris obliti, rudi victu et scaturientis aquae levi potu carnem macerantes, tegmine hircino amicti, iunceo vel stramineo cubili fessa membra somno foventes, nudis pedibus Dominum quaesierunt, aeternamque patriam invenerunt.

viduae.

§ 6. Adsunt et virgines nitidae, mundo Virginesque et corpore, sincero corde sanctaque mente, cum oleo in lampadibus suis sponso (qui est prae filiis hominum speciosus) obviam venientes; devotae tandem continentesque |

viduae, et aliae quamplurimae sexus utriusque personae, piis ac sanctis operibus semper intentae, cum plenis etiam manipulis eidem coelesti sponso se repraesentant, cum angelis gloriam in altissimis Deo et in terra pacem hominibus bonae voluntatis mirifice depromentes. Haec omnia unus atque idem Spiritus admirando plurimum operatur mysterio; sicut Altissimus ab initio vineam suam talibus piis cultoribus (iuxta sanctam promissionem suam) visitavit, firmavit et auxit, sic semper ad illam suae protectionis auxilium multipliciter impertitur.

§ 7. Novissime vero diebus nostris s. Franciscus coelestis ille Agricola vineam suam, more Religionem funsolito, visitans, virum fortem ad huiusmodi vineae culturam adduxit, gloriosum scilicet confessorem, beatum Franciscum de Paula, superno coetui merito sociandum. immo verius sociatum, qui, inter ceteros Christi athletas, suis meritis et exemplis ipsam sanctam Ecclesiam (divina cooperante gratia) multipliciter decoravit, praesentis temporis caligines suae lampadis fulgore mirabiliter illustravit; ipse enim adversus mundum, carnem et daemonem fortiter dimicavit, ac in odorem suavitatis Altissimi currens, copiosam utriusque sexus fidelium multitudinem salubriter post se traxit, ac (velut effusam super faciem terrae) religiosam professionis suae generationem dereliquit, ut ad illuminationem gentium celebris sui memoria (tamquam rutilum sydus) in Ecclesiae firmamento servaret.

§ 8. De cuius quidem origine, vita, Origo S. Franmoribus et fama, necnon mirabilibus (quae, cisci de Paula. in praemium sanctitatis eius, Deus mundo multipliciter ostendere dignatus est), ne de tam celebri viro etiam posteritas ipsa remaneat ignara, pauca ex multis duximus recensenda. Constat siquidem, in regno Neapolitano, inter Brutios et Lucanos, Paulae oppidum situm esse, quod itinere unius diei a Cusentia, illius provinciae metropoli, distat. Inde originem traxit

Iacobus Martolilia; illi proximum est castrum Foscandi, ubi nata est Vienna, quondam ambo in side Christi baptizati et confirmati ac (ut veri catholici) educati, qui invicem, secundum ritum sanctae Romanae Ecclesiae, matrimonium contrahentes et (ut fideles decet coniuges) mutuam charitatem vitaeque honestatem servantes diu cohabitarunt; ex hoc matrimonio beatus Franciscus de Paula procreatur.

lexit:

§ 9. Qui sacri baptismatis fonte lava-A puerilibus tus et chrismatis sacramento confirmatus, ab eisdemque parentibus sub Dei timore et amore educatus, insigne specimen sanctitatis futurae praeseferens, solitudinem et religionem diligere, ac orationibus et ieiuniis assidue vacare coepit; quae cum eius parentes animadvertissent, ipsum, annum circiter decimum tertium agentem, iuxta votum per eos emissum, domui sancti Francisci civitatis Sancti Marci obtulerunt. In qua puer, in sortem Domini electus, anno per eum exacto, nullaque professione emissa, vocatis parentibus, eos, ut se ad ecclesiam sancti Francisci de Assisio et sanctae Mariae de Angelis, devotionis causa, ducere vellent, enixe rogavit, qui pio eius desiderio annuentes, sese itineris comites praebuerunt. Quibus ecclesiis devote visitatis, in patriam reversus, idem beatus, Sancto Spiritu inspirante, ad ecclesiam construendam animum addixit, ipseque primus fundamenta effodere coepit, quo inter vicinos divulgato, undique ad opus iuvandum concurritur; alii operi incumbebant, nonnulli calcem, lapides, cementa et alia id genus, futuro aedificio necessaria, deportabant; fertur etiam tunc fratrem quemdam, sancti Francisci habitu indutum, ex improviso beatum Franciscum de Paula increpasse quod tam angustam aedem facere incoepisset, camdemque demolirisibi mandasse, ac aliam maiorem designasse; beatoque Francisco de Paula asserenti sibi vires ad tam ingens opus perficiendum

non sufficere, divinitus respondisse Deum omnipotentem ei nullo pacto defuturum, e vestigioque, diruptis muris, evanuisse; unde non immerito plerique illumque beatum Franciscum fuisse existimarunt. Postridie vero nobilis quidam Consentinus supervenit, qui eidem beato, pro aedificanda ecclesia, magnum auri atque argenti pondus obtulit, unde, iuxta situs designationem, ecclesiam notabili forma, non parvo sumplu construere coepit.

§ 10. Numquam a laboribus cessabat, semper orabat nisi cum orationi divinisque rebus inten- aut laborabat; debat, qui, etsi vigiliis ieiuniisque maximis esset attritus, lapides tamen, calcem et ligna aliaque ad fabricam necessaria propriis etiam humeris deferre non desinebat.

§ 11. Erat adeo in loquendo humanus Affabilia erat; atque affabilis, ut nullus unquam ad eum accesserit, qui, mellifluis eius verbis delectatus et incredibili quadam sermonis dulcedine captus et quasi divino spiritu

repletus, ab eo non recesserit.

§ 12. Humilitatem eius, etiam instituti Ordinem suum per eum Ordinis cognomentum ostendit, appellavit Miniquod, ut is omnium minimus esse volebat, ita Minimorum censuit et instituit; eiusdem etiam Ordinis institutor et generalis corrector existens, omnium se infimum (quoad poterat) exhibebat, et ad omnia etiam servilia opera (ut et ceteris humilitatis praeberet exemplum) descendere non dedignabatur; quippe discipulis suis discumbentibus ministrabat, saepeque ecclesiam et altaria verrebat et mundabat, ac paramenta et alia ad divinum cultum necessaria componebat, aliorumque fratrum, etiam novitiorum, indumenta propriis manibus abluebat; et cum iuvenis adhuc esset, Calabriamque incoleret, numquam, nisi nudis pedibus, etiam per glacies, nives, montes et acuta saxa, vepres spinasque incedebat, nullamque ex eo, etiam gravissimo saepe pondere pressus, laesionem in pedibus patiebatur.

§ 15. Ipsum saepius ignem nudis pe-

spinas, etc. ambulabat:

super ignem, dibus conculcasse, ac ignitos candentesque lapides manibus portasse, liquido constat: admirabilis erat vitae eius austeritas, quae propterea admirabilior censenda est, quia in pueritia, adolescentia, iuventute, senecta et decrepita eius aetate inter labores, vigilias, ieiunia, abstinentias innumerasque corporis macerationes eumdem pene vivendi modum servavit.

Claruit miraculis:

§ 14. Horum et plurimorum aliorum sanctorum operum ratione habita, adeo S. Spiritus gratia hominem complexa est, ut, piis eius meritis et precibus, in Christi nomine daemones a corporibus humanis saepius eiecti; pluresque infirmi, diversis morborum generibus oppressi, et iam a medicis destituti, ac morti propinqui, pristinae sanitati restituti fuerint; idemque Beatus aliis compluribus, qui memoria et sensibus capti, seu intelligentia debilitati erant, sanitatem praestiterit, ac multis claudis incessum, surdis auditum, mutis loquelam caecisque lumen restituerit, et leprosos mundaverit, nonnullosque mortuos, vel pro mortuis habitos, ad vitam pristinamque lucem reduxerit.

tus fuit.

§ 15. Quorum quidem miraculorum Ob quorum fa- fama cum iam per totum fere orbem vamam a cunicula-rio Papae visita- garetur, et ad aures felicis recordationis Pauli II praedecessoris nostri pervenisset, cubicularium quemdam suum ad bonae memoriae Pyrrhum archiepiscopum Consentinensem misit, mandavitque ut ipse super miraculis huiusmodi se diligenter informaret, ac deinde ipsum de veritate certiorem efficeret. Qui quidem archiepiscopus, Pontificis mandato parere desiderans, ac neminem habens, qui talia melius, quam ipsemet cubicularius explorare, fideliusque referre posset, idem suasit ut is, cum socio quem ei adiunxit, ad dictum beatum virum se conferret, ac de illius vita, miraculis et fama huiusmodi plenam informationem caperet.

§ 16. Cubicularius, archiepiscopi fre-Illo praesente, tus consilio, hominem adiit, et cum inter salutandum dicti beati viri manum oscu-

lari vellet, ille omnino renuit, enmque rogavit ut sibi potius manum deosculandam porrigeret, asserens id multo iustius et convenientius fore, eo quod ipse cubicularius triginta tres annos iam presbyter esset; quod cubicularius memoriam repetens, ubi id verum esse cognovit, miratus est hominis spiritum, et cum eo ad colloquium in cameram concessit, ubi cum primus sermo de tam ardua difficilique vita fuisset, ut eam nulli, nisi robusto ac valido, tolerabilem fore cubicularius asseveraret, beatus pater, audito illius verbo, igni appropinquans, ardentesque prunas, absque laesione, manibus arripiens, dixit, Qui perfecto corde Domino serviunt, omnia creata illis obtemperant; exterritus ille eo miraculo, veniam petiit. Cumque eins pedes humiliter osculari vellet, ipseque vir beatus id recusasset, eius tunc vestem manu apprehensam devote osculans, ab eo recedens, ad Pontificem rediit, eique miracula, quae viderat, enarravit.

§ 17. Olim etiam vir nobilis Iacobus Apostema incude Tarsia, baro terrae Bellimontis, Consen-rabile lacobide Tarsia, baro terrae Bellimontis, Consen-rabile lacobide tinensis dioecesis, cum gravissimo et pene insanabili apostemate longo tempore in crure laborasset, insignesque medici et chirurgi in eo nihil proficerent, quin ulcus illud quotidie ingravesceret, omnibusque remediis adhibitis, iam in desperationem salutis res adducta esset, tandem dictus lacobus, fama sanctitatis et miraculorum beati viri, qui tunc Paulae degebat, adductus, ad eum, non sine magno labore, accessit, illique plagam detexit, et se devotissime commendavit. Primum siquidem ipsi beato et omnibus, qui astabant, ulcus grave et miserabile ac pene insanabile visum est. Illum tamen Beatus admonuit ut in Deo firmam fidem et certam spem haberet, quia sanitatis gratiam consequeretur. Ac statim unum ex suis fratribus misit, qui aliqua folia herbae, quae ungula caballina dicitur et inibi nascitur, colligeret, et cum ipsis foliis, certos pulveres, quos in cella sua ipse Beatus retinebat,

sibi afferret. Dum frater ille mandata exequitur, beatus vir ad propinguam crucifixi imaginem conversus oravit ut baroni, in suae divinitatis gratia confidenti, misericordiam suam aperiret; nec multo post, foliis ac pulveribus huiusmodi sibi, ut iusserat, apportatis, facto signo crucis, aliquantulum de dictis pulveribus ulceri imposuit, illudque tribus ex foliis dictis cooperuit, et omnia circumligavit, in Domino spem reponens quod sanitatem recuperaret. Illi ergo, benedicens, iussit ut illico suam repeteret domum, ad quartumdecimum ferme lapidem inde distantem. Qui cum aliquamdiu equitasset, ad uxorem Ioannam, quae illum semper in eo itinere comitata fuerat, conversus, Mihi videtur, inquit, quod sim sanus, quia acerbum dolorem et pessimum foetorem amplius non sentio; et cum iam certum monticulum superasset, Iacobus, avide cupiens intelligere an posset ambulare, ex equo descendens, propriis pedibus ambulare coepit, et calce terram percutiens, nec aliquid doloris sentiens, se liberum et sanum intellexit. Deo igitur et B. Francisco de Paula gratias agentes coniuges, voti compotes, ad propria rediere.

leprosum cura-

§ 18. lisdem ferme diebus, in civitate Paraliticum et Consentina fuit quidam Marcellus de Cardilla, pedibus et manibus contractus, ac totus leprosus, adeo ut iam vocem quasi omnem amisisset, eiusque loquela vix audiretur, qui cum per consanguineos suos ad Paulae monasterium adductus et beato viro praesentatus fuisset, ille, misericordia motus, parum secreto oravit, mox vero rediens, eum manu sublevavit, et ab omni membrorum contractu et lepra incolumem reddidit. Guidonem quoque Lipantum, nobilem Consentinum, gravissima infectum lepra in domo Paterni, quam vir beatus tunc aedificabat, ad se venientem, sanitati restituit.

§ 19. Cum idem beatus vir fabricam Mutum a nati- domus iuxta Paulae oppidum incepisset, vitate liberavit; adductus est ei quidam a nativitate mutus, quem cum parentes eius iuxta ecclesiam posuissent, dixit eis vir beatus, ut alte secum ter *lesum* acclamarent, et ita aperiretur illi sensus. Beato viro inchoante dictisque parentibus prosequentibus, mutus similiter alta voce dixit Iesus, et deinde liber atque integer usque ad eius obitum in loquela permansit.

§ 20. Rursus Iulia, Antonii Catalani Puellao caeco in dicto oppido Paulae habitantis filia, ab visum reddidit; ortu caeca et nihil prorsus videns, cum a parentibus ad beatum virum, qui forte tunc in horto domus erat, adducta fuisset, idem beatus vir, herbam quamdam emulsit, eamque, signo crucis facto, super ipsius puellae oculos apposuit, quae statim videre coepit, ac sensus visus tamdiu quamdiu postea vixit fruita est.

§ 21. In fabrica dictae domus Paterni, Obrutos illaccum duo laborantes terram effodiendo obruti sos reperiit; fuissent, ita ut iam pro mortuis haberentur, ad succurrendum invocatus vir beatus a duobus partibus terram effodi fecit, quo facto, dicti laborantes vivi et illaesi sua (ut creditur) gratia sunt reperti.

§ 22. Dum quidam Antonius archite- Fabas sine igne ctus ad dictae domus Paterni fabricam coxit; accessisset, et beatus vir, ut pro cibo illi ministrando nonnullae fabae coquerentur cuidam fratri iuniori inibi existenti mandasset, frater ille ollam cum dictis fabis et aqua frigidis in coquina cineribus superposuit, oblitusque ignem, quo coquina carebat, aliunde afferre, discessit; sed cum vir beatus, dictas fabas iam coctas esse credens, una cum hospite in coquina, nullusque ibi ignis adesset, dictus Antonius subrisit de dicti beati praecepto et eius ferculo, quod nondum coqui coepisset; cui vir beatus ferculum ipsum paratum esse respondit, tetigitque manu ollam, quae illico fervere visa est, statimque fabae coctae fuere, ita ut idem Antonius de ipsis prandium sumere potuerit, qua de re dictus Antonius et nonnulli alii tunc praesentes, maxima sunt admiratione affecti.

§ 23. Idem etiam beatus vir die qua-

Lampadem abs- dam, more solito, missam audire cupiens, ecclesiam ingressus est; cumque tunc ecclesiae lampas accensa non esset, et aliqui ex his, qui ibi missae audiendae causa aderant, ignem foras quaesitum ivissent, illumque iam afferrent, vir beatus chordam lampadis accepit, ut eam deduceret, illa vero in medio descensu absque aliquo igne miraculose accensa effulsit, ex quo circumstantes candelas pro missa tunc celebranda necessarias devotissime accenderunt.

Davit;

§ 24. Cum in terra Montisalti, dictae Filium viduae, Consentinensis dioecesis, quidam Franciscus, ipsius terrae incola, febre adeo vexaretur, ut de eius salute nullam medici spem promitterent, laboraret in extremis, ac omnibus ecclesiae sacramentis devote susceptis, et candela benedicta, more solito, accensa, in eiusque manibus posita, a circumstantibus iam pro mortuo haberetur; tunc Ioanna mater eius, ad B. Franciscum de Paula specialem gerens devotionis affectum, illum lacrimans deprecata est ut filium suum sanare ac vitae restituere dignaretur, ut illius ope tribus suis ex dicto eius filio nepotibus providere posset; praeterea, si voti compos fieret, et statim huius saeculi vanitatibus omnino renunciaturam, et in habitu Tertiæ Regulae eiusdem Beati Deo perpetuo famulaturam devote vovit; quo voto emisso, statim eius filius quasi a morte resurgens, circumstantes aspicere, seque melius habere incepit, ac non multis postea diebus pristinae fuit saluti restitutus et per triginta fere annos idem supervixit.

nem abstulit;

§ 25. Cum in dicto oppido Paterni Oculi albugi- idem beatus vir moram traheret, quidam oculi albuginem patiens ad eum accessit, humiliterque rogavit ut sibi opem afferret, cuius precibus motus, vir beatus bombycem sacro latice aspersum super virginem calcem, quae forte pro ecclesiae fabrica ibi aderat, convolvit, et ea oculum, macula huiusmodi infectum, abstersit, signoque crucis desuper facto, ab omni albugine et macula statim liberavit.

§ 26. Cum quidam dicti oppidi vena- Mortuum in setores, hyemis tempore, in montibus nivibus pulcrum mittendum vitæ rerepletis, hominem nullum viventis signum stituit; praeseferentem invenissent, illum sepeliendum ad locum detulerunt ubi tunc beatus vir morabatur, qui in illum respiciens, Per caritatem, ait, vivit homo iste, et ad eum conversus, Surge, inquit, et ambula: ad cuius verba homo in sepulcrum mittendus illico surrexit, ac pedestris ambulare coepit, moxque hospitii domum ingressus, ac cibo et potu refectus, pristinaeque valetudini restitutus, ad propria salvus et incolumis remeavit.

§ 27. Praeterea in dicto oppido Pau- In fornacemilae, dum sui Ordinis domus aedificaretur, enis intravit, et et calx in fornace coqueretur, accidit quod, mis exivit; vel propter nimium ignem vel aliam causam, fornax ipsa ruinam minaretur. Tunc illius magistri, nullum penitus remedium adhibere scientes, ad beatum virum pro

bus discedentibus, ipse statim, signo crucis facto, intrepide dictam fornacem ardentem intravit, ac illam solus temperavit, indeque absque laesione aliqua incolumis exivit.

auxilio recurrerunt, qui illis Per caritatem,

inquit, ad collationem seu prandium eatis,

mihique curam fornacis relinquetis; qui-

§ 28. Iulius Barthuchius etiam de Pau- Alium ab ovila, iuvenum multitudine adrutus, post beati denti mortis periodio liberavit viri obitum, e Cusentiae castro Paulam versus eximiae magnitudinis bombardam transportari curans, additis etiam ad laborem viginti bovum iugis, apud quemdam declivem locum non longe a Paula distantem, Lamachiam nuncupatum, funem maximum cuiusdam navis onerariae, quo bombarda ipsa alligata erat cuidam arbori (ut paulatim laberetur) involvit, quam nec Iulius ipse neque tot socii, propter impetum velocem, quo ex magnae molis lapsu ferebatur, retinere valerent, ibi dum idem Iulius, ultra quam eius vires ferebant, nititur, iuxta arborem cui circumligatus erat funis prostratus cecidit, pedesque suos intra funis orbes involvit. Unde cum nullo pacto (nisi munere divino), quin eius crura

frangerentur, evadere posset, arborem amplectens, summa cum devotione clamavit: O beate Francisce de Paula, opem fer mihi misero. His dictis, currus cui bombarda ipsa imposita erat, in loco praecipiti statim restitit, apparuitque eidem Iulio quidam frater Ordinis beati Francisci de Paula, qui tunc funem ipsum manibus retinuit. Idem, vero Iulius tanto periculo ereptus, omnesque qui illuc, quasi ad spectaculum, convenerant, omnipotenti Deo beatoque Francisco de Paula immensas illico gratias egerunt, ipseque ante alios omnes nudis pedibus ad eiusdem beati viri monasterium profectus, imaginem suam ceream fune pedibus implicito pro devotione, in tanti miraculi memoriam, obtulit.

§ 29. Cum a quodam fratre Antonio, Ardentes titio- Ordinis Minorum professore, viro doctispriis ad proxi- simo integerrimaeque vitae, idem beatus mi salutem ac- vir, etiam in publicis praedicationibus carperetur quod videlicet tam imprudens esset, ut simplex laicus et literarum penitus ignarus, quibusdam herbis aegrotis salutem promitteret, accidit ut idem frater Antonius ab aliis dieti Ordinis Minorum fratribus ad eumdem beatum virum missus fuerit, quatenus eum de praemissis redargueret; qui cum ad eum venisset et magnis illum contumeliis affecisset, increpassetque eius ignaviam et crassitudinem, vir Dei constantissimus patientissimusque tot convitus et iniuriis nullatenus fractus, ac nec commotus quidem fuit, sed foco appropinguans ardentes titiones nudis manibus accepit, eosque stricte compressit, ac manifeste ostendit, in Dei virtute omnia fieri posse. At ille prudentissime prospiciens hominis simplicitatem et fidem, omniaque ab eo divina gratia et ardentissimo fidei spiritu fieri, eius pedibus advolutus, illos arcte complectens, oscularique satagens veniam ab ipso humillime postulavit. Neque inde surrexit, donec ab eodem beato patre benediceretur; quo factum est, ut qui antea in illum publice maledicta plurima congesserat, proprium confessus errorem,

beati viri sanctitatem dignis verisque postea laudibus merito efferret.

§ 50. Quae omnia cum mirabilem quam- Iussu Sixti IV, dam et raro auditam viri sanctitatem ar- ad regem Franguerent, eorumque celebris fama iam ad qui benigno eum clarae memoriae Ludovicum XI huius no- recepit et ecclesiam ædificaminis, Francorum regem christianissimum, vit. perlata esset, rex viri beati sanctitate motus, ipsum coram videre cupiens, a piae memoriae Sixto Papa IV, etiam praedecessore nostro, impetravit ut eidem beato viro in virtate sanctae obedientiae mandaret ut ex Calabria in Franciam se conferret, dictumque Ludovicum regem visitaret; quibus iussis Dei famulus obediens, in Franciam ivit, ubi eum praefatus rex singulari devotione suscipiens, seque ab eo benedici postulans, illi tamquam viro Dei magnum honorem et reverentiam exhibuit. Cognita deinde viri sanctitate, ei eiusque fratribus sedem prope civitatem Turonensem et regium palatium assignavit, amplamque et magnificam domum cum ecclesia, quae in hanc usque diem extat, pro ipsius B. Francisci de Paula suorumque fratrum usu et habitatione, construi fecit.

§ 31. Tantae insuper continentiae fuit Regulas tres B. idem beatus vir, ut non carne sed solo Franciscus inspiritu compactus esse videretur. Prius enim quam ab hac luce discederet, ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, suaeque Religionis propagationem, divina (ut pie creditur) inspiratione instructus, tres Regulas, fratrum scilicet ac sororum et utriusque sexus fidelium Tertiariorum nuncupatorum instituit; et ut humilitatis amator erat, illamque a suis etiam coli desiderabat, fratres sui Ordinis Minimos, et sorores Minimas vocari debere ordinavit, iniunxitque illis ut, decem mandata divina et Ecclesiae praecepta salutaria vigilanter observantes, Rom. Pontifici pro tempore existenti fideliter obedirent, ac sub obedientiae, castitatis et paupertatis quadragesimalisque vitae sacris votis perseveranter vivere profiterentur, nonnullis ad Regulas

fratrum ac sororum huiusmodi, tam circa personarum ipsarum directionem et informationem, quam divini cultus augmentum, debitam observationem et institutionem, opportunis adiectis capitulis.

cesserunt.

§ 32. Ipsas vero fratrum ac sororum Romaniq. Pon- cum decem, dictorum autem utriusque seprivilegia con- xus Tertiariorum Regulas cum septem capitulis, per eum pie institutas, recolendae memoriae Iulius Papa II, similiter praedecessor noster, eodem beato viro tunc in humanis agente, matura praehabita deliberatione, tamquam religioni consonas, postquam idem Sixtus, praedecessor noster, ac sanctæ commemorationis Innocentius VIII et Alexander VI, Romani Pontifices etiam praedecessores nostri, eidem beato viro eiusque Ordini, ac eius personis et domibus quamplura privilegia concesserant, per suas primo, et deinde nos per alias nostras literas approbavimus et confirmavimus, diversisque privilegiis, gratiis et indultis Ordinem ipsum multipliciter communivimus, prout in ipsorum praedecessorum et nostris ad id confectis literis plenius continetur.

mino die Veneris Sancti.

§ 33. Cumque vitae suae finem iam 1s, praeviso proximum (divina inspiratione) prospiceret, sacr. susceptis, idem beatus vir, pridie quam decederet, qui obdorm. in Do- fuit dies Coenae Domini, pluribus ex variis provinciis et regnis, qui tunc ad eum venerant, astantibus, in missa conventuali et post poenitentiae sacramentum susceptum, cum profundissima humilitate uberrimaque lacrymarum effusione, pectus suum percutiendo, sacrosanctum Eucharistiae viaticum e manibus unius ex sui Ordinis presbyteris magna cum devotione suscepit. Postea Domino nostro Iesu Christo beataeque Mariae Virgini et sanctis omnibus devote peractis gratiarum actionibus, missaque huiusmodi celebrata, ad cellam suam propriis pedibus (licet pro senectute debilis et insirmus), baculo, quem more solito gestabat, innixus, rediit. Postero autem die, cum beatus fidelisque Dei servus tempus instare viderct, quo sibi ex hac lacrymarum valle migrandum erat, dictos fratres suos ad se convocari iussit, eosque ad fraternam pacem mutuamque caritatem dulcissimis verbis ac salutaribus monitis caritative exhortatus est, illisque benedictione more solito impertita, cum iam nonagesimum primum, vel circa, annum feliciter implevisset, anno a Partu Virgineo millesimo quingentesimo septimo, aprilis vero die secunda, quae tunc fuit Parasceves, Veneris Sancta nuncupata, circa horam, qua pro nobis Christus passus est, signo sanctae crucis devote signatus, omnibusque sacramentis ecclesiasticis debite communitus, perlecta coram eo Dominica Passione, iunctis devote manibus, erectisque in coelum oculis, sanctae crucis triumphum pie amplectens, reverenterque osculans, ac saepius, In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum, aliasque pias orationes devotissime repetens, dimissa huius carnis sarcina, quasi vivens, absque aliquo doloris aut mortis notabili signo, migravit ad Christum.

§ 34. Cumque tunc per undecim dies Miracula post eiusdem Beati corpus insepultum reman- eius obitum Doserit, illucque maxima virorum et mulierum ac religiosarum personarum multitudo accesserit, ut sanctum virum, quem viventem summa fuerant veneratione prosequuti, etiam defunctum viderent; et illius apud Deum suffragia mererentur, mirum omnibus fuit, quod eius caro per tot dies incorrupta permanserit, nec ullum prorsus foetorem emiserit, quin potius odor quidam suaviter fragrans ab ea manaverit. Post ipsius etiam obitum, multis eius suffragia devote implorantibus omnipotens Deus quamplures gratias elargiri, magnaque miracula palam operari dignatus est.

§ 35. Propter quod carissimus in Christo Rex Franciae filius noster Franciscus, huius nominis pri- runt pro canomus, Francorum rex christianissimus, ca-nizatione. rissimaque regina, quae a correctore Ordinis tunc generali ac aliis nobilibus personis emisso voto, quod si gratiam pro masculo assequeretur, in B. Patris honorem, | Francisci nomen ei imponeret, fulgentis-

simum puerum in lucem edidit, illique, iuxta dictum eius votum, Francisci nomen imponi fecit; necnon dilecta etiam in Christo filia nobilis mulier Aloysia de Sabaudia, Andegavensis et Angolismensis ducissa, Cenomanensisque comitissa, eiusdem Francisci regis genitrix, nobis per venerabilem fratrem nostrum Dionysium, episcopum Macloviensem generalem, ac dilectos filios lacobum Lucam, decanum ecclesiae Aurelianensis et nobilem virum Antonium Raphi, alias de Protom, dominum temporalem loci de Podio Calvario Agennensis dioecesis, pro nonnullis particularibus ipsius christianissimi regis negotiis, nuncios et oratores ad nos destinatos, humiliter supplicari fecerunt ut, praemissis diligenter inquisitis et exploratis, ad eiusdem viri canonizationem procedere dignaremur.

§ 36. Quorum quidem precibus, licet Hic ergo Pon- libenter annuere vellemus summopereque canoniz. petitm, gauderemus, huiusmodi canonizationem examen et pro-cess. fieri man-nostris temporibus divino quodam misterio contigisse, ac nobis aequum videretur ut idem B. Franciscus de Paula, quem iam Deus in coelesti gloria sanctorum choro dignum fecisse pluribus ac manifestis indiciis et miraculis ostenderat, in terris etiam sibi debito sanctorum honore non defraudaretur; ac super eo maxime nobis instaret venerabilis frater noster Bernardinus, episcopus Sabinensis, cardinalis Sanctae Crucis nuncupatus, in dicti Ordinis protectorem ab eodem beato, nondum tunc ab humanis egresso, assumptum, cumulatissimaeque preces nobis ac venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, per dicti Ordinis tunc zelosum, totius Minimorum Ordinis nomine, super hoc saepius porrectae fuissent, non statim rem tanti ponderis ac momenti faciendam, sed, iuxta veterem ac laudabilem consuetudinem, cunctanter matureque considerandam duximus. Post complures igitur commissiones aulae Palatii nostri advocato concistoriali et auditoribus causarum eiusdem Palatii super hoc debite factas, tan-

dem tribus etiam S. R. E. cardinalibus, ex tribus illorum Ordinibus, videlicet, venerabili fratri Nicolao, episcopo Albanensi, de Flisco, et dilectis filiis nostris Dominico, tituli Sancti Bartholomaei in Insula presbytero, de lacobatis, ac loanni Sanctorum Cosmae et Damiani (nostro secundum carnem nepoti) diacono, de Salviatis, respective nuncupatis cardinalibus, de fratrum nostrorum consilio et assensu, commisimus ut ipsi, visis et examinatis processibus editis super eiusdem beati viri vita, moribus, fama et miraculis, ante et post ipsum obitum, eius intercessionibus, a Deo factis, aliisque cunctis ad sanctorum canonizationem huiusmodi necessariis, se super omnibus ac singulis diligenter informarent, et per eos comperta, in nostro secreto concistorio, ut moris est, fideliter referrent. Cumque ipsi cardinales, visis ac diligenter examinatis diversis processibus, in partibus Calabriae et Franciae, de Sedis Apostolicae commissione habitis et ad Curiam nostram transmissis, testiumque fide dignorum depositionibus, pro tantae rei dignitate debite ponderatis, de supradictis miraculis ac vitae sanctimonia et aliis a iure requisitis, fidelem nobis relationem in pluribus, etiam secretis, concistoriis, iam fecissent, nosque ipsorum et omnium aliorum cardinalium vota pro facienda dicta canonizatione convenientia et conformia invenissemus:

§ 37. Et pro ulteriori executione, di- Eiusque relalectus filius Angelus de Caesis, utriusque tio facta fuit in publico consiiuris doctor, et dictae aulae nostrae storio. concistorialis advocatus, in publico concistorio, omnia de ipsius beati viri vita, moribus et fama, miraculis copiose recensuisset, nobisque humiliter supplicasset ut ad eiusdem Beati canonizationem, matura deliberatione praehabita, procedere dignaremur, nos, de relatis coram nobis, in primis humiliter Deo gratias agentes, rogavimus omnes in eodem publico concistorio tunc astantes ut suis orationibus et ieiuniis Ecclesiam Dei iu-

varent, ac ne eam Altissimus modo aliquo in huiusmodi canonizationis officio errare permitteret, instanter orarent.

§ 58. Demum, post aliquot dies, con-Post quam PP. vocatis de novo in aula nostra concistopreces ad Deum conitti pracipit, riali, in Palatio Apostolico, universis et et deinde vota singulis, qui tunc aderant in nostra Rotione recipit; mana Curia, ecclesiarum praelatis, patriarchis videlicet, archiepiscopis ac episcopis, in praesentia eorumdem fratrum nostrorum praefatae sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, eosdem processus, super ipsius Beati vita, moribus, fama et miraculis editis, per eumdem Angelum breviter summarieque repeti fecimus, quæ, cum ex serie per cardinales ac ipsos, quibus id munus per nos iniunctum fuerat, enarrata et exposita fuissent, omnesque astantes praelati, quid sibi super huiusmodi negotio videretur, interrogati, unanimi consensu, nullo penitus discrepante, respondissent sibi videri quod idem beatus vir inter sanctos merito adscriberetur et connumeraretur.

bit;

§ 39. Nos iterum humiles omnipotenti Modo B. Fran- Deo gratias agentes quod, ad Beatum talogo adseri- servum suum debitis honoribus prosequendum, corda nostra illuminare dignatus esset, ipsius canonizationis diem dominicam in Albis nuncupatam, qua in Ecclesia cantatur Quasi modo geniti infantes, quae tunc occurrebat prima die maii anni Domini millesimi quingentesimi deciminoni, in qua etiani tunc beatorum apostolorum Philippi et Iacobi festum contingebat, deputavimus; ac in basilica Principis apostolorum de Urbe amplum suggestum ligneum de more parari et exornari iussimus, super quo quidem hodie, astante populo ac universo clero, de vita. miraculis et fama eiusdem beati Francisci de Paula, humili devotioneque pleno sermone per nos, ut moris est, habito; deindeque Litania et hymno Veni Creator Spiritus per omnia devote decantatis, necnon a procuratoribus causae ipsius canonizationis et a christianissimi Francorum re-

gis oratoribus huiusmodi, eiusdemque Ordinis Minimorum tunc vicegenerali correctore a nobis magna cum instantia petito pronunciari adscribi inter sanctos eumdem beatum Franciscum de Paula, cum iam omnia consummata essent, omnesque consuetas Ecclesiae caeremonias super ea re rite servavissemus, Deum prae oculis habentes, ad canonizationem eiusdem Beati sub his verbis procedendum duximus et processimus. Ad honorem omnipotentis Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti, ad exaltationem fidei catholicae, christianaeque religionis augmentum, ac Ordinis Minimorum consolationem et incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorumque Petri et Pauli apostolorum eius, ac nostra, de fratrum nostrorum speciali consilio et assensu, decernimus et definimus bonae memoriae Franciscum de Paula, eiusdem Ordinis Minimorum institutorem, in coelesti Hierusalem inter beatorum choros iam receptum, aeternaeque gloriae condonatum fuisse, ac sanctorum confessorum catalogo adscribendum fore, ipsumque huiusmodi catalogo in praesentiarum adscribimus, et eum tamquam sanctum publice privatimque colendum esse declaramus atque mandamus.

§ 40. Statuentes eius festum die se- Festumque die cunda mensis aprilis ab universali Ec-2 aprilis celeclesia annuatim celebrandum fore, et ab eo suffragia a christifidelibus implorari et expectari posse, omnesque ac singulos honores illi merito praestandos et exhibendos esse, qui caeteris etiam sanctis confessoribus in huiusmodi catalogo descriptis convenire noscuntur.

§ 41. Quibus debite peractis, inchoa- Orationes protoque per nos ac decantato et ad finem prias de Sancto usque a cantoribus prosequuto hymno Te Deum laudamus, in illius etiam fine cardinali diacono in cantu dicente: Ora pro nobis, beate Francisce de Paula, a choroque responso: Ut digni efficiamur promissionibus Christi, nos illico propriam

orationem de eodem Sancto alta voce decantavimus, dicentes:

§ 42. Servitutis nostrae tibi, Domine, Oratio prima. iura solventes, quaesumus ut, beati Francisci de Paula confessoris tui patrocinio suffragante, in nobis tua dona multiplices. et ab omnibus tuearis adversis, per Christum Dominum nostrum. Deinde vero a dicto choro responso Amen, solemnem illic missam nos ipsi celebravimus de dicta tunc currente dominica in Albis, collectas singulas sub una conclusione terminantes, additis etiam praedicta caeterisque specialibus eiusdem sancti Francisci de Paula collectis immediate sequentibus, pro secreta videlicet:

Secreta.

§ 43. Hostias, Domine, tuorum suscipe populorum, quas tibi in beati Francisci de Paula festivitate dicamus, ut nobis conferant tuae propitiationis auxilium: cum sua conclusione, videlicet: Per Dominum etc. Deinde vero post communionem subiunximus, dicentes:

- § 44. Coelesti, Domine, sacramento Postcommunio. consolati, te supplices deprecamur ut, intercedente beato Francisco de Paula, ab omni nos mentis et corporis labe custodias, et per ipsum tuae sentiamus indulgentiae largitatem, cum simili conclusione; et ita missam ipsam ad finem usque, cum solitis caeremoniis, iuxta Ordinarium Apostolicum, illic debite terminavimus, indulgentiamque plenariam omnibus officio huiusmodi tunc assistentibus devote concessimus; ac etiam in loco sepulturae eiusdem sancti Francisci de Paula, in depositionis suae die, videlicet secunda aprilis huiusmodi, perpetuo duraturam, quadraginta annorum totidemque quadragenarum indulgentiam annuatim condonavimus, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei, qui in sanctis suis mirabilis et gloriosus vivit et regnat benedictus in saecula saeculorum.
- § 45. Caeterum, quia difficile foret Transumptorum praesentes originales literas ad omnium notitiam deferri, volumus et decernimus | sub numero xxxiv (R. T.).

quod earumdem transumptis, manu notarii publici subscriptis, sub sigillo venerabilis fratris nostri Paridis, moderni et pro tempore existentis episcopi Pisauriensis, ac caeremoniarum magistri, vel alicuius praelati ecclesiastici, fides adhibeatur indubia in omnibus ac per omnia, et illis ubique stetur, ac si originales literae huiusmodi essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Sanctio poena-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno millesimo quingentesimo decimonono, prima maii, pontificatus nostri anno vII.

Dat. die 1 maii 1519, pontif. anno vii.

# XXXV (1).

Contra pugnantes in duello, aut illud permittentes vel spectantes in Statu Ecclesiastico.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Iulius II edidit hac de re constitutionem. — 2. Hic Pontif. eam confirmat; — 3. Duellantibus poenas auget; — 4. Permittentibus poenas imponit; — 5. Spectatoribus poenas infligit; — 6. Iulii II bullam innovat; — 7. Executores deputat; — 8. Contrariis derogat. — Publicatio.

### Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quam Deo et hominibus abominabiles Promium. viri pugnantes in duello existant, et omnium in ore versatur, et divina humanaque iura detestantur: nec immerito, cum non solum corporum, sed etiam animarum eorum, pro quibus Salvator noster lesus Christus Dei Filius mortem subiit temporalem, grave detrimentum afferre noscantur. Ad reprimendum igitur talium nefarios ausus, plurimum censentes, eos qui huiusmodi scelus detestabile quidem et canonica civilique lege prohibitum patrare non expavescunt, graviter fore puniendos, ac ea, quae ad compescendum similes ve-

(1) Hanc leges constitutionem in Romana Edit.

titos conatus a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris statuta fuerunt, ut eo firmius observentur, quo saepius fuerint auctoritate apostolica communita, approbamus et novo munimine roboramus, et si qua ad perterrendum animos audaces meliora sint, iis adiicimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

stitutionem.

§ 1. Dudum siquidem a felicis recor-Iulius II edidit dationis Iulio Papae II praedecessore no stro emanarunt literae tenoris subsequentis videlicet (1).

- § 2. Cum autem, sicut accepimus, in Hic Pentifex eisdem literis contenta, ab aliquo tempore citra, non fuerint observata, et ex eo quam plurimi barones, domini temporales et alii, praesertim eidem Romanae Ecclesiae subditi, adeo procliviores ad pugnandum in duello redditi sint, ut passim quotidie singularia eiusmodi certamina ubique committi videantur; ac domini temporales praefati armorumque duces eos ad id invitare quin potius irritare non formident; et cum in eorum territoriis et iurisdictionibus tutum pancratium sive aream præparent, et talia cruenta spectacula exhibeant, et illis comitivam praestent; nos igitur non minus detestabilem in duello pugnantium, quam ducum, comitum, marchionum, baronum, domicellorum et armorum capitaneorum aliorumque dominorum temporalium eis ad id auxilium, consilium et favorem praestantium nequitiam ac improbam eorum conscientiam reprobantes, qui ad ea visenda conveniunt, et animarum saluti christifidelium opportunis remediis indefesso studio prospicere volentes, literas Iulii praedecessoris praefati, motu proprio et ex certa scientia nostra ac animi deliberatione, harum serie, auctoritate apostolica approbamus, confirmamus et innovamus, ac præsentis scripti patrocinio communimus.
- § 3. Adiicientes et eadem auctoritate Duellantibus apostolica statuentes quod pugnantes ipsi poenas auget; non solum poenis praedictis subiaceant,
  - (1) Omittitur tenor istius constitutionis, quia eam habes supra, pag. 474.

sed corum memoria perpetuo damnata sit, ac bona proscripta sint et Camerae nostrae Apostolicae confiscata eo ipso.

- § 4. Duces, barones, comites, marchio- Permittentibus nes et domini temporales, vicarii, feuda- poenas impotarii, armorum capitanei, communitates quoque civitatum, terrarum et locorum eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, campum ad pugnandum praestantes, non solum poenas praedictas incurrant, sed ab omni iure, quod in locis et territoriis suis obtinent, ipso facto cadant, illudque ad Cameram praefatam devolvatur et devolutum esse censeatur, absque alia declaratione desuper facienda.
- § 5. Qui vero ad talia cruenta specta- spectatoribus cula videnda convenerint, si nobiles, quingentorum; si mediocris fortunae, centum; si vero ignobiles, vigintiquinque ducatorum, necnon excommunicationis et perpetuae maledictionis poenam incurrant, ac locus ipse ecclesiastico subiaceat interdicto.
- § 6. Et insuper omnia et singula, tam Iulii 11 bullam per Iulium praedecessorem statuta et, ut innovat; praefertur, per nos confirmata et illis adiecta, perpetuae firmitatis robur obtinere, ac inviolabiliter observari debere decernimus.
- § 7. Quo circa venerabili fratri Raphaeli Executores deepiscopo Ostiensi, camerario nostro, ac di- putat; lectis filiis praesidentibus et clericis dictae Camerae pro tempore existentibus, motu simili mandamus quatenus praesentes literas solemniter, prout sibi videbitur, publicari, ipsasque ac omnia et singula in eis contenta inviolabiliter observari faciant; contrafacientes vero praedictas censuras et poenas damnabiliter incurrisse declarent, ac summarie et eorum camerali more exequantur, et irremissibiliter exigant, convocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, super quibus amplam eisdem concedimus facultatem et potestatem.
- § 8. Non obstantibus omnibus supra- contrariis dedictis, aut si aliquibus, communiter vel rogat.

Dubium.

divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimonono, decimo kalendas augusti, pontificatus nostri anno vii.

Anno Domini moxix, indictione vii, die vero xix mensis augusti, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Leonis, divina providentia Papae X, anno vii, istae literae apostolicae affixae et publicatae fuerunt in basilicae Principis Apostolorum valvis seu portis per me Franciscum cursorem, necnon in acie Campi Florae, ut moris est, per me Henricum Bousmardi, sanctissimi D. N. Papae cursorem, pro M. Quarto de Urbino, cursore. Dat. die 23 iulii 1519, pontif. anno vii.

# XXXVI (1).

Ouod canonici regulares S. Augustini, in episcopos promoti, utantur habitu, quo utuntur alii clerici saeculares in episcopos creati (2).

### SUMMARIUM

1. Dubium. - 2. Commissio discussionis dicti dubii. - 3. Declaratio eiusdem dubii. - 4. Clausulae derogatoriae.

Leo Papa X venerabili fratri Zachariae, episcopo Sebastensi, praelato nostro domestico.

- § 1. Dudum cum ad eccl. Sebastensem, a nobis, de venerabil. fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio, promotus esses in pastorem, dubitatum fuit a nonnullis,
- (1) Haec constitutio numerum xxxvn in Edit. Rom. habet (R. T.). (2) Canonicorum regularium duae extant congregationes, una Lateranensis nuncupata, de qua in constitutione xxix Pasch, II, Quanto, tom II, pag. 246; altera autem nuncupata S. Salvatoris, de qua itidem notavi in Gregorii XII constitutione III, Excitat, tom. IV, pag. 651.

an tu qui Ordinem canonicorum regularium S. Augustini expresse professus eras, in habitu et coloribus praelatorum saecularium, de iure vel consuetudine permissis, incedere posses, prout incedebas: et cum quaestio huiusmodi ad nos perlata fuisset,

§ 2. Nos, causam ipsam mature termi- commissio disnare desiderantes, venerabili fratri nostro dubii. Nicolao episcopo Albanensi, tunc tituli S. Priscae presbytero cardinali de Flisco nuncupato, vivae vocis oraculo commisimus, ut super his se diligenter informaret et demum nobis referret. Cum autem praefatus Nicolaus episcopus nobis retulerit, de antiqua consuetudine in pluribus locis, etiam in Romana Curia ubi Pontifex residet, receptum fuisse ut canonici regulares huiusmodi in episcopos promoti, tam in cappella nostra quam extra, utantur habitibus et coloribus, quibus utuntur alii clerici saeculares in episcopos promoti.

§ 5. Nos praeterea, iuxta relationem no- Declaratio ciusbis factam, ut praesertur, fraternitati tuae dem dubii. vivae vocis oraculo concessimus ut habitus et colores, quos dicti clerici saeculares in episcopos promoti, tam in cappella nostra, quam extra gestant, gestare posses, et ita etiam tenore praesentium, auctoritate apostolica de novo concedimus.

§ 4. In contrarium non obstantibus Clausulae dequibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die prima septembris, millesimo quingentesimo decimonono, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 1 septembris 1519, pont. anno vii.

# XXXVII (1).

Iurisdictio et alia privilegia consulis et consiliariorum universitatis mercatorum Florentinorum in alma Urbe.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Ad petitionem universitatis mercatorum Florentinorum, — 2. Pontifex

(1) Haec sub numero xxxvi in Rom. Edit. legitur (R. T.).

730

iste per alias suas literas confirmavit statuta nationis Florentinæ in Urbe; — 3. Et modo iterum confirmat; — 4. Notarium ipsius nationis decrevit non teneri portare acta et instrumenta ad archivium. — 5. Et nunc, ad instantiam consulis dict. nationis, — 6. Non restituentes pecunias etc. eiusdem nationis excommunicat; — 7. Homines d. nationis pro crimine examinandos certo modo examinari iubet; — 8. Consuli et consiliariis armorum delationem permittit; — 9. Carceresque construere posse indulget; — 10. Executores huius bullae deputat; — 11. Contrariis derogat.

# Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Pastoralis officii debitum nobis desuper commissum nos admonet et inducit ut singularum personarum, praesertim Romanam Curiam sequentium, votis, per quae statui prosperiori et utiliori personarum earumdem consuli valeat, libenter annuamus, et ad id eiusdem officii partes favorabiliter impendamus.

- § 1. Dudum siquidem pro parte capi-Ad politionem taneorum partis Guelfae et consulum comunivers. eatorum Flo- munitatis civitatis Florentiae, qui, dilectorum filiorum mercatorum suorum Florentinorum et aliorum dictae civitatis subditorum in Urbe et Romana Curia commorantium utilitati consulere volentes, quaedam capitula et constitutiones inter eos servanda, et inter alia cum potestate eligendi inter eos unum consulem cum duobus consiliariis et uno cancellario seu notario publico, prout in diversis mundi partibus mercatores dictae civitatis habebant, qui de eorum rebus, causis, litibus et quaestionibus civilibus inter eos tantum cognoscerent, vulgari sermone statuerant et ordinaverant.
- § 2. Nos per alias nostras literas, in Pontifex iste quibus dicta capitula, quae per in lingua per alias suas latina peritum in latinum interpretari, et firmavit statuta per deputatum ad hoc examinari diligenrentinae in Ur- ter, et praedictis literis inseri feceramus,

ritate apostolica approbavimus et confirmavimus, supplentes omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.

- § 3. Et nihilominus, potiori pro cau- Et modo itetela, quod tunc et pro tempore existens rum confirmat; consul, cum dictis consiliariis, etiam tunc et pro tempore existentibus, de omnibus causis, litibus, quaestionibus et controversiis civilibus, inter eos tantum, ius dicere, procedere, sententiare, decidere et exequi (exceptis illis, in quibus essent instrumenta in forma Camerae Apostolicae, et certis personis tunc expressis, qui mercatores non essent, quoad quos nihil penitus innovatum censetur), et, iuxta dictorum capitulorum tenores, emolumenta ac poenas et alia exigere, ac omnia in eisdem literis contenta, sine quibus eorum iurisdictio esset nulla, exercere; quodque, si pro executione sententiarum pro tempore latarum et aliis contingeret executionem contra aliquem seu aliquos fieri, carceribus, marescallis, barisello et aliis cuiuscumque curiae ministris, tam Urbis quam locorum circumvicinorum, assignata eis condecenti mercede, libere et licite uti valerent, nullique alii iudices spirituales vel temporales dictae Urbis, de illis sic ad eorum instantiam incarceratis se intromittere, sub excommunicationis latae sententiae poena, possent.
- § 4. Et cum dictorum mercatorum plu- Notarium ipsius rimum intererat ut eorum negotia secreta vit non teneri tractarentur, et eorum conditio, propter portare acta et instrumenta ad dictae mercaturae casus contingentes, non archivium; omnibus publicaretur, ut pro tempore consules et cancellarius seu notarius dicti officii acta, obligationes, protocolla et alia in dicto officio et extra facienda et exercenda et per ipsum roganda, et omnia alia, quae ad dicti notariatus officium spectant, penes se et dictum pro tempore existentem officii huiusmodi notarium retinere posset, nec dicta acta, contractus ct alia inter dictos mercatores facta et fastatuta et ordinationes huiusmodi aucto- l cienda, obligationes in fidem alibi vel ad

archivium ferre seu portare tenerentur, decernimus, prout in eisdem literis plenius continetur.

§ 5. Cum autem (sicut exhibita nobis Et nune, ad nuper pro parte dilecti filii Bernardi de Binis, sulis dictae na- moderni consulis, petitio continebat) nonnulli Florentini mercatores, bancarii aut fondacarii nonnullas pecuniarum summas

ad dictum consulatum spectantes, quas de eodem consulatu habuerunt, latitent, illasque detineant indebite occupatas, quare pro parte eiusdem Bernardi nobis fuit humiliter supplicatum ut sibi ac consulatui huiusmodi in hoc providere de

benignitate apostolica dignaremur.

municat:

§ 6. Nos igitur, cupientes pecuniarum Non restituen- summas huiusmodi praefato consulatui reetc. eiusdem na. stitui, ipsumque Bernardum, qui, ut astionis excom- serit, dilecti filii magistri Baptistae etiam de Binis, notarii nostri, et pro dilecto filio nostro Iulio, tituli sanctorum Laurentii et Damasi presbytero cardinali, sanctae Romanae Ecclesiae vicecancellario, in Cancellaria Apostolica locumtenentis, genitor existit, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulos Florentinos mercatores, bancarios aut fundacarios, qui hactenus quidquam de pecuniis ad dictum consulatum pertinentibus in manibus habuerint, et de illis minime satisfecerint, aut rationem competentem non reddiderint, et ea detinent, seu de eisdem satisfacere, et competentem rationem reddere negligunt seu recusant, excommunicationis sententia (a qua, donec satisfecerint seu competentem rationem reddiderint, nonnisi a Romano Pontifice pro tempore existente, praeterquam in mortis articulo constituti, absolutionis beneficium

nequeant obtinere), auctoritate apostolica, harum serie innodamus, ac innodatos et excommunicationis sententiam huiusmodi incurrisse decernimus et declaramus.

§ 7. Et nihilominus Bernardum et pro Homines dictae tempore existentem consulem, necnon nationis pro criconsiliarios praefatos dictamque nationem dos certo modo Florentinam peramplius honore et spe-examinariiubet; cialis gratiae favore prosequi volentes, statuimus et ordinamus quod nullus dictae nationis, in dicta Curia pro quocumque crimine aut delicto captus et carceribus mancipatus, nonnisi praesente praedicto consule ac uno ex consiliariis praefatis aut aliquo ab eis pro tempore transmisso, examinari valeat. Quodque etiam nullus, cuiusvis nationis, in domo seu societate dicti consulis, occasione vel causa debiti, sive ratione cuiusvis criminis vel dicti (1) (non tamen laesae maiestatis) capi possit.

§ 8. Et insuper, eisdem Bernardo ac Consuli et conpro tempore existenti consuli et consi-siliariis armoliariis, ut, pro defensione personarum sua- rum delationem rum, ipsi et eorum quilibet, cum duobus eorum servitoribus et famulis; ac servitores, famuli et personae consulatus huiusmodi ac eorum quilibet, die noctuque, absque alterius gubernatorum almae Urbis nostrae aut bariselli seu Romani Pontificis pro tempore existentis licentia, arma defensiva et offensiva deferre.

- § 9. Ac ipsi consules et consiliarii, pro fugiendis expensis, quas ob pauperes in-construere poscarceratos subire est necesse, prope locum dicti consulatus, carceres publicos, in quibus eorum subditi, pro debito et criminibus quibusvis eis notis, mancipari valeant, construere et habere libere et licite valeant, dicta auctoritate apostolica, tenore praesentium, licentiam et facultatem concedimus.
- § 10. Quocirca, venerabilibus fratribus Executores hunostris Casertano et Salutiarum episcopis, jus bullae deac dilecto filio praeposito ecclesiae Florentiae, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes li-
  - (1) Legendum putamus delicti (n. T.).

732

teras et in eis contenta quaecumque, ubi, quando et quoties opus fuerit, requisiti, solemniter publicantes, faciant auctoritate nostra per quemcumque inviolabiliter observari, contradictores quoslibet et rebelles, per censuras ecclesiasticas et alia iuris opportuna remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogat.

§ 11. Non obstantibus constitutionibus Contrariis de- et ordinationibus apostolicis, ac statutis et consuetudinibus, etiam municipalibus, dictae Urbis, privilegiis quoque et indultis apostolicis, gubernatori et barisello praefatis et dilectis filiis populo Romano, necnon quibusvis aliis personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, nobilitatis, præeminentiae existentibus, sub quibusvis formis et tenoribus concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per generales clausulas idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut alia quaevis exquisita forma servanda esset, illorum tenores, pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque, aut si aliquibus communiter vel divisim ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo decimonono, iv idus septembris, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 10 septembris 1519, pont. anno VII. | reperies (R. T.).

### XXXVIII (1).

Communicatio omnium privilegiorum Mendicantium, tam concessorum quam concedendorum, inter singulos eorumdem Ordines, eorumque loca, ecclesias, fratres, moniales, tertiarios, conversos et oblatos.

#### SUMMARIUM

Causa hujus constitutionis. — 1. Communicatio privilegiorum inter Ordines Mendicantium. — 2. Dubium excitatum super indulgentiis quoad saeculares. — 3. Declaratio dicti dubii contra saeculares. -4. lussio aliter non suadendi. - 5. Derogatio contrariorum. — 6. Fides transumptorum.

Leo Papa X universis et singulis christifidelibus praesentes literas inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Dudum per nos accepto quod Romani Pontifices praedecessores nostri, aliqui ad constitutionis. Minorum, alii vero ad Eremitarum S. Augustini, alii ad B. Mariae de Monte Carmelo, reliqui ad Praedicatorum Ordinum fratres et domos, iuxta ipsorum vota, devotionis affectum gerentes, illorum singulis nonnullas gratias, concessiones, indulgentias, peccatorum remissiones, praerogativas, favores, immunitates, exemptiones, facultates, privilegia, indulta ac dona, tam spiritualia quam temporalia, per diversas ipsorum literas, respective concesserunt.

§ 1. Nos ad singulos Ordines praedi- Communicatio ctos singulasque ipsorum Ordinum domos, privilegiorum Ordines ubi religiose vivitur, indifferenter, absque Mendicantium. acceptione personarum, devotionis affectum aequa lance gerentes, omnes et singulas gratias, concessiones, indulgentias, peccatorum remissiones, praerogativas, favores, immunitates, exemptiones, facultates, privilegia, indulta, tam spiritualia quam temporalia, qualiacumque illa essent, quae Praedicatorum, Minorum, Eremitarum S. Augustini, Carmelitarum, Servorum Bea-

(1) Hanc const. sub numero xxxv in Edit. Rom.

tae Mariae ac Minorum fratrum in domibus (1) et illorum ecclesiis, oratoriis, ac ecclesias ipsas et oratoria pro tempore visitantibus, cuiuscumque status aut sexus existerent, seu pro eorum manutentione et ornatu contribuentibus; necnon domibus et praesidentibus, non solum generalibus et provincialibus, fratribusque et sororibus, necnon monialibus et conversis, oblatis, ac utriusque sexus personis, de Poenitentia seu Tertii Habitus nuncupatis, a dictis praedecessoribus aut a nobis ipsisque successoribus aut alias auctoritatem habentibus, conjunctim vel divisim, in genere vel in specie, concessa fuerunt aut in posterum concedentur, illa et omnia singula ac si nominanter exprimerentur, pro sufficienter expressis tunc habentes, singulis Ordinibus praedictis, illorumque singulis ecclesiis, oratoriis, et ecclesias ac oratoria visitantibus, cuiuscunique status aut sexus existerent, seu pro eorum manutentione et ornatu contribuentibus, nec non domibus et conventualibus fratribus et etiam sororibus vel monialibus, conversis quoque et oblatis, ac utriusque sexus personis de Poenitentia nuncupatis, et aliis singulorum Ordinum praedictorum, motu proprio et ex mera nostra scientia et liberalitate, de apostolicae auctoritatis plenitudine communicavimus. Illaque omnia et singula inter dictorum Ordinum personas, pariformiter communia fuisse et esse volumus, prout in singulis literis praedictis plenius continetur.

ad saeculares.

- § 2. Et deinde, sicut accepimus, non-Dubium exci-nulli fratres dictorum Ordinum, volentes dulgentiis quo- sapere plusquam oportet, atque ad ipsorum nutum verba ipsa interpretantes, diversis, tam saecularibus quam etiam ahis personis, publice et private suggesserint quod ipsi saeculares, visitando unam dictorum Ordinum domum, omnes et singulas indulgentias et remissiones peccatorum, tam per dictos praedecessores nostros quam per nos domui Beatae Mariae de Populo de Urbe concessas, conse-
  - (1) Ripoll habet ac Minimorum fratrum domibus.

- qui poterunt, perinde ac si dictam domum S. Mariae de Populo visitarent, quod praeter ipsorum praedecessorum et nostram mentem fuisse et esse dignoscitur.
- § 3. Attendentes igitur quod indul- Declaratio dicti gentia, intuitu Religionis concessa, ad sae-dubii contra culares extendi non debet, volentes mentem dictorum praedecessorum et nostram declarare, et omnem ambiguitatem et occasionem tollere, motu proprio et ex certa nostra scientia volumus et auctoritate apostolica declaramus quod universi et singuli dictorum Ordinum fratres et moniales, Tertiique Ordinis utriusque sexus et familiares dumtaxat, omnibus et singulis indulgentiis et gratiis, per eosdem praedecessores et nos domui B. Mariae de Populo de Urbe, ut praefertur, concessis et concedendis, utantur, potiantur et gaudeant, ac uti, potiri et gaudere possint quomodolibet in futurum, perinde ac si ipsi dictam domum B. Mariae de Populo, his diebus et festivitatibus, quibus indulgentiae huiusmodi concessae fore dignoscuntur, personaliter visitarent; quodque, vigore dictarum literarum, saeculares gratiis et indulgentiis huiusmodi uti et gaudere non possunt.
- § 4. Inhibentes nihilominus, in virtute Iussio aliter sanctae obedientiae et sub excommunica- non suadendi. tionis latae sententiae poena, eo ipso per contrafacientes incurrenda, omnibus et singulis fratribus, cuiuscumque Ordinis existentibus, et quibuslibet aliis personis, ne deinceps indulgentias et gratias huiusmodi S. Mariae de Populo de Urbe ad saeculares extendi praedicent, aut publice vel private nuntient.
- § 5. Non obstantibus praemissis aut Derogatio conquibusvis aliis literis apostolicis, privile-trariorum. giis quoque et indultis dictis Ordinibus concessis, quae, quoad praemissa, cassamus et annullamus, caeterisque in contrarium facientibus quibuscumque.
- § 6. Volumus autem et auctoritate Fides transumapostolica decernimus quod praesentium ptorum. transumptis etc.

modo referun-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die decima decembris, millesimo quingentesimo decimonono, pontificatus nostri anno VII.

Dat. die 10 decembris 1519, pont. anno vii.

# XXXIX (1).

De his quae servari debent circa impetrationem beneficiorum concistorialium.

### SUMMARIUM

Sixtus quartus et Iulius secundus, Romani Pontifices, statuerunt quae modo referuntur. - 1. Hic modo Pontifex eadem approbat et extendit, — 2. Servarique mandat. — 3. Clausulae praeservativae. — 4. Clausulae derogatoriae. — Publicatio.

### Leo Papa X, motu proprio, etc.

Cum Sixtus IV et Iulius II et nonnulli Sixtus IV et alii praedecessores nostri, providendo ne Ialius II, Ro- allis, de quorum personis ecclesiis cathestatuerunt quae dralibus et metropolitanis ac monasteriis concistorialibus providetur, seu ipsa monasteria commendantur, prorogatione concistorii praeiudicium sive occasio litigandi inferretur, constituerint et ordinaverint ut supplicationes desuper signarentur et datarentur, ad quarum datas caedulae concistoriales retrotraherentur, alias nullius essent roboris vel momenti; necnon ut Camera Apostolica et sacrum dilectorum filiorum cardinalium collegium, cum periculo promoventium animarum, eorum iuribus et annatis non defraudarentur, similiter constituerint et ordinaverint ut literae provisionis sive commendae ecclesiarum cathedralium, metropolitanarum et monasteriorum concistorialium, sine literis dispensationum, et aliorum beneficiorum saecularium et regularium, ac pensionum quarumcumque, non expedirentur.

- § 1. Vestigiis praedecessorum inhaerendo, ac maioribus fraudibus occurrere
- (1) Haec sub numero xxxvIII in Rom. Edit. legitur (п. т.).

cupientes, cum intellexerimus supplicatio- Hic modo Ponnes dispensationum huiusmodi retentio- probat et exnum monasteriorum et beneficiorum ac tendit, pensionum'praedictarum ad partem signari, et de illis in caedulis concistorialibus nullam mentionem sieri ad effectum ut literae ecclesiarum, monasteriorum praedictorum contra ordinationes praedictas libere ad eorum libitum expediri facere valeant: idcirco motu proprio et ex certa scientia ac de nostrae potestatis plenitudine, praedicta mandata et ordinationes extendimus, ac de novo decernimus, declaramus, statuimus et ordinamus ut per quascumque supplicationes, etiam motu proprio, sub quibusvis datis in posterum signandas dispensationum retentionum quorumcumque monasteriorum et beneficiorum regularium et saecularium, ac quarumcumque pensionum et similium beneficiorum vacantium et pensionum translatarum per huiusmodi promotiones et commendas concistoriales, nullius sint roboris, nec in aliquo eisdem personis provisis suffragentur; sed monasteria et beneficia praedicta per huiusmodi promotiones impetrari possint, ac pensiones cassatae et extinctae intelligantur, nisi in caedulis praedictis super illis dispensetur, et beneficiis sic vacantibus provisum sit, ac supplicationes praedictae retrotrahantur.

§ 2. Mandantes propterea dilecto filio nostro Iulio, tituli S. Laurentii in Damaso presbytero cardinali, sacrosanctæ Romanae Ecclesiae vicecancellario, eiusdem Cameræ Apostolicae regenti et dilectis filiis de maiori praesidentia abbreviatoribus et aliis officialibus, ad quos expeditio dictarum literarum spectat, praesentibus et pro tempore existentibus, sub poena excommunicationis latae sententiae, ut praesens nostrum decretum et mandatum praedictorum nostrorum praedecessorum inviolabiliter observent et observari faciant et mandent.

§ 3. Ac simili modo volumus, manda-

Servarique mandat.

Clausulae prae- mus et decernimus ordinationi et decreto servativae. nostris huiusmodi per quascumque clausulas, etiam derogatorias, in supplicationibus

et caedulis praedictis appositas, nisi per speciale mandatum, ut decet, signatum, derogari non posse.

§ 4. Constitutionibus et ordinationibus Clausulae de- apostolicis et aliis contrariis non obstanrogatoriae. tibus quibuscumque.

> Placet, et ita motu proprio mandamus. (Papae subscriptio)

Publicatio.

Lectum et publicatum fuit suprascriptum mandatum Romae in Cancellaria Apostolica, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo, die 111 mensis ianuarii.

Dat. die 3 ianuarii 1520, pont. anno vII.

# XL (1).

Animadversio contra illos, qui per vim, metum aut fictis promissionibus praelatorum electiones in monasteriis Ordinis Cisterciensis impediunt, aut electores ad personas sibi benevisas eligendas adstringunt (2).

#### SUMMARIUM

Exordium. - 1. Causae huius ferendae constitutionis. — 2. Prohibitio libertatem electionis in monasteriis Ordinis Cisterciensis frangendi. — 3. Electiones, ad alterius procurationem factae, nullae declarantur. ---4. Exequutores bullae huius destinantur. - 5. Obstantium derogatio.

# Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Pastoralis officii debitum, quo ecclesiis et monasteriis quibuslibet ac in eis, sub suavi Religionis iugo, Altissimo famulantibus utriusque sexus personis astringimur, nos admonet et inducit ut ad ea solicite intendamus, per quae eorumdem monasteriorum et personarum feliciori successui ac ipsius Religionis incremento

(1) Haec sub numero xLH in Rom. Editione est (R. T.). (2) Ex Regest, in Archiv. Vatic.

et conservationi nostrae provisionis ministerio consuli valeat.

§ 1. Sane accepimus quod nonnulli Causae huius saeculares principes et alii locorum do-stitutionis. mini temporales, occurrentibus vacationibus monasteriorum, etiam monialium, Cisterciensis Ordinis in eorum dominiis consistentium, seu etiam antequam vacent, consiliarios et alios viros ecclesiasticos vel saeculares, etiam nonnumquam cum armatorum caterva, ad dicta monasteria pro electionibus de personis per eos nominandis faciendis transmittere; ac conventus monasteriorum ipsorum, ut personas per eos eis nominatas, etiam minus idoneas, eligant vel postulent, literis et precibus ac promissionibus inducere; seu, cum eorum suggestionibus et minis flecti nequeunt, in electionibus aliarum personarum idonearum, secundum regularia dicti Ordinis instituta, ac privilegia et indulta eidem Ordini concessa, impedire et perturbare; eosque ac personas secundum regularia instituta ac privilegia et indulta praedicta electas diversimode molestare praesumant; nonnullae etiam religiosae ac aliae ecclesiasticae personae, damnosa ambitione ductae, ad monasteria praedicta improbe aspirantes, per se vel alium seu alios preces ac literas dictorum principum et dominorum temporalium per se, sive etiam ad effectum ut postmodum monasteria ipsa in favorem saecularium et aliarum minus idonearum personarum cedere possint, procurare non verentur.

§ 2. Nos igitur, qui Ordinum et mo- Prohibitio linasteriorum singulorum curam gerimus bertat. electiogeneralem, quorum interest talibus ob-riis Ordinis Cistercien. franviare, motu proprio, non ad alterius no- gondi. bis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione ac ex certa scientia, ad tollendam huiusmodi iniuriam et evellendam ambitionis radicem, omnibus et singulis principibus, quacumque, etiam imperiali, regali, reginali, ducali vel alia auctoritate et excellentia fulgentibus, et aliis etiam dominis tem-

poralibus locorum quorumcumque, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, nobilitatis et præeminentiae fuerint, et quacumque auctoritate et excellentia fungantur, ne de caetero, occurrentibus vacationibus monasteriorum, etiam monialium Cisterciensium, Ordinis huiusmodi, aut prius quam vacent, sive alias, praefatis conventibus, pro quibusvis personis eligendis sive postulandis, consiliarios vel alios mittere; aut literis, precibus, promissionibus vel comminationibus, sive etiam impressionibus, ut personas aliquas eligant vel postulent, persuadere; et alias conventus praefatos, quominus libere ad electionem, iuxta instituta regularia ac privilegia et indulta praedicta, procedere possint, impedire seu perturbare; ac illos sive per eos pro tempore electos molestare seu etiam perturbare; necnon etiam, sub excommunicationis latae sententiae poena, a qua non nisi per dilectos filios definitores capituli generalis dicti Ordinis absolutionis beneficium obtinere valeant, quibusvis personis, ne huiusmodi preces et literas, sive pro eis, aut ut postmodum in aliorum favorem cedere possint, procurare; ac conventibus praefatis, ne ad preces, literas, promissiones, comminationes, impressiones et alia praemissa quemcumque eligere quoquomodo directe vel indirecte, tacite vel occulte praesumant, inhibemus.

nullae declaran-

§ 3. Decernentes electiones seu postu-Electiones ad lationes, quas ad similes preces, literas, rationem factae procurationes, comminationes et impressiones pro tempore fieri contigerit, nullas ac cassas et irritas, nulliusque roboris vel momenti fore, et sic per quoscumque causarum Palatii Apostolici auditores et sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac alios iudices et commissarios ubicumque locorum, tam in Romana Curia quam extra eam, in quacumque instantia iudicari, sententiari et diffiniri debere, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter interpretandi et diffiniendi potestate et facultate: |

irritum quoque et inane, si secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 4. Quocirca venerabilibus fratribus Exequut. bulnostris Cabilonensi et Lingonensi epi- lae huius destiscopis ac dilecto filio abbati monasterii Sanctae Genovefae Parisiensis, per apostolica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes literas et in eis contenta quaecumque, ubi, quando, ac pro parte diffinitorum praedictorum sive alicuius dicti Ordinis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes literas et in eis contenta hniusmodi per principes et dominos temporales ac conventus praefatos, necnon quoscumque alios inviolabiliter observari, contradictores quoslibet et rebelles, ac eis auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestantes per ecclesiasticas sententias, censuras et poenas, aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 5. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suas civitatem et dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis, ultra unam diaetam a fine suae dioecesis, ad iudicium evocetur; seu ne iudices a Sede praedicta deputati, extra civitatem et dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, ac alii vel aliis vices suas committere quoquo modo praesumant; et de duabus diaetis in concilio generali editis, dummodo ultra tres diaetas a fine suae dioecesis aliquis auctoritate praesentium non trahatur; et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque et indultis, etiam apostolicis, principibus et locorum dominis temporalibus ac aliis personis prae-

derogatio.

Exordium.

fatis sub quibusvis verborum formis, etiam per nos et Sedem Apostolicam concessis, confirmatis et innovatis, quibus, etiam si, ad illorum derogationem, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si principibus et locorum dominis temporalibus ac personis praefatis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca ad iudicium trahi non possint, per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo, quintodecimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno VIII (1).

Dat. die 18 ianuarii 1520, pont. anno vii.

# XLI (2).

Contra homicidas, bannitos, etc., communitates et dominos eos non capientes, aut auxiliantes, faventes et receptantes in Statu Ecclesiastico.

### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Iulius II edidit constitutionem. — 2. Quam hic modo Pontifex, ex causis hic expressis, confirmat; — 3. Immo poenas dictae constit. contra eos non ca-

(1) Lege anno pontificatus VII (R. T.). (2) Hanc reperies in Rom. Edit. constitutionem sub numero XXXIX (R. T.).

Bull. Rom. Vol. V.

pientes extendit, et alias imponit; — 4. Executores istius const. deputat. — 5. Clausulae derogatoriae.

## Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Omnes quidem christifideles, praesertim vero nostros et S. R. E. devotos et peculiares filios, quiete ac pacifice et sine aliqua offensione vivere summis desideriis affectantes, ad id operarias manus libenter apponimus; et illa quae, pro eorum felici, prospero ac pacifico statu, per Romanos Pontifices praedecessores nostros facta fuisse comperimus, non solum apostolico munimine roboramus, verum etiam pro illorum observantia novas et severiores poenas adiicimus, ut si non virtutis amore, saltem formidine poenae mandata apostolica arctius serventur.

§ 1. Dudum siquidem a felicis recor- Iul. II edidit dationis Iulio Papa II, prædecessore nostro, constit. hic indicatam. emanarunt literae tenoris subsequentis, videlicet (1).

§ 2. Cum autem, sicut fide digna rela. Hic modo Pontione accepimus et re ipsa cognovimus, hic expressis, nequissimi sicarii eo ad perpetranda ho- cam confirmat; micidia et mala omnia committenda procliviores reddantur, quo, in opprobrium iustitiae et animi nostri indignationem, non solum in civitatibus, terris, castris et locis S. R. E. subiectis et non subiectis almae Urbis nostrae convicinis, sed etiam in Urbe ipsa, intra aedes et palatia, retinentur et recipiuntur, aut favore ducum, marchionum, comitum, baronum, domicellorum, dominorum temporalium, armorum capitaneorum ductorumque et aliorum magnatum auxilio confoventur, iudicum quoque et officialium animadversio in eos saepe et saepius omissa fuerit. Nos candidissimi Solis iustitiae, qui arcum suum tetendit, et, nisi convertantur, gladium vibrabit, cuius vices in terris gerimus, exemplo ducti, non aeque minorem criminosorum praedictorum audaciam, quam praesatorum eos

(1) Omittitur tenor istius constitutionis, quia eam habes sup., pag. 415.

recipientium temeritatem esse intuentes, ! qui in supremae ac pontificiae maiestatis laesionem inniti videntur, dum venerandae legum potestati tales recipiendo eripiunt. Volentes igitur bene viventium paci et tranquillitati prospicere, audaces quoque et sceleratas manus delinquentium, promptosque animos a criminibus reprimere, recipientium receptorumque nequitiam exterminare, motu proprio et ex certa nostra scientia ac animi matura deliberatione, literas Iulii praedecessoris huiusmodi, ac omnia et singula in eis contenta, harum serie, auctoritate apostolica approbamus et innovamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus.

dictae constitu-

§ 3. Adiicientes et auctoritate praesata, Immo poenas de nostrae potestatis plenitudine, statuentes tionis contra e- quod si duces, barones, marchiones, coos non capten mites, domini temporales, vicarii, feudaalias imponit; tarii, armorum capitanei, ductores, magnates, principes communitatesque et officiales civitatum, terrarum et locorum, S. R. E. mediate vel immediate subjectorum, homicidas, bannitos, exititios, rebelles aut pro quocumque crimine capitali poena damuatos, necnon brigosos, pacem facere recusantes, treguarum sive induciarum violatores seu fractores, ius sibimet contra alium dicentes, cavalcatas aut armatas vel ultra numerum decem hominum adunatas propria auctoritate facientes vel moventes, ad eorum civitates, terras, castra, territoria et dominia declinantes, non solum receperint, retinuerint, vel auxilium, consilium, opem et favorem eis, tacite vel occulte, directe vel indirecte, praestiterint; aut contra mandata et inhibitiones in eiusdem Iulii praedecessoris literis contenta devenerint; sed etiam si eosdem manu forti non acceperint apprehenderintque, et captos ad mandatum nostrum seu Romani Pontificis canonice intrantis, pro tempore existentis, aut nostrorum seu suorum officialium exhibuerint tradiderintque; non solum omnes et singulas sententias, censuras ac etiam privationis poe-

nas in eisdem literis expressas, verum etiam laesae maiestatis verum ac nulla iuris aut hominis fictione confectum crimen eo ipso iucurrant; et in eos sic contrafacientes, modo et forma, quibus in veros criminis laesae maiestatis reos, a iure procedi debere statutum est, procedatur; et tam ad praedictas, quam huiusmodi laesae maiestatis criminis a iure inflictas poenas executive deveniatur. Et insuper omnia et singula per Iulium praedecessorem, et, ut praefertur, per nos innovata, ac de novo statuta et illis adiecta, perpetuae firmitatis robur obtinere, ac inviolabiliter observari debere decernimus, sublata cuilibet aliter interpretandi et iudicandi facultate et potestate.

§ 4. Quocirca venerabili fratri Raphaeli, Executores iepiscopo Ostiensi, camerario nostro, et di- stius const. delectis filiis praesidenti et clericis Camerae Apostolicae pro tempore existentibus, motu simili mandamus quatenus praesentes literas solemniter, prout sibi videbitur, etiam in provinciis nostris, per legatos earum et alios rectores et gubernatores civitatum, terrarum et locorum S. R. E. mediate et immediate subiectorum publicari, ac omnia et singula in his contenta inviolabiliter observari faciant et mandent; contrafacientes quoscumque, cuiusvis status, gradus, ordinis vel conditionis aut præeminentiae sint, sententias, censuras et poenas antedictas damnabiliter incurrisse declarent, et in libris Camerae respective, ad perpetuam damnatorum memoriam, per ipsius Camerae notarios respective declarationem huiusmodi, per eos faciendam, conscribi et annotari mandent et faciant. ac summarie eorum more camerali exequantur; capitalesque praedictas sententias a ministris iustitiae, absque alicuius incursu irregularitatis, exequi procurent; reales autem irremissibiliter exigant, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, super quibus omnibus amplam eisdem concedimus facultatem et potestatem.

§ 5. Non obstantibus omnibus supra-

Clausulae de-dictis, aut si aliquibus communiter vel rogatoriae. divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas nonfacientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo, decimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 23 ianuarii 1520, pont. anno vii.

### XLII (1).

Approbatio archiconfraternitatis Caritatis nuper in Urbe institutae, ad pauperum mendicare erubescentium carceratorumque subventionem, ac mortuorum sepulturam.

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Iulius cardinalis instituit in Urbe confraternitatem Caritatis, ad pia opera exercenda (de quibus in rubrica). — 2. Officiales dic. confraternitatis ea coeperunt exercere. — 3. Hic modo Pontifex dictam confraternitatem approbat, et in archiconfraternitatem erigit; - 4. Facultatem condendi statuta opportuna ei concedit; — 5. Indulgentias confratribus et benefactoribus elargitur. — 6. Bona quaecumque, etiam feudalia, etc. relingui possunt. — 7. Observantia huius bullae omnibus praecipitur. — 8. Derogatio contrariorum. — 9. Clausulae praeservativae. — 10. Fides exemplorum.

## Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Illius, qui caritas est (et cuius apostolus Paulus se, etiam si linguis hominum loqueretur et angelorum, novissetque mysteria omnia, ac prophetiam et omnem scientiam, omnemque fidem, ita ut montes trasferre posset, non tamen caritatem ha-

(1) Sub numero xL hanc leges approbationem in Rom. Edit. (R. T.).

beret, nil esse; et caritatem reliquis virtutibus maiorem, ac legis plenitudinem esse firmavit), vices, licet immeriti, gerentes in terris, ut ubilibet, et praesertim in alma Urbe, quae universo orbi exemplar et virtutum speculum esse debet, caritatis opera exerceantur frugifera, opem et operam impendimus efficaces.

§ 1. Sane (sicut nobis nuper innotuit) Iulius cardinadilectus silius noster Iulius, S. Laurentii Urbe confraterin Damaso presbyter cardinalis, S. R. E. nitatem Carivicecancellarius, pie considerans quod pera exercenda pauperes mendicare erubescentes, longe de quibus in rumaiores, quam pauperes mendicantes, sustinent necessitates: quodque, cum Curia Romana maximo forensium et ignotorum numero frequentetur, magna pars incarceratorum in Urbe, nedum amicis, qui pro eis solicitent, verum etiam notis saepe carent: et quod cadavera pauperum defunctorum quotidie per baiulos in plateis ac locis publicis eiusdem Urbis passim ad colligendum, pro eorum vectura et sepultura eleemosynas ponebantur, et sine cruce ac sine lumine et cum magno dedecore et christifidelium horrore ad sepulturam vehebantur: cupiensque praemissis et aliis reipublicae christianae, praesertim in dicta Curia, necessitatibus et caritatis operibus providere, et quod provisio huiusmodi perpetuo duraret atque vigeret, nonnullos curiales ac dictae Curiae officiales, quorum aliqui circa mendicare erubescentes, alii vero circa incarceratos huiusmodi operam aliquamdiu praestiterant et praestare desiderabant, ad se fecit vocari, et offerens eis ex tunc, pro operibus huiusmodi summam duorum millium ducatorum auri et omne auxilium, operam et favorem, eos hortatus est ut, inter se et alios dictis operibus assistere volentes, societatem sub titulo Sanctissimae Caritatis inirent, ac dictis et aliis, per alias eiusdem Urbis societates, assumptis caritatis operibus, intenderent.

§ 2. Quo quidem auctore, dicti curia• les et officiales intenso gaudio perfusi, iam

Exordium.

zercere.

Officiales dicta per annum vel circa, panes singulis doconfraternitatis minicis diebus et alia alimenta dictis pauper bus erubescentibus erogare; necnon dictos carceres per personas per eos ad id deputatas visitare, et ut iustitia (praesertim pauperibus et qui pro eis solicitent non habentibus) celeriter ministretur procurare, et pro pauper bus incarceratis capturas ac alias expensas solvere; et cadavera pauperum defunctorum decenter cooperta et cruce ac luminaribus praecedentibus, saltem uno presbytero, ac aliquibus aliis associantibus, ad sepulturam deferri facere, propriis dicti Iulii cardinalis et vicecancellarii ac eorum expensis curarunt et curant, et confraternitatem sanctissimae Caritatis, in qua iam octuaginta et ultra confratres, quorum aliqui episcopi et alii praelati, aliqui officiales dictae Curiae et aliqui curiales existunt, instituerunt, ac in ecclesiae Sancti Andreae, regionis Arenulae, persaepe, pro caritatis operibus exercendis, se congregant.

§ 3. Nos igitur gratias Deo agentes, Hic modo Pon- quod nostro tempore, ac dicto Iulio cartifex diet. con- quoda nostro tempore, ae tricto rano car-fraternitat. ap- dinali, qui noster, secundum carnem, frater probat, et in patruelis existit, auctore, tam saluberrima nitatem erigit; tamque pernecessaria caritatis opera in dicta Curia coeperint exerceri; cupientesque quod perpetuo frequententur, ac illis dicti confratres animo hilariori insistant, motu proprio, non ad Iulii cardinalis et aliorum confratrum praedictorum vel alicuius alterius pro eis super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa nostra scientia, institutionem huiusmodi et quaecumque statuta ac ordinationes, per confratres confraternitatis huiusmodi edita, approbamus et confirmamus, supplemusque omnes et singulos tam iuris, quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem. Ipsamque confraternitatem in archiconfraternitatem caputque omnium confraternitatum Caritatis ubilibet institutarum et instituendarum perpetuo erigimus et instituimus, ac ei omnes et singulas ubique institutas I

et instituendas confraternitates Caritatis immediate subiicimus, et facimus membra ab ea dependentia, sine tamen earum praeiudicio.

§ 4. Quodque confratres archiconfra- Facultat. conternitatis huiusmodi quaecumque statuta den. statuta opportuna ei conet ordinationes, pro eiusdem archiconfra- cedit; ternitatis felici regimine, ad piorum operum huiusmodi exercitium, et aliis, quoties et prout eis videbitur, etiam cum quarumcumque poenarum in contravenientes appositione, condere, reformare et mutare, ipsasque poenas executioni deman-

§ 5. Necnon archiconfraternitas et con- Indulgen. confratres, communiter ac divisim, illorumque fratribus et benefactoribus eecclesiae, cappellani, ministri, officiales, fa. largitur. miliares, res et bona quaecumque, ac eorum ecclesias huiusmodi visitantes, seu de bonis suis pro dictis operibus in testamento vel alias contribuentes, legantes seu relinquentes, aut confraternitatem ipsam haeredem particularem vel universalem instituentes, omnibus et singulis, ac illis eisdem privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, iudulgentiis, etiam plenariis, facultatibus, libertatibus, auctoritatibus, conservatoriis, indultis, favoribus, literis et gratiis spiritualibus et temporalibus, a Sede Apostolica in favorem sub imagine Salvatoris ad Sancta Sanctorum, et S. Spiritus in Saxia, ac B. Mariae de Populo et S. Iacobi in Augusta, necnon Sanctorum Ioannis Baptistae et Cosmae ac Damiani de Urbe, et S. Iacobi in Compostella hospitalium et confraternitatum et confratrum, ac illorum ecclesiarum, cappellanorum, ministrorum, officialium, familiarium, rerum, bonorum quorumcumque, ac illorum ecclesias visitantium, vel illis de bonis suis largientium, aut illa in totum vel in partem haeredes instituentium, communiter vel divisim, in genere vel in specie, quomodolibet emanatis et emanandis. Quae omnia et singula, necnon quarumcumque literarum apostolicarum desuper quomodolibet confectarum et conficiendarum et

quorumcumque in eis contentorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habemus, etiam si illa non sint in usu, ac revocari contingat, uti, potiri et guadere; ac literas apostolicas super eisdem privilegiis et exemptionibus, immunitatibus, indulgentiis, facultatibus, libertatibus, auctoritatibus, conservatoriis, indultis, favoribus et gratiis, etiam illorum individuam expressionem et mentionem faciendo, mutatis dumtaxat nominibus, cognominibus, invocationibus ac diebus, ad libitum confratrum archiconfraternitatis huiusmodi, simul vel separatim expediri facere in omnibus et per omnia, ac si illa non solum per clausulas generales huiusmodi, sed per illarum omnium tenorum de verbo ad verbum expressionem et insertionem, eidem archiconfraternitati, illiusque confratribus et ecclesiis, rebus, bonis, ministris, officialibus, cappellanis, familiaribus, ac eorum ecclesias huiusmodi visitantibus, ac de bonis suis pro dictis operibus aut alias contribuentibus, legantibus aut reliquentibus, seu ipsam archiconfraternitatem haeredem particularem vel universalem instituentibus, sigillatim concessimus, prout praesentium tenore concedimus, libere et licite valeant. Et quod quicumque dictae archiconfraternitatis et quicumque etiam illius officiales pro tempore existentes id concesserint, aliarum ab ea dependentium confraternitatum confratres utriusque sexus, nunc et pro tempore existentes, ubicumque existant, eisdem indulgentiis, etiam plenariis, et gratiis, quibus eiusdem archisocietatis confratres in Urbe commorantes, gaudere possunt, etiam si tunc confessi non fuerint (dummodo propositum confitendi habeant) gaudere possint, fiantque participes ieiuniorum ac divinorum officiorum ac aliorum quorumcumque spiritualium bonorum, ubicumque in toto orbe pro tempore factorum. Et quicumque ex eis poenitens et contritus nomen Iesu in mortis articulo nominaverit, plenariam om-

nium peccatorum suorum, etiam de quibus, nisi morte praeveniretur, confiteretur, consequatur.

§ 6. Et quaecumque bona, etiam feu- Bona quecumdalia ac emphyteutica, etiam ecclesiastica, que, etiam feuarchiconfraternitati, tam inter vivos quam linqui possunt. mortis causa, seu testamento seu codicillo dari, concedi et relinqui libere possint, ita tamen quod ipsa archiconfraternitas ad eadem onera, ad quae donator seu testator huiusmodi occasione bonorum eorumdem tenebatur, et quaecumque alia, quae ipse donator seu testator etiam imposuerit, omnino teneatur. Et si ad certum numerum generationum aut nominationum eadem bona concessa fuerant, ipsa archiconfraternitas, non perpetuo sed per viginti annos, pro qualibet generatione seu nominatione huiusmodi, bona eadem tenere possit et, finitis ipsis annis, bona praedicta ad eorum directos dominos devolvantur, et absque eorum consensu teneri non valeant, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 7. Et nihilominus universis et sin- Observantia hugulis archiepiscopis, episcopis, abbatibus ius Bultae omnibus praecipiet aliis in dignitate ecclesiastica consti- turtutis personis, necnon canonicis metropolitanis vel aliarum cathedralium ecclesiarum, ac dictorum archiepiscoporum et episcoporum vicariis in spiritualibus generalibus et officialibus ubilibet constitutis, per apostolica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel plures aut unus eorum, per se vel alium, auctoritate nostra, faciant praesentes literas et in eis contenta quaecumque optatum effectum sortiri, ac ab omnibus, quos concernunt, inviolabiliter observari. Non permittentes quemquam, contra tenorem praesentium, modo aliquo molestari, impediri aut inquietari. Contradictores quoslibet et rebelles, etiam per quascumque arbitrio suo imponendas, applicandas et exequendas censuras et poenas ac alia iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Derogatio contrariorum,

§ 8. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii VIII, praedecessoris nostri, de una, qua cavetur ne quis extra suam dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et, in illis, ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur; seu ne iudices, a Sede praedicta deputati, extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et de duabus diaetis, in concilio generali edita, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon statutis, consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis ac literis apostolicis a dicta Sede, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, et de dictae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio et consensu etiam concistorialiter habitis, ac per viam contractus et obligationis iuramento vallatis, necnon perpetui statuti et ordinationis, et cum quibusvis etiam exceptivis, praeservativis, mentis attestativis, irritativis, annullativis, restitutoriis, innovatoriis ac derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis et quantumcumque urgentissimis causis, ac necessario exprimendis, quomodolibet emanatis et emanandis, quibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut exquisita forma servanda foret, illorum omnium tenores praesentibus pro sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis, necnon modos et formas ad id servandos, pro individuo servatis habentes, harum serie, in eo quod praesentibus quomodolibet obstent, specialiter et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

§ 9. Nos enim praesentes literas et in

eis contenta quaecumque, sub bullis etiam in favorem basilicae Principis apostolo- praeservativae. rum de Urbe ac illius fabricae et cruciatae sanctae quomodolibet emanatis et emanandis, revocationibus, suspensionibus, annullationibus, limitationibus, modificationibus vel derogationibus comprehensis, illisque etiam illorum toto tenore inserto, etiam in aliquo derogari nullatenus posse; et quotiens opus fuerit, totiens in pristinum et sub quacumque data, de qua officialibus archiconfraternitatis huiusmodi pro tempore placuerit, restituta esse et censeri, ac literas apostolicas desuper expediri posse decernimus.

§ 10. Et quia difficile foret praesentes literas ad quaecumque loca, ubi opus esset, deferre etc.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo, v kalendas februarii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 28 ianuarii 1520, pont. anno vii.

### XLIII.

Institutio monasterii in Urbe pro mulieribus ab inhonesta vita ad honestam se convertentibus, sub invocatione Sanctae Mariae Magdalenae ac Regula sancti Augustini, et sub regimine archiconfraternitatis Caritatis, cum indultorum concessione ac spoliorum impudicarum mulierum applicatione.

#### SUMMARIUM

Proœmium. — 1. Mulieres incontinentes et meretrices erant in Urbe; ideo pro earum conversione hic Pontifex quoddam monasterium erigere voluit, — 2. Et nunc erigit; — 3. Abbatissam praeficit; — 4. Mulierum recipiendarum qualitates, habitum et Regulam declarat; — 5. Monasterii regimen archiconfraternitati Caritatis committit; — 6. Moniales B. Mariae Magdalenae vocari iubet; — 7. Spolia meretricum UrClausulae

Fides exemplorum. bis applicat; — 8. Confessori monialium amplam absolvendi facultatem concedit; -9. Monasterium, quaecumque bona et personas sub B. Petri protectione recipit; -10. Indulgentias eis et benefactoribus elargitur; — 11. Executores huius const. deputat. - 12. Notitiam habentes spoliorum meretricum revelare tenentur. — 13. Derogatio contrariorum. — 14. Fides exemplorum.

# Leo episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Salvator noster Iesus Christus, Dei Filius, qui, assumpta humanitate, non venerat, Eo testante, nisi ad oves, quae perierant, non abs re in Evangelio Lucae parabolam de ove, quae perierat, et postea inventa est, pharisaeis et publicanis murmurantibus quod peccatores recipiebat et cum illis manducabat, recitare voluit, ut ostenderet, eodem evangelista teste, maius gaudium esse in coelo super uno peccatore poenitentiam agente, quam super nonagintanovem justis poenitentia non indigentibus. Et in tantum Poenitentiae sacramentum commendaverat, ut beato Petro, apostolorum Principi, cuius, licet immeriti, vices gerimus in terris, interroganti quotiens peccati remissionem exhibiturus esset peccatoribus, responderit Non septies, sed septuagies septies, ut, eo numero finito, infinite quotiens quis, ad cor reversus et Dominum recognoscens, poenitentiam facturus esset, ei poenitentiam iniungendam et peccatorum remissionem concedendam fore designaret.

tinentes et me-Urbe; ideo pro rigere voluit,

§ 1. Nos itaque attendentes quod, sicut Malieres incon-fide digna relatione plurium notabilium retrices erant in personarum accepimus, quamplures inearum conver- continentes et turpi quaestui deditae mutifex quoddam lieres, in alma Urbe nostra degentes, si monasterium e- aliquem religiosum locum seu monasterium, ubi a turpi et inhonesta vita recedentes inibi reciperentur, haberent, a lapsu peccati et carnis sese quamplures retraherent, et tamquam oves, quae perierant, coram Domino in odorem holo-

causti per poenitentiam offerri possent, et castae deinceps vivendo, Deo gratum exhiberent famulatum, more pii Patris et Pastoris providi curam de ovibus pereuntibus habentes, et animarum periculis succurrere, ac pereunti, ne pereat, manum porrigere; et praesertim foemineo sexui et incontinentibus mulieribus vitam sordidam libidinibusque et foetoribus plenam ducentibus, in alma Urbe nostra existentibus, quarum, proh dolor! in dies, temporum malignitate, copia, ut accepimus, augetur, si, Domino inspirante, a lapsu carnis et mundi illecebris prurientibusque voluptatibus resipiscere volueriut, ubi Domino famulari et recipi, ac instar Mariae Magdalenae peccatricis et Ægyptiacae poenitentiam agere possint, ut tandem, Domino concedente, aeternae vitae praemium consequi, et Christo sponso cum lampadibus accensis obviam ire valeant, pro nostro pastoralis officii debito, quo nec sanctior, nec Deo acceptior exhiberi posset, opportune providere volentes; et provide considerantes quod si aliquod monasterium earumdem mulierum, lubrice in hoc saeculo viventium et a peccato recedere volentium, pro eisdem mulieribus in praefata alma Urbe nostra et in aliquo congruo et condecenti loco pro receptione ipsarum, ut Deo famulari et poenitentiam agere possint, sub invocatione eiusdem beatae Mariae Magdalenae, erigeretur; et ipsae recipiendae mulieres moniales forent, ac sub Regula beati Augustini et perpetua clausura, ac sub cura, regimine et directione fratrum Minimorum beati Francisci de Paula, in domo seu conventu Sanctissimae Trinitatis de Urbe in Monte Pincio degentium perpetuo permanerent; et bona quaecumque nunc et pro tempore, dicto erigendo monasterio, per utriusque sexus christifideles seu alias elargita seu elargienda, ac spectantia et pertinentia, per rectores societatis seu confraternitatis sanctissimae Caritatis, nuper in praefata alma Urbe

nostra a dilecto filio nostro Iulio, tituli? sancti Laurentii in Damaso presbytero cardinali, sanctae Romanae Ecclesiae vicecancellario, nostro, secundum carnem. patruele, auctore, saluberrime institutae, conservarentur, regerentur et gubernarentur; ipsaeque moniales tria vota solemnia emittere, ac habitum nigri coloris subtus, ad ostendendam prioris vitae sordem, et desuper chlamydem seu scapulare album, ad designandum vitae candorem, quo sese ex huiusmodi vitae mutatione honestarunt, deferre, et singulis horis, diurnis pariter et nocturnis, horas divinas inibi decantare tenerentur; et in eodem monasterio una abbatissa seu priorissa, quae non perpetuo sed ad tempus inibi praesideret, praeficeretur, ex hoc profecto decori praefatae almae Urbis nostrae ac animarum saluti earumdem mulierum, curialium nuncupatarum, et alias inhoneste et extra matrimonii claustra degentium non parum consuleretur, et quamplures ad dimittendam tam sordidam et libidinibus plenam vitam, seque a peccato retrahendum, Dominoque perpetuo famulandum excitarentur, magnusque in dies, dante Domino, animarum profectus et salus excrescerent, idque Deo et hominibus gratissimum foret.

§ 2. Quare, praemissis bene conside-Et nunc erigit; ratis, habita desuper matura deliberatione ac relatione super iis a pluribus magnae auctoritatis et vitae laudabilis viris, relatione quoque dilecti filii nobilis viri Alberti de Sabaudia, comitis Carpensis, in partibus Gallicanis, in certis civitatibus et locis, a pauco tempore citra, nonnulla monasteria similium mulierum olim incontinentium constructa fuisse, et ubi uberes fructus, dante Domino, in dies excrescere, motu proprio et ex nostra certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, ecclesiam sive cappellam Sanctae Luciae de Urbe, regionis Columnae, prope monasterium monialium Sancti Silvestri, etiam de Urbe, quam dilectus filius

Ioannes Baptista Beccarus, natus dilecti filii Aloysii de Suessa, dictae ecclesiae rector, obtinet; ipso Ioanne Baptista in hoc expresse consentiente et omne ius sibi in dicta ecclesia sive cappella quomodolibet competens in manibus nostris sponte et libere remittente, in monasterium monialium mulierum huiusmodi a lapsu carnis et vita sordida recedentium et poenitentiam agere volentium, cuiuscumque status, gradus, nobilitatis, conditionis, præeminentiae et nationis fuerint, pro illarum perpetuis usu et habitatione, una cum humili campanili, campana, refectorio, dormitorio, hortis, hortalitiis et officinis necessariis, sub dicta invocatione beatae Mariae Magdalenae, auctoritate apostolica, tenore praesentium, erigendum duximus et erigimus.

§ 5. Decernentes inibi unam abbatissam seu priorissam, quae non perpetuo, sed ad certum tempus inibi praesit, praeficiendam esse.

Abbatissam praeficit;

§ 4. Ac mulieres huiusmodi a peccato Mulierum recirecedere et poenitentiam ducere volentes, piendarum quacuiuscumque gradus, status, conditionis et et Regulam denationis fuerint, ut praefertur, vocatis tamen rectoribus dictae societatis, qui de earum qualitatibus plene informari valeant, recipi debere, quae tria vota solemnia in manibus dictae abbatissae seu priorissae pro tempore existentis emittere; ac Regulam Beati Augustini, earum statui congruam et condecentem, profiteri; ac habitum nigrum subtus et desuper chlamydem seu scapulare album, ad designandum vitae mutationem, ut praemittitur, gestare; ac sub perpetua et strictissima clausura, quam nullus, cuiuscumque status, auctoritatis et præeminentiae, etiam cardinalatus praefulgens honore, sub maledictionis et damnationis aeternae interminatione, ac excommunicationis latae sententiae poena. cuius absolutionem nobis et successoribus nostris canonice intrantibus tantumodo reservamus, violare praesumat. Ac sub cura, regimine et directione eorumdem fratrum

Minimorum dicti conventus seu domus Sanctissimae Trinitatis pro tempore existentinm subesse.

§ 5. Redditus vero, proventus et bona Monasterii 1e- quaecumque dicto monasterio quomodofraternitati ca. cumque pro tempore erogata seu eroganda, ritatis commit- et alias legitime spectantia et pertinentia, per eosdem rectores dictae societatis seu confraternitatis Caritatis regi, distribui et gubernari debere. Ac singulas moniales praedictas pro tempore in dicto monasterio existentes, introductas et introducendas, a colloquio quarumcumque personarum saecularium vel religiosarum, etiam affinium et parentum, quomodocumque, verbo vel in scriptis, penitus abstinere debere. Statuentes quod, si quispiam eisdem monialibus aliqua dicere vel deferre voluerit, ipsae moniales nullo pacto aures praebere, vel aliquid recipere audeant vel praesumant, sed abbatissa vel priorissa huiusmodi, duabus antiquioribus et gravioribus eiusdem monasterii monialibus associata, verba ipsa per craticulam ferream, praesentibus tamen, si videbitur, ad minus daobus rectoribus dictae societatis seu confraternitatis Caritatis, audire, et sic allata recipere possit et valeat. Et nihilominus dicta auctoritate decernimus quatuor claves et seras totidem portis introitus ipsius monasterii ponendas esse; ipsasque claves penes quatuor rectores societatis seu confraternitatis huiusmodi permanere debere. Ita quod porta ipsius monasterii aperiri non possit, nec debeat, nisi saltem et ad minus duo ex rectoribus huiusmodi praesentes existant.

riae Magdalenæ vocari iubet;

§ 6. Et insuper easdem moniales et Moniales B. Ma- earum singulas B. Mariae Magdalenae de Poenitentia moniales perpetuo nuncupari debere pari auctoritate volumus et decernimus. Verum cum sperandum sit ut, dante Domino, plures a sordida vita ad bonam et exemplarem vitam transeant, et propterea non parva onera et expensas inibi in dies necessario supportari et sufferri oportere conspiciamus.

Bull. Rom. Vol. V.

LEO X PP. § 7. Nos, pro supportatione onerum Spolia morehuiusmodi, omnia et singula bona ac spo-plicat; lia curialium meretricum, ex illicito quaestu et extra matrimonii claustra et pudorem viventium, in Urbe nostra pro tempore ab intestato et absque condendi seu faciendi testamenti facultate decedentium, quaecumque et qualiacumque fuerint, eidem monasterio, illorumque conventui et monialibus pro tempore existentibus, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, dicta auctoritate perpetuo applicamus ac incorporamus, ac applicata et incorporata, ex tunc, prout ex nunc, et e contra, dicto casu adveniente, fore et esse eadem auctoritate decernimus. Ac ipsis curialibus et inhonestis mulieribus, quae ad minus quartam vel quintam partem bonorum suorum quorumcumque, mobilium vel immobilium, eidem monasterio et illius couventui et monialibus, pro supportatione eorumdem onerum, seu alias pie relinguere, legare vel donare voluerint, faciendi et condendi testamenta, et de reliquis bonis earum, tam mobilibus quam immobilibus, cuiuscumque qualitatis, quantitatis et valoris, libere et licite, ex tunc, prout ex nunc, et e contra, disponendi licentiam et facultatem, dicta auctoritate, motu, scientia et potestatis plenitudine praedictis, damus et concedimus. Volumus tamen quod rectores dictae societatis seu confraternitatis Caritatis, pro dicto monasterio et illius conventu agentes, eorumdem bonorum sic pro tempore legatorum, donatorum seu relictorum, et aliorum bonorum earumdem curialium meretricum, ab intestato seu sine facultate testandi decedentium, et propterea ad dictum monasterium, utpote incorporatorum, pertinentium, quandocumque casus contigerit, possessionem realem et actualem, auctoritate propria, capere, retinere, et alias de illis, nomine et ad opus dicti monasterii et illius conventus, disponere possint et valeant. Ita tamen quod de illis duo inventaria, coram authenticis et probis viris per notarium publicum in-

An. C. 1520

continenti el quanto citius poterunt, facere teneantur, quorum unum abbatissae seu priorissae pro tempore existenti, alterum vero dictae societati seu confraternitati consignare debeant.

cumque bona et

Petri protectio-

ne recipit;

- § 8. Et insuper correctori pro tempore Confessori mo- existenti dictae domus fratrum Minimonialium amplam absolvendi fa- rum, sub quorum cura, regimine et direcultatem conce- ctione ipsae moniales pro tempore existentes in spiritualibus sobesse habent, eisdem monialibus nunc et pro tempore existentibus Regulam et normam religiose vivendi, ac statuta, tam circa horarum et divinorum officiorum recitationem, quam alia ipsarum directionem concernentia condendi et in unum volumen redigendi, eisque assignandi, per nos tamen prius, seu quos duxerimus ad id deputandos, ante quam assignentur, revidenda et mature consideranda, ac per nos apostolica auctoritate confirmanda et, dum casus exegerit, de novo condendi, addendi, minuendi, cassandi et immutand; ac de confessoribus idoneis, dictis rectoribus eiusdem societatis seu confraternitatis Caritatis gratis et acceptis, eisdem monialibus pro tempore existentibus providendi; easdemque moniales et earum singulas pro tempore existentes a quibuscumque earum peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam Apostolicae Sedi reservatis, de quibus corde contritae et ore confessae fuerint, apostolica auctoritate, totiens quotiens opus fuerit, absolvendi, et in earum confessionibus eas audiendi, et poenitentiam salutarem iniungendi licentiam et facultatem, dicta auctoritate, concedimus.
- § 9. Ac ipsum monasterium sic ere-Monaster. que-ctum, illiusque abbatissam et moniales, ac personas sub B. illarum res et bona quaecumque pro tempore existentia, sub nostra et Sedis Apostolicae ac beati Petri protectione et inviolabili conservatione suscipimus, et praesentis scripti patrocinio esse volumus.
  - § 10. Necnon eidem abbatissae seu priorissae ac monialibus, nunc et pro tem-

pore existentibus, eiusdem monasterii, Indulgentias esingulisque christifidelibus utriusque sexus ribus elargitur; ubicumque existant, opera caritatis et manus adiutrices pro sustentatione monasterii, conventus et monialium huiusmodi porrigentibus, omnes et singulas et easmet indulgentias, facultates et peccatorum remissiones concedimus; ac easdem abbatissam et moniales pro tempore existentes, Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam tamtummodo recitantes; eosdem vero christifideles manus adjutrices porrigentes, ut praefertur, lucrari posse volumus, quas eidem societati seu confraternitati Caritatis et aliis personis inibi expressis, videlicet quod ipsi utriusque sexus christifideles, ecclesias huiusmodi societatis seu confraternitatis visitantes, seu de bonis snis, pro oneribus caritatis exercendis, in testamento vel alias contribuentes, legantes sea relinquentes; aut confraternitatem societatis huiusmodi, haeredem partialem sen universalem instituentes, omnibus et singulis ac illis eisdemmet privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, indulgentiis, etiam plenariis, facultatibus, libertatibus, auctoritatibus, conservatoriis, indultis, favoribus, literis et gratiis spiritualibus et temporalibus, a Sede Apostolica, in favorem sub imagine Salvatoris ad Sancta Sanctorum, et Sancti Spiritus in Saxia, ac Beatae Mariae de Populo et Sancti lacobi in Augusta, necnon Sanctorum Ioannis Baptistae et Cosmae et Damiani de Urbe, et Sancti Iacobi in Compostella hospitalium et confraternitatum, ac confratrum, ac illorum ecclesiarum, ac cappellanorum, ministrorum, officialium, familiarium, rerum et bonorum quorumcumque, ac illorum ecclesias visitantium, vel illis de bonis suis largientium, aut in totum vel in partem haeredem instituentium, communiter vel divisim, in genere vel in specie, quomodolibet emanatis et emanandis, quae omnia et singula, necnon quarumcumque literarum apostolicarum desuper quomolibet confectarum et conficien-

darum ac quorumcumque in eis contentorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis haberi volumus, etiam si illa non sint in usu, aut revocari contingat, uti, potiri et gaudere; ac literas apostolicas super eisdem privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, indulgentiis, facultatibus, libertatibus, auctoritatibus, conservatoriis, indultis, favoribus et gratiis, etiam illorum individuam expressionem et mentionem faciendo, mutatis dumtaxat nominibus, cognominibus, invocationibus ac diebus, ad libitum confratrum confraternitatis huiusmodi, simul vel separatim expediri facere, in omnibus et per omnia, ac si illa non solum per clausulas generales huiusmodi, sed per illorum omnium tenorem de verbo ad verbum, expressionem et insertionem, eidem confraternitati illiusque confratribus, ecclesiis, rebus, bonis, ministris, officialibus, cappellanis et familiaribus, ac eorum ecclesias huiusmodi visitantibus, ac de bonis suis pro dictis operibus exercendis aut alias contribuentibus aut relinguentibus, seu ipsas confraternitates haeredes partiales vel universales instituentibus, sigillatim concessissemus, prout per quasdam alias nostras literas, quarum tenore, qui praesentibus pro sufficienter expresso et inserto haberi volumus, plenius continetur, concessimus. Quas quidem indulgentias, privilegia et alia omnia praemissa in easdem abbatissam seu priorissam ac moniales pro tempore existentes huiusmodi, ac dictos utriusque sexus christifideles ecclesiam dicti monasterii visitantes, et manus, ut praemittitur, adiutrices porrigentes, plenarie, dicta auctoritate transferimus.

ius constitutionis deputat.

§ 11. Quocirca dilectis filiis guberna-Executores hu- tori ac auditori Camerae et vicario almae Urbis nostrae, nunc et pro tempore existentibus, per apostolica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, abbatissae et priorissae ac monialibus dicti

monasterii, necnon rectoribus dictae confraternitatis seu societatis Caritatis, in praemissis omnibus et eorum singulis assistentes, faciant easdem abbatissam seu priorissam ac moniales dicti monasterii, necnon rectores seu deputatos societatis seu confraternitatis Caritatis huiusmodi, nunc et pro tempore existentes, praemissis omnibus et singulis plenarie, pacifice et quiete frui et gaudere, non permittentes eas et eos ac earum et ipsorum singulos desuper, per quosvis, quacumque auctoritate, facultate et potestate fungentes, quoquo modo molestari seu alias inquietari. Contradictores quoslibet et rebelles ac inobedientes, et proemissis, quovis modo, in toto vel in parte, contravenientes, per censuras ecclesiasticas et pecuniarias eorum arbitrio infligendas, et quas iteratis vicibus aggravare possint, et alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato, seu etiam per eos vel eorum aliquem exhibito, super hoc auxilio brachii saecularis.

§ 12. Nihilominus ut, omni fraude et Notitiam hadolo cessantibus, bona curialium meretri-bentes spolio-rum meretricum cum sic decedentium, ut praemittitur, in-revelare tenencorporata seu alias dicto monasterio relicta tur. revelentur et propalentur, rectoribus parochialium et aliarum ecclesiarum in Urbe consistentibus, ut quamprimum de praemissis notitiam habuerint, rectoribus seu deputatis dictae confraternitatis seu societatis, infra certum brevem et peremptorium terminum eis desuper, etiam sub poenis et censuris praedictis, praefigendum, notificare et revelare habeant, praecipiant et iniungant, et etiam mandent, et faciant ac exequantur quae in praemissis commodo, decori, honestati ac animarum quieti et saluti expedire viderint.

§ 13. Non obstantibus quibusvis con- Contrariorum cessionibus et donationibus et aliis contrariis dispositionibus super huiusmodi spoliis et bonis in favorem quarumvis personarum, etiam familiarium et parafrenariorum nostrorum, cum quibusvis etiam

derogatoriarum derogatoriis clausulis, irritantibusque et aliis decretis pro tempore factis et faciendis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, privilegiis quoque, indultis et literis apostolicis civibus Romanis quovis modo, sub quibusvis verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, concessis, confirmatis et innovatis quibusvis omnibus, etiam si, ad illorum sufficientem derogationem, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales id importantes mentio seu quaevis alia expressio habenda, autalia exquisita forma servanda foret, tenores huiusmodi pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice specialiter et expresse derogamus et derogatum esse volumus per praesentes, caeterisque contrariis quibuscumque.

Fides exemplerum.

§ 14. Caeterum, quia difficile foret praesentes, ubicumque opus fuerit, ostendere vel exhibere, volumus et eadem auctoritate decernimus quod earum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius eorumdem gubernatoris, auditoris vel vicarii munitis, plena ubique, in iudicio et extra, fides adhibeatur, prout adhiberetur et adhiberi deberet praesentibus, si essent in medium exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo, quartodecimo kalendas iunii, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 19 maii 1520, pontif. anno viii.

# XLIV.

Damnatio errorum Martini Lutheri et sequacium, cum monitione et requisitione ut ab eis recedant.

#### SUMMARIUM

Exclamatio Pontificis adversus Lutherum. — 1. Martinus Lutherus et seguaces multas l

haereses induxerunt. — Tenor articulorum haeresis Lutheri. — 2. Qui errores improbi sunt. - 3. Pontifex eos damnat tamquam haereticos et falsos. — 4. Scripturas Lutheri, in quibus dicti eius articuli continentur, damnat, illasque penes aliquem retineri prohibet, quinimmo comburi mandat. — 5. Pontifex citari fecit Lutherum, et deinde eumdem hortatus fuit ut ab erroribus desisteret. — 6. Ille vero ad futurum concilium provocavit. — 7. Et nihilominus Pontifex iterum Martinum eique adhaerentes ad conversionem hortatur; - 8. Eique inhibet praedicationis officium; - 9. Nec non ipsi eique adhaerentibus terminum praefigit ad desisten. ab eorum erroribus; - 40. Et inobedientes poenis hic contentis innodat; — 11. Opera Lutheri omnia damnat, et prohibet illa imprimi, teneri, etc. — 12. Monet omnes fideles ut evitent supradictos haereticos. — 13. Lutherum, eiusque sequaces capi mandat, sub poenis de quibus hic. — 14. Loca ad quæ declinaverit Lutherus et eius sequaces interdicto subiiciuntur; — 15. Praecipit præfatis, ut Lutherum et ei adhaerentes, haereticos publicari faciant; - 16. Et constitutionem istam publicari mandat, et excommunicari publicationem impedientes; — 17. Transumptis credi iubet. — 18. Iussio publicandi hanc bullam. — 19. Clausula derogatoria. — 20. Sanctio poenalis.

# Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exurge, Domine, et iudica causam Exclam. Pontuam, memor esto improperiorum tuorum, Lutherum. eorum quae ab insipientibus fiunt tota die: inclina aurem tuam ad preces nostras, quoniam surrexerunt vulpes quaerentes demoliri vineam, cuius tu torcular calcasti solus, et ascensurus ad Patrem, eius curam, regimen et administrationem Petro, tamquam capiti et tuo vicario, eiusque successoribus, instar triumphantis Ecclesiae, commisisti. Exterminare nititur eam aper de sylva, et singularis ferus depascitur eam. Exurge, Petre, et pro pastorali cura praefata tibi (ut praefertur) divinitus demandata, intende in causam sanctae Romanae Ecclesiae, matris om-

nium ecclesiarum ac fidei magistrae: quam tu, iubente Deo, tuo sanguine consecrasti; contra quam, sicut tu praemonere dignatus es, insurgunt magistri mendaces, introducentes sectas perditionis, sibi celebrem interitum superducentes; quorum lingua ignis est, inquietum malum, plena veneno mortifero; qui zelum amarum habentes et contentiones in cordibus suis, gloriantur et mendaces sunt adversus veritatem. Exurge tu quoque, quaesumus, Paule, qui eam tua doctrina ac pari martyrio illuminasti atque illustrasti. Iam enim surgit novus Porphyrius, quia sicut ille olim sanctos Apostolos iniuste momordit, ita hic sanctos Pontifices, praedecessores nostros, contra tuam doctrinam eos non obsecrando, sed increpando, mordere, lacerare ac, ubi causae (1) diffidit, ad convicia accedere non veretur, more haereticorum, quorum (ut inquit Hieronymus) ultimum praesidium est, ut, cum conspiciant causas suas damnatum iri, incipiant virus serpentis lingua diffundere; et cum se victos conspiciant, ad contumelias prosilire. Nam, licet haereses esse ad exercitationem fidelium tu dixeris oportere, eas tamen ne incrementum accipiant, neve vulpeculae coalescant, in ipso ortu, te intercedente et adiuvante, extingui necesse est. Exurgat denique omnis sanctorum ac reliqua universalis Ecclesia, cuius vera sacrarum literarum interpretatione posthabita, quidam, quorum mentem pater mendacii excaecavit, ex veteri haereticorum instituto, apud semetipsos sapientes, Scripturas easdem aliter quam Spiritus Sanctus flagitet, proprio dumtaxat sensu ambitionis, auraeque popularis causa, teste Apostolo, interpretantur, immo vero torquent et adulterant: ita ut, iuxta Hieronymum, iam non sit Evangelium Christi sed hominis, aut, quod peius est, diaboli; exurgat omnis, inquam, praefata Ecclesia sancta Dei et, una cum beatissimis apostolis, apud Deum omnipotentem intercedat ut, purgatis ovium suarum erroribus eliminatis-

(1) Rayn. hic addit suae (R. T.).

que a fidelium finibus haeresibus universis, Ecclesiae suae sanctae pacem et unitatem conservare dignetur.

§ 1. Dudum siquidem, quod præ animi Martinus Luangustia et moerore exprimere vix pos- ces multas haesumus, fide dignorum relatu ac fama pu-reses induxeblica referente, ad nostrum pervenit auditum, immo vere, proh dolor! oculis nostris vidimus ac legimus multos et varios errores, quosdam videlicet iam per concilia ac praedecessorum nostrorum constitutiones damnatos, haeresim etiam Græcorum et Bohemicam expresse continentes: alios vero respective vel haereticos vel falsos vel scandalosos vel piarum aurium offensivos vel simplicium mentium seductivos, a falsis fidei cultoribus, qui, per superbam curiositatem mundi gloriam cupientes, contra Apostoli doctrinam plus sapere volunt quam oporteat; quorum garrulitas (ut inquit Hieronymus), sine Scripturarum auctoritate non haberet fidem, nisi viderentur perversam doctrinam etiam divinis testimoniis, male tamen interpretatis, roborare; a quorum oculis Dei timor recessit, humani generis hoste suggerente, noviter suscitatos, et nuper apud quosdam leviores in inclyta natione Germanica seminatos. Quod eo magis dolemus ibi evenisse, quod eamdem nationem et nos et praedecessores nostri in visceribus semper gesserimus charitatis. Nam, post translatum ex Graecis a Romana Ecclesia in eosdem Germanos imperium, iidem praedecessores nostri et nos, eiusdem Ecclesiae advocatos defensoresque ex eis semper accepimus; quos quidem Germanos, catholicae veritatis vere germanos, constat haeresum acerrimos oppugnatores semper fuisse, cuius rei testes sunt laudabiles illae constitutiones Germanorum imperatorum pro libertate Ecclesiae, proque expellendis exterminandisque ex omni Germania haereticis, sub gravissimis poenis, etiam amissionis terrarum et dominiorum, contra receptatores vel non expellentes olim editae et a no-

stris praedecessoribus confirmatae; quae, si hodie servarentur, et nos et ipsi utique hac molestia careremus. Testis est in concilio Constantiensi Hussitarum ac Wiclefistarum, necuon Hieronymi Pragensis damnata ac punita perfidia; testis est totiens contra Bohemos Germanorum sanguis effusus; testis denique est praedictorum errorum seu multorum ex eis per Coloniensem et Lovaniensem universitates, utpote agri dominici piissimas religiosissimasque cultrices, non minus docta quam vera ac sancta confutatio, reprobatio et damnatio. Multa quoque alia allegare possemus, quae, ne historiam texere videamur, praetermittenda censuimus. Pro pastoralis igitur officii divina gratia nobis iniuncti cura, quam gerimus, praedictorum errorum virus pestiferum ulterius tolerare seu dissimulare, sine christianae religionis nota atque orthodoxae fidei iniuria, nullo modo possumus: corum autem errorum aliquos praesentibus duximus inserendos, quorum tenor sequitur et est talis:

Tenor articulorum haeresis Lutheri.

- 1. Haeretica sententia est, sed usitata. sacramenta novae legis iustificantem gratiam illis dare, qui non ponunt obicem.
- 2. In puero, post baptismum, negare remanens peccatum, est Paulum et Christum simul conculcare.
- 3. Fomes peccati, etiam si nullum adsit actuale peccatum, moratur exeuntem a corpore animam ab ingressu coeli.
- 4. Imperfecta charitas morituri fert secum necessario magnum timorem, qui se solo satis est facere poenam purgatorii, et impedit introitum regni.
- 5. Tres esse partes poenitentiae, contritionem, confessionem et satisfactionem, non est fundatum in sacra Scriptura nec in antiquis sanctis christianis doctoribus.
- 6. Contritio, quae paratur per discussionem, collationem (1) et detestationem peccatorum, qua quis recogitat annos suos in amaritudine animae suae, ponderando peccatorum gravitatem, multitudinem, fœditatem, amissionem aeternae beatitudinis
  - (1) Raynaldus legit collectionem (R. T.).

ac aeternae damnationis acquisitionem, haec contritio facit hypocritam, immo magis peccatorem.

- 7. Verissimum est proverbium et omnium doctrina de contritionibus hucusque data praestantius, de caetero non facere, summa poenitentia, optima poenitentia, nova vita.
- 8. Nullo modo praesumas confiteri peccata venialia (1) sed omnia mortalia, quia impossibile est ut omnia venialia cognoscas. Unde in primitiva Ecclesia solum manifesta mortalia confitebantur.
- 9. Dam volumus omnia pure confiteri, nihil aliud facimus, quam quod misericordiae Dei nihil volumus relinquere ignoscendum.
- 10. Peccata non sunt ulli remissa, nisi, remittente sacerdote, credat sibi remitti: immo peccatum maneret, nisi remissum crederet; non enim sufficit remissio peccati et gratiae donatio, sed oportet etiam credere esse remissum.
- 41. Nullo modo confidas absolvi propter tuam contritionem, sed propter verbum Christi, Quodcumque solveris, etc. Hic, inquam, confide, si sacerdotis obtinueris absolutionem, et crede fortiter te absolutum et absolutus vere eris, quicquid sit de contritione.
- 12. Si per impossibile confessus non esset contritus, aut sacerdos non serio, sed ioco absolveret, si tamen credat se absolutum, verissime est absolutus.
- 45. In sacramento Poenitentiae ac remissione culpac, non plus facit Papa aut episcopus, quam infimus sacerdos: immo, ubi non est sacerdos, aeque tantum quilibet christianus, etiam si mulier aut puer esset.
- 14. Nullus debet sacerdoti respondere se esse contritum, nec sacerdos requirere.
- 15. Magnus est error eorum, qui ad sacramenta Eucharistiae accedunt, huic innixi, quod sint confessi, quod non sint sibi conscii alicuius peccati mortalis, quod
- (1) Sequentem pericopen italegit, et profecto minus accurate, Rayn.: sed nec omnia mortalia, quia impossibile est ut omnia mortalia cognoscas (R. T.).

- praemiserint orationes suas et praeparatoria, omnes illi iudicium sibi manducant et bibunt: sed si credant et confidant se gratiam ibi consecuturos, haec sola fides facit eos puros et dignos.
- 16. Consultum videtur quod Ecclesia in communi consilio statueret laicos sub utraque specie communicandos, nec Bohemi communicantes sub utraque specie sunt haeretici, sed schismatici.
- 17. Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, non sunt merita Christi et sanctorum.
- 18. Indulgentiae sunt piae fraudes fidelium et remissiones bonorum onerum: et sunt de numero eorum, quae licent; et non de numero, quae expediunt.
- 19. Indulgentiae his qui veraciter eas consequentur non valent ad remissionem poenae pro peccatis actualibus debitae apud divinam institiam.
- 20. Seducantur credentes indulgentias esse salutares et ad fructum spiritus utiles.
- 21. Indulgentiae necessariae sunt solum publicis criminibus et proprie conceduntur duris solummodo et impatientibus.
- 22. Sex generibus hominum indulgentiae nec sunt necessariae nec utiles: videlicet mortuis seu morituris, infirmis, legitime impeditis, his qui non commiserunt crimina, his qui crimina commiserunt, sed non publica, his qui meliora operantur.
- 23. Excommunicationes sunt tantum externae poenae, nec privant hominem communibus spiritualibus Ecclesiae orationibus.
- 24. Docendi sunt christiani plus diligere excommunicationem quam timere.
- 25. Romanus Pontifex, Petri successor, non est Christi vicarius super omnes totius mundi Ecclesias ab ipso Christo in B. Petro institutus.
- 26. Verbum Christi ad Petrum, Quodcumque solveris super terram etc. extenditur dumtaxat ad ligata ab ipso Petro.
  - 27. Certum est in manu Ecclesiae aut

- Papae prorsus non esse statuere articulos fidei, immo nec leges morum seu bonorum operum.
- 28. Si Papa cum magna parte Ecclesiae sic vel sic sentiret, nec etiam erraret; adhuc non est peccatum aut haeresis contrarium sentire, praesertim in re non necessaria ad salutem, donec fuerit per concilium universale alterum reprobatum, alterum approbatum.
- 29. Via nobis facta est enarrandi auctoritatem conciliorum et libere contradicendi eorum gestis et iudicandi eorum decreta et confidenter confitendi quicquid verum videtur, sive probatum fuerit, sive reprobatum a quocumque concilio.
- 30. Aliqui articuli Ioannis Husz condemnati in concilio Constantiensi sunt christianissimi, verissimi et evangelici, quos nec universalis Ecclesia posset damnare.
  - 31. In omni opere bono iustus peccat.
- 32. Opus bonum optime factum, est veniale peccatum.
- 35. Haereticos comburi est contra voluntatem spiritus.
- 34. Praeliari adversus Turcas est repugnare Deo visitanti iniquitates nostras per illos.
- 35. Nemo est certus se non semper peccare mortaliter propter occultissimum superbiae vitium.
- 36. Liberum arbitrium post peccatum, est res de solo titulo, et dum facit quod in se est, peccat mortaliter.
- 37. Purgatorium non potest probari ex sacra Scriptura, quae sit in canone.
- 58. Animae in purgatorio non sunt securae de earum salute, saltem omnes: nec probatum est ullis aut rationibus aut scripturis ipsas esse extra statum merendi vel agendae caritatis.
- 39. Animae in purgatorio peccant sine intermissione, quamdiu quaerunt requiem, et horrent poenas.
- 40. Animae ex purgatorio liberatae suffragiis viventium minus beantur quam si per se satisfecissent.

41. Praelati ecclesiastici et principes saeculares non malefacerent, si omnes saccos mendicitatis delerent.

probi sunt.

§ 2. Qui quidem errores, respective Qui errores im- quam sint pestiferi, quam perniciosi, quam scandalosi, quam piarum et simplicium mentium seductivi, quam denique sint contra omnem caritatem, ac S. R. E. matris omnium fidelium et magistrae fidei reverentiam atque nervum ecclesiasticae disciplinae, obedientiam scilicet, quae fons est et origo omnium virtutum, sine qua facile unusquisque infidelis esse convincitur, nemo sanae mentis ignorat. Nos igitur in praemissis, utpote gravissimis, propensius (ut decet) procedere, necnon huiusmodi pesti morboque canceroso, ne in agro dominico tamquam vepres nocivus ulterius serpat, viam praecludere cupientes, habita super praedictis erroribus et eorum singulis diligenti trutinatione, discussione ac districto examine maturaque deliberatione, omnibusque rite pensatis ac saepius ventilatis cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, ac regularium Ordinum prioribus seu ministris generalibus, pluribusque aliis sacrae theologiae, necnon utriusque iuris professoribus sive magistris, et quidem peritissimis, reperimus eosdem errores, respective (ut praefertur) aut articulos non esse catholicos, nec tamquam tales esse dogmatizandos, sed contra Ecclesiae catholicae doctrinam sive traditionem, atque ab ea veram divinarum Scripturarum receptam interpretationem, cuius auctoritati ita acquiescendum censuit Augustinus, ut dixerit se Evangelio non fuisse crediturum, nisi Ecclesiae catholicae intervenisset auctoritas. Nam ex eisdem erroribus vel eorum aliquo vel aliquibus palam sequitur, eamdem Ecclesiam, quae Spiritu Sancto regitur, errare et semper errasse. Quod est utique contra illud, quod Christus discipulis suis in Ascensione sua (ut in sancto Evangelio Matthaei legitur) promisit dicens: Ego vobiscum sum usque ad consumma-

tionem saeculi; necnon contra sanctorum Patrum determinationes, conciliorum quoque et Summorum Pontificum expressas ordinationes seu canones, quibus non obtemperasse, omnium haeresum et schismatum, teste Cypriano, fomes et causa semper fuit.

§ 3. De eorumdem itaque venerabilium Pont. eos damfratrum nostrorum consilio et assensu, ac nat tamq. haeomnium et singulorum praedictorum ma- sos. tura deliberatione praedicta, auctoritate omnipotentis Dei et beatorum apostolorum Petri et Pauli et nostra, praefatos omnes et singulos articulos seu errores, tamquam (ut praemittitur) respective haereticos aut scandalosos aut falsos aut piarum aurium offensivos vel simplicium mentium seductivos et veritati catholicae obviantes, damnamus, reprobamus atque omnino reiicimus, ac pro damnatis, reprobatis et reiectis ab omnibus utriusque sexus christifidelibus haberi debere, harum serie decernimus et declaramus. Inhibentes, in virtute sanctae obedientiae ac sub maioris excommunicationis latae sententiae; nec non, quoad ecclesiasticas et regulares personas, episcopalium omnium, etiam patriarchalium, metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum, monasteriorum quoque et prioratuum, etiam conventualium et quarumcumque dignitatum aut beneficiorum ecclesiasticorum, saecularium aut quorumvis Ordinum regularium, privationis et inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda; quo vero ad conventus, capitula seu domos aut pia loca saecularium vel regularium, etiam Mendicantium necnon Universitates, etiam Studiorum generalium, quorumcumque privilegiorum, indultorum, a Sede Apostolica vel eius legatis, aut alias quomodolibet habitorum vel obtentorum, cuiuscumque tenoris existant; necnon nominis et potestatis Studium generale tenendi, legendi ac interpretandi quasvis scientias et facultates, et inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda; praedicationis quoque officii,

ac amissionis Studii generalis et omnium privilegiorum eiusdem; quo vero ad saeculares, eiusdem excommunicationis, nec non amissionis cuiuscumque emphyteusis, seu quorumcumque feudorum, tam a Romana Ecclesia, quam alias quomodolibet obtentorum, ac etiam inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda; necnon, quoad omnes et singulos superius nominatos, inhibitionis ecclesiasticae sepulturae, inhabilitatisque ad omnes et singulos actus legitimos, infamiae ac diffidationis et criminis laesae maiestatis et haereticorum et fautorum eorumdem in iure expressis poenis, eo ipso et absque ulteriori declaratione, per omnes et singulos supradictos, si (quod absit) contrafecerint, incurrendis, a quibus, vigore cuiuscumque facultatis et clausularum, eis in confessionalibus a quibusvis personis, sub quibusvis verborum formis concessarum, nisi a Romanis Pontificibus vel alio ab eo ad id in specie facultatem habente, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi nequeant. Omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, tam laicis quam clericis, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus et aliis quibuscumque personis, cuiuscumque status, gradus vel conditionis existant, et quacumque ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate, etiam S. R. E. cardinalibus, patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis patriarchalium, metropolitanarum et aliarum cathedralium, collegiatarum ac inferiorum ecclesiarum praelatis, clericis, aliisque personis ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium, regularibus, abbatibus, prioribus vel ministris generalibus vel particularibus, fratribus seu religiosis, exemptis et non exemptis, studiorum quoque Universitatibus saecularibus et quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium, regularibus, necnon regibus, imperatori, electoribus, principibus, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, capitaneis, ficialibus, iudicibus, notariis ecclesiasticis et saecularibus, communitatibus, universitatibus, potentatibus, civitatibus, castris, terris et locis, seu eorum vel earum civibus, habitatoribus et incolis, ac quibusvis aliis personis ecclesiasticis vel regularibus (ut praesertur) per universum orbem, ubicumque, praesertim in Alemania, existentibus, vel pro tempore futuris, ne praefatos errores aut eorum aliquos, perversamque doctrinam huiusmodi asserere, affirmare, defendere, praedicare, aut illi quomodolibet, publice vel occulte, quovis quaesito ingenio vel colore, tacite vel expresse favere praesumant.

§ 4. Insuper, quia errores praefati et scripturas Luplures alii continentur in libellis seu theri, in quibus artiscriptis Martini Lutheri, dictos libellos et culi continenomnia dicti Martini scripta seu praedica- lasque penes ationes, in latino vel quocumque alio idio-liquem retineri mate reperiantur, in quibus dicti errores nimmo comburi seu eorum aliquis continentur, similiter mandat. damnamus, reprobamus, atque omnino reiicimus, et pro omnino damnatis, reprobatis, ac rejectis (ut praefertur) haberi volumus; mandantes, in virtute sanctae obedientiae et sub poenis praedictis eo ipso incurrendis, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus superius nominatis, ne huiusmodi scripta, libellos, praedicationes seu schedulas vel in eis contenta capitula, errores aut articulos supradictos continentia, legere, asserere, praedicare, laudare, imprimere, publicare sive defendere, per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, tacite vel expresse, publice vel occulte, aut in domibus suis sive aliis publicis vel privatis locis tenere quoquomodo praesumant; quinimmo illa statim post harum publicationem, ubicumque fuerint, per ordinarios et alios supradictos. diligenter quaesita, publice et solemniter, in praesentia cleri et populi, sub omnibus et singulis supradictis poenis, comburant.

§ 5. Quod vero ad ipsum Martinum Pontifex citari attinet (bone Deus!) quid praetermisimus, fecit Lutherum, conductoribus, domicellis omnibusque of- | quid non fecimus, quid paternae caritatis dem hort. fuit

ut ab erroribus omisimus ut eum ab huiusmodi erroribus desisteret.

revocaremus? Postquam enim ipsum citavimus, mitius cum eo procedere volentes, illum invitavimus, atque tam per diversos tractatus cum legato nostro habitos, quam per literas nostras, hortati fuimus ut a praedict, erroribus discederet atque, oblato etiam salvoconductu et pecunia ad iter necessaria, sine metu seu timore aliquo, quem perfecta caritas foras mittere debuit, veniret, ac Salvatoris nostri apostolique Pauli exemplo, non occulte, sed palam et in facie loqueretur. Quod si fecisset, pro certo (ut arbitramur) ad cor reversus, errores suos cognovisset: nec in Romana Curia, quam tautopere, vanis malevolorum rumoribus plusquam oportuit tribuendo, vituperat, tot reperiisset errata; docuissemusque eum luce clarius, sanctos Romanos Pontifices praedecessores nostros, quos, praeter omnem modestiam, iniuriose lacerat, in suis canonibus seu constitutionibus, quas mordere nititur, numquam errasse: quia, iuxta Prophetam, nec in Galaad resina, nec medicus deest.

§ 6. Sed obaudivit semper et, praedicta The vere ad citatione et omnibus et singulis supradictis lium provoca- spretis, venire contempsit, ac usque in praesentem diem contumax atque animo indurato censuras ultra annum sustinuit; et, quod deterius est, addens mala malis, de citatione huiusmodi notitiam habens, in vocem temerariae appellationis prorupit ad futurum concilium, contra constitutionem Pii secundi ac Iulii secundi, praedecessorum nostrorum, qua cavetur, taliter appellantes haereticorum poena plectendos. Frustra etiam concilii auxilium imploravit, qui illi se non credere palam profitetur; ita ut contra ipsum, tamquam de fide notorie suspectum, immo vere haereticum, absque ulteriori citatione vel mora, ad condemnationem et damnationem eius, tamquam haeretici, ac ad omnium et singularum suprascriptarum poenarum et censurarum severitatem procedere possemus.

§ 7. Nihilominus, de eorumdem fratrum

nostrorum consilio, omnipotentis Dei imi- Et nihilominus tantes clementiam, qui non vult mortem Martinum eique peccatoris, sed magis ut convertatur et adhaerentes ad vivat, omnium iniuriarum hactenus nobis tur; et Apostolicae Sedi illatarum obliti, omni qua possumus pietate uti decrevimus, et quantum in nobis est agere, ut proposita mansuetudinis via ad cor revertatur, et a praedictis recedat erroribus, ut ipsum tamquam filium illum prodigum ad gremium Ecclesiae revertentem, benigne recipiamus. Ipsum igitur Martinum et quoscumque ei adhaerentes, eiusque receptatores et fautores, per viscera misericordiae Dei nostri, et per aspersionem sanguinis Domini nostri Iesu Christi, quo et per quem humani generis redemptio et sanctae matris Ecclesiae aedificatio facta est, ex toto corde hortamur et obsecramus ut ipsius Ecclesiae pacem, unitatem et veritatem, pro qua ipse Salvator tam instanter oravit ad Patrem, turbare desistant, et a praedictis tam perniciosis erroribus prorsus abstineant; inventuri apud nos, si effectualiter paruerint, et paruisse per legitima documenta nos certificaverint, paternae caritatis affectum et apertum mansuetudinis et clementiae fontem.

§ 8. Inhibentes nihilominus eidem Mar- Luthero inhitino ex nunc, ut interim ab omni prae- bet praedicationis officium; dicatione seu praedicationis officio omnino desistat.

§ 9. Alioquin, ut ipsum Martinum, si Luthero et adforte iustitiae et virtutis amor eum a pec- haerentibus ter-minum praesigit cato non retrahat, indulgentiaeque spes ad desisten. ab ad poenitentiam non reducat, poenarum bus. terror coerceat disciplinae, eumdem Martinum, eiusque adhaerentes, complices, fautores et receptatores, tenore praesentium requirimus et monemus, in virtute sanctae obedientiae, et sub praedictis omnibus et singulis poenis, eo ipso incurrendis, districte praecipiendo mandamus quatenus infra sexaginta dies, quorum viginti pro primo, viginti pro secundo et reliquos viginti dies pro tertio et peremptorio termino assignamus, ab affixione praesentium

in locis infrascriptis immediate sequentes numerandos, ipse Martinus, complices, fautores, adhaerentes et receptatores praedicti a praefatis erroribus, eorumque praedicatione ac publicatione et assertione, defensione quoque et librorum seu scripturarum editione super eisdem sive eorum aliquo omnino desistant; librosque ac scripturas omnes et singulas', praefatos errores seu eorum aliquos quomodolibet continentes, comburant vel comburi faciant. Ipse etiam Martinus errores et assertiones huiusmodi omnino revocet, ac de revocatione huiusmodi per publica documenta in forma iuris valida, in manibus duorum praelatorum consignata, ad nos, infra alios similes sexaginta dies transmittenda, vel per ipsummet (si ad nos venire voluerit, quod magis placeret) cum praefato plenissimo salvo conductu, quem ex nunc concedimus, deferenda, nos certiores efficiat, ut de eius vera obedientia nullus dubitationis scrupulus valeat remanere.

tes poenis hic

§ 10. Alias, si (quod absit) Martinus Et inobedien- praefatus, complices, fautores, adhaerentes contentis inno- et receptatores praedicti secus egerint, seu praemissa omnia et singula, infra terminum praedictum cum effectu non adimpleverint, Apostoli imitantes doctrinam, qui haereticum hominem, post primam et secundam correctionem, vitandum docuit, ex nunc, prout ex tunc, et e converso, eumdem Martinum, complices, adhaerentes, fautores et receptatores praefatos et eorum quemlibet, tamquam aridos palmites in Christo non manentes, sed doctrinam contrariam catholicae fidei, inimicam sive scandalosam seu damnatam, in non modicam offensam divinae Maiestatis, ac universalis Ecclesiae et fidei catholicae detrimentum et scandalum, dogmatizantes, claves quoque Ecclesiae vilipendentes, notorios et pertinaces haereticos, eadem auctoritate, fuisse et esse declarantes, eosdem, ut tales, harum serie condemnamus, et eos pro talibus haberi ab omnibus utriusque sexus christifidelibus supradictis [

volumus et mandamus. Eosque omnes et singulos omnibus supradictis et aliis contra tales a iure inflictis poenis praesentium tenore subjicimus, eisdem irretitos fuisse et esse decernimus et declaramus.

§ 11. Inhibemus praeterea, sub omnibus Opera Lutheri et singulis praemissis poenis, eo ipso in- et prohibet illa currendis, omnibus et singulis christifi- imprimi, teneri delibus superius nominatis, ne scripta, etiam praefatos errores non continentia, ab eodem Martino quomodolibet condita vel edita, aut condenda vel edenda, seu eorum aliqua, tamquam ab homine orthodoxae fidei inimico, atque ideo vehementer suspecta, et ut eius memoria omnino deleatur de christifidelium consortio, legere, asserere, praedicare, laudare, imprimere, publicare sive defendere, per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, tacite vel expresse, publice vel occulte, seu in domibus suis sive aliis locis, publicis vel privatis, tenere quoquomodo praesumant, quinimmo illa comburant, ut praefertur.

§ 12. Monemus insuper omnes et sin. Monet omnes gulos christifideles supradictos, sub eadem fideles ut eviexcommunicationis latae sententiae poena, haereticos; ut haereticos praedictos declaratos et condemnatos, mandatis nostris non obtemperantes, post lapsum termini supradicti evitent, et quantum in eis est, evitari faciant, nec cum eisdem vel eorum aliquo commercium aut aliquam conversationem seu communionem habeant, nec eis necessaria ministrent.

§ 13. Ad maiorem praeterea dicti Mar- Lutherum eitini, suorumque complicum, fautorum et usque sequaces adhaerentium ac receptatorum praedicto- poenis de quirum, sic post lapsum termini praedicti declaratorum haereticorum et condemnatorum, confusionem, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus, patriarchis, archiepiscopis, episcopis patriarchalium, metropolitanarum et aliarum cathedralium, collegiatarum ac inferiorum ecclesiarum praelatis, capitulis aliisque personis ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium (praesertim

eius congregationis, cuius dictus Martinus est professus, et in qua degere vel morari dicitur), regularibus exemptis et non exemptis, necnon universis et singulis principibus, quacumque ecclesiastica vel mundana fulgentibus dignitate, regibus, imperatori, electoribus, ducibus, marchionibus, comitibus, baronibus, capitaneis, conductoribus, domicellis, communitatibus, universitatibus, potentatibus, civitatibus, terris, castris et locis, seu eorum habitatoribus, civibus et incolis, omnibusque aliis et singulis supradictis, per universum orbem, praesertim in eadem Alemania constitutis, mandamus quatenus, sub praedictis omnibus et singulis poenis, ipsi vel eorum quilibet praefatum Martinum, complices, adhaerentes, receptantes et fautores personaliter capiant, et captos ad nostram instantiam retineant, et ad nos mittant; reportaturi, pro tam bono opere, a nobis et Sede Apostolica remunerationem praemiumque condignum; vel saltem eos et eorum quemlibet, de metropolitanis, cathedralibus, collegiatis et aliis ecclesiis, domibus, monasteriis, conventibus, civitatibus, dominiis, universitatibus, communitatibus, castris, terris ac locis respective, tam clerici et regulares quam laici omnes et singuli supradicti omnino expellant.

declinaverit Lu-

§ 14. Civitates vero, dominia, terras, Loca ad quae castra, villas, comitatus, fortalicia, oppida therus et cius et loca quaecumque, ubilibet consistentia, sequaces interdicto subificium eorum et earum respective metropolitanas, cathedrales, collegiatas et alias ecclesias, monasteria, prioratus, domus, conventus et loca religiosa vel pia, cuiuscumque Ordinis, ut praefertur, ad quae praefatum Martinum vel aliquem ex praedictis declinare contigerit, quamdiu ibi permanserint et triduo post recessum, ecclesiastico subiicimus interdicto.

§ 15. Et ut praemissa omnibus inno-Praecipit prae- tescant, mandamus insuper universis parum et el ad- triarchis, archiepiscopis, episcopis, patriarhaerentes, hæreticos publica- chalium, metropolitanarum et aliarum cari faciant; thedralium ac collegiatarum ecclesiarum

praelatis, capitulis, aliisque personis ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum supradictorum regularibus, fratribus religiosis, monacis, exemptis et non exemptis, supra dictis, ubilibet, praesertim in Alemania, constitutis, quatenus ipsi vel eorum quilibet, sub similibus censuris et poens eo ipso incurrendis, Martinum, omnesque et singulos supradictos, qui, elapso termino huiusmodi, mandatis seu monitis nostris non paruerint, in eorum ecclesiis, dominicis et aliis festivis diebus, dum inibi maior populi multitudo ad divina convenerit, declaratos haereticos et condemnatos publice nuncient, faciantque et mandent ab aliis nunciari, et ab omnibus arctius evitari.

§ 16. Necnon omnibus christifidelibus, Et constitutiout eos evitent, pari modo sub praedictis nem istam publicari mandat, censuris et poenis; et praesentes literas et excommunivel earum transumptum, sub forma in-nem impedienfrascripta factum, in eorum ecclesiis, mo- tes; nasteriis, domibus, conventibus et aliis locis, legi, publicari atque affigi faciant. Excommunicamus quoque et anathematizamus omnes et singulos, cuiuscumque status, gradus, conditionis, præeminentiae, dignitatis aut excellentiae fuerint, qui, quo minus praesentes literae vel earum transumpta, copiae seu exemplaria in suis terris et dominiis legi, affigi et publicari possint, fecerint vel quoquo modo procuraverint, per se vel alium seu alios, publice vel occulte, directe vel indirecte, tacite vel expresse.

§ 17. Postremo, quia difficile foret Transumptis praesentes literas ad singula quaeque loca deferri, in quibus necessarium foret, volumus et apostolica auctoritate decernimus quod earum transumptis, manu publici notarii confectis et subscriptis vel in alma Urbe impressis, et sigillo alicuius ecclesiastici praelati munitis, ubique stetur, et plena fides adhibeatur, prout originalibus literis staretur et adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 18. Et ne praefatus Martinus om-

Iussio publi- nesque alii supradicti, quos praesentes candi hanc bul- literae quomodolibet concernunt, igno-

rantiam earumdem literarum et in eis contentorum omnium et singulorum praetendere valeant, literas ipsas in basilicae Principis apostolorum et Cancellariae Apostolicae, necnon cathedralium ecclesiarum Brandeburgensis, Misnensis et Mespergensis valvis affigi et publicari volumus. Decernentes quod earumdem literarum publicatio sic facta supradictum Martinum omnesque alios et singulos prænominatos, quos literae huiusmodi quomodolibet concernunt, perinde arctent, ac si literae ipsae, die affixionis et publicationis huiusmodi, eis personaliter lectae et intimatae forent, cum non sit verisimile quod ea, quae tam patenter fiunt, debeant apud eos incognita remanere.

§ 19. Non obstantibus constitutionibus Clausula dero- et ordinationibus apostolicis, seu si supradictis omnibus et singulis, vel eorum alicui aut quibusvis aliis a Sede Apostolica praedicta vel ab ea potestatem habentibus, sub quavis forma, etiam confessionali, et cum quibusvis etiam fortissimis clausulis, aut ex quavis causa seu grandi consideratione, indultum vel concessum existat quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per literas apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales id, importantes, de indulto huiusmodi mentionem, eiusdem indulti tenores, clausulas et formas, perinde ac si de verbo ad verbum insererentur, ita ut omnino tollatur, praesentibus pro expressis habentes.

palis.

§ 20. Nulli ergo omnino hominum lisanctio poe- ceat hanc paginam nostrae damnationis, reprobationis, rejectionis, decreti, declarationis, inhibitionis, voluntatis, mandati, hortationis, obsecrationis, requisitionis, monitionis, assignationis, concessionis, condemnationis, subjectionis, excommunicationis et anathematizationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis I

autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo, xvII kalendas iulii, pontificatus nostri anno viu.

Dat. die 15 iunii 1520, pontif. anno viii.

# XLV (1).

Indulgentiae confraternitatis Rosarii beatae Mariae Virginis (2).

#### SUMMARIUM

Proœminm. — 1. Confraternitas Rosarii, antiquitus a B. Dominico instituta, mox renovata est in civitate Coloniensi. — 2. Cardinalis legatus de latere in Germania eam ratificavit; — 3. Confratribusque indulgentiam concessit. - 4. Sixt. IV eam extendit ad omnia alia loca; — 5. Orandique modum praedictis approbavit, et indulgentias sic orantibus concessit in eius constutione. - 6. Innocentius VIII alias indulgentias dedit. — 7. Alter cardinalis in Germania legatus Papae et alii ordinarii alias etiam indulgentias dederunt. - 8. Hic modo Pontifex, de praedictorum confirmatione requisitus, — 9. Omnia confirmat; — 10. Indulgentias auget; — 11. Confessori presbytero Ordinis S. Dominici confratres confitentes, eos audire et absolvere posse concedit. — 12. Ingredientes confraternitatem nihil solvere tenentur. -13. Clausulae praeservativae. — 14. Clausulae derogatoriae. — 15. Fides transumptorum.

# Leo episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Pastoris æterni, qui, ut humanum genus redimeret, in ara crucis immolari non abnuit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, id super reliqua cordis nostri vota potissimum optamus, ut cunctos fideles, quos pretiosissimi Sanguinis sui aspersione Deo Patri reconciliari curavit, quorumque regimen et gubernationem nobis commisit,

(1) Hanc sub numero xLvi in Rom. Edit. habes (R. T.). (2) Approbationem huius antiqui ritus orandi habes sup. in constitutione xx1 Sixti IV, Ea quae, pag. 268.

Proomium.

ad salubria pietatis opera et praecipue ipsius Pastoris eiusque beatissimae ac semper Virginis intemeratae Genitricis, apud ipsum pro nobis advocatae, cultum et devotionis affectum, quibus immarcescibiles in coelis thesauros recondere, et coelestis patriae cives effici possint, frequenter invitemus; et his, quae propterea provide concessa fuisse percepimus, ut firma perpetuo et illibata persistant, cum a nobis, praesertim per saeculares principes et alias personas nobis et Apostolicae Sedi gratas et devotas, humiliter petitur, nostrae approbationis et innovationis libenter adiicimus firmitatem, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

- § 1. Sane, pro parte dilectorum filio-Confraternitas rum prioris et fratrum domus Praedicaquitus a B. Do- torum Coloniensium nuper exhibita petitio minico instituta continebat quod olim, prout in historiis in civitate Co-legitur, a sancto Dominico quaedam confraternitas utriusque sexus fidelium, de Rosario eiusdem Beatae Mariae Virginis nuncupata, ad honorem Angelicae Salutationis instituta, et in diversis mundi partibus prædicata fuit, sequentibus signis. Sed cum ipsa confraternitas, decursu temporis, fere neglecta fuisset et in oblivionem transiisset, de anno mcdlxxv civitas et dioecesis praedicta, meritis et intercessionibus eiusdem Virginis a bellis liberata (1), in ecclesia dictae domus innovata et de novo instituta fuit, cum certo modo orandi, videlicet, quod confratres et sorores eiusdem confraternitatis, tribus diebus cuiuslibet hebdomadae, ad honorem Dei et praefatae Virginis, ac contra imminentia mundi pericula legerent, coniunctim vel divisim, toties Angelicam Salutationem quot sunt psalmi in Psalterio Davidico, singulis decem salutationibus huiusmodi Orationem Dominicam semel praeponendo; et modum
  - (1) Ripoll sic, integra apposita pericope, hunc locum legit: ac anno mcdlxxv civitas et dioecesis Coloniensis gravibus bellis premeretur, eadem confraternitas, ad laudem et honorem praefatae Virginis, ut civitas et dioecesis prædicta, meritis et intercessionibus eiusdem Firginis, ab eis bellis liberaretur, etc. (R. T.).

orandi huiusmodi Psalterium sive Rosarium eiusdem Beatae Virginis vulgariter appellatum.

§ 2. Quam quidem confraternitatem in Cardinalis ledicta ecclesia de novo institutam, postmo- in German. eam dum bonae memoriae Alexander episco-ratificavit; pus Foroliviensis, tunc Apostolicae Sedis cum potestate legati de latere per totam Germaniam nuncius, singulari devotione permotus, et se in eamdem confraternitatem recipi atque conscribi volens et petens, ad preces clarae memoriae Federici tertii, Romani imperatoris, auctoritate apostolica approbavit, confirmavit et ratificavit.

§ 3. Ac omnibus et singulis utriusque Confratribusq. sexus fidelibus dictae confraternitatis con- indulgen. confratribus et consororibus, in singulis quinque ipsius beatissimae Mariae Virginis praecipuis festivitatibus, scilicet Annunciationis, Visitationis, Assumptionis, Nativitatis, Purificationis, centum; et quoties per se vel per alium dictum Rosarium legerent vel legi facerent, seu sabbatis et festivis diebus decantationi Salve Regina, quæ post completorium in dicta ecclesia eiusdem beatissimae Virginis, ubi dicta confraternitas instituta extitit, et quam ipse nuncius antea consecraverat, cantabatur, interessent, xL dies indulgentiarum concessit.

§ 4. Et post vero felicis recordationis Sixt. IV cam Sixtus Papa quartus, praedecessor noster, nia alia loca; accepto per eum quod confraternitas huiusmodi in dicta ecclesia sic de novo instituta fuerat, voluit et ordinavit quod omnes et singuli confratres utriusque sexus, confraternitatem praedictam servantes, tam in dicta civitate Coloniensi, quam et alibi ubicumque locorum tunc et pro tempore existentes, vere poenitentes et confessi, qui Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam praedictam modo praemisso dicerent in singulis Nativitatis, Annuncia. tionis, Assumptionis eiusdem Beatae Virginis Mariae festivitatibus, indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum consequerentur.

§ 5. Et deinde supplicationibus tunc Orandique mo- ducis et ducissæ Britanniæ inclinatus, præapprob., et in- fatum Psalterium seu modum orandi eadulgentias sic o- dem auctoritate approbavit, illumque tosit in eius con-lerandum fore, ac cunctis fidelibus eo modo orare licere decrevit et declaravit; ac ut omnes et singuli christifideles ad devotionis opera et ad dictum modum orandi frequentius inducerentur, universis et singulis christifidelibus, modo praedicto orare volentibus, ubilibet, ac tunc et pro tempore existentibus, pro qualibet vice, qua, sicut praemittitur, orarent, pro qualibet quinguagena praefati Psalterii, quinque annos et totidem quadragenas de iniunctis poenitentiis in Domino relaxavit, prout in ipsius Sixti praedecessoris literis desuper confectis, quas perpetuo durare voluit, plenius continetur.

lias indulg. de-

- § 6. Et successive piae memoriae In-Innoc. VIII a- nocentius Papa VIII, etiam praedecessor noster, cum anno domini mcdlxxxIII, alias MCDLXXXIV, XIII die mensis octobris, quidam Bartholomaeus de Comatiis de Bononia, tunc dicti Ordinis generalis magister, cum eiusdem Ordinis provincialibus capitulum generale in alma Urbe celebraret, Bartholomaei generalis vivae vocis oraculo, omnibus qui tunc erant et in futurum essent de dicta confraternitate, et per hebdomadam dicerent Psalterium B. Mariae Virginis huiusmodi, plenariam omnium peccatorum suorum remissionem, semel in vita et semel in mortis articulo, etiam receptis per literas ad beneficia dicti Ordinis, non ad quaestum, sed devotionis causa, concessit, de qua concessione per literas testimoniales ipsius Bartholomaei sui secreti sigilli seu signati usualis impressione munitas constat.
- § 7. Et insuper felicis memoriae Ray-Alter card. in mundus, tituli S. Mariae Novae presbyter Germania lega-tus Papae et alii cardinalis, tunc per Germaniam dictae Seordinarii alias dis legatus, eisdem confratribus et contias dederunt. sororibus, pro quolibet rosario, centum dies indulgentiarum perpetuo, et similiter plures ac diversi locorum ordinarii singuli l

indulgentiam xL (1) dierum concesserunt, prout etiam in Raymundi cardinalis legati necnon Alexandri episcopi et nuncii et ordinariorum huiusmodi singulis desuper confectis literis dicitur plenius contineri.

- § 8. Cum autem, sicut eadem petitio Hic modo Ponsubiungebat, dilectus filius nobilis vir Io-tifex, de prae-dictorum conannes dux et dilectae nobis in Christo filiae firmatione renobiles mulieres Maria ipsius Ioannis ducis consors ducissa Iuliacensis et Montensis, ac Sibilla marchionissa Brandeburgensis, dictae Mariae ducissae genitrix, necnon dilectus etiam filius magister Ioannes Ingenolzelsis, praepositus Ecclesiae S. Victoris Coloniensis dioecesis, literarum apostolicarum maioris praesidentiae abbreviator, necnon notarius scriptor et familiaris, continuus commensalis noster, ob singularem et sinceram, quam ad ipsam intemeratam Virginem ferunt devotionem; ac dicti prior et confratres cupiant, omnia et singula praemissa, etiam per nos approbari, confirmari et innovari. Quare pro parte, tam Ioannis ducis et Mariae ducissae ac Sibillae marchionissae, necnon Ioannis praepositi, quam prioris et fratrum Praedicatorum nobis fuit humiliter supplicatum ut praemissa omnia et singula, pro illorum subsistentia firmiori, approbare, confirmare et innovare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
- § 9. Nos igitur, piis votis eis in hac Omnia confirparte paterne annuentes, huiusmodi sup- mat; plicationibus inclinati, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confraternitatem ac ritum sive modum orandi huiusmodi, necnon omnes et singulas indulgentias, tam per Sixtum et Innocentium praedecessores, quam legatum, nuncium et ordinarios praedictos, ut praefertur, concessas et desuper confectas literas, ac omnia et singula in eis contenta approbamus, confirmamus et innovamus, ipsasque indulgentias de novo perpetuo concedimus.
- § 10. Et ut loannes dux et Maria ducissa et Sibilla marchionissa, ac Ioannes Indulgentias
  - (1) Ripoll legit quinquaginta, (R. T.).

An. C. 1520

praepositus, necnon prior et fratres praefati, necnon omnes et singuli alii christifideles ad ea devotionis opera et praedictum modum sive ritum orandi eo frequentius inducantur, quo exinde facilius animarum suarum salutem consequi speraverint, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, Ioanni duci, Mariae ducissae, Sibillae marchionissae, Ioanni praeposito, priori ac fratribus Praedicatoribus et eorum singulis ac universis, aliisque utriusque sexus christifidelibus dictae confraternitatis confratribus et consororibus ubilibet existentibus, tam praesentibus quam futuris, vere poenitentibus et confessis, seu confitendi propositum habentibus, qui ter in hebdomada dictum Rosarium devote oraverint, ut prefertur pro qualibet vice alios decem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus.

§ 11. Ac quod omnes praedictiet eo-Confess. pres- rum singuli in Pascha Resurrectionis, fe-bytero Ordinis s. Domin. con- stivitatibus praedictis, ac tribus diebus tes, cos audire singulis festivitatum earumdem praecedenet absolv. posse tibus, cuicumque presbytero domus Ordinis Prædicatorum fratrum professorum, per eorum singulos pro tempore eligendo, peccata sua confiteri valeant; ipseque presbyter, eorum confessionibus diligenter auditis, ipsos et eorum singulos ab omnibus et singulis excommunicationibus aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis et promulgatis, necnon sacrilegiis, incestibus, adulteriis, poenitentiarum iniunctarum et divinorum officiorum et ieiuniorum omissionibus, aliisque eorum peccatis, criminibus, excessibus, delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, in singulis etiam Sedi Apostolicae reservatis casibus (contentis in bulla singulis annis die Coenae Domini legi consueta

dumtaxat exceptis) absolvere, et eis pro commissis poenitentiam salutarem iniungere; ac iuramenta quaecumque sine alicuius praeiudicio relaxare, et vota quaecumque (ultramarinis, visitationis liminum beatorum Petri et Pauli praefatorum, ac sancti Iacobi in Compostella, necnon Religionis et castitatis votis dumtaxat exceptis) in alia pietatis opera commutare libere possit, ordinarii et archidiaconi loci ac rectorum parochiarum et cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita.

§ 12. Quodque, pro receptione et con-Ingredien.conscriptione aliquorum confratrum sive con-fraternitat, ni-bil solvere tesororum in dicta confraternitate, nihil om- nentur. nino temporale exigi debeat, sed sponte oblata dumtaxat recipi possint, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 15. Praesentibus, quoad illarum ef-

fectum et in eis contenta, sub cuiusvis praeservative. similium vel dissimilium indulgentiarum, facultatum, concessionum et gratiarum revocationibus, suspensionibus vel modificationibus, etiam pro anno Iubilæi et in favorem fabricae basilicae Principis apostolorum de Urbe, seu expeditionis contra infideles vel alia quacumque de causa,

pro tempore factis, nullatenus comprehen-

di, sed illis non obstantibus, dictis chri-

stifidelibus omnino suffragari, ipsosque illis

gaudere seu uti debere decernimus, per-

petuis futuris temporibus duraturis.

per nos et Sedem praedictam, nunc et

§ 14. Non obstantibus praemissis et clausulae deconstitutionibus et ordinationibus aposto-rogatoriae. licis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 15. Ceterum, quia difficile foret etc. Transumptorum Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimo, pridie nonas octobris, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 6 octobris 1520, pont. anno viii.

An. C. 1521

# XLVI (1).

Damnatio et excommunicatio Martini Lutheri haeretici et eius sequacium.

#### SUMMARIUM

Proæmium. — 1. Pontifex edidit contra Lutherum aliam constitutionem, — 2. Post cuius publicationem multi illius seguaces ad fidem catholicam conversi sunt; Lutherus autem peiora commisit, et sequaces multos habuit. — 3. Martinum ideo et eius sequaces anathematizat, et alias poenas incurrisse decernit; — 4. Interdictum ecclesiasticum apponit; — 5. Illosque a praelatis excommunicatos publicari mandat; — 6. Et contra Martini haereses ardentius praedicari iubet. — 7. Publicatio huius sententiae quos ligat. - 8. Transumptis credi declarat. — 9. Quibuscumque non obstantibus. — 10. Sanctio poenalis.

# Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, ex tradita sibi divinitus potestate, poenarum spiritualium et temporalium, pro meritorum diversitate, dispensatorem constitutum, ad reprimendum nefarios conatus perversorum, quos noxiae voluntatis adeo depravata captivat intentio, ut, Dei timore postposito, canonicis sanctionibus mandatisque apostolicis neglectis atque contemptis, nova et falsa dogmata excogitare, ac in Ecclesia Dei nefarium schisma inducere, aut schismaticis ipsis inconsutilem Redemptoris nostri tunicam, orthodoxaeque fidei unitatem scindere satagentibus, favorem praebere, assistere, adhaerereque non verentur, ne Petri navicula sine gubernatore et remige navigare videatur, contra tales eorumque sequaces acrius insurgere et exaggeratione poenarum et alias opportuno remedio ita providere, ne iidem contemptores in reprobum sensum dati, illisque adhaerentes falsis commentis ac subdolis eorum malitiis simplicem turbam decipiant, ac in eum-

(1) Hanc leges in Rom. Edit. sub numero xLV (R. T.).

> Bull. Rom. Vol. V. 96

dem errorem et ruinam secum trahant, ac veluti morbo contagioso contaminent; et ad majorem ipsorum damnatorum confusionem, omnibus christifidelibus publice ostendere ac palam declarare quam formidabilium censurarum et poenarum illi rei existant, ad hoc, ut ipsi sic declarati et publicati, confusi tandem et compuncti ad cor suum redire, et ab eorumdem excommunicatorum et anathematizatorum prohibita conversatione et participatione ac etiam obedientia se penitus subtrahant, ut divinam ultionem evadant, illorumque damnationis participes minime fiant.

§ 1. Sane alias, cum quidam falsi fidei Hic Pontif. .cultores, mundi gloriam quaerentes etc. (1). didit contra Lu-

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, licet constitutionem,

post literarum affixionem et publicationem, post elapsum termini seu terminorum huiusmodi in literis per nos prae- Post entus pufixi seu pracfixorum (quos quidem ter-blication multi minos elapsos fuisse et esse omnibus ad fidem cathochristifidelibus per praesentes significa- sunt; Luth. aumus et sidem facimus), nonnulli ex eis, tem poiora comqui eiusdem Martini errores secuti fue- ces multos harant, ipsarum literarum ac monitionum bulk et mandatorum nostrorum notitiam habentes, spiritu sanioris consilii ad cor reversi, errores suos confitentes et haeresim in manibus nostris abiurantes, et ad veram fidem catholicam se convertentes, absolutionis beneficium, iuxta facultatem eisdem nunciis desuper concessam, obtinuerint, et in nonnullis civitatibus et locis dictae Alemaniae libri et scripturae dicti Martini, iuxta mandata nostra, publice cremati fuerint; tamen ipse Martinus (quod non sine gravi animi molestia et mentis nostrae perturbatione referimus) in reprobum sensum datus, non solum errores suos infra praemissum terminum

(1) Omittitur residuum huius narrativae, quoniam tota bulla habetur sub num. xLiv, pag. 748.

revocare, et de revocatione huiusmodi nos

certiores facere, seu ad nos venire con-

tempsit; verum, tamquam petra scandali,

peiora prioribus contra nos et hanc san-

An. C. 1521

ctam Sedem et sidem catholicam scribere et praedicare, et alios ad hoc inducere non est veritus: propter quod, sicut ipse iam haereticus est declaratus, ita et alii, etiam non parvae auctoritatis et dignitatis, propriae suae salutis immemores, ipsius Martini pestiferam haereticamque sectam publice et notorie sequentes, eique palam et publice auxilium, consilium et favorem subministrantes, ipsumque Martinum in suis inobedientia et contumacia confoventes, et alii publicationem dictarum literarum impedientes, poenas in dictis nostris literis contentas damnabiliter incurrerunt, et haeretici merito sunt habendi, atque ab omnibus christifidelibus evitandi, dicente Apostolo: Haereticum hominem post unam et secundam correptionem devita: sciens quia subversus est, qui eiusmodi est, et delinquit, cum sit proprio iudicio condemnatus.

poenas incurrisse decernit;

§ 3. Ut igitur cum Martino et aliis Martinum ideo haereticis excommunicatis et anathematiet eius sequa-ces anathema- zatis et maledictis merito copulentur, et tizat, et alias sicut in delinquendo dicti Martini pertinaciam sequuntur, ita poenarum et nominis participes fiant, secumque Lutheri (1) vocem et debitas portent poenas, cum praemissa adeo manifesta et notoria sunt effecta et permanentes, ita ut nulla probatione aut monitione vel citatione indigeant, prout sic fore decernimus et declaramus, Martinum et alios, qui eumdem Martinum in suo pravo et damnato proposito obstinatum sequuntur, ac etiam eos, qui eum etiam praesidio militari defendunt, custodiunt, et propriis facultatibus vel alias quomodolibet sustentare non verentur; ac auxilium, consilium vel favorem quovis modo praestare et subministrare praesumpserunt et praesumunt, quorum omnium nomina et cognomina et qualitates, etsi quavis celsa vel grandi praefulgeant dignitate, praesentibus haberi volumus pro expressis, ac si nominatim exprimerentur, ac in illorum publicatione, vigore praesentium facienda,

(1) Lutherani habet Raynaldus (R. T.).

nominatim exprimi possent, decernimus excommunicationis et etiam anathematis, necnon maledictionis aeternae et interdicti, ac in eos et eorum descendentes dignitatum, honorum et bonorum privationis et inhabilitationis ad illa, necnon bonorum confiscationis et criminis laesae maiestatis et alias sententias, censuras et poenas, etiam in haereticos a canonibus inflictas, in dictis literis contentas, damnabiliter incidisse.

§ 4. Civitates quoque, terras, castra, Interdictumecoppida et loca, in quibus tunc pro tem- elesiasticum appore fuerint, et ad quae eos declinare contigerit, ac quae in illis sunt, ac alias etiam cathedrales et metropolitanas, monasteria et alia religiosa et pia loca, etiam exempta et non exempta, quaecumque ecclesiastico interdicto supposita esse; ita ut, illo durante, praetextu cuiusvis indulti apostolici, praeterquam in casibus a jure permissis, et in illis, non alias quam ianuis clausis ac excommunicatis et interdictis exclusis, nequeant missae et alia divina officia celebrari, apostolica auctoritate, tenore praesentium, declaramus; illosque pro excommunicatis et anathematizatis, maledictis, interdictis, privatis et inhabilibus, ubicumque locorum denunciari et publicari, ac ab omnibus christifidelibus arctius evitari praecipimus et mandamus.

§ 5. Et, ut omnibus tantum in Dei et Mosque a præ-Ecclesiae suae vilipendium Martini et se- latis excommunicatos publicaquacium et aliorum inobedientium obsti-ri mandat; natae temeritatis audacia innotescat, ne morbida pecus gregem inficiat, parsque sincera ad infectionem trahatur, universis et singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis, patriarchalium, metropolitanarum, cathedralium et collegiatarum ecclesiarum praelatis, capitulis et personis ecclesiasticis et quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium, religiosis, exemptis et non exemptis, ubilibet constitutis, in virtute sanctae obedientiae et sub excommunicationis latae sententiae poenis, mandamus quate-

nus ipsi et quilibet eorum, si et postquam vigore praesentium requisiti fuerint, infra tres dies, quorum unum pro primo et alium pro secundo et reliquum pro tertio et peremptorio termino, ac canonica monitione praemissa, assignamus, eosdem Martinum et alios excommunicatos, anathematizatos, maledictos et haereticos declaratos, aggravatos, interdictos, privatos et inhabiles et in praesentium executione nominatos, in eorum ecclesiis, dominicis et aliis festivis diebus (dum maior inibi populi multitudo convenerit ad divina), cum crucis vexillo, pulsatis campanis et accensis candelis, ac demum extinctis et in terram projectis et conculcatis, cum trina lapidum proiectione, aliisque caeremoniis in similibus observari solitis, publice nuncient, et faciant et mandent ab aliis nunciari, et ab omnibus christifidelibus arctius evitari. Ad maiorem insuper praefati Martini aliorumque haereticorum supradictorum adhaerentium et sequacium et fautorum confusionem, in virtute sanctae obedientiae mandamus omnibus et singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliarum ecclesiarum praelatis ut, sicut ipsi ad sedandum schismata, auctore Hieronymo, constituti fuerunt; ita nunc, urgente necessitate, prout eorum incumbit officio, constituant se murum pro populo christiano, non tacendo, tamquam canes muti non valentes latrare, sed incessanter clamando et exaltando vocem, et praedicando et praedicari faciendo verbum Dei ac veritatem fidei catholicae contra damnatos articulos et haereticos supradictos.

tini hæreses arcari iubet.

§ 6. Necnon omnibus et singulis paro-El contra Mar- chialium ecclesiarum rectoribus ac rectodentius praedi- ribus quorumcumque Ordinum, etiam Mendicantium, exemptis et non exemptis, ut praemittitur, similiter, in virtute sanctae obedientiae, mandamus ut, sicut ipsi nubes a Domino constituti sunt, ita spiritualem imbrem in populo Dei seminare, et contra supradictos articulos, ut prae-

fertur, damnatos, sicut etiam eorum incumbit officio, publice publicare non vereantur. Scriptum est enim quod perfecta caritas foras mittit timorem. Vos igitur et vestrum singuli onus tam meritoru negocii devota mente suscipientes, vos in illius executione sic solicitos, ac verbo et opere studiosos atque diligentes exhibeatis, quod ex vestris laboribus, divina nobis favente gratia, sperati fructus adveniant, ac per solicitudinem nostram, quae causas pias agentibus pro retributione debetur, palmam gloriae non solum consequi mereamini, verum etiam apud nos et Sedem praedictam non immerito valeatis de exacta diligentia vestra uberius commendari.

§ 7. Verum, quia difficile foret praesen- Publicatio hutes declarationis et publicationis literas ad quos ligat. praesentiam et personam propriam Martini et aliorum declaratorum et excommunicatorum huiusmodi personaliter deducere, propter eis faventium potentiam, volumus ut affixio et publicatio praesentium literarum in valvis duarum cathedralium, seu metropolitanis, aut unius cathedralis et metropolitanae in dicta Alemania consistentium ecclesiarum, per unum ex nunciis nostris ibidem existentibus facta, ita eos liget et arctet, Martinumque et alios declaratos damnatos huiusmodi demonstret in omnibus et per omnia, ac si eis et corum cuilibet personaliter intimatae et praesentatae fuissent.

§ 8. Et quia etiam difficile foret prae- Transump. crosentes literas ad singula quaeque loca de- di declarat. ferri, in quibus earum publicatio necessaria foret, volumus, et praesata auctoritate decernimus quod earum transumptis, sigillo alicuius praelati ecclesiastici seu ex nunciis nostris praedictis munitis et manu alicuius publici notarii subscriptis, ubique stetur, prout praesentibus originalibus literis staretur, si essent exhibitae vel ostensae.

§ 9. Non obstantibus constitutionibus Quibuscumque et ordinationibus apostolicis, ac omnibus non obstantib. illis, quae in prioribus literis nostris praedictis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

An. C. 1821

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctie poena- hanc paginam nostrae constitutionis, declarationis, praecepti, mandati, assignationis, voluntatis et decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimoprimo, tertio nonas ianuarii, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 3 ianuarii 1521, pont. anno viii.

# XLVII.

Institutio Tertiae Regulae pro fratribus et sororibus Tertii Ordinis S. Francisci Assisiensis, de Poenitentia nuncupatis, sub tribus votis essentialibus in communi viventibus (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. — 1. Nicolaus IV Regulam Tertii Ordinis a beato Francisco editam confirmavit in sua constitutione. — 2. Cui postea Ordini non solum saeculares se addixerunt, sed etiam regulares. — 3. Hic ideo Pontifex illam Regulam pro istis regularibus accommodat. — Tenor Regulae.

Leo Papa X dilectis filiis fratribus et sororibus Tertii Ordinis B. Francisci, sub tribus votis essentialibus in congregatione viventibus.

Exordium.

Inter cetera nostro regimini credita, ea nos potissime solicitos reddunt, per quae, fraenatis mundi carnisque concupiscentiis, innocentiae primaeque pacis caelitus (2) tranquillus status ad suam primaevam reduci cognoscitur originem.

§ 1. Dudum siquidem huius gratia fel. Nicolaus PP. IV, praedecessor noster, gulam Tertii Or- Tertiam Regul. B. Francisci, quam de Poedinis a B. Franela editam con- nitentia appellavit, per quam almus Con-

> (1) Tertiam Regulam huiusmodi B. Franciscus constituerat pro saecularibus, ut videre est in constitutione IV Nicolai IV, Supra montem, tom IV, pag. 90. (2) Waddingus addit collatae (R. T.). I Domini etc. (R. T.).

fessor omnes utriusque sexus fideles, firmavit in sua Spiritu Dei plenus, salvare contendebat, constitutione. confirmavit et approbavit.

§ 2. Verum, quia temporis decursu, spi- Cui Ordini'non rante illo Spiritu Sancto, non solum viri solum saeculaconjugati mundique huius incolae, pro runt, sed etiam quibus a B. Francisco praefata Tertia Regula edita fuerat, verum etiam innumerarum Virginum chori, tribus essentialibus, et a quibusdam etiam clausurae nostra auctoritate assumptis votis, constructisque monasteriis quampluribus, non sine militantis Ecclesiae fructu multiplici et aedificatione, praefati Tertii Ordinis iugo sua colla subdiderunt.

§ 3. Et quoniam in dicta Tertia Regula Hic ideo Ponquaedam maritatis accommoda, caelibi vero tifex illam Revirgincoque statui, sub huiusmodi Tertia regularibus ac-Regula Domino famulantibus, minus de-commodat. centia innectuntur, ob quod castorum animorum nitidi affectus (1) ac, iuxta Domini voluntatem, pretiosum a vili separantes, eamdem Tertiam Regulam, in modum qui sequitur distinctam, de novo confirmamus et approbamus, ac vobis et successoribus vestris servandam transmittimus, cuius

De novitiorum seu novitiarum ingressu.

tenor sequitur, et est talis.

#### CAP. I.

Fratres sen sorores ad hunc Tertium De Novitiorum Ordinem recipiendi debent esse fideles receptione; catholici, de haeresi non suspecti, in obedientia Romanae Ecclesiae firmi, matrimonio non ligati, debitis expediti, corpore sani, animo prompti, nulla vulgari infamia maculati, cum proximis reconciliati. Et de iis omnibus, antequam recipiantur, ab eo, qui recipiendi habet facultatem, sunt diligenter examinandi.

De his, quae debent promittere fratres et sorores in professione huius Tertiae Regulae.

#### CAP. II.

Fratres et sorores, postquam per unum integrum annum habitum probationis de-

(1) Waddingus legit: nitidi affectus ab ingressu dicti Ordinis nonnumquam averluntur, nos, iuxta

Habitu fratrum tulerint (qui de vili panno, arbitrio visitaet sororum et toris, esse debet), si conversatio laudabilis fuerit, apud conventum, in quo quis vel quae habitum probationis portaverit, de consilio discretorum dicti conventus, ad professionem dicti Ordinis recipiatur. In qua professione promittat servare mandata Dei, ac satisfacturum de transgressionibus, quas facere posset in futurum contra hanc Tertiam Regulam, ubi a praelatis requisitus fuerit, vivendo in obedientia, sine proprio et in castitate.

#### De ieiunio.

#### CAP. III.

Iciunio;

Fratres et sorores, perpetuis temporibus, feria secunda, quarta, sexta et sabbato (excepto Dominicae Nativitatis festo) carnes non comedant. Et a festo Omnium Sanctorum usque ad Resurrectionem Domini, omni feria quarta et sexta ieiunare teneantur. Ac similiter, qualibet sexta feria totius anni. Item, a festo B. Martini usque ad Nativitatem Domini, ieiunent quotidie; iniuncta quadragesima universalis Ecclesiae, usque ad Resurrectionem Domini, quam tamen a quinquagesima incipere debent. Diebus vero, quibus non ieiunatur, bis in die dumtaxat comedant, excepto quod a festo Paschae usque ad mensem octobris, laborantes penoso seu gravi labore ter in die refici poterunt, ieiuniorum semper diebus exceptis. Poterunt autem itinerantes, infirmi, debiles, tempore necessitatis, ieiunium solvere.

De divino officio et oratione.

#### CAP. IV.

musione:

Fratres et sorores in ecclesia servent silentio, con- silentium, praesertim quando missa celebratur, vel sermo Dei proponitur. In aliis vero locis servent quod per suos superiores circa silentium illis fuerit ordinatum. Debent etiam quolibet die in sero intra se et Deum cogitare quid fecerint, die (si potuerint commode) debent audire missam. Et procurare debent quod habeant virum religiosum, qui illis verbum Dei certis diebus proponat et eos ad poenitentiam et virtutes inducat. Illi autem vel illae, qui vel quae horas canonicas sciunt per se dicere, debent horas canonicas, secundum usum sanctae Romanae Ecclesiae, persolvere. Qui vero horas canonicas nesciunt dicere, dicant duodecim Pater noster pro matutino, et pro qualibet aliarum horarum septem, addito Gloria Patri in fine cuiuslibet Pater noster, addito etiam Credo et Miserere mei Deus in principio primae et completorii. Et qui praemissa nescierit, ter Pater noster pro poenitentia dicere debeat. Quotiens autem prandium vel cibum sumunt, gratias Deo reddere debent. De confessione vero sacramentali et sacra communione sumenda, servabunt ordinationem Nicolai Papae quarti, quod ter in anno confiteantur atque communicent, vel etiam statuta a suis superioribus super hoc ordinata.

De praelatorum et officiorum ordinatione.

#### CAP. V.

Quaelibet domus, si monasterium vi- Officiorum orrorum fuerit, habebit superiorem istius dinatione et su-biectione Ordifraternitatis, qui minister localis appella- ni fratrum Mibitur. Si vero mulierum, mater dicetur, et eligentur per suos conventus, vel instituentur per suos provinciales superiores seu visitatorem generalem. Ita tamen quod nullus sit perpetuus, sed certi temporis. Qui ministri et matres obedient per omnia, quae ad praesentem Regulam spectant, provincialibus ministris Ordinis Minorum B. Francisci et visitatoribus deputatis ab ipsis ministris, quamdiu in dictis officiis fuerint. Quo vero ad alia officia intra domum, servabunt statuta sua.

De modo interius exteriusque conversandi.

#### CAP. VI.

Cum fratres et sorores huius fraterni- Qualitate vedixerint vel cogitaverint. Quolibet autem tatis dicantur de Poenitentia, oportet eos stium et con-

Defunctorum

exequiis;

ab omni curiositate, tam in vestibus quam in aliis quibuscumque abstinere. Et, inxta apostolicum (1) principis beati Petri salubre consilium, depositis certis vanis huius saeculi ornamentis, nullum ornamentum corporale portare debent, nisi solum humile et necessarium tegumentum corporis sui. Debent etiam ab accessu curiarum principum, dominorum seu dominarum, ubi mollia huius mundi (Domino testante) habentur, omnino cavere; nec ullo umquam tempore choreis, ludis, iocis et aliis histrionum vanitatibus interesse. Debent quoque esse parci in verbis et locutionibus, quae raro sine peccato multiplicantur. Et, super omnia, ab omni mendacio et iuramento quocumque, iuxta mandatum Domini, nisi pro pace, fide, calumnia et testimonio perhibendo, cavere debent. Et omni die in sero, inter caetera, debent examinare se si vel mendacium vel iuramentum aliquod fecerint. et pro quolibet ter Pater noster dicere debent.

De visitatione et cura infirmorum.

#### CAP. VII.

Infirmis;

Si quis frater vel soror huius fraternitatis in infirmitate ceciderit, minister domus vel mater, semel quotidie, per se vel per aliam personam visitare teneatur, et de bonis communibus omnia necessaria diligenter faciat illi ministrare. Teneatur quoque infirmum vel infirmam monere ad poenitentiam acceptandam veramque conversionem ad Deum faciendam, mortis propinquitatem et iudicii divini districtionem, simulque divinam misericordiam proponendo.

De visitatione quam praelati debent facere circa fratres et sorores.

#### CAP. VIII.

Visitatorum officio;

Minister provincialis fratrum Minorum vel visitator eiusdem Ordinis, cui ipse commiserit, visitabit quolibet anno, semel tantum in qualibet domo, cum praesentia

(1) Waddingus, loco apostolicum . . . et certis, legit apostolorum . . . ceteris (R. T.).

seniorum. Et, facta visitatione, non debet intrare officinas nec alia interiora sororum. Ipse autem visitator numquam solus maneat et separatus cum aliqua sorore. Debent autem ministri et matres dicere visitatori defectus, qui correctione indigent. Similiter et alii fratres et sorores. Et si aliqui fuerint incorrigibiles, iudicio discretorum vel discretarum domus, tamquam morbida pecora, eiiciantur de congregatione.

De officio mortuorum.

# CAP. IX.

Postquam aliquis frater vel soror ab hac luce migraverit, curabit minister seu mater quod eius exequiae solemniter celebrentur. Quibus exequiis omnes fratres vel sorores alicuius domus, ubi ipsum mori contigerit, personaliter interesse debent, nec recedere debent donec corpus traditum sit sepulturae. Et pro anima cuiuslibet defuncti vel defunctae, infra octo dies, quilibet sacerdos unam missam; scientes autem psalterium, quinquaginta psalmos; nescientes vero psalterium, quinquaginta Pater noster, et in fine cuiuslibet Requiem aeternam dicere teneantur. In fine autem cuiuslibet anni, seu infra quemlibet annum, quilibet sacerdos tres missas pro defunctis; scientes psalterium, unum psalterium; nescientes vero psalterium, centum Pater noster cum Requiem aeternam in fine cuiuslibet dicere debeant. Et circa ista officia pro defunctis et alia officia divina in praesenti serie annexa, cura imponitur ministris et matribus ut fideliter persolvantur.

De obligatione contentorum in Regula.

# CAP. X.

Omnia et singula in praesenti Regula Obligatione ad contenta sunt consilia ad facilius salvan- tria vota et claudas animas viatorum, et nulla sunt obligatoria ad peccatum mortale vel veniale, nisi humano vel divino iure aliquis alias

esset obligatus. Obligantur tamen fratres i et sorores facere poenitentias sibi a superioribus impositas, quando super hoc requiruntur. Obligantur etiam ad tria vota essentialia, paupertatem, nihil habendo in speciali; castitatem, quia post votum non possunt matrimonium contrahere, nec, sine transgressione, vitiis carnis se immiscere; ct obedientiam, quantum ad illa, sine quibus non potest commode ista fraternitas manuteneri. Tenentur etiam ad clausuram servandam illae, quae ipsam expresse servare voluerint. Quod omnibus et singulis conventibus concedimus, dummodo hospitalitas et charitas, quam exercere solent apud infirmos, nullum cum honestate patiatur detrimentum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesima ianuarii, millesimo quingentesimo vigesimoprimo, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 20 ianuarii 1521, pont. anno viii.

### XLVIII.

Inquisitorum haereticae pravitatis iurisdictio per adiunctionem alterius iudicis non intelligatur diminuta in procedendo contra maleficos, sortilegos, a fide apostatantes etc. Et officiales saeculares, absque processus revisione, eorum sententias exequantur (1).

#### SUMMARIUM

Hic Pontifex, ex causis hic expressis, dedit nuncium suum in adiutorium inquisitoribus. — 1. Illi nonnullos condemnarunt et curiae saeculari praetoris Brixiae tradiderunt, cui Veneti inhibuerunt, et processus revidere voluerunt. — 2. Hic ergo Pontifex inquisitorum iurisdictionem liberam esse decernit, non obstante Venetorum inhibitione. — 3. Omnesque moneri mandat, ut sententias inquisitorum exequantur absque visione processuum. — 4. Quibuscumque non obstantibus.

(1) Quoad secundam partem, idem statuit Innocentius VIII sup., in sua constitutione xII, Dilectus, pag. 326.

Leo episcopus universis et singulis locorum ordinariis ac haereticae pravitatis inquisitori: bus in dominio Venetorum consistentibus, salutem et apostolicam benedictionem.

Honestis petentium votis libenter an- Hic Pontifex, nuimus, eaque favoribus prosequimur op-ex causis hic exportunis. Alias ad petitionem dilectorum nuncium suum filiorum, nobilium virorum ducis et do-quisitoribus. minii Venetorum, cum in Brixiensi et Bergomensi civitatibus et dioecesibus quoddam hominum genus perniciosissimum ac damnatissimum labe haeretica, per quam suscepto renuntiabatur baptismatis sacramento, Dominum abnegabant, et satanae, cuius consilio seducebantur, corpora et animas conferebant; et, ut illi rem gratam facerent, in necandis infantibus passim studebant, et alia maleficia et sortilegia exercere non verebantur: quod ita factum esse videbatur ut, ad eorum errorem extirpandum, opportuna adhiberentur remedia. Volentes etiam eiusdem generis nonnullos indicibili poena obstinate vitam potius perfide amittere, quam errorem suum cognoscere maluisse, et propterea de rigoroso nimium (ut dicebatur) ordinariorum contra tales processu dubitantes, venerabilem fratrem episcopum Polensem, nostrum et Apostolicae Sedis apud eosdem ducem et dominium nuncium, vobis adiungendum duximus, cum facultate per se vel alium seu alios processus per vos habitos seu factos examinandi et revidendi; et si vos inquisitores processus praedictos rite et recte ac iuxta formam iuris habitos fecissetis, contra tale hominum damnatorum genus una vobiscum procedendi et inquirendi; necnon procuratores et advocatos, scribas caeterosque ad inquisitionis praefatae exercitium necessarios et opportunos officiales et ministros, cum competentibus salariis deputandi; et homines praedictos (qui redire ad Ecclesiae unitatem vellent) clementer suscipiendi, eisque poenitentiam salutarem iniungendi, et eos absolvendi, etiam in utroque foro; et in-

corrigibiles condemnandi et brachio saeculari tradendi, caeteraque, quae vos de iure vel consuetudine facere possetis et deberetis, faciendi, gerendi, exercendi et exequendi, prout in literis desuper confectis continetur.

condemnar, et luerunt.

§ 1. Cum igitur, commissionis huius-Illi nonnullos modi vigore, praefatus nuncius venerabicuriae saeculari lem fratrem episcopum Iustinopolitanum, praetoris Brixia in partibus illis commorantem, ad prae-tradiderunt, eui in partibus illis commorantem Veneti inhibue- missa una vobiscum pertractanda et exesub revidere vo. quenda subdelegaverit; vosque et ipse subdelegatus in valle Camonica Brixiensis dioecesis, ubi maxime huiusmodi damnati generis homines vigent et pullulant, processeritis, ac nonnullos culpabiles repertos et curiae saeculari tradendos, necnon iam condemnatos habueritis, videtur quod per Venetorum collegium praetori Brixiensi mandatum fuerit ne sententias huiusmodi exequeretur; et vobis et eidem subdelegato ne ad executionem illarum procederetis inhiberet, prout inhibitum fuit; ac expensas et salaria pro huiusmodi inquisitionis negocio necessaria submoveret et detraheret; necnon processus contra culpabiles praedictos habitos et factos eis transmitteret seu transmitti faceret; et, quod deterius est, subdelegatum praedictum ad coram eis in civitate Venetiarum comparendum cogeret et compelleret, prout coactus et compulsus fuit.

§ 2. Et quia, propter dictas literas, Hic ergo Pon in quibus dictus nuncius adiunctus fuit, rum iurisdictio- ab aliquibus haesitatur, an, propter hoc, nem liberam es- facultas vestra diminuta existat, ita quod, obstante Vene-prout ante datas huiusmodi literas potuissetis, procedere non possitis; indecensque et contra iuris et sacrorum canonum dispositionem ac ecclesiasticam libertatem existat laicos de personis et causis ecclesiasticis se intromittere, nolleque iniunctam a vobis executionem adimplere, nisi processibus ac sententiis per eos visis et examinatis, ac si ipsi in clericos causasque ecclesiasticas superioritatem et iurisdictionem haberent, cum

tamen in clericos causasque huiusmodi laicis nulla facultas attributa sit, quos obsequendi et exequendi manet necessitas, non auctoritas imperandi, propter quod inter christifideles non modicum surgit scandalum. Nos igitur, ne quod ad salutem animarum et dictarum causarum faciliorem expeditionem introductum est, in damnum et perniciem convertatur, et propterea, ob diuturnitatem temporis, infelices animae huiusmodi peccatis magis graventur, et ad omne circa hoc dubium tollendum, vos, prout ante datas dictas literas de iure et consuetudine seu privilegio procedere poteratis, necnon etiam contra maleficos et sortilegos ac a fide apostatantes, prout criminis postulaverit qualitas, procedere posse et debere, auctoritate apostolica, tenore praesentium, decernimus et declaramus.

§ 3. Vobis committentes et mandan- Omnesque motes ut eosdem Venetos et illorum ducem neri maudat ut sentent. inquiac officiales suos, ne ipsi ulterius in hu-sitorum exequiusmodi causis se intromittant, sed quod antur, absque visione procesiniunctas sibi executiones et forte iniun- suum. gendas, postquam requisiti fuerint, sine aliqua processuum per dictos ecclesiasticos iudices factorum visione vel examinatione, prompte exequantur, moneatis et hortemini. Et si hoc facere neglexerint vel recusaverint, vos eos per censuras ecclesiasticas et alia iuris opportuna remedia, appellatione postposita, compel-

§ 4. Praemissis ac constitutionibus et Oulbuscumque ordinationibus apostolicis, statutisque et non obstantib. consuetudinibus civitatum et dioecesum praedictarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, caeterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die decimoquinto februarii, millesimo quingentesimo vigesimoprimo, pontificatus nostri anno viii. Dat. die 15 februarii 1521, pont. anno viii.

# XLIX.

Circa celebrationem festi sancti Francisci de Paula.

#### SUMMARIUM

Causa huius constitutionis. - Institutio festivitatis cum octava, et officio proprio.

## Leo Papa X.

Licet per alias nostras literas sancti

Causa buius Francisci de Paula, Ordinis fratrum Miconstitutionis. nimorum, institutum festum ab univer-

vitatis cum oc-

proprio.

sali Ecclesia die secunda aprilis annuatim celebrandum fore statuerimus, quia tamen de caetero eiusdem sancti Francisci de Paula festum huiusmodi etiam cum octava celebrari volumus, idcirco universis et singulis archiepiscopis, episcopis et aliis quibuscumque praelatis ecclesiasticis, quatenus ipsi et eorum singuli Institutio festi- sancti Francisci de Paula festum huiustava, et officio modi cum officio proprio, cum illud de Sedis Apostolicae mandato ordinatum fuerit, alias cum officio unius confessoris non pontificis, cum propria oratione in eius canonizationis a nobis edita die secunda aprilis huiusmodi, nisi tunc occurrat maior hebdomada vel octava Paschae, et tunc secunda feria post octavam Paschae huiusmodi, in suis solemniter; in dictorum vero fratrum Minimorum ecclesiis singulis, sub ritu festi duplicis et cum octava, annuatim celebrent seu celebrari faciant et mandent, expresse, apostolica auctoritate, committimus et mandamus per praesentes.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv martii mdxxi, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 25 martii 1521, pontif. anno IX.

L.

Quod fratres milites et aliae personae militiae de Alcantara, eiusque ecclesiae perfruantur omnibus indultis, privilegiis et indulgentiis concessis et concedendis Ordini Cisterciensi Sancti Benedicti (1).

#### SUMMARIUM

Exordium. - 1. Honorius III exemptionem a decimis concessit Ordini Cistercien.; — 2. Martinus V ampliavit; — 3. Siztus IV similiter ampliavit; — 4. Innoc. VIII monasteria et alia loca istius Ordinis sub Apostolicae Sedis protectione reservavit, et a iurisdictione ordinariorum ac solutione collectarum et subsidiorum exemit. — 5. Et quoniam Carolus imperator administrator militiae de Alcantara, Ordinis Cisterciensis, exponit Pontifici quod, licet milites ipsi vivant sub Regula Cistercien., tamen revocatur in dubium an ipsi privilegiis Ordinis Cisterciensis gaudere debeant, cum in illis specialiter nominati non fuerint, - 6. Hic modo Pontifex declarat eos dictis indultis gaudere, — 7. Et etiam indulgentiis. — 8. Clausulae derogatoriae. — 9. Fides transumptorum.

# Leo episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In apostolicae dignitatis specula, licet immeriti, disponente Domino, constituti, sub regularibus institutis studio piae vitae vacantibus simulque pro fidei catholicae defensione militantibus personis, apostolici favoris praesidium libenter impendimus; ac his, quae solidationem status et profectum ac tranquillitatem earumdem respiciunt, nos eis gratiosos et favorabiles exhibemus, prout etiam catholicorum regum vota exposcunt, et id conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem, postquam felicis Honorius III recordationis Honorius III, ut nullus ab exemptionem a abbate monasterii Cisterciensis, Cabilo- sit Ordini Cinensis dioecesis, eiusque coabbatibus et serciensi; prioribus ac abbatissis, aliisque personis Ci-

(1) Consonat, quoad alios huius Ordinis milites de Calatrava, constit. xx Iulii II, Romani, pag. 466 huius tomi.

Brordium.

sterciensis Ordinis, de terris suis ante generale concilium acquisitis, etiam de illis, quas alias concesserant excolendas et ad eos redierant, si eas manibus propriis aut sumptibus colerent, decimas exigere aut extorquere praesumeret, inter alia per quasdam eius literas inhibuerat.

pliavit;

- § 2. Et Martinus V, Romanus Ponti-Martinus Vam- fex praedecessor noster, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prioribus, decanis, archidiaconis, praepositis et aliis ecclesiarum praelatis, ad quos suae super hoc confectae literae pervenirent, expresse mandaverat ut Cistercienses ac alios abbates, priores et abbatissas, ac omnia et singula monasteria, necnon singulas personas dicti Ordinis, tunc praesentia et futura, ubicumque pro tempore existentia, a praestatione decimarum, tam de possessionibus habitis ante et post concilium antedictum, quam ex tunc de cetero habendis; et tam de novalibus, sive ante sive post huiusmodi concilium acquisitis et acquirendis, quae propriis sumptibus colebant et colerent, quam alias quomodocumque et qualitercumque excolerentur, necnon de hortis, virgultis et piscationibus suis, ac de suorum animalium nutrimentis singuli ipsorum omnino servarentur immunes.
- militer amplia-
- § 3. Piaeque memoriae Sixtus Papa IV, Status IV si- etiam praedecessor noster, literas, tam Honorii quam Martini praedecessorum huiusmodi, ratas et gratas habens, illas cum omnibus in eis contentis clausulis, per alias suas literas confirmavit et approbavit, ac iuxta omnimodas earum continentias et formas in sui roboris sirmitate perpetuo subsistere decrevit. Et nihilominus Cistercienses ac omnes et singulos alios abbates, priores, abbatissas, necnon omnia et singula monasteria, tunc praesentia et futura, ubilibet existentia, singularesque personas Ordinis huiusmodi a praestatione decimarum tam de possessionibus habitis ante et post concilium praedictum, quam ex tunc de cetero habendis et tam de novalibus, sive ante sive post conci-

lium huiusmodi acquisitis et acquirendis, quae propriis sumptibus excolebant et excolerent, quam alias quomodocumque et qualitercumque excolerentur, et etiam de illis possessionibus de quibus aliquis eatenus decimas perceperat, necnon de hortis, virgultis, piscationibus suis et de nutrimentis ipsorum animalium, auctoritate praedicta penitus exemit, et exempta fore perpetuo decrevit.

§ 4. Et deinde recolendae memoriae Innocen. VIII Innocentio Papae VIII, similiter praede- monasteria et acessori nostro, pro parte tunc Cisterciensis Ordinis sub Aet aliorum monasteriorum Ordinis huius- prototione remodi abbatum ac dilectorum filiorum con- servavit, et a ventuum eorumdem exposito quod, licet nariorum ac soipsi, eorumque ac dicti Ordinis monaste- lutione collectaria, tam virorum quam mulierum, et alia diorum exemit. religiosa loca et membra, ac monaci, moniales, vassalli, subditi et eis servientes, bonaque omnia iamdudum per plures Romanos Pontifices praedecessores nostros, tune ipsius Innocentii praedecessoris, sub ipsorum Pontificum et Apostolicae Sedis protectione recepti et recepta, ac eidem Sedi immediate subiecti et subiecta, nec non ab omni iurisdictione ordinaria exempti et exempta forent; eisque concessum esset ut ad praestationem aliquarum collectarum seu subsidiorum aut procurationum et aliarum exactionum per Sedem praedictam seu eius legatos, aut ipsorum auctoritate et mandato, seu per locorum ordinarios vel alios pro tempore impositorum non tenerentur; tamen, ut ipsi desiderabant, pro maiori eorum quiete, receptionem, subiectionem et exemptionem praedictas ac singulas desuper confectas literas, cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis, auctoritate apostolica, ex certa scientia, per suas literas approbavit, ac perpetuae et inviolabilis firmitatis robur obtinere decrevit. Et nihilominus, pro potiori cautela, monasteria, loca, membra et bona omnia huiusmodi, tunc præsentia et futura, abbates, abbatissas, monacos, moniales, vassallos, subditos et servientes praefatos,

iurisdict. ordi-

tunc et pro tempore existentes, auctoritate et scientia similibus, sub beati Petri et sua protectione suscepit, et ab omni iurisdictione, superioritate, correctione, visitatione, dominio et potestate archiepiscoporum, episcoporum et aliorum iudicum ordinariorum, eorumque vicariorum et officialium quorumcumque, necnon a solutione subsidiorum, etiam charitativorum, procurationum, collectarum et aliarum exactionum huiusmodi pro tempore imponendorum perpetuo prorsus exemit et totaliter liberavit; ac eisdem Innocentio praedecessori et Sedi immediate subject, ita quod archiepiscopi, episcopi, iudices ordinarii, vicarii et officiales praefati, etiam ratione delicti aut contractus vel rei, de qua ageretur, ubicumque committeretur delictum, iniretur contractus, aut res ipsa consisteret, nullam in eos aut eorum aliquem seu monasteria, loca, membra et bona praedicta, tamquam prorsus exemptos et exempta, iurisdictionem, correctionem, superioritatem, dominium vel potestatem exercere, aut excommunicationis, suspensionis et interdicti seu quasvis alias sententias, censuras et poenas ecclesiasticas promulgare praesumerent aut possent vel deberent quoquo modo; nec ipsi sic excepti coram illis aut einsdem Sedis delegatis vel subdelegatis, nisi, in literis eis pro tempore directis, de Innocentii praedecessoris literis huiusmodi specialis, specifica et expressa ac de verbo ad verbum mentio fieret, ad iudicium evocari, aut quovis modo, directe vel indirecte molestari possent vel deberent. Decernens omnes et singulos processus, sententias, censuras et poenas, quos et quas per archiepiscopos, episcopos, iudices ordinarios, vicarios et officiales praedictos, seu corum aliquem, contra abbates et alios exemptos, monasteria et loca huiusmodi, etiam exempta, ut praesertur, haberi et promulgari, nec non quicquid secus super his, ab eis vel alio quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter attentari contingeret, irrita | camdem deputatus, existebat, eorumque

et inania nulliusque roboris vel momenti, prout in singulis literis praedictis plenius continetur.

§ 5. Cum autem, sicut charissimus in Et quoniam Ca-Christo filius noster Carolus, Romanorum rolus imperator rex, in imperatorem electus, illustris, qui ties de Alcanetiam Castellae et Legionis rex, ac militiae tara Ordinis Cide Alcantara dicti Ordinis perpetuus ad- ponit Pontifici ministrator per Sedem praedictam depu- lites ipsi vivant tatus existit, tam suo, quam dilectorum sub Regula Cifiliorum universorum priorum, praecepto- revocaturin durum, commendatorum nuncupatorum, mi-blum an ipsl prilitum, fratrum et aliarum personarum dictae Cistercien. gaumilitiae nominibus nobis nuper exponi cum in illis spefecit, licet magister pro tempore existens, cialiter nominaac omnes et singuli priores, praeceptores, milites et fratres militiae huiusmodi eiusdem Ordinis professores existant, et sub eadem Regula militent et vivant; nihilominus quia in literis Honorii, Martini, Sixti et Innocentii, praedecessorum huiusmodi, de dicta militia et illius personis, monasteriis, domibus, praeceptoriis, alias commendariis nuncupatis, et locis specialis mentio facta non extitit, a nonnullis asseratur magistrum seu administratorem pro tempore existentem, priores, praeceptores, milites, fratres et personas mandato, susceptione, exemptione, liberatione et decretis praedictis ac aliis privilegiis, necnon indulgentiis, etiam spiritualibus, ac peccatorum remissionibus eidem Ordini et illius abbatibus, monachis et personis, nec non virorum et mulierum monasteriis, prioratibus et locis, per Sedem praedictam concessis, uti, potiri et gaudere non posse; praefatus Carolus rex et administrator, dictis nominibus, nobis humiliter supplicari fecit ut magistro seu administratori, prioribus, praeceptoribus, militibus, fratribus et aliis personis pro tempore existentibus militiae huiusmodi, cuius etiam clarae memoriae Ferdinandus Aragonum et Siciliae rex, ad cuius supplicationem nonnulla desuper concesseramus, dum viveret perpetuus administrator, per Sedem

stercien.,tamen

vassallis et servitoribus ac monasteriis, domibus et aliis locis, quod huiusmodi inhibitione, mandato, susceptione, exemptione, liberatione et decretis, ac aliis privilegiis, immunitatibus, concessionibus, gratiis et indultis ac indulgentiis et peccatorum remissionibus, Ordini ac illius abbatibus, prioribus, monachis et personis, necnon monasteriis, prioratibus et locis praedictis ac eorum ecclesiis concessis, gaudere possint, perpetuo concedere, ac alias in praemissis opportune providere, de benignitate apostolica dignaremur.

his gaudere,

An. C. 1521

§ 6. Nos igitur, qui religiosarum per-Hic modo Pon- sonarum quarumlibet, praesertim sub reos dietis indul- gularibus militiis pro defensione christianae fidei insudantium, felici successui, indemnitati et quieti, quantum cum Deo possumus, libenter consulimus, priores, praeceptores, milites, fratres et personas praefatos ac corum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eisdem magistro seu administratori, pro tempore existenti, prioribus, praeceptoribus, militibus, fratribus et aliis personis dictae militiae, illorumque vassallis et servitoribus, etiam pro tempore existentibus, ac eiusdem militiae virorum et mulierum monasteriis, domibus et locis aliis. ac in districtu eorum et dominio ipsius militiae consistentibus ecclesiis, praesentibus et futuris, ut de cetero perpetuis futuris temporibus inhibitione, mandato, susceptione, exemptione, liberatione, subiectione et decretis ac literis praedictis et aliis in eisdem literis contentis, necnon omnibus et singulis privilegiis, concessionibus, immunitatibus, gratiis et indultis ac indulgentiis, etiam spiritualibus et temporalibus, ac peccatorum remissionibus | Pio V.

dicto Ordini illiusque abbatibus, prioribus, monachis et personis, necnon virorum et mulierum monasteriis, prioratibus et locis ac illorum ecclesiis, per Sedem praedictam et alias quomodolibet in genere concessis hactenus et in posterum similiter in genere concedendis, perinde ac si etiam militiae ac illius magistro seu administratori, praeceptoribus, militibus, prioribus, fratribus et aliis personis, ac eorum vassallis et servitoribus, necnon monasteriis, domibus et locis, eorumque ac in ipsius militiae districtu seu dominio consistentibus ecclesiis huiusmodi specialiter indulta et concessa fuissent, uti, potiri, gaudere libere et licite valeant.

christifidelibus, qui monasteriorum eius- gentiis (1). dem militiae praesentium et futurorum ac in ipsius districtu et dominio pro tempore consistentibus ecclesias devote visitaverint; ac pro manutentione monasteriorum et ecclesiarum huiusmodi manus

§ 7. Necnon omnibus utrinsque sexus Et etiam indul-

iuxta tenorem illarum, adimpleverint, ut illas indulgentias et peccatorum remissiones, quas consequentur visitantes ecclesias monasteriorum et aliorum locorum Cisterciensis Ordinis huiusmodi, pro quibus indulgentiae et peccatorum remissiones praedictae concessae reperiuntur et conceduntur, ut praefertur, consequantur, auctoritate apostolica, tenore praesentium, de speciali gratia concedimus et pariter

adiutrices porrexerint, et alia in literis

indulgentiarum Cisterciensi Ordini con-

cessis et concedendis huiusmodi contenta,

(1) Adverte quod revocatae sunt indulgentiae, pro quibus porrigendae sunt manus adiutrices, a

indulgemus. Decernentes irritum et inanc

quidquid super praemissis aut eorum ali-

quo, contra magistrum seu administrato-

rem, priores, praeceptores, milites, fra-

tres, personas, vassallos, servitores, ac

monasteria, domos et loca, necnon privilegia, concessiones et indulta praedicta, et in eis vel eorum aliquo contenta, a quoquam, quavis auctoritate fungente seu functuro, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Clausulae derogatoriae.

§ 8. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon Ordinis et militiae praedictorum iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, ac quibusvis aliis privilegiis ac indultis apostolicis Ordinum Cisterciensium huiusmodi, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis efficacissimis, insolitis, etiam derogatoriarum derogatoriis, clausulis irritantibus; quam etiam decretis aliis, etiam iteratis vicibus concessis et confirmatis, quibus, quatenus obstent, etiam si de eis eorumque totis tenoribus specialis, specifica vel individua et expressa mentio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; necnon omnibus illis, quae dicti Honorius, Martinus, Sixtus et Innocentius praedecessores in praefatis eorum literis voluerunt non obstare, ac quacumque consuetudine introducta, caeterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum. § 9. Caeterum, quia difficile foret etc. Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimoprimo, decimo kalendas iulii, pontificatus nostri anno 1x.

Dat. die 22 iunii 1521, pontif. anno 1x.

LI.

Henricus octavus, rex Angliae, titulo defensoris christianae fidei donatur, quod contra Martinum Lutherum eiusque et aliorum haereses scripsit; et ipsos haereticos eorumque sequaces persequi profitetur.

#### **SUMMARIUM**

Procemium. — 1. Henricus librum scripsit, contra Lutherum, et huic Pontifici misit eius approbationem petens. — 2. Qui illum approbat; — 3. Titulum defensoris fidei illi donat; —4. Eidem, coniugi et filiis benedicit. — Sanctio poenalis.

Leo episcopus servus servorum Dei, carissimo in Christo filio Henrico, Angliae regi illustri, fidei defensori, salutem et apostolicam benedictionem.

Promium

Ex supernae dispositionis arbitrio, licet imparibus meritis, universalis Ecclesiae regimini praesidentes, ad hoc cordis nostri longe lateque diffundimus cogitatus, ut fides catholica, sine qua nemo proficit ad salutem, continuum suscipiat incrementum; et ut ea, quae, pro cohibendis conatibus illam deprimere aut pravis mendacibusque commentis pervertere et denigrare molientium, sana christifidelium, praesertim dignitate regali fulgentium, doctrina sunt disposita, continuis proficiant incrementis, partes nostri ministerii et operam impendimus efficaces. Et sicut alii Romani Pontifices, praedecessores nostri, catholicos principes, prout rerum et temporum qualitas exigebat, specialibus favoribus prosequi consueverant, illos præsertim, qui, procellosis temporibus et rabida schismaticorum et haereticorum fervente perfidia, non solum in fidei serenitate et devotione illibata sacrosanctae Romanae Ecclesiae immobiles perstiterunt, verum etiam, tamquam ipsius Ecclesiae legitimi filii ac fortissimi athletae, schismaticorum et haereticorum insanis furoribus spiritualiter et temporaliter se opposuerunt; ita etiam nos maiestatem

tuam, propter excelsa et immortalia eius erga nos et hanc sanctam Sedem, in qua, permissione divina, sedemus, opera et gesta, condignis ac immortalibus praeconiis et laudibus efferre desideramus, et ea sibi concedere, propter quae invigilare debeat a grege dominico lupos arcere, et putrida membra, quae mysticum Christi corpus inficiunt, ferro et materiali gladio abscindere, et nutantium corda fidelium in fidei soliditate confirmare.

§ 1. Sane, cum nuper dilectus filius Henric librum Ioannes Clerk, maiestatis tuae apud nos Lutherum, et Oralor, in concistorio nostro. coram venehuic Pontif. mi- rabilibus fratribus nostris sanctae Romanae bation. petens. Ecclesiae cardinalibus et compluribus aliis Romanae Curiae praelatis, librum, quem maiestas tua, charitate, quae omnia sedulo et nihil perperam agit, fideique catholicae zelo accensa, ac devotionis erga nos et hanc sanctam Sedem fervore inflammata, contra errores diversorum haereticorum, saepius ab hac sancta Sede damnatos, nuperque per Martinum Lutherum suscitatos et innovatos, tamquam nobile ac salutare quoddam antidotum, composuit, nobis examinandum, et deinde auctoritate nostra approbandum obtulisset; ac luculenta oratione sua exposuisset maiestatem tuam paratam ac dispositam esse ut, quemadmodum veris rationibus et irrefragabilibus sacrae Scripturae ac sanctorum Patrum auctoritatibus notorios errores eiusdem Martini confutaverat, ctiam omnes eos sequi ac defensare praesumentes, totius regni sui viribus et armis persequatur; nosque eius libri admirabilem quamdam et coelestis gratiae rore conspersam doctrinam diligenter accurateque introspexissemus, omnipotenti Deo, a quo omne datum optimum, et omne donum perfectum est, immensas gratias egimus, qui optimam et ad omne bonum inclinatam mentem tuam inspirare, eique tantam gratiam superne infundere dignatus fuit, ut ea scriberes, quibus sanctam eius fidem contra novum errorum damnatorum

huiusmodi suscitatorem defenderes, ac reliquos reges et principes christianos tuo exemplo invitares, ut ipsi etiam orthodoxae fidei et evangelicae veritati, in periculum et discrimen adductae, omni ope sua adesse opportuneque favere vellent.

§ 2. Aequum autem esse censentes, Qui illum apeos, qui pro sidei Christi huiusmodi de- probat; fensione pios labores susceperunt, omni laude et honore afficere, volentes non solum ea, quae maiestas tua contra eumdem Lutherum absolutissima doctrina nec minori eloquentia scripsit, condignis laudibus extollere ac magnificare, auctoritateque nostra approbare et confirmare.

§ 3. Sed etiam maiestatem ipsam tuam Titulum defentali honore ac titulo decorare, ut nostris et soris fidoi illi perpetuis futuris temporibus christifideles omnes intelligant, quam gratum acceptumque nobis fuerit maiestatis tuae munus, hoc praesertim tempore, nobis oblatum; nos, qui Petri, quem Christus in coelum ascensurus vicarium suum in terris reliquit, et cui curam gregis sui commisit, veri successores sumus, et in hac sancta Sede, a qua omnes dignitates ac tituli emanant, sedemus, habita super his cum eisdem fratribus nostris matura deliberatione, de eorum unanimi consilio et assensu, maiestati tuae titulum hunc, videlicet Fidei defensorem, donare decrevimus, prout te tali titulo per praesentes insignimus, mandantes omnibus christifidelibus ut maiestatem tuam hoc titulo nominent, et cum ad eam scribent, post dictionem regi, adiungant *Fidei defensori*. Et profecto huius tituli excellentia et dignitate, ac singularibus meritis tuis diligenter perpensis et consideratis, nullum neque dignius neque maiestati tuae convenientius nomen excogitare potuissemus. Quod quotiens audies aut leges, totiens propriae virtutis optimique meriti tui recordaberis; nec huiusmodi titulo intumesces vel in superbiam elevaberis, sed solita tua prudentia humilior, et in fide Christi ac devotione huius sanctae Sedis,

a qua exaltatus fueris, fortior et constantior evades, ac in Domino, bonorum omnium largitore, laetaberis, perpetuum hoc et immortale gloriae tuae monumentum posteris tuis relinquere, illisque viam ostendere, ut, si tali titulo ipsi quoque insigniri optabunt, talia etiam opera efficere, praeclaraque maiestatis tuae vestigia sequi studeant.

et filie benedi-

§ 4. Quam, prout de nobis et dicta Eidem, coniugi Sede optime merita est, una cum uxore et filiis ac omnibus, qui a te et ab illis nascentur, nostra benedictione in nomine Illius, a quo illam concedendi potestas nobis data est, larga et liberali manu benedicentes, Altissimum illum, qui dixit Per me reges regnant et principes imperant, et in cuius manu corda sunt re-

gum, rogamus et obsecramus ut eam in suo sancto proposito confirmet, eiusque devotionem multiplicet, ac praeclaris pro sancta fide gestis ita illustret, ac toti orbi terrarum conspicuam reddat, ut iudicium, quod de ipsa fecimus, eam tam insigni titulo decorantes, a nemine falsum aut vanum iudicari possit; demum mortalis huius vitae finito curriculo, sempiternac Illius gloriae consortem atque participem reddat.

Nulli ergo etc.

Sanctio poena-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo vigesimoprimo, quinto idus octobris, pontificatus nostri anno 1x.

Dat. die 11 octobris 1521, pont. anno ix.

FINIS TOMI QUINTI.

# INDEX

# NOMINUM ET RERUM PRÆCIPUARUM

NUMERUS PAGINAM INDICAT. — a PRIMAM COLUMNAM — b SECUNDAM DESIGNANT.

# A

Abbreviatores litterarum apostolicarum a Pio II instituuntur, 252 b; supprimuntur a Paulo II, ibid.; a Sixto IV innovantur 255 a. Abbreviatores omnes fiunt nobiles, comites palatini, Sedis Apostolicae notarii (si clerici sint), familiares et continui commensales Summi Pontificis, corumque indultis potiuntur, eisque praeferuntur, 652 a et seq.; expectativarum gratiis donantur, 634 a; a quorumcumque iurisdictione eximuntur, 655 a. Unus ex cuiuscumque familiaribus ensem per Urbem gestare potest, ibid. b. V. insuper Camerae Apostolicae etc. et Romanae Curiae officia.

Administratio beneficiorum. V. Beneficiorum debita iura.

Advocati concistoriales. V. Romanae Curiae officia.

Advocati et iudices Romanae Curiae in eaque litigantes offendi nequeunt, sub excommunicationis poena, 395 b.

Ædificantium in Urbe privilegia, 378 a et 657 a.

Ægidianae constitutiones quid sint, 260 b. Officiales eas observent et observari faciant, ibid. Eaedem nec non aliae in homicidas innovantur, 261 a. Item, declarantur circa collationem officiorum et mercedem notariorum, ibid. b; circa gubernatorum munera et iudicum itinera, 262 a et seq. Illarum extensio ad Urbem et totum Statum Ecclesiasticum, 263 a.

Æmoniensis et Parentinae ecclesiarum unio, 15 a.

Agnus Dei. V. Cereae figurae.

Alberti, Romanorum imperatoris, mors, 109 b.

Albertus, patriarcha Hierosolymitanus, fratribus Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo Regulam tradit, 5 a.

Bull. Rom. Vol. V.

Albertus (S.) de Drepano, Ordinis fratrum B. Mariae de Monte Carmelo, beatorum honoribus coli permittitur, 232 a et seq.; permissio confirmatur, 233 b.

Alcantara (de) militia. V. Militiae de Alcantara.

Alexander VI Papa ccxvi eligitur, 350 a.

Alexandra de Alphanis novam Religionem, sub invocatione et instituto S. Ioannis Hierosolymitani, prope Florentiam fundat, 271 a.

Alexandrina in via aedificantes favoribus distinguuntur, 378 a.

Ambrosii (S.) fratres in unam congregationem rediguntur, 55 b. Cuius caput monasterium S. Ambrosii ad Nemus, ibid. In eo singulis trienniis capitula generalia fiunt, ibid. Prioris et visitatorum officium, 56 a. Ipsi et ab eis deputati absolvent a casibus reservatis, ibid. b. Fratres ad strictiorem Ordinem transire nequeunt; ordines a quocumque episcopo recipiunt et officium Ambrosianum recitant, 57 b. Communio privilegiorum inter eorum monasteria, ibid.

Animae immortalitatem denegantes, sicut haeretici, puniendi, 601 b. Philosophiae

professores illam docere discipulos tenentur, 602 a.

Annatas ex fructibus beneficiorum statutis temporibus non solventes excommunicationi et beneficiorum privationi subiiciuntur, 312 b.

Appellationes a Romano Pontifice prohibentur, 450 a et 479 b. Veneti tamen et Bentivolii appellant, ibid. et seg. Appellantium et fautorum poenae, 480 b et seg.

Archivii Romanae Curiae scriptores instituuntur, 459 b. Hi confessionalia concedenda scribunt, ibid.; notarii publici sunt, 460 a; archivium habent in Palatio Apostolico, ubi registrant notas instrumentorum, quae ad eos deferunt notarii Curiae, ibid.; matriculant notarios, ibid. b; recipiunt protocolla notariorum decedentium absque filiis notariis, 461 a. Decem ex hisce scriptoribus, correctores nuncupati, examinant alios admittendos, ibid. b. Scriptorum collegium creat notarios, 462 b; bastardos legitimat, ibid. Ex eo desumuntur testium et scripturarum interpretes, ibid.; uti etiam notarii iudicum non habentium notarios proprios, 463 a. Statuta collegii, ibid.; privilegia, ibid.; officia resignare possunt, ibid. b. Declaratio privilegiorum huiusmodi, 465 a. V Romanae Curiae officia.

Armeni. V Romanae Ecclesiae etc.

Auctoritas cardinalis protectoris fratrum Minorum Ordinis S. Francisci, 205 a et seg. Auditor causarum Curiae Reverendae Camerae Apostolicae per locumtenentes causas tam civiles quam criminales cognoscere valet, 521 b; nec non processus et sententias exequi, 522 a. V Camerae Apostolicae etc. et Romanae Curiae officia.

Auditores Rotae reducuntur ad numerum duodecim, 207 b. Antequam quisque admittatur ad hoc officium, examinetur coram vice-cancellario, 208 a. Officium huiusmodi, non vacat per promotionem titularis, ibid. V etiam Litterae apostolicae, Romanae Curiae officia et Rotae Romanae etc.

Augustini (S.) canonici regulares, in episcopos promoti, habitu, quo clerici saeculares

eadem dignitate insigniti, utantur, 729 a.

Augustini (S.) Eremitarum Ordo decoratur privilegio exercendi in perpetuum, per unum ex eiusdem fratribus, officium sacristae cappellae Sacri Palatii Apostolici, 368 b; donatur insuper omnibus gratiis et privilegiis aliorum Ordinum Mendicantium, 471 b.

Augustini (S.) fratres Eremitae, congregationis Illicitanae, a superioritate praelatorum, non vero prioris generalis totius Ordinis, eximuntur, 71 a. Eorumdem gratiae et privilegia, ibid. ét seq. Declaratio statutorum, 74 b et seq. Fratres non possunt gratiis uti, aut consequi dignitates extra societatem, absque superiorum licentia, 75 b.

# B

Banniti minas offensis, pro habenda pace, intentantes, et illarum delatores pluribus

poenis coercentur, 341 b.

Barones et communitates non custodientes propria territoria a bannitis et similibus puniuntur, 712 b. In probandis furtis et damnis inde sequutis, stetur declarationi clericorum Camerae Apostolicae, praecedente iuramento damnum passi, ibid. Qui contra dominos et communitates locorum agere potest, 713 a. Ut viae securae sint, latibula hinc inde amoveantur, ibid.

Basileense concilium Ferrariam transfertur, 32 a. Huic congregationi, post eius dissolutionem, adhaerentes a censuris et poenis absolvuntur, si ad Pontificis

obedientiam tempore praesixo revertantur, 95 a et seq.

Basilii (S.) congregatio monachorum in provinciis Siciliae, Calabriae et Apuliae reformanda, 81 b. Visitatores deputantur, *ibid*. Taxa pro magistrorum salariis et studentium expensis, 82 a. Visitatorum facultates corrigendi et corripiendi personas Ordinis, etiam archimandritas, 83 a. Illorum stipendia, *ibid*. b.

Benedicti (S.) monachi et moniales, Ordinis Cisterciensis, albi tantum et nigri coloris

vestibus utantur, 225 b et seq.

Beneficiatorum, officium recitare omittentium, poenae, 612 a.

Beneficiorum debita iura solvantur, sub privationis poena, 198 b; administrationem sumentes, litteris apostolicis non expeditis, quibus poenis subiiciantur, 408 b. Item, non solventes annatas tempore debito, 409 b. Beneficia, quae cardinalibus commendari nequeunt, 606 b; concistorialia quomodo impetranda, 734 a.

Bentivolus Ioannes et eius nati, Bononiae tyranni, a Papa ad futurum concilium

provocant, 480 a.

Bernardinus de Senis (S.), Ordinis Minorum de Observantia, vitae exemplo et praedicationis opera in tota Italia Dei Evangelium praedicat, 102 b; quamplurimis miraculis splendens, 103 a; sanctorum catalogo adscribitur, 104 b et seq.

- Bernardi (S.) in Italia monachorum congregatio, Ordinis Cisterciensis, reintegratur in provinciis Hetruriae et Lombardiae, 497 a. Capituli celebratio, eius forma, inque eo peragenda, ibid. Modus eligendi praelatos, ibid. b. Alternativa in electione praesidentis, ibid. Visitatorum numerus et officium, ibid. Moniales visitentur a visitatore propriae provinciae, ibid. Priores conventuales vocem habent in capitulo, 498 a. Monachus unius provinciae ad aliam non transferatur, ibid. Monasteria a superioribus propriae provinciae reformentur, ibid. Privilegiorum communio inter omnia monasteria.
- Blasphemantium Deum, Mariam Virginem et alios sanctos poenae, 610 b. Illos accusantium indulgentiae aliaque praemia, ibid.

Bona reorum. V Reorum consanguinei.

Bonaventura (S.) Franciscalium Religionem profitetur, 285 a; doctrina, humilitate et innocentia splendet, ibid. b; generalis minister Ordinis efficitur, ibid.; Ordini et fratribus maximo est adiumento, ibid.; cardinalis et deinde episcopus Albanensis creatur, ibid.; concilio Lugdunensi præest et praefulget, 286 a; usque ad obitum virtutibus emicat, ibid.; post obitum miraculis clarus, ibid. Imperator et alii

supplicant pro Bonaventurae canonizatione, *ibid*. et seq. Canonizatio, 287 b. Eius festum, 288 a. Officium duplex Ordini S. Francisci conceditur, *ibid*. Indulgentiae eius sepulcrum vel ecclesiam visitantibus, *ibid*.

Bononiae privilegia confirmantur circa eiusdem regimen, 351 a et 403 a. Civitatis et districtus causae terminantur iuxta illius statuta, 491 a. Forma iudiciorum Rotae Bononiensis, 495 a.

Britannia novem ecclesiis cathedralibus clara, 153 b.

Bulla in Coena Domini cur singulis annis publicetur, 491 a. Excommunicantur in ea omnes haeretici ipsorumque fautores, ibid. et seq.

 $\mathbf{C}$ 

Calatrava (de) militia. V. Leges pro indemnitate.

Callistus III PP ccx1 eligitur, 116 a.

Camaldulenses, Ordinis S. Benedicti, maius obtinent indultum recipiendi monachos aliorum Ordinum, 17 b.

Camaldulensis Eremi et S. Michaelis de Murano, Ordinis S. Benedicti, congregationes uniuntur, illarumque statuta confirmantur, 543 b. Dubia exorta in privilegiis, solvenda in monachorum favorem, 544 b. Unius monasterii privilegia communia sunt aliis eiusdem congregationis, etiam monialium, ibid. Unita congregatio nuncupatur Eremi et Sancti Michaelis, ibid. Generale capitulum condere et corrigere potest statuta pro regimine Ordinis, ibid. Prælati obediunt generali, monachi vero praelatis, 545 a. Appellatio ab eis, etiam ad Sedem Apostolicam, absque Papæ licentia, monachis prohibetur, ibid. Processus tam civiles quam criminales, secundum usus et statuta formentur, ibid. Transitus de loco ad locum quando, de licentia Sedis Apostolicae, est permittendus, ibid. b. Fugitivi non recipiuntur, praelatis invitis, ibid. Translati, iuxta ordinationem capituli, ad alia loca Ordinis, eorum locorum professi censentur, ibid. Loca et personae omnibus Ordinis privilegiis gaudent, dummodo dictae congregationis instituta non obstent, ibid. Loca non invicem subjecta sunt, sed invicem suffragantur, 546 a. Monasteria conferentur praelatis Ordinis a capitulo generali vel ab ipso generali et maiori parte visitatorum, *ibid*. Praelati sic electi, absque alia Sedis Apostolicae dispensatione, monasteriis praesunt, et tam in spiritualibus quam in temporalibus ea gubernant, ibid. Loco absentium praelatorum alii substituuntur a capitulo vel a generali cum deputatis, iuxta eorum consuetudines et statuta, ibid. b. Loca et monasteria congregationis in commendam, titulum aut pensionem dari non possunt, ibid. Beneficiorum omnium collatio libere ad praelatos Ordinis pertinet, 547 a. Excommunicantur qui obstacula obiiciunt volentibus Ordinem ingredi, ibid. b. Monachi a congregatione nullo praetextu divertunt, ibid. Vagantes extra claustra a generali et praelatis Ordinis coercentur, 548 a. Exemptio congregationis ab ordinariorum et aliorum superioritate, ibid. b. Praelati et monachi cogi nequeunt interesse conciliis, funeralibus etc., 549 a. Testimonia patrum in eorum causis legitima sunt, ibid. b. Exemptio monachorum ab impositionibus saecularium, ibid. b; a decimis et quacumque praestatione, 550 a et b. Monachi succedunt in haereditatibus pro eorum monasteriis, ibid. Praescriptio Lx annorum tantum datur contra Ordinem, ibid. Interdicti tempore celebrare possunt, ianuis clausis, ibid. Sacros ordines recipiunt a quocumque antistite, ad solam eorum praesentationem per praelatos Ordinis, 551 a. Generalis et praelatorum auctoritas dispensandi cum monachis, ibid. Eorumdem facultas admittendi ad Ordinem omnes religiosos, ibid. Monachi confessiones omnium audire et confitentes absolvere et vota commutare possunt, ibid. b; non sunt excommunicati nisi communicent cum excommunicatis specialiter denunciatis, 552 a. Praelati cum monachis, ex legitima causa, possunt dispensare a recitatione officii divini, ibid. Sepultura in monasteriis datur omnibus non excommunicatis nec publicis usurariis, ibid. Facultas praelatorum contractum ineundi super monasteriis congregationi addendis, ibid. Congregationis privilegia a nullo contrario actu, qui ex negligentia aut ignorantia processerit, destruuntur; nec a generali Sedis Apostolicae dispositione, ibid. b. Indulgentia plenaria, in mortis articulo, fratribus danda est a confessoribus, 553 b. Aliae indulgentiae pro personis Ordinis, 534 a. Sacerdotes, in itinere, ante diem celebrare possunt, ibid. Eremitarum peregrinatio quando sit permissa, ibid. Familiares, etiam laici, tempore interdicti, divinis interesse, et sacramenta sumere queunt, ibid. In eius conservatores quinam ab Ordine eligi possint, et quae sit conservatorum iurisdictio, ibid. b. Recensio monasteriorum unitorum, 556 a et seq. Subventiones ab Eremo praestandae monialibus pauperibus, 358 a. Beneficia nemini ad vitam conferentur, ibid. Praelati congregationis rationem reddere debent de fructibus annexorum locorum, ibid. b. Praelati perpetui congregationi cedere possunt loca, quæ tenent, ibid. Huiusmodi praelati monasteria cedentes, in eorum abbates et priores ad vitam praefici possunt, ceteri vero nequaquam, 559 a. Loca extra congregationem, cum primum vacant, congregationi uniuntur, ibid. Generalis abbas totius Ordinis est caput congregationis, ibid. Prior Eremi primum, post generalem, locum tenet, ibid. Abbatis et prioris electio eorumque officia, ibid. b. Prior Eremi ibi semper morari debet, ibid. Generalis abbas Ordinis eligit vicarios, 560 a. Modus et tempus celebrandi capitula, ibid. Monachi Observantes et Eremitae ad Conventuales transire prohibentur, ibid. b. Conventuales ad Observantes transire possunt et recipi debent, ibid. Venientes ad Ordinem recipiuntur tantum ab Observantibus, 561 a. Licentiae standi extra Ordinem revocantur, ibid. Familiaritas prælati vel cardinalis quomodo impetranda, ibid. b. Beneficia obtinentes et in eis non residentes privantur beneficiis, eaque Ordini aggregantur, ibid. Curata beneficia habentes lampadem accensam ante Corpus Christi tenere obligantur, et a cura animarum desistere infra annos quinque, ibid. Pro Ordinis auxilio, quinque prudentes viri in locis Observantiae tenentur, quibus indulgentiae duplicantur, 562 a. Loca Ordinis, quorum redditus transcendunt summani 600 florenorum, debent praeceptores conducere et tenere, ibid. Loca Ordinis ingredi prohibetur mulieribus expressam generalis licentiam non habentibus, ibid. b. Monialium monasteria visitentur a visitatoribus Observantium, et moniales nihil proprii habeant, ibid. Eremiticae vitae rigor a toto capitulo tantum immutari potest, ibid. Capitulum Eremi quibus personis confletur, ibid. Officiales omnes in Eremo, singulis annis, pro die S. Romualdi, eliguntur a priore et capitulo, 563 a. Qui non sunt bonae conversationis ex locis Eremi removeantur, ibid. Capitulum Eremi quid possit, ibid. Barbam Eremitae deferre possunt, ibid. b. Pecuniam habere prohibentur dum sunt in Eremo, ibid. Administratores bonorum temporalium Eremi qui sint, ibid.; rationem reddere tenentur, 564 a. Eremus undique clausa, uno aut duobus ad summum aditibus relictis ad pauperibus et peregrinis subveniendum, ibid. Mansio pro hospitibus seorsum a cellulis Eremitarum constructa, ibid. Nemo, sine licentia prioris, in claustra admittitur, nisi in loco hospitibus deputato, ibid. Eremitae, etiam extra Eremum, abstinentias servare debent, ibid.; diebus et horis silentii, clausura exire prohibentur, sine prioris licentia, et quibus conditionibus haec detur, ibid. b. Nemo in Eremitam acceptatur, absque capituli licentia, ibid. Nullus Eremita de Eremo ad aliud monasterium invitus trahitur, absque dicti capituli permissione, ibid. Mendicantes ad eremiticam vitam accedentes in Eremo tantum officia et prælaturas habent, 565 a. Eremitæ cogi nequeunt sacros ordines, praelaturae aut visitationis munus suscipere; qui et quando possint se recludere, ibid. Reclusorum immunitates, ibid. Missa celebranda et audienda a reclusis, ibid. Quibus dispensationibus ipsi gaudeant; asperiorem vitam eligere possunt; idipsum et alii Eremitae qui, post professionem, per quatuor annos in Eremo vixerint, ibid. b. Peculium fratrum huius Ordinis, morientium extra claustra et Ordinem, applicatur Eremo, ibid. Antiquiores ordinationes reformantur, ibid. Statuta Eremi, quoad eius peculiare regimen, immutari nequeunt, 566 a. Orandum pro Papa et Ordinis protectore, ibid. b.

Camerae Apostolicae clerici ad septem reducuntur, 32 b. Aggregandus supra dictum numerum emolumenta non recipit, 33 a. Statuta a clericis edita confirmantur, 77 a. Tenor statutorum, ibid. Numerus elericorum, officium ac potestas decani, ibid. b. Ordo sedendi, loquendi rerumque agendarum in Camera, ibid. Clerici mensarii munus, 78 a. Quinque minutorum servitiorum divisio, ibid. b. Supranumerarii quo modo admittendi, 79 a. Promovendi ad dignitatem maiorem, ibid. Cura infirmorum, decedentium exequiae, altaris ornamenta, officiorumque celebratio, ibid. b. Supranumerarii abstinent a consultationibus, et a Camera clausa exeunt, 116 b. Numerarii absentes nihil de proventibus percipiunt, sine voto duarum ex tribus clericorum partibus, 117 a. Intrusi in horum absentium locum amovendi, ibid. b. Thesaurarius et septem numerarii sunt familiares et cappellani Sedis Apost., 118 a. Eorum privilegia, 204 b. Abbreviatorum Camerae Apostolicae numerus varie a variis Pontificibus constitutus, 252 b et seq. Eorum officia compatibilia sunt cum aliis Curiae officiis, 254 a. Habitus, admissio et emolumenta, ibid. Cappellam habent ubi missam audiunt diebus cancellariae, 256 a. Iocalia debent in admissione ad officia, ibid. Haec resignabilia sunt, ibid. Indultis perfruuntur scriptorum apostolicorum, ibid. b. Ipsorum collegium propria statuta condit, ibid. Abbreviatores laici matrimonium rite contrahunt, 257 a. Vice-cancellarii locumtenens eiusque emolumenta, ibid. b. Vigintiduo officia abbreviatorum conferuntur a vice-cancellario, 258 a; reliqua a Sum. Pontifice, ibid. b. Generalis auditoris Camerae facultas, 521 b. V etiam Romanae Curiae officia.

Camerae Apostolicae clerici et ministri participantes contractibus rerum cameralium excommunicantur et officio privantur, 421 a. Item, scientes et non revelantes, ibid.

Camerae Apostolicae praesidentes mittunt singulis annis aliquot clericos ad visitandas provincias, 419 a. Visitantium facultates ad reos detegendos et puniendos, ibid. b. Legati, gubernatores etc. deputatis obediunt, 420 a.

Camerarii S. R. E. et magistrorum viarum facultates circa aedificia construenda in urbe Roma, 274 b et seq. Eorum iurisdictio in Urbe confirmatur et ampliatur, 655 b et seq.; datur etiam praedictis iurisdictio supra vineas et viridaria urbana et suburbana, 658 b.

Camerarius et clerici Camerae Apostolicae omnimodam habent superioritatem et

iurisdictionem in quascumque personas Status Ecclesiastici, 699 a. Quarumdam terrarum gubernium eisdem iterato committitur, ibid. b. Emolumenta dicti gubernii, ibid. Terras, arces et officia Sedis Apostolicae, singulis annis, illi visitare possunt, 700 a. Confirmatio praecedentium et aliorum privilegiorum et facultatum, nec non statutorum ab ipsis clericis editorum, ibid b et seq.

Canonici regulares. V Lateranensium canonicorum etc. et Salvatoris (S.) canonici.

Canonici saeculares. V. Georgii (S.) etc.

Canonizatio B. Osmundi episcopi. V. Osmundi (B.) etc.

Canonizatio S. Bernardini Senensis. V. Bernardinus de Senis.

Canonizatio S. Bonaventurae. V Bonaventura (S.).

Canonizatio S. Francisci de Paula. V. Franciscus (S.) de Paula.

Canonizatio S. Leopoldi, Austriae principis. V. Leopoldus (S.).

Cantores. V Romanae Curiae officia.

Cardinales in consistorio segreto pronunciati non habentur tales usquedum insignia non susceperint, 2 b, nec votum habent in eligendo Summo Pontifice aut aliis actibus, absque eius licentia, 3 a. Aliter praesumentes puniuntur, ibid. Cardinales dignitate ceteris antecellunt, 55 b. Eorum officium a B. Petro institutum, vel iussu Dei ex veteri Testamento originem traxit, ibid. Papae coadiutores in concilio Nicaeno appellantur cardinales, et absque testium multitudine condemnari nequeunt, 36 a. Membra Pontificis nuncupantur, eosque offendentes laesae maiestatis rei iudicantur, ibid. Praeeminentiis decorati, ibid. b. Constantinus imperator eos patres appellavit, ibid. Romana Ecclesia eorum coetum ceteris illustriorem habet, ibid. Quibus praeeminent ab immemorabili, 37 a. Hoc idem obtinuerunt in conciliis generalibus, ibid. In omnibus sententiis ante omnes nominantur, ibid. b. In praelationibus eorum dignitas praecellit, etiam ubi non tamquam cardinales, sed tantum uti ecclesiarum praelati intersunt, ibid. Ipsi a solo Papa, alii vero praelati ab ipsis iudicantur, 58 a. In electione Pontificis, servent praescripta in conciliis Lugdunensi et Viennesi, 87 b. Cardinales Curiam Romanam sequentes ab ea absentari nequeunt 266 b; circa vitam et mores reformantur, 607 a. Visitare tenentur saltem semel in anno titulorum loca, 608 a; nimii non sint in subveniendo consanguineis, ibid.; in commendis vicarios teneant, ibid.; earumque ecclesias instaurent et bona conservent, ibid. b; quid servare debeant circa familiarium numerum et qualitates, et circa impensas, ibid.; fidei conservationem et propagationem praecipue curent, 609 b; si legati et gubernatores sint provinciarum, ibi resideant, ac personaliter gubernent, ibid.; si secus, Curiae Romanae intersint ac Sedi Apostolicae assistant, 610 a. Quae impensae pro cardinalium funeribus faciendae, ibid. Cardinales non revelent ea super quae silentium indictum fuit a Pontifice in consistorio, ibid. Poenae offendentium cardinalem aliquem aut eius domum invadentium, 649 a et seq.

Caritatis confraternitas pro pauperibus mendicare erubescentibus et incarceratis Romae instituta, 739 b; confirmatur ac in archiconfraternitatem erigitur, 740 a. Propria statuta fratres condere possunt, ibid. b. Indulgentiae, ibid. Bona quaecumque confraternitati relinqui possunt, 741 b.

Carmelitae. V Albertus, patriarcha.

Carolus, Hispaniarum rex, eiusque coniux Catholicorum titulo insigniuntur, 692 a. Cartusiensis Ordo obedit priori maioris domus Cartusiae et definitoribus capituli

generalis, 469 b. Prior et capitulum dispensant cum fratribus, etiam ex aliis Ordinibus ad eum translatis, super variis irregularitatibus, 470 b.

Catharina (B.) virgo Senensis angelicam in terris vitam ducit, 161 b; nonnulla eius miracula, 165 a et seq.; Romae obit, 164 b; in ecclesia S. Mariae supra Minervam sepelitur, et miraculis emicat, ibid; coelitibus adnumeratur, 165 a. Eius festum, ibid. Indulgentiae sepulcrum visitantibus, ibid.

Causae forum ecclesiasticum concernentes, non autem beneficia generaliter reservata, in prima instantia coram ordinariis cognosceudae veniunt, 619 b.

Cavalcatae, gentium coadunationes hostiles et similia vetuntur in Statu Ecclesiastico, 360 b. Contravenientium poenae, 361 a.

Census vel alia iura non solventes Camerae Apostolicae, excommunicatione et officiorum privatione plectuntur, 349 b, 369 b et seq.

Cepta vel Septa provincia, in Africa, Lusitanae coronae addicta, 111 b.

Cereae figurae Agnus Dei nuncupatae a nemine consecrari possunt nisi a Summo Pontifice, 199 b. Harum virtutes, ibid. Poenae contravenientium dictae prohibitioni, 200 a. Cui resignandae contrafactae huiusmodi figurae, ibid.

Christifidelem in servitutem redigentes, aliisque vendentes, excommunicantur, 130 b.

Captivum liberantibus remittitur tertia pars peccatorum, 131 b.

Christo Iesu (in) duae sunt naturae, 46 a. Duae item voluntates et operationes, 47 a.

Christophorus Columbus. V. Ferdinandus.

Circumcisionis usus a fide christiana alienus, 62 a.

Cisterciensis Ordinis abbates nulla ratione subtrahuntur auctoritati abbatis generalis, visitatorum et reformatorum, 53 b. Eius monachi professi ad alium Ordinem transire nequeunt, uno Cartusiano excepto, 39 a. Omnes eximuntur a solutione impositionum, 324 b et seq. Locorum ordinarii eos non iudicant, absque speciali mandato, 325 b. Cistercienses in provinciis Thusciae et Lombardiae in unam congregationem, S. Bernardi in Italia nuncupandam, uniuntur, 572 b. Eorum statuta, 373 a et seq. Ordinem in electionibus perturbantes excommunicantur, 735 b. Electiones ad alterius procurationem factae nullae sunt, 736 a.

Clarae (S.) Ordinis moniales eximuntur ab omni iurisdictione ordinariorum iudicum et ab omnibus impositionibus, 42 b; a fratribus de Observantia regi cupiunt, 90 b. Hoc illis conceditur, 91 a. Vocales et votorum numerus, in electione abbatissae, determinantur, ibid. b. Regulae modificatio circa ieiunium, calceamenta, silentium, praecepta et ferculum, ibid. et seq. Ordinis prima et secunda Regula explicatur, 650 a. Licentia monialibus datur celebrandi sub duplici ritu festum B. Agnetis et Undecim millium virginum, 651 a.

Clerici ad sacros ordines promoti extra tempora aut legitimam aetatem aut sine debita dispensatione, ab ordinibus suspensi declarantur, 165 b.

Clerici Camerae Apostolicae. V. Camerae Apost. etc. et Romanae Curiae officia.

Clericorum incontinentium poenae, 611 b.

Clerus Galliae. V Galliae clerus.

Clerus urbis Romae. V. Constitutiones.

Colleo Bartholomaeus italici in Turcas exercitus dux, 192 b.

Commendae cardinalium. V. Cardinales.

Commendatarii. J. Eleemosynae.

Commissarii destinantur ad inquirendum de vita et moribus officialium Status Ecclesiastici, in provinciis officia exercentium, 260 a.

Commissarii fabricae S. Petri. V Petri (S.) de Urbe basilica.

Communicantes in Hebdomada Sancta vel infra octavam Paschae satisfaciunt Ecclesiae praecepto, 52 a.

Communitates non custodientes propria territoria. V. Barones.

Concilium Basileense. V. Basileense concilium.

Concilium oecumenicum Lateranense quintum. V. Lateranense concilium.

Concilium provinciale. V. Episcopi.

Concubination poenae, 611 b.

Constitutiones editae pro bono regimine cleri Urbis confirmantur, 7 a. Tenor constitutionum, ibid. et seq.

Corae terra. V. Populus Romanus.

Cornetana ecclesia, in prov. Etruriae, in cathedralem erigitur, cum privilegiis, gratiis et indultis, 18 b; ab iurisdictione episcopi Tuscanensis eximitur et Viterbiensis, ibid., reservatis nihilominus huic episcopo antiquis iuribus in dicta terra et redditibus, 49 b.

Corporis Christi (SS.) festivitas ad octavam extenditur, 14 b. Duplicantur indulgentiae festivitatem celebrantibus iam concessae, ibid.

Corpus et Sanguinem D. N. I. C. consecrandi forma, 64 a. Nil refert an panis triticeus consecrandus eodem vel hesterno die confectus sit, ibid.

Corsignani oppidum, Pii II patria, ab ipso sumptuosis aedificiis ornatur, 166 b. Cuius ecclesia et ei propinqua de Monte Ilcino in cathedrales eriguntur, ibid.; oppida vero in civitates, quarum prior Pientina, posterior Ilcinensis vocatur, 167 a. Dispositiones pro ipsarum bono regimine, ibid. et seq.

Crucis D. N. I. C. titulus invenitur in ecclesia S. Crucis in Hierusalem de Urbe 367 b. Indulgentia plenaria conceditur ecclesiam visitantibus in inventionis

anniversario, ibid.

Curiae Capitolinae iudices cognoscunt de omnibus causis, exceptis in Rota Romana pendentibus, 534 a.

Curiales aliique ad Sedem Apostolicam venientes, apud eam commorantes aut inde recedentes non conveniantur extra Romanam Curiam, 10 b. Secus acta irritantur, ibid. Secus attentantes excommunicantur, ibid. Curiales libere disponere possunt, etiam favore incapacium, de bonis in alma Urbe et infra decem milliaria acquisitis, 211 b et seq. Curiales Romanam Curiam sequentes nequeunt, sub anathematis et privationis officii poena, se ab Urbe absentare, sine licentia Pontificis, 267 a et seq.

Curia Romana. V. Romanae Curiae officia.

Cursores. V. Romanae Curiae officia.

#### D

Damnatio conciliabuli Pisani a quinto Lateranensi oecumenico concilio peracta, 535 b. Debitores. V. Ripae debitores.

Delinquentes e templis extrahi licet in regno Angliae, 404 b.

Detinentes libros et scripturas Camerae Apostolicae excommunicantur, 458 a; pariterque amoventes et non reportantes, ibid.

Dioecesani facultatem habent visitandi semel in anno monasteria monialium, 619 b. Dispensationum taxae, 577 b et seq.

Divinae Misericordiae confraternitas. V Ioann's Baptistae etc.

Bull. Rom. Vol. V.

Dominici (S.) Ordo amplissimis gratiis et privilegiis donatur, quae Mare Magnum constituunt, 224 a et seq.

Duello (in) pugnantium aut illud permittentium poenae, 475 a, et quoquomodo participautium confirmantur et augentur, 728 a.

# $\mathbf{E}$

Ecclesiastica bona alienare, exceptis certis casibus, prohibetur, 194 b.

Electio Romani Pontificis. V. Cardinales.

Elecmosynae a monasteriorum commendatariis elargiendae, 606 a.

Episcopalis dignitas a Sabinensi ad S. Liberati ecclesiam in terra Malliani transfertur, 564 b et seq. Numerus canonicorum huius cathedralis, 363 a. Eorum redditus, ibid. b. Episcopalis dignitas quam eminens sit, 683 b.

Episcoporum praecedentia, 452 b. Episcopi et eorum superiores concilium provinciale quolibet triennio celebrare tenentur, 621 a.

Eremitae. V. Francisco (S.) de Paula etc., et Petri (B.) de Pisis etc.

Eugenius IV PP. ccix eligitur, 1 a.

Exemptiones irrationabiles damnantur, 619 b.

Extra tempora. V. Clerici ad sacros ordines etc.

### F

Familiares cardinalium. V Cardinales.

Familiares Papae et vice-cancellarii eximuntur a solutione pro litteris apostolicis,

Ferdinandus et Elisabeth, Hispaniarum rex et regina, fidei propagationem fovent, 561 b. Regnum Granatae e Saracenorum manibus vindicant, 362 a. Christophorum Columbum ad incognitas regiones mittunt, ibid. Qui novas insulas detegit, quarum incolae ad fidem christianam sunt proni, ibid. b. Terrae firmae et insulae huiusmodi, inventae et inveniendae, Hispaniarum regi et reginae conceduntur, 565 a.

Ferraria. V Basileense concilium.

Florentinae nationis in Urbe statuta confirmantur, 730 a. Varia privilegia pro eius notariis, pro carceri mancipandis et similia decernuntur, 730 a et seq.

Forus Romanorum. V. Romanorum civium etc.

Francisci (S.) Assisiensis, Ordinis fratrum Minorum institutoris, festum ritu duplici celebrandum esse decernitur, indulgentiaeque servantibus conceduntur, 210 b. Fratres eius Minores Conventuales amplissimis gratiis et privilegiis donantur, quae Mare Magnum nuncupantur, 218 a et seq. Minoribus omnibus renovatur privilegium quo ceteris Ordinibus interdicitur domes ædificare infra trecentarum cannarum spatium ab illorum domibus, 478 b. Minores de Observantia uti possunt amplis domibus magnificisque ornamentis ecclesiasticis, 605 b. Ordinis commendatio, 692 b. Discordia inter Observantes et Conventuales, 695 b. Principes complures instant apud Pontificem pro illorum concordia, ibid. Variae dispositiones ad eam restituendam, 694 a et seq. Fratres de Observantia digniorem locum habent Conventualibus in processionibus et aliis actibus publicis, 711 a. Duo generales, unus per Observantes, alter per Conventuales eligendi, ibid. Qui possunt solitam crucem prae se ferre, non autem in loco digniori, ibid. b. Fratres de Obser-

vantia declarantur veri fratres S. Francisci, ibid. Eorum perturbatores variis afficiuntur poenis, ibid. Tertia Regula, pro saecularibus edita a beato Assisiensi, regularibus de Poenitentia nuncupatis accommodatur, 764 b. Tenor statuto-

rum, ibid. et seg.

Francisco (S.) de Paula ibi oratorium construendi licentia datur, 213 a. Ordo Eremitarum ab eodem fundatur sub invocatione S. Francisci Assisiensis, quibus omnia privilegia ceterorum Eremitarum conceduntur, ibid. b; quique eximuntur a iurisdictione ordinarii, 214 a. Ordinis superior cum omnimoda facultate Franciscus eligitur, ibid. Fratres sacerdotes missam ante diem celebrare et confessiones audire possunt, ibid. b. Ordo loca alia recipere potest; privilegiis Mendicantium donatur; eximitur a iurisdictione ordinariorum; sub immediata Sedis Apostolicae protectione recipitur, 215 a et seq. Ordinem suum Minimorum vocat, eique Regulam tradit, quae approbatur ad preces Caroli VIII, Francorum regis, 353 a. Tenor Regulae, ibid. b et seq. Alia statuta conficit pro suis Eremitis, 383 a; approbantur, Ordinique huiusmodi omnia privilegia Ordinum Mendicantium confirmantur, ibid. b. Statuta reformat pro Minimis et Tertiaris, 385 a et seq. Franciscus de Paula Ordinem Minimorum seu Eremitarum extendit, 422 a. Rursus Ordo approbatur et gratiis donatur, ibid. b. Eius Regula in tredecim capitulis sancitur, et gratiae confirmantur, 423 a; necnon privilegia Mendicantium ad hunc Ordinem extensa ibid. b; item, Regula reformata et alia pro Tertiariis, ibid. Beatus Franciscus Ordinis corrector generalis declaratur, 424 b. Bona Ordini donata fratres retinere possunt, ibid. et seq. B. Franciscus nova statuta condere valet, 426 a. Mendicantium privilegia extenduntur ad portantes habitum huius Ordinis, eius famulos atque eligentes sepulturam in eius domibus, 427 a. Clerici ad ordines admittuntur, ibid. Fratribus infensi excommunicantur, ibid. Privilegia Ordinis sunt communia inter varia eiusdem loca, ibid. Praelati ornamenta ecclesiastica benedicere queunt, ibid. b. Nova loca construendi facultas, ibid. Ecclesias Ordinisquisque episcopus consecrare potest, recusante ordinario, 428 a. Eas praelati benedicunt, et pollutas reconciliant, ibid. b. Fratres, etiam alterius Ordinis, in hoc recepti, permaneant, ibid.; confessoremque eligere possint, ibid. Ordinis privilegia tutricibus et fundatricibus communicantur, ibid. Tres Regulae a B. Francisco editae pro fratribus, sororibus et tertiariis confirmantur, 429 a. Fratres molestati circa possessionem eniusdam domus prope Abbatisvillam, ius suum obtinent, 450 a; eximuntur a solutione quartae funeralis et decimarum, 431 a et seg. Facultas recipiendi quoscumque alios religiosos, 432 a; confessiones audiendi, ibid. b. Privilegia data Ordini sub nomine Eremitarum Minimis concessa esse declaratur, ibid. Fidelibus omnibus ad eorum ecclesias confluentibus sacramenta ministrandi facultas, 455 b; apostatasque puniendi, ibid. Indulgentiae fratribus et benefactoribus conceduntur, ibid. Correctoris generalis auctoritas; a quibus amoveri possit, 435 a. Electoribus longe degentibus specialis mora conceditur, ut concurrant ad electionem correctorum, ibid. b. Praelati statim post electionem administrationem habent, ibid. Ubi fratres lectores in theologia docere valeant, ibid. Fratres ordines a quocumque antistite recipiunt, 436 a; ubicumque oratoria habent et sacramenta accipiunt, ibid.; in terris interdictis morantur, ibid. Praelati fratres absolvent, ibid. Exemptio a cura monialium, inquisitionis officio et aliis, 437 a. Cuiquam extra Ordinem deservire nefas; deservientes ad Ordinem revocandi, ibid. b. Generalis correctoris auctoritas in fratres inquisitioni aut crucis praedicationi deputatos, ibid.; in discedentes ab Ordine post professionem, 438 a; in apostatas, ibid. b. Expulsi ab Ordine nequeunt confessiones audire, praedicare ant docere, ibid.; sed ad alios Ordines transire possunt, ibid. Minimorum habitus ceteris prohibetur, 439 a. Ingredientes Ordinem bona incertorum dominorum possunt afferre, ibid. Sepultura, in locis Ordinis, cuicumque a fratribus concedi potest, ibid. Exequiae celebrari et mortui sepeliri nequeunt, invitis fratribus, in eorum locis, ibid. b. Tempore interdicti norma celebrandi, ibid. Fratres confitentur praelatis Ordinis, ibid. Exemptiones, a synodis, processionibus et aliis, 440 a; a solutione canonicae portionis de rebus Ordini relictis, ibid. Fratres possunt loca Ordinis dimittere, ibid. b. Exemptio ab omni praestatione et onere non expresse a S. Sede praescriptis, ibid. b. Fratres, pro absolutione, Sedi Apostolicae remittendi, 441 a. Speciales exemptiones a inrisdictione praelatorum, ibid. b.

Franciscus (S.) de Paula piis parentibus ortus, 718 b; a puero religionem diligit, 719 a; in oratione et labore assiduus, ibid. b; affabilis, ibid.; uudis pedibus super ignem incolumis ambulat, 720 a; ob miraculorum famam, a cubiculario Papae visitatur, ibid.; illo praesente, ignem manibus accipit, ibid.; apostema incurabile lacobi de Tarsia sanat, ibid. b; item, paraliticum et leprosum, 721 a; muto a nativitate loquelam dat, ibid.; puellae caecae visum, ibid. b; obrutos illaesos reperit, ibid.; fabas sine igne coquit, ibid.; lampadem absque igne accendit, 722 a; filium viduae, mortuum fere, sanat, ibid.; cuidam oculi albuginem aufert, ibid.; mortuum, in sepulcrum mittendum, vitae restituit, ibid. b; alium ab evidenti mortis periculo liberat, ibid.; ardentes titiones manibus accipit, 723 a; iussu Sixti IV, ad regem Franciae Ludovicum XI accedit, qui benigne eum recipit, ecclesianque, pro eo et suis Eremitis, aedificat, ibid. b. Romani Pontifices plurima privilegia ei et Ordini suo concedunt, 724 a. Franciscus. praeviso mortis suae die, sacris susceptis, obdormit in Domino die Veneris Sancti, ibid.; etiam post mortem multis miraculis claret, ibid. b. Rex Franciae et alii insistunt pro eius canonizatione, ibid. Sanctorum catalogo adscribitur, 726 a. Orationes propriae decernuntur, ibid. b. Eius festivitas cum octava instituitur, ibid. et 769 a.

Franciscus, Britanniae dux, et eius uxor Margarita petunt a Summo Pontifice approbationem ritus orandi qui Psalterium B. M. V dicitur, 268 a.

Franciscus I, Francorum rex, personaliter tractat et concordat cum Sum. Pont. Leone X de abolitione Pragmaticae Sanctionis 665, b. Conventiones inter eos fiunt circa electiones ad cathedrales et metropolitanas ecclesias, 666 a; ad ecclesias vacantes per obitum apud Sedem Apostolicam, ibid. b; circa nominationem consanguineorum regis, sublimium personarum aut fratrum Mendicantium ad dictas ecclesias, ibid.; circa monasteria et beneficia electiva, 667 a; gratias, expectativas et reservationes, ibid. b; collationes fiendas per ordinarios, ibid. et seq.; litteras Papae in forma mandati, 671 a; verum beneficiorum valorem exprimendum, ibid.; causas in Francia cognoscendas, ibid. b et seq.; possidentes beneficia quin titulum idoneum habeant, 672 b; modum puniendi clericos concubinarios, ibid. Concubinarii publici qui sint, 673 a. Cum quibus excommunicatis conversari liceat, ibid. b. Quibus casibus interdicta promulganda, 674 a. Stabilimentum concordiae cum dicto rege, ibid. b. Acceptatio concordiae in regno Franciae paciscitur, 675 a. Forma mandati apostolici, ibid. b. Forma alterius mandati apostolici, 677 a. Confirmatio dictae concordiae, sacro Lateranensi approbante concilio, 678 a et seq. Declaratio expositorum, 679 b et seq.

Fratres barbati. V. Romanae Curiae officia.

Fratres de Monte Carmelo. V Mariae (B.) etc.

Fridericus, rex Romanorum, et nounulli Germaniae principes iuspatronatum obtinent super ecclesia Viennensi, 97 a et seq. Romanorum imperator ille coronatur, 110 a.

Funera cardinalium. V. Cardinales.

G

Gabellae. V. Populus Romanus et Vectigalia.

Galliae clerus iterato citatur ad causas dicendas, coram Sum. Pont. et concilio Lateranensi, cur Pragmatica Sanctio non sit invalidanda, 660 a. Post elapsos comparitionis terminos, citatis non comparentibus, Pragmatica aboletur, ibid. b et seq.

Georgii (S.) in Alga Venetiarum canonici saeculares eximuntur a decimis et oneribus quibuscumque, 66 a.

Gradensis patriarchatus Venetias transfertur, 108 a. Cui applicatur dos Gradensis et Castellanensis ecclesiae, ibid. b.

Graecae et Latinae Ecclesiae concordia, 40 a. Articuli de quibus in concilio Florentino actum, ibid. b. Omnes christifideles profiteri debent processionem Spiritus Sancti, 41 a; consecrationem in azymo vel fermentato, ibid.; purgatorium et suffragia, ibid.; infernum, ibid. b; primatum Romani Pontificis, ibid. Ordo patriarcharum, ibid.

Gracci presbyteri, inter missarum solemnia, Romani Pontificis nomen elata voce canere, integrumque Credo dicere tenentur, 139 b.

Gubernatores, in Statu Ecclesiastico, munera non recipiant, 185 a. Officiorum collatio a Papa conferri solitorum illis interdicitur, ibid. b; nec non remissio bannitorum et poenarum condonatio, 186 a.

Gubernatoris urbis Romae facultates, 614 b et seq. V. Romanae Curiae officia.

# H

Haereditates condemnatorum. V. Ioannis Baptistae (S.) etc.

Haeretici perquirendi et puniendi, 613 b. V. insuper Bulla in Coena Domini.

Henrici, Infantis Portugalliae, gesta insignia, 111 a. Subigit ipse Æthyopes occiduos, 112 a; pluresque eorum religione Christi informat, ibid. Tam Alfonso regi, quam Henrico, eius filio, et eorum descendentibus ius in regna barbarica confirmatur, 113 a.

Henricus, archiepiscopus Cantuariensis, quaestionem movit de praecedentia cum cardinali S. Balbinae, 34 b.

Hieronymi (S.) de Fesulis congregatio, sub Regula S. Augustini, confirmatur, 53 a. S. Hieronymi Fesulani vocari praecipitur, ibid. b. Conventus Fesulanus caput congregationis, in eoque capitula generalia celebrantur, in quibus praepositus generalis et rectores eliguntur, ibid. Ipsorum facultates et munera, 54 a.

Homicidae exulent, quamvis facta pace cum adversariis, 157 a; nullum salvum-conductum nec appellationis beneficium habeant, ibid. b; etiam absoluti, officia exercere nequeunt in locis a quibus banniti fuerant, 158 a. Homicidae, banniti etc. eorumque fautores, quibus poenis afficiantur, 415 b et seq.; in provincia Marchiae non audiantur extra carceres, 489 a; gratiati, gratiam coram praeside

iustificent, ibid. b; annum vigesimum attingentes, pro maioribus habentur, 490 a. Homicidarum et similium malefacientium poenae confirmantur, 737 b; extenduntur ad non curantes illorum capturam, et aliae imponuntur, 738 a. V. insuper Ægidianae constitutiones.

Hospitale S. Mariae de Populo. V. Mariae (S.) de Populo etc.

Hospitale S. Spiritus in Saxia. V. Spiritus (S.) in Saxia etc.

#### 

Iacobitae Egypti cum Romana Ecclesia concordiam ineunt, 59 a. Expositio fidei Iacobitarum legato facta, ibid. b et seq. Catholicam doctrinam ipse acceptat, 64 b.

Iesu Christi Sanguinem, in triduo passionis, ab ipsa Divinitate separatum praedicare et credere vetatur, 181 a. Contravenientium poenae, ibid. b. Sedi Apostolicae hi denuncientur, ibid.

Impedientes executionem mandatorum cuiuscumque iudicis Curiae Romanae, variis poenis subiiciuntur, 340 b et seq.

Impressio librorum absque superiorum licentia vetatur, 624 a. Contravenientium poenae, ibid. b.

Incantatorum et maleficorum poenae, 615 a.

Incapaces. V Curiales.

Indictio belli contra Turcas, 489 b. Quid factum sit pro conciliandis principibus christianis, ibid. Plurimae discordiae in Italia componendae, 190 a. Controversiarum difficillimarum decisio ad Sum. Pontificem spectat, ibid. Perpetua pax inter Italos principes indicta, 191 a. Concordiae interpres Pontifex est, ibid. b. Veteris concordiae pactiones redintegratae, 192 a. Bartholomacus Colleo italici in Turcas exercitus dux, ibid. b. Centum millia aureorum stipendii attribuuntur ei, 193 a. Summarum divisio pro rata inter foederatos, ibid. Oppida nonnulla Florentinis et Tadeo de Manfredis restituuntur, ibid. Foedifragi excommunicantur, ibid. b.

Indictio generalium conciliorum ad Romanum Pontificem tantummodo spectat, 502 b; etiamsi de eius causa agatur, 503 a. Pisana civitas non est concilio generali accommoda, ibid. b; nec locus tutus, ibid. b. Indictio concilii Pisani damnatur, 504 a. Ipsius auctorum et fautorum poenae, ibid. b. OEcamenicum concilium Lateranense indicitur, 505 b. Praelati omnes ad concilium invitantur, 506 a; necnon imperator, reges et alii principes, ibid. b. Securitas omnibus accedentibus promittitur, ibid. Officialibus Ecclesiae praecipitur dictae securitatis observantia, 507 a.

Indulgentiae pro cooperantibus fabricae basilicae Sancti Petri de Urbe. V. Petri (S.) de Urbe basilica.

Innovatio omnium constitutionum contra violatores ecclesiasticae libertatis, 613 a. Inquisitores haereticae pravitatis qua polleant auctoritate in maleficorum sectam, 297 b; facultatem habent puniendi suo arbitrio et tradendi curiae saeculari testes falsidicos in causis fidei, 714 a. Eorum iurisdictio non minuitur ob adiunctionem alterius iudicis, 767 b. Officiales saeculares exequi tenentur illorum sententias absque revisione, 768 b.

Ioannes de Capistrano, in virtute vexilli Crucis, quadraginta Turcarum millia fugat, 137 b.

Ioannes Palæologus imperator petit concilium Basileense Ferrariam transferri, 31 b. Ioannis Baptistae (S.) confraternitas, Divinae Misericordiae nuncupata, approbatur, 344 b. Eius cappellanus condemnatorum confessiones audit, eisque sacra ministrat, ibid. Confratres gaudent facultate propria condendi statuta, confessorem sibi eligendi, ibid.; Ap. Camerae foro utendi, 345 b; haereditates a condemnatis sumendi, ibid. Indulgentiae eorum ecclesiam visitantibus vel eidem faventibus conceduntur, 346 a.

Ioannis de Poliaco errores circa Poenitentiae sacramentum iterum damnantur, 86 a. Ioannis (S.) Hierosolymitani Religio, in ditione Florentina, supprimitur ob insufficientiam facultatum ad religiosorum substentationem, 271 b et seq. Huiusce Religionis professores ad alium ex approbatis Ordinibus transferuntur, 272 b.

Iubilæum quolibet centesimo anno celebrandum, 200 b; ad quinquagesimum annum reducitur, 201 a; postea ad trigesimum tertium, ibid. b; tandem ad vigesimum quintum, 202 a.

Iudaei concessionibus pontificiis abusi, 68 a; familiariter uti christianis prohibentur, ibid. b; decimas solvere iubentur, 69 a; non possunt famulum famulamve habere christianos, ibid.; signum in vestibus gerere tenentur, ibid.; usuras a christianis accipere vetantur, ibid. b. Blasphemi iudaei debita poena afficiantur, 128 b.

Iudices non doctores iudicare tenentur cum voto assessoris, 620 a.

Iudices Sedis Apostolicae delegati cauti et diligentes sint in examinandis et discutiendis causis alienationum bonorum ecclesiasticorum, 183 b. Contravenientium poenae, 184 a.

Iulius II Papa ccxvm eligitur, 399 b.

Iurisdictionem ecclesiasticam impedientium poenae, 620 a.

Iurispatronatus concessiones revocantur quoad beneficia electiva, 317 b, et quoad non electiva, 518 a.

Iustinae (S.) de Observantia monachi, Ordinis S. Benedicti, legata pia eorum monasteriis facta acceptare, et ad ea consequendum procuratores instituere, et iuxta capituli generalis et visitatorum iudicium distribuere possunt, 4 a. Eorum congregatio confirmatur, cum declaratione circa capituli generalis celebrationem, superiorum electionem et auctoritatem, 12 b. Privilegia, gratiae atque exemptiones, 21 b et seq. Congregatio habet conservatores et executores litterarum apostolicarum omnes quibus S. Sedes causas delegare potest, 323 b. V. etiam Montis-Casini monasterium.

Iustinae (S.) de Padua monasterii monachi, Ordinis S. Benedicti, gravibus sunt damnis affecti, 27 b et seq. Iudices, qui provideant deputantur, 28 b. Conservatorum facultates ampliantur, 29 b.

#### L

Lateranense concilium a Iulio II coadunatum damnat Pisanum conciliabulum a nonnullis cardinalibus convocatum 535 b. Illud Leo X prosequitur; ad illud
euntibus datur salvus conductus, 650 b et seq. Causae concilii praecipuae,
651 a. Imperator et principes christiani concilio consenserunt, ibid. b. Pisanum
conciliabulum iterum damnatur, ibid. Pax inter principes christianos concluditur,
652 a.

Lateranensium canonicorum regularium congregatio, Ordinis S. Augustini, antiquitate

et meritis refulget, 234 b. Basilicam Lateranensem et einsdem nomen obtinet, 255 a. Variae vices in possessione basilicae, ibid. b et seq. Congregationis privilegia, 236 b et seq. V. Salvatoris (S.) canonici.

Latinis ad ritum graecum transire non licet, 100 b. Inquisitores haereticae pravitatis

procedere iussi in contravenientes, ibid.

Lauredanus Leonardus a Papa ad futurum concilium appellat, 479 b.

Legati et gubernatores provinciarum. V Cardinales.

Leges pro indemnitate militiae de Calatrava, Cisterciensis Ordinis, 466 b.

Leopoldus (S.), Austriae princeps, quadraginta annos principatum Austriae, turbulentissimis ctiam temporibus, in pace regit, 300 b; miraculis claret, 501 a; obit anno 1156 in magna et semper crescente populorum veneratione, ibid. b. Rodulphus, Austriae dux, supplicat pro canonizatione, ibid. Debitis proces-

sibus canonizatur, eiusque dies festus indicitur, 502 b et seq.

Leo I (S.) Papa Ephesinae synodi contra fidem acta revocat, 661 a.

Leo X Papa ccxix eligitur, 537 b.

Liberati (S.) ecclesia. V Episcopalis dignitas.

Libertatis ecclesiasticae violatores. V. Innovatio omnium constitutionum.

Libri Camerae Apostolicae. V. Detinentes.

Libri canonici Romanae Ecclesiae, 60 a.

Librorum impressio. V. Impressio librorum.

Litterae apostolicae ab abbreviatoribus non signatae, nullae sunt, 257 a; pro auditoribus Rotae et aliis gratis expediendae, 255 a et 567 a; iteratur nullitas non subscriptarum, 632 b; subscriptarum executio praelatis et ceteris, ad quos spectat, praecipitur, 715 b.

Lutherus corripitur ob suos errores circa fidem, 748 b. Multae et scandalosae eius haereses, 749 b; praecipuae recensentur, 750 a; damnantur, 752 b. Ex eius asseclis multi convertuntur; novos tamen adipiscitur, nec ipse resipiscit, 761 a. Lutherus et eius asseclae excommunicantur maiori excommunicatione cum interdicto, 762 a. Excommunicationem ubicumque publicari, et in haereses ardentius praedicari praecipitur, 763 a. Henrici Angliae regis in Lutherum liber, 774 a.

### M

Magistratus saeculares, absque revisione, executioni demandent sententias inquisitorum haereticae pravitatis, 326 b.

Magistri caeremoniarum. V. Romanae Curiae officia.

Magistri grammaticae etc. discipulos doceant quae ad religionem pertinent, 610 b. Magistri omnes hospitalium, sub vocabulo S. Spiritus, subiiciuntur magno magistro archihospitalis S. Spiritus in Saxia, 227 b. Quaestuantes pro hisce hospitalibus, absque magistri generalis licentia, excommunicantur, 228 a; beneficia amittunt, ibid. Forma colligendi eleemosynas, ibid.

Magistri registri bullarum. V Romanae Curiae officia.

Magistri viarum Urbis. V Camerarii.

Maleficorum et incantatorum poenae, 613 a.

Manichaei reprobantur, 60 b.

Mare magnum. V Dominici (S.) Ordo et Fratres Minores.

Marchiae provinciae constitutiones. Ægidianae nuncupatae, ad Urbem et totum Statum Ecclesiasticum extenduntur, 265 a. In ea provincia rei condemnati ap-

pellare nequeunt in causis criminalibus, nisi facto deposito poenae pecuniariae, 417 b. Praeceptum hac de re gubernatoribus et aliis officialibus datur, 418 a. Margarita, Britanniae ducissa. V. Franciscus, Britanniae dux.

Mariae (B.) de Mercede, Redemptionis captivorum, fratres ad Ordines Mendicantium

transire non possunt, 141 b et seq.

Mariae (B.) de Monte Carmelo fratrum mitigatur Regula, 5 a. Observanda circa carnium esum, ibid.; mansionem et deambulationem in claustris, ibid. b. Fratres ad observantiam antiquioris Regulae non tenentur, ibid.; concessis antea privilegiis gaudent, ibid.; confessarium ex ipso Ordine sibi eligunt, ibid. Facultas huiusmodi non suffragatur relabentibus, 6 a. Observanda circa ieiunium sextae feriae, ibid. Fratres ab corum generali dispensari possunt super ieiunio et esu carnium, 245 a. Eorumdem facultas confessorem extra Ordinem eligendi,

ipsiusque potestas, ibid. b.

Mariae (B.) Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, monachi confirmantur in antiquis privilegiis, et novis donantur, 169 b. Eisdem conservatores deputantur, et eorum auctoritas praefinitur, 412 b. Monachis sibi conservatores eligendi facultas datur, 414 a. Et ampliatur, ibid. Institutio duorum ex praelatis congregationis circa venditionem, locationem et permutationem bonorum stabilium, 443 b. Fratres iterum confirmantur in antiquis gratiis, 445 a. Interpretatio gratiarum in favorem congregationis fiat, ibid. b. Congregatio est una omuium monachorum, ibid. In capitulo generali statuta fieri possunt, ibid. Quomodo praelatus monasterium reformare possit, 446 a. Praelati obediant abbati, et alii monachi praelatis, ibid. Appellatio a praelatis, capitulo et abbate denegetur, ibid. Translatio monachorum ad aliam Religionem de Papae licentia tantum fiat, ibid. b. Apostatarum receptio vetatur, ibid. Transeuntes ad loca conventualium, pro conventualibus habeantur, ibid. Indulta prosint, dummodo congregationis constitutionibus non sint contraria, 447 a. Monasteria non sunt invicem subjecta, sed invicem copulata, ibid. Eaque reguntur a praelatis, qui eliguntur a capitulo, vel abbate cum deputatis, et ab ipsis removeri possunt, ibid. Electi statim administrant, iisque absentibus, alteri datur administratio, ibid. b. Ad quos spectet prioratuum collatio, ibid. Impedientes hanc Religionem profiteri excommunicantur, aeque ac assumentes huiusmodi religiosos ad propria servitia, ibid. Praelati revocare possunt extra congregationem divagantes, 449 a. Haec ab omnium iurisdictione exoneratur, ibid. Eiusdem monachi compelli non possunt ad administrandam institiam, ad processiones, concilia, etc., 450 a; eximuntur a gabellis principum, et a decimis, ibid. b. Praescriptio Lx annorum tantummodo congregationi obstat, 451 b. Missam celebrandi et sacramenta suscipiendi tempore interdicti licentia, ibid.; nec non ordines recipiendi a quolibet antistite, absque examine, ibid. Facultas praelatorum dispensandi cum monachis et congregationem intrare volentibus, ibid. Fratres idonei confessiones audiunt, 452 a. Participatio cum excommunicatis quando liget monachos, ibid. b. Praelati ab officii divini recitatione dispensare, omnibusque christifidelibus in locis congregationis sepulturam concedere queunt, ibid. Simonia beneficialis quando non incurratur, 453 a. Indulgentia pro monachis, 454 a; pro eorum ecclesias visitantibus aut favore prosequentibus, ibid. b. Missam ante diem celebrandi licentia, ibid.; uno utendi visitatore in casu locationis aut venditionis bonorum immobilium, quo antea duos adhibere debuerant, 654 b.

Mariae (S.) de Populo et S. Iacobi in Augusta in Urbe hospitale dicatur specialiter infirmis incurabilibus, 640 b. Quibus personis eius regimen committatur, 641 a. In archihospitale erigitur et caput omnium hospitalium pro incurabilibus, ibid. b. Eius syndicis et visitatoribus facultas datur suscipiendi incurabiles aliosque infirmos vagantes per Urbem et ad varia hospitalia transmittendi, 642 a. Eximitur a datiis et gabellis, omnibus vero donatur privilegiis aliorum Urbis hospitalium, ibid. Notarii renunciare debent officialibus hospitalis actus, quos receperint, illius utilitatem concernentes, ibid. b. Indulgentiae et privilegia confratribus, benefactoribus aliisque concessa, 643 a et b. Archihospitale et confratres omnesque personae quoquomodo ad illud pertinentes Sedi Apostolicae immediate subiiciuntur. 643 b. Officiales ipsius possunt, in evidentem utilitatem, eius bona permutare, 646 a.

Matrimoniales dispensationes, 577 b et seq.

Mendicantium Ordinum generales omnimodam iurisdictionem habent in suos religiosos ad studia incumbentes in Universitatibus, 144 a. Huiusmodi fratrum opera quam fructuosa sint, 685 a. Eorum privilegia moderantur ad concordiam inter eos et episcopos, 686 a. Qui eos visitant et corrigunt quoad parochianorum curam et sacramentorum administrationem, ibid b. Quisque sacerdos in eorum ecclesiis celebrare potest, ibid. Ipsi ad processiones, requisiti, eant, ibid. Non admittuntur ad confessarii munus, absque ordinarii licentia, 687 a. Sacramenta ministrare possunt, ibid. Pacta inter fratres et episcopos serventur, *ibid.* Mendicantes non ingrediantur, absque parochi licentia, eius ecclesiam ad levanda funera, ibid. Eligentibus sepulturam in eorum ecclesiis, illam concedere valent, ibid. b. Ordines ab ordinario recipiunt, ibid. Ab eodem ecclesias Ordinis consecrari curent, ibid. Sponsos non benedicant, absque curatorum consensu, ibid. Campanam, die Sabbati Sancti, post cathedralem pulsent. ibid. Censuras ordinariorum servent et publicent, ibid. Decimarum solutionem suadeant, 688 a. Conservatores habent, ibid. Excommunicatos ad Religionem non recipiunt, ibid. Tertiarii propriis domibus degentes uti laici reputantur, ibid.; si claustraliter vivant, iisdem gaudent privilegiis, quibus alii Ordinis claustrales, ibid. b. Mulieres autem virginalem aut caelibem vitam ducentes, etiam extra claustra omnibus supradictis privilegiis gaudent, 689 b. Mendicantium Ordines corumque loca et personae privilegiorum et indulgentiarum communione inter se perfruuntur, 732 b. Dictae indulgentiae saecularibus non communicantur, 733 b.

Mentientes in litteris apostolicis excommunicantur, 329 b et 690 b. Officiales in praemissis complices illa aliisque poenis mulctantur, 690 b.

Messanense monasterium. V. Salvatoris (S.) Messanense.

Michaelis (S.) monasterium. V. Vallis Umbrosae etc.

Milites in terris S. R. E. recipi nequeunt absque licentia Sum. Pontificis, 627 a. Militiae de Alcantara fratres indulta, privilegia et indulgentias obtinent concessas et concedendas Ordini Cisterciensi, 772 a.

Minorum fratrum Ordo. V. Praedicatorum et Minorum, etc.

Missam audientes, diebus dominicis, in ecclesiis fratrum Mendicantium satisfaciunt Ecclesiae praecepto de missa audienda, 710 b.

Monachi Casinenses. V Montis-Casini monasterium.

Monasteriorum commendatorum reformatio, 606 a.

Monasterium pro mulieribus a turpi vita redeuntibus Romae erigitur, 744 a. Ab-

batissa ei praesicitur, ibid. b. Recipiendarum qualitates, habitus et Regulae, ibid. Monasterii regimen archiconfraternitati Caritatis committitur, 745 a. Receptae vocantur Moniales Beatae Mariae Magdalenae, ibid. Spolia meretricum Urbis monasterio applicantur, ibid. b. Earum confessario ampla conceditur absolvendi facultas, 746 a. Protectio Papae, ibid. Indulgentiae pro illis et eorum benefactoribus, ibid. b.

Monomachia damnatur. V. Duello (in) pugnantium etc.

Montes Pietatis utrum liciti sint, 622 a. Liciti declarantur, 623 a.

Montis-Casini monasterium, Ordinis S. Benedicti, unitur congregationi S. Iustinae de Observantia, 401 b. Unio huiusmodi vocatur Congregatio S. Iustinae, 402 a.

#### N

Nannetensis Universitas instituitur, 154 a. Nannetensis episcopus perpetuus eiusdem cancellarius declaratur, ibid. b. Gradus et insignia doctoratus inibi sumere licet, 155 a. Privilegia, ibid. b.

Naufragantium in mari S. R. E. bona occupare vetitum, 477 a; naufragantibus vero auxilium dantes indulgentias consequentur, ibid. b.

Nepesina et Sutrina ecclesiae uniuntur atque uni eidemque episcopo subiiciuntur, 20 b. Nicolaus de Tolentino (B.) virtutibus et miraculis emicat, 88 b; haec magna ex parte enumerantur, ibid. et seq. Sanctorum albo inscribitur, 90 a. Eius festus dies instituitur, ibid. Indulgentiae sepulcrum visitantibus, ibid.

Nicolaus V Papa ccx eligitur, 96 b.

Notarii Romani, in contractibus inter Romanos, eximuntur a praescriptis in bulla erectionis eorum collegii, 540 b. V. insuper Camerae Apostolicae etc., Romanae Curiae officia et Populus Romanus.

Nuptiarum multiplicitas successiva permissa, 64 b.

### 0

Officiales archivii. V. Romanae Curiae officia.

Ordinarii procedere possunt in omnes delinquentes, etiam exemptos, si eorum iudices negligentes sint, 618 b.

Ordinatores Romanae Curiae. V. Romanae Curiae officia.

Ornamenta ecclesiastica. V. Fratres Ordinis Minorum.

Osmundi (B.), Sarisberiensis episcopi, origo, 121 a. Ecclesiam Sarisberiensem ipse dotat, *ibid.*; canonicatus et praebendas erigit, *ibid.*; varia edit ingenii sui monumenta, *ibid.* b. Eius virtutes, *ibid.*; miracula, 122 a; acta, *ibid.*; canonizatio, 124 b; festum, 125 a.

### P

Palaeologus imperator. V. Ioannes Palaeologus.

Papa simoniace electus, pro Papa habendus non est, quin imo cardinalitia dignitate et omnibus beneficiis privandus, 406 a. Haec electio per adorationem non confirmatur, ibid. Cardinalium facultas illi non obediendi, ibid. Simoniacum eligentium poenae, ibid. b. Obligationum simoniacarum annullatio, 407 a. Cardinales non complices simoniae alium Pontificem eligere et concilium con-

vocare possunt, ibid. Bulla Iulii II super electione Romani Pontificis approbatur a concilio Lateranensi, 537 a.

Parentina ecclesia. V Emoniensis et Parentinae etc.

Parma et Placentia Sedi Apostolicae restituuntur, 625 b.

Paulus II Papa coxin eligitur, 182 a.

Pauperes Iesuati nominantur Fratres Iesuati S. Hieronymi, eamdemque denominationem habent confraternitates laicorum in illorum ecclesiis in titutae, 376 b. Ceteris religiosis huiusmodi appellatio interdicitur, 377 a.

Pauperis vitae fratrum Apostolorum congregatio Ordini et Regulae S. Augustini

subjicitur, 566 b.

Pensiones reservandae super ecclesiarum fructibus, 606 b.

Petri (B) de Pisis Eremitae pluribus gratiis donantur, 30 a et 229 b. Capitula provincialia, annuatim; generalia vero, singulo triennio, ab ipsis celebranda sunt, 231 b.

Petri (S.) de Urbe basilica reaedificatur 482 a. Dantes vel promittentes, infra annum, aliquid pro restauratione possunt sibi eligere confessarium cum specialibus facultatibus, ibid. b. In favorem ultramontanorum dictus annus prorogatur, ad cosque commissarius mittitur, qui eleemosynas colligat, ibid. Benefactores plenariam indulgentiam consequuntur, 481 a. Commissario facultas datur componendi super male ablatis et similibus, 485 a; item, dispensandi in multis casibus, ibid. b. Excommunicatio et aliae poenae in eos qui commissarium perturbant, aut alios quaestores delegant, 487 a. Facultas commissarii alios subdeleganci, ibid. b. Supradictae indulgentiae animabus in purgatorio existentibus suffragantur, 488 a.

Petrus de Osma et plerique alii propositiones erroneas de peccatorum confessione et aliis sacramentis emittunt, 264 a. Petro eiusque asseclis vocatis, illae a Summi Pontificis delegatis examinantur, ibid. b et seq. Utpote haereticae damnantur, 265 b. Petrus de Osma suos errores abiurat, 266 a. Contra impenitentes, tamquam contra haereticos, procedi, et Petri abiurationem publicari praecipit Pontifex, 266 a.

Philosophiae professores. V Animae immortalitatem etc.

Philosophia et poesis. V. Sacris (in) constituti.

Picus Ioannes, Concordiae comes, propositiones varias circa fidem edit, easque publice defendendas suscipit, 527 a. Quas subiicit examini Pontificis, *ibid. b.* Qui erroneas illas reperiens, etiam auctoris confessione, dannat; Picum autem absolvit, *ibid.* et seq.

Pius II PP. ccx11 eligitur, 143 a; adhuc in minoribus, contra Eugenium IV scribit, 173 b. Scripta retractat, 174 a et seq.

Pius III Papa cexvii eligitur, 399 a.

Pisauum conciliabulum. V Lateranense concilium et Indictio generalium etc.

Placentia. V Parma.

Plumbatores. V Romanae Curiae officia.

Poenitentiaria. V. Romanae Curiae officia.

Poenitentiarius maior S. R. Ecclesiae qua polleat auctoritate, 292 a et seq.

Poliaco (de) Ioannes. V Ioannis de Poliaco.

Populus Romanus iurisdictionem recuperat super civitate Tyburtina, 515 a; reintegratur in suis iuribus et privilegiis, 538 a; multa officia et omnia Urbis beneficia obtinet, 539 a et seq.; a gabella vini romani et farinae eximitur, 540 b.

Redditus gabellae vini forensis studio Urbis assignatur, *ibid*. Conservatores urbis Romae exonerantur a gabella farinae, vini romani, corsi et graeci, 540 b. Civitas Veliterna et terra Corae ei restituuntur, 541 a.

Possessio beneficiorum sumi nequit sine licentia Sedis Apostolicae, 313 b. Contravenientium poenae, 314 a et seq.

Pragmatica Sanctio. V Franciscus I et Galliae clerus.

Praedicationis munus valde necessarium declaratur, 681 a. Praedicatores scandalosa proponentes corripiuntur, ibid. Sanctus Gregorius M. eisdem imitandus proponitur, 682 a. Praedicatores debent examinari et approbari, ibid. Ad praedicationem admissi, iuxta Evangelium et doctores praedicent, ibid. b; futura praedicere, Sedis Apostolicae aut ordinariorum non obtenta licentia, vetantur, 683 a. Contravenientium poenae, ibid. b.

Praedicatorum et Minorum fratrum Ordines confirmantur in eorum gratiis et privilegiis, tam spiritualibus quam temporalibus, 279 a. Eorum ecclesias visitantes vel ipsarum constructioni aut ornamento faventes consequentur plures indulgentias, ibid. b. Dictorum Ordinum fratres confessarium sibi eligere possunt, 280 a. Facultas absolvendi praelatorum Ordinum S. Dominici et S. Francisci restringitur, ibid. Ordinum gratiae sororibus et tertiariis eorumdem communicantur, ibid. et seg. Locorum ordinariis et aliis inbetur ne religiosos circa eleemosynas molestent, ibid. b. Defuncti possunt in locis Ordinum sepeliri cum habitu ab ipsorum praelatis recepto, 281 a. Fratres habilitati ad beneficia non gaudent privilegiis Ordinis sine praelatorum consensu, ibid. b. Generales Ordinum coercere debent fratres servientes inquisitioni, ibid. Inquisitores unius ex dictis Ordinibus contra fratres alterius Ordinis non procedant, 282 a. Omnibus gratiis donantur aliis Mendicantium Ordinibus concessis, ibid. Declaratio circa absolutiones fratrum, 283 b. Ipsi extra coenobia, absque superiorum licentia, morari nequeunt, etiam occasione studiorum, 473 a. Contravenientes a praelatis coercentur, ibid. b.

Praelati ecclesiastici eorumque officiales ac familiares reformantur, 604 a et seq. Quales promovendi ad episcopatum et ad alia officia ecclesiastica, 605 a. Examini subiliciuntur, ibid. b. Episcopi et abbates, etiam in notoriis criminibus, habeant defensiones, 605 b. Transferri, absque ipsorum consensu, nequeunt, 606 a. Quid eis servandum sit circa beneficiorum separationem vel unionem, necnon beneficiorum pluralitatem et reservationem, 607 a. Promoti ad ecclesias et dignitates iuramentum praestent fidelitatis Sedi Apostolicae, 684 a. Contravenientium poenae, ibid. b.

Principes saeculares eorumque officiales, in fructus beneficiorum se ingerentes, poenis afficiuntur, 612 a.

Procuratores Rotae. V. Romanae Curiae officia.

Protector fratrum Minorum. V. Auctoritas.

Protonotarii apostolici non praecedunt episcopos, 152 b; locum determinatum habent in cappellis pontificiis et in concistoriis publicis, 153 a. Ipsi et alii Sedis Apostolicae officiales, necnon familiares cardinalium eximuntur a iurisdictione ordinariorum, 619 a.

Psalterium B. Mariae Virginis. V. Ritus orandi.

#### R

Regum vera laus, 111 a.

Reorum consanguinei et affines compelluntur ad emenda illorum bona, 295 b. In affinium defectu, communitates, 296 a. Parentes condemnatorum, etsi adhuc viventes, solvant eis legitimam, ibid.

Residentia cardinalium legatorum. V. Cardinales.

Ripae debitores non admittuntur ad bonorum cessionem nec ad quinquennalem dilationem, 342 b.

Ritus miscere non licet, 100 b.

Ritus orandi, qui Psalterium B. Mariae Virginis nuncupatur, approbatio, cum indulgentiarum elargitione, 268 b.

Romanae Curiae officia reformanda sunt, 571 a. Statim ac reformatio publicata fuerit, observanda, ibid. b. Transgressores acerrime puniendi, 572 a. Romam pro gratia vel iustitia confugientes a sollicitatoribus litterarum apostolicarum non graventur, ibid. Magistri caeremoniarum, ibid. Ordinatores Romanae Curiae, 573 a. Potonotarii, 574 a. Clerici et notarii Camerae Apostolicae, ibid. b. Rota, 575 b. Poenitentiaria, 576 a. Taxae scriptorum sacrae Poenitentiariae pro dispensationibus, 577 b et seq. Poenitentiarii minores, 580 b. Sollicitatores, 581 b. Magistri plumbi, 582 a. Fratres barbati, 582 b. Abbreviatores, 583 a. Scriptores apostolici, ibid. b. Magistri registri bullarum, 584 a. Eorum emolumenta, ibid. b. Scriptores registri bullarum, 587 b. Advocati concistoriales, 388 b. Procuratores, 589 a. Notarii Rotae, ibid b. Subdiaconi, 592 b. Cantores, 593 a. Magistri, clerici et scriptores registri supplicationum, 593 b. Secretarii, 594 b. Cursorum officium, 596 a. Officium gubernatoris, auditoris Camerae et vicarii Papae, 597 b. Notarii gubernatoris, auditoris, ibid. Notarii vicarii Papae, 599 a. Scriptores brevium, ibid. b. Officiales archivii, *ibid*.

Romanae Ecclesiae concordia cum Armenis, 45 a. Datur eis sidei compendium, ibid. b et seq.

Romanorum civium et incolarum forus civilis, 512 a. Clericorum Romanorum, ibid. b; forus delinquentium, ibid. A sententiis marescalli appellatur ad auditorem Camerae, ibid. Gubernatoris iurisdictio, ibid. Officiales omnes syndicantur a deputatis Summi Pontificis, 513 b. Appellationes in Curia Capitolina ad quos dentur, ibid. Executoribus merces assignatur, ibid. Alia tribunalia iudicum ordinariorum prohibentur, 514 a. Contravenientium poenae, ibid.

Rota Bononiensis. V. Bononiensis civitatis.

Rotae Romanae auditorum officia vacant per illorum promotionem ad ecclesias cathedrales vel metropolitanas, 319 b. Eorumdem facultates circa causarum praesentationem, 539 b; citationum validationem, ibid.; viduarum et pupillorum causas, 540 a; remissorias, ibid.; reiterationes terminorum, ibid.; registrorum fidem, ibid.; gravaminis articulos, ibid.; fatalium prorogationem, ibid.; appellationum instantiam, ibid.; sententiarum nullitates, ibid. Auditori dicenti aliquid fecisse de voto Rotae, credatur, ibid. b. V etiam Romanae Curiae officia.

Sabbati celebratio deserenda est, 62 a.

Sabinensis ecclesia. V. Episcopalis dignitas.

Sacramenta novae legis septem, 48 a: Baptisma, ibid. b; Confirmatio, 49 a; Eucharistia, ibid. b; Poenitentia, 50 a; Extrema Unctio, ibid. b; Ordo, ibid.; Matrimonium, 51 a.

Sacris (in) constituti, philosophiae aut poesi vacantes, tenentur theologiae ac sacris canonibus etiam operam dare, 602 a.

Salis pretium in urbe Roma imminuitur, 541 a.

Salutiarum oppidum, in civitatem, et eius ecclesia collegiata in cathedralem erigitur, 509 b. Haec Sedi Apostolicae immediate subjicitur atque dotatur, 510 a. Nonnulla supprimuntur beneficia in favorem mensae episcopalis, ibid. b. Dignitates in alia Salutiarum collegiata ecclesia ordinantur, 511 a.

Salvatoris (S.) canonici, Ordinis S. Augustini, sunt veri canonici regulares dicti Ordinis, eiusdemque privilegiis potiuntur, 126 b. Confirmantur eis antiqua privilegia, 517 a. Eorumdem interpretatio ad favorem canonicorum facienda, ibid. b. Indultorum communio inter omnia ipsorum monasteria, ibid. Huiusmodi religiosi declarantur veri canonici, 518 a; propria statuta, in capitulo generali, condere valent, 519 a. Quisque praelatus, iuxta statuta, reformationi incumbere debet, *ibid*. Capitulo generali omnes obediunt, *ibid*. b. Praelati obediunt priori generali, ceteri autem praelatis, ibid. A capitulo ad Sedem Apostolicam appellare vetatur, absque speciali licentia Sum. Pontificis, ibid. Canonici aliis praelatis extra congregationem non serviant, nec ad alios Ordines transeant, 520 a. Praelati non cogantur recipere canonicos fugitivos, ibid. Nemo ipsorum, absque licentia, habitum dimittat, ibid. Priores contra inobedientes et vagantes extra claustra procedant, ibid. b. Impedientes alicui professionem huiusce Religionis excommunicantur, 521 a. Ingredi Ordinem possunt etiam qui se arctiori Religioni voverint, ibid. Igredientes prioribus assignent bona incertarum personarum ab eis detenta, ibid. Aliqui a choro, alii a recitatione totius divini officii dispensantur, ibid. b. Sacros ordines a quocumque antistite recipere possunt, ibid. Definitores capituli generalis et alii superiores nonnullas dispensationes concedere possunt, 522 a. Generalis consecrat et benedicit omnia sacris usibus inservientia, ibid. Sacerdotes, ante diem, missam celebrare queunt, ibid.; altarique portatili uti, ibid. b; sacra celebrare etiam tempore interdicti, ibid. Praelati dispensant super irregularitate, ibid.; confitentes absolvunt a casibus non expresse reservatis, 525 a. Religionis huiusmodi personae utriusque sexus confessarium bis eligunt, qui eas absolvit ab omnibus casibus, ibid. b; plures indulgentias consequentur, 524 a; legatis pontificiis, iuxta Congregationis statuta tantum obedire tenentur, ibid. b: a iurisdictione ordinariorum et a cura animarum eximuntur, 525 a; in propriis ecclesiis sepulturam omnibus concedere possunt, ibid.; exonerantur a iurisdictione episcoporum, inquisitorum et aliorum omnium, ibid. b. Poenae contra dictam exemptionem impedientes, 526 a; item, contra imponentes onera religiosis eisdem, ibid. Exemptio congregationis a decimis, etiam solitis, ibid. b. Poenae contra desuper eam molestantes, 527 a. Exemptio a praestatione procurationum legatorum Papae et a decimis papalibus, ibid. b. Quaecumque monasteria acquisita et acquirenda congregationi retinere licet, 528 a. Contra eam currit tantum praescriptio sexaginta annorum, ibid. b. Facultas congregationis alienandi bona, ibid.; alia loca suscipiendi, 529 a; paciscendi in locorum susceptione, ibid. Monasteria congregationis per eiusdem dumtaxat praelatos reguntur, ibid. V. insuper Lateranensium canonicorum etc.

Salvatoris (S.) Messaneuse monasterium, Ordinis S. Basilii, in antiqu's immunitatibus confirmatur et eximitur a iurisdictione ordinariorum, a collectis et impositionibus, 132 b. Romanae Ecclesiae immediate subjectum declaratur, 133 a.

Salvatoris (S.) Transfigurationis festum, 155 b et seq.

Salvi (S.) monasterium. V. Vallis Umbrosae etc.

Sancta Sanctorum mulieres ingredi nequeunt. V. Sixtus IV.

Saraceni decimas solvant, 69 a; famulos christianos non habeant, ibid.; signum in vestibus habeant, ibid.; a christianis usuras non accipiant, ibid. b. Mittentes vel deferentes arma, victualia aut mercimonia ad Saracenos, necnon corum fautores gravibus poenis puniuntur, 106 a. Saraceni christiana benignitate abutuntur, 127 b. Christiani cum illis non habitent. 128 a. Blasphemi Saraceni debita poena afficiantur, ibid. b.

Scriptores apostolici, brevium et registri supplicationum. V Romanae Curiae officia.

Secretarii apostolici augentur ad numerum vigintiquatuor, 550 b. Unusquisque in antiquis privilegiis confirmatur 351 a. Propria statuta condere possunt, ibid. b. Vice-cancellarii officiales sunt, et Papae veri familiares, ibid.; in Palatio Apostolico locum pro secretaria habent, 532 a. Litterae ad eos deferunt plumbatores, ibid. Litterae apostolicae gratis pro eis expediuntur, ibid. Absentes ob mandatum pro praesentibus habentur, ibid. b. De officiis libere disponunt, ibid.; Sedis Apostolicae notarii reputantur, ibid.; habitum a vice-cancellario suscipiunt, 535 a. Eorum unus in secretarium domesticum PP. deputatur, ibid. Emolumenta eis assignantur de minutis, ibid. b; de expeditione litterarum, 534 b; de taxa brevium apostolicorum, 353 a. Declaratio circa solutionem taxarum, ibid. b. Visitate arces eorum est, 536 a. Forma distributionis emolumentorum, ibid. Declaratio circa expeditiones factas et faciendas, ibid. b; circa confirmationem concessionum, 337 a. Assignatio emolumentorum, ibid. b. V. etiam Romanae Curiae officia.

Secretarii Romanae Curiae. V. Romanae Curiae officia.

Senensis ecclesia in archiepiscopalem erigitur, 151 a. Gratiae ei conceduntur, 152 a. Sententiae inquisitorum. V Magistratus saeculares.

Simoniae scelus quam sit detestabile, 16 a. Simoniacorum poenae confirmantur et augentur, ibid. Scientes simoniacos et non revelantes excommunicantur, ibid. b. Iterum damnantur simoniaci, 208 a; ad vanum beneficia obtinent, et corum fructus percipere nequeunt, 209 a.

Simonia in electione Papae. V Papa.

Sixtus IV Papa cextv eligitur, 203 b.; novam cappellam, in qua eius recipiantur exuviae, iuxta basilicam S. Petri erigit, 269 b. Eam dedicat Conceptioni B. Mariae Virginis, Sanctis Francisco et Antonio de Padua, ibid. Dotem ei constituit, 270 a; illam visitantibus, sub expressis conditionibus, indulgentiam plenariam concedit, ibid.; mulieribus interdicit ad eam accessum, exceptis diebus dedicationis et anniversarii obitus ipsius Pontificis, ibid.

Sodomitarum poenae, 611 b.

Sollicitatores litterarum apostolicarum. V. Romanae Curiae officia.

Spiritus (S.) in Saxia de Urbe hospitale fundatur, 246 b. Vetustate fatiscens a fundamentis reaedificatur, ibid. et seq. Confraternitas S. Spiritus pene extincta rursus erigitur, 247 b. In eamdem Papa et cardinales ingrediuntur, omnesque honestae personae ingredi possunt, ibid. Privilegia, gratiae et indulgentiae confratribus, benefactoribus aliisque conceduntur, 248 a et seq. Variae praescriptiones in eorum nec non hospitalis favorem, 249 a et seq. Forma eligendi magistrum et protectorem hospitalis, 289 a. Cura praeceptoris in expositos, ibid. b. Exemptio hospitalis et eius membrorum ab omni gabella et aliis oneribus, ibid.; ab omni iurisdictione praeterquam magistri generalis, 290 a. Communicatio omnium privilegiorum monachorum Cassinensium, ibid. b.

Spoletana et Interamnensis civitates. V. Terrae quaedam. Statuta ad decorem urbis Romae. V. Camerarii S. R. E.

Studium generale, a Bonifacio VIII Romae institutum Leo X approbat, 568 b. Collegii statuta, ibid. et seq. Scholares fruuntur privilegio fori et exemptione a gabellis, 569 b. V. etiam Populus Romanus.

Subdiaconi. V. Romanae Curiae officia.

Summator litterarum apostolicarum, cum privilegiis et emolumentis, instituitur, 379 a. Supplicationes omnes Summo Pontifici deferri debent, per magistros registri, ad vice-cancellarium, qui eas distribuit abbreviatoribus, 255 a.

Sutrina ecclesia. V. Nepesina et Sutrina etc.

Synodi generales ab Ecclesia Romana approbatae, 63 a et seq.

### $\mathbf{T}$

Taxa brevium. V. Secretarii apostolici.

Taxae scriptorum sacrae Poenitentiariae pro dispensationibus. V. Romanae Curiae officia.

Terrae quaedam a iurisdictione civitatum Spoletanae et Interamnensis eximuntur, 397 b. Gubernandae traduntur clericis Romanae Camerae, 398 b.

Terrarum domini et communitates propria territoria a furibus servent et a sicariis, 400 a. Contravenientium poenae, ibid. V. Barones et communitates.

Testamenti Veteris legalia, post Christi adventum, cessarunt, 62 a. Ad illa pertinet ciborum differentia, ideoque expungenda, ibid. b.

Titulus Crucis. V. Crucis D. N. I. C. etc.

Tyburtina civitas. V. Populus Romanus.

#### U

Unio congregationum Eremi etc. V. Camaldulensis Eremi etc.

#### V

Vallis Umbrosae monasterium S. Salvi et aliud S. Michaelis uniuntur, sed quilibet abbas in suo iure remanet, 304 b. Regula S. Benedicti in eis observetur, ibid. Statuta circa regimen monasteriorum approbantur a PP., et monasteria uniuntur sub unico abbate et titulo Congregationis Vallis Umbrosae, ibid. et seq. Tenor statutorum, 308 a et seq. Huiusmodi congregationi communicantur omnes gratiae concessae et concedendae congregationi Cassinensi, 457 a.

Bull. Rom. Vol. V. 101

Vectigalia pro quibuscumque rebus ad Urbem delatis et pro quocumque contractu semel tantum exigantur, 80 a.

Veliterna civitas. V. Populus Romanus.

Veneti magistratus obstant executioni sententiarum inquisitorum Romanae Curiae, 768 a.

Viarum magistri. V. Camerarii S. R. E.

Vicarius Papae. V. Romanae Curiae officia.

Viennense oppidum, in Austria, a iurisdictione episcopi et capituli Pataviensis eximitur, 196 a. Oppidum in civitatem et eius praepositura in cathedralem erigitur, ibid. b. Dioecesis circumscriptio, capituli efformatio, dos episcopi, 197 a. Austriae ducibus conceditur ecclesiae iuspatronatus, ibid. Facultas capituli et episcopi statuta sibi conficiendi, ibid. b.

Vincentii Ferrerii (S.) brevis vitae enarratio, 146 a. Meritis plenus obit in Domino ibid. b. Miraculis rite probatis coelitum albo adscribitur, 148 b.

Vincentius Valentinus (S.). V. Vincentii Ferrerii (S.) etc.

Vindictam transversalem aut hominum collectas facientium poenae, 187 b. Principalium offendentium eorumque fautorum domos demoliri iubetur, 188 a.

Violatores ecclesiasticae libertatis. V. Innovatio omnium constitutionum.

Visitationis B. M. V. festivitas confirmatur, 107 a.

# INDEX ALPHABETICUS PONTIFICUM

| Alexander VI hab | et Constit. | XVI.     | Nicolans V | habet Constit. | VIII. |
|------------------|-------------|----------|------------|----------------|-------|
| Callistus III    | ν           | IX.      | Paulus II  | >              | X.    |
| Eugenius IV      | »           | XXXVIII. | Pius II    | D              | XIII. |
| Innocentius VIII | ď           | XXI.     | Pius III   | <b>)</b>       |       |
| Iulius II        | ע           | XL.      | Sixtus IV  | •              | XXIX. |
| Leo X            | Þ           | IJ.      | 1          |                |       |

# IDEM CHRONOLOGICE DISPOSITUS

| Eugenius IV   | Anno | 1431 | pag.     | 1   | Innocentius VIII | Anno | 1484 | pag. | <b>2</b> 96 |
|---------------|------|------|----------|-----|------------------|------|------|------|-------------|
| Nicolaus V    | D    | 1447 | D        | 96  | Alexander VI     | n    | 1492 | 'n   | 350         |
| Callistus III | D    | 1455 | »        | 116 | Pius III         | n    | 1503 | æ    | <b>599</b>  |
| Pius II       | n    | 1458 | <b>»</b> | 143 | Iulius II        | >    | 1503 | Þ    | <b>399</b>  |
| Paulus II     | n    | 1464 | »        | 182 | Leo X            | >    | 1515 | >    | 537         |
| Sixtus IV     | Ŋ    | 1471 | v        | 203 |                  |      |      |      |             |

# INDEX INITIALIS

#### A

Accepimus fisco, 417. Ad ea, 381. Ad Ecclesiarum, 26. Ad hoc, 74. Admirabile sacramentum, 367. Ad reformandum, 313. Ad retinendas, 156. Ad Romani Pontificis, 324. Ad sacram Ordinis fratrum, 368. Ad sacram Petri Sedem divina dispositione sublimati, 97. Ad sacram Petri Sedem divina dispositione vocati, 376. Ad universalis Ecclesiae, 33. Alto, 304. Ambitiosae cupiditati, 194. Apostolatus officium, 465. Apostolicae Camerae, 311. Apostolici regiminis, 601. Apprime, 321.

C

Caelestis aulae, 232.
Cantate Domino, 58.
Circumspecta, 319.
Constituti, 650.
Consueverunt Romani Pontifices, 491.

Cum ab Apostolica Sede, 316. Cum detestabile scelus, 16. Cum ex relatione, 369. Cum ex sacrorum ordinum, 165. Cum homines se invicem, 415. Cum inchoatam, 535. Cum in omnibus, 183. Cum servare, 152. Cum, sicut accepimus, in nostra, 457. Cum, sicut accepimus, nonnulli, 315. Cum, sicut accepimus, non obstante, 658. Cum, sicut nobis nuper exponi, 628. Cum, sicut non sine displicentia, 329. Cum Sixtus IV, 734. Cum, tam divino quam humano iure, 405. Cum vectigalia, 80. Cunctis orbis ecclesiis, 15. Cunctorum, 350. Cura pastoralis, 295.

#### D

Decet Romanum Pontificem, ex debito, 511.
Decet Romanum Pontificem, ex tradita sibi, 761.
Decet Romanum Pontificem, Iesu Christi, 349.
Decet Romanum Pontificem sic, 198.

De supernae, 644. Devotionis augmentum, 323. Dilectus filius, 326. Dispositione divina gregi dominico, 3. Dispositione divina, quamvis immeriti, 203.

Divina aeterna, 252. Divina disponente clementia, 678. Divina in eminenti, 10. Dudum ad nostram audientiam, 68. Dudum ad sacrum, 422. Dudum cum ad ecclesiam, 729. Dudum per nos accepto, 732. Dum ad fructus uberes, 469. Dum ad universos, 234. Dum attenta meditatione, 245. Dum intra mentis arcana revolvimus, 685. Dum singularem, 538. Dum suavissimos, 568.

 $\mathbf{E}$ 

Ea quae, 268. Etsi ad benemerendum, 471. Etsi ad universos regulares Ordines, 444. Etsi a summo, 543. Etsi circa, 87. Etsi cunctis, 225. Etsi cunctorum, 260. Etsi de cunctarum, 273. Etsi ex commisso, 402. Etsi ex iniuncto, 327. Etsi ex pastoralis officii, 397. Etsi ex sollicitudinis, 11. Etsi, pro cunctarum, 614. Etsi universis Romanae Ecclesiae ... quo ipsam sacerdotalem civitatem, 377. Etsi universis Romanae Ecclesiae ... quo ipsa sacerdotalis civitas, 211. Etsi universis xenodochiis, 226. Excellentissimum, 14. Excelsus Dominus, 717. Ex debito, 654. Execrabilis, 149.

Ex iniuncto .... per quae gregem, 418. Ex iniuncto ..... per quae monasteriorum, 443. Ex paternae caritatis officio, 496. Exponi, 478. Exposuisti, 283. Ex querelis, 533. Ex supernae dispositionis arbitrio, 773. Exultate Deo, 44. Exurge, Domine, 748.

F

Fide digna relatione, 488. Fidei digna relatione, 52. Finem litibus, 339.

G

Gregis nobis, 85.

H

Honestis petentium votis, 767.

Illa quae, 17. Illius, qui caritas est, 739. Illius, qui pro dominici, 246. Illud reputantes, 130. Immoderata, 199. Imperator aeternus, 109. In apostolicae dignitatis specula, ..... innunctum nobis, 6. In apostolicae dignitatis specula,.... sub regularibus, 769. Ineffabilis providentia, 200. Ineffabilis summi providentia Patris, 180. In eminenti Apostolicae Sedis specula, licet immeriti, 76. Romanus Pontifex, 378.

In eminenti Apostolicae Sedis specula In eminenti Sedis Apostolicae specula, divina disponente clementia, constituti, 2. In eminenti Sedis Apostolicae specula, divina disponente clementia, licet, 394. Inhaerendo vestigiis, 690.

In minoribus, 173.

In supremae dignitatis apostolicae specula, 18.

In supremae dignitatis specula, dispositione superna, 195.

In supremae dignitatis specula, meritis licet insufficientibus, 472.

In supremo Apostolicae Sedis solio, 714. Intelleximus quod, 715.

Intelleximus quosdam, 710.

Inter alia laudabilia et necessaria, 684. Inter caetera divinae Maiestati beneplacita, 361.

Inter caeteros in militanti Ecclesia, 516. Inter cetera desideria, 92.

Inter cetera gravia pulsantia pectus, 32.

Inter cetera nostro regimini credita, 764. Inter curas multiplices quae, 655.

Inter curas multiplices quibus, 81.

Inter desiderabilia, 343.

Inter divinae dispositionis arcana, 133.

Inter felicitates, 153.

Inter graves, 625.

Inter multiplices curas, 360.

Inter multiplices nostrae sollicitudinis curas, 622.

Inter solicitudines, 623.

Ite et vos in vineam meam, 692.

L

Laetentur, 40.

Licet alias, postquam statueramus, 711. Licet ea, quae de nostro mandato, 264.

Licet ea, quae laudabili, 341.

Licet ecclesiarum omnium, 182.

Licet, ex debito ministerii pastoralis, 169.

Licet felicis recordationis, 698.

Licet militans, 88.

Licet per alias, 769.

Licet Romanus Pontifex, 42.

Liquet omnibus, 482.

M

Magnas omnipotenti, 31.

Merentur, 602.

Meritis, 352.

Militanti Ecclesiae ..... monasteriorum, aliorumque, 27.

Militanti Ecclesiae .... monasteriorum omnium, 411.

Militantis Ecclesiae regimini, 456.

Misericordias Domini in aeternum, 101. Misericordias Domini, quas in dies, 159. Munera excaecare oculos, 184.

N

Non debet, 330.

Non mediocri, 34.

Nuper in sacro Lateranensi concilio, 689.

0

Officii nostri debitum, 346.

Olim, 105.

Omnes quidem christifideles, 737.

Ordinis tui, 90.

P

Pacificus et aeternus rex, 691.

Pastor aeternus, 659.

Pastoralis officii debitum nobis, 730.

Pastoralis officii debitum, quo, 735.

Pastoralis officii divina providentia, 571.

Pastoris acterni, qui, ut humanum, 757. Percepimus, 420.

Perniciosam, 208.

Pervenit ad aures, 100.

Piae vitae studio, 366.

Plantatus in agro, 372.

Praeclara, 209.

Primitiva illa Ecclesia, 664.

Pro excellenti præeminentia ..... Romani Pontificis, 509.

Pro excellenti præeminentia ..... Romano Pontifice, 166.

Provenit, 30.

Q

Quae laudabilis, 116.
Quam Deo et hominibus, 727.
Quamquam ex debito, 63.
Quia in futurorum eventibus, 270.
Quia nihil est quod, 399.
Quoniam intelleximus, 342.
Quoniam nonnulli, 292.

#### R

Rationi congruit, 145. Reddituri, 139. Regimini universalis Ecclesiae, disponente Domino, 617. Regimini universalis Ecclesiae ..... Clemens episcopus, 217. Regimini universalis Ecclesiae ...... Nos igitur, 224. Regimini universalis Ecclesiae, quamquam immeriti, 55. Regimini universalis Ecclesiae, quamquam immerito, 70. Regis aeterni, 107. Regis pacifici, 474. Regularem vitam agentibus, 22. Regularem vitam professis, 59. Religionis zelus, 289. Religiosorum excessus, 143. Romani Pontificis indefessa, 207. Romani Pontificis, in quo, 466. Romani Pontificis providentia circumspecta ad ea, 408. Romani Pontificis providentia circumspecta nonnumquam ea, 4. Romani Pontificis providentia circumspecta praedecessorum suorum, 712. Romanorum gesta Pontificum, 106. Romanum decet Pontificem, 404. Romanus Pontifex caelestis clavigeri successor, 111. Romanus Pontifex, cui a Domino, 269. Romanus Pontifex, cui tot tantaque, 679. Romanus Pontifex, pacis, 476.

Romanus Pontifex qui super, 266.

S

Sacrae merita Religionis, 126. Sacri Praedicatorum, 278. Sacrosancta Romana Ecclesia.... earumque ac personarum, 364. Sacrosancta Romana Ecclesia.... earumque profectus, 20. Sacrosanctae, 500. Sacrosanctam, 299. Salvator noster, 743. Salvatoris nostri, 640. Sancta Minorum Religio, 205. Sedes Apostolica, æqua in omnibus, 213. Sedes Apostolica, æqua semper, 229. Sedis Apostolicae providentia, 566. Si ad reprimendos, 127. Sicut prudens paterfamilias ad laudabilem, 458. Sicut prudens paterfamilias cuncta, 700. Sincerae devotionis affectus, 494. Si nostrarum civitatum, 514. Si summus rerum Opifex, 536. Summi bonorum, 631. Summis desiderantes affectibus, 296. Summus Pontifex, 118. Super cathedram, 400. Super gregem dominicum... officium, 141. Super gregem dominicum .... prout, 53. Superna caelestis, 284. Supernae dispositionis arbitrio, 604. Supernae Maiestatis praesidio, 681. Suscepti regiminis, 479.

#### Т

Temerariornm, 648. Triumphans Pastor, 150.

U

Urget nos, 132. Ut liberius, 189.

V

Viros sanguineos, 186. Virtute conspicuos, 435.

# INDEX RUBRICARUM

#### EUGENIUS IV.

- I. Quod S. R. E. cardinales, in consistorio secreto pronunciati, non dicantur creati cardinales, quousque cardinalatus insignia non susceperint, nec votum habeant in eligendo Summo Pontifice, aut alio actu, quousque licentiam Summus Pontifex eis impertiatur, pag. 2.
- II. Quod congregatio monachorum de Observantia S. Iustinae, Ordinis S. Benedicti, quaecumque legata pia eius monasteriis et locis, quamvis non expressis, facta acceptare, et ad ea consequendum procuratores constituere, et iuxta capituli generalis et visitatorum iudicium distribuere possit, 3.
- III. Declaratio et mitigatio Regulae fratrum B. Mariae de Monte Carmelo, ab Honorio III hactenus approbatae, 4.
- IV. Statuta et ordinationes a clero Urbis in publicis solemnitatibus servanda, aliaque circa eiusdem reformationem et gubernium decernit, 6.
- V. Privilegium curialium sive officialium Sedis Apostolicae obsequiis existentium, aliorumque pro eorum negociis ad eamdem Sedem venientium, et apud eam commorantium, aut inde recedentium, ne interim extra Romanam Curiam conveniantur, 10.
- VI. Approbatio congregationis S. Iustinae de Observantia monachorum Ordinis Bull. Rom. Vol. V. 102

- S. Benedicti, cum declaratione circa capituli generalis celebrationem, definitorumque ac visitatorum, abbatum et priorum electionem et auctoritatem, 11.
- VII. Quod festivitas Sanctissimi Corporis Christi etiam in octava celebretur, duplicatis indulgentiis a praedecessoribus Pontificibus concessis, 14.
- VIII. Æmoniensis Ecclesia Parentinae unitur, 15.
- IX. Contra simoniacae pravitatis reos, eorumque mediatores, 16.
- X. Ampliatio indulti a Gregorio IX concessi Eremo Camaldulensi, monachorum Ordinis S. Benedicti, recipiendi religiosos aliorum Ordinum, 17.
- XI. Erectio ecclesiae Cornetanae, in provincia Etruriae, cum privilegiis, gratiis et indultis, 18.
- XII. Unio Nepesinae et Sutrinae ecclesiarum, quae uni eidemque subiiciuntur episcopo, 20.
- XIII. Privilegia et gratiae ac exemptiones congregationis S. Iustinae de Observantia, monachorum Ordinis S. Benedicti, 21.
- Exemptiones de quibus supra, 26.

  XIV. Iurisdictio et facultates iudicum conservatorum quarumcumque litium congregationis Cassinensis, alias S. Iustinae de Padua, monachorum Ordinis S. Benedicti, 27.

- XV. Concessio nonnullarum gratiarum Eremitis B. Petri de Pisis nuncupatis, 29. Segregatione rediguntur, ejusque caput
- XVI. Translatio generalis concilii Basileensis ad civitatem Ferrariae in provincia Lombardiae, 31.
- XVII. Praefinitio numeri clericorum Reverendae Camerae Apostolicae praesidentium, ad septem, 32.
- XVIII. Quod abbates Ordinis Cisterciensis, quavis auctoritate, etiam apostolica, ad abbatias promoti vel confirmati, ab ciusdem Ordinis abbate generali, visitatoribus et reformatoribus non sint exempti, 33.
- XIX. De S. R. E. cardinalium dignitate, ceteris ecclesiasticis dignitatibus praestantiori, 34.
- XX. Monachi professi Ordinis Cisterciensis monachorum S. Benedicti, ad alium quam Carthusianorum Ordinem transire prohibentur, 39.
- XXI. Concordia Ecclesiae Graecae et Latinae, cum definitione quorumdam articulorum catholicae fidei in quibus dissidebant, primatusque Romani Pontificis et Ordinis patriarchalis, 39.
- XXII. Exemptio sororum sive monialium Ordinis S. Clarae a iurisdictione et superioritate ordinariorum et aliorum quorumcumque, et a solutione pedagiorum et quarumlibet contributionum, 42.
- XXIII. Concordia Armenorum cum sancta Romana Ecclesia, et declaratio articulorum septem novae legis sacramenta et pluraque alia concernentium, 44.
- XXIV. Communicantes in hebdomada Sancta vel infra octavam Paschae Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, satisfaciunt praecepto sanctae Romanae Ecclesiae, 52.
- XXV. Approbatio congregationis fratrum S. Hieronymi, sub denominatione S. Hieronymi de Fesulis, et sub Regula S. Augustini, cum praefinitione muneris et electionis praelatorum ipsius congregationis, 52.

- XXVI. Fratres S. Ambrosii sub una congregatione rediguntur, eiusque caput monasterium S. Ambrosii ad Nemus Mediolanense constituitur, munus praelatorum praefinitur et privilegia conceduntur, 54.
- XXVII. Concordia Iacobitarum in Ægypto cum sancta Romana Ecclesia, et explicatio nonnullorum articulorum catholicam fidem concernentium, 58.
- XXVIII. Exemptio canonicorum saecularium congregationis S. Georgii in Alga Venetiarum a solutione decimarum, impositionum et onerum quorum cumque, 65.
- XXIX. Edictum contra hebraeos, quibus publica munera gerere, et christianis cum iis vesci, biberc, in eadem versari domo etc. interdicitur, 67.
- XXX. Separatio fratrum Eremitarum S. Augustini regularis observantiae congregationis Illicitanæ, et illi unitorum, a superioritate praelatorum, non tamen prioris generalis totius Ordinis: ac elargitio quarumdam gratiarum et indultorum, 70.

Declaratio dictae constitutionis, 74.

XXXI. Confirmatio statutorum pro bono Camerae Apostolicae regimine editorum, 76.

Statuta et ordinationes, 77.

- XXXII. Quod, de quibuscumque rebus ad Urbem delatis, seu quomodolibet, ratione contractus, alienatis vel commutatis, semel dumtaxat vectigal debitum exigatur, 80.
- XXXIII. Approbatio ordinationum in capitulo Romæ acto praefinitarum, pro reformatione monachorum Graecorum S. Basilii in provinciis Siciliae, Calabriae et Apuliae, 81.
- XXXIV. Innovatio damnationis trium articulorum Ioannis de Poliaco, catholicae veritati circa poenitentiae sacramentum contrariorum, 84.
- XXXV. Şanctae Romanae Ecclesiae cardi-

- nales, in electione Romani Pontificis, Lugdunensis ac Viennensis sancita concilii servare debere decernit, 87.
- XXXVI. Canonizatio B. Nicolai de Tolentino, professoris Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini, eiusque adscriptio catalogo Ss. confessorum, et institutio festivitatis pro die x septembris, 88.
- XXXVII. Declarationes et mitigationes Regulae sororum sive monialium S. Clarae, et earum suppositio Ordini fratrum Minorum S. Francisci de Observantia, 90.
- XXXVIII. Absolutio eorum qui congregationi Basileensi adhaeserunt post dissolutionem concilii, et ad Summi Pontificis obedientiam redierunt; provisioque et declaratio circa collationes ecclesiarum et beneficiorum, 92.

#### NICOLAUS V.

- I. Confirmatio concordiae initae inter Fridericum imperatorem principesque Germaniae ac legatum apostolicum, super reservatione et collatione ecclesiarum et beneficiorum ecclesiasticorum: et approbatio constitutionis concordiae non adversantur, 96.
- Catholicos Latini ritus ad Graecum transire non posse decernit, 100.
- III. Canonizatio S. Bernardini Senensis, professoris Ordinis fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia, eiusque relatio in numerum sanctorum confessorum, 101.
- IV. Contra impios christianos mittentes et deferentes arma, victualia et mercimonia ad partes Saracenorum, vel eisdem favorem aut auxilium praestantes,
- V. Bonifacii PP. IX litteras super festo Visitationis sanctissimae Virginis Mariae confirmat, 106.
- VI. Translatio patriarchalis ecclesiae Gradensis ad civitatem Venetiarum, cum

- suppressione tituli eiusdem ecclesiac Gradensis, 107.
- VII. Coronatio Friderici tertii, Romanorum imperatoris, in alma Urbe, cum approbatione electionis iam de co factae, 109.
- VIII. Declaratio, tum Septam, tum reliquam Africam a Promontoriis Bajadoc et Nam ad Guineam usque, vel etiam ultra ad antarticum, omniaque adiacentia Saracenorum regna Lusitanae coronae esse addicta, 110.

#### CALLISTUS III.

- I. Thesaurarius et clerici Reverendae Camerae Apostolicae, veri familiares Papae, eiusque et Sedis Apostolicae cappellani esse declarantur, 116.
- II. Sanctorum confessorum pontificum canoni adscribit beatum Osmundum Sarisberiensem in Anglia episcopum, cum festi eiusdem sancti institutione, 118.
- III. Declaratio, quod canonici congregationis S. Salvatoris, Ordinis S. Augustini, sunt veri canonici regulares dicti Ordinis, corumque privilegiis omnibus perfruuntur, 126.
- Eugenii IV in his, quae huiusmodi IV. Sanctio ad evitandum quodlibet christianorum cum iudacis et saracenis commercium, rescissis quibuscumque privilegiis antehac eisdem concessis, 127.
  - V. Qui christifideles quoquomodo in servitutem redigere, aliisque vendere audent, subiiciuntur anathemati: propositis eos quomodolibet liberantibus indulgentiis, 130.
  - VI. Exemptiones et immunitates monasterii et monachorum S. Salvatoris Messanensis, Ordinis S. Basilii, 132.
  - VII. Transfigurationis festum Salvatoris vulgariter nuncupatum a christifidelibus, colendum instituit pro die sexta augusti, indulgentiasque elargitur, 433.
  - VIII. Presbyteros Graecos inter missarum solemnia Romani Pontificis nomen

- elata voce canere, integrumque Credo, iuxta Romanae Ecclesiae ritum, dicere obligatos fore decernit, 139.
- IX. Fratres Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum ad Ordines Mendicantium transire non possint, cum, respectu quarti voti, illis strictior possit censeri, 140.

#### PIUS II.

- Generales Ordinum Mendicantium omnimodam habeant iurisdictionem in omnes Studiorum scholares et officiales, suorum Ordinum professores, quibuscumque Studiorum privilegiis non obstantibus, 143.
- II. Expeditio bullae Callisti III de canonizatione S. Vincentii Valentini, professoris Ordinis fratrum Praedicatorum S. Dominici, eiusque adscriptio catalogo Ss. confessorum, et institutio festivitatis pro die vi mensis aprilis, 144.
- III. Appellantes a Summo Romano Pontifice ad futurum concilium, eorumque consiliarii et fautores poenis excommunicationis criminisque laesae Maiestatis divinae et humanae subiiciuntur, 149.
- IV. Erectio ecclesiae episcopalis civitatis Senarum, in provincia Hetruriae, in ecclesiam archiepiscopalem, 150.
- V. Praecedentia episcoporum aliorumque ad cathedrales ecclesias electorum ac protonotariorum apostolicorum, 152.
- VI. Erectio Universitatis Nannetensis, 153.
- VII. Contra homicidas, vel de homicidio condemnatos aut diffamatos, ditioni sanctae Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subiectos, 156.
- VIII. Canonizatio S. Catharinae de Senis eiusque relatio in catalogum Ss. virginum, et festivitatis institutio pro prima dominica mensis maii, 159.
- IX. Contra clericos ad sacros ordines male promotos, 165.
- X. Erectio oppidi Pientini in civitatem,

- eiusque ecclesiae collegiatae in cathedralem, 166.
- XI. Privilegia congregationis monachorum B. Mariae Montis Oliveti, Ordinis Sancti Benedicti, una cum communicatione omnium gratiarum congregationis Cassinensis eiusdem Ordinis, 169.
- XII. Retractatio eorum, quae ipse Pontifex, in minoribus existens, scripserat pro concilio Basileensi contra Eugenium quartum, 172.
- XIII. Prohibitio praedicandi, disputandi aut suadendi haereticum vel peccatum esse credere Iesu Christi Sanguinem, in triduo suae passionis, ab ipsa Divinitate divisum vel non divisum fuisse, 180.

## PAULUS II.

- I. Iurisdictio et facultates vicarii Papae in Urbe eiusque districtu, 182.
- II. De his quae observare debent iudices a Sede Apostolica delegati in causis alienationum bonorum ecclesiasticorum, 183.
- III. Gubernatores civitatum et aliorum locorum Status Ecclesiastici, munera (praeter esculenta et poculenta quae triduo consumuntur) non recipiant. Officia per Papam conferri solita, non conferant. Exulesque vel poenas, supra florenos sex, non remittant, 184.
- IV. Contra vindictam transversalem in Urbe eiusque districtu sumentes, aut cavalcatas seu hominum collectas facientes, brigososque et eorum fautores, 186.
- V. Indictio sacri belli contra Turcas, 189.
- VI. Prohibitio alienandi bona ecclesiastica aut illa ultra terminos locandi, 194.
- VII. Erectio ecclesiae cathedralis Viennensis in Austria, cum reservatione iurispatronatus pro ducibus Austriae, 195.
- VIII. Quod monasteria, prioratus et alia beneficia ecclesiastica, perpetuo unita

- et de cetero non vacantia, teneantur Reverendae Camerae Apostolicae debita iura et servitia, ut taxata sunt, praestare: alia vero annatam persolvere singulis quindecim annis, 197.
- IX. Conficiendi, benedicendi et consecrandi Agnus Dei vulgariter nuncupatos Romano dumtaxat Pontifici potestatem reservat, 199.
- X. Reductio sanctissimi Iubilaei, sive anni sancti ad annum vigesimum quintum, quo visitantes basilicas Ss. Petri et Pauli et S. Ioannis in Laterano ac S. Mariae Maioris de Urbe, plenissimam peccatorum veniam consequuntur, 200.

## SIXTUS IV.

- Privilegia thesaurarii et clericorum Reverendae Camerae Apostolicae, suorum nepotum et familiarium, 203.
- II. Approbatio et explicatio constitutionis Gregorii XI, de auctoritate cardinalis pro tempore protectoris fratrum Minorum Ordinis S. Francisci, 205.
- III. Reductio auditorum Rotae Romanae ad numerum duodecim, 207.
- IV. Contra simoniacos, dantes vel recipientes munera pro sacris conferendis vel suscipiendis ordinibus, dignitatibus vel aliis ecclesiasticis beneficiis, excommunicationem aliasque poenas statuit, 208.
- V. Quod festum S. Francisci, Ordinis fratrum Minorum institutoris, uti duplex ab omnibus celebretur, ab omnique opere servili abstineatur, ac sub observantia et praecepto, 209.
- VI. Privilegium curialium tam laicorum quam ecclesiasticorum, libere disponendi, etiam ad favorem incapacium, de bonis in alma Urbe et infra decem milliaria, quamvis ex fructibus bonorum ecclesiasticorum acquisitis, 211.
- VII. Approbatio congregationis fratrum Eremitarum Sancti Francisci de Paula,

- cum exemptionum et gratiarum elargitione, 212.
- VIII. Amplissimae gratiae et privilegia fratrum Minorum conventualium, Ordinis Sancti Francisci, quae propterea Mare magnum nuncupantur, 217.
- IX. Amplissimae gratiae et privilegia fratrum Praedicatorum Ordinis S. Dominici, quae propterea *Mare magnum* nuncupantur, 224.
- X. Quod brunus color vestimentorum praefinitus a Benedicto XII pro monachis et monialibus S. Benedicti, Ordinis Cisterciensis, intelligatur de colore nigro, et non griseo. Et quod totus Ordo albi tantum et nigri coloris vestibus utatur, 225.
- XI. Quod omnes magistri vel praeceptores quorumcumque locorum sub vocabulo S. Spiritus sint totaliter subiecti magno magistro seu generali praeceptori archihospitalis S. Spiritus in Saxia de Urbe, et absque eius licentia eleemosynas quaerere non possint, et ad ipsum solum spectet collatio locorum Ordinis Sancti Spiritus, 226.
- XII. De celebratione capituli generalis et capitulorum provincialium congregationis Eremitarum Beati Petri de Pisis, ac electione eius praelatorum, 229.
- XIII. Comprobatio concessionis Callisti III de canonizatione sancti Alberti de Drepano, insulae Siciliae, olim professoris Ordinis fratrum Beatae Mariae de Monte Carmelo, 232.
- XIV. Constitutiones pro bono regimine congregationis canonicorum regularium Lateranensium, cum immunitatum et gratiarum concessione, 234.
- XV. Declaratio et mitigatio constitutionum Honorii III, editae super Regula fratrum Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo circa esum carnium et ieiunium, 244.
- XVI. Renovatio confraternitatis piorum virorum in archihospitali S. Spiritus in Saxia de Urbe, cum indulgentiarum aliarumque gratiarum elargitione, 245.

- XVII. Innovatio collegii abbreviatorum literarum apostolicarum, cum assignatione indultorum et emolumentorum, 251.
- XVIII. De observantia Ægidianarum seu Provinciae Marchiae constitutionum in toto Statu Ecclesiastico locisque ei immediate subiectis, et de reformatione rectorum civitatum provinciarumque dicti Status, 259.
- XIX. Damnatio quarumdam propositionum a Petro de Osma et aliis temere proditarum, praesertim circa peccatorum confessionem et alia sanctae Romanae Ecclesiae sacramenta, 263.
- XX. Excommunicatio contra revocantes ab Urbe S. R. E. cardinales, patriarchas aliosque praelatos, seu ipsis, ut recedant, vel se absentent, mandantes etc., 266.
- XXI. Approbatio antiqui ritus orandi, qui Psalterium B. Mariae Virginis nuncupatur, cum indulgentiarum pro sic orantibus clargitione, 268.
- XXII. Sacellum iuxta basilicam Sancti Petri, Sixtinum a se nuncupandum, erigit, ibique indulgentias et alia elargitur, 269.
- XXIII. Suppressio et extinctio novae Religionis sub invocatione et instituto S. Ioannis Ilierosolymitani in ditione Florentina noviter excitatae, cum personarum eiusdem ad alios approbatos Ordines translatione, 270.
- XXIV. Ampliatio iurisdictionis sanctae Romanae Ecclesiae camerarii et magistrorum viarum Urbis, circa aedificia ad eius ornatum construenda, una eum privilegiis eiusmodi aedificia construentium vel ampliantium, 273.
- XXV. Concessio gratiarum et privilegiorum pro Ordinibus S. Dominici et S. Francisci, 278.
  - Declaratio § 6 praecedentis bullae, 283.
- XXVI. Canonizatio S. Bonaventurae Balneoregiensis, generalis ministri Ordinis fratrum Minorum conventualium

- S. Francisci, S. R. E. cardinalis et episcopi Albanensis, eiusque relatio in numerum Ss. confessorum pontificum doctorum, cum suae festivitatis institutione, 284.
- XXVII. De electione et munere magistri seu praeceptoris archihospitalis S. Spiritus in Saxia de Urbe, et exemptionibus, immunitatibus ac privilegiis eiusdem, 289.
- XXVIII. De auctoritate maioris Poenitentiarii sanctae Romanae Ecclesiae, 292.
- XXIX. Consanguinei et affines reorum in causis criminalibus condemnatorum, in Statu Ecclesiastico, ad redimendum eorum bona compellantur; eisque non extantibus vel impotentibus, communitates ad id cogantur; et parentes filiorum condemnatorum, etiam viventes, teneantur ad integram eorum legitimam fisco persolvendam, 295.

#### INNOCENTIUS VIII.

- Inquisitorum haereticae pravitatis iurisdictio contra haeresim sive sectam maleficorum, 296.
- II. S. Leopoldi, Austriae principis, canonizatio et inter sanctos confessores adscriptio, cum festivitatis institutione pro die xv mensis novembris, 298.
- III. Unio monasteriorum congregationis monachorum Vallis Umbrosae, sub uno abbate generali, nuncupando Vallis Umbrosae, et praefinitio nonnullarum ordinationum pro regimine monachorum dictae congregationis sub Regula Sancti Benedicti, iurisdictioque eiusdem abbatis, 303.
- IV. Contra annatas, ex fructibus beneficiorum ecclesiasticorum, statutis temporibus, non solventes, 311.
- V. Contra accipientes bonorum ecclesiarum et monasteriorum administrationem, absque Sedis Apostolicae licentia, litterisque ab ea impetrandis minime expeditis, 313.
- VI. Iurisdictio clericorum Reverendae Ca-

- merae Apostolicae quascumque causas interesse ipsius Camerae concernentes summarie *etc.* cognoscendi, 315.
- VII. Declaratio et revocatio concessionum iurispatronatus et praesentandi ad beneficia ecclesiastica, per Sedem Apostolicam eiusque officiales ab annis xxv citra factarum, 316.
- VIII. Auditorum Rotae Romanae officia vacent per eorum promotionem ad Ecclesias cathedrales vel metropolitanas, 319.
- IX. Iurisdictio et facultates auditoris causarum Curiae Reverendae Camerae Apostolicae, 320.
- X. Quod conservatores et executores litterarum apostolicarum ad favorem congregationis S. Iustinae de Observantia monachorum S. Benedicti, omnes il dati censeantur, quibus Sedes Apostolica causas delegare potest, 323.
- XI. Exemptio monachorum Ordinis Cisterciensis a iurisdictione ordinariorum et solutione exactionum et subsidiorum quorumcumque etiam charitativorum, 324.
- XII. Inquisitorum haereticae pravitatis sententiae, contra haereticos promulgatae, a magistratibus saecularibus executioni demandentur, absque aliqua processuum revisione, 326.
- XIII. Damnatio nonnullarum propositionum Ioannis Pici, comitis Concordiae, cum inhibitione illas imprimendi ac legendi, sub poena excommunicationis, 327.
- XIV. Contra asserentes, in litteris apostolicis, se esse tales quales non sunt, pro earumdem litterarum expeditione gratis consequenda, 329.
- XV. Ampliatio collegii sex secretariorum apostolicorum ad numerum vigintiquatuor, et praefinitio officii unius secretarii domestici, cum emolumentorum tam ipsius secretarii quam totius collegii, privilegiorumque concessione, 330.
- XVI. Iurisdictio et facultates auditorum

- Rotae Romanae in causis per eos cognoscendis, 339.
- XVII. Contra exules et bannitos ab Urbe, minas pro habenda pace ab offensis vel eorum haeredibus inferentes, eorumque nuncium scienter desuper afferentes, 341.
- XVIII. Quod debitores occasione bonorum ripalium in Ripis almae Urbis venditorum ad quinquennalem dilationem vel bonorum cessionem non admittantur; quodque a iudicibus ipsarum Riparum ad Cameram Apostolicam tantum appellari liceat, 342.
- XIX. Approbatio confraternitatis sub invocatione S. Ioannis Baptistae Decollati, Divinae Misericordiae nuncupatae, in alma Urbe nuper institutae, ad pie consolandum morti a iudicibus condemnatos, curandumque eorum animae salutem et sepeliendum corpora eorumdem, 343.
- XX. Contra impedientes quoquo modo executionem citationum et aliorum mandatorum cuiuscumque iudicis causarum in Romana Curia pendentium, et contra eorum fautores notariosque instrumenta huiusmodi executionum dare recusantes, 346.
- XXI. Contra non solventes, in festo Ss. Petri et Pauli apostolorum, census Reverendae Camerae Apostolicae debitos, 349.

#### ALEXANDER VI.

- Confirmatio privilegiorum Bononiensis civitatis circa regimen eiusdem per legatos aliosque a Sede Apostolica deputatos exercendum cum consensu magistratuum, 350.
- II. Approbatio Regulae, sive statutorum et ordinationum confirmatio a beato Francisco de Paula primitus suis fratribus traditorum in Cusentina eremo, 352.
- III. Contra sibimet ius dicentes, aut cavalcatam aut hominum missionem facientes in Statu Ecclesiastico, 359.

- IV. Insulae novi orbis, a Ferdinando Hispaniarum rege et Elisabetha regina repertae et reperiendae, conceduntur eisdem, propagandae fidei christianae causa, 361.
- V. Translatio episcopalis dignitatis Sabinensis ad ecclesiam S. Liberati terrae Malliani; quae quidem terra civitatis titulo insignitur, 364.
- VI. Congregationi fratrum Apostolorum pauperis vitae Regula S. Augustini datur, etiam quoad vota, 366.
- VII. De titulo Crucis Domini nostri Iesu Christi Salvatoris, die ultimae dominicae mensis ianuarii MCCCCXCII in ecclesia Sanctae Crucis in Hierusalem nuncupatae de Urbe invento. Conceditur plenaria indulgentia hanc ecclesiam die illa visitantibus, 367.
- VIII. Privilegium Ordinis fratrum Eremitarum Sancti Augustini, quod officium sacrarii apostolici, per unum ex eis exerceatur, 368.
- IX. Contra non solventes census, canones et alia iura vel regalia Reverendae Camerae Apostolicae, 369.
- X. Unio congregationis monachorum Ordinis Cisterciensis in provincia Thusciae et monachorum eiusdem Ordinis in provincia Lombardiae, et ex eis institutio unius congregationis, S. Bernardi in Italia nuncupandae, cum statutis et ordinationibus pro eius regimine, 374.
- XI. Quod Pauperes Iesuati, de caetero fratres Iesuati S. Hieronymi nuncupentur, caeteris religiosis eiusmodi denominatione interdicta, 376.
- XII. Privilegia aedificantium in via Alexandrina nuper in Urbe directa a Castro Sancti Angeli ad plateam S. Petri principis apostolorum, 377.
- XIII. Institutio officii summatoris litterarum apostolicarum, in officium perpetuum vacabile, cum indultorum et gratiarum concessione, 378.
- XIV. Minimorum seu Eremitarum Ordinem, a Sancto Francisco de Paula

- nuper institutum, privilegiis et gratiis donans, approbat; Regulam noviter reformatam confirmat, ad ipsumque Mendicantium Ordinum praerogativas et indulgentias extendit, 380.
- XV. Contra offendentes, per se vel alium, litigantes in Curia Romana, eorumque iudices, advocatos, procuratores, notarios, testesque et alios, 394.
- XVI. Concessio gubernii quarumdam terrarum Status Ecclesiastici clericis R. Camerae Apostolicae, 397.

#### PIUS III.

Eius vita, 399.

#### IULIUS II.

- Contra barones et communitates Status Ecclesiastici, eorum territoria non custodientes a bannitis, furibus et aliis delinquentibus, 399.
- II. Monasterium Cassinense, Ordinis S. Benedicti, congregationi monachorum Sanctae Iustinae de Observantia eiusdem Ordinis unitur, et dictam congregationem Cassinensem alias Sanctae Iustinae denominari praecipitur, eique privilegia omnia communicantur, 400.
- III. Confirmatio capitulorum circa regimen et gubernationem civitatis Bononiensis per legatos et gubernatorem exercenda editorum, 402.
- IV. Contra abutentes immunitatibus ecclesiarum in regno Angliae, 404.
- V. Damnatio simoniacae electionis Summi Pontificis Romani, cum poenarum impositione in electum eligentesque et eorum complices, 405.
- VI. Innovatio constitutionum Bonifacii VIII, Alexandri V, Pii II et Innocentii VIII, contra provisos ingerentes se in administrationibus beneficiorum, litteris apostolicis non expeditis; et contra non solventes annatas Camerae Apostolicae, 408.

- VII. Privilegiorum congregationis mona- | XVI. Approbatio gratiarum et privilegiochorum B. Mariae Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, deputandi iudices, conservatores bonorum et personarum ipsius congregationis, eorumque conservatorum ampla iurisdictio, 411.
- VIII. Contra homicidas et alios capitaliter bannitos, aut sibi ius dicentes, aut cavalcatam facientes etc., eorumque receptatores et fautores, 445.
- IX. Prohibitio appellandi in causis criminalibus provinciae Marchiae in Statu Ecclesiastico, non facto deposito poenae pecuniariae, in qua rei condemnati sunt, 417.
- X. Iurisdictio et auctoritas clericorum Reverendae Camerae Apostolicae praesidentium aliquot ex se ipsis annis singulis transmittendi ad loca Status Ecclesiastici visitanda, officialesque et alios quoscumque delinquentes coercendi, 418.
- XI. Contra clericos et ministros Reverendae Camerae Apostolicae, quomodolibet in contractibus rerum cameralium participantes, 420.
- XII. Approbatio et institutio Ordinis fratrum Minimorum sancti Francisci de Paula, qui alias Eremitae nuncupabantur, et confirmatio unius Regulae a B. Francisco pro dictis fratribus et alterius pro sororibus et etiam pro Tertiariis editae, cum plurimarum gratiarum et privilegiorum elargitione, quae propterea Mare Magnum appellatur, 421.
- XIII. Sequitur alia concessio eorumdem et aliorum privilegiorum, 434.
- XIV. Facultas duorum ex praelatis congregationis monachorum Beatae Mariae Montis Oliveti, Ordinis Sancti Benedicti, circa alienationem eius bonorum, si huiusmodi alienatio in evidentem utilitatem cedat, 442.
- XV. Ordinationes pro bono regimine congregationis monachorum B. Mariae Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, eiusque gratiae et immunitates, 444. Bull. Rom. Vol. V.

- rum a Pontificibus, imperatoribus et aliis concessorum congregationi monachorum Vallis Umbrosae, Ordinis S. Benedicti, et communicatio quarumcumque gratiarum et indultorum quoquomodo congregationi Cassinensi monachorum eiusdem Ordinis concessorum et concedendorum, 455.
- XVII. Contra occultantes vel retinentes scripturas ad Reverendam Cameram spectantes, 457.
- XVIII. Institutio collegii scriptorum archivii Romanae Curiae notariorum in causis commissariis in Urbe apud iudices proprios notarios non habentes; et concessio facultatis creandi alios notarios, ac legitimandi bastardos, 458.
- XIX. Sequitur declaratio praedictae constitutionis, 465.
- XX. De portionibus fructuum ex beneficiis militiae de Calatrava, Cisterciensis Ordinis, communi thesauro debitis, certis dumtaxat casibus expendendis, 466.
- XXI. Quod totalis obedientia Ordinis Cartusiensis perpetuo sit sub priore maioris domus Cartusiae et definitorum capituli generalis, 469.
- XXII. Quod Ordo fratrum Eremitarum Sancti Augustini gratiis et privilegiis aliorum Ordinum Mendicantium perfruatur, 471.
- XXIII. Ne religiosi Ordinum Praedicatorum et Minorum commorentur extra coenobia, etiam occasione studiorum,
- XXIV. Contra pugnantes in duello, aut illud permittentes in Statu Ecclesiastico, 474.
- XXV. Prohibitio occupandi bona naufragantia in locis maris S. R. E., 476.
- XXVI. Renovatio privilegii monialium et fratrum Minorum Ordinis S. Francisci de novis monasteriis circa eorum domos infra spatium ccc cannarum non aedificandis, 477.

- XXVII. Extensio constitutionis a Pio II editae contra appellantes a Romano Pontifice ad futurum concilium, eorumque complices et fautores, 479.
- XXVIII. Facultates et privilegia commissariorum fabricae Sancti Petri principis apostolorum de Urbe, 481.
- XXIX. Homicidae et aliorum rei criminum, quorum poena in provincia Marchiae esset capitalis vel sanguinis, non audiantur nisi prius in carceribus constituti. Et homicidae attingentes annum vigesimum pro maioribus vigesimoquinto habeantur, 488.
- XXX. Anathematizatio haereticorum et aliorum contravenientium contentis in constitutione, quae Bulla in Coena Domini nuncupatur, 490.
- XXXI. Quod decisio causarum Bononiensis civitatis et districtus, in quacumque instantia agitari contingat, iuxta statutorum et ordinamentorum formam praefatae civitatis habeatur, 493.
- XXXII. Reintegratio congregationis monachorum S. Bernardi in Italia, Ordinis Cisterciensis, ab Alexandro VI institutae, in provinciis Hetruriae et Lombardiae, regularis observantiae; ordinationesque circa electionem ac munus praelatorum eiusdem congregationis, 496.
- XXXIII. Indictio sacri Œcumenici Concilii Lateranensis quinti pro die xix mensis aprilis anni moxii, et damnatio conciliabuli Pisani, 499.
- XXXIV. Erectio cathedralis ecclesiae Salutiarum in ditione ducis Sabaudiae, cum privilegiorum et indulgentiarum elargitione, 509.
- XXXV. Declaratio iurisdictionum Vicarii Papæ, Gubernatoris, Auditoris Camerae, Senatoris aliorumque iudicum Curiae Capitolii ac Marescalli Urbis, 511.
- XXXVI. Reintegratio inclyti populi Romani ad iurisdictionem, quam eius conservatores in Urbe et ipsius populi castris, praesertim super consulibus

- artium et annona, hactenus exercuerunt, necnon et ad superioritatem in civitate Tyburtina, 514.
- XXXVII. Gratiae, immunitates et privilegia canonicorum regularium congregationis S. Salvatoris, Ordinis S. Augustini, 516.
- XXXVIII. Iurisdictio et facultates iudicum Curiae Capitolii circa causarum Urbis decisionem, 533.
- XXXIX. Damnatio conciliabuli Pisani, cum omnibus in eo secutis, 534.
- XL. S. Lateranense Concilium editam iam a Iulio PP constitutionem super electione Pontificis ratam habet et confirmat, 536.

#### LEO X.

- I. Reintegratio incliti populi Romani ad sua privilegia, gratias et officia, 538.
- II. Reductio et unio congregationis Eremi Camaldulensis et congregationis S. Michaelis de Murano, monachorum Ordinis S. Benedicti, in unam congregationem; ac plurimae ordinationes pro electione et munere praelatorum et regimine totius congregationis, cum indultorum et gratiarum concessione, 542.
- III. Rotae Romanae Auditorum privilegium, quod litteræ apostolicae a quibuscumque Romanae Curiae officialibus gratis pro eis expediantur, 566.
- IV. De munere, auctoritate et privilegiis rectoris et reformatorum lectorumque et scholarium Studii generalis almae Urbis, et officio bidelli, 568.
- V. Reformatio omnium officiorum Romanae Curiae in sacro Œcumenico Concilio confirmata, 571.
- VI. Asserentes animam esse mortalem et unicam in cunctis hominibus, uti haeretici plectendi sunt. Et catholica veritas, circa dogmata philosophorum fidei adversantia, a philosophiae professoribus explicanda est, 601.
- VII. Quod fratres Ordinis Minorum de Ob-

- servantia habere possint domos amplas et magnifica ornamenta ecclesiastica, 602.
- VIII. Reformatio generalis praelatorum ecclesiasticorum, eorumque officialium ac familiarium et aliorum, 604.
- IX. Iurisdictio et facultates Gubernatoris almae Urbis eiusque districtus, ac Vicecamerarii, 614.
- X. Iurisdictio ordinariorum ecclesiasticorum cognoscendi quascumque causas ad forum ecclesiasticum spectantes in prima instantia, in omnes personas, etiam exemptas, si iudices eis dati sunt negligentes; et innovatio constitutionum editarum contra impedientes libertatem ecclesiasticam, 617.
- XI. Montes Pietatis, christiana charitate instituti, pecunias licite mutuant, aliquo pro impensis et indemnitate, et quidem moderate, recepto, 621.
- XII. Prohibitio imprimendi libros, absque examine et approbatione vicarii Papae et magistri sacri Palatii Apostolici in Urbe, et episcoporum haereticaeque pravitatis inquisitorum in aliis locis, 623.
- XIII. Contra occupantes vel invadentes terras et loca S. R. E. eorumque complices et fautores, 625.
- XIV. Declarationes quorumdam dubiorum super prima et secunda Regula sororum seu monialium S. Clarae, et licentia duplici officio celebrandi festa B. Agnetis et Undecim Millium Virginum, 628.
- XV. Ampliatio indultorum et gratiarum collegii abbreviatorum litterarum apostolicarum, 631.
- XVI. Hospitalis B. Mariae de Populo et S. Iacobi in Augusta de Urbe erectio in archihospitale pauperum infirmorum incurabilium, cum privilegiorum elargitione, 639.

Alia in idem privilegiorum concessio, 644.

XVII. Contra offendentes aliquem ex S. R. E. cardinalibus vel eius domum in-

- vadentes, etiam tempore conclavis, aut bona eiusdem diripientes, eorumque complices et fautores, 648.
- XVIII. Confirmatio sacri et Œcumenici Concilii Lateranensis quinti, et indictio expeditionis contra infideles, 650.
- XIX. Facultas visitatorum congregationis monachorum Beatae Mariae Montis Oliveti, Ordinis S. Benedicti, circa locationes et alienationes bonorum immobilium dictae congregationis in evidentem eius utilitatem, 654.
- XX. Confirmatio et extensio iurisdictionis S. R. E. camerarii et magistrorum viarum almae Urbis, et declaratio circa appellationes ab eorum sententiis interponendas, 655.

Extensio dictae bullae, 658.

XXI. Damnatio pragmaticae sanctionis in regno Franciae editae in detrimentum Sedis Apostolicae, et concordia cum Ludovico rege circa provisiones beneficiorum ecclesiasticorum, 659.

> Concordia super provisionibus beneficiorum ecclesiasticorum, 664.

> Eiusdem Pontificis alia dictae concordiae confirmatio, sacro Lateranensi Concilio approbante, 678.

> Dictae constitutionis declaratio, 679.

- XXII. De praedicatorum verbi Dei munere, examine et approbatione, 680.
- XXIII. De fidelitatis iuramento per promotos ad quascumque ecclesias et dignitates praestando, poenisque contra non praestantes infligendis, 684.
- XXIV. Moderatio et declaratio indultorum quibuscumque Mendicantium et aliorum religiosorum Ordinibus et eorum Tertiariis concessorum, 685.

Declaratio dictae bullae quoad Tertiarios, 689.

XXV. Contra mentientes personas in litteris apostolicis ut earum expeditionem gratis assequantur, officialesque eorum complices, 690.

XXVI. Carolus rex Hispaniarum eiusque coniux catholicorum titulo decoran-

tur, 691.

- XXVII. De electione praelatorum Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia, eorumque a fratribus Conventualibus seiunctione, 692.
- XXVIII. Iurisdictio camerarii et clericorum Reverendae Camerae Apostolicae in causis et contractibus cameralibus et guberniis locorum eis commissorum. Necnon et confirmatio ordinationum per eosdem clericos pro feliciori Camerae regimine editarum, 698.

Alia constitutio confirmatoria praecedentis et aliarum hic relative insertarum, ordinationumque a clericis Camerae pro eius gubernio feliciori editarum, 700.

Tenor statutorum a clericis supradictis editorum, 702.

- XXIX. Quod audientes missam in ecclesiis fratrum Mendicantium, in dominicis et festis diebus, satisfaciunt praecepto Ecclesiae de missa audienda, 710.
- XXX. Fratres Minores Ordinis S. Francisci de Observantia, in processionibus et actibus publicis, fratres Conventuales praecedunt, digniorique loco crucem deferunt, 711.
- XXXI. Contra barones et communitates non custodientes eorum territoria a bannitis, furibus, etc., 712.
- XXXII. Inquisitorum haereticae pravitatis facultas suo arbitrio puniendi et curiae saeculari tradendi testes falsidicos in causis fidei, 713.
- XXXIII. Contra quoscumque, etiam praetextu indulti Urbani VI, quoquo modo impedientes executionem litterarum apostolicarum, 714.
- XXXIV. Canonizatio sancti Francisci de Paula, Ordinis fratrum Minimorum institutoris, eiusque adscriptio catalogo sanctorum confessorum, et institutio festivitatis pro die secunda mensis aprilis, una cum octava, 717.
- XXXV. Contra pugnantes in duello, aut illud permittentes vel spectantes in Statu Ecclesiastico, 727.
- XXXVI. Quod canonici regulares S. Augu-

- stini, in episcopos promoti, utantur habitu, quo utuntur alii clerici saeculares in episcopos creati, 729.
- XXXVII. Iurisdictio et alia privilegia consulis et consiliariorum universitatis mercatorum Florentinorum in alma Urbe, 729.
- XXXVIII. Communicatio omnium privilegiorum Mendicantium, tam concessorum quam concedendorum, inter singulos eorumdem Ordines, eorumque loca, ecclesias, fratres, moniales, tertiarios, conversos et oblatos, 732.
- XXXIX. De his quae servari debent circa impetrationem beneficiorum concistorialium, 734.
- XL. Animadversio contra illos, qui per vim, metum aut fictis promissionibus praelatorum electiones in monasteriis Ordinis Cisterciensis impediunt, aut electores ad personas sibi benevisas eligendas adstringunt, 735.
- XLI. Contra homicidas, bannitos, etc., communitates et dominos eos non capientes, aut auxiliantes, faventes et receptantes in Statu Ecclesiastico, 737.
- XLII. Approbatio archiconfraternitatis Caritatis nuper in Urbe institutae, ad pauperum mendicare erubescentium carceratorumque subventionem, ac moctuorum sepulturam, 739.
- XLIII. Institutio monasterii in Urbe pro mulieribus ab inhonesta vita ad honestam se convertentibus, sub invocatione Sanctae Mariae Magdalenae ac Regula Sancti Augustini, et sub regimine archiconfraternitatis Caritatis, cum indultorum concessione ac spoliorum impudicarum mulierum applicatione, 742.
- XLIV. Damnatio errorum Martini Lutheri et sequacium, cum monitione et requisitione ut ab eis recedant, 748.
- XLV. Indulgentiae confraternitatis Rosarii beatae Mariae Virginis, 757.
- XLVI. Damnatio et excommunicatio Martini Lutheri haeretici et eius sequacium, 761.

- XLVII. Institutio Tertiae Regulae pro fra- | XLIX. Circa celebrationem festi sancti tribus et sororibus Tertii Ordinis S. Francisci Assisiensis, de Poenitentia nuncupatis, sub tribus votis essentialibus in communi viventibus, 764.
- XLVIII. Inquisitorum haereticae pravitatis iurisdictio per adiunctionem alterius iudicis non intelligatur diminuta in procedendo contra maleficos, sortilegos, a fide apostatantes etc. Et officiales saeculares, absque processus revisione, eorum sententiae exequantur, 767.
- Francisci de Paula, 769.
- L. Quod fratres milites et aliae personae militiae de Alcantara, eiusque ecclesiae perfruantur omnibus indultis, privilegiis et indulgentiis concessis et concedendis Ordini Cisterciensi Sancti Benedicti, 769.
- LI. Henricus octavus, rex Angliae, titulo defensoris christianae fidei donatur, quod contra Martinum Lutherum eiusque et aliorum haereses scripsit; et ipsos haereticos eorumque sequaces persequi profitetur, 773.

V. ex delegatione DD. Archiepiscopi Taur. P. CLODOVÆUS A COSTILIOLIS Ord. Min.

#### ERRATA-CORRIGE

Militantis 16 Militanti lege Pag. 456 col. 1a lin. Minimorum 15 Minorum > 717 > 1ª »